

B. 17
6
235

IIIILOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE





# ele anelestore ele allesta del ALLARE EU

# MUOYISSIMA GUIDA



# ITALIA

# X EDIZIONE ARTARIA

1852

Arichita da xurie carte etinerario pargiali o da es printe topograficho dello città proncipali



# MILANO

PRESSO FERDINANDO ARTARIA E FIGLIO, EDITORI

Contrada S Margherita Nuo

Trope Artura e Comp

Mannheim

-1. DIC. 1978

B=1x.6.235

# 1078000210MR

Italia! Quante riflessioni e soavi ricordanze ha questo nome della classica terra del genio, delle scienze e delle arti! Come mai proferirio, e non associarvi queiti delle grandi illustrazioni, e degli uomini universalmente sommi, che tanti secoli attraversarono per giungere infino a nol, nulla perdendo della lor gloria? Havvi d'altronde paese in Europa, cui tuttodi affluisca un più gran numero di viaggiatori, dotti o curiosi, che portansi ad interrogar Roma sulle gigantesche sue ruine, Venezia sulla rinomanza dei suoi Dogi e della sua scuola di pittura, Firenze sulla munificenza de' suoi Medici, suile sue ricchezze nelle artt sorelle, ed i suoi palagi di severissimo slile, e finalmente Napoli sulle bellezze del suo golfo, l fenomeni del suo Vesuvio, e le delizie di un ridente soggiorno?

Non v' ha provincia, non città di questa terra prediletta, ove l'Antiquario non rinvenga, e segnatamente a Roma, a Pompel, la Sicilia, nuovo pascolo alle sue indagini, e dappertutto reliquie di antichità gli offrono argomenio a novelii studi e ad interessanti confronti. Quivi pure al Botanico, ali'Agricoltore, al Mineralogico porgesi copiosa messe per utili ricerche; e l'Architetto, quai vantaggi non può esso ritrarre da un viaggio in Italia? Oltre lo studio del monumenti di Roma antica, quello eziandio delle più moderne opere dei Brabante, dei Palladio e d'altri moitl, gil si presenta, donde può ridondargli il più grande profitto.

Lo Scultore altresi ha di che perfezionarvisi nella malagevole arte sua, studiando i più bei modelli de' tempi remoti, in cul la scultura era salita ail'apice di sua grandezza, e dietro pure alla scorta de' capi-lavori del-

l'Immortale Canova, i quall agli antichi non cedono li primato.

E per ullimo, ove attingerà il Pittore le sue più belle ispirazioni, se non in Ilalia? in questa terra ricca delle impareggiabili tele di Rafaello, di Leonardo, di Michelangelo, di Tiziano, di Correggio e d'altri sommi, delle quali v'è dovizia ne' templi, nelle pubbliche gallerie e nelle rac-

coite de' privati?

Ma se l'Ilaila è insigne contrada per le mirabili opere artistiche che posslede, non lo è meno pei doni, onde la natura l'ha ricolma. La milezza del suo cielo, le ricche produzioni del suo territorio, le pittoriche e variate scene che ad ogni passo succedonsi; in una parola, tutto quanto può contribuire agli agi della vita, basia a procacciare all'Italia grande copia

di visitatori, ed a formarne ii più delizioso soggiorno.

Onde però questo viaggio raggiunga tutto il suo scopo, e il Viaggiatore vi goda que' vaniaggi che se ne ripromeite, è d' uopo ch' esso apprenda la storia generate d'Ilalia, senza la quale non potrebbe da sè medesimo saviamente giudicare, e con facilità si abbandonerebbe ad un improvvido scoraggiamento o ad un esagerato entusiasmo. La storia lo Istruira sui conto delle dicerie, colle quali i Ciceroni amano di sbalordire i forestieri, e potrà dare il debito valore ai loro racconti, sovente ridicoli. Non isgomentisì sopra tutio ii viaggiaiore alia falsa pittura dei pericoli, della mala fede

Italiana, della poca sicurezza delle strade, e ad altre fole sparse da una ingiusia parzialità, o de uno spirito di contradizione, o dalla pochezza di
qualche autore, ed accreditate dall'invidia o datla ignoranza. Gli stranieri
travana al contrario in Italia un'amichevole accoglienza, e rispettual, come
altrove, le persone e gli averi. Gl'Italiani non mancano di franchezza, di
attività e d'espansione; il focè comprovalo dai numero d'oltramoniani
che vengono tra loro a stabilitsi. Se il forestiero sa adattarsi agli usi ed
alle leggi del paese ove fissò la propria dimora, se vive onestamente, se
non oltrepassa i limiti in cui deve mantenersi l'uomo in società, non avrà
a pentitsi de' suoi rapporti cogg'i Italiani.

## SCHIZZO GENERALE SULL'ITALIA.

L'Italia , siluata nel centro del mare Mediterraneo, tra la Grecia e la Spagna , estendesi obliquamente dal Nord-owest al Sud-owest, tra 440 é e 340 de di lalitudine Nord , e 50 só e 140 to di longitudine Est. Confina al Nord colle Apil, che la separano dalla Svizera e dall'impero d'Austria, all'Est coll'impero d'Austria, all'Est coll'impero d'Austria, col mare Adrialdeo e il mar Ionio; al Sud col Mediterraneo, e all'Owest con questo mare stesso e colle Apil, che la dividono dalla Francia. La sua maggiore lumphezza dal Capo Rizzuto nella Calabria Ulteriore nel Regno di Napoli, fino al monte Bianco il Savola , e di di so miglia. La superficie è di scono miglia quadrate:

Parcechí distinii scritiori si accordarono nell'opinione che l'Italia fosse già popolata da molle colonie, alcune delle quali stabilliesi nella sua parte meridionale, ed altre occupassero la parte settentrionale, cui diedesi nome di Gallia Cisalpina, che pero non venne aggregata ai rimannente che durante il regno di Augusto. Essa bipartivasi in Gallia Cispadana e Transpadana, nomi provenienti dalla rispettiva posizione delle den parti, close al di la despressione dello den parti, close al di la della parti, colo alla consolia della consolia della della di la di la della della

Circa mille anni prima di Cristo, gil Etruschi, chiamati pure Toscani o Tirreni, già formavano un popolo composto di dodici cilità, cui senza distinzione aicuna l'Isola di Corsica era soggetla. Il Lazio era pure popolato quando Evandro d'Arcadia tradusse una colonia sul monte Palatino, e quando Enea, il Trolano, ebbe accoglienza dal re Latino. L'Italia meridionale dividevast tra Lucani, la Bruzi, gill Apulle I claiabri.

La elltà più antica fondaiavi dai Greci fu Cuma, la cui origine risale all'anno 180a, avanti Cristo. Benevento venne edificata da Diomede, reduce datla città di Argos nella Puglia. Padova dicesi fondata da Antenore it Trolano. La Sicilia fu popolata dai Siculi, cui gli Ausonii scacciarono dal continente.

La parte però d'Italia più importante era la centrale, abitata dai Latini, i quali vi costrussero Albaiunga 1181 anni prima dell'era volgare. Fu da essa che più tardi sorse la celebre Roma, che principiò colla conquista d'Italia, e fini con quella dei mondo in altora conosciuto.

Oltre Il compendio di nolizie storiche premesso alla descrizione d'ogni città d'italia, contenuta in quest'opera, alla pagina 316 ed in seguito, trovasi un prospetto generale del fatti politici risguardanti l'Italia fino ai tempi nostri. L'Italia è, nelia sua lunghezza, divisa dagli Appennini, calena di monti che si congiunge alle Alpi, le quali la cingono dalta parie settentrionale. Le più clevate cime delle Alpi sono: il Monte Bianco, che lia 14,760 piedi; ed il Monte Rosa, che ne ha 14,860, Quelle degli Appennini sono: il Monte Corno, che ha 2,860 piedi, el l'Elian di Scilla, che che no 16,850. Le altri principati montagne d'Italia sono indicate alla pagina xu colle rispettive loro elevazioni.

I Fiumi e i Torrenti più raguardevoli dell'Italia sono: nell'Italia superiore: l'Isano, il Tagliamento, il Bacchiglione, la Piave, il Brenia, l'Adige, l'Adda, il Ticino, il Po, la Sesia, le due Dore, la Bormida, il Varo. In To-scana: l'Arno, il Serchio, l'Ombrone. Negli Stali Pontifici: il Tevere, il Melauro, il Tronto. Nel Regno di Napoli: il Pescara; l'Offanto, il Candeloro, il Garigliano, il Volturno, il Sele, il Brandeno. In Sicilia: la Glaretta, il Salos. Nell' Stola di Sardegna : la Flumendosa e il Tirso.

I principali Laghi sono: il Lago Maggiore o Verbano, di Como o Lario, di Garda o Benaco, di Lugano o Cereslo, d'Iseo o Sebino, del Trasimeno, di Bolsena, di Averno, di Fucino, di Agnano, di Annecy e di Bourget. I Golf più considerevoli sono quelli di Genova, di Gaeta, di Napoli, di Salerno e di Palermo nel Mediterraneo; di Venezla, di Manfredonia e di

Taranto nell'Adriatico.

I più importanti Capi sono quelli: di Minerva (anche Campanelia), di Spartivenio, d'Armi, di Faro, di Passaro, di Boco, di Leuca.

Le Isole più notevoli sono: la Sardegna, la Corsica, la Sicitia, l' Eiba,

Malia, Ischia, Capri, ie Isoie Lipari ec.

Vulcani: Il Vesuvio in vicinanza di Napoli, l'Etna in Sicilia, e lo Stromboli nelle Isole Lipari.

Molti Canali conta l'Italia, di cui i più considerevoli sono: il Naviglio Grande, e quelli di Bereguario e della Martesana in Lombevila; il Canale Bianco e l'Adigello nel Veneto; il Canale Tassoni nel Ducato di Modona; il Canale di Pisa in Tossana, e il Canale di Cento negli Stali Ponilid; i quelli d'Ivrca e di Caluso nel Piemontese: essi sono navigabili. Parecchi altri Canali, che servono allo scoto ed all'Irrigazione, trovansi in Piemonte, in Lompardia, nel Regno di Napoli, ed altri diversi Stali della Penisola.

L'Italia possiede eziandio ragguardevoli Fortezze, come quelle: di Verona, Mantova, Peschiera, Legnago, Alessandria, Fenestrelle, Ferrara, An-

cona, Civitavecchia, Porto-Ferralo, Gaeta, Pescara, Messina ecc.

Aopue Minerali: Tra le più importanti acque ininerali di cui abbonda Pitalia, si imarcano in Piemont quelle d'Acqui, di Craveggia, di Molia, di Aix in Savoia, di Bobbio, di Castelnuovo d'Asti, di Perriera, di Cormaggiore e di San Gervaso. Nel Regno Lombardo-Venelo, quelle: di Recoaro, d'Abano, di San Peilegrino, di Bormio e del Masino. In Toscana quelle: di San Giuliano nelle vicinanze di Pisa, di Lucca, di Montecatini, di San Cassiano e d'Asciano. Negli Stati Pontifici, quelle: della Porrella, di Viterbo e di Civilavecchia. Nel Regno di Napoli, quelle: d'Ischia, di Viterbo e di Civilavecchia. Nel Regno di Napoli, quelle: d'Ischia, di Pozzuoli e di Castellamare. In Sicilia, quette di Termini.

Buon numero di provincie d'Haita acquistaronsi grande ripulazione in Europa per la diolezza e saluntità dell'aver che vi si respira, come le provincie di Nizza, di Genova, di Pisa, di Napoli, i coli della Brianza in Lombardia, le sponde del Lago Maggiore, di Como e di Garda. Vhanno, all'opposto, presso il mare e la provincia di Roma, alcuni paesi in cui l'aria è malsana. La campagna di Roma e le Paiudi Pontine, in ispecie, sono molto perniciose.

It vento, detio Scirocco (S. E.), soffia talora in estale e da grave incomodo, per la maligna influenza ch'esso escrella sulle bestie e sugli uomini, nelle parti meridionali, Nell'Italia superiore, il freddo giunge fino a 10 gradi al disolto di zero dei termometro di Reiaumur, egil agruni non vi matarano all'arla aperta. L'Italia centrale fruisce però di un clima assal più mite. Nel Regno di Napoli il termometro discende talvolta a 3 gradi Reiaumur; raramente vi cade la neve, e scomparisce ben tosto. Alla Sicilia e all'Isola di Maita è quasi ignolo che sia inverno, e il termometro mai non vi discende a zero. Non solo vi maturano in aperta campagna gil agrunui, ma vi si cultiva eziandio con buon risultato ili cotone, e vi si vedono risugitose ie paime e gli altri albert, arbusti e piante delle calde regioni d'oltremare.

Il commercio d' Italia è considerevolissimo in generale, segnatamente nelle provincie settentrionali, prospera eziandio pei copioso numero di

viaggiatori d'ogni nazione che visitano questo bel Pacse.

Le esportazioni consistono in seta, olió, grano, riso, salc, canapa, frutta, cedri, aranci, vini, zolíó, marml ecc. Le importazioni in derrate coloninil, stoffe di sela e di colone, tele, chincaglierie, ferro, vini forestieri ecc.

I Porti franchi ne'quali è più attivo II commercio sono: Trieste, Venezia ed Ancona nei mare Adriatico; Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli e Messina nei Mediterraneo.

Le principali Fiere sono quelle che tengonsi nei corso dell'estate a Si-

nigaglia ed a Bergamo.

Fra le primarie produzioni della industria Italiana sono da menzionarsi: le stofici di lilano, Torino, Genova, Bologna, Pirenze e Napoli; i guanti di pelie di Napoli, Genova e Milano, I veli di Bologna, le trine di Genova, gigi istrumenti oltici di Nodena e di Torino, le oredicerie di Milano, Bologna, Roma e Napoli; i lavori in aibastro di Volterra; quelli in marmo di Carrara, gi istrumenti mustel di Napoli, Roma e Milano, i cappelli di paglia della Toscana; l'alvori in mossico di Roma, le fabbriche di equipaggi, carrozze e mobili di Milano, ecc.

La religione Cattolica è la dominante in Italia. Un picciolissimo numero d'abitanti professano altri dogmi. Havvi però motti Israeliti, che in alcune

città, abitano un particolar quartiere, chiamato Ghetlo,

Di presente l'Italia conta più di sa milioni d'abitanti, tra' quali si comprendono quelli della Svizzera italiana, del Tirolo Italiano, della Dalmazia ed una porzione degli abitanti dell'Illiria, ec.

Gelerissimi mezzi di comunicazione d'ogni sorta, per terra e per mare, uniscono oggidi gl'Italiani tra essi e colle lontane nazioni straniere. Le città si arrichiscono di nuovi edifizi acconci alle diverse maniere di vive-

re delie popoiazioni.

L'Italia è divisa come segue : il Regno di Sardegna, formato dell'Isola di questo nome, della Savoja, del Fiemonte, del Monferrato e del Genovessot, Il Regno Lombardo-Veneto, appartenente all' Austria. I Ducati di Parma e di Modena. Il granducato di Tocana. Gli Stali Pontifiei, La Repubblica di S. Marino. Il Regno di Napoli. Inoltre vi si aggiunge. La Svizzera Italiana, composta del Gantone Teino e di alcune frazioni del Grigioni e del Valiese. L'Italia Francese, che comprende l'Isola di Corsica. L'Italia Inglese, composta dell' isola di Malta. L'Italia Austriaca infine, formata da una parte del Tirolo, dell'Illiria, e di una porzione della Croazia e del Litlorale ungarico e della Dalmazia.

# STATISTICA GENERALE DEI DIVERSI STATI D'ITALIA

# STATI DEL RE DI SARDEGNA.

Gli Slali del Re di Sardegna sono formati dell' Isola di Sardegna, dei Ducati di Savoja, d'Aosta e di Monferrato, dell'ex Repubblica di Genova, della Contea di Nizza, del Principati di Monaco e d'Oneglia, e di una parte dell'antico Ducato di Mijano.

# ISOLA DI SARDEGNA.

Superficie: 7832,88 miglia quadrale llal. Popolazione 845,000 abilanti. L. Isola di Sarajegna componesi di re divisioni, cioè: Capo di Cagistri e Capo di Sassari e Nuoro che si dividono pure in undici Provincie, elitamate: Cagistri, Oristano, Inglessia, Isili, spettanti al Capo di Cagistri. Nuoro, Cuglicri e Lamusei apparlenenti a Nuoro: Sassari, Alghero, Ozieri e Tempio, che apparleneno ni Capo di Sassari.

Clascuna divisione ha un governatore, e prende il tilolo d'Iniendenle Generale, Quesle provincie si suddividono in *Mandamenti* e questi in Comuni.

La Sardegna è il paese meno popolato di tuti gli altri d'Italia , c la principale causa ne viene attributha alia condizione della proprieta iterritoriale fino ad oggidi soggetia alta feudalità. Non è molto che vi si annoveravano srofeudi, la meta de'quali appartenenti a famigite spagnuole, non residenti nell'180:al. Dopo la riunolne di quest'isola al Piemonle, vi furono costruite delle strade, stabilita una polizia, attivalo un servigio sanitario, aperte scuole elementari ce.

#### STATI DI TERRAFERMA.

Superficie: 14,997 miglia quadrate ilaliane. Popolazione: 4,982,000 abitanti. Questi Stati confinano: al Nord colla Svizzera, all' Est colla Svizzera e la Lombardia, coi ducati di Parma, di Modena e il Granducato di Toscana; al Sud coi Mediterraneo; all'Ovesi colla Francia. Sono riparlili in otto divisioni, comprendenti trentaselle Provincie.

Quesle olto divisioni sono: Torino, Cunco , Alessandria, Aosta, Novara, Savoja, Nizza e Genova, coll'isola di Capraja, la capitale è Torino residenza del re.

Cadauna provincia si suddivide in Mandamenti, e clascun Mandamento In Comuni. Ogni Capoluogo di divisione ha un governatore, un intendeule generale, una direzione di Poste, un commissario ed un auditore della guerra, un ingegnere in capo dei ponti ed argini. Sollo quest'utilimo rapporto ia divisione d'Aosta fa eccezione, e si congluoge alle provincie d'ivrea e di Biella, colla quale forma un' Intendenza, che ha Ivrea per capoluogo.

I prodotti lerriloriali consistono in sale, cave di marmo e d'alabasiro, sorgenii d'acque minerali, miniere di 2016, d'argento e di piombo, olio, canapa, riso, yini, e segnalamente in seta, la cui raccolla è valulata con termine medio da 40 o 48 milloni di franchi.

Tra le manifatture si annoverano quelle di stoffe di seta, di lana, di velluli e molle fabbriche di caria, di filature di cotone, di coralii lavorali cec.

#### REGNO LOMBARDO-VENETO.

Superficie 15,221 migifa quadrate italiane. Popolazione più di 5,000,000 d'abitanii. Quesio regno confina al Nord coifa Svizzera e col Tirolo; all'Est coll'Adriatico; al Sud cogli Stati Pontificj e i Ducati di Modena e di Parma; all'Ovesi cogli Stati del Picmonte.

Esso appartiene all'Impero d'Austria, e si divide in due parti: l'una delta la *Lombardia* e l'aitra lt *Venet*o. La Lombardia componesi di nove provincie, cioè: Mijano - Bergamo - Como - Sondrio - Brescia - Pavia -

Lodi - Cremona - Mantova. La capitale è Milano. Il Veneto è formato di otto provincie; cioè : Venezia - Padova - Vicenza Verona - Treviso - Udine - Beituno e Rovigo. La capitale è Venezia.

Ogni provincia divides in Distretti, che si suddividono in Comuni.

I principai i prodotti del territorio consistono in grani, riso, vini, lini, formaggi (tra quati i pti rinomati sono quetti, detti formaggi di Grana, Parmigiano o Lodigiano, ed il così detto Stracchino) e in setta soprattutto, la di cui annuale raccoltà e valuala da 170 a 180 milioni di franchi.

## DUCATO DI PARMA.

Superficie 1930 miglia quadra le ilaliane. Popotazione più di 494,000 abilanti. Questo Ducato confina: al Nord coi Regno Lombardo-Veneto, all'Est col Ducato di Modena, e al Sud colia Toscana c coi Picmonle, all'Ovest col Piemonte.

Esso divides in cinque Provincie, cioé: Parma - Borgo S. Donnino - Placanza - Val di Taro, ed una parte deila Lungiana. Le Provincie di Parma e di Piacenza hanno un governatore; le altre tre dei Commissarj. Clascuna provincia è divisa in Comuni, rappresentali du un Constgito, di Seniori et damministrati da un Podesta, coadiuvato da alcuni sindachi. Parma è la residenza del Sovrano.

Le produzioni del terrilorio sono: la sela, il riso, miniere di ferro, di sale, ecc. La sua industria consisie in fabbriche di stoffe di seta, di drappi, majolica, di formaggi e di ogni genere di salsiece.

#### DUCATO DI MODENA.

Superficie 2412 miglia quadrate italiane. Popolaz, più di 363,000 abilantl. Il Ducato di Modena confina at Nord cot Regno Lombardo-Veneto e il

Ducato di Parma; ail'Est cogli Stati Pontific; at Sud colia Toscana e gii Stati Pontific; all'Ovest ancora colla Toscana, col Piemonte e col Ducato di Parma.

Dividesi in sei Provincie, cioè: Modena - Reggio - Frignano - Garíagnana - Massa e Carrara - Lunigiana.

It capo político d'ogni provincia assume titolo di governatore, ad cecezione di Frignano, che prende quello di prelegato.

Clascuna provincia suddividesi in Comuni, ognuno de quali in sezioni. i/Comuni in cui populazione oltrepassa il numero di 7,000 chiamansi di prima classe e sono amministrali da un podesii; quelli di una minore popolazione di (consi di seconda classe e gli amministra un sindace. Il podestà e il sindaco vengono entrambi condiuvati da un consiglio municipale. Modena è la residenza del Sovrano.

In quesio Ducato è considerevole il commercio che si fa di bestie cornute e di frutta. I grani, la scta ed i vini sono prodotti di secondaria importanza per l'esportazione,

#### REPUBBLICA DI S. MARINO.

Superficie 18,18 migila quadrate italiane. Popolazione: circa 8,000 abilanti. Questa piccola Repubblica esistente da 13 secoli rinchiusa negli Stati Pontifici, è posta fra i clegazioni di Forti, d' Urbino e Pesaro.

Essa ha per capo luogo la città di S. Marino e conta altresi tre castelli, formanti clascuno un comunc, cioè: Serravalle - Faetano e Monte Giardino.

Il polere legislativo è confidato ad un Consiglio Cenerale, composto da sesanta individui, de' quali venti nobiti, venti borghes le venti eontacini. Havvi inoltre un piccolo Consiglio, detto dei Dodiei, per essere formato da dodici membri del consiglio generale. Ogni anno due terzi del consiglio sono rinnovati. Il potere esecutivo è affidato a due capitani reggenti, sectiti ra il Constetio esenerate.

La forza militare è composta di due corpl; uno chiamato la guardia, perchè serve di guardia ai capitani reggenti, l'altro detto la milizia, ed al quale ogni famiglia deve fornire un uomo alto a portar le armi. Non avvi nè cavalieria, nè artigiteria.

#### GRANDICATO DI TOSCANA.

Superficie: 6764 miglia quadrate Italiane, compresovi l'ex Ducato di Lucca e le isole soggette allo Stato. Popolazione 2,200,000 abitanti.

Il Granducato di Toscana confina: al Nord col Ducato di Modena, quello di Parma e gli Stati Pontifiej; all'Est di nuovo cogti Stati Pontifiej; al Sud cogli Stati Pontifiej e il Mediterraneo; all' Ovest con questo stesso mare.

Esso dividesi in nove provincie, cioè: Firenze - Lucca - Pisa - Siena - Arezzo - Pistoja - Grosseto - Livorno ed Elba. Queste provincie si suddividono in comuni.

Il capo politico di ciascuna provincia è chiamato provveditore, ed in ogni distretto v'ha un cancelliere a lui dipendente.

Clascun comune viene amministrato da un Consiglio e da un Magistrato: il Consiglio è presieduto dal rispettivo gonfatoniere, sotto la sorveglianza del provveditore della provincia. La residenza del sovrano è Firenze.

Il territorio produce specialmente ferro, rame, marmo, seta, grani, vinl, olio, paglia per la manifattura dei cappelli ecc. L'Industria vi consiste segnalamente in molte fabbriche di cappelli, di feltro e di paglia, di berrette, d'oggetti in corallo, in alabastro ecc.

#### STATI PONTIFICA.

Superficie: 11,889 miglia quadrate italianc. Popolazione 5,000,000 d'abitanti.

Gli Stati Pontifici confinano: al Nord col regno Lombardo-Veneto; all'Est col mare Adriatico e il Regno di Napoli; al Sud col Regno di Napoli; all'Ovest colla Toscana, il Mediterraneo e il Ducato di Modena.

Essi dividonsi in Legazioni e Delegazioni. A capo di clascuna Legazione trovasi un cardinale col titolo di Legato della Santa Sede, coadluvato da un Consiglio composto di qualtro consiglieri. Le Delegazioni o Provincie vengono rette da un ministro etetto dat Papa che ha titolo di Detegato, ed è assistilo da un Consiglio governativo.

Le Legazioni sono: Roma e la sua Comarca - Bologna - Ferrara - Forli - Rayenna - Urbino e Pesaro - Velletri. Grani, ulivi, sela, canape, lana, formaggio, bestlame, costituiscono i più importanti prodotti del territorio. Havvi manifatture di stoffe di iana e di sela, fabbriche di carta, di perle false, di cordami, ecc.

Le Maremme o Paludi romane si estendono dalla frontiera Toscana fino a quella del Regno delle Due Sicitie, e dal Mediterraneo sino alle pri-

me diramazioni della catena degli Appennint.

Una mova distributone degli Stali Pontifiej cenne pubblicata a Roma il 29 nacembe 1826, dilerto la quale le provincie dovranno appartenere a qualtro Legazioni, che comprenderanno: 1. Bologna - Ferrara - Forti e Ravenna. 11. Urbino e Pesaro - Macevala - Loreto - Ancona - Fermo - Aseoti e Camerino. 111. Perugia - Spoleto e Rieli. IV. Pelletti - Frostnone e Benevento. 11 Circondarlo della capitale si comportà di Roma, dei suol dintorni e delle provincie di Vietro, di Cicliarecchia e d'Orieto. Per le perlurbazioni politiche questa Nuova Organizzazione in oggi 1832 uno chibo per anco pieno dellato.

#### REGNO DI NAPOLI.

Il Regno di Napoli dividesi in due parti, che sono: al di qua del Faro, ii Regno di Napoli propriamente detto, e al di là del Faro, ta Siellia. Esso confina: al Nord cogti Stati Pontlici; all'Est col mar Adriatico; al Sud col mare Ionio, ed all'Ovest ancora cogti Stati Pontlifei e it Mare Mediterrane.

#### TERRITORIO AL DI OUA' DEL FARO.

Superficie: 24,500 miglia quadrate italiane. Popoiazione: 6,600,000 abitanti.

Quindici Provincie compongono questo Stato, cioè: Napoli - Terra di Lavoro - Molise - Abruzzo Cilieriore - La Abruzzo Ulteriore I - Abruzzo Ulteriore - Abruzzo Ulteriore - Abruzzo Ulteriore - Abruzzo Ulteriore - Gallaria - Calabria Citeriore - Calabria Citeriore - Basilicata - Calabria Citeriore - Calabria Ulteriore II - Carabria Ulteriore II - Terra di Barl e Terra d'Olranto. - Le provincie dividonsi in distretti, e claseun distretto in circondarj.

Ogni provincia ha un infendente, un consiglio d'intendenza, al quate si riunisce annualmente un consiglio provinciale. Ciascun distretto è affidato ad un sotto-intendente, cui agglugnesi ogni anno un consiglio totto dal distretto medesmio. L'amministrazione dei singoli Circondarj è ordinata da un diccurione, un sindaco e due cettit. Napoli è la residenza dei re.

II Yesuviò è il solo vuicano che esista nei Dominio al di qua del Faro. I. più considerevoli prodottil del territorio consistono in grani, olio, zolio, zafferano, seta, vini, tra' quali quello detto Lacryma-Christi è molto rinomato. Havvi inottre degli stationi, le cui razze miglicaron tuttodi mercè le cure del governo, fabbriche di stoffe di seta, di lino, di cotone, manifatture di drappi, di lappeti, d'arani, fabbriche di guanti, di corde da violino ec.

#### TERRITORIO AL DI LA' DEL FARO.

Superficie dell'Isola di Sicilia e delle Isole inferiori che ne sono dipendenti: 7,967 miglia quadrate italiane. Popolazione: 2,000,000 d'abitanti circa.

La Sicilia è paese attraversato da catene di monti, più o meno etevati, e generalmente sprovvisti d'atberi. I più eccelst sono: l'Etna, alla cui elma mugge un vulcano - il Pizzo di Case nelle Madonie, ed il Tozzo di Mofera presso Polizzi. Pianure aiquanto estese veggonsi presso Girgenti, Calana e Terra Nuova.

La Sicilia dividesi in sette provincie, cioè: Palermo - Messina - Catania -Girgenti - Noto - Caltasinetta - Trapani.

La capitale dell'Isola è Palermo.

Le più considerevoli produzioni del suoio sono: il grano, principale prodotto dell' Isola; i vini, tra' quali si notano specialmente; i vecchi di Marsaia, i bianchi di Catania e di Casteivetrano, i neri di Mascaii, di Meiazzo e di Faro, e i dolci di Siracusa. Gli aitri prodotti consistono in aranci, limoni, saie, cotone, zoifo, pomice ec., di cui fassi grande esportazione. Sonvi fabbriche di tessuti di cotone, di stoffe di seta, guanti, cremor di tartaro, verde-rame ec.

#### ISOLA DI CORSICA.

Superficie: 2,925 miglia quadrate italiane. Popolazione: più di 238,000

L'Isola di Corsica è posta fra il Mcditerraneo all'Ovest dell'Italia, e al Nord della Sardegna, e contasi per la maggiore Isola dopo la Sicilia e la Sardegna. Essa forma un Dipartimento della Francia, e si divide in cinque distretti , cioè : Ajaccio - Sartene - Bastia - Caivt e Corte.

li Prefetto risiede in Ajaccio, città principale dell'Isoja e capo-luogo del Dipartimento. Nei distretti havvi dei sotto-prefetti e dei sindaci, a capo delle differenti amministrazioni municipali.

I più importanti prodotti deit' Isoia consistono in miniere d'oro, d'antimonio, di stagno e di ferro, in vini ed oiii, di cui si fa un attivo commercio.

### ISOLA DI MALTA.

Superficie: 430 miglia quadrate italianc. - Popojazione: 427,000 abitanti. Quest'Isoia è posta nei Mediterraneo, tra i'Africa e la Sicilia. Essa dividesi in tre distretti: Malta o ia Vaiietta - Gozzo e Comino. La Valietta è residenza di un governatore, e gii aliri due di un vice-governatore,

Ii suo clima è ii più favorito dalla natura. Vi abbondano i grani, i vini, gil aiberi da frutta, t cedri, ia cera, it miele, è il cotone sopra tutto, che forma ja ricchezza principale degli abitanti; vi si ajleva ju quantità il bestiame.

# AVVERTIMENTI A CHI INTRAPRENDE IN VIAGGIO IN ITALIA.

Primaria eura di chi vuoi viaggiare per l'Italia sia provvedersi di un regolare passaporto, e di farlo sottoserivere dagli Ambaseiatori o dai Consoli di tutti gii Slati, a' quali è diretto, o per cui avvisa passare. La mancanza di una firma, e la negligenza di qualche formalità, potrebbero essergli importuni, ed esporio ad una notevoie perdita di tempo e di denaro.

Nelle eitta, ove li forestiere vuol dimorare alcun tempo, la Polizia gil ritira ji passaporto, ed in suo juogo riceve una carta di permanenza, soggetta ad una tassa che varia secondo i diversi Stati.

A risparmio di tempo, ii Viaggiatore può servirsi, pei Visto ai passaporio, dei servitori di piazza dell'aibergo ove avrà preso ailoggio. Informatissimi deile necessarie formalità, disimpegnano in modo soddisfacente questo incarico per un franco o un franco e elnquanta centesimi di mancia. Anche gii albergatori si prestano a queste sorta di commissioni.

Si guardi il viaggialore dai poriar seco oggetti che possono incorrere nelle proscrizioni di Dogana, per non esporsi ad inconvenienti, a spese ed a perdita di tempo a clascuna frontiera. Soprattutto non si carlchi di molii libri, e non portil seco se non quelli che, per la loro natura, nuila inano di contarzio ai repolamenti delle diverse Censure.

In tutti gli Stati d'Italia sonvi Diligenze pubbliche. Tale mezzo di trasporto è pronto quanto economo, e segnatamente per quelli cich hanno pocotempo, e circoscritta la durata del loro viaggio. Il mezzo però più comodo è di servirsi del cavalli di posta e della propria carrozza, avendo riguardo di secglierta leggiera e di solida costruzione, dovendosì spesso attraversare nassi montunoi: e d'altrondo havvi economia nel cavalli di rinforzo.

Le strade ferrate non sono ancora generalizzate in Italia; tuttavia quelle

già messe in attività potranno tornar utili ai viaggiatore.

Havyl pure un altro modo di viaggiare che non è senza vanlaggi. Vogilamo altudere ai Vetturini, sort adi occitieri che abbondano la tutte le
principali città d' Italia, e che fanno le lore corse per qualsiasi luogo. Fa
d'uopo però convenire anticipatamente del prezzo, e hen chiaro intenderaj,
la lapecie se il viaggio è lungo. Questi vetturini fanno per io più da 50a 35
miglia al glorino (to a ta leghe). Il prezzo del posti varia secondo il nuunero del viaggio de une capitale all'altra è sempre minore di quello di
una gita dalla capitale a berghi o viltaggi poco frequentati, perche i vetturini debbono ritornare sovenire col posti votal. Qualora il viaggio proinerini debbono ritornare sovenire col posti votal. Qualora il viaggio proinela notata all'albergo. Questo trattamento è vanlaggioso, perchè si é megio serville si evita goga lovra di contestazione cogli albergadori. Siffatto
nezzo di Irasporto, tutto compresovi, può ammontare alia spesa giornaliera di te franchi.

Nelle grandi città, e parlicolarmente a Milano, a Firenze, a Roma e a Napoli, e facile prender accordo con vetturini che atlaccano tre o quattro cavalii alla carrozza stessa del viaggiatore. Questi cavalli servono fino al termine del viaggio ed anche pel ritorno nelle altre capitali dell' Europa.

SI può viaggiare in Italia con pari economia delle altre parti d'Europa. I prezzi negli albergli sono generalmente moderati. Nel principal, il espese variano secondo la situazione, il quartiere ed II numero di camere che si occupa; d'ordinario per una camera pagasi da a a 4 franchi. Negli alberghi di secondo ordine il prezzo di una camera è di 1. sa sa franchi. Le mancle ai domestici dipendono, dalia generosità dei viaggiatori, e dal maggiore o minor uso che di loro si è fatto.

Nei migliori alberghi delle primarie città d'Ilalia si pranza a tavola rotonda a 5 e 4 franchi, e generalmente dalle 4 alle 8 ore.

That I sait have seed that the said of the

Tutte le città hanno eccelienti trattorie, ove il forestiere può pranzare a propria scelta, e spendere a piacimento.

Nel prospetto degli alberghi d'ogni città indicato in questa Guida, credemmo opportuno di non accennarne che i principali, avvertendo li viaggiatore che la loro ciassificazione è in ragione della loro importanza; ne consegue adunque che chi volesse frequentare gli alberghi più ragguardevoil dovrà segliere quelli indicati pei primi.

Se il viaggiafore conta soggiornare più di un mese in una città, è conveniente prendere in affitto un appartamento mobigliato, sempre ficelte a ritrovarsi. Il prezzo è proporzionato al numero delle camere, ed alla minore o maggiore eleganza de "mobili. D'ordinario però un appartamento di tre, quattro o cinque camere, provvedute di tutto ciò che è necessario in biancheria da letto e da tavola, costa da 100 a 100 franchi al mese. Per 300 franchi al mese si può avere un bellissimo appartamento con rimessa e scuderia. Una sola camera pagasi da 20 a 30 franchi al mese.

Anche i divertimenti non sono molto costosi. Non havvi paese in Europa ove per l'enitata de 'teatri ai spenda meno. Nei teatri della Scafa a Nilano, della Fenice a Venezia e S. Carlo a Napoli, il biglietto d'entrata non oltrepassa mai l'iter franchi, salvo qualche straordinaria circostanza. Questo prezzo diminuisce a norma delle stagioni. Nel teatri di primo ordine, e segnatamente in quello della Scafo a Milano, anche le signore non hanno dificotta a starsi in piatea; gil eleganti però ed i ricchi prendono in affitto dei patchi, il cui prezzo varia secondo il manggiore o minore successo del l'opera che vi si rappresenta. Questi palchetti vengono affittati per una sera o per una stagione.

Dimorando lungamente in una citià, è facile il fare degli abbonamenti, che el grandi teatri non eccedono i sestianta franchi per trimestre, è nei teatri secondari giungono appena ad otto o nove franchi per mese.

Sci mesi basiano per visilare minutamente l'Italia: ma è d'uopo evitare la calda stagione. Tra l'anno, il tempo più propizio per intraprendere questo viaggio, è dal settembre all'aprile, onde passare l'inverno a Napoli, e il carnevale e la primavera a Rôma, ove le processioni e le cerimonie della Settimana Santa sono di un grande interesse.

Sarà ottima cosa procurarsi delle lettere commendalizie, e soprattutto per le città di Miano, di Firenze, di Roma e di Napoli, ove riusciranno vantaggiosissime ai foresalero per ammetterio nelle società, per istruirsi in betwe delle costumanze del passe, far consocenza coi principal artisti, e di finalmente per agevolargii il mezzo di farsi accompagnare nelle escursioni artistiche da nersone istruite.

N. B. I viagglatori che desiderano copiare dei monumenti a Pompei, Ercolano o a Pesto, devono previamente munirsi di una speciale autorizzazione, rilasciata dal direttore degli Scavi, residente a Napoli.

Le cambiali presentano anch'esse un grande vantaggio, perocche risparmiano l'imbarazzo di caricarsi di troppo considerevoli somme di danaro.

Rapporto al genere di monete più conveniente a portar seco, sono da preferirsi la pajeolendi d'oro e d'argento. In Piemonte, e ne' ducad Id Parma e di Modena, corrono le lire italiane, pari al franchi. Net regno Lombardo-Veneto si conteggia in tire austriache (svanziger). Negli Stati Pontifici e nel ducato di Toscana, ie monete in corno sono git scudi e i paoli. Finalmente nel Regno di Napoli sono in uso le once, i ducati e i carini , del cui vialore daremo in apporesso un quadro comparativo.

# Nota delle migliori carte generali e particolari d' Italia.

Carta Ilineraria e Postale d'Italia nella proporzione di 1/864,000 in 8 fogli di C. Cerri.

Carta Statistica e Postale d' ttatia, in 4 fogti, di S. Stucchl.

Idem idem in 2 fogii dello stesso.

Carta degli Stati di Terra-Ferma di S. M. Sarda 1/280,000 in e fogli. Opera dello Stato Maggiore-Generale Piemonicse.

Idem di 1/100,000 in un soi foglio, pubblicata dat medesimo Stato Maggiore-Generale.

Carla Topografica del Regno Lombardo-Veneto nella proporzione di 1/86.400 in 47 fogti, pubblicata dall' I. R. Islituto Geografico Militare di Vigno.

Carla det Regno Lombardo-Veneto 1/228,000 in 4 fogli; riduzione della precedente, fatia dal suindicato islituto.

Carta Topografica del Ducato di Parma e Piacenza 1/86,400 ln 9 fogli, pubblicata come sopra.

Carta Topografica del Ducalo di Modena 1/68,400 in 9 fogli , pubblicata come sopra. Carta Topografica del Centro d' Italia, cioè del Granducato di Toscana, del-

l'ex Ducato di Lucca, e degli Statt Pontificii 1/86,400 in 49 fogli, pubblicata come sopra.

Carta della Toscana, in 4 fogli di Inghirami, pubblicata per cura del Governo Toscano.

Gran Carta det Regno di Napoli, in se fogli di Zannoni,

Carta del dintorni di Napoli 1/25,000 in 15 fogli , pubblicata dal R. Ufficio Topografico di Napoli

Atlante Corografico del Regno dello Due Sicilie, in 29 fogli di Gabriete De-Sanctis.

Le suddette Carle si trovano presso gli Editori della presente Guida:

# Elevazione sopra il livello del mare, delle principali montagne; passi e luoghi rimarchevoli, mentovati in questa Guida.

|        |                | Piedi di Parigi   | Pledi di Parigi                                                           |
|--------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mont   | e Blanco       | 14,760            | Monte Majetla negli Abruzzi 7,810                                         |
| Mont   | e Rosa         | 14,880            | Monte detta Sibitla 7.038                                                 |
| Mont   | o Corvino      | 15,884            | Monie Venereo 6.895                                                       |
| Mont   |                | 13,884            | Monte Baldo 6,888                                                         |
|        |                | 12,720            |                                                                           |
| Mont   |                | 11,686            |                                                                           |
|        | e Glorasse .   | 11,606            | Monte Cimone 6,768 Passo ed Osp. del S. Gottardo 6.690                    |
| Colle  | del Gigante    | 11,088            |                                                                           |
| Page   | del M. Cervi   | no 10,600         | Passo del piccolo S. Bernardo 6,681 Passo e Stazione del M. Cenisio 6,160 |
| Mont   | e Velano       | 110 10,500        |                                                                           |
| Gran   | S. Eernardo    | 10,330            | Passo del Semplone 6,447<br>Passo del M. Ginevra 6,100                    |
|        | na             |                   | Monte Generoso 8.899                                                      |
| Mont   | a Cottanda     | 10,280            | Passo della Spluga 5,749                                                  |
| Cotle  | dello Stelvio  | 10,014            | Passo del Colle di Tenda 5,749                                            |
| Mont   | e Cenisio      | 8.677             | Lans-le-Bourg 8,850                                                       |
| Mont   | e Viso         | 8,670             | Monte Acuto                                                               |
| Cran   | Sasso d' Itali | 8,638             | Monte Celino 4.812                                                        |
| Cor    | no, Monte Cava | a, monte          | Monte Calvo 4,812                                                         |
| Din    | elevato degli  | Appendict o rec   | Passo dct Monte S. Gennaro 5.924                                          |
| Mont   | c Melone in Pi | Appennini 8,380   |                                                                           |
|        |                |                   |                                                                           |
|        |                | 8,820             | Vesuvio                                                                   |
| Mont   | e Legnone .    | di Corsica) 8,460 |                                                                           |
| Mont   | e Stelvio      | 8,070             |                                                                           |
| Diego  | lo S. Bernardo | 8,000             | Priorato di Sciamouny 3,144 Monte Somma, presso Spoleto 5 000             |
| Mont   | e Velino       | 0 7,993           |                                                                           |
| mont   | e venno        | 7,866             | Monte Cavo 2,963                                                          |
| Catte  | det Forca .    | 7,788             | Monte Raticosa presso a Pic-                                              |
| Mont   | dl Bormio .    | 7,688             | tra Mala 2,901                                                            |
| Cotto  | e Combino .    | 7,668             | Monte Epomeo. (is. d'ischia) 2,636                                        |
| Ducas  | della Seigna   | 7,844             |                                                                           |
| 1.4550 | ed Ospizlo     | det Gran          | Radicofant 9,818                                                          |
| C-11-  | Bernardo       | 7,849             | Il Vulcano di Stromboli 2,800                                             |
| cone   | dt Bonomo      | 7,850             | Monte Soratte 2,250                                                       |

| Piedi                         | di Parigi | Piedi di Parig                 |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Monte Spluga, alia Dogana .   | 2,117     | Monte Nuovo 400                |
| Lago d'Annecy in Savoja.      | 1,430     | Milano, Guglia del Duomo . 380 |
| Viterbo                       | 1,239     | Bologna. Torre degli Asi-      |
| Monte Barbaro                 | 1,176     | nelii 308                      |
| Lago di Ginevra               | 1,180     | Venezia. Campanile di S.       |
| Siena                         | . 1,000   | Marco                          |
| Torino                        | . 900     | Firenze. Torre dei Duomo : 286 |
| Lago di Lugano                | . 875     | Forii. Campanile di S. Mercu-  |
| Lago di Como . ,              | . 650     | riale                          |
| Lago Maggiore                 | . 626     | Cremona. Ii Torrazzo 960       |
| Cima della Basilica di S.Pie- |           | Vicenza. Torre dell' orolo-    |
| lro a Roma                    | . 803     | gio 246                        |

# UNIVERSITA' D' ITALIA

# INDICATE SECONDO L'ANTICHITA' DELLA LORO FONDAZIONE.

| Salerno  |  | nel  | 1100 | Siena . |   | nel | 1229 | Catania   |  | nel | 1448 |
|----------|--|------|------|---------|---|-----|------|-----------|--|-----|------|
| Bologna  |  | 22   | 1119 | Pisa    | : | 22  | 1220 | Macerata  |  | 22  | 1446 |
| Napoli . |  | 22   | 1224 | Pavia . |   | 29  | 1361 | Fermo .   |  | 22  | 1889 |
| Padova . |  | 29   | 1228 | Paiermo |   | 22  | 1400 | S. Marino |  |     |      |
| Roma .   |  | "    | 1248 | Torino  |   | 22  | 1400 | Cagliari  |  | 22  | 1765 |
| Ferrara  |  | . 22 | 1264 | Parma   |   | 22  | 1422 | Sassari . |  | 22  | 1765 |
| Perugia  |  | 22   | 1307 | Firenze |   | 37  | 1443 | Genova    |  | 22  | 1785 |

# NOTIZIE

# SULLO STATO DELLE BELLE ARTI IN ITALIA.

# PITTURA.

L'arte nella quale gli llaliani furnon sempreeccellenli e quasi ad esclusione delle aller nazioni, è la pilura; infatti si sono distini da secoli remolissimi. I quadri della Vergine esistenli a Roma nelle chiese di S. Maria Maggiore, e di S. Maria-in-Ara-Coell, e riputali lavori di S. Luca, apparlengono ai VI secolo. La pittura sul vetro era forente in Italia nel VIII secolo, e nel XIII secolo era già isiliuita in Venezia un'accademia di piltura.

Giunta Pisano, Bufalmacco, Guido da Siena, ed Andrea Tosi fiorivano a Pisa nei XIII secolo, ed ebbero successori Cimabue, Giolio e Masaccio fondatori di quella celebre scuoia Fiorentina. Ma sotto Michel' Angeio e Leonardo da Vinci giunse ai più alto grado di perfezione.

In quesio stesso XIII secolo venne istiluita la scuoia romana dall' Aderigi. Perugia ne era la sede. Pielro Vanucci, delto il Perugino, la rese celebre, e dai seno di essa usci l'Immortale Raffaelio Sanzio d' Urbino.

La scuola Veneziana avea già dalo spiendore ai secolo XIV; Andrea Murano e Villorio Carpaccio la resero illustre. Padova era la sede di questa Accademia. I primi artisli di questa scuola, il cui carattere distinlivo è ia vivacità de coiori, furono Giorgione e Tiziano.

La scuola Lombarda comprende: Imola, Reggio, Parma, Cremona, Modena, Ferrara, Manlova, Milano e Bologna. Quesl' nilima ciltà è la adde principale di quesla scuola, di cui Francia riguardasi capo. Questa scuola deve il suo lustro principalmenie ad Innocente d'Imola, Sojaro, Galassio, Alighieri, Cosimo Turi, Ercole Grandi e Dosso Dossi; ma il suo plù bel ornamento fu il Correggio; esso fissò il carattere delle scuole Lombarde.

Oltre le quattro principali seuole da noi citate, se ne formarono moite secondarie, come quella di Verona, Bresela, Bassano, ec., che son considerate però come appartenenti alla seuola Veneziana.

Crediamo far cosa grata al viaggiatori istruiti, il dar qui i nomi degli artisti più celebri di queste diverse scuole, accennando l'epoca della loro nascita, e quella della morte.

#### PITTORY ASTROH

Albani Francesco, nato a Bologna nel 1578, morto nei 1660. Aliegri Antonio, detto il Correggio, nato a Correggio nel 1494, id. 1534.

Allori Alessandro, detto il Bronzino, nato a Firenze nel 1858, id. 1607. Cristoforo, figlio del suddetto, nato a Firenze nel 1877, id. 1621.

Amerighi, vedi Caravagglo. Baciceio, vedl Gaulli.

Bandinelli Baccio, nato a Firenze nel 1487, id. 1888.

Barbarelli Giorgio, detto Giorgione, nato a Castelfranco nel 1478, id. 1815. Barbieri F., detto il Guercino, nato a Cento nel 1890, id. 1668.

Baroccio Federico, nato ad Urbino nel 1828, id. 1612. Bassano, vedi Ponte.

Battoni Pompeo, nato a Lucca nel 1708, id. 1787.

Bellini Gentile, nato a Venezla nel 1421, ld. 1500. Glovanni, detto Glambellini, nato a Venezla nel 1494, morto 1814.

Berrettini Pietro, detto Pietro da Cortona, nato a Cortona nel 1896, Id. 1669. Bonvieino Aless., detto il Moretto, nato presso Brescia nel 1814, id. 1874. Bordone Parls, nato a Treviso nel 1500, id, 1570. Borgognone, vedl Cortesi.

Ambrogio, nato nel milanese verso il 1470, id, 1840. Bronzino Alessandro, vedi Altori.

Angelo, nato a Firenze nel 1301, ld. 1570.

Buonacorsi Pietro, o Pierino del Vaga, nato in Toseana nel 1500, id. 1547. Buonarotti Michel' Angelo, nato a Chiusi, nel 1474, id. 1864. Calabrese, vedi Pretl.

Caldara Polidoro, nato a Caravaggio nel 1490, Id. 1545.

Calliari, detto Paolo Veronese, nato a Verona nel 1552, id. 1588.

Cambiaso Luca, nato a Genova nel 1527, ld. 1385.

Caracci Annibale, nato a Bologna nel 1560, id. 1609.

Agostino, id. 1558, ld. 1601. Antonio, ld. 1385, ld. 1618.

Lodovico, id. 1885, id. 1619,

Carayaggio (Michelangelo Amerighi detto), nalo a Carayaggio nel 1869, id. 1669. Carpacelo Vittore, nato a Venezia nel 1450, id. 1522.

Cerano, vedi Crespi G. B.

Cimabue Giovanni, nato a Firenze nel 1240, ld. 1500.

Cima G. B., detto Il Conegliano, vivea nel 1817.

Claudio di Lorena, vedl Gelée, Conegliano, vedi Clma.

Correggio, vedi Allegri,

Cortese Glacomo, detto Borgognone, nato nel 1621, ld. 1676. Cortona Pietro, vedi Berrettipi,

Crespi G. B., detto Il Cerano, nato a Cerano nel 1557, ld. 1655.

Danlele, nato nel Milanese, id. 1630. Giuseppe, detto lo Spagnuolo, nato a Bologna nel 1668, id. 1747. Doici Carlo, nato a Firenze nel 1616, morto nel 1686. Dominichino, vedi Zampieri.

Dughet Gasparo, detto Poussin, nate a Roma nel 1613, id, 1673, Fattore, vedi Penni.

Ferrari Gaudenzio, nato a Valdugia nel 1484, id. 1880. Fra Bartolomeo di S. Marco, nato a Firenze nel 1469, id. 1817. Fra Sebastiano del Piombo, nato a Venezia nel 1485, id. 1547.

Francia, vedi Raibolini.

Francucci I., detto Innocenzo da Imola, nato ad Imola nel 1491, id. 1350. Garofolo, vedi Tisi.

Gaulli Gio, Batt., detto Baciccio, nato a Genova nei 1639, id. 1709, Gelée Claudio, nato in Lorena nel 1800, id. 1682.

Ghirlandajo Domenico, nato a Firenze nel 1451, id. 1495.

Ridolfo, nato a Firenze pel 1485, id. 1560. Giordano Luca, nato a Napoli nei 1632, id. 1707.

Giorgione, vedi Barbareili.

Giotto Stefano, nato a Vespignano nel 1276, id. 1336.

Glulio Romano, vedi Pippi. Guercino, vedi Barbieri,

Guido Reni, vedl Reni. Lanfranco Giovanni, nato a Parma nel 1881, id. 1647.

Leonardo da Vinci, nato a Vinci nel 1482, id. 1519.

Lippi Fra Filippo, nato a Firenze nel 1400, id. 1467. Lomazzo Gio. Paolo, nato a Milano nel 1888, id. 1600.

Luini Bernardino, nato a Luino nel 1460, ld. 1850. Aurelio, figlio dello stesso, id. 1893.

Mantegna Andrea, nato a Padova nel 1430, id. 1808. Maratta Carlo, nato a Camerino nel 1828, id. 1713.

Masaccio Tommaso Guidi, nato in Toscana nel 1401, id. 1442.

Mazzola Francesco, detto il Parmigianino, nato a Parma nel 1504, id. 1540. Michel'Angelo, vedi Buonarotti. Moretto, vedi Buonvicino,

Novelli Pietro, detto il Monrealese, nato a Monreale nel 1008, vivea nel 1660. Nuvoione F., detto Panfilo, nato a Cremona nel 1808, id. 1681.

Cario Francesco, detto pure Panfijo, nato nel 1627, ld. 1671. Giuseppe, detto Panfiio, nato nei 1619, id. 1703.

Palma Jacopo, li vecchio, nato a Bergamo nel 1500, id. 1588.

il giovine, nato a Venezia nel 1844, id. 1628. Panfilo, vedi Nuvolone.

Parmigianino, vedi Mazzola.

Pellegrini, vedi Tibaldo.

Pellegrino, detto Martino da Udine, nato a S. Daniele nei 1488, id. 1886. Penni Gian Francesco, detto il Fattore, nato a Firenze nei 1483, id. 1828. Perugino, vedi Vanucci.

Peruzzi Baldassare, nato a Siena nel 1481, id. 1836.

Pietro da Cortona, vedi Berrettini, Pinturicchio Bernardo, nato a Perugia nel 1484, id. 1815.

Piombo Sebastiano, vedi Fra Sebastiano del Piombo.

Pippi Giulio, detto Giulio Romano, nato a Roma nei 1492, id. 1846. Polidoro da Caravaggio, vedi Caldara.

Ponte Jacopo, detto il Bassano, nato a Bassano nei 1810, id. 1892.

Pordenone, vedi Regillo,

Porta (della), vedi Fra Bariolomeo,

Poussin, vedi Dughet Gasparo,

Preti Mattia, detto il Cavalier Calabrese, nato in Calabria nel 1613, id. 1600.

Primaticcio Francesco, nato a Bologna nel 1490, morio nel 1870. Procaccino Camillo, nato a Bojogna nel 1848, Id. 1828.

Ercole, naio a Boiogna nel 1820, id. 1892. Ercole, nato a Milano nel 1896, id. 1676. 22

Giulio Cesare, nato a Bologna nel 1548, id. 1626.

Raffaello d'Urbino , vedi Sanzio Raffaelio. Raffaeilino, nato a Reggio nel 1563, id. 1628.

Raggi Anionio, detto Sodoma, nato a Vercelli nel 1479, id. 1881. Raibolini F., detto il Francia, nato a Boiogna nel 1430, id. 1517.

Rainoidi Gerolamo, naio a Roma nel 1870, ld. 1688.

Regilio A., detto Il Pordenone, naio a Pordenone nel 1484, id. 1840.

Reni Guldo, nato a Bologna nel 1878, id. 1842.

Ribera Giuseppe, detto lo Spagnoletio, nato presso Valenza nel 1869. id. 1686. Ricciarelli Daniele, nato a Volterra nel 1503, id. 1566.

Robusti, detto il Tinioretio, nato a Venezia nel 1812, id 1894. Rosa Salvatore, naio a Napoli nei 1815, ld. 1675.

Sacchi Andrea, romano, nato nel 1600, id. 1661.

Salmeggia Enea . detto il Talpino, nato a Bergamo nel 1846, id. 1626. Salvi G. B., detto Sasso Ferrato, nato a Sasso Ferrato nel 1608, id. 1688. Sanzio Raffaello, nato ad Urbino nel 1485, id. 1820.

Sarto, vedi Vanucchi.

Sasso Ferrato, vedi Saivi. Schlavone Andrea, nato a Sebenico nel 1522, id, 1582.

Schidone Bartolomeo, nalo a Modena nel 1870, Id. 1678. Signorelli Luca, nato a Cortona nei 1440, morto 1821.

Spada Leonello, nato a Bologna nel 1876, id. 1622.

Spagnoletio, vedi Ribera. Solimeno Francesco, nato a Nocera de' Pagani nel 1687, id. 1747.

Talpino, vedi Salmeggia. Tempesta Antonio, nato a Firenze nel 1888, id. 1650.

Testa Pietro, nato a Lucca nei 1617, id. 1680.

Tibaldo Pellegrino, nato a Botogna nel 1327, id. 1891. Tienojo G. B., nato a Venezia nel 1895, id. 1770.

Tintoretto, vedi Robusti. Tisi Benvenuio, detto Garofolo, nato presso Ferrara nel 1481, id. 1559. Tiziano, vedi Vecelii.

Udine Giovanni (da), nato ad Udine nel 1494, id. 1864.

Vaga Pierin (del), vedi Buonacorsi.

Vanni Francesco, naio a Siena nel 1885, id. 1809. Vanucci Pietro, detto il Perugino, nalo alla Pieve nei 1446, id. 1824.

Vanucchi Andrea, detio del Sarlo, nato a Firenze nel 1468, id. 1550. Vasari Giorgio, nato ad Arezzo nel 1812, id. 1874.

Vecelli Tiziano, nato a Cadore nel 1477, id. 1878.

Veronese Paoio, vedi Cagliari.

Zampieri Domenico, detto ii Domenichiho, nato a Bologna nel 1881, id. 1641. Zuccari Taddeo, nato a S. Angelo In Vado nei 1829, id. 1866.

Federico, nato ad Urbino nel 1845, id. 1809.

#### PITTORI MODERNI.

Agricola, Arienii, Beccaria, Bezzuoli, Biscara, Bisi Luigi, Capalti, Chlerici , Cognetti, Corrodi , Demin , Devivo , Duri , Forte , Galofre , Gonin, Itayez, Liparini, Lucchini, Maiatesta, Minardi, Molteni, Moja, Mossini, Palagi, Platania, Podesti, Politi, Riccardi L. Saia, Schiavoni, Scuri, Serangeii, Servl, Sogni, Trecourt.

Pittori morti da poco tempo: Appiani, Beloslo, Benvenuti, Camuccini, Canella, Diotti, Gozzi, Landi, Landreani, Matteini, Migliara, Sabatelli, Sanquirto, Trabalesi, Voogd.

#### SCULTURA.

Nicola Pisano fu ii primo scuitore, che nel 1230 esegui aicune opere di buon gusto in quest'arte, che era stata assai negletta dalia caduta dell'impero romano in poi.

Egli ebbe per successore Gilberti, Donateilo, Michel'Angelo Buonarotti, Tatti, Baccio Bandinelli, Benvenulo Cellini, Gian di Bologna, che portarono a perfezione la scultura. Antonio Canova poi a' nostri giorni seppe emulare gli antichi.

#### SCULTORI ANTICHI.

Algardi Alessandro, nato a Bologna nel 1602, morto nel 1804, Amadeo J. A., nato a Pavia nel 1430.

Bacclo Bandinelli, nato a Firenze nel 1489, id. 1557.

Bernini, Gian Lorenzo, nato a Napoli nel 1808, id. 1600.

Bambaccio Antonio, nato a Piperno nel 1531, id. 1489.

Bloogna Gio, nato a Duvai nel 1534, id. 1640.

Buonarotti Michel'Angelo, nato a Chiusi nel 1474, id. 1604.

Buotanotti Michel'Angelo, nato a Chiusi nel 1474, id. 1604.

Bustil Agostino, detto Bambaja, nato nel 1479, morto 1450.

Cellini Benvenuto, nato a Firenze nel 1500, id. 1570.

Donatello, nato a Firenza nel 1835, id. 1466.

Ghiberti Lorenzo, nato a Firenze nel 1578, id. 1466.

Guidi Domenico, nato a Massa di Carrara nel 1689, id. 1701.

Leon Leoni, detlo il cavaliere Aretino, nato a Menaggio nel XVI secolo.

Nicola Pisano, nato a Pisa nel XIII secolo.

# Tatti Giacomo, detto ii Sansovino, nato vicino ad Arezzo nel 1479, id. 1870. SCELTORI MODERNI.

Aurelini, Baruzzi, Cacciatori, Cambi, Costoli, Demi, Ferrari, Finelli, Fercaroli, Gibson, Marchesi Pompeo, Pampaioni, Puttinati, Sangiorgio, Santarelli, Somaini, Tadolini, Tenerani, Vela, Villareale, Wayet.

Morti da poco tempo: Acquisti, Bartolini, Canova, De Maria, Monti di Ravenna, Pacetti, Ricci, Zandomenici.

#### ARCHITETTURA.

La storia dell' Architettura în Italia esigerebbe grandi sviiuppi, se dovessimo iniziarvi il ietlore. Dal tempo de Romani, e sopratuttos sotto Agrippa, l'architettura era giunta ad altissimo grado di perfezione. I Lombardi adottornou ma liro sittle, che offre una ieda edila decadenza di quest'arte. Le chiese di S. Michele a Pavia e di S. Giovanni a Parma sono del VII secolo. Più tardi ai introdusse lo stile Lombardo-Orientale, di cui il più gran monumento è il tempio di S. Marco a Venezia: i generi arabo e gottico succedettero a quest'uttimo, e ben tosto essi pure cedettero il tuogo alio stile classeto degli antichi, a cui si amo di rifornare.

#### ARCHITETTI ANTICHI.

Arnolfo di Lapo, nato a Firenze nel 1232, morto nel 1500. Alessi Galeazzo, nato a Perugia nel 1500, id. 1572.

#### X VIII NOTIZIE SULLO STATO DELLE BELLE ARTI IN ITALIA.

Ammanati Bartolomeo, nalo a Firenze nel 1811, morto nel 1886. Barozzi Giacomo, detto il Vignola, nato a Vignola nel 1807, ld. 1873. Bernini Gian Lorenzo, nato a Napoli nel 1808, ld. 1680. Bibbiena Ferdinando Galli (dl), nato a Bologna nel 1887, id. 1743.

" Francesco, morto nei 1789.
" Giorgio Carlo, ld. 1769.

" Giuseppe, morto nel 1756.

Bramante Lazzari, nato presso Urbino nel 1444, id. 1816.
Bramanteschi Filippo, nato a Firenze 1377, id 1444.
Bramantos Bartolomeo, pittore ed architetto milanese del XV Secolo.
Buonarotti Michel'Angelo, nato e chiusi nel 1872, id. 1864.
Calderari Ottone, nato a Vicenza nel 1370, id. 1860.
Campione Marco (dl) Luganese, visse nel XIV secolo.
Fontana Domenico, nato a Milli, sul lago di Lugano, nel 1843, id. 1897.
Galilei Alessandro, nato a Firenze nel 1809, id. 1734.
Giovanni da Pisa, nato a Pisa nel 1840, id. 1830.

Juvarra Filippo, nato a Messina nel 1888, id, 1728.

Maderno Cario, nato a Bissone, sul lago di Lugano, nel 1856, id. 1620.

Majano Giuliano (da), nato a Firenze nel 1877, id. 1447.

Michelozzi Michelozzo, nato a Firenze nel 1800, id. 1870.

Morimando Gian Francesco, nato a Firenze nel 1840, id. 1870.

Morti Gian Giacomo, nato a Bologna nel 1880, id. 1892.

Palladio Andrea, nato a Vicenza nel 1889, id. 1890.

Peruzzi Baldassare, nato ad Acciajano nel 1889, id. 1850.

Peruzzi Baldassare, nato ad Acciajano nel 1889, id. 1850.

Perizzi Baldassare, nato ad Occipan nel 1871, id. 1860.

Porta Giacomo (della), milancese, viveva nel XVII secolo.

Poliajo Simone, nato a Firenze nel 1848, id. 1860.

Ralnoldi Gerolamo, nato a Rienze nel 1870, id. 1860.

Ralnoldi Gerolamo, nato a Roma nel 1870, id. 1868.

2 Matteo, nato a Roma nel 1637, id. 1690.

Sanmichell Michele, nato a Verona nel 1463, id. 1690.

Sarmichell Michele, nato a Verona nel 1463, id. 1506.

Servandoni Nicela, nato a Firenze nel 1608, id. 1706.

Seamozzi Vincenzo, nato nel 1482, id. 1616.

Tatti Jacopo, detto Sansovino, nato ad Arezzo nel 1477, id. 1670.

Vanyitelli Romano, viveva nel XVII secolo.

Zampleri Domenico, detto il Domenichino, nato a Bologna nel 1881, id. 1641.

#### ARCHITETTI MODERNI.

Amati, Antonelli, Antolini, Besia, Bonsignori, Bosio, Canina, Clerichetti, Diedo, Djigny, Potoli, Japelli, Martelli, Marchioni, Moosa, Moraglia, Nicolini, Palagi, Paoletti, Poclanti, Salvi, Santi, Sardi, Valandier, Vanitni. Morti da poco tempo: Albertoli Giocendo, Albertoli Ferdianndo, Alulsetti Barabini, Barbleri, Bianchi, Cagnola, Campana, Canonica, Cantoni, Crivelli, Duretlii, Guarenghi, Sefva, Sola, Sterni, Piermarini, Pollak, Zando.

# REGOLAMENTI E SERVIZI DELLE POSTE.

Impossibile essendo di poter dare un minuto estratto dei regolamenti di Posta d'ogni Stato d'Italia, el limiteremo ad indicare al Forestieri le cose più necessarie, avvertendoli che in caso di diverbio coi Mastri di Posta, si compete loro il diritto di farsi mostrare il Regolamento di Posta che deve trovarsì a clascuna stazione.

Ordinariamente i Mastri di Posta non possono in Italia somministrar

cavalli a niun viaggiatore senza mostrargii prima il così dello Bollettone, rilasciato dagii Uliej di Posta al luogo della partenza, o da queili del passaporti o di Polizia.

Se il Viaggiatore avesse motivi di lagnanza contro i Masiri di Posta od I Postiglioni per ioro cattivo servizio, od altro, potrà far reclamo sull'analogo registro, onde ogni Stazione è provvedula dalle Direzioni delle Poste, oppure alle Direzioni stesse.

### STATI SARDI

#### Tariffa del prezzo delle Poste.

| Per un cavallo da tiro o da se | lla, per | una   | posta  |     |     |     |    |     | . fr | . 1 | 50 |
|--------------------------------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|----|
| Al postiglione                 |          |       |        |     |     |     |    |     | . ,  | , - | 78 |
| Se il servizio fu buono usa    | si però  | di da | ire ai | pos | lig | lio | ni | 2 f | ran- |     |    |
| chi per posta.                 |          |       |        |     |     |     |    |     |      |     |    |

- Divisione. Per le vetture da due ruole eoperie o no, Calessi con una, due e tre persone, due eavaili; eon quattro persone, tre cavaill e un postiglione.
- II. Divisione. Per le Bastardelle, Dillgenze, Coupés e Landaux con tre persone, tre cavaill e un postigilone, con quattro o cinque persone, quattro eavaill e due postigiloni.

  III. Divisione. Per le Berline e Landaux contenenti sino a quattro
- persone, quattro eavaill e due postiglioni; con cinque o sei persone, sei eavaill e due postiglioni.
- L'equipaggio della I. Divisione è fissato a due bauli o due valigle, e quello della II. e III. Divisione a due bauli o due valigle di forma proporzionata alle dimensioni delle vetture.

Per claseuna persona eccedente il maximum nelle vetture d'ogni classe si pagano fr. 1. 30.

I fanelulli minori di ollo anni non sono considerati come viaggiatori; ma due oecupano il posto d'un viaggiatore.

Pel passaggio del monte Cenisio e del Sempione nell'inverno, il prezzo della corsa dal 1. Novembre, al 1. Aprile è aumentato di 30 cent. per ogni cavallo e per posta, a vanlaggio delle Stazioni seguenti, ma senza reciproettà:

Da Susa a Molaret Da Molaret al Monte Cenisio Da Domodossola ad Isella Da Isella al Semplone

Da Lans-le-Bourg al Monte Cenisio.

Il passo di questi Monti esige inolire eavalli o muli di rinforzo: i cenni seguenti potranno riuscire di qualche utilità ai viaggiatore.

Monte Cenislo. — Dal 18 Settembre al 18 Maggio da Susa a Molaret, da Molaret al Monte Cenisio e da Lans-le-Bourg al Monte Cenisio, al Cabriolets con uno o due viaggialori, un cavallo di più; alle Berline con tre viaggialori, due cavalli ed un postiglione; con quattro persone, tre cavalli ed un postiglione ca

SEMPIONE. -- I Masiri di Posta di Domodossola o d'Isella hanno diritto d'altaccare alle vetture di due o tre cavalli un altro cavallo di rinforzo, e alle vetture da quattro eavalli, due altri cavalli di rinforzo con un posti-glione ec.

PASSO DES ÉCHELLES. — Il Mastro di Posta attacca de' buoi per fr. 1. 30 il paio. Generatmente si attaccano due buoi alte velture di due cavalli, il qual numero si raddopola in tempo d'inverno.

Lo stesso pagasi pel discarico delle slitte e per rimettere le vetture nel toro primtero stato.

#### REGNO LOMBARDO-VENETO.

# Tariffa del prezzo delle Poste. -- Per la corsa ordinaria.

| Per un cavalto ed una posta                     |  |  |      |   | 60 |
|-------------------------------------------------|--|--|------|---|----|
| At Postigilone per un cavatto ed una posta      |  |  |      |   | _  |
| Atto statliere per clascuna coppia di cavalti . |  |  | . "  | - | 30 |
| Per una vettura conerta e a quattro ruote       |  |  | . 19 | 4 | 90 |

D'ordinario, oltre il prezzo indicato sulla Tariffa, si da ai Postiglioni un supplemento di Lire Austr. 1.68 per posta, che unito al prezzo della corsa per due cavalli forma un totale di L. Austr. 11.80.

# Per la corsa accelerata, a guisa di Corriere.

| Per un cavallo ed una posta              |      |     |      |      |    |      | 23   | 4 | 60 |
|------------------------------------------|------|-----|------|------|----|------|------|---|----|
| Al Postiglione, per clascun eavalto      |      |     |      |      |    |      | 20   | 1 | 25 |
| Ailo stalltere per ogni copia di cavalti |      |     |      |      | ٠  |      | 10   | - | 30 |
| Compussari la manoia d'uso al nos        | tial | ion | <br> | <br> | a. | .77. | ~ ~~ |   |    |

due cavalli, e per posta, e di L. Austr. 13, cent. 80.

Il numero dei cavalli è fissato secondo la qualità delle vetture, e li

loro carico regolato in pesi di Vienna.

I. Divisione. — Vetlure di forma più leggiera, come: Calessi scoperti a
quattro posti, a metà coperti a due posti, fino ai peso di sel quintati, due

cavall.

11. Divisione. — Vetture di forma media, come: Vetture coperte a due posti, semicoperte, a quattro posti, o Calessi leggieri, sino al peso di cinque quintali, due cavalli, con un peso di cinque ad olto quintali, tre ca-

valit; più di otto quintati, quattro cavalit.

111. Distione. — Vetture di forma pesante, come vetture a due, a quattro posti, del tutto coperte e chiuse, sino al peso di sei quintali, tre availi; con un peso di sei ad otto quintali, quattro cavalit; e con un peso che oltrenassi ati otto quintali, sel cavalit.

Il numero del Postigtioni è fissato ad uno per ogni paio di cavatli.

#### DUCATO DI PARMA.

La tarifa di questo ducato è la stessa di quella del Regno Lombardoveneto, ad eccezione delle corse da Florenzuola a Cremona, e da Castei S. Giovanni a Pavla, in cul pagansi fr. 7. 80 per posta.

#### DUCATO DI MODENA.

# Tariffa del prezzo delle Poste.

| Per due cavalli  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 14 | 6  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
| Al Postiglioni . |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 3  | 18 |
| Agli stallierl . |  |  |  |  |  |  |  |  |    | _  | 11 |
| Per una vettura  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 8. | _  |

## GRANDUCATO DI TOSCANA.

# Tariffa del prezzo delle Posle.

| Per ciascun cavallo da |        |        |        |     |       |       |     |      |      |   |      |
|------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|-----|------|------|---|------|
| Al postiglioni         |        |        |        |     |       |       |     |      |      |   | š. — |
| Generalmente si danne  | o ai . | Poslig | glioni | 6 F | aoli, | se il | ser | vizi | o fe | 4 |      |

buono.
Agli stallieri

Numero dei cavalli da attaccare alle diverse vetture.

Le vetture legglere a quattro ruote con due persone e 350 libbre d'equipaggio, saranno tirate da due cavalll; e con tre o quattro persone, e ino a 300 libbre d'equipaggio, da tre cavalli de un postiglione.

Le vetture a quattro ruote, con sel persone al più, e 360 libbre d'equipaggio, devono essere tirate da quattro cavaill con due postigiioni. Un numero maggiore di persone, ed une superiore a 360 libbre d'equipaggio, con sel cavaili e tre postigiioni.

Un numero maggiore di persone vertà compensato dal peso minore dell'equipaggio, e viceversa; il peso di ogni persona è valutato soo ilbbre. Fino agli otto anni inclusivamente un fanciulto, riguardo al peso, non è considerato come un viaggiatore, ma due fanciulti d'un' età anche minore di otto anni lenomo posto di una persona.

# STATI ROMANI,

# Tariffa del prezzo delle Poste.

| Per ogni caval                  |      |     |      |      |      |    |      |     |     |     |    |   |    |     |    |    | Baiocch | 30 |
|---------------------------------|------|-----|------|------|------|----|------|-----|-----|-----|----|---|----|-----|----|----|---------|----|
| Al postiglioni                  |      |     |      |      |      |    |      |     |     |     |    |   |    |     |    |    | 10      | 33 |
| Essendo stati l<br>Postiglioni. | 2 80 | rvi | ti . | si d | lanı | 10 | ď° o | rdi | ina | ric | 70 | B | aj | осс | hi | ai |         |    |

Il regolamento per attaccare i cavalli alle vetture poco differisce da quello del Granducato di Toscana.

# REGNO DI NAPOLI.

# Tariffa del prezzo delle Poste.

| Per cadaun ca  | va | llo | đa | ti | ro | 0 0 | ia | sel | la |   |   |   |   |  |   |   | Grana | 65 |
|----------------|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|---|---|---|---|--|---|---|-------|----|
| Al postigiioni | ٠  |     |    | ٠  |    | ٠   | ٠  |     |    |   | ٠ |   |   |  |   |   | 12    | 15 |
| Agil staltierl | •  | ٠   | •  | •  | ٠  | •   | •  |     |    | • | ٠ | ٠ | ٠ |  | ٠ | ٠ | 22    | 15 |

Per le vetture a duc ruote, detti Cabriolets si attaccheranno due ca-

valli, conlenendo esse più di due viaggiatori, quantunque abbiano un baule ed anche un'imperiale. Se ne attaccheranno tre, essendovi più di due viaggiatori, e le vetture avendo o no dei bauli o delli imperiali.

Per le piccole vetiure a quattro ruote, dette comunemente in Italia. Canestrelle o Salta[ossi, contenenti una sola persona, con baule od imperiale si attaccheranno due cavalli, e tre portando due ed anche quattro

viaggiatori, con baule od imperiale.

For le grandi vetture a quattro ruote, chiamate Sedie di Posla, da due persone, con baule ed anche imperiale vi vorranno tre cavalii. Con tre o quattro persone, e bauli ed imperiale, se ne atlaccheranno quattro. Al carrozzini chiusi (coupéz) a quattro ruote, con ire o quattro persone si attaccheranno quattro cavalit.

Per le vetture a quattro posti contenenti quattro persone con bauli ed anche imperiate, quattro saranno i cavatti, e sei se esse porteranno più di

qualtro persone, con bauti ed Imperiale.

soun sevelle de tire e de sett-

Un postiglione non potrà guidare più di tre cavalii; in caso che ne abbisognino qualtro, vi saranno due postiglioni, e tre, attaccandosi sei cavatti.

Nelle circostanze în cui è accordato un cavalio di più, il Mastro di Posta ne aggiungerà un terzo per ogni coppia di cavalil.

# REGNO DI SICILIA.

## Tariffa del prezzo per le Poste,

| Al Postigtioni |   |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 1 |    |
|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|----|---|----|
| Agli slallieri | ٠ |  |  |  |  |  |  |  | 22 | - | 10 |

# DELLA MISURA DELLE MIGLIA IN ITALIA.

Benchè in tutla Italia 60 miglio geografiche corrispondano ad un grado dell'equatore, o 25 leghe di Francia, il rapporto delle miglia comuni col grado dell'equatore varia in moiti iuoghi: ne daremo qui l'esatta indicazione.

# Un grado dell'equatore equivale:

| In Piemonte            |  | . a | circa | 48 | a 80   | miglia | comuni |
|------------------------|--|-----|-------|----|--------|--------|--------|
| In Lombardia           |  |     | 29    | 67 | 1/4    | 29     | 99     |
| Nelle Provincie Venete |  |     | 29    | 60 | 62/100 | 35     | 29     |
| In Romagna             |  |     | 33    | 74 | 7/10   | 23     | 29     |
| Nel Regno di Napoli .  |  |     | 22    | 81 | 71/100 | 22     | 20     |
| In Toscana             |  |     | 22    | 68 | 1/4    | 22     | 22     |

# TARIFFA DELLE MONETE

# IN CORSO NEI DIVERSI STATI D'ITALIA.

Quantunque riesca pressoché impossibile offire al Viaggiatore un prospetto esatto dei valori comparativi di ciascuna moneta, perché troppo soggetti a frequenti variazioni, daremo tuttavia la Tariffa generale seguente, invitando il Viaggiatore a fornirsi sui rispettivi ituoghi delle minute nolizie di cui avia bisogno in proposito.

#### PIEMONTE E GENOVESATO.

La moneta legale è la lira nuova, la forma ed il valore della quale sono parl ai franco. Havi delle monete d'oro di 100, 80, 40, 20 e 10 lire o franchi; queile d'argento sono di 2, 2 e i lira colle rispeltive frazioni. I dobloni di Savoia (doppie), le quadruple di Genova, e gii antichi luigi vi hànno une corso abusivo.

#### REGNO LOMBARDO-VENETO.

La lira austriaca (o zwanziger) forma la moneta legale di questo regno; soo lire austriache equivalgono a 12 franchi. Le monete d'oro consistono in sovrane, mezze sovrane e zecchini; quelle in argento sono: il taliero, che vale sei lire austriache, o 8 fr. 32 cent; il florino, o mezzo taliero, che vale 3 lire austriache, o 8 fr. 61 cent.; e finalmente le zwanziger, o lira austriaca, equivalente a 87 cent. di franco. In Lombardia corre altresi la malianese, composta di so soldi o 78 cent., e il soldo di 13 ednari.

#### DUCATO DI PARMA.

Qui, come in Plemonte, la moneta legate ha forma e valore del franco. Sonvi monete d'oro di 40 e di 20 lire; le monete d'argento vaigono s, 2 e ! lira, con anaioghe frazioni. Vi è però ancora in uso l'antica lira di Parma, che vale 25 centesimi. Le altre monete, d'oro o d'argento, vi hanno un corso abusivo.

# DUCATO DI MODENA.

Vi si usa la lira di 20 soidi, e ii soldo si suddivide la 12 denari. too itre di Modena equivalgono a 38 franchi 39 centesimi. Le altre monete d'oro o d'argento vi sono quasi tutte tolierate, ma l Franchi e ie moneie di Piemonte e del Ducato di Parma vanno meno soggette a perdita.

#### GRANDUCATO DI TOSCANA.

La moneta legale è la lira Firenlina, e d'ordinario si conteggia in Paoli. La lira si suddivide in 12 Crazie o 20 soldi di 12 denari, cd è composta di un paolo e mezzo: il paolo è di 8 Crazie, e la Crazia è si lardi.

Le monete d'oro sono : il Ruspone, che vale 3 zecchini o 36 fr. 04 cent. c il zecchino che vale 12 franchi.

Le monete d'argento che hanno maggior corso sono il Francescone e lo scudo di Leopoldo. Il vaiore di ciascuna è di 10 paoli o 8 franchi 61 cent. La lira vale 84 cent., il Paolo 86, e la Crazia 7.

#### STATI PONTIFICI.

Vi sono in corso gli scudi romani di 10 paoli. Il paolo è diviso în 10 balocchi. Le monte d'oro in uso sono; gli scechini, che vatgono 2 scudi e 2 balocchi, pari a 11 franchi 80 cent.; je Dopple di Roma di 5 scudi e 21 balocchi 0.7 franchi e 27 cent. I perzi di 8 scudi 0 as franchi 80 cent. e quelli di 2 scudi e metzo o 13 franchi 144 cent. Le monete d'argento consistono nello scudi o franchi 8 e 27 cent. e 18 usu meti; nel Testoni, competti di 3 paoli 0.1 fr. 15 cent; nel 19 papetti, equivalenti 22 paoli 0.1 fr. 7 cent.; nel 19 aloco 3 cent., e nel mezzo paolo 0 27 cent. il balocco vale

#### REGNO DI NAPOLI.

Vi si conteggia in Ducati (4 franchi 24 cent.) Il Ducato è composto di so Carlini, e il Carlino di so Grana o 42 cent. Le monele d'oro sono: la Doppia che vale 46 carlini, il doppio Ducato il cui valore è di 20 carlini, l'Oncia o 3 ducati. Lo scudo o piastra d'argento vale 12 carlini o 8 fr. 22.

#### REGNO DI SICILIA.

La moneta è simile a quella di Napolt, colla differenza che il Carlino chiamasi Tari e si compone di 20 grana, ed una grana di sei piccioli.

# MODO DI MISURARE IL TEMPO

IN MOLTI PARSI D'ITALIA.

In alcune parti d'Italia, e sopratituto in Romagna, manitensi ancora l'uso di contare le ore all'italiana, sistema del tutto diverso da quetto generalmente adottato dal rimanente d'Europa. Esso consiste nel dividere il giorno in 24 ore, la prima delle quali ha principio sull'imbrunire, cioè all' Ace Maria; dal che risulta che l'ora del mezoglorno subisec continue variazioni, mentre nel sistema, detto alla Francese, il mezzodi è sempre a 14 ore, e fissa in maggiore allezza del sole sui nostro orizzonte.

Supponiamo a mó d'esempio che la prima ora italiana cominel ad 8 ore della sera alla francese, i ora all'italiana corrisponderà a so re della sera, s ore a 10 ore della sera, s ore a 6 ore del mattino, e così di seguito. Si osservi che pochi orologi suonano le 24 ore consecutive; la più parte battono due votte in un giorno d'una a dodici ore.

# BATTELLI A VAPORE

#### MARE ADRIATICO.

Da VENEZIA a TRIESTE. - Partenza tutti i giorni a mezzanotte.
Da TRIESTE a VENEZIA. - Partenza tutti i giorni at mattino.

### Prezzo: I. Classe 7 florini. - II. Classe 6 florini.

Le persone che prendono luogo ai primi posti per l'andata e ritorno e per lo spazio di una settimana, non pagano che to florini. Oltre il detto prezzo devonsi dare so Kreuzer per ogni persona pel diritto d'iscrizione, e so chi si fa inscrivere a bordo del battello fino ad una mezz'ora prima della partenza. Ogni letto nagassi a parte a ragione di 30 Kreuzer.

# Da TRIESTE a FIUME. - Partenza tutte le settimane.

|    |         | _ |                     |         |       |         |        |         |        |  |
|----|---------|---|---------------------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|--|
|    |         |   |                     | I. C    | ASSE. | II. C   | LASSE. | III. C  | LASSE. |  |
|    |         |   |                     | -       | -     | -       | -      |         |        |  |
|    |         |   |                     | Fiorini | Kreuz | Fiorini | Kreuz  | Fiorini | Kreuz  |  |
|    |         |   |                     | -       |       | _       | _      |         |        |  |
| Da | TRIESTE | a | Pirano              | 1       | 50    | 1 1     |        | ا - ا   | 50     |  |
|    | **      | a | Cittanova o Umago . | 9       | 20    | 1       | 50     | - 1     | 48     |  |
|    | 22      | a | Parenzo             | 3       |       | 2       |        |         |        |  |
|    | 93      | a | Rovigno             | 3       | 30    | 2       | 30     | 1 1     | 15     |  |
|    | "       | u | Pola o Fasana       | 4       | 30    | 3       |        | 1 7     | 20     |  |
|    | 23      | a | Flume               | . 8     |       | 3       | 50     | 1 7 1   | 425    |  |

# Da TRIESTE per la DALMAZIA. - Partenza quattro volte al mese.

|    |         |   |         |     |    |    |      | _     | I. Cı   | I. CLASSE. |         | LASSE. | III. CLASSE |       |
|----|---------|---|---------|-----|----|----|------|-------|---------|------------|---------|--------|-------------|-------|
|    |         |   |         |     |    |    |      |       | Fiorini | Kreutz     | Fiorini | Kreutz | Fiorini     | Kreut |
| Da | TRIESTE | a | Lussino |     |    |    |      |       | 8       |            | 8       | 20     | 9           | 40    |
|    | "       | a | Zara    |     |    |    |      | <br>i | 14      |            | 9       | 90     | a l         | 40    |
|    | 19      | a | Sebenic | 0 . |    |    |      |       | 16      |            | 10      | 40     | 8           | 20    |
|    | 29      | a | Spalato |     |    |    |      | <br>  | 18      |            | 12      |        | 6           |       |
|    | **      | a | Lesina  |     |    |    | <br> |       | 20      |            | 13      | 20     | 6           | 40    |
|    | 19      | a | Gurzoia | ١.  | ٠. | ٠. |      | <br>i | 22      |            | 14      | 40     | 7           | 20    |
|    | **      | a | Ragusa  | ٠.  |    | ٠. |      | <br>i | 24      |            | 16      |        | 8           |       |
|    | 23      | а | Cattaro | ٠.  | ٠. |    | <br> | ·     | 26      |            | 17      | 20     | 8           | 46    |

Oltre il succennato prezzo, i passeggieri di I. e II. Classe pagano 20 Kreulzer pei diritto d'iscrizione, e 20 per un letto durante 24 ore.

# Da TRIESTE a COSTANTINOPOLI. - Partenza ogni giovedi.

|        |                  | Fiorini | Kreutz | Fiorini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kreutz | Fiorini | Kreutz |
|--------|------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| _      |                  | -       |        | STREET, STREET |        | _       |        |
| Da Tai | ESTE a Ancona    | 18      |        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 8       |        |
| ,      |                  | 40      |        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ll I   | 15      |        |
| ,      | a Corfú          | . 80    |        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 30      |        |
| ,      | a Patrasso       | 65      |        | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l I    | 54      |        |
| ,      |                  |         |        | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 36      |        |
| ,      | a Lutraki        | 7.3     |        | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1    | 88      |        |
|        |                  |         |        | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 40      |        |
|        |                  | 85      | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |        |
|        |                  | . 69    | II     | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 42      |        |
|        | an Daruallelli   |         |        | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ll l   | 48      |        |
|        | a Costantinopoli |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |        |

# MARE MEDITERRANEO.

Vari ballelli a vapore soicano questo mare, soffermandosi alie principal città marittime dei differenti Stati d'Italia, per guisa che ogni settimana si è certi di poter imbarcarsi a Genova, Livorno, Napoli ec.

|             |                | 1.  | CLA  | SSE. | 1    | I. CLA | SSE. | 11  | I. CL | SSE. |
|-------------|----------------|-----|------|------|------|--------|------|-----|-------|------|
| Da MARSIGLI |                | Fr. | . 68 | 1    | Fr   | , 44   | ī —  | Fr  | . 27  | 1    |
| 23          | Livorno        | "   | 80   |      | 1 "  | 48     |      | 22  | 52    |      |
| "           | Civita Vecchia | n   | 106  |      | ı "  | 63     |      | 22  | 42    |      |
| 22          | Napoll         | "   | 180  |      | "    | 90     |      | 122 | 60    | l    |
| 23          | Messina        | "   | 192  |      | l "  | 116    |      | 22  | 77    |      |
| 22          | Malta          | **  | 220  |      | l n  | 132    |      | 22  | 88    |      |
| >>          | Pireo (Ii)     | 29  | 380  | 1    | ,,   | 210    |      | 22  | 140   |      |
| 39          | Smirne         | 22  | 400  |      | ( ,, | 240    | l I  | 12  | 160   |      |
| 22          | Dardanelli (1) | 19  | 428  |      | 1 ,, | 252    |      | 22  | 168   | l    |
| 22          | Costantinopoli | 39  | 468  |      | 1 ,, | 279    |      | "   | 186   |      |
| Da GENOVA   | a Nizza        | 22  | 30   |      | 1,2  | 20     |      | 1,2 |       | -    |
| "           | Livorno        | 33  | 27   |      | 1 ,, | 16     |      | 22  | 11    |      |
| 93          | Civita Vecchia | 22  | 63   |      | 29   | 38     |      | 23  | 28    |      |
| 22          | Napoli         | 22  | 118  | 1    | 1 ,, | 69     |      | 22  | 46    |      |
| 10          | Messina        | 22  | 163  |      | l n  | 98     |      | "   | 66    |      |
| 29          | Malta          | 22  | 192  |      | ,,   | 115    |      | 30  | 77    |      |
| 11          | Pireo (II)     | 22  | 398  |      | ,,   | 198    |      | 22  | 130   |      |
| "           | Smirne         |     | 377  |      | 1    | 226    |      | 29  | 181   |      |
| 'n          | Dardanelli (1) |     | 385  |      | 1,,  | 231    |      | 22  | 184   |      |
| ,,          | Costantinopoli |     | 430  | -    | 1."  | 258    |      | "   | 172   |      |

|                             | ı.  | CLAS | SE. | 11. | CLA | SSE.            | III. CLASSE. |      |  |  |
|-----------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----------------|--------------|------|--|--|
| Da Livonno a Civila Vecchia | Fr. | 40   |     | Fr. | 24  |                 | Fr.          | . 16 |  |  |
| " Napoli                    | 22  | 88   |     | 22  | 51  |                 | ,,           | 34   |  |  |
| messina                     | 12  | 136  |     | 22  | 82  |                 | "            | 55   |  |  |
| » Malta                     | ,,  | 176  |     | 33  | 108 |                 | "            | 70   |  |  |
| " Pireo (11)                | >>  | 500  |     | "   | 180 | I <del></del> 1 | 33           | 120  |  |  |
| » Smirne                    | 92  | 545  |     | 23  | 207 |                 | "            | 138  |  |  |
| " Dardanelli (1)            | "   | 360  |     | 33  | 216 | 1               | "            | 144  |  |  |
| " Costantinopoli            | "   | 405  |     | 33  | 243 | !               | "            | 162  |  |  |
| Da Civita Vecchia a Napoll  | ,,  | 48   |     | 22  | 27  |                 | "            | 18   |  |  |
| " Messina                   | ,,  | 100  |     | 33  | 60  |                 | "            | 40   |  |  |
| » Malia                     | ,,, | 140  |     | 33  | 84  |                 | "            | 56   |  |  |
| " Pireo (11)                | ,,  | 260  |     | 199 | 136 |                 | "            | 104  |  |  |
| " Smirne                    | ,,  | 308  |     | 22  | 183 |                 | 33           | 122  |  |  |
| " Dardanelll (I)            | "   | 320  |     | 22  | 192 |                 | 33           | 128  |  |  |
| " Costantinopoli            | "   | 365  |     | 27  | 219 |                 | "            | 146  |  |  |
| Da Napoli a Messina         | ,,, | 60   |     | "   | 56  |                 | "            | 24   |  |  |
| » Matta                     | "   | 110  |     | "   | 66  |                 | "            | 44   |  |  |
| » Pirco (11)                | ,,, | 220  |     | 129 | 132 |                 | ,,,          | 88   |  |  |
| » Sprirne                   | ,,, | 265  |     | "   | 139 |                 | 11           | 106  |  |  |
| " Dardaneili (1)            | ,,, | 290  |     | "   | 174 |                 | "            | 116  |  |  |
| " Costantinopoli            | 'n  | 335  |     | "   | 201 |                 | "            | 134  |  |  |
| Da Messina a Malta          | 100 | 150  |     | "   | 30  |                 | ,,,          | 20   |  |  |
| " Pireo (11)                | "   | 160  |     | 122 | 96  |                 | 1 22         | 64   |  |  |
| » Smirne                    | ,,  | 216  |     | 199 | 130 | l               | "            | 87   |  |  |
| " Dardanelli (1)            | 33  | 218  |     | 19  | 131 |                 | "            | 88   |  |  |
| " Costantinopoli            | 1 " | 265  |     | "," | 160 |                 | ,,           | 106  |  |  |

Ogni viaggialore per spedizione di passaporto, spese Sanitarie ec., deve pagare 2 fr. so cent.; per le Cabine sul ponte pagherà 10 per 100 di più del prezzo dei posti di 1. Classe.

Le spese di vilto del vlaggiatori non sono comprese nel prezzi dei posti. I passeggieri di I. Classe sono serviti, due volte al glorno, a una tavola comune in ragione di e franchi, compreso il the alla sera. Quelli di II. Classe hanno egualmente due pasti, il cui prezzo è di 4 franchi.

Il pagamento del villo è obbligatorio per tutti i viaggiatori di I. e II. Classe, che abbiano parlecipato o no al pasto.

#### Da NAPOLI per la CALABRIA, la SICILIA e MALTA.

# Partenza più volte al mese.

| -                             | I. CLA                         | SSE.                                    | II. CLASSE.             |   | III. CLASSE,               |                |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|----------------|
|                               | Ducati                         |                                         | Ducati                  |   | Ducati                     |                |
| Da Narott a Palermo o Messina | 8<br>14<br>8<br>11<br>14<br>20 | ======================================= | 8<br>8<br>7<br>10<br>13 | = | 9<br>4<br>9<br>9<br>4<br>6 | 80<br>80<br>80 |

Per le Cabine sul ponle pagasi 20 per 100 di più del prezzo dei posli di I. Classe.

Le spese di vitto pei passeggieri di I. Classe sono comprese nel prezzo del posti. Quelli di II. Classe pagano 8 carlini pel pranzo e 5 carlini per la colazione.

## LAGO MAGGIORE.

# Da MAGADINO a SESTO CALENDE.

# Partenza tutti i giorni alla mattina,

Da SESTO CALENDE a MAGADINO.

Partenza tutti i giorni a mezzodi.

|            |                                 | I. Cı | LASSE. | II. C | LASSE. |
|------------|---------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| Da Sesto C | LENDE a Arona Franchi           | 1     | 20     | -     | 70     |
| 33         | Belgirate                       | 2     | 20     | 1 1   | 30     |
| 19         | Stresa, Baveno ed Isola Bella » | - 5   |        | 1     | 80     |
| 12         | Pallanza                        | 2     | 20     | 1 1   | 90     |
| 12         | Intra e Laveno»                 | 3     | 40     | 2     | 05     |
| 13         | Canero                          | 4     | 80     | 2     | 70     |
| 12         | Luino                           | 4     | 70     | 2     | 85     |
| "          | Cannobio                        | 5     |        | 3     |        |
| 22         | Brissago                        | 3     | 60     | 3     | 25     |
| 33         | Ascona e Locarno                | 6     | l      | 3     | 60     |
| 77         | Magadino                        | 6     |        | 3     | 60     |

Oltre II prezzo suindicato, si paga 10 centesimi per discendere dal battello a Magadino, Locarno, Cannoblo, Canero, Luino, Iutra, Palianza, Belgirate, Arona e Sesto Calende.

20 Centesimi a Brissago, Aseona e Stresa.

50 % Isola Bella.

40 " Baveno e Laveno.

# LAGO DI COMO.

Da COMO a COLICO. - Partenza due volte al giorno, in corrispondenza con la prima corsa della strada ferrata da Milano.

Da COLICO a COMO. - Partenza due volte al giorno , in corrispondenza con l'ultima corsa della strada ferrata per Milano.

|                                                       |      | I. ( | CL. | 11. | CL. |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Da Сомо a<br>Torno e Moltrasio l<br>Carate , Laglio e | L,A. | =    | 00  | -   | 50  | Per imbarcarsi o sbarcare<br>si paga a:                                               |
| Torriggia                                             | 22   | 1    | 30  | -   | 75  |                                                                                       |
| Nesso, Argegno e<br>Cavagnola<br>Campo, Tremezzo,     | 29   | 2    | 00  | 1   | 00  | Torno, Carate con Laglio<br>Torriggla e Cavagnola Cent. 10.<br>Nesso, Tremezzo, Cade- |
| Cadenabbia, Majoliea,<br>Bellagio, Menaggio,          |      |      | П   |     |     | nabbia con Majolica ,<br>Rezzonico, Gravedona                                         |
| Varenna                                               | 22   | 2    | 30  | 1   | 23  | e Domaso " 18.                                                                        |
| Bellano                                               | 22   | 2    | 75  | 1   | 50  | Campo, Bellagio, Dervio                                                               |
| Rezzonico e Dervio.                                   | 32   | 3    | 00  | 1   | 75  | e Dongo 20.                                                                           |
| Dongo                                                 | 22   | 3    | 30  | 1   | 73  |                                                                                       |
| Gravedona e Domaso                                    | 22   | 4    | 00  | 2   | 00  | Menaggio " 28.                                                                        |
| Colieo                                                | 23   | 4    | 63  | 9   | 13  | Varenna e Bellano " 40                                                                |

#### LAGO DI GARDA.

# Da RIVA a PESCHIERA e viceversa. - Partenza tutti i giorni.

Al lunedi vi è un altro battello che parte da Riva per Desenzano toccando a Limone, Tremosina, Gargnano e Maderno, e ritornando a Riva il martedi per la medesima via del Lago.

|           |                                           |             | LASSE.       | II.C | LASSE.   |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|--------------|------|----------|
| Da Riva a | Limone o Malcesine Lire Ausir<br>Gargnano | 1<br>2<br>2 | 25<br><br>75 | 1 1  | 75<br>50 |

# PARTENZA DEI CORRIERI E DILIGENZE IN ITALIA

#### PIEMONTE.

- CORRIERE, Partenza tutti i giorni. Da Torino a Chambery franchi 60 Ginevra 78 - Nizza per Cuneo 32 - Milano 24, 90.
- Messaggerie sande dei fratelli Bonafous. Partenza tutti i giorni. Da Torino a Chambery franchi 40 - Ginevra 34 - Grenoble 32 - Llone 35 - Nizza per Savona 32.
  - Da Torino a Genova, partenza due volte al giorno in corrispondenza colla strada ferrata.
  - Da Torino a Milano partenza tutti i giorni. Da Torino a Vercelli franchi 8 - Novara 12 - Milano 18.
- Diligenza. Da Genova a Nizza. Partenza tutti i glorni. Nel coupé franchi 26, e nell'interno 25.
- Malleposts, Da Genova a Milano. Partenza tutti i glorni. Da Genova a Novi franchi 18 - Tortona 18 - Voghera 22 - Pavla 30 - Milano 36,

### REGNO LOMBARDO-VENETO.

- MALLEPOSTE. Fra Milano ad Udine. Partenza tutti i giorni. Da Milano a Brescia Austr. Lir. 11. 35 - Desenzano 18. 05 - Verona 25. 85 -Treviso 27. 50 - Pordenone 38. 55 - Udine 47. 65.
  - Oltre il suddetto importo, pagasi la percorrenza dei due tronchi di strada ferrata fra Milano e Treviglio e fra Verona e Treviso.
  - Fra Milano e Mantova. Partenza tutti i glorni. Da Milano a Lodi Austr. Llr. 7. 15 - Cremona 18. 25 - Mantova 51. 85.
  - Fra Milano, Colra e Lindau. Partenza tutti i giorni. Da Milano a Lecco Austr. Lir. 9, 73 - Collco 16, 80 - Chlavenna 22, 10 -Spluga 30, 45 - Colra 45, 10 - Fèldkirch 55 - Bregenz 50, 55 -Lindau 61, 40.
  - Fra Milano e Sondrio. Parlenza tutti i giorni. Da Milano a Lecco Austr. L. 9. 75 - Colico 18.30 - Morbegno 18.50 - Sondrio 24. 05.
     Fra Milano e Ginevra. Parlenza tutti i giorni. Da Milano ad
  - Arona Austr. L. 10 Domodossola 20. 10 Sempione 26. 20 -Briga 34. 30 - Sion 42. 40 - S. Maurizio 45. 55 - Vevey 58. 03 -Ginevra 65. 25.

- MALLEPOSTE, Fra Milano e Torino, Parienza tutti i giorni. Da Milano a Novara Austr. L. 11, 08. - Torino 29. 06.
  - Fra Milano e Genova, Partenza tutti i giorni. Da Milano a Pavia Franchi 4 - Voghera 16 - Torlona 20 - Novi 24 - Genova 36.
- DILIGENZA, Fra Milano e Venezia, în relazione colla strada ferrala. Parlenza tre volte al giorno. Da Milano a Bergamo Austr. Lir. 3 - Brescia 19 - Desenzano 17 - Peschiera 19 - Verona 23 - Vicenza 29 - Padova 32 - Venezia 36.
  - Fra Milano e Manlova. Partenza tulti i giorni. Da Milano a Lodi Austr. Lir. 4 - Cremona 10 - Piadena 14 - Mantova 18.
  - Fra Milano, Torino e la Francia. Partenza tutti i giorni. Da Milano a Novara Franchi 6 Vercelli to Torino 16 Chamber 48 Gineva 85 Lione 88 Parigi 99.
    - " Fra Milano, Piacenza, Parma e la Romagna. Partienza tre volte per settimana. Da Milano a Lodi Franchi s - Piacenza 12 -Parma 23 - Reggio 28. 60 - Modena 33. 50 - Bollogna 40 -Ferrara 46. 60 - Sinigaglia 65. 40 - Ancona 70 - Roma 113. 50 -Firenze 63.

#### TOSCANA.

| CORRIERE, Da Firenze a Perugia. Partenza al Sabbato        | Francesconl | 6      |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| » Da Perugia a Foligno                                     | 39          | 2      |
| DILIGENZA, Da Foligno a Roma                               | 99          | B      |
| CORRIERE. Da Firenze a Roma per Siena. Partenza tre        |             |        |
| voite per settimana                                        | 29          | 18     |
| " Da Siena a Roma                                          | 39          | 16 1/2 |
| DILIGENZA. Da Firenze a Bologna. Parlenza tutti i giorni . | 23          | 8      |
| " Da Firenze a Roma, Partenza due volte per                |             |        |
| settimana                                                  | 29          | 18     |

### STATI PONTIFICL

DILIGENZA. Da Roma a Napoli. Partenza tre volte per settimana. Scudi 11. 38.

n a Civita Vecchia. Partenza tutti i giorni.

|    | Colia Diligenza ordinaria                     | . 22 | 2      |
|----|-----------------------------------------------|------|--------|
|    | » straordinaria                               | , 27 | 2, 40, |
| 23 | » a Bologna. Partenza due volte per settimana | 33   | 20,    |
| 23 | » a Firenze, Partenza idem idem               | 93   | 18     |
| ,, | " a Frosinone, Partenza tutti i giorni        | . 19 | 2, 50, |
| 33 | " a Viterbo. Partenza tre volte per settlmana | 33   | 2. 40. |
| 13 | Da Bojogna a Firenze, Partenza tutli i glorni | . 29 | 4      |

#### REGNO DI NAPOLI.

CORRIERE, Strada della Puglia. Partenza due voite per settimana. Da Napoli ad Aveilino Ducali 1. 50 - Foggla 5 - Barielta 7 - Bari 8. 30 -Taranto 11 - Lecce 15. 50.

- Strada della Calabria. Partenza due volte per settimana. Da Napoli a Saierno Ducati 1. 80 - Auletta 2. 80 - Lagonegro 5 - Castrovillari 7. 80 - Cosenza 9. 80. - Monteleone 15. 80 - Reggio 16. 80.
- » Strada degli Abruzzi. Parlenza due volte per settimana. Da Napoli a Capua Ducati 1 - Venafro 2. 80 - Isernia 5 - Salmona 5. 80 -Autila 9.
- " Strada di Terracina, Partenza tre volte per setilmana. Da Napoli a Capua Ducatt i - Mola di Gaeta 3 - Fondi 4 - Terracina 4, 80.
- Capua Ducatt 1 Mola di Gaeta 3 Fondi 4 Terracina 4, 80.

  Dingeria, Da Napoli a Roma, Partenza tre volte per seltimana, Ducati 14, 30.

### STRADE FERRATE

L'orario delle partenze ed arrivi dei convogli delle strade ferrate essendo troppo segetto a frequenti variazioni, ci accontenteremo d'indicare solo il prezzo delle piazze pei Viaggiatori, secondo le diverse classi.

| Da Torino a                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | F. C.                                                                         | F. C. F. C.                                                                                                             | Da Arquata a F. C.                                                                                                                                                           | F. C. F. 6                                                                                     |
| Monealieri                   | -80                                                                           | -55 - 30                                                                                                                | Serravalic                                                                                                                                                                   | - 30 - 4                                                                                       |
| Cambiano                     | 1 70                                                                          | 1 20 - 65                                                                                                               | Novi 1 20                                                                                                                                                                    | - 85 - 7                                                                                       |
|                              |                                                                               |                                                                                                                         | Frugarolo 2 40                                                                                                                                                               | 4 70 - 9                                                                                       |
| Valdiehiesa                  | 2 70                                                                          | 1 90 1 05                                                                                                               | Alessandria 3 40                                                                                                                                                             | 2 40 1 3                                                                                       |
| Dusino                       |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 2 95 1 7                                                                                       |
| Villafranca                  |                                                                               |                                                                                                                         | Felizzano 4 80                                                                                                                                                               | 3 35 4 9                                                                                       |
| S. Damiano                   |                                                                               |                                                                                                                         | Annone 5 80                                                                                                                                                                  | 4 05 2 3                                                                                       |
| Asti                         |                                                                               |                                                                                                                         | Asti                                                                                                                                                                         | 4 75 2 7                                                                                       |
| Annone                       |                                                                               |                                                                                                                         | S. Damiano                                                                                                                                                                   | 5 25 3 -                                                                                       |
| Felizzano                    |                                                                               |                                                                                                                         | Villafranca 8 30                                                                                                                                                             | 5 80 3 3                                                                                       |
| Solero                       |                                                                               |                                                                                                                         | Dusino 8 90                                                                                                                                                                  | 6 25 3 5                                                                                       |
| Alessandria                  | 0 00                                                                          | 6 35 3 65                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 6 85 3 9                                                                                       |
| Frugarolo                    | 9 10                                                                          | 7 5 4 5                                                                                                                 | Valdichiesa 9 80                                                                                                                                                             | 7 20 4 1                                                                                       |
| rugarolo                     | 10 10                                                                         | 7 0 4 3                                                                                                                 | Pessione                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                              | 14 30                                                                         | 7 90 4 50                                                                                                               | Cambiano 10 80                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| Serravalle                   |                                                                               |                                                                                                                         | Moneatieri                                                                                                                                                                   | 8 20 4 7                                                                                       |
| Arquata                      | 12 50                                                                         | 8 75 5 -                                                                                                                | Torino                                                                                                                                                                       | 8 75 5 -                                                                                       |
|                              |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| Da Venezia a                 |                                                                               |                                                                                                                         | Da Verona a Venez                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| Da Venezia a Austr           | Ль. с.                                                                        | L. C. L. C.                                                                                                             | Da Verona a Austrilla C.                                                                                                                                                     | L. C. L.                                                                                       |
| Da Venezia a Austr<br>Mestre | L. C.<br>1 25                                                                 | L. C. L. C.                                                                                                             | Da Verona a Austr. L. C.<br>S. Martino                                                                                                                                       | L. C. L. 5                                                                                     |
| Da Venezia a Austr<br>Mestre | L. C.<br>1 25<br>2 25                                                         | L. C. L. C.<br>1 — 50<br>1 75 1 —                                                                                       | Da Verona a Austr. L. C. S. Martino                                                                                                                                          | L. C. L.<br>- 75 - 5<br>1 25 - 7                                                               |
| Da Venezia a Austr<br>Mestre | L. C.<br>1 25<br>2 25<br>2 75                                                 | L. C. L. C.<br>1 — 50<br>1 75 1 —<br>2 25 1 25                                                                          | Da Verona a Austr. L. C. S. Martino                                                                                                                                          | L. C. L. 9<br>- 75 - 2<br>1 25 - 7<br>2 - 1 -                                                  |
| Da Venezia a Austr<br>Mestre | L. C.<br>1 25<br>2 25<br>2 75<br>4 —                                          | L. C. L. C.<br>1 — 50<br>1 75 1 —<br>2 25 1 25<br>3 — 1 75                                                              | Da Verona a Austr. L. C. S. Martino                                                                                                                                          | L. C. L. 9<br>- 75 - 5<br>1 25 - 7<br>2 - 1 -<br>2 50 1 5                                      |
| Da Venezia a Austr<br>Mestre | L. C.<br>1 25<br>2 25<br>2 75<br>4 —<br>4 50                                  | L. C. L. C.<br>1 — 50<br>1 75 1 —<br>2 25 1 25<br>3 — 1 75<br>3 50 2 —                                                  | Da Verona a   Austr   L. C.     S. Martino   -75     Caldiero   4 75     S. Bonifazio   2 75     Lonigo   3 50     Montchello   4 -                                          | L. C. L. 9<br>- 75 - 5<br>1 25 - 7<br>2 - 1 - 2<br>2 50 1 5<br>3 25 1 7                        |
| Da Venezia a Austr<br>Mestre | L. C.<br>1 25<br>2 25<br>2 75<br>4 —<br>4 50<br>6 25                          | L. C. L. C.<br>1 — 50<br>1 75 1 —<br>2 25 1 25<br>3 — 1 75<br>3 50 2 —<br>5 — 3 —                                       | Da Verona a   Austr   L C.     S. Martino                                                                                                                                    | L. C. L. 9<br>- 75 - 9<br>1 25 - 7<br>2 - 1 - 9<br>2 50 1 5<br>3 25 1 7<br>4 - 9               |
| Da Venezia a Austr<br>Mestre | L. C.<br>1 25<br>2 25<br>2 75<br>4 —<br>4 50<br>6 25<br>8 50                  | L. C. L. C.<br>1 — 50<br>1 75 1 —<br>2 25 1 25<br>3 — 1 75<br>3 50 2 —<br>5 — 3 —<br>6 50 3 73                          | Da Verona a   Austr.   L. C.     S. Martino   -75     Caldiero   4.75     S. Bonifazio   2.75     Lonigo   3.50     Montebello   4.     Tavernelle   5.25     Vicenza   6.25 | L. C. L. 9<br>- 75 - 9<br>1 25 - 7<br>2 - 1 - 9<br>2 50 1 5<br>3 25 1 7<br>4 - 9 9<br>4 75 2 7 |
| Da Venezia a Austr<br>Mestre | L. C.<br>1 25<br>2 25<br>2 75<br>4 —<br>4 50<br>6 25<br>8 50<br>9 25          | L. C. L. C.<br>1 — 50<br>1 75 1 —<br>2 25 1 25<br>3 — 1 75<br>3 50 2 —<br>5 — 3 —<br>6 50 3 75<br>7 25 4 25             | Da Verona a   Austr   L. C.     S. Martino                                                                                                                                   | L. C. L. 75 — 75 — 7 1 25 — 7 2 2 50 1 5 3 25 1 2 2 4 75 2 2 6 25 3 5                          |
| Da Venezia a Austr<br>Mestre | L. C.<br>1 25<br>2 25<br>2 75<br>4 —<br>4 50<br>6 25<br>8 50<br>9 25<br>10 50 | L. C. L. C.<br>1 — 50<br>1 75 1 —<br>2 25 1 25<br>3 — 1 75<br>3 50 2 —<br>5 — 3 —<br>6 50 3 73<br>7 25 4 25<br>8 — 4 78 | Da Verona a   Austr.   L. C.     S. Martino   -75     Caldiero   4.75     S. Bonifazio   2.75     Lonigo   3.50     Montebello   4.     Tavernelle   5.25     Vicenza   6.25 | L. C. L. 75 — 7 4 25 — 7 5 — 2 50 1 5 3 25 1 2 4 75 2 7 6 25 3 5 7 7 5 4 5                     |

### Da Mestre a Treviso.

S. Bonifazio . .

Da Torino ad Arquata.

t. Cl. II. Cl. HI. CL.

STAZIONL

#### Da Treviso a Mestre.

Da Arquata a Torino.

STAZIONI.

I. CI. II. CI. III.CI.

| Da Mestre a<br>Mogliano<br>Preganziol<br>Treviso | Austr | L. C. | L. C | L. C. | Da Treviso a | Austr | L. C | L. C   | L. C. |
|--------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------------|-------|------|--------|-------|
| Mogliano                                         |       | 1 20  | 90   | 60    | Preganziol   |       | - 80 | - 60   | 35    |
| Preganziol                                       |       | 1 70  | 1 25 | - 85  | Mogliano     |       | 1 30 | - 95   | 60    |
| Treviso                                          |       | 2 50  | 1 85 | 1 20  | Mestre       |       | 2 50 | 1 4 85 | 1 20  |

Dolo . . . .

Mestre .

Venezia .

11 75 9 25 5 50

13 75 10 50 6 25

14 50 11 25 6 50

12 75 10 - 5 75 Marano

11 75 9 — 5 25 12 25 9 50 5 50

13 25 10 25 6 -

. 14 50 14 25 6 50

#### Da Verona a Mantova. Da Mantova a Verona.

| STAZIONI.   | I. C1 | II. CI | III.Cl. | STAZIONI.           | 1. Cl | 11. Cl | III.Cl |
|-------------|-------|--------|---------|---------------------|-------|--------|--------|
|             |       |        |         | Da Mantova à Austr. |       |        |        |
|             |       |        |         | Roverbella          |       |        |        |
| Villafranca |       |        |         | Mozzccane           |       |        |        |
| Mozzecane   | 2 75  |        |         | Villafranca         |       |        |        |
| Roverbella  | 3 50  | 2 60   | 1 75    | Dossobuono          | 3 25  | 2 35   | 1 60   |
| Mantova     | \$ 50 | 3 25   | 2 25    | Verona              | 4 50  | 3 25   | 2 25   |

### Da Milano a Treviglio.

### Da Treviglio a Milano.

| Da Milano a Austr. | L. C. L. C | L. C  | Da Treviglio a | Austr. | L. C. | L. C. | L. C. |
|--------------------|------------|-------|----------------|--------|-------|-------|-------|
| Limito             | 1 50 1 -   | - 75  | Cassano        |        | - 50  | - 50  | - 25  |
|                    |            |       |                |        |       |       |       |
| Cassano            | 3 - 22     | 1 75  | Limito         |        | 2     | 1 75  | 1 25  |
| Cassano            | 3 50 2 7   | 5 2 - | Milano         |        | 3 50  | 2 75  | 2     |

#### Da Milano a Como.

### Da Como a Milano.

| Da Milano a Aus    | tr. | L. C. | L. C. | L. C | Da Como a     | Austr.  | L. C. | L. C. | L. C. |
|--------------------|-----|-------|-------|------|---------------|---------|-------|-------|-------|
| Monza              | 11  | 4 50  | 4 25  | - 73 | Camerlata; in | Omnibus |       |       |       |
| Desio              | ٠.  | 2 15  | 1 70  | 1 13 | Cucciago      |         | - 50  | - 40  | - 35  |
| Seregno            | · - | 2 50  | 2-    | 1 40 | Camnago       |         | 1 50  | 1 15  | 1 -   |
| Camnago            | • - | 3-    | 2 35  | 1 73 | Seregno       |         | 9 55  | 1 55  | 4 60  |
| Camerlata          | . 1 | 1 50  | 3 10  | 9 7: | Monto         |         | 3 -   | 9 95  | 2 -   |
| Como; in Omnibus . |     |       |       |      | Milano        |         | 4 50  | 3 50  | 2 75  |

## Da Firenze a Pisa e Livorno.

### Da Livorno a Pisa e Firenze.

| Da Firenze a | P. C. P. C. P. C. Da Livorno a                                                                                                                    | P. C | P. C. | P. C |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| S. Donnino   | 1 2 1 - 5 Pisa<br>1 5 1 2 7 Navecehio .<br>3 6 2 6 1 7 Pontedera .<br>5 6 3 6 2 4 La Rotta .<br>5 6 4 3 2 7 8 Romano .<br>6 5 5 - 3 3 5 Pierino . | 9 9  | 4 5   | 1 4  |
| Signa        | 1 5 1 2 - 7 Navecchio                                                                                                                             | 3 2  | 2 3   | 1 3  |
| Montelupo    | 3 - 2 2 1 4 Cascina                                                                                                                               | 4-   | 2 7   | 2_   |
| Empoli       | 3 6 2 6 1 7 Pontedera                                                                                                                             | 4 6  | 3 4   | 2 3  |
| S. Pierino   | 5- 3 6 2 4 La Rotta                                                                                                                               | 5 3  | 4-    | 2 3  |
| S. Romauo    | 5 6 4 3 2 7 S. Romano                                                                                                                             | 6 6  | 4 5   | 3 4  |
| La Rotta     | 6 5 5 - 3 3 S. Pierino                                                                                                                            | 7-   | 5 2   | 3 4  |
|              |                                                                                                                                                   |      |       |      |
| Cascina      | 8 - 6 1 4 - Montelupo                                                                                                                             | 9 -  | 6 6   | A A  |
| Navecchio    | 8 6 6 5 4 3 Signa                                                                                                                                 | 10 3 | 7 6   | 5 4  |
| Pisa         | 9 6 7 3 4 7 S. Donnino                                                                                                                            | 10 6 | 8     | 5 3  |
| Livorno      | 12 - 9 - 6 - Firenze                                                                                                                              | 12 - | 9 -   | 6_   |

### Da Firenze a Siena.

### Da Siena a Firenze.

|                   |                                                | u = 11 cm2ct      |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Da Firenze a      | P. C. P. C. P. C. Da Siena a                   | IP. C.IP. C.P. C. |
| S. Donnino,       | . 1 2 1 - 5 Poggibonsi                         | 8 1 9 1 4 6       |
| Signa             | . 1 5 1 2 — 7 Certaldo<br>3 — 2 2 1 4 Castello | 5 - 3 1 2 4       |
| Montelupo         | . 3 - 2 2 1 4 Castello                         | 6 4 4 - 3 2       |
| Empoli            | 3 6 9 6 4 7 Empoli                             | 9 - 5 6 4 4       |
| Castel-Fiorentino | . 6 2 4 4 3 1 Montelupo                        | 9 6 6 2 4 7       |
| Certaldo          | . 7 6 5 3 3 7 Signa                            |                   |
| Poggibonsi        | 9 2 6 4 4 5 S. Donnino                         | 111 4 7 4 5 6     |
|                   |                                                |                   |

#### Da Firenze a Prato.

### Da Prato a Firenze.

| STAZIONI. | 1. | C1. | 11. | CI. | III. | CI. | STAZIONL                                   | I. | CI. | II. | CI. | Ш. | CI. |
|-----------|----|-----|-----|-----|------|-----|--------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|
| Rifredi   | E  | 6   | E   | 5   | E    | 3   | Da Prato a Sesto. Castello Rifredi Firenze | 1  | 6   | 1   | 6   | =  | 5   |

### Da Prato a Pistola.

### Da Pistola a Prato.

| Da Prato a<br>S. Piero | P. C. | P. C | P. C. | Da Pistoja a | P. C. | P. C. P. C. |
|------------------------|-------|------|-------|--------------|-------|-------------|
| S. Piero               | 3 6   | 2 6  | 1 7   | S. Piero     | 1 2   | - 6 - 5     |
| Pistoia                | 5     | 3 4  | 2 4   | Prato        | 5-    | 3 4 2 4     |

### Da Pisa a Lucea e Pescia.

### Da Pescia a Lucca e Pisa.

| Da Pisa a P. (  | P. C. P. C. Da P | escia a | P. C. | P. C. | P. C. |
|-----------------|------------------|---------|-------|-------|-------|
| S. Giuliano 1 - |                  |         |       |       |       |
| Ripafratta      | 1 4 1 - Alto     | pascio  | 1 4   | 1     | - 6   |
| Lucca           | 2- 1 4 Luc       | ca      | 3 -   | 2 -   | 1 4   |
| Altopascio 4    | 3 - 2 2 Rip      | afratta | 4 4   | 3 -   | 2 2   |
| S. Salvatore 5  | 3 4 2 5 S. C     | iuliano | 5 2   | 3 4   | 2 4   |
| Pescia 6 -      | 4 - 3 - Piss     |         | 6 -   | 4 -   | 3 -   |
|                 |                  |         |       | _     | _     |

### Da Napoli a Nocera.

## Da Nocera a Napoli.

| Da Napoli a      | G.   | C. | G.  | C. | G. C. | Da Nocera a      | Œ. | C. | G. ( |     | G. C. |
|------------------|------|----|-----|----|-------|------------------|----|----|------|-----|-------|
| Portici          | 15   | _  | 10  | _  | 6-    | Angri            | 15 | _  | 10 - | -1  | 4 -   |
| Torre del Greco  | 20   | _  | 15  | _  | 10 -  | Pompei e Scafati | 25 | _  | 15 - | -1  | 7 -   |
| Torre Annunziata | 1160 | _  | 25  | _  | 18 -  | Castellamare     | 25 | _  | 15 - | -1  | 7 -   |
| Castellamare     | 50   | _  | 35  | _  | 25 -  | Torre Annunziata | 35 |    | 25 - | -11 | 14 -  |
| Pompei e Scafati | 150  | _  | 35  | _  | 25 -  | Torre del Greco  | 55 | _  | 35 - | -15 | 22    |
| Angri            | 160  | _  | 160 | _  | 28 -  | Portici          | 60 | _  | 40 - | -15 | 26 -  |
| Pagani e Nocera  | 75   | _  | 50  | _  | 32    | Napoli           | 75 | _  | 50 - | 4:  | 32 -  |

## Da Napoli a Capua.

### Da Capua a Napoli.

| Da Napoli a       | - 1 |    |    | Da Capua a       |    |    |    |
|-------------------|-----|----|----|------------------|----|----|----|
| Casalnuovo Granal | 15  | 12 | 10 | Santamaria Grana | 6  | 5  | 1  |
| Acerra            | 20  | 16 | 14 | Caserta          | 15 | 12 | 1  |
| Cancello          | 28  | 22 | 18 | Maddaloni        | 22 | 18 | 1: |
| Nola              | 45  | 36 | 98 | Nola             | 15 | 12 | 1  |
| Maddaloni         | 38  | 30 | 24 | Cancello         | 32 | 26 | 11 |
| Caserta           | 45  | 36 | 28 | Acerra           | 40 | 32 | 2  |
| Santamaria        | 54  | 43 | 39 | Casalnuovo       | 45 | 36 | 20 |
| Capua             | 60  | 48 | 36 | Napoli           | 60 | 48 | 3  |





## PARTE PRIMA

### CONTENENTE

## LITALIA SETTENTRIONALE E I PAESI LIMITROFI

## TORINO

ALBERGHI PRINCIPALI, L'Europa, Hôtel Feder, fa Ville, Albergo di Londra, ia Dogana vecchia. la Caccia reale.

Nozion istoricus, - Di tutte le città l d' Italia, Torino è forse quella, di cui l'origine e la fondazione son meno avvolte neile tenebre. Tutto lo spazio di terreno, che stendesi fra la Dora ed il Po, essendo stato occupato da una colonia di Liguri, questi vi gettarono le fondamenta di Torino, che ben presto divenne una elttà importante. Si fa derivare il nome di Torino dalla parola celtica Taurini, con cui erano Indicati i Liguri, però l'etimologia di tal parola è incerta. Plinio crede con qualche fondamento, che Torino fosse la più antica città della Liguria. In fatti quando Annibale discese dalle Alpl, essa era si potente e popolosa, che non avendo potuto renderla alleata, la distrusse per non temerla come nemica. Tosto risorta dalle sue rovine accoise un corpo di riserva, che Giullo Cesare vi lasciò, quando mosse contro I Galli, per io che a Torino fu dato li nome dl Colonia Giulla; ma più tardl Augusto avendole reso il primo nome si | nella quale Ulderico Manfredi, non

chiamò stablimente Augusta Taurinorum.

Tutte le orde barbare piombate sull' Italia lasciarono a Torino tracce funeste del loro passaggio, ma superando i tristi avvenimenti ridivenne potente e tranquilla sollo i Longobardi. Ailora fu Innalzata al grado di capitale d'un ducato del regno longobardico, e plu tardi Agilulio avendo sposata Teodolinda regina de' Longobardi, questa città fu prediietta dai due sposi, e Teodolinda, che era assat pia, vi fondo nel 602 la chiesa di S. Giovanni Battista, che pure al presente ne è la cattedrale.

Carlo Magno avendo distrutto il regno longobardico stabili in Torino ii Marchese di Susa, al quale diede autorità principesca, imponendogli di guardare il passo delle Alpi, e di tenere all'obbedienza i popoli vicini sempre disposti a sollevarsi, Questa autorità si mantenne netta casa dei marchesi di Susa sino al 1032, epoca avendo erede maschio, diede sua figlia Adelaide in moglie ad Ottone conte di Maurienne, al quaie fu conferila per dote quell'autorità. Così essa passo neila iliustre casa di Savola, e Torino divenne la residenza del sovrani di tal famigia.

Torino ebbe sempre gran parte nelle guerre di Francia, ora come nemica, ora come alleata, e moito sofferse per tal fatale necessila, a cui la 
condanna la sua posizione geografica. Nel 1882 quando Francescol re di 
Francia fece la conquista del Piemoni, rritato della sua lunga resistenza, 
distrusse intieramente quattro sobborghi, ed abbisognarono due secoil 
per rendere a questa città il primo 
suo solendore.

L'ultimo periodo del passalo secolo, ed il primo del presente furono funesti del pari a Torino, che divenuta capo luogo d'una divisione militare della Francia, si spopolò ed impoveri visblimente. Infine il regno di Sardegna essendo siato costitutio a' termini dei trattato di Vienna e di Parigi, ed il governo essendo stato dato di nuovo alia casa di Savoia, attualmente regnante, Torino ricuperò in pochissimo tempo più di ciò che perduto avea, e ridivenne una canilaie ricca e nonolosa.

TOROGRAPIA E STATISTICA. - TOTINO posta in mezzo d'una pianura, che si estende fino a' piedi delle Alpi, sorge sulle rive del Po, e delia Dora Riparia; è abbeillia in una parte da amenc coiline, il pendio delle quali è seminato di case di campagna e vingoti. Agli antichi bastioni, che circondavania altra volta, successero viali per passeggio, e di tutti e fortificazioni che ie facean difesa, solo rimane la cittadelia.

La popolazione di Torino, che negli ultimi anni del passato secolo era assai considerevole, si ridusse nei 1814 a 80,000 anime, ma d'aliora in poi s'accrebbe con tal progressione, che attualmente vanta più di 140,000 abilanti.

Grande attività regna nel commercio di questa città, i'industria vi

è protetta ed assai sviluppata; le scienze e le arti contano numerosi coltivatori si fra i nazionali, come fra gii stranieri.

Torino è rimarchevole per la regolarità delle sue vie che tagliansi quasi tutte ad angolo retlo; e gil delici che i e ingono offrono un ordine d'architeliura simmetrica da assomigliarii a pubblici siabilimenti. Però dessi convenire, che lo stile neè pesanie di caltivo gusto. Se l'ingresso in Torino per la porta Nuova e per la Porta Susina è Imponente, quello a prota Susina è Imponente, quello per la porta susina è Imponente que la gnifico e degno in ogni parte d'una gran canilais.

La città è divisa, in selte sezioni, a che suddividonsi in seo quariferi od isole: il perimetro della città è di de miglia lombarde, od una lega e mezzo comune di Francia. Anticamente ia giurisdizione ecclesiastica di Torino era soggetta ati arcivecovo di Minane ex ionatzò Torino ai grado di metropoli. Essa è la sede d'un arcivesovo.

La temperatura di Torino è talvola rigida nei verno per la vicinanza delie Alpi; ma questo inconveniente è compensato da un'aria pura e saiubre. Il calorevi sarebbe assai Incomodo, se non fosse temperato dai venti, che soffiano dalla montagna.

Pixzz. La principale è quella detta Pizza Castello, posta nel più bei quartiere di Torino. Ba nome dal palazzo chiamato Castello di Madama, che sorge nel mezzo, ed ora serve agli uffici d'amministrazione. La piazza è fiancheggiata dal Palazzo reale, dal gran Teatro, e dalla residenza del Segretario di siato, e da motti altri edified di simmerica architettura. È attraversata dalla granta del propositione del pro

La Piazza S. Carlo è rimarchevole per la sua estensione e regolarità. È circondata da portici. Ai duc fianchi di questa si innaizano le chiese di 8. Cario e di S. Cristina, e nel centro sur un piedistallo vi ha una statua in bronzo rappresenlante Emanuele Flliberto in atto di rimettere la spada nel fodero, opera dello scultore Marocchetti.

La PIAZZA CARIGNANO è pur degna di osservazione pel palazzo del principe di Carignano, e pel teatro dello stesso nome.

La Piazza EMANCELE FILIMENTO, posta fra la cilla ed il sobborgo della Dora, è di forma ollagona, e d'una grande estensione; è circondata da edifici regolari espressamente costruiti ad uso di mercato. Nel centro è tagliata ad angoli retti dalla grande strada d'Italia, e dal passeggio a filari d'alberi che circonda la città.

La Piazza Vittorio Emanuele, che stendesi al capo della strada di Po, è imponente per gli edificii regolari a' portici riuniti con terrazze.

II forestiero visilerà pure la PIAZZA CARLINA. LA PIAZZA LEL PIAZZA DELL'ERBE. LA PIAZZA PIAZZA PISCARA. - LA PIAZZA CARLO FELICE. - Ed in fine la PIAZZA DELLA COSSOLATA, fin mezzo alla quale osservasi sopra una colonna la sialua della Vergine innalizata per sciogliere un volo fatto quando il cholera-morbus scopniò in Torino.

Al sud-ovest della città presso l'arsenale e la ciliadella vedesi un vasto terreno quadrangolare chiamato campo di S. Secondo, o meglio campo di Marte, che serve a mililari esercizii.

Postr. - Alla estremità della piazza Vittorio Emanuele, che abbiamo più in alto accennata, si innaiza sul Po un bel poute di picira d'una estensione assai grande. Questa iunga prospettiva è maestosamente terminata dalla chiesa dedicata alla Madre di Dio, di cui parlereno più avanti.

Un altro ponte più rimarchevole di quest'ullimo de degno dell'attenzione de'conoscitori; è in pietra e d'un sol arco. Lodasi l'arditezza e la solidità della costruzione, ed a buon dritto viene considerato come l'opera migliore dei cavalier Mosca, che ne ful l'architello. Esso è posi o sulla Dora al di là della piazza Emanuele Filiberio.

Nel 1811 venne costrutto un ponte di ferro sul Po, presso al Valentino, che chiamasi ponte Maria Teresa.

CHESE. - Cento dicci è il numero delle chiese e cappelle di Torino, di cui 19 hanno il titolo di parrocchie.

La CATTEDALE, dedicata a S. Gio. Baltista, come già dicemmo, venne fondata nel 602 dalla regina Teodolinda, e nel 1198 fu inleramente rifabbricata con disegno di Baccio Pontelli. L'interno venne da non molto tempo ornalo di pitture, stucchi e dorature. Due scale di marmo meltono alla

CAPPILL BIL S. SIDABO, OVE COMservasi il lenzolo, nel quale fu riposto il corpo di G. C. Le colonne, i pilastir i e la arcate di questa cappella, che sono di marmo nero, con capicilli di brozzo doralo, i e danno un carattere d'imponenie tristezza, cho vi si conserva. Senza la stranezza del disegno e degli ornali profusivi dal Padre Guarrini, chen fe il rarchitelto, questa cappella sarebbe una fra le più belle d'Italia. Essa venne costrutia per ordine del duca Carlo Emanuele II.

S. Filippo Neal, L'archiletio Juvarra costrui questa chiesa sopra le rovine di un'altra, che stavasi terminando con disegno del padre Guarini, quando nel 1713 ne cadde la volta e sobbissò quasi l'intero edifizio. La facciata fu terminata da poco tempo mediante generose largizioni di alcuni cittadaii.

S. Lorenzo. Questa chiesa attrae l'attenzione del viaggiatore per l'arditezza della sua architettura e per la sontuosità dell'insteme. Il sopra citato padre Guarini ne fu l'architetto.

I GESUTI. La ricchezza de' marmi, de' bronzi dorati e la sontuosità dell'inierno di questa eliesa la rendono una delle più belle di Torino. Essa venne costrutta nel 1877 eon disegno di Pellegrino Pellegrini.

CHIESA DEL CARMINE. Juvarra è l'architetto di questa bella chiesa. In essa vi è una piccola cupola sostenuta da sei colonne di marmo, ai di sopra della quale s'innalza una bella statua di S. Gluseppe.

CHIESA DEL COAPUS DOMIN. Nel 4607 venne fondala questa chiesa con disegno di Pilozzi, la facciata della quale non è di cattivo stile, e di i di cui interno, decorato dull' architetto Affieri, è a profusione carico di marmi, stucchi, dorature e ornati d'ogni genere.

CHIESA DELLA TAINITA\*. Questa chiesa viene considerata dal conoscitori come una delle più belle di Torino. Essa fu costrutta sopra un disegno di Vilozzi ed abbellia da Jucarra.

La Cossoura, che riunisce tre chiese in una, il che produce l'irregolarità del totale edificio, e frequentalissima per un'immagine della Vergine, che altrae gran numero di divolt. Tale immagine è collocata in una cappella adorna di colonne di marmo, e sormontata da una cupola, ove dorature e pitture vi sono profuse.

S. DOMENICO. Questa è la sola chiesa di Torino che contenga un capo d'opera in pitiura. Esso è un quadro del Guercino rappresentante la Vergine col Bambino e S. Domenico. La Madra di Dio. Onde perpetuare

la niemoria del fausto ritorno in Piemonte degli antichi suoi sovrani dopo la caduta di Napoleone, venne costrutto questo tempio che innatzasi di rimpetto al ponte di Po, li cav. Ponsignore ne diede Il disegno, che è una imitazione del Panteon di Roma, salvo le dimensioni e quei cambiamenti voluti dalle circostanze e dalla localifà.

Palazzi. - Nella via Nuova e di Po veggonsi i più bei palazzi.

h: Palazzo dei Rie un vaslo edifizio, cich au ngran cortilei cinlo di portici aperti. Il suo esterno sprovveduto affatto di ornamenti forna il lato settentrionale della Piazza del Castello, en on corrisponde alla bellezza della città. Carlo Emanuele lo fece costruire sui disegno di Amedeo di Castellomonte. La modesta semplicità dell'esterno fa grande contrasto colla ricchezza e grandiosità degli appartamenti, a cui salesi per vasli scaloni. La splendidezza e la mag gulficenza delle suppelletili, de tappeti e degli ornamenti, il gusto squisito nella distribuzione d'ogni cosa rendono questa dimora degna de' suoi ospiti reali.

La Biblioteca particolare del re contiene più di 30,000 volumi e circa 1800 manoscritti, non che 2000 disegni originali, fra i quali ve ne sono di Raffaello, Leonardo, Correggio, Tiziano. ec.

L'Assasa Ralle, venne raccolla e ordinata dal conte Visitori di Seyssel, il quale ne fu incaricato dai renel 1834. Oltre le molte armi acquistate in Francia, in Ispagna, in Germania ed in Italia, e quelle regalate dai baroni Piemontesi e Savoiardi, recontemente furono comperate le armi della famiglia Martinengo delle Palle, bresciana, glà celebre in guerpale, presciana, glà celebre in guerquell'armeria reale una fra le più belle d'Italia.

IL PLAZZO DEI DUCUI DI SAVOLA, È unito a quello dei re da una gallería. Fu costruito per ordine di Carlo Emanuele III. Il conte Affert, architetto picmontese, fu scelto da questo principe a determinare il disegno. La facciala che si mostra sulla piccola piazza di S. Giovanni Battisia è di vago stite, ma gli altri tre lati son da farsi autocra.

Il giardino altinenle al palazzo del re è sgraziatamente di piccola estensione; è limitato dal bastioni della città, ma alcune prospettive ben combinate coprono la sua piccolezza, e dangli proporzioni che non ha. Il celebre Le Notre, autore del disegno de' giardini delle Tuillerie a Parigi, è nur l'autore di questo Gardino.

II PALEZO MADNAS, O CASSELLO. La fondazione di questo palazzo rimonta al secolo XIII; servi di dimora ai duchi di Savoja dopo essere Stalo reslaurato, ed Ingrandito da Antedeo VIII nel 1416. L'architetto Juora-ro ne costrusse la facciala rimarchevole per la bellezza dello etile e degli romamenti, doveva essere riprodolta sugli altri due latt dell'edificio, ma ciò non ebbe ancora luogo. La scala

di questo palazzo è grandiosa; conduce a sale vaste e numerose, che la magnificenza reale ridusse a galleria di quadri de' migliori maestri delle scuole italiana, alemanna, olandese e

flamminga.

Clteremo alcuni fra i principali quadri che compongono questa gallerla: La Deposizione, di Gaudenzio Ferrari. - La Madonna col Bambino, di Raffaello. - Cena in Emaus, del Tiziano, - S. Girolamo, dei Ribera. -Una Madonna col Bambino, del Guercino. - La confessione , di Daniel Crespi. - David, del Guercino. - Un ritratto, del Tiziano. - Una cena, di Paolo Veronese. - Quattro quadri objunghl, di Tiziano. - Due vedute, di Canalello, - Un ritratto di donna, della Kaufmann, - La Madonna, di Carlo Dolci .- La Madonna con santi, del Procaccini.-Il Figliuoi prodigo. dei Guercino.-Erodlade, del Luini. -Un ritratto, di Velasquez. - La Deposizione, del Francia. - La Maddalena, di Paolo Veronese. In un gabinetto sono collocati molti quadri di Albano, e nelle sale dei Flamminghi le opere principali sono: Un ritratio di due ragazzine . di Van-Dick. - Una testa di vecchia, di Schalken. - Due ritrattl grandl, di Van-Dick. - Un quadro con tre ragazzine. - La Madonna col Bambino, ed altre figure. -Una battaglia, di Wouvermans .- Donne alle finestre, di Gerard Dow. -Due quadri con ginocatori, di Theniers. - Un quadro con bestie, di Roos. - Un paese, con varie figure dl Wowermans. - Due quadri con suonatori e suonatrice, di Theniers. -Una testa di vecchio, di Rembrand, -Un quadro con bestie, di Potter. -Presentasi dopo un gabinetto con vari smalti presi dai quadri di Raffaello, Tiziano, ec. Entrasi in un altro gabinetto contenente vari quadri di paesaggio, e quindi neila sala ove sono un ritratto , di Van-Dick , e quello di Carlo Alberto, dipinto da Vernet.

In una delle torri del palazzo Madama è collocato l'osservatorio astronomico, di cui la città è debitrice alla

munificenza reale di Vittorio Emanuele, Questo stabilimento è abbondantemente provveduto d' istromenti di ottica e d' astronomia e di un Telegrafo.

L PALEZO CANGANO, che sorge nella piazza dello siesso nome, era altre volte la dimora del principi reali. Attualmente è occupato dagli ufici del Consiglio di Stato e della Posta delle icere. Quantunquel'architettura di questo edificio pecchi d'irregolarità, pure non lascia d'essere imponente. La grande Scala ed il il citati.

Il PALAZZO DEL SENATO, costrutto sul disegno di Juvarra, dopo essere stato molto tempo incompiuto, fu continuato dal conte Alfieri, e sarà terminato dall'architetto Micheli, cui la decorazione di questo grandioso edificio farà molto norre.

Torino rinchiude inoltre un buon numero di palazzi pubblici e privati, ma per maggiore brevilà non accennammo che queili che occupano il primo posto.

STABILIMENTI D'ISTRUZIONE PUBBLICA. -L'Università. Questo stabilimento. quanto vasto, allrettanto rimarchevole, fu costrutto sul disegno di Giovanni Antonio Ricca, architetto genovese. L'esterno avea nulla che il distinguesse dagli altri edificii vicini. ma Carlo Felice, vi fece innalgare un bel frontispizio in marmo alla porta, che s'apresulla Contrada della Zecca, In mezzo dell'edificio si osserva un bel cortile adorno d'un doppio colonnato ai piano terreno ed ai due plani superlori. I vestiboli sono ornati di molte statue, e busti antichi dl bel lavoro, Bassi rilievi, sarcofagi, iscrizioni delle prime eta di Roma, della Grecia, dell' Egitto e della vecchia Lombardia coprono le muraglie, formandovi un vero museo iapidario. La maggior parte di queste anlichità furono scoperte nei demoltre il baluardo della Consolata.

Le sale superiori contengono la Biblioteca numerosa di 120,000 volumi e più, ed una coliezione considerevolissima di manoscritti antichi, agreci, arabi e lalini. Quesia collezione è d'un prezzo inestimabile. La bibiloteca venne nodata dai duca Amedeo II, accresciuta da Emanuele Filipetro e dai figlio suo Carlo; ma al re Viltorio Amedeo II è debitrice dell'attuale sua importanza. Alle sale destinate a' differanti corsi dell'Università è unito un gabinetto di fisica fondato nel 1711, e considerevolmente ingrandito dal padre Beccario.

ACCADEMA REALE DELE SCIENZE.

Questo palazzo nitre volte addetto al
collegio de' nobili fu costruito verso
la fine del sectolo XVII, sui disegno
del padre Guarini. Possiede una
Biblioteca riccamene provveduta di
tutte ie opere, che hanno rapporto
iala letteratura ed alla scienza. - Un
gabinetto di storia naturale, di minera
riccame del della di contra la contra della contra della
contra della contra della collegio,
della distramenti aratorii, di macchine d'invenzione recente.

Avvi pure un Museo di sloria naturale fondato da Carlo Emanuele III, un Museo di mineralogia ed un Museo Egizio, nel quale sono raccolle ln gran numero statue, bassi rillevi, medaglie, papiri emmumle perfettamente conservate. Questa preziosa collezione, che non ha l'eguale in Europa, è dovuta in gran parte al 'Infattenbile soliectudine dei cav.

L'Accademia fu fondata nel 1789, e si è distinta dopo quest'epoca pel gento del personaggi, che nehan fatto parte sia in qualità di membri titolari, sia come membri corrispondenti. È divisa in due classi; la prina comprende le selenze fisiche e matematiche; la seconda la morale, la filosofia e l'istoria.

ACCADEMA RALE BELLE BALLE ARTI. Questo palazzo sorge nella via della Posla. La sua architettura è Imponente, ecorrisponde ottimamente ai-l'importanza della istruzione, che rinchiude. Scuole pubbliche di pii-tura, di scultura, d'Incisione, d'architettura, di ornati, forniscono alla gioventu studiosa i mezzi di iniziaris el di perfezionarsi in questi di-

versi rami dell'arte. Abili professorl presiedono all'insegnamento dei glovani nei diversi rami delle beile arti.

La società d'Agricoltura tiene pure le sue sedule nel palazzo dell'Accademia.

ACCADEMIA MILITARE, - Questa scuola venne incominciata nel XVII secolo. da Carlo Emanuele II. e terminala dalla duchessa di Nemours reggente degli siati di Savoja durante la minorità di Vittorio Amedeo II. L'edificio fu costrutto nei 1697 sui disegno dei conte Amedeo di Castellamonte. Ha un bel cortile quadrato, di cul tre lati sono adorni di portici a due piani sostenuli da colonne. Il quarto lato occupa ii palazzo degli archivi. Si visitera con piacere la cavallerizza, una delle più belle che si conoscano. È formata a foggia di teatro con un ordine di logge aperte in giro, che servono per gli spettatori. Questa cavalierizza venne fabbricata con disegno di Alfieri, e per ordine del re Carlo Emanuele III. .

Torino possiede un gran numero d'altri collegi, istituzion e senole per l'istruzione dell'agiata gioventu, e degli indigeni d'ambetue i sessi, ambetue i sessi, ambetue i sessi, ambetue i sessi, ambetue di sin bit nelle pri con dessireri. Fra quesie filantropiche istituzioni clieremo il R. Aussacon il varti, che venne fondato da Carlo Emanue-le, il rittiro della Massocrati struttu.

Le Bossa. - Le Obrane. - L'Istrutto DELLO BERNA BULTARIO, di Obbiamo lacere il celebre collegio già de' Gessitti ed il Semigario.

Olire molt' altri stabilimenti pubbilei o privati, commendevoli per la disposizione, e disciplina interna come pure per la utilità, sonsi introdotti in molti quariteri di Torino asili per l'infanzia, che son retti colla più saggla filantropia.

STABILIMENT IN BENEFICINZA, - TOTION childre het suo seno un gran numero di stabilimenti destinati al solilievo delle umane infermittà. - Vi st contano otto spedali civili, ed uno militare. Il più antico di tutti è l'ospedale della città, detto dis. Giovan-

nl Ballista, la cui fondazione risale al principio del XIV secolo. Indipendentemente da tutti I comodi richie-sti dal servizio interno, vi al osserva una elegante cappella faishricata nei tros, cie ne conido ii disegno all'artero, cie ne conido ii disegno all'artero, che ne conido ii disegno all'artero, che ne conido ii disegno all'artero del como del susa che sostengono una cupola con lanterua. Gil ornamenti garegiano di luono gusto coll'archilettura.

Dopo l'ospedale di S. Giovanni, il più rimarche di quello Galla Gastrà, che occupa in vasto spario presso la via di Po. Fu certo da Carlo Bemanuele I, e considerevolmente acresciulo da Viltorio Amedeo II. Componesi di due grandi parti, di cui ciascuna ha una corde circondala di gallerie, e la chiesa occupa il centro del l'edificio. Accoglie 1900 persone, di cul·un terzo d'invaidi. I malati capaci di lavorare sono occupuli a tessere lana e ne'mestieri utili all'ossizio.

All'ospedale della Carità è annesso un altro ospizio pel poveri fanciuli , e per gli orfani, che ivi son mantenuti ed istruili in niolti mestieri.

L'ospizio de SS. Matrizio E Lizzaao, fondato nel 1372 dal duca Emanuele Filiberto venne abolito nella invasione francese in Piemonte, ma più tardi venue ristabilito. Esso contiene annualmente circa 1000 ricoverati

L'ospizio della Matranira', quello di S. Luig, ed in fine quello più recente posto solto il palrocinio di S. Vincexzo Di Paola meritano particolare attenzione. Quest'ultimo è dovuto alla filialiropia del canonico Cotolengo e di altre pie persone.

I menlecatti de' due sessi hanno pure il loro sopizio rispettivo nel quale son trattati con tutta la sollecitudine reclamata dalla toro Infermità. Diremo altrettanto de' militari, di cui l'ospedate è posto in faccia all'arsenale.

TEATRI. - II TEATRO REALE, è atliguo alla residenza del sovrano; nell'esterno nulla palesa la sua qualità;

ma l'interno è degno in ogni cosa del tidoto d'iegil porta. Si fa osservare per l'eleganza e ricchezza, so-prattuto dopo le ultime ristaurazioni, che vi son state fatte sotto la direzione del pittore-architetto. Petagio Palagi. Dopo il teatro della Scata Milano e quello di S. Cario a Napoli, ul teatro di Torino è il più granduti til talla. Le con cassoni straordicarie. Vi si rappresentano opere in musica e balli musica e pala musica e balli musica e balli musica e pala presentano opere in musica e balli.

Il Teatro Carignano, quantunque molto più piccolo, può essere annoverato fra i primi teatri di second'ordine. È preceduto da un gran vestibolo sostenuto da colonne.

Il Tarroo D'Ascessis, così chiamato dal nome dell'illustre suo proprietario, ha nulla al di fuori che annunzi un teatro, ma è decorato internamente con ricchezza, eleganza e buon gusto. In questi due teatri si rappresentano opere buffe, commedie e tragedie.

Il Teatro Sutera, è di picciola dimensione, ma nell'interno decoralo con eleganza; è a dolersi che l'entrala sia così poco degna di un leatro.

Vi è pure un Textro Diursto ove nella estate si danno commedie, e nelle altre stagioni spettacoli equestri. Il Cinco Sales serve per le rappresentazioni equestri, e quaiche volta anche per la commedia.

Torino possiede anche teatri di marlonette (fantocci), e sono frequentati particolarmente dal popolo.

Citeremo del pari l'Accademia Filarmonica, ed alcuni altri teatri di socletà filarmoniche e filodrammatiche, ove giovani de' due sessi esercitansi nel canto e nella declamazione, e dannoyi frequenii rappresentazioni.

CITABALLA. TOTINO ETA ALITE VOILE CITCOMA LA INFORMATION ASSAL CONSIDERATION OF THE CONSIDERA

costrominato, i cui dettagii danno un aita idad edi genio dei suo autore, tanto più che si può considerare come ia prima ciltadella, che venne fabrircata in Europa, poichè ia sua fondazione ha preceduto di due anni quella della ciltadella d'Anversa. Essa quella della ciltadella d'Anversa. Essa con considera del considera del considera del considera del considera del considera dei con considera del considera dei considera dei considera dei con considera dei considera dei con considera dei considera dei con considera del considera dei con considera del con considera del con considera dei con considera dei con considera dei con considera del con considera del con considera del con

Le diverse caserme distribuile in molti quartieri di Torino ad uso delle milizle e delle guardie reali merilano uno sguardo dalle persone dell'arle.

L'Assant. - Questo vasto edifizio posto a breve distanza dalla etitadeia, fu cominciato da Carto Emanuele 1, continuato dal suo successore Viltorio Amedeo II, ed infine ingrandito e ricostruito dai re Carto Emanuele III, cin en affido i avori a De Fincenti, capo del corpo reale di artiglieria.

L'arsenaie ha una scuoia di metallurgia, un deposito di plani in rilievo d'ogni soria di fortificazioni antiche e moderne, un laionatorio di chimica, un gabinello di sloria naturale, una fonderia di cannoni, ed una scuola di artiglieria fondata dal re Cario Emanuele III. Vedesi pure una vasia sala, ove son disposte con arie ed aggrupo.

pate in maniera assai piitoresca armature antiche e trofel.

Moili stabilimenti Imporianti dipendono dail'Arsenale, come la caserma dei corpo resie d'artiglieria, che è nel locale islesso dell'Arsenale, - la scuola pratica d'artiglieria, per l'esercizio d'appuntare il cannone del bersagilo e di luito ciò cie appartiene all' uso delle armi da funco, - una fabbrica d'armi - e ia fabbrica deile polveri e de 'santiri.

Per non entrare in troppo iunghe particolarità ommetteremo l'indicazione di molte società letterarie e seieniifiche pariieoiari, d'un gran numero di manifatture e di fabbriche di ogni genere. Però noi invitiamo il forestiero a visitare la manifaltura reale dei Parco ed ii vasto siabilimenio agrario-bolanieo de'Sigg. Burdin e C., situato fuori di porta Nuova, che merita per tutli i riguardi il datogli titolo di reale. Quesio slabilimento contiene una collezione ricchissima di piante indigene ed esoliche, e d'arbusti provenienti dalle più ioniane contrade. Queste diverse collezioni sono disposle col miglior ordine.

A poca distanza dalla città è posio ii Campo Sanio degno di osservazione per la bella distribuzione, e per lo stile grandioso.

### CONTORNI DI TORINO.

l contorni di Torino ecciiano troppo ia curiosità dei viaggiatore perch'egli abbandoni questa capitate senza aver faito qualche corsa nelle vicinanze.

La passeggiata del Valentino è senza confronto una delle più belle. Essa è formata da molti viali d'alberi diancheggiati da piccoli ruscelli. Aita estremità del viale principate s'innatza il Valentino, castello reale costrulto nel 1600 da Calerina di Francia, to to della conseguiazioni della contrata della conseguiazioni della contrata della conseguiazioni della ed aggradevole, ed un giardino boianico dipendene dall'università, que-

sio luogo è spesso animaio da un gran numero di carrozze e di passeggieri.

Di ià dai ponte di Po sulla cima d'una aunema collina s'innalza un aitro castelio chiamato ia Vigna delia Regina (in plemontese chiamasi rigna una casa di campagna). L'interno è decorato con gusto e ricchezza, e possiede buoni dipinti.

e possiede buomi nijinti.
Volgendo a destra si arriva per una salita faelle alia ehiesa de'Cappuccini. La sua architettura offre nulla di rimarchievole, ma veggonsì piliure stimale, e dai vasto cortile scorgesi il panorama della città, ie pianure vicine, e la vista si stende sino alle falde de' monti. Trovasl di rado una prospettiva più beila di questa.

A qualche distanza da Torino dopo aver passato il ponte di Po, ia vista è chiusa da una montagna, sulla cul sommità domina Superga, magnifico tempio, al quale è unito un edificio, che serve di residenza ai canonici di servizio alla chiesa. Superga fu costruita da Vittorio Amedeo, con disegni dl Juvarra, per compiere un voto fatto alia Vergine in occasione che si levò l'assedio a Torino da Francesi nei 1706. La chiesa ha la forma d'una cupoia ottagona sorretta da otto coionne di marmo; nell'interno le cappelle sono costruite con eleganza e buon gusto; la decorazione ne è ricchissima. Ii voto di Vittorio Amedeo si vede espresso in un bel quadro. Ne' vasti sotterranei di questo tempio si veggono ricchi sarcofagi e mausolei, che contengono le ceneri de' sovrani di Savoja, e de' loro parenti. Dall'alto della cupola si gode la più estesa e svariala veduta.

La Veneria è un castello reale posto nelle vicinanze di Torino, e merita osservazione soprattutto per un immenso parco, che ora serve alle manovre dell'artiglieria.

Striving è pure un castello reale di piacere a due ieghe dalla capitale; venne fabbricato da Carto Emanue-ie II, sui disegno di Juvarra, più tardi fu ingradito dal conte Alleri. L'interno di questo castello è riccamente adorno; ii re Carlo Felice ne fece il suo soggiorno nel 1825. È circondato di giardini ample deliziosi, ed ha un gran parco riservalo per la caccia.

Si possono visitare nelle vicinanze anche le case reali di piacere di Moncalieri, Rivoll, Racconigi e Ge-

Ne' contorni di Torino ii terreno è coltivato con cura e col più grande successo: le colline producono eccellenie vino, i gelsi vi crescono in quantità, e la seta di Piemonte è riputata fra la migliore d'Italia.



## VIAGGIO PRIMO

## DA TORINO A LIONE E PARIGI

## PEL MONTE CENISIO E CHAMBERY.

|                               |       | *** **                       |
|-------------------------------|-------|------------------------------|
| Da Torino a Rivoli. ,         | Poste | Mir. K.                      |
|                               | 2 1/4 | Gaz (le) (Francia) 1. 0      |
| Compresa la 1/2 posta reale.  |       | Cavallo di rinf. per le vel- |
| S. Ambrogio · · · · · ·       |       | ture della I divisione per   |
| Bruzolo                       |       | tutto l'anno senzarecipr.    |
| Susa                          |       | La Tour du Pin 0. 8          |
| Molareto                      | -     | Bourgoin                     |
| Cavallo di rinf. dal 1.º mag- |       | La Verpilière 1. 2           |
| gio a tutt'ollobre senza      |       | Saint-Laurent-des-Mures 1. 1 |
| reciprocità.                  |       | Cavallo di rinf. come sopra. |
| Moncenisio                    | -     | Bron 8                       |
| Cavallo, come sopra.          |       | LIONE 4. 0                   |
| Lanslebourg                   | -     |                              |
| Cavallo, come sopra colla     |       | Miriametri . 10. 4           |
| recipr.                       |       |                              |
| Verney                        | -     | DA LIONE A PARIGI            |
| Cavallo di rinf. per tullo    |       | DE EIGHE ET MINIOR           |
| l'anno colla recipr.          |       |                              |
|                               | 3/4   | PER LA BORGOGNA.             |
| Cavallo, idem.                |       |                              |
| S. Michel                     | 2 1/2 | Mir. K.                      |
| Cavallo, idem.                |       | Da Lione a Limonest 1. 1     |
| S. Jean 2                     | -     | Cavallo di rinf. per le vel- |
| Cavallo, idem.                |       | ture della I e II divisione  |
| Grande Maison 2               | -     | per tutto l'anno.            |
| Cavallo, idem.                |       | Villefranche 1. 8            |
| Alguebelie 2                  | 3/4   | La Croisée                   |
| Cavallo, idem.                |       | Pontaneveaux 1. 1            |
| Mallaverne                    | 1/2   | Macon 1. 8                   |
| Cavallo di rinf.dal 1.º nov.  |       | Saint-Albain                 |
| a lulto aprile colla re-      |       | Tournus 1. 6                 |
| cipr.                         |       | Cavallo di rinf. per 6 mesi  |
| Montmeillan                   | 3/4   | colla recipr.                |
| Cavallo di rinf. per tutto    |       | Sennecy 1. 0                 |
| l'anno colla recipr.          |       | Chalons-sur-Saône 1. 8       |
| Chambery 2                    | -     | Chagny 1. 6                  |
| Cavallo di rinf. dal 1.º nov. |       | La Rochepot                  |
| a tutto aprile colla re-      |       | Cavallo di rinf. per le vel- |
| cipr.                         |       | lure della I divisione per   |
| S. Thibaut-de-Coux i          | 1/2   | 6 mcsi.                      |
| Cavallo di rinf. per tullo    |       | Jvry 1. 0                    |
| l'anno con recipr.            |       | Arnay-le-Duc                 |
| Les Échelles 1                | 3/4   | Maupas 1. 8                  |
| Cavallo, idem.                |       | Cavallo, idem.               |
| Pontbeauvoisin 2              | -     | Saulieu 1. 8                 |
| Cavallo di rinf. per lullo    |       | Cavallo, idem.               |
| l'anno.                       |       |                              |
| Poste . 39                    | -     | Mirlametri . 20. 7           |
|                               |       |                              |

Mirlametri . 11. 2

bel castello.

40

Qui termina la gran pianura iombarda, che gli storici de' tempi antichi e dei medio-evo accordavansi a nominare vallis aurea (valie d'oro), denominazione che per ogni rapporlo le si compete.

Deviando dalla strada postale a mano sinistra si trova la chiesa di S. Antonio di Rinverso, che merita d'esser visitata per la bella sua architetturagoitica e per le antiche pitture in essa contenule.

Dopo Rivoli Incontrasi la fertile terra di AVIGLIANO, abilala da circa 5000 anime, vicino alla quale vi sono

due piccoli laghi.

S. AMBROĞIO è un borgo di circa tomo abilanti, nel quaie sonovi da vedere ia nuova citiesa di figura ottagona fabbricata da un semplice muratore, ed un vecchio monastero di Benedettini detto di S. Michele suila cima del monte Picchiariano. Prima di arrivare a Susa Incontrasi S. AN-TONINO, S. GIORGIO e BUSSOLINO.

SUSA è città vescovile di circa 2000 abilanti. Ella è circondata da montagne, e può difendere l'entrata delle grandi vallate del Monte Cenisio, del Monte Ginevro e della Perosa. L'arco di trionfo eretto da Giujio Cozio in onore d'Augusto, ed il tempio di S. Giuslo, che attuamente serve di Cattedrale, sono i soli oggetti degni dell'attenzione del forestiero.

Usclti da Susa incomincia la strada dei Monte Cenisio apertasi nei 1806 sul fianco settentrionale del monte, che quantunque tortuosa è comoda ed accessibile a qualsiasi sorta di

vetture.

Vetture.

Qué sara dubble il passaggio delle Ajol più sicuro di Bassaggio delle Ajol più sicuro di Iuli si massaggio delle Ajol più sicuro di Iuli si mercio e assai frequentata. L'ingegnere cavalere Gio. Fabbroni fi incaricalo da Napoleone della costruzione di Iuli porra gigantesca, che venne eseguita in cinque mesi mediante il concorso di 2000 opera. Oltrepassata la stazione postate di MOLARETO arrivasi all'OSPIZIO, vasto edifizio composto dell'ospizio propriamente delto, d'un convento e di una caserma che può

contenere un migliajo di soldati. L'autore della fondazione di si utile siabilimento è incerto, mentre nulla vl è che giustifichi l'attribuzione che se ne fece a Lodovico Il buono, a Carlo Magno, e sino ad una contessa Adelasia; comuugue siasi tal fondazione rimonta ad un'epoca assai remota, e l'ospizio venne sempre rispettato, e rimase intatto maigrado le vicende guerresche, il lasso dei tempo, e le convulsioni poliliche. Quanti viaggiatori scagliati fuor di strada dalla tormenta (vento così chlamato, e che con somma vioienza ivi domina) vennero saivati per le cure ed assiduità de' buoni anacorcti che abitano l'ospizio! Quante persone già sepolle sotto la neve debbono la loro vita alla veramente cristiana carità di que' religiosi!

Oui è la parte più ejevata del monte Cenisio, montagna molte voite menzionata nelle storie e che offre inesauribiii ricehezze ai naturalista ed al botanico, ed ove estendesi la pianura, la quale è occupata in parte da due laghi, di cui uno ha circa due miglia di diametro e je di cui acque producono eccelienti trotte. Egli è singolare fenomeno quello di vedere un lago si esteso ad un' altezza di circa 8600 piedi sonra il iivelio del mare. Dal lago esce una riviera chiamata Cenisio, che ha dato il nome alia montagna, e che dono non lungo corso gitlasi di cascata in cascata nella piccoia Dora.

Un quarto d'ora dopo aver iascialo l'ospizio arrivasi aila Ramassa da cui la strada comincia a discendere verso Lansebourg. Chi amasse viaggiare a piedi può dalla Ramassa scendere a Lansiebourg per la strada vecchia; ovvero salire di qua sino alla cima del monte Cenisio; corso che si fa in breve tempo, e si anticipa di circa due ore l'arrivo delle vetturo delle

Lungo il passaggio dei monte Cenisio incontransi di distanza in distanza delie case di rifugio, abitate da cantonieri, l'incarico de'quall è di aver cura della strada e di soccorrere l viagglalori, durante l'inverno.

Per comoda, ma lunga strada arrivasi al piede della moulagna ove è



situato it borgo di

LANSLEBURG, posto sulla riva det fiume Arc, ed i di cui abitanti traggono la principal toro sussistenza dal trasporto delle mercanzie e dei viaggiatori sul monte Cenisio.

L'albergo reale, prima casa che trovasi entrando nel paese, venne fatto fabbricare da Napoteone pel suo Stato maggiore. Si attraversano quindi te ville di

THERMIGNON, e di VERNAY, prima d'arrivare presso il forte di

BRAMANT D'ESSILON, che s'innalza sulla destra della strada, e che serve a proteggere il passaggio diquesta via. Le finezze della militare architettura furono messe in opera tutte per rendere imprendibile questo forte.

MODANE e S. MICHEL precedono la piccola città di

S. JEAN-DE-MAURIENNE contenente circa 3000 abitanti, i quali in generale sono malfatti e gozzuti, imperfezioni che regnano in quasi tutta questa vallata. Carlo il calvo re di Francia mori in S. Jean-de-Maurienne avvelenato da un medico ebreo, al suo ritorno d'Italia.

Nelle vicinanze di S. Jean-de-Maurienne trovasi uno stabilimento regio spettante alla miniera d'argento e di piombo, della quale si vede l'ingresso sul pendio del monte a sinistra. La strada costrutta fra alte montague e costeggiante ora a destra ed ora a sipistra il torrente Arc non manca di avere dei punti di vista assal niltorici. PONTEMAFREY e LA CHAMBRE,

vengono dopo S. Jean-de-Maurienne. La Chambre è una piccola città. menzionata qualche volta negli Annali lombardi e nelle cronache del medio evo. Essa è situata presso il torrente Arc, e fu capitale di un marchesato, quindi di una contea. Veggonsi ancora le rovine di un castello che altre volte possedeva. Vengono in seguito

La GRANDE MAISON, CHAPELLE, ed il vecchio castello d' Epitre, indi AIGUEBELLE, borgo considerevole e ben costrutto, che il re Carlo Emanuele III eresse in principato a favore del vescovo di S. Jean-de-Maurienne. Vi si vede ancora una antica fortezza detta la Carboniera, ove nacquero i primi conti di Savoja, Tommaso e Filippo. La viltoria che i Francesi e gli Spagnuoli comandati dat 'duca di Parma, Filippo Farnese, riportarono sopra te truppe Sarde nel 1742, ha dato a questo borgo qualche celebrità.

Al di la del ponte S. Giorgio trovansi alcune miniere di ferro, e di rame. Dopo aver attraversato successivamente

MALTAVERNE, CEISE, e la CHA-VANNE, tuoghi di nessuna importanza, arrivasi a

MONTMEILLAN, piccola città costrutta sulle sponde dell'Isero, contenente circa 1400 abitanti, e che in altri tempi era di qualche riguardo. Attualmente consiste in una sota contrada. Il suo territorto con grandissima industria coltivato produce i migliori vini della Savoja. Dopo due poste di cammino arrivasi a

### CHAMBERY.

ALBERGHI. L'Europa, la Posta, le Petit Paris. È Chambery, città molto antica, attre volte residenza dei duchi di Savoja. Assai pittorescamente si presenta essendo posta in una piacevol vallata inaffiata dai fiumi Lasio ed Albano. Fra gli editizi più rimarchevoli di questa città vanno menzionati: La CATTEDRALE, di architettura gotica a tre navate. - La chiesa parrocchiale della Madonna. - La Cap-PELLA SANTA. - L'OSPIZIO DI S. BENEDET-TO. - Il Museo e la Biblioteca pubblica, - Il Teatro da non mollo tempo costrutto, assai comodo e di buon gusto.

Le strade di Chambery sono generalmente strette ed irregolari, ad eccezione della strada di Boigne, costrutta recentemente con portici da ogni lato, con bei magazzini e caffe. ed in capo alla quale vedesi una piazza ornata da bella fontana.

Chambery appartiene ai regno di Sardegna, è la residenza di un governatore e la sede di un arcivescovo: la sua popolazione è 17,800 abitanti-

Il generale Boigne, at quale si eres-

se un monumento in fondo al pubblico passeggio, fu in questa città il fondatore di molti stabilimenti di beneficenza.

# DI CHAMBERY.

Non entra nel nostro piano li descrivere minutamente quei inoghi, che precisamente non trovansi jungo le strade, che vogliamo indicare; noi quindi non ci alloutaneremo da questa linea, se non per accennare quegli oggetti, l'importanza de' quali potrà giustificare la nostra digressione. Essendo la Savoja, si per la pittoresca sua situazione, come pei costumi degli abitanti, un paese di molta importanza, crediamo non uscir di proposito, se un cotal poco parliamo del contorni di Chambery, limitandoci a quei luoghi, che offrono maggiore alimento alla curiosità, citcremo quindl:

IL DENTE DI NIVOLET altura da cui si gode dei più variati punti di vista, e la di cul salita è di circa quattro ore. -La cresta chiamata la fine del mondo. -LE ACOUE SULFUREE DI BOISSE. - GLI ABISsi di Mians ai piedi del monte Grénler. ove nel 1249 venne inghiottita la città dl S. Andrea unitamente a sedici vitlaggi - Les Charnerres casa che Glan Glacomo Rousseau, e madanta Varens resero celebre. - LA GRAN CERTOSA - IL PARCO DI BOUISSON-ROND , proprietà del conte Boigne, figlio del generale di questo nome che abbiamo sopra menzionato. - I CASTELLI DI BEAUREGARD E DI MONGEZ - IL LAGO DI BOURGET, e le rovine dell'antico castello che altrevolte serviva di residenza ai duchi di Savoja.

Pochi sono i viaggiatori che lasciano Chambery senza aver fatta una corsa ad

AIX-LE-BAIN, piccola ciltà molto frequentata durante la bella staglone. Gti oggetti più degni d'esser visitati sono: La BASILICA DI HATTE-CORBE. I BACNI ROMAN. I TIMOVI GIBILI COSTULTI I SUII S DI STORTI DI STEMPITE. LA FORTASA INTERMITIENTE DEI LA FORTASA INTERMITIENTE DEI SATURINO. IL CANALE. O STARTIO DI S. SATURINO. IL CANALE.

DI SASSIÈRE, - LE CASCATE DI JACOB. - IL CASTELLO DELLE NARCHE. - Nella casa ienula dal sig. Charpentier vedesi nella colle un arco di trionfo antico perfetamente conservato.

li soggiorno di questa cilla è assai piacevole nella stagione dei bagni; vi è una gran sala costrutta a spese della città, che serve per teatro e per sala da concerti.

I contorni di Alx non sono meno interessanti di quelli di Chambery,

Vicino alia cascala di Grésy un monumento funebre venne eretto dalla regina Ortensia, in memoria della baronessa de Croë, giovane dama di 25 anni, che ii 10 giugno 1815 peri miseramente sotto gil occhi della sua amica neil'altraversare il forrente sopra una lavola mai assicurata.

Da Aix-le-Bains partono quasiogni glorno delle piccole carovane di curiosi per visilare l'interessante valle di Chamouny ed Il monte Bianco, di cui parteremo più tardi.

Üscili da Chambery per avvlarst verso Llone dopo qualche trallo di strada incontrasi una sailta, la quale termina alia Gaorra, che è una galleria scavata nella roccia e risguardata come una delle più belle opere in tat genere.

LES ÉCHELLES è II villaggio che viene dopo, quindi entrasi in una strettagola chiamata la Chaille, che ha moita analogia colta strada del Sempione,

PONT-DE-BEAUVOISIN è un grosso borgo posto sul fiume Guiers, che in due parl'ilo divide, spellanti l'una alla Savoja, e l'altra alla Francia. Ivi sono gli uffici di polizia e di dogana dei due stati.

La TOUR-DU-PIN è una piccola città di circa 2000 anime, capo luogo di sotto prefettura, altre volte baronia indipendente ed unità ai deilinato nel 1273.

BOURGOIN è un' altra piccola ciltà di 4500 abilanti, che contiene qualche manifattura degna d'esser visitata. La grotta delta Baime ed li salto del Rodano sono curiosità, che difficilmente il viaggiatore trascura divedere.

La VERPILLÉRE, e S. LAURENT-

DES-MURES sono le slazioni di posta per le quali si passa prima di arrivare a

### LIONE.

Alberght Principali. Hôtel de France, de Paris, de Province, du Nord, des Ambassadeurs, de Milan, du Parc.

La fondazione di Lique rimonta ad epoca assai remola; venne messa a fuoco e sangue dai Goti, e dai Saraceni nei ViII secolo, e provò tutti gli orrori di un'accanita guerra civite nel XVI secolo; ma la felice sua posizione e l'industria sempre crescente de' suoi abitanti la fecero costantemente trionfare ed ingrandire, al punto che attuaimente è una delle città più ricche e considerevoli della Francia, Le inondazioni degli autunni 1810 e 1841, furono fatali ad alcuni quartieri di questa ciltà, posta sui fiumi Rodano e Sona, I quali contribuiscono moltissimo ad attivarne il commercio, il Rodano, che scorre all'est, è attraversato da molti ponti, di cui uno fra gli altri costrutto in legno, detto Morand, si fa rimarcare per t'arditezza e solidità della sua architettura. Esso mette il centro della città in comunicazione coi quartiere della Brotteaux, ove la classe degli operal, tanlo numerosa in Lione, si raduna alla Domenica. Oul nel 1793 la mitraglia dei rivoluzionarj fece uno spaventoso numero di vittime, alle quali si eresse un monumento. Citeremo un altro ponte dello della Guillotière, dal nome del sobborgo al quale conduce, e che è rimarchevole per la straordinaria sua lunghezza. Esso è costrutto in pietra, ed è uno dei più belli che sianvi in Francia.

Lione è generalmente ben costruttan ale sue contrade sono strette ed oscure a motivo dell'altezza delle case; così pure Il selcialo è cattivo ed incomodo, massime nell'inverno. Le rive a passeggio lungo il Rodano

e la Sona sono belle, e fra queste va distinta quella di S. Clair.

Tra le molte sue piazze citeremo per la prima quetta di BELLECOTA, ornata nei centro della statua equestre in brouzo di Luigi XIV, opera rimarchevole di Lemol. La piazza des Tra-BEAUX, quantanque meno estesa della precedente è però circondata da begli edifizi.

gn editig].

Greil oggadil degni d'attenzione pue for Gio oggadil degni d'attenzione pue l'archive sur l'archive sur l'archive l'archive

Il commercio di Lione abbraccia ogni genere, ma ha una superiorità incontrastabile nella fabbricazione delle stoffe d'oro, d'argento e di seta.

Lione è capo luogo del diparlimento del Rodano e la sua popolazione ascende a 250,000 abitanti, ne quall sono compresi quelli dei sobborghi della Guillotière e della Croix-Rousse. I contorni di Llone sono singolari

e pilloreschi, per ciò il viaggiatore che può disporre di tempo non mancherà di visilare la strada di ferro che conduce a S. Étienne. - Il bosco di Rochecardon. - L'Isola Barbe. - Il villaggio di Charbonnières. - Il monte Cindre. - Il monte S. Bouct le Froid. - Il villaggio d'Éculty. Le sponde del-- Il villaggio d'Éculty. Le sponde del-

la Sona sono pure amenissime, e vari battelli a vapore possono trasportare il viagglatore sino a Châlona. Così pure sonovi dei baltelli a vapore che partono ogni giorno per Avignon, dei quali approfittano i forestieri che vanno a Marsigilia.

Francisco Constitution

## VIAGGIO II.

## DA TORINO A CINEYRA ED A PARICI

### PEL MONTE CENISIO, CHAMBERY E ANNECY.

|                                 | •                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Poste.                          |                                        |
| Da Torino a Chambery.           | Somma retro . 11. 3                    |
| Vedi il Viaggio 1 33 3/4        | Dôle 1. 8                              |
| Da Chambery a Aix-le-Bain . 2 - | Auxonne 1. 4                           |
| Albens 1 1/2                    | Genlis 1. 7                            |
| S. Donat d'Alby 1 -             | Dijon 1. 9                             |
| Cavatlo di rinf. per tutto      | Cavallo di rinf. per le vet-           |
| l'anno con recipr.              | ture della I divisione per             |
|                                 | tuito l'anno.                          |
|                                 | Val-Suzon                              |
| Cavallo, idem.                  | Saint-Seine                            |
| Cruseilles                      | Cavalto, idem.                         |
| Cavallo di rinf. per tutto      |                                        |
| l'anno senza recipr.            | Chanceaux                              |
| S. Julien 2 -                   | Cavallo , idem.                        |
| Cavallo di rinf. per tutto      | Villeneuve-les-Convers 1. 4            |
| Vanno con recipr.               | Cavallo, idem.                         |
| GINEVRA 1 1/2                   | Montbard 2. 2                          |
| Compreso il 1/4 di posta di     | Aisy-sur-Armançon 1. 1                 |
| favorė.                         | Ancy-le-Franc 1. 6                     |
| Gex 2 -                         | Tounerre                               |
| Cavallo di rinf. per tutto      | Flogny 1. 8                            |
| Panno.                          | Saint-Florentin 1. 3                   |
|                                 | Cavallo, idem.                         |
| Posle . 47 3/4                  | Arces 6                                |
|                                 |                                        |
| Mir. K.                         | Sens ,                                 |
| Lavatav (Francia) 1. 8          | Da Sens a Parici                       |
| Cavallo di rinf. per 6 mesi     | Vedi II Vlaggio I.                     |
| con recipr.                     | Tear ii Tiaggio X                      |
| Les Rousses 1. 5                | Mirjametrl . 48, 3                     |
| Morez                           | aniument . 40.                         |
| Cavallo di rinf. per tutto      | Da Torino a Chambery abbiamo           |
|                                 | la descrizione nel viaggio I. Da Cham- |
| l'anno con recipr.              | bery parte ogni giorno una diligenza   |
| Saint-Laurent                   | che fa alternativamente il viaggio da  |
| Maisonneuve 1. 0                |                                        |
| Cavallo, idem.                  | Chambery a Ginevra passando ora da     |
| Champagnole 1. 2                | Annecy ed ora da Rumilly.              |
| Cavallo di rinf. per tutto      | Nol prenderemo la prima di que-        |
| l'anno                          | sie strade, e usciti di Chambery dopo  |
| Montrond 1. 0                   | qualche tratto di cammino arrivere-    |
| Poligny 1. 2                    | mo ad                                  |
| Mont-sous-Vaudrey 1. 9          | AIX-LE-BAIN, la descrizione det        |
| Cavallo, idem.                  | quale è a pagina 14.                   |
|                                 | Uscendo da Aix-le-Bain si percorre     |
| Miriamelri . 11. 3              | per qualche tempo un'antica strada ro- |
|                                 |                                        |
|                                 |                                        |

mana, ia quale conduce a

BIOLLE, grosso villaggio posto alle falde della montagna di Montfaucon che si costeggia per arrivare ad

ALBENS, capo luogo di distrello, con circa fooo abilanti. Vuolsi che Albens venisse fabbricato sulle rovine di una anilea città distrutta at principio dei V secolo. In effetto negli scavi, che vennero fatti, si rinvennero avanzi di case ed utensiti di epoca assai remota. A poca distanza trovasi una bella cascata.

Ad Albens is atrada prende due direzioni, delle quali noi seggieremo quella che sia sulla nostra drilla. Passando per S. FELIX, villaggio popolato da 600 anime, e dopo salila una collina assal piltorerea, a rrivasi ad ALBY hel lorgo, di circa 200 abilian-le di consulta delle chie circonda delle chie di consulta di co

ANNECY , (Hôlel de Genève) città di circa 8000 abitanti, posta in amena situazione all'estremila di una nianura circondata da ridenti cottine, da alle montagne, e sulle sponde del lago che porta egual nome, le acque del quale l'attraversano col mezzo di vari canali, Essa è dominata da un antico castello, in altri tempi residenza dei Conti del genevese. Annecy fu varie volle preda delle fiamme. Nel 1536 ll vescovo di Ginevra dopo ia rivoluzione di quella ciltà qui venne unitamente al suo clero a rifuggirsi, e la sede vescovile vi rimase trasferita sino al 1792.

Nell'alto borgo d'Anuecy, detto il vecchio, si trovarono nel 1614 fra le rovine una quantità di avanzi di colonne e piramidi, molte urne sepoicral, lucerne, vasi, medaglie ed iscrizioni.

Le curiosilà principali di questa ciltà sono: la Catledrale ove trovansi le reliquie di S. Francesco di Sales; la chiesa del convento della Visitazione, ed il teatro di recente costruito.

LAGO DI ANNECY. Questo lago posto a sud-est della città fra alte mon-

tagne ha l'estensione di circa tre leghe sopra una di larghezza, ed è 1400 piedi sopra il livello del mare. Le sue acque abbondano di eccellenti pesci, fra I quali distinguonsi le due specie dette lotte e vairon. Una bella strada ce a Faverges, lungo ia quale vi è il

CASTELLO DI DITNG, situato sopra una lingua di lerra che s'avanza nei lago, ed ove molli forestieri soggiornano durante i'estate facendo delle escurzioni negli ameni suo contorni. Dalla parte opposta del castello di Duing vi è

TALLOIRES, paese posto in pittoresca posizione, e patria del rinomato chimico Berthollet.

IL CASTELLO DI MENTHON, colle sue torri gigantesche attira pure lo sguardo dei forestiere.

Rimettiamoci ora sulla strada ili Ginevra. Usciti d'Annecy esi arrivati a

BROGNY, si passa il flume Fier, nel quale scaricionsi le acque i el lago di d'Annecy. Prima di attraversare il monte di Bornes Il forestiere potriago-dere Il bei colpo d'occisio, che presentano i control di Annecy, si suo lago e la bella catena di montagne che de la bella catena di montagne che nes in passe l'inguale si passano i villaggi di

METZ, PRINGY, CUVAL, ALON-ZIER, ed arrivasi ad uno dei punti più interessanti di questo stradate, ove si attraversa un torrente sopra un beilissimo ponte di ferro da poco tempo costrutto, e che ricorda quello di Fribourg.

CRUSEILLES, è piccola città di 1300 abitanti, che ha presso le rovine di un antico castello.

Bel punti di vista ci si presentano ancora sino a

S. JULIEN, villaggio sul confine savojarnlo, ed ovc sono vidimati i passaporti, e visitati gli equipaggi dei vlagglatori che vengono da Ginevra.

CAROUGE è una piccola cillà di circa 5300 abilanti fondata da Vittorio Amedeo III, che voleva farne una rivate di Ginevra, alta quate fu poi ceduta nel 1814 dietro il tratlato di Parigi. Essa è posta sulta sponda del fiume Arve, e contiene begli edifizi, molto dopo arrivasi a Ginevra, di cui un ponte rimarchevoie, belie case di la descrizione trovasi ai vlaggio da

campagna e comodi passeggi. Non | Mllano a Ginevra pel Sempione.

### VIAGGIO III.

### DA TORINO A CINEYRA

### PEL MONTE CENISIO, CHAMBERY E RUMILLY.

|                               | $P_0$ | ste |
|-------------------------------|-------|-----|
| Da Torino a Chambery.         |       |     |
| Vedi it Viaggio I             | 33    | 3/4 |
| Da Chambery a Aix-ie-bain .   |       | _   |
| Atbens                        | 1     | 1/0 |
| Rumilly                       | 1     | 1/4 |
| Mionas                        |       | 1/9 |
| Cavatlo di rinf. dal 1.º nov. |       |     |
| a tutto aprile senza rec.     |       |     |
| Frangy                        | 1     | 1/0 |
| Cavallo di rinf. per tutto    |       |     |
| l'anno colla recip.           |       |     |
| S. Julien                     | 2     | 3/4 |
| GINEVBA                       |       |     |
| Compreso il 1/4 di posta di   |       |     |
| favore.                       |       |     |
|                               |       | _   |
| Poste .                       | 43    | 3/4 |
|                               |       |     |

La descrizione dello stradale da Torino a Chambery troyasi nel viagglo I. Da Chambery ad Aibens, facem-

mo cenno nel viaggio precedente. Uscendo da Aibens e prendendo la strada a sinistra arrivasi a

RUMILLY, città moito antica di circa 4000 abitanti, e cire dicesi aver avuto origine dai Romani. La vicinanza di Chambery, di Annecy, e di Ginevra la rendono assai animata; così pure il suo territorio è moito ricco di prodotti d'ogni genere.

Si passa il Cheron sopra un bei ponte prima d'arrivare a

VALLIERES, MIONAS, e FRANGY, piccola città di circa 1200 abitanti, ia quale ha qualche celebrità pei suoi vini muscati. Dopo iungo tratto di strada, cire presenta quatcire bel punto di vista, giungesi ad

ELUISET, vittaggio posto sopra un' allura ed a poca distanza dal Rodano, li viaggio precedente ci servirà di guida da Carouge a Gineyra.

## VIAGGIO IV.

## DA PORREGO A MIZZA

| PER IL                                             | C  | OLI  | E DI TE                                        | NI | Λ  | •   |    |   |     |     |    |    |      |
|----------------------------------------------------|----|------|------------------------------------------------|----|----|-----|----|---|-----|-----|----|----|------|
|                                                    | Po | ste. |                                                |    |    |     |    |   |     |     |    | Pe | oste |
| Da Tonino a Carignano Compresa la 1/2 posta di fa- | 2  | 3/4  |                                                |    | S  | m   | mo | n | etr | 0   |    | 3  | _    |
| Compresa la 1/2 posta di fa-                       |    |      | Savigliano                                     |    |    |     |    |   |     |     |    | 1  | 3/4  |
| vore.                                              |    |      | Centalio                                       |    |    |     |    |   |     |     |    | 2  | 1/4  |
| Raccoulgi                                          | 9  | 1/.  | Cuneo .                                        |    |    |     |    |   |     |     |    | 1  | 1/0  |
| 1/2 posta di più passando                          |    |      | Savigliano<br>Centalio<br>Cuneo .<br>Robliante |    |    |     |    |   |     |     |    | 2  | _    |
| da Carmagnola.                                     |    |      | Cavallo                                        | di | ri | nf. | đa | 1 | .01 | 101 | 2. |    |      |
| _                                                  | _  |      | atulto                                         |    |    |     |    |   |     |     |    |    |      |
| Poste .                                            | 8  | -    |                                                |    |    |     |    |   |     | е   |    | 12 | 1/0  |

|                            |   | ste |
|----------------------------|---|-----|
| Somma retro .              |   |     |
| Limone                     | 1 | 3/4 |
| Cavallo, idens.            |   |     |
| Tenda                      | 4 | -1  |
| Cavallo di rinf. per tutto |   | - 1 |
| l'anno con recipr.         |   |     |
| Glandota                   | 3 | 1/2 |
| Cavallo di rinf. per tutto |   |     |
| l'annoda Giandola a Ten-   |   |     |
| da.                        |   |     |
| Sospeilo                   | 2 | 3/4 |
| Cavallo di rinf. per tutto |   |     |
| l'anno con recipr.         |   |     |
| Scarena                    | 3 | -   |
| Cavallo, idem.             |   |     |
| NIZZA                      | 2 | 1/2 |
| Cavallo di rinf. per tutto |   |     |
| l'anno da Nizza a Sca-     |   |     |
| rena.                      |   |     |
| _                          | _ |     |

Posie . 29 -

Usciti da Torino e dopo circa due ore di viaggio, presentasi

CARIGNANO, piccota citià posta sulta riva sinistra dei fiume Po, che conta 7900 abitanti, passata la quale

entrasi in

RACCONICI, città cinia da mura con circa 1900 abilanti, labbricata sulla spouda della Magra e conienente buone fabbriche di panno e di carta. It castello ed il parco meritano d'esser visitati, ii primo per la bella sua architettura e pe è suoi appartastunione per l'ottima sua distribuzione. Ilcastello venne da non mollo temporistauralo dai pittore architetto Patagi. Juopo circa tre miglia di cammino si passa.

CAVALLER MAGGIORE, ameno villaggio, dopo il quate arrivast a SAVIGLIANO, capitale della pro-

vincia di Satuzzo, città di 16,000 abitanti posta essa pure sui fiume Magra. All'estremilà della contrada principale vedesi un arco di trionfo, che venne eretio nell'occasione del matrimonio di Vittorio Emanuele colia principessa Cristina di Francia.

CENTALLO, grosso borgo di 4500 abitanti situato sulla riva dritta det flume Grana, dopo li quale incontrasi,

CUNEO CONI, (ALBREO, letre Nazioni) led dicu di fortificazioni vennero demolite nei 1891 in conseguenza della battaglia di Marengo. Questa città acquisto qualche celebrita pel numero degli assedi che ebbe a sostenere e per legrandi battaglie datesi nelle sue vicinanze. Essa è costrutta in pianura at confluente del Cesso e della sull' Un canale che va da tisso commertero della conseguenza della congnola lavorisce mo annualmente due fere che sono molto frequentale. Cuneo è capoluogo di estesa provinentale. Cuneo è capoluogo di estesa provinentale.

SAN DALMAZZÚ, che incontrasi a piccoia distanza, é un borgo di 3000 anime, posto in bella situazione. Esso occupa il luogo ove altre voite esisteva la città di Pedona interamente distrutta dal Milanesi nel XIII secolo.

ROBILANTE, è piccota città di 1800 abilanti. LIMONE, a cui poscia giungesi, è un borgo di oitre 5500 abilanti, ia

maggior parte dei quali esercitano la professione di mulattieri. Usciti da Limone incominciasi a

salire la montagna della il

COLLE DI TENDA, dai nome del borgo che sta dalla parte opposta, e che incontreremo più tardi. La strada che percorriamo, non sempre praticabite alie vetture durante l'inverno, fu fatta costruire da Vittorio Amedeo IV. It passaggio di quesia moutagna è quaiche voita pericoloso a cagione della violenza dei venti. A guisa det monte Cenisio, del Sempione, ed altri passaggi detie Alpi veggonsi qua su di tratto in tratto delle case di rifugio abitate da cantonieri, ta cui ispezione è di soccorrere i forestieri ed aver cura della strada. Sulla sommità della montagna avvi un meschino albergo. Scesa la montagna, la strada continua fra rupi costeggiando la Reia, ed in atcuni iuoghi presenta dei punti di vista assai pittorici.

TENDA, é grosso borgo di circa 2006 anime di popolazione a cui suc-

GIANDOLA, piccola città posta in bella situazione, BREGLIO grosso borgo fortificato, e SOSPELLO borgo che vien diviso in due paril dai torrente Bevera, e che conliene circa 5000 abitanti. Esso è patria di Francesco Alberli detlo di Villanuova, autore di uno dei migliori dizionarii della lingua ilaliana.

Per belta sirada si saie il monie di Scarena, che riceve tai nome dal paese poslovi quasi alla cima. Quindi scendesi a

#### MIZZA.

Alberchi Principali. Hôlei des Éfrangers, Hôlei d'York, Albergo di Londra, l'Europa, Albergo di Francia, la Pensione inglese.

Nozioni storiche. - I Focesi, che avean fondato Marsiglia, vedendo aumentarsi ogni di più le loro colonie, si estesero lungo la costa, e trovata sui Varo una deliziosa situazione, vi fondarono la città di Nizza. Era Nizza una distinia citia delle Gallie quando i Romani andarono a conquistar ia Provenza centocinquantott anni ailo incirca prima di G. C. All'epoca di Tolomeo era parimente assal celebre. I Romani la ebbero dai Marsigliesi, e ne fecero un arsenale mariitimo. Dopo la morie di Tiberlo essa perdetie la sua qualilà di capitale della Provenza in causa dei cattivo stato del suo porto; ma d'altora in poi ando crescendo di popolazione.

Nizza (u soggella a mille vicende celebre nelle siorie. In essa ebbe effetto nel 1838 il famoso congresso di papa Paoio III, dell'imperadore Carlo V e dei quale venue couchlusa la tregua di dieci anni Ira quel due mouarchi. Nizza (u assediata nel 1815 dal celebre pirata Barbarossa, il quale dai coraggio di Calerina Segurana fu costretto a riliarasi.

I molti trovatori che frequentarono Nizza contributivono parimente ad accrescerne la celebrità. Salendo ad epoche meno da noi lontane, troviano che questa cillà venne presa dai Francesì negli anni 1600, 1700, 1744 e 1700; fu unita alla Francia nei 1703; e finalmente restituita a' suoi legitti-

mi sovrani, la Casa di Savoja, nel

Topografia e Statistica. - La città di Nizza è posta al piedi delle Alpi in una fetteissima situazione. Essa dividesi in città antica e citià nuova: la prima conliene delle contrade strette ed irregolari, e la seconda è ben costrutta avente delle contrade bastantemente largire e quaiche beila piazza. Nella città nuova vi è una terrazza, dalla quale godesi di betiissima visla, poiché abbraccia un si vasto orizzonte, che ad occhio nudo veggonsi le moniagne della Corsica. Ai piedi di questa terrazza si estende un bei passeggio, che confina con una gran piazza di forma reitangolare. una delle più belle d'Italia. La citta vecchia non ha di rimarchevole che la chiesa di Sania Reparata: ed il principal suo sobborgo è quello di S. Giovanni Battisia: gli aliri due della Poudrière e della Croix de Marbre sono moderni, e sono preferiii dai moiti viaggialori che vanno a Nizza per divertimento o per oggetto di satule.

Nizza ha una pubblica biblioleca, un bel teatro ed un Casino che serve dl riunione generale ed ove i forestieri sono aumessi, facendosi preseniare.

Oltre la Calledrale vi sono a Nizza alcun conventi di Irati e di monache. Il suo porto è di piccola dimensione, ma profondo a sufficienza pei bastinenti di 300 tonnellate. Dal medesimo pariono periodicamente dei bailelli a vapore per Marsiglia e per Genova.

Quesia città fa un considerevole commercio d'olio d'olivo, di vino, di frulli, d'agrumi, ec. La dolcezza del suo clima favorisce la collura degli aranci, dici ilmoni, e dei cedri, che vi crescono con somma facilità e de'quali se ne fa abbondanti raccolle.

Nizza è patria dei matematico Maraidi. L'astronomo Cassini ed il poeta Passeroni nacquero nelle sue vicinanze. La popoiazione di Nizza è di circa 30,000 anime.

I contorni di questa cillà sono as-

sai frequentati dai forestieri, i quali di vista più ameni e le beile case di fanno delle corse visitando i punti campagna di cui essi abbondano.

## VIAGGIO V.

## DA TORINO AD ONEGLIA

#### PER CHERASCO.

| Da Torino |     |    |   |    |     |    |   | 2 | 3/4 |
|-----------|-----|----|---|----|-----|----|---|---|-----|
| Sommariva |     |    |   |    |     |    |   | 2 | 4   |
| Bra       |     |    |   |    |     |    |   | 1 | 1/1 |
| Dogiiani  | ١.  |    |   |    |     |    |   | 3 | 1/  |
| Ceva      | ١.  |    |   |    |     |    |   | 3 | _   |
| Bagnasco  | Sto |    |   |    |     |    |   | 1 | 1/2 |
| Garezzo   | n   | on | m | on | tat | e. |   | 1 | 1), |
| Ormea     | ١.  |    |   |    |     |    |   | 1 | 1/2 |
| Pieve     | 1.  |    |   |    |     |    |   | 2 | 3/4 |
| ONEGLIA . | ٠.  |    |   |    |     |    |   | 2 | 3/  |
|           |     |    |   |    |     |    | _ | - |     |

Poste . 23 3/4

Arrivali a Carignano per la via indicala nel Viaggio precedente prenderemo la gran strada che conduce a CARMAGNOLA, bella città con an-

liche fortificazioni ed una popolazione di circa 12,000 anime, patria dello sventuralo generale Francesco Bussone, comunemente conosciuto coi nome di Conte di Carmagnota.

Da SOMMARIVA, ove cambiansi i cavaili, si passa a

BRA', città di 11,100 abilanti, e nelle cui vicinanze vi è un santuario detto della Madonna del Fiori, che è in grande venerazione.

CHERASCO, cui presto arrivasi, è città illustre nella storia pei diversi trattati che ivi si conchiusero, situata in amena posizione, di forma quadrata, con strade regolari, belle case, bei palazzi e più di 9,000 abitanti. Qui per la prima volta incontrasi il fiume Tanaro, che a piccola distanza si va costeggiando sino a

DOGLIANI, borgo di 4000 e plù abilanti, parte situato sul colie e

parle sulla sponda del torrenle Rea. La strada ci porta fra ie montague, ove la ciati a tergo i bel villaggi di MULAZZO e di LASEGNO, si prende rinoso a

CEVA. Squisilo cacio delto formaggella ed eccellenti tartufi bianchi si gustano in quest'antica città iigure. Spetta alla provincia di Mondovi ed ha circa 3500 abitanti.

BAGNASCO è ii borgo successivo memorabile per gli antichi suoi fasti. Esso è patria dei primo idraulico plemontese Domenico Michelotti. Giungesi poscia à

GAREZZO, notevole borgo di 3000 anime, vicino ai quale sono moite cave di pregialo marmo che chiamano Perseghino. Passlamo quindi ad ORMEA, piccola ciltà con castello

e 1600 abitanti circa. Costeggiando erlissime rocce e traversato il ponte della Nava di un soi arco, glungesi in seguito at villaggio di

PHEVE, posto in fertile vallata e circondato da alle Montagne. Varcato il piccolo fiume Aroscia, lasciala a mano manca la vilia del CERVO, e varcato il colte S. BARTOLOMEO, un' ampia ed agevole strada ci guida ad

ONEGLIA, termine del nostro viaggio. Aussena. L'Albergo di Torino, in
Posta. Questa piccola città ha un porto
di stretta dimensione, non perciò men
sicuro. Essa fu bombardata dai Francesi nel 16092, e presa e ripresa più
volte in tempo delle anticine guerre
d'Italia. Ad Oneglia nell' aprile del
1706 Buonaparte andò a prendere il
comando in capo dell'armata d'Italia,
succedendo a Scherer. Couflene circa
gooo abitanti.

## VIAGGIO VI.

## DA TORINO AD OTREBIA

### PER MONDOVI'.

|                                           |    |    |     |    |      |     |    |    | Po | st  |
|-------------------------------------------|----|----|-----|----|------|-----|----|----|----|-----|
| Da Tor:No                                 |    |    |     |    |      |     |    |    | 2  | 3/  |
| Racconigi                                 |    |    |     |    | ٠.   |     |    |    | 2  | 1/  |
| Carmo                                     |    |    |     |    | -    |     |    | -  |    |     |
| Savigtiano                                | č  |    |     |    |      |     |    |    | 1  | 3/  |
| Fossano.                                  |    |    |     |    |      |     |    |    | 1  | 1/  |
| Mondovi.                                  |    |    |     |    |      |     |    |    | 3  | -   |
| 1/2 posta<br>cillà.<br>Cavallo<br>a tutto | di | ri | nf. | de | ıl i | 1.0 | no | υ. |    |     |
| Ceva .                                    |    |    |     |    |      |     |    |    | 3  | _   |
| Bagnasco                                  |    |    |     |    |      |     |    |    |    | 1/2 |
|                                           |    |    |     |    |      |     |    |    |    | 1/2 |
| Ormea                                     | (  | n  | m   | me | mt   | ale | ٠. |    | 1  | 1/2 |
| Pleve                                     | 1  |    |     |    |      |     |    |    | 2  | 1/4 |
| ONEGLIA .                                 |    |    | ٠   | •  | ٠    | ٠   | •  | ·  | 2  | 3/  |
|                                           |    |    |     |    | Po   | ste |    | 5  | 23 | 1/4 |

li Vlaggio IV ci servirà di gulda da Torino sino a Savigliano, usciti dal guaglio nel viaggio precedente,

quate una bella strada ci conduce per cinque miglia fra detiziose campagne a

FOSSANO, capo del mandamento delfa provincia di Cuneo, città di 15,000 abitanti, e sede di un vescovado; nulla ha d'interessante, e però ci affretteremo di glungere al piccolo viiiagglo di

TRINITA', già autichissimo feudo del conti Costa, per indi arrivare a

MONDOVI', città e capo luogo della provincia di questo nome con una popolazione di 16,000 anime. Posta sopra una coffina offre di lontano una veduta pittoresca. Le scorre a' pledi II fiume Elero influente del Tanaro, E patria del celebre fisico Beccarla e det cardinate Bona, L'altar maggiore della cattedrale e la vicina sagrestia meritano una visita.

Tre poste el guidano a Ceva; da Ceva ad Oneglia abbiam dato il rag-

## VIAGGIO VII

## DA TORINO A BRIANZONE

### PER SUSA.

|                                                            | • ` | ,,, |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Da Torino a Susa.  Vedi il Viaggio I  Da Susa a Brianzone. | 7   | 1   |
| Le poste non sono ancora montate.                          |     |     |
| Poste montate                                              | 7   | 1/  |

Per ta descrizione dello stradaje da Torino a Susa giova consultare it l

Vlaggio I. Usciti da Susa, il primo i ni Bertola in modo eh'egli meritossi

Poste i villaggio che incontrasi di quaiche importanza è CHIOMONT, Il cui territorio è fer-

tije in buoni vlui. Arrivasi quindi ad EXILLES, dei di cui castello venne investita la Casa di Savoia net 1333 da Uberlo II. Esso servi per mollo tempo a Susa di fortificazione avanzata, ed il maresciallo di Beije-Iste vi perdette la vita nei 1747. Venue fortificato dall'ingegnere militare De Antoil titolo di Conte d'Exilles statogli accordato dal re Carlo Emanuele. Il castello venne atterrato nel 1796, e riedificato nel 1825.

OULX, è borgo di circa 1200 abitanti posto sul confluenti dei fiumi Bordonacchla e Dora.

Passato CESANA, la salita comincia a farsi più erta, e quindi arrivasi alla sommità det

MONGINEVRO. Questo monte trovasi fra due ragguardevoti fortezze di confine, cioè quella di Brianzone dalla parte della Francia, e quella di Fenestrelle del Piemonte. Questa montagna venne dai geografi e dagli storici indicata con diversi nomi, ma l'at-

tuale suo nome è quello che prevalse sopra gli altri. Atte sue falde scaturiscono la Dora che scende in Italia e termina net Po, e la Duranza che va in Francia e si scarica nel Rodano.

Sceso li monte, non molto dopo arrivasi a

BRIANZONE, (ALBERGO dell'Orso) piccola città dett'antica provincia del Delfinato e che contlene una popotazione di circa tremlla e cinquecento abitanti. Essa non è troppo ben costrutta sulta sponda della Duranza e nulta offre di rimarchevole, tranne li ponte che unisce la città al castello, ed il castello che è posto sopra uno scoglio quasi inaccessibile.

## VIAGGIO VIII.

## DA TORINO A BRIANZONZ

### PER FENESTRELLE.

Da Torino a None . . . Compresa la 1/2 posta di fapore. Pinerolo. . . . . . . Da Plucroto a BRIANZONE. Le poste non sono ancora

montale.

Posie montate &

Usciti da Torino e varcato il fiume Gravina incontreremo il viltaggio di NONE, posto in territorio assai fertile. Una tenta ascesa ci norterà a

PINEROLO, (ALBERGHI, la Corona grande, It Cannone d'Oro), Città vescovile di circa 12,000 abitanti costrutta ai piedi e parte sut pendio dei monte, ov'era un forte che fu smanteliato dopo la pace di Utrect. I soli oggetti degni d'esser citati sono la CATTEDRALE C l'OSPITALE.

Qui tosto principiasi a sallre la valle Perosa, che si attraversa, passando alcuni paesetti, cioè PORTE, indicato il cammino nel viaggio VII.

Poste. PINASCA, PEROSA, MEANO, VILLA-

BOL & BOURE offre I quati sorge FENESTRELLE, borgo considerevolc posto sul fiume Chisone, che ha un Insigne castelto edificatovi sul finire del secolo XVI, composto di cinque fortezze l'una sopra l'altra, alle quali sì sale per un'ampia scala lunga plù dl un miglio, e lutta coperta da volta a prova di bomba. Quei cinque forti hanno le loro comunicazioni solterranee scavate nel vivo sasso a forza di scalpelli, L'eccellenza di questa fortificazione (dovuta alla grandezza det re Carto Emanuele III, ed alt'ingegno del conte Pinto) è anche superiore, dicono gli Intelligenti, a quella di Brianzone, che le fa fronte sult'opposto confine. Fenestrelle abbracció e sostenne l'eresia dei Valdesi, la cui principal sede fu nella laterat valle di Perosa, ed ebbe guindi a soffrire gravissimi danni.

Per la vatle di Pragelato, di cul Fenestrelle è capo luogo, si scende a CESANA : dl qua a Brianzone si è

## VIAGGIO IX.

## DA TORINO A CINEVRA

### PEL PICCOLO S. BERNARDO.

|                       |         |       |     |      |     | P | oste |
|-----------------------|---------|-------|-----|------|-----|---|------|
| Da Torixo a Se        | eltimo  | ٠.    |     |      |     | 2 | _    |
| Compresa la<br>vore.  | 1/2 P   | osl   | a c | li f | a-  |   |      |
| Chlvasso Caluso Ivrea | ::      |       | -   | :    | :   | 1 | 3/4  |
|                       |         |       |     |      |     |   | 1/2  |
| S. Donaz .            | ١.      | ٠     |     |      |     | 3 | _    |
| Chatillon .           | 1 .     |       |     |      |     | 3 | 3/4  |
| Aosla                 |         |       |     |      |     | 3 | 1/4  |
| Saint-Didier          |         | -     | ste |      |     |   |      |
| Saint-Maurice         | <b></b> |       |     |      |     |   |      |
| Moutiers              | non     | m     | on  | tai  | е.  |   |      |
| Hospital              |         |       |     |      |     |   |      |
| Faverges              |         |       |     |      |     |   |      |
| Annecy                | ١.      |       |     |      |     | 5 | 1/4  |
| Cruseilles            |         | ٠.    | 1   | 1    | •   | • | 1/4  |
| Cavallo di            | rinf.   | pe    | 7   | tut  | lo. | • | -/4  |
| l'anno senz           | a rec   | ìр    | r.  |      |     |   |      |
|                       |         |       |     |      |     | 2 | _    |
| Idem, con re          | cipr.   |       |     |      |     |   |      |
| GINEVRA               |         |       |     |      |     | 4 | 3/4  |
| Compreso il favore.   | 1/4 di  | $p_0$ | sto | d    | i   | • | /4   |
|                       |         |       |     |      |     |   |      |

Poste montate . 27 -

Per la descrizione da Torino a Chivasso necessita consultare il viaggio da Torino a Milano per Novara, Usciti da Chivasso si passa l'antico villaggio di CALUSO, quindi arrivasi a

IVREA, ciltà di circa 8000 abitanti, capitale della provincia, che porla il suo nome, con prefettura e vescovado. Essa é posta parte sul dorso del colle e parte nel piano, fu colonia romana, poi ducato longobardico. quindl ebbe I propri marchesi, fra l quall Ardoino e Berengario II, stati re d'Italia, ed in ullimo la real Casa di Savola

BORGO FRANCO, villaggio di 1700 abitanti posto sulla Dora, SETTIMO VITTONE e S. DONAZ sono i luoghi pel mino per una strada lagliata nella viva roccia, arrivasi al

FORTE DI BARD, il quale nel 1052 venne preso d'assallo da Amedeo di Savoia dopo lungo ed ostinato assedio. Napoleone se ne rese pure padrone nel 1800, e lo fece in gran parte distruggere. Il re di Sardegna nel farlo ristaurare vi fece aggiungere delle fortificazioni dopo il 1814 in maniera che sembra quasi Impossibile l'esqugnarlo.

VERRES e S. VINCENT sono villaggi di poca importanza, se non che le acque minerali di quest'ullimo sono assal accreditate.

CHATILLON è capo luogo di distretto che conta più di 1500 abitanti, posto sulle sponde della Dora, e con vecchio castello che fu vivamente combattuto nel 1800.

Uscili da Chatition la strada passa sopra un ponte di pletra di un sol arco, che congiunge due rupi profondamente separate da un torrente che discende dal monte Cervino.

CHAMBAVE, villagglo che gode qualche rinomanza per la bonta de' suoi vini, e NUS antica baronia precedono la citlà di

AOSTA. (ALBERGHI. La Posta, lo Scudo, la Corona). Alla quale si arriva per pittorica strada lungo la Dora, sparsa qua e là di vecchi castelli. Conta Aosta circa 7000 abitanti, è posta nella valle dello stesso nome a 1818 piedi sopra il livello del mare, Vi si veggono alcune antichilaromane, cloè l'arco di trionfo d'Augusto, un ponte di marmo, in gran parte sepolto sollo le rovine d'un anfiteatro. Così pure merilano d'esser citati la CATTEDRALE, edifizio gotten che racchiude il mansoleo di Tomaso I; la chiesa de' Mi-NIMI; la capanna ove rifuggiossi Calquali si passa, e continuando il cam- vino nel 1521 (avvenimento del quale

fa lesiimonianza una colonna sormonlaia da una Croce di pietra) ed i resti della diga, che venne costrulta sulla Dora per alzarne le acque, collo siraripamento delle quali i inondare le calacombe dov' eransi rifugiati gli In-

sorti Valdesi. VILLENEUVE, ARVIER, LIVOR-GNE, sono villaggi di nessuna importanza, pei quall si passa prima di arrivare ove la valle si ristringe in modo che convenne costruire una strada sull'orlo di un precipizio, che serve di lelto alla Dora. Il passaggio da questa parte è difeso da un fortino per un corpo di guardia, costrutto sopra uno scoglio che domina i contoral, e da due ponti levatol. Arrivasi guindi presso l'anlico castello della Sale, il di cui recinto è chiuso da grosse muraglie, ed è munito di una lorre rotonda molto elevala.

PRÉ S. DIDIER, è un borgo che possiede de' bagni caidi, la sorgente delle acque miuerali scalurisce da un sasso in poca distanza dello stabilimento de' bagni suddetti. Dopo circa due miglia trovasi

COTEMA JEUR, horgo di circa 1500 abilanti celebre per le sue acque minerali, situalo in posizione assai pillorica, avente in giro sei ghiacciale, in faccia il Monibiane, oltre la vista delle vette di Cramont e di Seigne. Passato un torrenle a

SERAN, dopo alcune miglia arrivasi alla sommità dei

PICCOLO S. BENNABDO. Esso appartiene alla catena delle Alpi Graje. Lasommità, ove sia l'ospizio erettovi da initazione di quello del Gran San Bernardo, è 1926 tese al di sopra del tivello del mare. Quantunque il passaggio di questo monte sia il più comoio di tutte ie calene delle Alpi, nomoi di tutte ie calene delle Alpi, di di all'anti della Tarantasia e dello valle d'Ansia.

Passalo il piccolo gruppo di case di S. GERMAIN arrivasi ad un luogo ove da una parte vedesi una cascala che precipitasi a iraverso di praterie poste in anficairo ai di sopra d'un villaggio; e dall'altra veggonsi delle masse informi di scogli la di cui nudità fa uno sirano confrasto colla verdura che copre la loro base, il che forma una prospettiva gradevolissima. Passato il lorrente che scende dal piccolo S. Bernardo arrivasi a

VILLARS-DESSOUS, e quindi scendesi a

SCEZ, posto ai piedi della montagna, esso è piccolo vittaggio ove si vedono tutt' ora le antiche gallerie solterranee praticate per l'escavazione delle miniere d'argento, che per la poca quantità del melalio vennero poscia abbandonate.

BOURG S. MAURICE, si fa rimarcare per la bellezza de' suol contorni. Esso fu preda delle flamme nei 1798, e subito risorse dalle sue rovine per l'altivissimo commercio che vi si fa di besliame e formaggi.

Attraversando belle praierie e seguendo le rive dell'Isére arrivasi alla comune di

VILLETTE, rinomala per le sue cave di marmo.

MOUTIERS, al quale arrivasi per la sirada così critta da Villorio Amedeo III, e che presenta del bellissimi punti di vista, è città di circa 2000 abilanti siluata in una specie di conca formata dall'altargamento de 'monli, non preveduta dal viaggialore, che al consola e rallegra all'improvche al consola e rallegra all'improvrantasia, et cu. Appartiene sita Tarantasia, che cu. Appartiene sita Tarantasia, o con la silue e le mintere. Per queste utilme il re Carlo Felice vi sittini una scuola.

Questa cillà nel 1630 venne spopolata dalla peste, che vi fece tale strage da costringere gli abilanti a gellare i cadaveri nell'isere. Trascorse alcune leghe giungesi a

CONFLANS, ora ALBERT-VILLE, in grala ricordanza di avere il regnante Sovrano unile in un soio municipio la citta di conflans e la vicinissima borgala dell' Hopital con van-laggio reciproco d'entrambi i luoghi. La sua posizione tra la strada del Fanalgay e della Trantaisa manilene viva l'industria degli abilanti, e fa florire il commercio.

COL DE THENIER, è celebre pel convento della Trappa che in altri tempi ivi esisteva.

FAVERGES, è cillà di 2000 anime di popolazione, siluala in territorio ben coitivalo. Il vecchio suo castello

sollo i conti di Ginevra godeva di qualcine riputazione. Da Faverges arrivasi al tago di Annecy, di cui parlammo più sopra. Da Annecy a Ginevra vedi li viaggio II.

### VIAGGIO X.

## DA TORINO A CINEVRA

### PEL GRAN S. BERNARDO.

|                                   |      |     | Po   | st |
|-----------------------------------|------|-----|------|----|
| Da Torino ad Aosla.               |      |     |      |    |
| Vedi ii viaggio precede           | nle  | . 1 | 17   | 5/ |
| S. Remy                           |      |     |      |    |
| Hospice du S. Bernard             | р    | 08  | te   |    |
| S. Pierre                         | - 1  | no  | n    |    |
| S. Blanchier                      | m    | oni | tate |    |
| Martigny                          |      |     |      |    |
| S. Maurice                        |      |     | 2    | 5  |
| Vionnas                           |      |     | 2    | 1/ |
| S. Gingolphe                      |      |     | 2    | 4  |
| Evian                             |      |     | 2    | 3  |
| Thonon                            |      |     | 1    | 1  |
| Douvaine                          |      |     | 2    | -  |
| GINEVRA , .                       |      |     | 2    | 3/ |
| Compreso il 1/4 di pos<br>favore. | ta e | li  |      |    |

Posle monlale . 53 1/4

Il viaggio precedente ci servirà di guida da Torino ad Aosia. Quindi si passano i villaggi di GIGNOD, E-TROUBLES, e S. REMY prima di arrivare alia sommità del

GRAN S. BERNARDO, allre volice Mons Joris. In altulaie sua denominazione da S. Bernardo di Menthon canonico di Aosta, che fondò l'espizio ed il convento nei soci alto accopo di sassistere I viaggialori smarriti o softenti. I religiosi padri che abliano mente all'assistenza del passeggieri, ed avendo falla una Iolaie abuegazione di se sessi vivnon fra privazioni d'ogni genere. Vicino ad essi non vedonal ne albert, ne cespugli, non vedonal ne albert, ne cespugli,

ma solo ghiaccio, neve, silenzio e trislezza. Assistiti da cani di bellissima specie e da loro ammaestrali escono dal convenio girando per la neve onde portar soccorso agli infetici sorpresi dat freddo o dalle valanghe durante il passaggio della montagna.

E calcolato a circa 8000 il numero dei viaggiatori che attraversano annualmente il S. Bernardo. Alcuni fra questi vi trovano la morte, ed i loro corpi appena scoperti vengono posti In una cappella vicina atl'ospizio, L'intensilà del freddo vi è tale che i tratti del loro viso si conservano per due o tre anni, dopo il qual tempo il corno si dissecca e prende l'aspetto di una mummia. Fra gll schelelri, che veggonsi in detta cappella, avvi una madre che tiene fra le braccia ii proprio figlio. Altre volte il convento possedova vaste possessioni, ma attualmente non gli rimane che una rendita fissa, la quate non è sufficiente alle spese giornaliere. Quegli eccellenli religiosi suppliscono a tal penuria facendo delle questue nei paesi vicini. Ogni cura da essi prodigata al forestiere è gratuita senza eccezione ne di patria, nedi religione. Un luogo apposllo nella chiesa è deslinato a ricevere le offerte dei viaggiatori agiati.

Nel forte dell'Inverno il termometro marca 20 a 22 gradi sotto lo zero, ed anche durante il maggior caldo nell'estate là su gela ogni mattina, Nella chicsa vedesi la tomba dei generule Desaix stato ucciso alia battaglia di Marengo. Nel 1800 Napoleone attraversò il S. Bernardo unitamente aila sua armata, artiglieria e carichi. Scesa la monlagna trovasi il vil-

laggio di

 PIERRE, presso il quale il piccolo torrenie Valsore forma una bei la cascata.

ALEVE, LIDDES, ORSIÈRES, RE-VATTAZ, sono i villaggi pei quali si passa avanti di arrivare a

MARTIGNY, borgo diviso in due parti contenente circa 6000 anime di popolazione. Nella parte delta citta è da vedersi la chiesa di Maria Vergine, nella cui parete stanno delle isserizioni romane, e merita d'essereosservato auche il convento de canonici regonari che sono quelli stessi che servono i copizio del S. Bernardo. La alma cola contrada. Il flume Dransi le score rei apiedi, e va a scaricarsi nel Rodano.

Qul incontrasi ia strada che dal Sempione va a Ginevra, percorrendo ia quale poco dopo passato VERNA-YAZ, a mano sinistra vedesi la beila cascata di Pissevache.

Trascorsi MIEVILLE, BARME, e EVIONAZ arrivasi a

S. MATRICE (Albergo dell'Uniono, plecoia città del basso Vallese posla sulle sponde del Rodano e contenen-te circa 1320 anime di popolazione. Essa possede una biblioleca con interessunti manoceritti; un'abbazia fondata nel 531, nella quale rimarcasi una collezione di reliquie, ed ove sono del control d

A S. Maurice la strada che va a Ginevra dividesi in due; una di quesle passa pel cantone di Yaud, e l'altra per la Savoja. Quest'ultima è queila che per ora imprendiamo a descrivere, riserbandoci a pariare dell'altra nel viaggio da Milano a Ginevra pel Sempione.

Usetil da S. Maurice prima d'arrivar a MONTHEY si altravers al l'orrenle Vieze che termina nel Rodano; al passano MIRAT, VIONNAS, VAU-VNIER, ed altri piccoli viliaggi, mindi giungesi a S. GINGOLPHE (diviso in due parti di cui la maggiore appartiene alia Savajo), posto sulla riva del ca. Cosleggiando sempre il lago arrivasi ad

EVIAN, piccola cillà di circa 1600 abilanti, frequentata dai foreslieri durante la beita stagione. Viene quindi AMFION, piccolo villaggio rinomato per ie sue acque minerati. Passato il torrente Dransa sopra un ponte di 24 archi, costrutto nel XV secolo, dopo tre misilia di cammino trovasi

THONON (Albergo della Bilancia), cilti anolio anica posta sulla riva dei lago, con circa 4200 abitanti. Essa di-videsi in alta e bassa cilti a, di cui la prima e la più rimarchevole e conileme begli editigi, fra i quali la Cattedraie, i collegi, ed il Palazzo di citta di recente compiolo. Ad una estramità della città vedesi un bel passer, manti della città vedesi un bel passer, per compiolo della città vedesi un bel passer, con consentato del consentat

Da Thonon si passa a DOUVAINE, villaggio di circa 1000 anime, che nulla offre d'interessante, quindi abbandonaudo il territorio Sardo entrasi nel canione di Ginevra, e non molto dopo in Ginevra, di cul la descrizione è at viaggio da Milano a Ginevra pel Semplone.

## VIAGGIO XI.

## DA TORINO A CINEVRA

### PER ROMAGNANO, ARONA ED IL SEMPIONE.

|                                                  |     |         |     |     |    |    | oste |  |
|--------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|----|----|------|--|
| Da Torino a Settim<br>Compresa la 1/2 1<br>vore. |     |         |     |     |    |    | -    |  |
| Chivasso                                         |     |         |     |     |    | •  | 1/   |  |
| Cigtiano                                         |     |         |     |     |    |    |      |  |
| Santhia (poste non                               | m   | on      | ta  | te) |    | 2  | _    |  |
| S. Giacomo dei Bos                               | co  |         |     |     |    | 3  | _    |  |
| Romagnano                                        |     |         |     |     |    | 2  | _    |  |
| Borgonianero                                     |     |         |     |     |    | f  | 1/5  |  |
| Arona                                            |     |         |     |     |    |    | 1/2  |  |
| Vedi il viaggio di                               | a ! | d l     | ian | 0   | a  |    |      |  |
| Gineyra                                          |     |         |     |     | •  | 48 | -    |  |
|                                                  |     | Poste . |     | _   | er | 31 |      |  |

Da Torino a Cigliano abbiamo la descrizione ai Viagglo XIII. SANTHIA' è piccola cillà di 3400

abilanti, che fu culla di Facino Cane celebre condotliero del sccolo XY, e di Giacobbe Durond dislinto scrittore. Si passano su comodi ponti i due torrenti d'Uvo, e di Cervo che scendono dal monte Sortievole; si passa il piccolo villaggio di BURONZO, ed entrasi in

GATTINARA, borgo assai considerevole, il cui territorio produce vini eccelienti, con una popolazione di 3600 anime.

ROMAGNANO, che viene in seguito. è un aitro borgo assai popoiato posto suile rive della Sesia. Poichè siamo a Romagnano non

l'abbandoneremo senza aver indicato i due Santuari tenuti a buon dritio fra i più rimarchevoli dell'Italia Superiore; l'uno dei quali è la Madonna d'Oropa, e l'aliro la Madonna nel Sacro monte di Varallo.

La Madonna d'Oropa è prossima a BIELLA, piccola città assai comreciante con 7000 abilanti, che ha molle manifalture di panni, tela, e carta. Essa è posta al sud-ovest di

Romagnano. Da Bielia si va in due ore alla sommità del monte, donde sgorga Il torrente Oropa, che ha dato il suo nome al Santuarlo. Là su d'un pendio assai delce s'innaiza un immenso edificio di forma quadrangolare con un ampie cortile cinto da colonne. La chiesa è piccoia, ma assai ricea; vi si conserva una statua della Vergine scolpita in legno di cipresso del Libano lvi trasportala dalla Palestina, come è fama. Questa è in grande venerazione ne' contorni. Tale statua è sontuosamente abbigliata. poiche le sue vesti sono ricoperte di dlamanti e di pietre preziose. Inoltre gli ornamenti sacerdotali e gli oggetti necessaril al cuito sono assai ricciii essendo conservati in aicune sale, che a buon dritto portano ii nome di tesoro. All'aspetto di questo edificio gigantesco, costruito ad un' altezza del monte ove fu d'uopo trasportare I più piccoli materiali, si può fare un'idea de' lavori, della fatica, e delle spese immense, che ha dovuto costarne la sua erezione. Indipendeatemente dall'alloggio d'una ventina di canonici addetti al servizio dei Santuario questo edificio contiene un apparlamento riservato al re di Sardegna, un aitro non meno ampio pel vescovo di Verceili, e camere in numero basiante per alloggiare gratuitamente gran numero di persone all'epoca delle feste solenni. Ogni cent'anni celebrasi in questo Santuario una festa straordinaria, che dura otto giorni, in cui tutte le cerimonie reiigiose compionsi con musica appositamente scritta da otto de' migliori maestri, che vi sono inviiati. L'ultima solennità vi ebbe luogo nei 1828 e giunse a 30,000 Il numero delle persone che vi accorsero.

Apparlengono eziandio ai Santua-

rio moite cappelle ben decorate, che sono sui pendio della stessa montagna, e in cui son rappresentati vari latti della Santa Scrittura.

IL SANTUARIO DI VARALLO, QUANIUNque men considerevole di quello che abbiam ora accennato, è degno di magglor osservazione per le slatue e le pitture, che lo abbelliscono. Componesi d'una chiesa, e di 42 cappelle sparse in forma di stazioni, in cui gli alti principali della vita di G. C. sono rappresentati con statue di stucco colorate, e con i freschi eseguiti da artisti celebri, e fra gli altri da Gaudenzio Ferrari. Aminirasi una grande composizione nella chiesa de'monaci posta al principio deil' orto dei sacro Monte, capo d'opera dello stesso Ferrari.

Le pitture che abbiamo or ora indicate sono in gran parte ben conservale, e fansi osservare per la facilità dell'esecuzione e la ricchezza delità composizione, onde si distinsero i
grandi maestri de passali secoli. Quesil preglerano aliora cosi comuni, che
le ciliese e le numerose cappelle sparse qua e là su queste monlagne, ed in
queste solilarie valli posseggono lutte
diputita i fesco di lanta perfezion

dipinti al fresco di lanta perfezion

di Maggiore,

da rimanerne sorpresi în veggendoii. Questo Santuario ha preso ii nome dalia piccola citlà vicina di

VARALLO, popoiala da 3000 abitanti, a cui arrivasi per una bella strada, che lungo la riva sinistra della Sesla paesa a

BORGO SESIA, paese di 3000 abitanti, quindi

GRICNASCO viliaggio, la di cui chiesa fu ristaurata recentemente con ricchezza ed eleganza, e in cui ammirasi un bei quadro dei pittore Mazzola.

Riprendendo ora la strada di Romagnano il primo villaggio, che incontriamo è

CUREGIO, che possiede begli avanzi antichi nelia sua chiesa, c nelia villa Carcano.

BORGOMANERO, posto fra i due iaghi Maggiore e d'Orta, è un grosso borgo appartenente alla provincia di Novara con una popolazione di quasi 7000 anime.

Da Borgomanero solo rimangono cinque miglia da percorrersi su d'una bella strada per arrivare ad Arona. Per la descrizione della quale veggasi li viaggio da Milano al Lago Maggiore,

## CAMMINATA

## AL MONTE ROSA, AL MONTE BIANCO ED ALLA VALLE DI CHAMOUNY.

Ii gran numero de'viaggiatori, che recansi tutti gli auni ai monie Rosa, al monte Bianco, e nella valle di Chamouny, ci impone fi dovere di dar loro una breve descrizione di questi iuoghi interessanti.

### monte rosa.

Il sapiente naturalista De Saussure, ed Il luogodenente marecialio Weiden hanno pubblicato opere assai interessanti sulle riecrche, e le scoperte da lor fatte sul monte Rosa. Questa montagna si innatza 4550 bj. 1 costumi de vauo abilanti, e le si-

piedi di Parigi sopra il livelio det mare, e vedesi da tutli i punti della Lombardia. Le sue numerose clime vedute di noitano sembrano formarne una sola, e preseniano una sominia d'una prodigiosa estensione. Il tro di sei valili ricche di miniere di diversi metalli, alcune delle quali producono una assai grande quantità d'oro. Di queste sei valili una sola appartiene alla Svizzera, le cinque altre dipendono dal Piemonte. La popolazione dei centro di queste valile d'origine germanica. Le fosge degli abi-rigine germanica. Le fosge degli abi-

tuazioni pilloresche de' paesi, i punti di vista variati, i molteplici accidenti del terreno, tutio infine contribuisce a rendere aggradevoli le corse, che vi si fanno.

Le strade più comode e faelli per arrivare alle falde del monle Rosa, sono le seguenti: la valle Anzasca, che comincia a Vogogna prima d'arrivare a Domo d'Ossola sulla strada del Semplone; il colle di Val Rebbia, che chiude la valle della Sesia, ove s'arriva partendo da Varallo, di cul più sopra abbiam partalo; la valle Rosa, che sbocca dalla strada del Sempione al di là di Briga.

I puuli più favorevoli per godere la prospettiva del monte Rosa son quelli del Pieco Blanco nella valle Macuguaga, e del Pieco Rosso nella valle della Liza,

### MONTZ BIANCO.

Si osservan nei calcoli dell'altezza del monte Bianeo fatti dai diversi naturalisti alcune leggieri differenze, infatti il sig. De Saussure valula questa altezza a 14,700 piedł, il sig. De Tralles a 11,795, ed infine alcuni altri selenziali a 11,760. Quesia montagna si innalza nella Savoja fra la valle di Chamouny, e quelia di Entreves: Il suo orizzonte abbraceia un immenso cerebio di 63 leghe di raggio, si vede da Lione, da Digione, dai colli della Borgogna, ed anche da Langres, città di Francia ehe è a 63 leghe di disianza in rella linea.

Il viaggialore Bourrit assicura, che dail'allo del monte Bianco ha vedulo parte del mar Mediterraneo; ma ad onta della immensila dell'orizzonte la visla non spingesi come si potrebbe credere, a cugione dei densi vapori dell'aria, che si interpongono fra gli occhi degli spellatori e gli oggetti iontani. Perciò non consigliamo Il viaggialore ad affrontare la fatica, il pericolo, e la spesa, che porla seco la satita, se vi è condotto solo dalla vana speranza di godere straordinarie prospettive. Malgrado la vasta estensione oc-

cupata, quesia moniagna non era accessibile da nessuna parte. Però in questi ujtimi templ si è trovato un sentiero quasi sicuro per salirvi.

Dal 1787 al 1827 diciolto viaggiatori hanno toccata la cima del monte Bianco, compresovi il sig. di Saussure: nel 1834 il conte di Tilly pure vi giunse, ma pagò cara la audace sua impresa, poiche ne ritornò coi piedi gelati. Un po'più tardi una donna ebbe la gloria di loccarne la cima, ella ehiamavasi Maria Coulet, e d'allora fu soprannominala Maria di Monte Bianco.

Per salire il monte Bianco è necessario dormire il primo giorno a Grands Mulets, il secondo si fa la salita, e si ritorna a dormire al medesimo luogo: Il terzo giorno si discendea Chamouny.

Per compiere la nostra missione di guida presso i viaggiatori, che per l'interesse della scienza, o per tut-L'aliro motivo vorrebbero ientare questa pericolosa salita, daremo qui l'itinerario col tempo che si impiega da una stazione all'altra partendo da Ciramouny.

|                    |     |     |     |     |     |   | Ore |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| Da CHAMOUNY a Cha  | alc | t c | lu  | Pa  | rt  | 2 |     |
| Pierre a l'Échelle |     |     |     |     |     |   |     |
| Grands Mulels .    |     |     |     |     |     | 4 | 1/5 |
| Premier Plateau    |     |     |     |     |     |   |     |
| Rochers Rouges     |     |     |     |     |     |   |     |
| Petils Mulels      |     |     |     |     |     | 1 | 10  |
| Alla sommita del 1 | 130 | ule | e E | lia | ıcc | 1 | 1/6 |

Per godere ia vedula del monte Bianco in tutta la sua bellezza bisogna osservario ai nord, ed al sud, e soprattutto dall'alto del monte Breven. Da questo punto può farsi un'idea e della valle di Chamouny, e di tutta la magnificenza selvaggia della catena del monte Bianco. La somuita del Breven si innalza a 1,306 lese sopra ii livello del mare.

Dalia capanua di Pliampra, e dal colle di Balme si veggono pure belle prospettive. La strada quantunque un poco affaticante non presenta alueno alcun pericolo.

Il 29 agosto dello scorso anno 1844 I signori Bravais e Martins incaricati

di un viaggio scientifico dal ministro d'Istruzione pubblica di Francia, sallirono sulla più alta sommità del Monte Bianco, Benché In quel giorno Il freddo fosse a 7 gradi solto lo zero essi non ebbero a soffrire grandemente dai sinistri effetti di una si elevala ascensione, che sono di consueto la sonnolenza, la difficollà del respiro e la nausea. Essi però a causa dei vapori che coprivano l'orizzonte non poterono, come avevano speralo, fare da quella sommità i concertati segnali col fuoco, che veduil contemporaneamente da Ginevra, da Lione e da Digione avrebbero servito a determinare rigorosamente le differenze delle longitudini geografiche di quelle diverse cilta.

#### VALLE DI CHAMOURY-

La valle di Chamouny è posta nella Savoja in un perfetto isolamento, e si stende dai nord-est al sud-est per una lunghezza di 4 a 5 leghe. È tutla percorsa dal fiume Arva. Al nord-est e chiusa dal colle di Balme, ed al sudovest dal monti di Lacha, e di Vaudagne. La sua posizione spiega chiaramente il perche questa valle sia siala lungo lempo sconosciuta, quantunque sia Ioniana solo 18 leghe da Ginevra, I viagglalori inglesi Pochok. e Vindham furono i prinil, che la visitarono nel 1741, e ne fecero conoscere l'esislenza. Il capo luogo di questa valle si chlama Prieure o più conuncmente

CHAMOUNY. È un grosso borgo ben costrulio a'piedi del monte Breven, e sulle rive dell'Arva. Vi si trovano buoni alberghi con bagul. Là vi sono guide sicure, ed intelligenti per visilare le circoslanti ghiacciaie. Molte strade conducono a questa plitoresca vallala, quella che passa per Sallanches, e per Servoz si Irascorre in 10 ore; ed c carrozzabile. La seconda parte da Evian, o Thouga sul lago di Ginevra e vuol 13 ore di cammino. La terza comincia a Marligny, atlraversa la Tèle Noirc, e il colle di Balme, ed è la più breve trascorrendosi in otlo ore. Queste ultime strade si fanno solo a cavallo.

Le ghiacclaie più rimarchevoli sono le seguenti:

LA GHIACCIAIA DI BOSSONS che s'innalza alle falde del monte Bianco. Vi si giunge attraversando un bosco di pini. Necessita di non abbandonare il seullero, ch'esce dalla loresta a destra, sale attraversando una bella prateria, e plega in seguito a sinistra. Lo strano contrasto che fornia in certi luoghi ii cupo verde della foresta cogli enormi massi di ghiaccio capricciosamente disposti offre una sorprendente prospettiva, e lale che non trovasi la simile in tulla la catena delle Alpi. Per godere di queslo colpo d'occhio in tulla la sua magnificenza è necessario che il matlino sia sereno e che il sole vi rifiella i suoi raggi. La superficie della ghiacciala è piana ad una piccola altezza; si monta su questo mar di ghiaccio, e si discende all'est, ove si veggono enormi massi di granilo, ed una quanlità immeusa di rotlami di rocce, che uniti formano a'piedi della ghiacciaia una specie di collina. Questi massi e rottanil cadono dalle sommilia del monte Bianco.

LA GHIACCIAIA DES BOIS è posta una lega all'est da Chamouny. Vi si arriva risalendo l'Aveyron, e seguesi per una strada sireita, ma aggradevole, quantunque attraversala da boschi, che ne interceltano la vista. Scopresi ad un tratto la ghiacciaia; le cui innumerevoll cime sembrano loccar le nubi. Arrivali alla estremita della foresla salesi una collina alla cento pledl, formala di masse di granilo e di sabbia, e irovasi ad un tratto in faccia alla parle inferiore della gliiacciaia, e della magnifica volla, d'onde prorompono impeluosamente le spumanti aeque dell' Aveyron fra innumerevoli massi di ghiaccio, e di rocce. La cadula de'ghiacci, che si slaccano dalla volla nell'estale ne vauno aumeniando in grandezza, menire nell' inverno questi ghiacci s'avvicinano a poco a poco, e chiudono quasi intieramente l'apertura. L'altezza di questa volta arriva lalora fino a 150 piedi con una larghezza proporzionata. Questa ghiacciaia ha preso Il nome dal piccolo casale di Bols, che è a breve distanza da Chamouny.

IL MAR DI GHIACCIO. - La strada che | conduce a questa ghiacciaia passa sul Monlanvert, alla cui sommità si arriva dopo ire ore di cammino. Per giungere a tal sommità si passa l'Arva sopra un ponte di legno, e dono aver altraversalo alcune praterie si glunge alle falde della montagna. La strada prosegue in mezzo ad una foresta di pini e larici, ed a mezzo Il cammino trovasi una fontana chiamala Caillet. Una lega di là da questa fontana si passa un burrone assai profondo scavato dalle valanghe, e subito dopo presentansi due sentieri. che conducono a Montanvert, quello a destra è stretto e difficile, è meglio quindi seguire quello a sinistra, che è un po' più lungo, nia che almeno è largo, e senza alcun pericolo. Giunti sulla somnità di Montanvert trovasi un ricovero fatto di plelra, dove si entra per prendervi quel rinfreschi, di cui si deve aver fatta provigione a Chamouny, L'altezza del Montanvert sopra il livello del mare è di 8724 pledl. La cima più apparente, e che di leggieri si conosce alla grande elevazione ed alla sua forma conica, è quella di Dru, dl cui l'altezza trigonometrica è di 8832 piedi al di sopra del livello della valle. Alla sinistra del Dru vadesi la cima meno elevala delta del Bochard un poco più lonlano, ed a destra verso il fondo della valle è la cima del Couvercte. At di tà delle ghiacciale si veggono pure le alte cime di Lechau, det grande e piccolo Jorasse, e quella rupe sirella ed elevala, a cui il Signor De Saussure ha dato il nome di colle del Gigante, avendo quella roccia 2174 tese di altezza. A' piedi del Dru veggonsi alcuni pascoli conosciuli sollo It nonie di pascoli della cima del Dru, ai quali si giunge attraversando il mar di ghiaccio. Il viaggiatore non dee contenlarsi di goder la vista del mare di ghiaccio dall'atto della montagna; ma lo consigliamo a discendere sino alla sponda del ghiaccio dalla parte della guglia di Charmoz per polere formarsi una giusta idea delle onde, delle fessure, delle correnti e, del magnifico verde marino, di cui que' ghiacci of-

frono l'aspetto.

La Ghiacciaia di Bois è formata dal prolungamento del mare di ghlaccio dalla parte del nord verso la parte inferiore della valle. È precisamente al di sopra del colle det Glanle, che innaizasi il borgo di Courmajeur nella vallala d'Entrèves In Piemonte ed a poca dislauza dal confluente delle due Dore.

Discendendo dal Monlanvert vedesi presso il mar di Ghiaccio un grosso macigno di granito chiamato la pietra degli Inglesi in memoria de' Signori Pocock e Vindham, che pranzarono in questo luogo nel 1744.

Nella vallata di Chamouny l'Inverno dura olto mesi, e comunemenle si hanno Ire piedi di neve, però nel punto più alto della valle la neve si accumula sovente sino all'altezza di 13 piedi. In estate poi verso mezzogiorno e nel più grande calore il La vallata ha campi, pera di sono scoli, produce anche miele eccellente rimarchevole per la sua bianchezza.

rimarcievole per la sua bianchezza. Nelle diverse escursioni sulle ghiacciaie il viagglatore dee fidarsi clecamente alle guide per la scelta del tempo, del luoghi e delle strade; poiche pagherebbe cara la minima imprudenza. Nel 1821 il sig. Hannel in una salila perdelle fre delle sue guide nel mezzo delle crepature, sventura che non sarebbe accudula se il temorario viaggialore avesse ascollato I loro consigli.

Termineremo questa succinta descrizione della valle di Chamouny col dare l'indicazione di alcune gite che in essa si possono fare, non che del lempo che vi si può impiegare.

|                  |     |      |     |     |     |    |    | 0re |
|------------------|-----|------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| Da Chamouny      |     |      |     |     |     |    |    |     |
| del Breven.      |     |      |     |     |     |    |    | _   |
| a Montanvert.    |     |      |     |     |     |    | 3  | _   |
| a Chapeau        |     |      |     |     |     |    |    | 1/2 |
| alla sorgente d  | eli | ۱۸'  | ey  | ro  | n.  |    | 1  | -   |
| alle agugtic ed  | al  | le   | gli | iac | cia | le | 2  | 1/0 |
| a Jardin dall'a  |     |      |     |     |     |    |    |     |
| vercle           |     |      |     |     |     |    | 7  | 1/4 |
| a Martigny       |     |      |     |     |     |    | 8  | 7,  |
| al casale du Gla | ci  | er e | bs  | a C | ou  | r- |    |     |
| maieur           |     |      |     |     |     |    | 11 | 1/4 |

## VIAGGIO XII.

#### DA TORINO A LUCERNA

#### PEL S. GOTTARDO ED ALTORP.

| Da Tonno ad Arona.<br>Vedl il Viaggio precedente. 8 3/4 |
|---------------------------------------------------------|
| Da Arona a Magadino.                                    |
| Tragitto sul battello a va-                             |
| pore.                                                   |
| Bellinzona; (Svizzera) 1 -                              |
| Poleggio 2 1/2                                          |
| Faldo 2 -                                               |
| Alrolo 2 -                                              |
| 8. Gottardo 2 -                                         |
| Hospital 1 1/9                                          |
| Flüelen, contansi circa 4 -                             |
| Da Flüelen a Lucsana.                                   |
| Tragitto sul battello a va-                             |
| pore,                                                   |
|                                                         |
| Poste 20 3/4                                            |
|                                                         |

Poste. scritta nel viaggio precedente, ci serviremo del battello a vapore che fa regolarmente il suo tragitto tungo il Lago Maggiore, it quale ci trasporterà a

MAGADINO, piccolo borgo situato sulla sinistra del Ticino, ove transitano le merci che datia Francia, dat Piemonte e dai Genovesato sono dirette nella Svizzera superiore, e nella Germania. Per comoda strada giungesi a

eien, contansi circa . 4 - GUBBIASCO, villagglo di 600 abi. rogitlo sul battello a sapore. 4 - Poste 20 % . 1 - Poste 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % . 20 % .

## VIAGGIO XIII.

# DA TORINO A MILANO

## PER VERCELLI E NOVARA.

| Da Tonino a Sellimo  |       | la Dora sopra un bel ponle di un<br>sot arco, si passa la Stura, ed arri-<br>vasi a |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Chivasso             | 1 1/2 | SETTIMO, stazione postale, di là                                                    |
| Cignano              | 2 1/4 | a BRANDIZZO, villaggio posto fra i                                                  |
| S. Germano           | 2 1/2 | torrenti Bondola e Malonetto, la di                                                 |
| Vercelli             | 1 3/4 | cui vicinanza le fu varie volte fune-                                               |
| Orfengo              | 1 1/0 | sta; guindi a                                                                       |
| Novara               | 1 1/0 | CHIVASSO, piccola città molto                                                       |
| Magenta; (Lombardia) | 2 -   | antica situata sulla riva sinistra det                                              |
| S. Pietro all'Olmo   | - 3/4 | Po, bastantemente commerciante mat-                                                 |
| MILANO               | 1 1/4 | grado la poca fertilità del sno terri-                                              |
| _                    |       | torio, ed avente una popolazione di                                                 |
| Poste :              | 17 -  | circa 7800 abitanti. Succedono                                                      |

NONDISSONE, borgo di 2600 anime, CIGLIANO, grosso viliaggio con circa 4000 abitanti posto suite sponde della Dora Baltea in una estesa e fertile planura, TRONZANO, S. GER-MANO. e quindi

VERCELLI (ALBRAGE I, Il Leon d'o-O, la Posta , l'Universo, cluit considerevole di circa 18,000 aliitanti, situata presso i confuente dei Cervo e della Sesia. Giustino attribuisce la fiondazione di verceili a Beiloveso. 603 anni prima dell'era volgare; nei danza, e conte spesse volte visitate importanza, e conte spesse volte visitate imporlanza, e conte spesse volte visitato i nore vicine Mario riportò la gran vittoria sopra i Cimbri nell'anno foi prima di G. C.

Generalmente larghe e regolari sono le sirade di questa città, cie ha pure qualcire bell'adificio, di cui noteremo principalmente la CATERRALE di costruzione moderna, che contiene due belle cappeile, in una delle quali si venera il corpo di S. Eusebio profetiore della città, e quello dei beato Amedeo della casta di Savoia.

Vi si conserva pure un prezioso manoscritto del IV secolo in tatino del Vangelo di S. Marco.

Nella chiesa di S. Caistorono osservansi buone pitture, e sopra tutto i freschi di Gaudenzio Ferrari.

L'archileltura della chiesa di S. ANDREA merita d'esser menzionata. Sono pure degni d'esser visilatt:

II TEXTAO, di soda architettura e perfetiamente distribuito nell'interno - la CASERNA DI CAYALLERIA di recente costruzione, il Missos, POSPITALE, II GIARDINO BOTANICO, II PALEZZO PERBILOCO di II CINITRIO. VETCETII POSSICIA SEGNIBILI SIABILIMENTI DI PALEZZO DI CANTA DI PIETA'. LA BIRLIOTECA DEL CAPTODO FICA di Codici antichi, e PACASINA aperta al pubblico, sono pure da rammentarsi.

Il commercio principale di questa città consiste in riso, grani, lino, seta, vino, ec. Assal numerose sono le risale nel territorio di Vercelli, e ne rendono umido e poco salubre il ciima.

Usciti da Vercelli, ed attraversata la Sesia, si passa per

BORGO VERCELLI, ORFENGO e PLATERNGO, a qualche disianza del quale Irovast l'Agogna, fiume che a' tempi del regno d'Italia dava ii suo nome ad un dipartimento. Poco dopo entrast in

NOVARA (ALBERGM, I tre Re, l'Italia), citta moito antica, ben costrutta sopra un terreno etevaio, il cui pendio è dolcissimo, ed avente una popolazione di circa 16,000 anime compresi i sobborghi. Vantaggiosissima è la sua posizione, essendo situata nei centro detle grandi strade che conducono dalla Francia in Itatia e da Genova al Sempione e nella Svizzera, Al tempo de' Romani essa era in moita considerazione, e Tacito l'annovera fra i municipi più importanti della Gailia Traspadana, Spesse volte è pure citala da Plinio, Svetonio, Catone ed Antonino, Ali'epoca, neila quale presso che tutte te città d'ttalia eransi costituite in repubblicire. Novara era riguardata come una delle meglio organizzate, e quando fu segnata ia pace di Costanza, essa ebbe la preferenza sopra Milano. Lacerata da guerre intestine spontaneamente diedesi ai Torriani, indi ai Visconti, e finalmente agli Sforza, nella quail' epoca fu tealro di guerre non meno celebri cire sanguinose; e fu in essa che venne assediato e quindi preso il duca Lodovice Sforza dello il Moro, che fu condotto prigioniero in Francia. Dono lunga serie di vicende divenne parte degli siati del re di Sardegna, e capo luogo di una divisione Militare assai estesa.

Novara possiede parecchi oggelii degni dell'attenzione del forestiere, de' quali daremo un breve cenno.

La CATTERRALE, che rivalizza d'anichità colla chiesa di S. Ambrogio a Milano, fu da non moito tempo ristaurata ed abbeliila. La votta del coro venne dipinta da Saletta; gli scuitori Torwaldsen, Marchesi, Monti, Somaini, Manfredini, ee, arricchtrono questa chiesa di preglale loro opere. Nelle cappelle sonovi delle pitture di Gaudenzio Ferrari, di Gilardini, di Lanino, di Cesare da Sesio, di Panfilo detto Nuvolone e di altri celebri arlisti.

Il capitolo dei canonici di quesia cattedrate ebbe sempre cura di affidare la direzione della musica della cappella a classici compositori, i più recenii dei quali furono Generali, Mercadante e Coccia, che succedeltero l'uno all'altro.

Vicino alla cattedrale vedesi un bel mausoleo, di cul Cristoforo Solari detto il gobbo fu l'autore.

La Chiesa di S. Galdesco è forse l'opera più rimarchevole di Pellegrino Pellegrini. In essa vi sono pitture di Gaudenzio Ferrari, Panfilo, Moncalvo, Legnani, dello Spagnoletto e di Sabatelli. Sopra l'allar maggiore vedesi un bel quadro di Palazi.

L'Osstral Massions occupă îl primo luogo fra gli stabilimenti di benefleenza; oltre l'ecceliente disposizione dell'i interno, esso possied delle rendite considerevoli. L'Osstral si S. Giuzkos, l'Istritro outle Arti e Missirua, fondato dalla contessa Beldicationale del Pagare, sono siabilimenti diretti con altrettania filantropia che abilisi

Il Teatro venne risiaurato da poco tempo con molta eleganza, ed una sialua colossale in marmo del re Cario Emanuele III, opera di Marchesi, ne adorna la piazza.

Il MERCATO è un grande edifizio a vasti porticali del vivente architetto Luigi Orelli. Il vestibolo che conduce alla Borsa ed allo scaloue e adorno delle staiue dei celebri italiani Verri, Gloia, komaguosi e Beccaria, eseguille da Monti, Somatini e Argenti. Vanno meuzionati i palazzi Billini, Cacciapiatti, Cionano, Natta - 1500A. Quest'Ultimo è la residenza or-

dinaria del governaiore.

Il commercio di Novara è assai attivo, soprattutto in grani e riso. Le fiere che vi si tengono contribuiscono a maggiormente animarto.

Novara e la provincia, di cui è capo luogo, furono culla di molti uomini iliustri , e fra gli altri di Pietro Lombardo, Gaudenzio Ferrari , dell'astronomo Campano, di Mazzola, di Zanola, e del celebre chirurgo Palletta.

Usciti da Novara dopo sei miglia . presentasi

TRECATE, grosso viliaggio, passaio il quale arrivasi alla dogana di S. Martino, ove sono soggetti alla visila degli effetti i viaggiatori che vengono da Milano, essendo qui il confine del Piemonte colia Lombardia.

Dopo quaicite passo si altraversa il Ticino sopra un magnifico ponte di pietra costrulto con notla solidità e deganza. Esso viene giustamente considerato come l'uno de' più bei ponti he sianvi in Italia, ed è composto di undici grandiosi archi, alle estrenità dei quali suonovi due piecole case pure di pietra che servono d'alloggio ai doganieri.

A qualche disianza dai Ticino si passa il naviglio sopra un ponte, a sinistra dei quale venne da poco lempo costrutto un locale ad uso di dogana, e dove vanno vidinali i passaporii e visitati gii effetti di chi entra nei regno Lombardo-Veneto.

MAGENTA è il grosso borgo che presenta poco dopo. La sua popoiazione è di circa 5400 anime, e nel XII secolo era di molta importanza essendo stato saccheggiato da Federico I. Viene quindi

SEDRIANO, borgo fondaio dall'ullimo re de'Longobardi, il quale soleva passarvi l'autunno.

S. PIETRO ALL'OLMO è l'ullima slazione di posta distanie solo otto miglia da Milano, ove entrasi per la porta della Vercellina.

## VIAGGIO XIV.

## DA TORINO A MIBANO

#### PER CASALE.

|              |     |     |    |    |     |     |   | Po |     |
|--------------|-----|-----|----|----|-----|-----|---|----|-----|
| Da Tonino a  |     |     |    |    |     |     |   | 2  | -   |
| Compresa     |     |     |    |    |     |     |   |    |     |
| Chivasso .   |     |     |    |    |     |     |   | 1  | •   |
| Crescentino  |     |     |    |    |     |     |   | 2  | - 1 |
| Trino        |     |     |    |    |     |     |   | 2  | 4   |
| Casaie       |     |     |    |    |     |     |   | 2  | 1   |
| Candia (post | e n | on  | m  | on | tai | (e) |   | 2  | _   |
| Mortara      |     |     |    |    |     | í   |   | 2  | _   |
| Vigevano .   |     |     |    |    |     |     |   |    | 1   |
| Abbiategrass | ю.  | . ( | Lo | mt | ar  | di  | a | •  | ú   |
| MILANO       |     |     |    |    |     |     |   | 2  | _   |
|              |     |     |    |    |     |     | _ |    |     |

Poste . 19 1/4

Il viaggio precedente ci servirà di guida sino a Chivasso, passato il quale presentasi

CRESCENTINO, ta di cui istoria è assal interessanie, e che ha circa 8500 abitanti. Sulla riva opposta vedesi Verrua.

Si può andare a Casale anche passando per Verrua o Gubbiano, sulla riva destra dei Po.

Da Crescenlino si passa a TRINO, altra piccola citlà di 8000 abitanti, di cul avvi una buona sioria, ma che nuila offre d'interessante.

CASALE, aiire voite forte ben munito, è chianialo più conjunemente Casale Monferraio per dislinguerlo da motie altre cilià, e borghi di Lombardia che poriano io siesso nome, cosi pure perché fu la capitale dei ducato di Monferraio. È anche chiamaio Casale di S. Evasio, perchè un vescovo di iai nome vi fu martirizzato nel IV secolo, e gettaio in un pozzo. li ducaio di Monferraio passò successivamenie dai Paicologhi ai Gonzaga, da questi alla Francia, ed infine alla casa regnante di Savoja. È facile comprendere, che questi diversi cangiamenti non avvennero senza produr guerre più o meno accanite.

Casale è fabbricaia sulle rovine della antica citià di Seduia, ha helle chiese, fra je quaji ja Cattedraje di costruzione assai antica, in cui vedesi una cappella adorna di marmi preziosi che conserva il corpo di S. Evasio protettore della città. La chiesa di S. Caterina, e deila Madonna dei Doiori, ambedue di forma roionda, ia chiesa de' Barnabiti, quella dei Domenicani, meritano d'essere visitate, Quest'ultima rinchiude la tomba deil'istorico Benyenuto di S. Giorgio, Fra i paiazzi distinguonsi particolarmente ii palazzo Gazzani di Treville, quello di S. Giorgio della Valle, in cui veggonsl i freschi di Giulio Romano, i paiazzi Gambara, e Griseila. Ii collegio, il Teatro, ed il deposito di grani situaio fuori della porta di Po, sono edifici pubbiici degni di qualche attenzione. Casale ha una populazione di 16,000 abitanti, fra i quali contansi moiti ebrel. Fa commercio principalmente di vini e seia.

Usa particolarità assai rimarchevoie di Casaie e de' contorni è che si pesca nel Po in grande quantità io storione, pesce di mare, che dall'Adriatico rimonta il flume sino in questi

Da Casaie si può andare ad Alessandria seguendo la strada, che scende ai sud, e cosieggia la riva destra del Po sino a Vaienza, ma per andare a Mitano attraverseremo li Po, poi la Sesia ed entreremo in

luoghi.

CANDIA, grosso vitiaggio difeso da un casiciio. che ebbe parte distinia nelle guerre del XVIII secolo, e che si crede patria del papa Alessandro V.

COZZO, viene in seguito. - Un poco più ioniano sorge il castello di Agogna, chiamato così dalla posizion sua sulla riva sinistra del fiume di questo nome, e dopo due miglia si prende riposo a

MORTARA, citilà disconamerricca, e commerciante matgrado l'insaubrità dell'aria prodotta dalle risale, da cul è circondata. In questo luogo Carlo Magno riporiò una famosa viltoria sui Longobardi. Si dice, che it gran numero de'morti rimasti sui campo di battaglia diede a questa città il nome di Mortara.

Sula destra della strada vl è GABBOLO, borgo ricco, e ben fabbricalo, che ha 8000 anime. La bella sua chiesa, in cui Bernardino Campi ha l'una delle sue migliori tele, fu edificata nel 1872 dai cardinale Arcangelo Bianchi, confessore di Pio

V, nativo di questo borgo. VIGEVANO è una antica città fabbricata sulla riva destra del Ticino che ha circa 12,000 anime. Essa rinchiude edificj assai belli. Il locale destinato alle scuole regle, e comunali è senza dubbio un edificio degno ben anco d'una gran capitale. Il marchese Marcelio Saporiti di Genova fece dono non solo det terreno, ma t'edificò a sue spese quale ora si vede. La facciata è in granito rosso, adorna di sei colonne d'un soi pezzo, e con un diametro di tre piedi, da cul è sostenuto it frontone a rosont in rilievo, e dagti zoccoti, che portano delle slatue. I hassirlievi del frontone sono in marmo. La caserma di cavalleria è una delle plù belle, e delle più ampie, che sianvi nel Piemonte, ma ciò che è so-

praltulto rimarchevole, e degno di servire di modello in questo genere è la casa di rifugio, e di industria costrulla nel 1832, ejdestinata a'poveri di Vigevano e del suo lerritorio.

La CATTEDRALE POSTA in una vasta piazza cinla da portici merita d'essere visitata dall'amatore di pitture; essa fu ristaurala, e possiede buoni quadri, e degli affreschi di Saletta.

Raccomandiamo al viagglatore di fare una piccola corsa alla Sforzesca, vasta possessione e casa di piacere sul territorio di Vigevano. Appartenne una volta alla famiglia ducale di questo nome, e fu abbellila dal marchese Saporiti, morto da poco tempo,

A breve dislanza da Vigevano un ponte volante o porto, fa passare i viaggiatori di qua dal Ticino, fiume che divide il Piemonte dalla Lombardia e poco dopo si trova

ABBIATEGRASSO, borgo di 4000 abitanti nella provincia di Milano, di cul l'ornamento principale è la casa di Ricovero, stabilimento che dipende dall'Ospedal Grande di Milano. Qui si costeggia il naviglio e si traversano successivamente i villaggi di versano successivamente i villaggi di

GAGGIANO e CORSICO. Quest'ultimo fa un gran commercio di formaggi conosciuli solto il nome improprio di parmigiani, e chiamati in Italia piutlosto lodigiani o più comunemente formaggi di grana.

Dopo qualtro miglia entrasi in Milano per la porla della Ticinese.

# VIAGGIO XV. DA TORINO A PIACENZA

#### PER ALESSANDRIA.

|           |  |  |  |   | Pe | ste |                               |
|-----------|--|--|--|---|----|-----|-------------------------------|
| Da Torino |  |  |  |   |    |     | Somma retro . 21 3/           |
| Vædl Il V |  |  |  |   |    |     |                               |
| Tortona . |  |  |  |   |    |     | Cavallo di rinf. dal 1.º nov. |
| Voghera   |  |  |  |   | 2  | 1/4 | a tutto aprile.               |
| Casteggio |  |  |  |   | 1  | 1/4 | PIACENZA 2 -                  |
| Broni     |  |  |  |   | í  | 3/4 |                               |
|           |  |  |  | _ |    |     |                               |

Nel viaggio seguente daremo la l descrizione dello stradale da Torino ad Alessandria, per cul il viaggiatore, consuiti it detto vlaggio sino a quelta città, usciti dalla quale el dirigeremo verso ta riva sinistra della Serivia,

che si attraversa prima di entrare in TORTONA, piceola eltta altre volte importante situata in un territorio fertilissimo di granl, e di riso. Se ne attribuisce la fondazione al Gatti discesi in Italia sotto la condotta di Brenno. Era assai commerciante at tempo de'Romani. Più tardi presa ed arsa da Barbarossa, il cul nome suono si tristo per l'Hatia, risorse dalle sue rovine, e si costilui in repubblica: ma troppo debole per mantenere la sua indipendenza non tardò a cadere sotto il dominio de' re di Sardegna. Amedeo III vi fece costruire un castello, che fu distrutto dai Francesi net 1796, ed or non si veggon più che le rovine. La popolazione ai presente non giunge a 10,000 anime. Non lontano presentasi it villaggio di

PONTE CURONE, Dono averlo attraversato non tardiamo ad arrivare a

VOGHERA, piecola citla fabbricata sulla via Claudiana, e l'uitima det Piebardo-Veneto. Gli edificj rimarchevoli di questa città sono: la Cattedrale e l'Ospedal Civile. La piazza del mercato merila pure d'essere veduta. La seta, ed i cereali sono l princlpali oggetti dei suo commercio. La popolazione di Voghera è di circa 10,300 anime.

CASTEGGIO, che viene dopo, è un grosso borgo costrutto vicino at torrente Coppa ed ebbe qualehe celebrità nella storla romana.

IL CASTELLO DI BRONI, viliaggio di 2000 abitanti, è celebre per una vittoria riportata dat principe Eugenio di Savoja sopra 1 Francesi nel 1703. At di là di STRADELLA, ultimo

viilaggio degli stali Sardi da questa parte, entrast nel territorio del ducato di Parma, e si arriva tosto a CASTEL S. GIOVANNI , borgo po-

sto fra un'amena collina da una parte, ed li Po dall'altra con una popolazione di 2000 anime.

Neil'intervalio delle due poste, che ci rimangono a fare, incontreremo ROTTOFRENO, quindi una strada bella e comoda el conduce a

PIACENZA, di cui daremo la descrizione nei viaggio da Milano a Bomonte suita frontiera dei Regno Lom- logna per Piacenza e Parma.

# VIAGGIO XVI.

## DA TORINO A CENOVA

#### PER NOVI-

|                                                          | Poste | 1                          |   |    |   |     |     |    |   |   | 180 |
|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---|----|---|-----|-----|----|---|---|-----|
| Da Tonixo a Truffarelio                                  | 2 1/4 | Asti                       | 3 | on | m | a 1 | ret | ro | • | 6 | 1/  |
| Polrino                                                  |       | Annone .                   |   |    |   |     |     |    |   | 1 | Ý   |
| Ousino                                                   |       | Felizzano .<br>Alessandria |   |    |   |     |     |    |   |   | -7  |
| Cavallo di rinf. da Gambella a                           | - /1  | La Brencia                 |   |    |   |     |     |    |   | 1 | 3   |
| Dusino dal 1.º novembre a<br>fullo aprile, senza recipr. |       | Novl                       |   |    |   |     |     |    | : | 1 | i,  |

|                     |         |     |     | PU | Bie |
|---------------------|---------|-----|-----|----|-----|
| Somm                | a retr  | )   |     | 18 | 1/2 |
| Ronco               |         |     |     |    | _   |
| Cavallo di rinf. pe | r tutte | re  | ın- |    |     |
| no senza recipi     |         |     |     |    |     |
| Ponle Decimo .      |         |     |     | 2  | 1/2 |
| Cavallo, come soj   |         |     |     |    |     |
| GENOVA              |         |     |     | 2  | 1/2 |
| Compresa la 1/2 p   | osla r  | eal | e.  |    |     |
|                     |         |     | -   | _  |     |
|                     | Posi    | e   |     | 23 | 1/4 |

Uscendo da Torino attraversiamo Il Po su d'un ponte, che si innalza in faccia al palazzo della Vigna della regina, di cui abbiam fatto cenno nella descrizione di Torino, e seguendo a destra una bella strada, che domina la riva del fiume, passiamo in faccia della casa reale del Valentino, che vedesi sull'opposta riva. Una lega ancora ed entriamo nella piccola eltta di

MONCALIERI, che i superbi suoi giardini, il eastello fabbricato su di un'altura, ed il elima temperatissimo, raccomandano particolarmente al viaggiatore. Moncalieri conta 8600 a-

TRUFFARELLO, è la prima slazione di posta, ed è un villaggio d'importanza secondaria; donde si fa ordinariamente una escursione a

CHIERI, città assai considerevole dl 12,000 abilanti, ricca, ben fabbricata in una pianura amena; ha una bella chiesa, una porta costrulla in forma d' areo trionfale, e molti monumenti

antichi. Cambiansi i cavalli a

POIRINO, villaggio importante, la cul popolazione monta a 5000 anime. fabbricato sulla riva sinistra della Ronna.

VILLA-NOVA, borgo che si attra versa per arrivare a

DUSINO, terza stazione postale, e che è osservabile per la quantità delle vigne.

GAMBETTA vien dono. Un no' nlù lontano su di un'amena collina si vede II villaggio di

VILLA-NOVA D'ASTI, che domina la sirada, e presenia un grazioso aspelto. Qui la strada si Interna fra piecole colline, che si uniscono a quelle | Faixco, il Tealro Alpieni, e la casa de

Poste i di Torino, delle quali la più elevala porta il bel edificio di Superga, di cui abbiam già parlato, e che vedesi a sei leghe intorno. Queste colline sono irrigale da molti piccoli lorrenti, che vanno a gettarsi nel Tanaro, sulla cui

riva sinistra si innalza ASTI (ALBERGHI, Il Leon d'oro, l'albergo Reale, il Cannone d'oro), colonia antica dei Liguri, che passò in seguito sotto i Romani. I Longobardi la eoslituirono in ducato, che fu posseduto da Autari, e da Pertarito prima che prendessero il titolo di re. Essa fu data più lardi al conte Lorico da Carlo Magno, poi al marchese Aleramo da Berengario. Come le altre città di Italia si costitui in repubblica, e figurò nella isloria lombarda del medio evo; ma cadde ben tosto in potere dell'imperator Barbarossa, Dopo alcuni anni di libertà divenne conquista dei Visconti, noi dote di Valentina, che il padre suo Giovan Galeazzo diede in moglie al duca d'Orléans. Appartenne quindi alla Francia sino alla pace dl Cambrai, pei patli della quale passò sotto il dominio di Carlo V, che ne fece dono a Beatrice sua eognata, e moglie di Carlo III duca di Savoja, Da quell'epoca, se eccetluansi i cangiamenti cagionati dalle guerre, appartenne sempre alla casa atlualmente regnanle.

Astl è munila di grandi e callive mura, che formano un recinlo quasi ampio come quello di Torino; rinchiude pure vasli e numerosl glardinl. Era altre volte difesa da cento torrl, ma ora ne rimangono appena Irenta eadenll in roylna.

La CATTEDRALE, d'archiletlura moderna, è fabbricata, come diccsi, sull'area del lemplo di Diana, e possiede buone pitlure. La Maponna della la Consolata, S. Bartolomeo posto fuor di città sono chiese degne d'esscre visitale. Altreltanto diremo del sanluario della Madonna del Portone, e di S. Secondo, chiesa dedicata al protettore della città, la cul festa si celebra annualmente con grandi spetlacoli. che attirano I circonvielni.

I palazzi Roero, Masetti, Bessagni

gli Invalidi sono edifici forniti di merilo. Asti fu culia di molti uomini lilu-

stri, e fra gli altri del grande tragico Vittorio Alfieri, di cui vedesi ancora la casa. La popolazione di questa città si valuta a 24,200 anime.

La sela, ed i vini spumanti rossi, e bianchi sono gli oggetti principali dei suo commercio.

Prendendo la strada a destra che scende al sud-cst si può andare a visitare i famosi bagni d'Acqui.

Usciti d'Asti attraversiamo successivamente e senza fermarci il casale di ANNONE, i borghi di FELIZZANO, e di SOLERO, ed entriamo in

ALESSANDRIA DELLA PAGLIA (ALBERGHI, Albergo Nuovo, l'Italia), città così nominata perchè costrutta in onore del papa Alessandro III, le cul case in principlo furono coperte di paglia per economia. È posta fra i due fiumi Tanaro e Bormida, in un territorio sterile. Vi si arriva per un ponte conerto assal rimarchevole gettato sul Tanaro, e per una bella strada larga, e diritta che conduce sino alla piazza. Alessandria ha di rimarchevole solo le chiese di S. ALESSAN-DRO, e di S. LORENZO, l'edificio della FIERA, ed il TEATRO di costruzion moderna, ma ciò che le dà un' alta importanza, sono i forti che la circondano, le opere interne, la cittadella, e soprattutto le cateratte chiuse dal Tanaro, per cul si può considerare una delle prime fortezze. Siccome la posizione sua l'ha impegnata in quasi tutte le guerre d'Italia è quindi assai celebre pel numerosi assatti sostenuti, ed è probabile che, se le fortificazioni cominciate fossero state condotte a termine, questa città sarebbe divenuta un modello d'architettura milltare.

Le sue passeggiate limitansi alla plazza pubblica, ed ai bastioni. La popolazione di questa città ammonta a 38.000 anime. Uscendo da Alessandria, e prendendo il cammino clia secande a sudest, percorriamo una parte della immensa pianur adi S. Gluilano si conosciula per la gran battaglia data da Napoleone nel 1900 chiamata di Marengo dai nome d'un piecolo villagpianura si distendono campi vastissimi, che sembrano espressamente fatti per le grandi evoluzioni della guerra.

Tra Alessandria e Novi si visiterà l'antica Abbadia de'Benedettini detta del Bosco. Vedransi quivi buoni quadri, ed alcune scuiture di Michelangelo.

NOYI (Albergo dell'Europa), piccola citilà di A000 anime circa, presenla un aspetto poco aggradevole.
È posta a piedi degli Apennini, e possedeva un castello di qualche imporlanza, ma ora non vi rimane che una
torre ben conservata dominante un
colie che distinguesi per la sua elevazione. Quantunque Novi sia mai
fabricata contiene però aicune belle
case, cite i Genovesi vengono età
la fabricata contiene però aicune belle
case, cite i Genovesi vengono età
la famona battaglia dala presso Novi
nel 1790, che il prode generale Joubert nerdette la vita.

Il commercio consiste principalmente in sela e panni; la sela bianca soprattutto gode una grande riputazione.

Sortendo da Novl lasciamo da parte l'antica strada della Bocchetta, strada difficie, ma ammirabile pel vaghi punti di vista, e seguendo la nuova, quantunque un po' più lunga, passcremo successivamente per

SERAVALLE, ARQUATA, RONCO, e PONTE DECIMO, lungo il qual cammino vi sono punti di vista amenissimi. Arrivasi quindi a

S. PIER D'ARENA, sobborgo di Genova, che tal numero contiene di palazzi e di sontuosi giardini da poter credersi già entrati in una grande città.

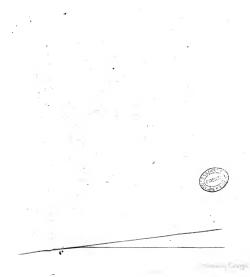

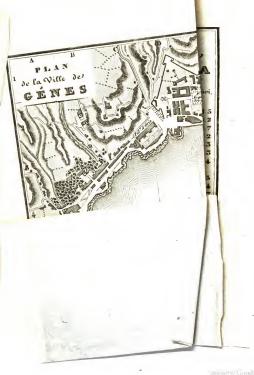

#### GENOVA.

ALBERGIN PRINCIPALI. Hôlel Feder, le qualtro Nazioni, la Croce di Malta, Hôlel de Londres, la Ville, Hôlel Royal, le Lion Rouge, l'Ilalia, la Pensione Svizzera, Hôlel de France.

Nozioni istoricas. La fondazione di Genova risale ad un'epoca remotissima. Tilo Livio parla di quesia ciltà neila sua sioria della seconda guerra punica, ed assicura, che fu presa e saccheggiala da Magone carlaginese fratello di Annibale, e pol riedificala da Spurlo Lucrezio. Cadula più tardi sotto la signoria de'Romani a ioro siette soltomessa fino alia decadenza dell'impero per esser preda in seguilo de' Goti, che dovetiero alla ior volia cederla alle armi di Belisario. I Longobardi pol se ne impossessarono, ma ben presto cadde in poter degli imperatori d'Oriente. I Saraceul in una invasione la presero d'assalio, la misero a ferro ed a fuoco, e eondussero in ischiavitù le donne ed i fanciulii.

Pipino, figlio di Carlo Magno, siabili un governo genovese, di cui la reggenza fu confidata ad un conie; ma to spirito inquieto degli abitanti, ed it loro entusiasmo per la liberià gli spinsero a scuolere il giogo di quell'autorilà, ed a costilulrsi in repubbilca, Genova aliora s' innalzò al grado di capitale della Liguria, nome chequesia provincia aveaanticamente ricevulo dai Romani, ma questa forma di governo non poteva essere ne durevote, ne feilce in presenza delle fazioni de' Guelfi e de' Ghibellini, che in quell'epoca funesta insanguinarono gran parte deil'Italia.

Maigrado vicissiludini si Irisle e svarlale, i Genovesi non si resero meno formidabili per l'indomilo loro coraggio. Fecero i a conquista della Corsica, si distinsero nelle Crociale, e si impadronirono d'una: parte della Crimen, ovo seppero manienersi fino al

1741. Stabilironsi nel sobborgo di Pera a Coslamlinopoli sino alla presa di quesia cilià falia da' Turchi; dispularono con successo il mar Nero, ed altre possessioni al Veneziani sino al 1581, epoca in cui soggetiaronsi alla supremazia dei dogi.

Le ambizioni private suscilarono ben tosio novol lurbamenti inierni, a per caimarii i Genovesi vidersi costrelia soliomeltersi a Carlo VI re di Francia, da cui presto ribellaronis, per darsi al marchese di Monierrato. Sempre inquieti e turbolenti si slan-carono in breve di questo governo di loro scella; se nei liberarono, ma a delle famigliei Montalli, Adomi, e Fieschi accesero nuovi incendi, 1 cui disastri durarono fino ai telop, quando Luigi XII re di Francia prese Genova d'assallo, e sen fece signore.

Nel 1828 Andrea Doria, nome a buon drillo celebre negli annali genovesi, concrpi il disegno di soltrare la sua patria ai dominio Siraniero, e vi riusci prociamando la repuibilica di nuovo, che venne governata da un senato, e da un doge eleilo ogni due mani, questo modo di governo si manienne per 270 anni con gran vonla repubblica per de propie constituti de propie

Nel 1800 Genova dovette sosienere solio il comando del general Massena un durissimo assedio, e non si rese alie armi austriache se non dopo un orribile fame, ed una epidenia, che declmò ia popolazione.

Gli Editori della presente Guida hanno pubblicato una raccolta delle migliori Vedute di Genova eseguite all'acquatinta e prese col Daguerreolipo.

Ritornala parle integrante dell'impero francese durò così fino al 14 aprile. 1814. Allora si arrese ad una flotta inglese nella vana speranza di ricuperare l'antica liberta, ma pel tratlato di Vienna, 28 maggio 1815, fu ceduta al re di Sardegna col titolo di ducato.

GEOGRAFIA E STATISTICA, GENOVA, 3 buon dritto detta la superba pe' suoi magnifiel palazzi, innalzasi in forma di mezza luna sulla clma d'un terreno montuoso, formante sul mediterraneo un golfo, cui la città dà il suo nome. Veduta dalla parte del mare presenta un aspello piltoresco ed incantevole, superalo soltanto dal sorprendenti panorami di Napoli, e di Costanlinopoli, citlà alle quali non cede nella dolcezza del clima.

Fabbricata a foggia di anfileatro, ed abbellila sulle alture, che la circondano, da numerose e superbe case di placere, rinfrescata dalla brezza del mare, e rallegrata da una vegelazione sempre florente, olfre un sogglorno aggradevole olire ogni credere in tutte le stagioni.

Dalla parte di terra é cinta da due muraglic, di cul l'una rinserra la citlà propriamente detta, e l'attra, stendendosi sul colli e le montagne vicine per 48 miglia, rinchiude gran parle delle forlificazioni, L'arte si è unita alla natura per far di Genova una città quasi inespugnabile.

Il porto di Genova è di forma semicircolare, e di grande amplezza; ma ollre che l'entrata non è facile, non è neppure infleramente difeso dal ven-II. Esso è formato dal vecchio molo all'est, e dal nuovo all'ovest. Dopo quest'ullimo innalzasi un faro gigantesco chiamalo la Lanlerna, che serve di guida al navigatori in lempo di notte, e di glorno indica il numero, e la qualità de' bastimenti, che dirigonsi al porto.

La darsena posta nell'interno del porto a nord-ovest è un vasio cantiere destinato alla costruzione, ed al riattamento de'vascelli dello stato.

Genova per la sua posizione, e per lunga esperienza è essenzialmente commerciante, e quantunque abbia molto perduto del suo antico spiendore, che si riflelleva sul Levante. sull'Africa, e su tutta l'Europa, conserva ancora altivissimi rapporti coll'America, e le altre parti del giobo; il suo porlo è ancora frequentatissimo, e forma un deposito generale assal considerevole. Il diritto di franchigia, di cui gode, presenta inottre grandi vantaggi al commercio di transito. Le spedizioni, e le operazioni di banca sono ancora ln Genova d'una grande importanza,

L'interno della citlà è ben lungi dal corrispondere in generale alla magnifica prospettiva, che da loniano presenta. Le strade son quasi tutte strette, irregolari, ed incomode per l'ineguaglianza del suolo, le case generalmente alle cinque, o sel piant e sormoniate da terrazzi, danno alle vie un aspetio melanconico e tristo. Eccettuasi però la strada Nuova, la Nuovissima, Balbl, Carlo Felice, la cul larghezza è considerevole, e che sono costeggiale da begli edifici, la magglor parte in marmo, le strade Giulia. della Pacc, e Carlo Alberto, Quest'ultima è di costruzione moderna, passa dalla piazza S. Lorenzo, da poco tempo allargata, si prolunga sino alla plazza del principe Dorla, e per la via S. Teodoro mette capo alla porta della Lanlerna.

Alla plazza, che vedesi presso alla dogana, comincia il nuovo porlico, che sl estende sino alla Darsena. Sotio guesto portico si apriranno molle bolleghe, ed al di sopra verrà formata una lunga terrazza, dalla quale godrassi della vista del porto. Queste costruzioni nuove, che importano vari milioni, puonno dare un'idea della ricchezza di Geneva, e della cura che gli abilanti metiono nell'abbellimento della loro ciltà.

Le plazze pubbliche sono poco nu. merose a Genova; le principali sono: la piazza dell'Acqua Verde-la piazza NUOVA - della ANNUNCIATA - delle Fon-TANE AMOROSE - e del TEATRO.

Il luogo delto la Loggia DE' BANCRI. è un liminenso salone, ampio quasicome una plazza, e serve di riunione ai negozianii, agli armatori, ai sensali,

ed al capitani di bastimenti.

il Poaro Fassco è composto di olto cidici uniformi cinti d'alte muragiie, e con due sole porte, di cui l'una guarda il mare, l'altra la città. Presso la prima scaricansi le mercanzie che arrivano per terra, o per mare. Queste mercanzie non possono essere spediie all'estero, che per via di Iransilio, e nel Piemonte che contro il paramento del diritti di dogaramento del diritti di diritti di diritti di diritti di diritti di

I preti, le donne, ed i milliari non possono penetrare nel porio franco senza preventivo permesso del direttore delle dogane.

CHISS. - LA CATIDALE È UN CHIS-Co d'architeltura golica, di cui l'esierno è tutto rivestilio di marmo bianco e nero. L'inierno, gusulmente coperto di marmo bianco e nero, è sostenuto da 16 colonne di pletta sormontate da un ugual numero al disopra della contice. I disegni del coro, del presbitero, e della grande cupola sono dell'architelto Goluczo Alessi.

L'aliar maggiore è adorno d'una bia la la la horonzo rappresentante la Vergine, ed il bamblino Gesti, opera rimarchevoie di Gian Pietro Bianchi, eseguita nel XVII secolo. Nella cappella al capo della nave a destra vedesi un S. Sebastiano di Baroccio, e molte statue.

L'oggetto più rimarchevole di quesia chiesa è senza dubbio la cappella dedicala a S. Glovanni. Giovanni della Porta diedei disegni degli ornamenti in marmo, e siucco dorato, e diella facciala esierna arricchita di bassi riiievi, e di undici siaiue. Le doto nicchie dell'inierno della cappella sono riemplie da olio altre siatue, di cui sel sono opera di Matteo Civitali, e due di Sansovino. Solio un arco sostenuto da qualiro colonne di pordio è collocala ia cassa di S. Glovanni.

S. Amsooro. Strada de Selial. Questa chiesa appartiene al Gesuiti, e rinciniude molti oggetti degni d'essere visitati. L'interno in forma di croce latina è intieramente incrosiato di marmi di molti colori. La cupola di mezzo fu dipinia da Carloni, che vi. ha rappreseniato l'Adorazione de Magi, l'entrata in Gerusaleme, la Tra-

sfigurazione, e l'ultimo Giudizio. L'altar maggiore di beilissima architetiura è adorno di quattro magnifiche coionne di marmo nero, di due statue colossaii di S. Pietro, e di S. Paolo, e d'un quadro di Rubens, rappreseniante la Circoncisione. Sull'altare delia Vergine Assunta ammirasi un quadro con 26 figure repuiaio uno de'migliori di Guido. Un bel quadro di Rubens rappresentanie S. Ignazio, che guarisce un ossesso, adorna la cappella dedicata a questo santo. Possiede quesia chiesa quadri di buoni artisti, come di Paggi, di Wael, di Sarzana, dl Vouet ec.

L'ANNENCIATA, Piazza dello stesso nome. È una delle plù ricche e grandi chiese di Genova; ha bei marmi, pitture di merito, e molie dorature. Deve alta famiglia Lomellini i'ingrandimento, e io splendore, che la distinguono; spiace però vedere, che la faeciata non sia per anco terminata. Le dieci colonne di marmo bianco scannellate, ed incrostate di marmo rosso. che sostengono la gran nave sono di una aliezza siraordinaria. L'effeito degli altri ornamenti di quesia chiesa è diminuito dalla profusion dell' oro, e de marmi. Tra i quadri osservasi suiia gran porta d'ingresso un cenacolo, di Procaccini, e nella sagresila un S. Antonio, che si attribuisce al Coreggio.

S. MARIA DI CARIGNANO. Colie di Carignano. L'architello Galeazzo Alessi, diede il disegno di questa chiesa, che fu costrutta nel 1882 a spese della famiglia Sault, La siatua della Vergine, che vedesi at disopra della porta principale, è di T. P. Carrarese; quelle di S. Pietro, e di S. Paolo sono di David Borgognone. L' Interno è a croce greca, i quaitro pliastri che sostengono la cupola sono adorni di quattro grandi siatue; quelle, che rappreseniano S. Sebastiano, ed ij Beato Alessandro Sauli, sono opera del celebre Puget. Fra le pitture, che abbelliscono quesio tempio, si distingue pariicolarmenie il martirio di S. Biaglo, dei Maratta. - La Vergine, ed il Bambin Gesu, dei Piola. - S. Pieiro, e S. Glovanni, che guariscono il

paralitico, del medesimo. - S. Maria Egiziana, del Vanni. - La Vergine, ed il bambino Gesù, ed una Deposizione dalla croce, del Cambiaso. - La Vergine in gioria col Beato Alessandro Sauli, dello siesso. - La Vergine, S. Francesco, e S. Carlo, del Procaccini. - S. Francesco, del Guercino. L'organo di questa chiesa si ritlene uno de'migliori d'Italia. Una comoda scala conduce sulla cupola, donde si gode una vista magnifica che si sleude sulla citlà, sul porto, e sul d'intorni di Genova, e quando il tempo è sereno si vede pertino l'isola di Corsica. Nessun forestiero, a nostro avviso, deve tralasciar di godere di si sorprendente panorama.

S. Mana de Castello. La fondaçzione di questa chiesa è aniclisisima; fu ingrandita net XI secolo dalla famiglia Castelli, di cui la conservato il nome. È di stile gotico, l'interno è composto di tre navite sostenute da colonne di granito. Possiede molte colonne di granito. Possiede molte collissi imaggio e stema dello di conciliasi maggio e stema della di colonia bastiano del Tiziano, che adorna la sagrestia.

S. MAMA DELIS SCOUS PIR. Questa chiesa è piccola, ma nell'intórno rivestila di marmo giallo, verde, e bianco, è profusamente adorna di dorature, pitture, e bassi rilievi. La statu dell'allar maggiore è di Donatel-to.-1/Angelo Cuslode, di P. Oderico.-1 il quador rappresentante la Vergine, del Guido. Le pareti sono abbellite da nove bassi rilievi in marmo bianco, sei tra i quali sono opera di C. Caccidori, e tre di Schaffino.

S. MATTEO. L'esterno di guesta chiesa, di cui l'architettura è golica presenta una serie di iscrizioni relative agli atti dell'illustre Andrea Doria. Le spoglie mortali di questo grand' uomo sono conservale in una cappella sotterranea riccamente decorala.

S. Siro. È una delle chiese plù anliche di Genova, polchè esisteva già nel Ill secolo, col tilolo di Basilica del 12 Apostoli, e servi di cattedrale sino al 983; fu in seguilo posta sotto l'invocazione di S. Siro. Nel 1830 ven-

ne ristaurala sollo la direzione del cavaliere Barabino. Il templo è sosienulo da 46 colonne di marmo biano; o bel marmi, bonone pilture, e sculture rimarchevoli abbelliscono l'interno, e fra quest'ullime distinguosis particolarmente gli angeli in bronzo dorafo, che decorano l'altar magiore, e che sono del Pugel. La sagrestla è una delle più belle di Genova.

S. STEPANO. Presso la porta dell'Arco. Questa chiesa assal antica sorge in una bellissima siluazione. Essa è di stile golico. Ciò che fa il principal ornamento di questo tempio è ll quadro ammirabile donalo alla Repubblica genovese dal papa Leone X. Esso rappresenta la lapidazione di S. Stefano, esegulto da Giulio Romano, e da Raffaello. La parte inferiore è del primo, e la parte superiore è di Raffaello. Sotto il regno di Napoleone queslo quadro fu trasportato a Parigi, ma più lardi venne resliluilo, e collocalo nel primo poslo. Mentre era appeso nel museo di Parigi fu intleramente reslaurato da David,

Genova possiede ancora altre chiese degne d'essere visitale, come - 8. Maria della Vicna - 8. Filippo Neri, -S. Maria - S. Francesco Saverio - 8. Marta della Pace - 5. Maria degli Armeni, - S. Concezione de'Cappiccini, -L'Assurgione, o 18 Maddonetta ec.

PALAZZI. - PALAZZO REALE, QUEslo palazzo coslrutto sui disegni di P. F. Cartone, e dl T. A. Falcone fu originariamente la proprietà della famiglia Durazzo. L'edificio si compone di vasli appartamenti decorati con lusso, d' una bella biblioleca, dl giardini, ed anche di un tealro: tutlo vi è degno de'nobili suoi ospiti. Citeremo l principali quadri, di cui il palazzo è adorno. Olindo e Sofronia, di Luca Giordano. - Adamo ed Eva, dl G. C. Procaccini. - Un ritratlo, del Tintoretto. - Un rilratto del Van-Dick, -Un rilratto di donna, del medeslmo. -Arlemisia, del Tintoretto. - Una Vergine, del Guido. - Un Presepio, del Tiziano. - Un G. C., del medesimo. -Una Vergine, di Carlo Dolci. - Una Deposizione, del Caravaggio, - Il Salvatore, di Carlo Dolci. - Una Maddalena, del Tintoretto. - Gesù Crocifisso, dello stesso. - Una testa di donna, del Tiziano. - Una testa di donna, del Tintoretto. - Una santa Famiglia, d'Alberto Durer. - S. Giovanni, il bambino Gesú, e molti Cherubini, del Tiziano. - Susanna, di Rubens. -Quattro fiumi, del Giordano.

Palazzo Balbi-Piovera. Strada Baibi. Architettura di Bartolomeo Bianchi, e di Antonio Corradi. Collezione numerosa di quadri, de'quali ecco i più rimarchevoii. Nei salone, sei ritratli, di Van-Dick. - Nella sala attigua a sinistra cinque altri ritratti. dello stesso. - Nella prima sala a destra Andromeda su d'uno scoglio, del Guercino. - Un mercato, del Bassano. - S. Caterina, del Tiziano. - Gesu nell'Orto degli Ulivi, di Michelangelo. - S. Gerolamo, del Tiziano. Nella seconda saia daila stessa parte, un filosofo, ed un matematico, dello Spaanoletto. - S. Gerolamo, del Guido. -La Conversione di S. Paolo, di Michelangelo di Caravaggio, - Una Venere, di Annibale Caracci, - Nella terza sala una cena, di Paolo Veronese. - Lucrezia, del Guido, - Due ritratti, del Tiziano. - Un guerriero antico, del Correggio. - Due ritratti, di Van-Dick. - Una Vergine, ed Il bambin Gesú, del Procaccini. - Il medesimo soggetto, di Van-Dick. - La Presentazione al Templo, del Parmigiano. -Cleopatra, dei Guido. - Una Maddalena, di A. Caracci, - L'Innocenza, di Rubens. - La Vergine, del Correggio.

PALAZZO BRIGNOLE-SALE. Strada Nuova, n. 83. Questo palazzo è uno de' più sontuosi di questa strada, ed il più ricco di quadri, che siavi in Genova. I principali sono: La Risurrezione, dell'Albano. - S. Caterina, dei Baroccio. - La Vergine, Gesù e molti santi, di Paris Bordone. - Motti ritratti. dello stesso, - S. Lorenzo, di A. Caracci. - Un' Assunzione, del 'Correggio. - La Risurrezione di Lazzaro, e S. Francesco, di Michelangelo di Caravaggio - S. Giovanni Battista, di Leonardo. - La Vergine, di Andrea del Sarto - Gesù nell'Orto, di Carlo Dotci. - Gesù che scaccia i mercanti dal tempio, del Guercino. - La Vergine, del medesimo. - Il Padre Elerno, delto stesso. - Cicopatra, ed un riiratio, dello stesso. - S. Sebastiano, S. Narività, Giuditla, il martirio di S. Giustina, di P. Feronee. - Una Sacar Famiglia, la Vergine, qualtro aposloi, del Procaccini. - Tobia, del Procaccini. - Tobia, del Procaccini. - Tobia, del Poussin. - Un ritratto, di Riubens. - Due quadri famiglia, di David Theniers. - Un ritratto, di Tiziano. - Due vedute di mare, di Vernel. - Gesù ed i Farisei, il Salvalore, una secaranuccia di soldali, sel ritratti, di Pran-Dick ec.

PALAZZO CAMBIASO, Strada Nuova, n. 27. La facciala di quesio palazzo è ricca in marmo, possiede inoltre una bella galleria di quadri, di cui citeremo i più rimarchevoll. - S. Maria Maddalena, del Guercino. - Un Presepio, del Bassano. - Due vedute di Venezia, del Caneletto. - Una Vergine, e G. C., del Procaccini. - Una Santa Famiglia, di Innocente da Imola. - La Vergine, Gesù, e S. Giovanni Battisla, di Raffaello. - Una Sacra famiglia, del Procaccini. - Una Maddalena, attribuita al Correggio. - L'adorazione de'Pastori, del Bassano. - Un ritratto di donna, del Guido, - Un ritralto, det Tiziano. - Un altro ritralto, di Paolo Veronese. - Una testa di donna, di Van-Dick. - S. Lucia, del Guercino. -L'adorazione de' Magl, di Luca d'Olanda. - Davide, di Michelangelo di Caravaggio.

PALAZZO DEL VECCHIO. Mura di S. Siefano, n. 866. Quest'elegante edifizio gode d'una bellissima vista, e rinchiude più di 600 quadri, gran parte lavori dei primi pittori antichi.

PALAZZO, C VILISTTA DI NEGAO. Pressso l'Acqua Sola, Questo palazzo é fabbricato nella più bella situazlone; ha una collezione ricchissima d'incisioni antiche, e moderne. Il glardino che vi cannesso è rimarchevoleper una quantilà di piante esoliche rare conservate con grandissima cura. Questogiardino è adorno di busti d'uomini celebri, e d'antichi genovesi, d'una bella grotta, presso cui la vista si stende per gran tratto sulla città, e sui contorni.

PALAZZO DORIA-TURSI. Strada Nuova. Appartiene al Demanio; vi si osservano eccellenli pillure e fra le aitre due figure, del Guerzion. Venere, ed Amore, di Ianfranchi. - Ercole cornato della Gloria, del medesimo. -Il sogno del Copplere, del Caravaggio. - Diana, ed Endiminoe, di Solimenz. - Un'Aurora, che sveglia Morfeo, dello stesso. - Due passaggi, dil Claudio di Lorena. - Alessandro nel regno delle Amazzoni, di Solimen, ec.

PALAZZO DORIA-PANTILI, Questo palazzo si distingue per la belia colonnata di marmo bianco, che porta un terrazzo fatto pure di marmo bianco. Fu innatzato nel 1929 dal famoso Andrea Doria, come lo annuncia una iserizione latina, che si legge sulla facciata. Molti grandi personaggi, e fra gli altri Carlo V, e Napoleone vi hanno aliocciato.

PALAZZO DUCALE. Questo palazzo altre volte residenza del Dogi della Repubblica fu costrutto con disegno, di Simon Cantoni. Il vestibolo è sostenuto da 80 colonne di marmo bianco, il che da un'idea della grandiosllà dell' edificio. Questo palazzo ora è occupato dagli uffici di giustizia, e di pace del diversi quartleri della città, della intendenza generale, del tesoro, e della polizia. Un ampio scalone di marmo conduce a destra agli appartamenti del governatore, ed a sinistra alla sala del gran Consiglio. ammirabile per le grandi proporzioui, e pei bei quadri, che la adornano.

PALAZZO DURAZZO. Sirada Balbi, n. 227. L'architettura primitiva di questo palazzo è di Galeazzo Alessi, ma i ristauri furono eseguiti dal Tagliatichi. - La scala di marmo a spirale, che vedesi a sinistra, è degna di particolare osservazione, come pure i molti ed eccellenti quadri che vi sono di cui citiamo i principali. S. Pietro, di A. Caracci. · La Fiagellazione, di Luigi Caracci. - Una apparizione alla Vergine, del Domenichino. - S. Sebastiano, e la morte di Adone, del medesimo. - La Vergine, di A. del Sarto. - G. C. ed i Farisei, Davide consacrato da Samuele, del Guercino. - S. Euslachio. S. Gerolamo, un bambino che dorme, la Carità romana, una Vestale. Cleopatra, Porzia, dei Guido. - Ii matrimonio di S. Calerina, di P. Veronese. - L'aduilera, del Procaccini. - Due ritratti, di Rubens. - S. Giacomo, S. Gerolamo, Eraclito, c Democrito, un filosofo, che piange, dello Spagnotetto, - Cinque ritratti, di Van-Dick.

PALAZZO GRILLO. Porta Portello. n. 31. Questo palazzo merita d'essere visilato solo pei bei quadri, che possiede. I più rimarchevoli sono: Sansone, di P. Veronese, - S. Antonio, di Lanfranchi, - Il martirio di S. Lorenzo , del medesimo, - Tre angioti, del Procaccini. - Ritratto d'un filosofo, dei Domenichino. - Un ritratto, di Giovanni Bellini, - Un ritratio di donna, di Van-Dick. - Una Sacra Famiglia, dello Spagnoletto. - S. Agnese, di A. del Sarto. - Un ritratto, del Tiziano. - La Modestia, dl P. Veronese, - Sansone, dl Gherardo delle Nolli. - Un bambino, del Caravaggio. - Un ritratto di donna, di Rubens. - Un paesaggio, di Bruahel. - Martirio di S. Stefano, di L. Caracci. - Un paesaggio, del Tempesta. - Una batlaglia, del Borgognone.

PALAZZO PALLAVICINI, Strada Carlo Felice, n. 327. Gli oggetti i più degni di attenzione offerti da questo palazzo sono anzi tutto in un magnifico salone, poi i seguenti quadri. - Un ritratto, di Van-Dick. - Una Sacra Famiglia, d' Alberto Durer. - Una Maddalena, di Annibale Caracci. - Sileno ubbriaco. di Rubens. - L'Adultera dello Spoanoletto. - Muzio Scevola, del Guercino. - La nascita della Vergine, e la presentazione, di Luca Giordano. -La Musica, del Guercino, - S. Pietro, di Rubens. - S. Gerolamo, S. Francesco, del Guercino. - Diana al bagno, dell'Albano. - S. Francesco, del Guido. - La Deposizione, di Alberto Durer.

PALAZZO STRAA. SITAda NUOVA, n. 40. L'architettura di questo palazzo è di Galeazzo é discassi, e da non molio tempo ristaurato dal Taglida chia, che abbiamo gia nominato. Egitè d'una granulo da sedici colonne di marina particolarmente un superbo salone sostonulo da sedici colonne di marmo bianco d'ordine corinzio, scannellate e dorate; alle due estremita del salone sono posti due grandi specchi, che ripetono all'infinito questa ricea copaviniento a mosalco.

PALAZZO SPINOLA. SIrada Nuova, n. 44. La facciata di questo palazzo fu dipinta da Lazzaro Tavarone, che vi ha pure posti i ritratti de' dodiel Cesarl, I quadri più rimarchevoli contenuti in questo palazzo sono i seguenti: la Natività, un ritratto, l'inverno, l'aufunno, del Bassano, - Un ritratto , di Sebastiano del Piombo. - Tre allri ritratti, di Andrea del Sarto. - La Vergine, il re David, del Guido. - La Vergine, e G.C., di Luca d'Olanda. - Il medesimo soggetto, e due santi, del Luino, - Bacco . di Rubens, - Gesu . che incontra la Veronica, un ritratto, del Tintoretto. - Gesú Incoronato di spine, un ritralto, del Tiziano, - Due ritratti, un Crocifisso, di Van-Dick ec.

Per maggior brevità non abbiamo dato la descrizione, che de' principali palazzi, ma ve ne ha ancora un gran numero, che presentano più o meno pascolo alla curiosità, come il palazzo BALBI, BRIGNOLE-SALE, SIrada Nuova, n. 49. - FARAGIANA, piazza Aequaverde, -Pasqua, piazza Fontane Amorose, n. 26. - Negroni, sulla stessa piazza, n. 24. -Spinola, sirada dell'Aequasola, n. 13. -Brignote, piazza dello sicsso nome, n. 808. - PALLAVICINI, Sull'erta di S. Bartolomeo. n. 421. - Durazzo, presso lo Zerbino, n'473. - Durazzo, piazza di Negro ec.

STABILIMENTI , ED EDIPICI PUBBLICI. -PALAZZO DELL'UNIVERSITA', strada Balbl. Questo palazzo fu fabbricato con disegno di Bartolomeo Bianco, vi si ammira un bei cortile adorno di 30 colonne di marmo, e di due leoni pure di marmo, lavoro rimarchevole, di Domenico Parodi. Tutle le sale dell'edificio presentano qualche cosa più o meno eapace di eccitare la curlosita. La sala degli esami distinguesi fra tutte le altre per un affreseo sulla vôlta eseguilo dal Carlone, e per 10 slatue in bronzo, di Gian Bologna.

I gabinetti di storia naturale, e di fisica, la biblioleca rieca di 30,000 volumi circa, ed il giardin bolanico son degni d'una cilla importante qual'è Genova.

L'ALBERGO DEI POVERI, fuori di por-

Ionnala: la porta è in Japislazzoli, il 1 la città deve questo magnifico stabilimento incominciato nel 1361. Accoglie circa due mila persone dei due sessi tra poverl, veechi, orfani, trovalelli, e persone inabiti al lavoro. Tutti questi sono divisi in molte classi ed Implegati in manifatture. Ogni anno vi è una esposizione di questi prodolli, ed una distribuzione di premi per incoraggiare il lavoro, ed eccitare al perfezionamento. Nella chiesa annessa all'ospizio si osserva un bel quadro di Piola, - Una Pleta in basso ritievo, di Michelangelo ed una statua della Vergine sostenula da angell, opera dei Puget.

> OSPEDALE DI PANMATONE, Fu fondato da Bartolomeo Bosco nel 1420 con disegno di Andrea Orsolini, Si accolgono I malati di qualungue nazione siano, le partorienti, e gli esposti. Veggonsi ivi molle statue rappresentanti i benefattori dello stabilimento,

> OPPEDALE DEGLI INCURABILI. Strada Giulia, Questo stabilimento serve di rifugio agli ammalati cronici; ma vi si ammettono anche i pazzi.

> CASA DI RICOVERO DEI PAZZI, FUOTI di porta Arco; questo ospedate fu incominciato nel 1838, e può contenere 500 individui.

CONSERVATORIO DELLE FIESCHINE. QUEsto ospizio fu cosi chiamato in memoria di Domenico Fieschi, che lo fondò nel 1763 per servir d'asilo alte donzelle orfane native di Genova, S'occupano esse in biancherie, in ricami ed a fare fiori artificiali.

ISTITUZIONE REALE DEI SORDI-MUTI. Il Rev. Padre Ottavio Assarotti la fondò nel 1801. Vi son undici piazze gratuite pei glovani, e sette per le fanciulle. Vi si ammettono anche pensionali. Gli allievi dello stabilimento sono Istruiti in diversi javori o mestierl.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI, Plazza S. Domenico. Indipendenlemente d'una collezione di quadri antichi, di disegni, di modelli ec, ha pure una biblioteca, che contiene circa 25,000 volumi.

TEATRI. - Il principal teatro di Genova è quello detto CARLO FELICE, dal nome di quel monarca, che lo fece cota Carbonara, Ad Emanuele Brignole | struire con disegno dell'architetto Barabíno. L'apertura ebbe luogo nel 1828. Questo teatro è tra i primi d'Italia si per l'ampiezza, che per la magnificenza ed il buon gusto degli ornamenti interni. È destinato alle grandi rappresentazioni musicali e mimiche. Genova possiede altri Icalri, cioè

il teatro S. Agostino, e della Vigna.

Passeggi. - Di tutti i passeggi di Ge-

movastica. In June 1 passeng di diction movastica. In June 1 passeng di diction della fociali Acciano ove alla financiali della bella siagione una banda militare fa concerti. Avvi pure un leatro diurno. Assai vicino s'innalza una colina, la cul sommità offre una bellissima veduta. Il giro sulle mura offre pure una aggradevole passeggiala; ma deesi faria di buon'ora per evipure una gira di dictioni di viggistore una giasta ficia delle fortificazioni che rendono Genova così importante piazza.

PONTE DI CARIGNANO. Questo ponte straordinario conglunge due colline, fra le quali vi era una profonda valle, ora vi sorge un buon numero di case la maggior parte a sei piani.

L'Acquedotto è un'opera degna

della grandezza romana, che fornisce d'acqua presso che tutte le case di Genova, ove s'innalza fin sui tetti. Comincia presso Viganega, e termina a Genova. Presso Morazzana l'acqua col mezzo di due canali secude da una monitagna per salirne un'altra. Questo l'ungo passaggio in tubi di piombo ha l'au o monova piemo a l'acqua col l'au o monova piemo a della di proposa della suo inconventa della di proposa della della considera della considera del pressona della considera dell

Il papa Adriano V, Gio. Balbi, Cristoforo Colombo, Andrea Doria, e molti altri uomini illustri hanno avuto culla in Genova, o ne'contorni.

La popoiazione della città, e de sobborghi è di 144,000 anlme.

Ñe'contorni di Genova non mancano oggetti degni d'esser visitali, come il palazzo Srisola a S. Pier d'Arena, ove vi è un bei teatro. - Il palazzo D'exazzo a Corrilgiano. - Il villaggio di Sistria, che ha begli edilici. - La di Sistria, che ha begli edilici. - La e Donia a Pegli. - Il palazzo Baiconia a Voltir. Fuori di porta Pala sul colle d'Albaro le ville Baiconia, Cambiaso, Sautzzo detta il Paradiso ec.



## VIAGGIO XVII. DA GENOVA A NIZZA

#### PER LA RIVIERA.

|           |            |     |      |       |      |      |      |            | PU: | stt |
|-----------|------------|-----|------|-------|------|------|------|------------|-----|-----|
| Da GENOV  | A a        | d.  | Are  | nz    | an   | 0.   | ,    |            | 3   | 4   |
| Compre.   | <b>5</b> 4 | la  | 1/2  | po:   | sta  | ď    | i fo | <b>i</b> - |     |     |
| vore.     |            |     |      |       |      |      |      |            |     |     |
| Savona    |            |     |      |       |      |      |      |            | 3   | -   |
|           |            |     |      |       |      |      |      | •          |     |     |
| Albenga   |            |     |      |       |      |      |      |            | 3   | -   |
| Alassio   |            |     |      |       |      |      |      |            |     |     |
| Oneglia   |            |     |      |       | ,    |      |      |            | 3   | 3/  |
| Cavallo   | di         | r   | inf  | or.   | pe   | r    | lut  | to         |     |     |
| l' ann    | 0 0        | m   | re   | cip   | r.   |      |      |            |     |     |
| S. Stefan |            |     |      |       |      |      |      |            |     |     |
| S. Remo   |            |     |      |       |      |      |      |            |     |     |
| Ventimlg  | lla        |     |      |       |      |      |      |            | 2   | 3   |
| Cavallo   | di         | ri  | nf.  | d     | al   | ı.   | ne   | φ.         |     |     |
| a tutt    | o a        | pr  | ile  | co    | 14 1 | rec  | ipı  |            |     |     |
| Mentone   |            |     |      |       |      |      |      |            | 1   |     |
| Da Turb   | ia         | a I | Mei  | ato   | ne   | si   | co:  | n-         |     |     |
| tano sol  | ta         | to  | 3    | $P_0$ | ste  |      |      |            |     |     |
| Turbia .  |            |     |      |       |      |      |      |            | 3   |     |
| Cavallo   |            |     |      |       |      |      | tui  | llo        |     |     |
| l' ann    |            |     |      |       |      |      |      |            |     |     |
| NIZZA .   |            |     |      |       |      |      |      |            | 3   | -   |
| Cavallo   | co         | me  | 3 50 | pr    | a c  | la . | Ni   | zza        |     |     |
| a Tu      | rbi        | 3   |      | -     |      |      |      |            |     |     |
|           |            |     |      |       |      |      |      |            |     |     |

Sortendo da Genova dalla porta della Lanterna si attraversa Il soborgo di S. PIER D'ARENA e CORNE-GLIANO, che formano per dir così una sola strada flancheggiata da magnifici palazzi.

Poste 32 1/e

SESTRI DI PONENTE, che viene in seguifo, è un borgo ricco e popolato da eogo abitanti, ove vedesi una bellissima Grotta, ed ove abbondan pure sontuose ville. Dicasi altrettanto del Borgo di

PEGLI, nel quale vi è li bel giardino Lomellini, e soprattutto la villa Pallavicini di recente costruzione con un magnifico giardino.

VOLTRI diviso in due borghi contiene belli edifici pubblici, e particolari, ricche ville, carliere, e manifalture di panni, la cul riputazione è estesa. La popolazione è di 8000 anime.

Salutiamo di passaggio ARENZA-NO e COGOLETO culla di Cristoforo Colombo, di cui si mostra con orgoglio la casa.

VARAZZE e ALBIZZOLA (patria di Pio IV della Rovere, figlio d'un pescalore e di suo nipole Giulio II) so-

no i diversi luoghi che attraversiamo successivamente prima d'arrivare ad un promontorio, al di là del quale presentasi SAVONA(Albergo Reale, la Posta),

SAVONA(Albergo Reale, la Posla), città grande, checontiene circa 16,000 anime, e molti belli edifici. È d'origine assal antica, ed il suo porlo avea un lempo qualche importanza, ed a' nostri giorni se fosse scavato potrebbe dare accesso a grossi vascelli.

La CATTEDRALE è un edificio d'assai bellia architettura, ed ha l'interno abbellito di pitture dell' Allegrini, del Castelli, del Cambiaso, del Robertélli, del Brea e dell' Albano.

Nella chiesa di S. Dourneo vedesi un bel dipinto di Antonio Semino, rappresentante una Natività, ed lu quella di S. Giovanni Barrista vi è un Adorazione dei Magi di Alberto Durer, ed una Natività di Fra Gerolamo di Brescia.

Savona ha dali i natall all'Imperator Pertinace cd al celebre lirico Chiabrera. Rammentasi che Pio VII vi soggiornò molti mesi.

Una delle torri del porio è ornata d'una siatua colossale della Vergine, sotto la quale vi è un iscrizione attribuita a Chiabrera che può esser letta tanto in Italiano che in latino:

In mare irato, in subita procella,. Invoco te, nostra benigna stella,

Qui il viaggialore può fare una piccola corsa ad una lega dalla clita per visitare la chiesa della Madonna della Missaiconnia adorna di bella pitture, fra le quali una Presentazione della Vergine di Dominichino, et una scultura in marmo di Bernini, rappresentante la Vergine e S. Elisabetta. Ammirasi soprattutio la statua della Vergine tutta splendente di pletre preziose.

Seguendo sempre la riviera giungereme a

VADO, ove si veggono alcune fortificazioni, che difendono la rada, in cul possono mettersi al coperto vascelli d'alto bordo. Nella vicinanza esiste una grotta piena di bellissimi stalattiti. Al di là di Vadosi presenta

SPOTORNO e NOLI, antica piccola repubblica di pescatori, essa era sotto la protezione della repubblica di Genova, a cui fini col sottomettersl. Questa città assal ben fabbricata è difesa da un castello, e non ha più di 2000 abitanti.

A poca distanza da Noli si traversa una galleria scavata nella rupe.

VARIGOTTI è il nome del primo villaggio, che si incontra uscendo d'un'altra galleria più piccola di quella, che abbiam glà passata. Entrasi guindi in

FINALE (Albergo di Londra) altre volte capitale d'un marchesato, che annarteneva al Genovesi. Si divide in tre parti: Final borgo, Final marina, e Final pia. La città propriamente detta si compone delle due prime : la terza non è che sobborgo. La collegiale di S. Giovanni Battista è un templo costrutto sul disegno del cavaliere Bernini. Il pavimento, uno scalone, e le sedici colonne, che dividono la chiesa in tre navate, sono di marmo. Questa chiesa è situata a Final marina. Final borgo ha pure una collegiale dedicata a S. Biagio, nella quale devesi visitare: il marmo, che sostiene il pulpito, e che rappresenta la visione di Ezechiele : it mausoleo del marchese del Carretto, che vendetle questo feudo al re di Spagna; ed un bel quadro della maniera di Luca d'Olanda. Le rovine del castello Gavona, meritan d'esser ci-

PIETRA è il nome del borgo seguente, che possiede un piccol porto adatto al cabotaggio. Qui nel 1790 il generale Massena si copri di gloria. La piccola città successiva chiama-

ta LOANO non offre alla curiosità che la chiesa del Monte Carucela. La sua popolazione è di 3500 anime.

BORGHETTO DI S. SPIRITO ha nella sua vicinanza la grotta di S. Lucia celebre per le stalattiti, che essa rinchiude.

CERIALE, quantunque senza imporlanza, è conosciula per la discesa che vi fecero i Turchi circa due secoli fa: la metà de' suol abitanti furono presi, e condotti in ischlavitů.

ALBENGA, città vescovile, s'innalza all' estremità d' un piccolo golfo sul quale ha un porto assal comodo. È d'origine antica, e possicde ancora alcuni monumenti. Il suo territorio abbonda principalmente di canape, e di olivi. I 4000 abitanti, che la compongono, fanno un commercio assai altivo. Oltre Il mare, che la bagna da una parte, e la riviera di Centa dall'altra, ha ancora nella sua vicinanza un lago abbondante di pesci.

Presso la costa d'Albenga si vede sorger dalle acque l' isola

GALLINARA a cui i Romani dicdero anesto nome perchè vi trovarono moltissime galline scivatiche. Al presente serve d'asllo a' pescatori.

ALASSIO (Albergo Reale, l'Italia), città che viene dopo Albenga, ha una popolazione di 8700 anime. Attraversiamo intanto senza arrestarci

LINGUEGLIE, CERVO, e DIANO MARINO, vitlaggi insignificanti, ad cecezione di quest' ultimo, che possiede un bel castello, ed entriamo in ONEGLIA, di cui abbiamo già dato

la descrizione alla pag. 21. A poca distanza d'Oneglia si presenta

PORTO MAURIZIO città di 6400 abitanti, di cui il porto acquista di giorno in giorno maggior importanza commerciale. Essa esporta una assal grande quantità di paste e di

I viliagi di S. LORENZO, S. STE-FANO e RIVA, nulla offrono di Interessante ad eccezione di qualche antica torre eretta un tempo per difendere la spiaggia. Vlene dopo

S. REMO, (Albergo della Palma) città di 9800 abitanti , fabbricata sul pendio d'una collina, che possiede un piccol porto, e che riceve solo battelli di cabotaggio; i marinai di questa città han fama d'essere i più arditi di tutto il litorale. Dopo il villaggio di BORDIGHERA, trovasi VEN-TIMIGLIA, che è una piccola città vescovile, con seso ablianti e più, essa è fabbricata in una deliziosa posizione.

MENTONE (Albergo di Torino, la Posta), successiva città non è meno aggradevole. Essa contiene 4000 abitanti, e fa gran commercio d'aranci, cedri, ed oilo, che ii territorio produce in grand'abbondanza. Sulla sinistra della strada si lascia monaco co che è una piccola città fabbricata co che è una piccola città fabbricata

un piccol porto, e che riceve solo su d'una roccia, che sporge sul mabattelli di cabotaggio, i marinai di ire. Essa conta appena 1000 abitanti e musta città han fama d'essere i più la sua posizione è assai pittoresca.

Il borgo di TURBIA, ed li villaggio d'ESA, sono degni dell'attenzione dell'antiquario, che vi troverà vari monumenti da osservare.

A VILLA-FBANCA vi è un'assai bella rada, li cui porto fu seavato dai Genovesi ad istigazione di Barbarossa, ed è separato da quel di Nizza solo da una montagna, sulla cui cima sorge il forte di Montalbano.

Rimane solo una mezza lega per arrivare al termine del nostro viagglo, cioè a NIZZA, di cui abbiamo dato ta descrizione alla pagina 20.

## VIAGGIO XVIII.

## DA GENOVA A MARSIGLIA

#### PER LA RIVIERA E NIZZA.

| Da Nizza a Antib                      | ο.  | ٠   | ٠  | ٠    | •   | 3    | _   |
|---------------------------------------|-----|-----|----|------|-----|------|-----|
|                                       |     |     | F  | 08   | te: | 35   | 1/5 |
|                                       |     |     |    |      |     | lir. | ĸ.  |
| Da Antibo a Cann                      |     |     |    |      |     |      | 2   |
| L'Estrelles                           | ٠   |     | ٠  | ٠    |     | í.   | 8   |
| Cavallo di rinf. p                    | er  | lut | lo | a    | n   | D.   |     |
| Frejus                                | ٠   | ٠   | ٠  | ٠    | •   | 1.   | 4   |
| Le Muy                                | er: | sei | me | si . | cor | 1.   | 8   |
| recipr.<br>Vidauban<br>Cavallo, idem. |     |     |    |      |     | í.   | 8   |
| Le Luc                                |     | ٠   |    |      |     | 1.   | 1   |
| Pignans                               |     | •   | •  | •    | •   | ı.   | 8   |
| Cuers                                 | ٠   | ٠   | ٠  | ٠    |     | ı.   | 6   |
| Tolone                                | •   | •   | •  | ٠    |     | ٥.   | 1   |
| Le Beausset Cavallo idem. pe          | ٠.  | :.  | ٠. |      | ٠   | 1.   | 4   |

Mir. K.
Somma retro 18. 0
Cujes . . . . . 1. 3
Cavallo idem. per 6 mesi.
Aubagne . . . 1. 2
Mansiglia . . . . 1. 7

Miriametri . 19. 2

Chi non voicsse approfittare dei battelli a vapore che varie voite per settlimana partono dal porto di Genova per Marsiglia, e bramasse prendere la via di terra, potra servirsi della descrizione del viaggio precedente per il tratto di strada sino a Nizza.

Uscendo da NIZZA trovasi a brevissima distanza il flume Varo, che divide l'Italia, eprecisamente gli stati Sardi dalla Francia; passato questo flume su un lungo ponte di legno, trovasi SAINT-LAURENT, ove vi ha la dogana francese. A poche leghe al di i di tal villaggi o yi è

ANTIBO, città molto antica con porto, castello e circa 6000 abilanti. In essa veggonsi molli avanzi di antichità romane; ed li suo commercio principale è in ollo.

CANNES , (Albergo della Posta) è | niccola città di 4000 abitanti, ove Napoleone nel i marzo 1818 sbarco dopo la sua fuga dall' isola d' Elha. Cannes ha un porto ed un castello. Si attraversa il monte l' Estrelles, in cima al quale godesi di un' estesa veduta, ed arrivast quindt a

FRÉJUS, antico porto di mare fondato come Marsiglia da una colonia di Focesi, e che rincbiude un discreto numero di oggetti curiosi, fra i quali citeremo l'Arcivescovado, la Chiesa Vescovile, un Castello gottleo sormontato da una torre quadrata, l'Arco di una porta romana costrutta da Cesare, le rovine d'un acquedotto, d'un anfiteatro, e di un templo, la Porta dorata ec. Quantunque questa piccola città sia molto commerciante, la sua popolazione non sorpassa 5000 abitanti. Buonaparte al suo ritorno dall' Egitto sbarcò a S. Rafaele piccolo porto nelle vicinanze di Préius.

Una bella cascata formata dalla rivlera Argens sta presso LE MUY, al quale succedono VIDAUBAN, LE LUC, PIGNANS, CUERS quindi

TOLONE (ALBERGHI, La Croce di Malta, la Croce d'oro, di Francia, dei Nord), è città molto antica e di fondazione romana, che fu soggetta a molte peripezle, e la di cui popolazione è di circa 38,000 abitanti. È un porto militare di grande importanza, nel quale Napoleone diede le prime prove del suo genio per la guerra. Gli oggetti più degni d'osservazione sono : Le chlese , il Palazzo di città, la cui porta è ornata da belle carlatidi di Puget, e diverse fontane. La cosa più rimarchevole di Tolone però è l'Arsenale in cul ammiransi la corderia, la sala d'armi, la sala delle vele, il porto, il museo; ad esso va unito il bagno o galera, in cui si trovano circa 4000 forzati, che sono fatti lavorare nell' arsenale stesso alle opere più faticose. Usciti da Tolone incontransi i borghi di

LE BEAUSSET, di CUJES e la piccola città di

AUBAGNE, che contlene circa 6800

vicinanze vedesi il bei castello del marchese d' Albertas. MARSIGLIA. (Albergiii. Hôtel d'O-

rient, Grand Hôtel de Noailles , de l'Univers, des Empereurs, des Princes, etc.) Circa soo anni prima di G. C. venne fondata questa città dal Focesi; divenuta l' alleata de'Romani si innatzò a si alto grado di spiendore per l'attività del suo commercio e pel merito de' suol uomini di lettere che fu detta la nuova Atene. Fu soggetta a molte vicende politiche, ed oltre il flagello della guerra, nel 1720 la peste vi fece più di so ooo vittime. Attualmente Marsiglia è capo luogo del dipartimento delle Bocche del Rodano, ed in questa qualità è la residenza delle grandi amministrazioni civili, militari e marittime, e la sede di grandi stabilimenti. In città vecchia e citta nuova dividesi Marsiglia, la vecchia non componest che di contrade montuose e strette; la nuova, che forma ad un dipresso due terzi della intera città, si fa rimarcare per le belle e larghe sue contrade fianchegglate da belle case. Gll edifizi principali sono: Il Teatro - l'Ospitale di S. Spirito, la chiesa detta Major, antico tempio di Diana - S. Vittore-Il Palazzo di città , opera di Puget - la Borsa - Il nuovo Mercato sostenuto da 32 colonne - il Gabinetto di storia naturale - l' Osservatorio ec.

Il porto di Marsiglia è uno de'più belli del Mediterraneo, e può contenere circa 1200 bastimenti. I passeggi sono assal frequentatie molto ameni. Il Corso è formato d'un viale d'alberi, della lungbezza di più di due miglia, flancheggiato da begli edifizi, e rinfrescato nel centro dalle due fontane.

Il commercio di Marsiglia ha preso un immense sviluppo dopo il 1814, mentre oltre le moltissime e belle fabbriche di sapone, marrocchini e profumerie che possiede, essa esporta un'enorme quantità d'ollve, frutti secchi, olj ec. Un ramo il più importante del suo commercio sono i generi coloniali.

La popolazione stabile di questa abitanti attivi e commercianti. Nelle | città è di circa 170,000 anime.

#### VIAGGIO XIX.

## DA CENOVA A MIZZA

#### PER ASTI E CEVA.

| Ceva { non montale. 3 -<br>Da Ceva ad Oneglia                      |           |   |       |    |   |   | Po | ste |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|----|---|---|----|-----|
| Alba                                                               |           |   |       | ٠  |   |   | 17 | 1/  |
| Brà                                                                |           |   |       |    |   |   |    | 1/  |
| Ceva { non montate. 3 - Da Ceva ad Oneglia                         |           |   |       | :  | : | : | 2  | ıί  |
| Da Ceva ad Oneglia 17 · Vedi II Viaggio V. Da Oneglia a Nizza 13 s | ogliani , | 1 | Poste |    |   |   |    | 1   |
| Vedi li Viaggio V.<br>Da Oneglia a Nizza                           |           |   |       |    |   |   |    | -   |
|                                                                    |           |   |       | •  | • | ٠ | 17 |     |
|                                                                    |           |   |       | •  | ٠ | • | 13 | */  |
| Poste . 61 -                                                       |           |   | Po    | st | е |   | 61 | -   |

li viaggio da Torino a Genova ci ha gla fatto conoscere lo stradale, che conduce da Genova ad Asti. Or noi prenderemo li viaggiatore all'uscire di quest'ultima città per attraversar con lui l villaggi di

GAMBETTA e MARZANOTTO, passar quindi presso il castello di Guarena appartenente all'illustre famiglia Roero, ed entrare in

ALBA, città di 8200 abitanti, che sorge nel mezzo d'una ridente pia-

nura bagnata dal flume Tanaro, e dal torrente Curasca, cinta d'amene colline. Quesla città possiede quaiche monumento antico, e pitture degne d'essere vedute. A poca distanza d'Alba si presenta RODDI villaggio di mille abitanti, che ci conduce a

CHERASCO da noi già descritto net viaggio da Torino ad Oneglia, a cui rimandiamo li lettore siccome anche per la strada, che rimane a fare sino ad Oneglia. Da Oneglia a Nizza veggasi il viaggio da Genova a Nizza per la riviera, pag. 49.

#### VIAGGIO XX

## DA CENOVA A MIZZA

#### PER ASTI, CUNEO, ED IL COLLE DI TENDA.

|                |      |     |    |    |     |    |     |   |   |    | ste |
|----------------|------|-----|----|----|-----|----|-----|---|---|----|-----|
| Da Gen<br>Vedi |      |     |    |    |     |    | •   | • | • | 17 | 1/4 |
| Alba .         |      |     |    |    |     |    |     |   |   | 4  | 1/5 |
| Bra            |      |     |    |    |     |    |     |   |   |    | 1/4 |
| Fossan         |      |     |    |    |     |    |     |   |   |    | 1/2 |
| Cunco.         |      |     |    |    |     |    |     |   |   |    | -   |
| Da Cur         |      |     |    |    |     |    |     |   |   | 18 | 1/4 |
| Vedi           | il ' | Via | gg | io | IV. | •  |     |   |   |    |     |
|                |      |     |    |    |     | Po | ost | e |   | 48 | _   |

Il viaggio precedente ci ha indicata la strada da Genova ad Alba, Oui in luogo di prendere la strada del villaggio di Roddi, e di Cherasco, attraversiamo la Stura, e per una comoda strada andiamo direttamente a BRA', città di circa 11,000 anime,

che fa commercio floridissimo di grani , seta , e vino. Nella chiesa della Trinità si osserva un bel quadro di Toriceo. A questa città succede

CERVERE, grosso villaggio di cui

i'origine è antichissima, poichè se ne fa menzione negli annali del X secolo. Qui costeggiamo la sinistra della Stura, e non tardiamo ad incontrare

ricca di antichità. La Cattedrale merita una visita dei forestiero.

i costeggiamo la sinistra della Stue non lardiamo ad incontrare FOSSANO, città di 13,000 abitanti la pagina 19.

# VIAGGIO XXI.

# DA CENOVA A TORINO PER NOVI ED ALESSANDRIA.

Da Genova a Torino . Poste 25 1/3 Per la descrizione dello stradale Vedi il Viaggio XVI. Per la descrizione dello stradale vedi il pag. 40, 39 in senso inverso.

# VIAGGIO XXII.

#### DA CENOVA AD ARONA.

1/4 —

| Da GENO  |    |     |    |   |     | ٠   | ٠ | 8  |
|----------|----|-----|----|---|-----|-----|---|----|
| Vedi     |    |     |    |   |     |     |   |    |
| Da Novi  |    |     |    |   |     |     |   |    |
| Pieve de | el | Cai | ro | ٠ |     |     |   | 2  |
| Mortara  |    |     |    |   |     |     |   | 3  |
| Novara   |    |     |    |   |     |     |   | 3  |
| ()jeggio |    |     |    |   |     |     |   | 2  |
| ARONA    | •  |     |    |   |     |     |   | 2  |
|          |    |     |    |   | Pos | ite | - | 23 |
|          |    |     |    |   |     |     |   | -0 |
|          |    |     |    |   |     |     |   |    |

Pel tragitto da Genova a Novi consulteremo il viaggio da Torino a Genova, ed a Novi ci disporremo per

SPARVARA, lasciando sulla destra la strada di Tortona. Presso di SALE si passa il Po, e si arriva a

CAIRO, che non è separato da PIEVE DEL CAIRO, che per un canale.

LUMELLO, che viene in seguilo, è un borgo considerevole, ben fabbricato con 4000 abilanti, e situato sulla riva destra dell'Agogna, esso fu altravolla un luogo di piacere del re longobardi. Un no' più lontano attraversiamo

l'Agogna, e passando pel villaggio di S. Giorgio, entriamo in MORTARA piccola città già de-

scritla alla pagina 37.

Poste | Non ci resta più a vedere di passaggio, che i villaggi insignificanti di ALBONESE, VESPOLATE, ed O-

LENGO, per entrare in NOVARA, di cul abbiam dato la descrizione alla pagina 54. A quattro leghe da Novara si presenta

OLEGGIO, bel borgo di 7,000 abitanti, fabbricato in felicissima posizione a poet distanza dal Ticlino. La pianura vicina è celebre nella storia antica per le vittorie riportate da Scipione su d'Annibale. Si son trovate ad Oleggio molte iserizioni, che provano autenticamente la esistenza d'un campo ronano nel contorni.

Lo stabilimento balneo-salutare fondatovi dal dottor Paganini godeva una meritata riputazione, e possedeva una scelta biblioteca, belle sale di conversazione, ed anche un teatro in cui rappresentavansi opere neila

slagione de'bagni. Al di la d'Oleggio si trova

BORGO TICINO, villaggio considerevole posto sulla riva destra del Ticino, e così nominato senza dubblo perchè questo fiume sbocca dal lago maggiore ad una brevissima distanza.

ABONA, viene in seguito; per la sua descrizione veggasi il viaggio da Milano al lago Maggiore.

# VIAGGIO XXIII. DA GENOVA A PIACENZA

#### PER VOGHERA.

|                          |     |    |                                       | sle | Poste                                 |
|--------------------------|-----|----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Da Genova a Novi         |     |    | 8                                     | 1/4 | Somma retro . 18 -                    |
| Vedi Il Viaggio XVI.     |     |    |                                       | -   | PIACENZA 2 -                          |
| Tortona                  |     |    | 2                                     | 16  |                                       |
| Voghera                  |     |    | 2                                     | 1/4 | Poste . 20 -                          |
| Casteggio                |     |    | 1                                     | 1/4 |                                       |
| Bront                    |     |    |                                       | 3/  |                                       |
| Castel S. Giovanni       |     |    | 2                                     | _   | li viagg'o da Genova a Novi è alla    |
| Cavallo di rinf, dal 1.º | 710 | ø. |                                       |     | pagina 40. Per ciò che risguarda Tor- |
| a tutto aprile.          |     |    | tona, Voghera ec., sino a Piacenza,   |     |                                       |
|                          |     | _  | giova consultare il viaggio da Torino |     |                                       |
| Post                     | e   |    | 18                                    | _   | a Piacenza per Alessandria, pag. 37.  |
|                          |     |    |                                       |     |                                       |

# VIAGGIO XXIV. DA CENOVA A LUCCA

#### PER LA RIVIERA DI LEVANTE.

|                                                  | P  | oste | La strada, che noi seguiremo, per-                                            |
|--------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Da Genova a Recco                                | 3  | 1/2  | corre circa 46 leghe, e presenta in                                           |
| Compresa la 1/2 posta reale.                     |    |      | quast tutta la sua tunghezza i più bei                                        |
| Rapatto                                          | 1  | 1/2  | punti di vista. Uscendo da Genova la                                          |
| Cavallo di rinf. per tutto<br>l'anno con recipr. |    |      | campagna sembra un ameno glardino,<br>che le ville diplnte a diversi colori   |
| Chiavart                                         | 4  | 3/4  | sorgenti sul poggi vicini contribui-                                          |
| Cavallo, idem.                                   | •  | /4   | scono a rendere più aggradevole.                                              |
|                                                  |    | 7.0  |                                                                               |
| Bracco                                           | ×  | 3/4  | Appena attraversato il torrente Bi-                                           |
| Cavallo idem, senza recipr.                      |    |      | sagno arriviamo a                                                             |
| Mattarana                                        | 1  | 1/2  | S. MARTINO D'ALBARO, grazioso                                                 |
| Cavallo, idem.                                   |    |      | vittaggio di 3000 anime, siluato su di                                        |
| Borghetto                                        | 1  | 3/4  | una collina, donde vedesi Genova, e te                                        |
| Cavallo idem, con recipr.                        |    |      | sue vicinanze. Intorno al villaggio, e                                        |
| Spezia                                           | 3  | _    | sul pendio di questa medesima colli-                                          |
| Cavallo, idem.                                   |    |      | na son seminate qua e la case di cam-                                         |
| Sarzana                                          | ۰  | 1/4  | pagna, ove i ricchi vengono a pas-                                            |
| Cavallodi rinf. dal 1.º nov. a                   | -  | /4   | sare la bella slagione.                                                       |
| tutto aprile con recipr.                         |    |      |                                                                               |
|                                                  |    |      | NERVI è un bet borgo posto in ri-                                             |
| Lavenza                                          | 1  | 1/2  | dente siluazione: it suo lerritorio è                                         |
| Cavallo di rinf. con recipr.                     |    |      | rinomato per la dolcezza del clima, e                                         |
| Massa                                            | 1  | _    | per lo squisito sapore de frutti. Gli                                         |
| Pletra Santa                                     | 1  |      | abilanll in numero di 3000 per la mag-                                        |
| Montramito                                       | 1  | -    | gior parle atlendono alla pesca, ed a<br>filar sela. Veggonsi nelle vicinanze |
| LUCCA                                            |    | 1/2  | belle case di campagna.                                                       |
|                                                  | •  | /2   | Le telerie, il filo, gli olj, ed i co-                                        |
| Doesto                                           | 04 |      | toni formano gli oggetti principali del                                       |
| Poste .                                          | 24 | -    | tout tormano gu oggetti principati des                                        |
|                                                  |    |      |                                                                               |

commercio degli abiianti di

RECCO, borgo di 2000 anime, che troviamo dopo Nervi. Vedesi pure un cantiere di costruzione pel battelli di cabolaggio.

RAPALIO, che tosto si presenta, e una piccola ciltà di 7000 anime, che si Innaiza sut golfo dello stesso nome. È nella posizione più ridente, e di ha un piccolo porto dipendente da quel-lo di Chiavari, che losto attraverseremo. Ne diatori vi è un santuariori non consultato dei mese di luglio. Vi ha nuila, che possa fermarci sino a

CHAVARI, clitia assai ben fabbricata, che ha più di 40,000 abitanti, ed acquistò qualche riputazione co' merietti che ivi vi fabbricano. Ivi osservansi varie chiese, un Ospedale, una Società d'agricoltura, e molte filiature di seta. Qui nacque il papa Innocenzo IV de'Fischi di Genova.

Al di ià di Chiavari si passa il torrente Entella per giungere tosto a

LAVAGNA, villaggio di 2300 anime, che fu sovente ricordalo nella storia, e che ha dato il nome suo all'ardesia fornita da'suoi contorni. Fino qui la strada ha sempre costeggiato il mare, ma dopo aver passato.

SESTRI, città vescovile di 7000 anime, ed ilborgo di MONEGLIA, siarriva a

BRACCO. La strada procede fra le terre, e si monta su moite colline, al piede dell' alta montagna di Gotra, che separa il Genovesato dal Parmigiano.

MATTARANA e BORGHETTO, viliaggi insignificanil ci conducono a SPEZIA (ALBERGHI, La Posta, l'Eu-

SPEZIA (ALBRICH, LA POSIA, PEUropa), piecola città di 7000 anime, assai commerciante, e posta nel fondo d'un golfo, il cul prote è il più vasto, e più sicuro, che siavi in Italia, ad un miglio dalla riva spiecia fuori con forza un gelto d'acqua dote con particolarità assai rimarche ole, e degna di fissar l'astenzione de institunità turre del golfo ne difendono l'entratatare del golfo ne difendono l'entratatarà di Cenova manda in quarantena i vascelli procedenti da paesi sospetti, e quelfi su cui 31 manifesto qualche

malatlia contagiosa. Il vasto tazzaretto e composto di due fabbricatt, di cui l' uno serve di deposito atte mercanzie, e l'altro di alloggio alle persone. Numerose case di campagna, ed ab-bondanti piantagioni d'alberi frutti-feri rendono i contorni della Spezia sassi aggradevoli. Dalla città vedest non solo tutto il golfo, ma aneora tutta la catena di montagne, che cinge di sono solo tutto il golfo, ma contratti del di sono solo di sono autoni. Sulla parle coccidentale del golfo, ma fuori della nostra strada, industriosa, e componesi di sono auime. Sulla parle coccidentale del golfo, ma fuori della nostra strada, esiste una piecola città detta

PORTO VENERE, che fu assal celebre al tempo de Romani. Essa é fabbricata su d'una spianata piuttosto elevata, e difesa da un castello.

Qui due strade conducono egualmente a Sarzana, ed Il viaggiatore prendendo la più lunga fa solo una posta di più per visitare

posta di più per visitare LERICI, piccola città di 1,700 abitanii con un porto largo, e profondo, con un castello in bella posizione.

A Lerici trovasl pure una strada, che va a raggiungere quella che noi percorriamo, e che ci conduce a

SARZANA (ALBERGHI, Albergo di Londra, la Posta), città, la cui fondazione è antichissima. Aitre volte apparteneva al gran ducato di Toscana, che nei XV secolo la cedette ai Genovesi in cambio di Livorno, che a quell'epoca era un viliaggio. Non v'è aitro di rimarchevole, tranne la Cattedraie, e qualche altra chiesa, il palazzo di città, e la piazza pubblica. Ivi si veggon pure terrapieni, che servono al passeggio. ed un ponte su d'una vicina altura. Sarzana ha una popolazione di circa 8000 anime. Essa ha dato cuila al papa Nicola'V. Parenioncelii di Sarzana, che da semplice monaco nel 1447 fu ejetto papa, e che ivi eresse un vescovato. Gli antiquari hanno osservato diverse iscrizioni tratte dalle rovine dell'antica città, di cul si trovano ancora aicuni avanzi nelle vicinanze di Bazanelio.

Ci rimangono ancora a percorrere 14 leghe. In questo tragitto passere-

mo prima per
LAVENZA, piccolo borgo senza importanza, che prende nome dal vicin

fiume, e lasceremo a sinistra

CARRARA (Albergo dell'Aquila Bianca), piccoia ma bella città di sel mila abitanti , altre volte principato , e proprietà de' Genovesi. Essa fu più tardi soggetta alla famiglia Malaspina, e cadde per diritto di successione nella casa Cibo di Genova, di cui Alberico II fu creato nel 1664 duca di Massa, e principe di Carrara pel matrimonio di Maria Teresa Francesca, figlia ed erede dell'ultimo duca della famiglia Cibo con Ercole Rinaldo, principe di Modena, matrimonio contratto nel 1741. Carrara divenne proprietà dei ducid di Modena. Questa città ha molte chiese rimarchevoli, e tra le altre quella della Madonna delle Grazle; esse son tutte costruite di scelli marmi. Il palazzo ducale si erge su d'una altura in forma di castello, e gode della vista del mare.

Carrara è soprattutto celebre per le sue cave di marmo conosciute da molti secoli, donde fu tratto il marmo del Panteon di Roma, Contansi in questa città più di 1200 operal costantemente occupati ad estrarre, trasportare, abbozzare, segare, e polire li marmo. Le moniagne, ove si cava, hanno circa due leghe di lunghezza, e son di marmo dalla base alla vetta; per farsi un'idea deila importanza di queste cave basterà sapere che ogni anno parte un centinajo di navi cariche di marmo rozzo, o javorato nortandone ciascuna 1000 quintali. Le cave principali sono quelle di Miseglia, Colonnata e Badizzano.

L'Accademia di scultura di Carra-

lebrità, ed è riccamente provveduta di modelli antichi e moderni.

Presso Carrara vedesi una grotta di marmo, di forme singolari, e con belle stalatitif calcaree. Non vi è al-cun naturalista, che trascuri di visitare quelle cave, ove trovansi de' cristalli d'un'acqua si bella, e d'una durezza tale, che resistono alt'azione della moia a ruota.

Dopo Lavenza si presenta

MASSA (Abergo delle quattro Naioni), bella ma piccola cilià ben fabbricata e situata in una pianura amena poco lontana dal mare, Le sue strade sono larghe e ben lastricate. Ha due piazze spaziose, una detta di S. Pietro, e l'altra chiamata piazza di forcrurio, perchè sorge nel mezzo ad essa una colonna e su di essa la tida di quel nume. Nelle chiese vedesi qualche bel quadro. Il commercio di vendita del marmi di Carrara, che si spediscono in tutta l'Europa. La sua nopolazione e di 60000 abilana sua popolazione e di 60000 abilana sua

Passato Massa tosto si trova PIETRA SANTA , borgo situato in

riva al mare, presso cui vi sono le cave di Seravezza, che danno un marmo venato, la cui grana è più fina e più compatta di quello di Carrara,

Qui la strada si divide in due tronchi; l'uno dirigendosi a sud-ovest conduce a Pisa, l'altro va a metter capo a

LUCCA, ove arriviamo dopo aver traversato aicune montagne quasi deserte, ed una ubertosissima planura. Per la descrizione di Lucca veg-

ra gode da gran tempo una certa ce- | gasi il viaggio da Firenze a Lucca.

## VIAGGIO XXV. DA CENOVA A MIBANO.

|               |      |    |     |     |    |    |  |   |    | sle |
|---------------|------|----|-----|-----|----|----|--|---|----|-----|
| Da GEN<br>Ved | l íl | Vi | ag  | glo | X  | ٧i |  |   |    | 1/2 |
| Da Nov        | ia   | To | rte | na  |    |    |  |   | 2  | 1/4 |
| Vogher        |      |    |     |     |    |    |  |   |    |     |
| Casteg        | zio  |    | ٠   |     |    |    |  |   | 1  | 1/4 |
| Pavla         | (L   | om | ba  | rdi | a) |    |  |   | 3  | 1/0 |
| Binasce       | ο.   |    |     |     |    |    |  |   | 1  | 1/4 |
| MILANO        | ٠    |    |     |     |    | •  |  | • | 1  | 1/2 |
|               |      |    |     |     |    | D. |  | _ | 90 | 11  |

Tutto ciò che può interessare sulla strada di Genova a Novi fu già descritto alla pag. 40, la descrizione di Tortona a Casteggio è alla pag. 38.

A Casteggio ci avviciniamo alle rive del Po, che attraverseremo su di un ponte di barche al luogo detto Mezzana Corte.

GRAVELLONE, è un piccolo paese che divide il Piemonte dalla Lombardia, e dove si visilano gli effetti di chi da Milano va a Genova, Poco dopo arrivasi a

BORGO TICINO, che è un sobborgo della citta di Pavla, e luogo ove sono gli uffici di Dogana e di Polizia del Regno Lombardo. Si passa quindi il Ticino sopra un anlico ponte coperto, lungo 340 passi ed entrasi in

PAVIA (Albergni, La Lombardia, la Croce Bianca), città d'alla Importanza slorica, la cui fondazione è pero sconosciula. A questo riguardo si hanno solo congetture più o meno verosimili. L'opinione più comune si è che alcune popolazioni della Liguria. che abilavano il confluente del Po. e del Ticino gellaron le fondamenta di Pavia poco tempo dopo l'origine di Roma stessa, e le diedero il nome di Ticinum, Fu, come è fama, saccheggiala da Brenno l'auno 567 prima dell'era volgare, e plù tardi da Annibale, che volle punirla della sua fedeltà verso i Romani. Questi essendosi finalmente impadroniti della Gallla Clsalpina l'inualzarono al grado della printa citià della Repubblica per ricompensaria di questa stessa fedellà, che aveale provocata la collera di Annibale. Verso il V secolo l'istoria di Pavia sl rischlara; sl sa che a quell'epoca cadde sotto il dominio del Goli per divenir in seguito soggelta a're longobardi, che vi fissarono la sede del governo. Bentosto soffri grandi calamita. Primleramente fu saccheggiata, ed Incendiala dagli Infedeli nel 924, e 27 anni più tardi dovette aprir le porte ad Ottone il Grande, e nel 1004 fu distrutta da uno spaventevole incendio. Risorta dalle sue rovine subi allre vicende, e giunse a rendersi indipendente nel XII secolo, e conservossi tale per duecento anni e plù. Dopo aver provati tutti gli orrorl della guerra era deslinata ad un flagello non men terribile, poiché in due epoche assal vicine nel 1476, e nel 1486 fu desolata dalla peste. Pavia ha pure acquislata celebrita storica nella famosa battaglia data nel 1525 sotto le sue mura, e guadagnata dall'imperator Carlo V su Francesco I, re di Francia, che su satto prigione nel vasto parco esistente allora presso la città. In questa occasione gli abitanti manifestarono pubblicamente la loro giola; ma pagarono ben caro questa imprudenza, poiché due anni dopo il conte di Lautrec, general francese, prese Pavia, e la mise a sacco

per sette giorni intieri.

Si fa generalmenie rimoniare a
quest'epoca la decadenza di Pavia,
il principe Eugenio, duca di Savoja;
i Galli, gil Spagmuoli, i Francesi se ne
impossessarono successivamente, ed
al fine torno nel 1818 sotto il dominio
Austriaco. Questo rapido sunto basta
al lettore per durgil un'idea delle calamità, che hanno desolnia questa clità, e net tempo siesso dell'importanza politica, che le si concedeva.

Pavia é a venti miglia, o 6 leghe circa da Nilano, e sulla riva sinistra del Ticino, che è largo, profondo, e mavigabile appunto sino alte mura di quesia città, e poco lontano dalla sua loce nel Po. Essa è al presente capoluogo di provincia, residenza d'un vescovo suffraganco dell'arcivescovo di Milano, sede d'un tribunale di Prima Istanza, d'una camera di Commercio, e d'una intendenza di Finanza.

La città può essere irrigata col mezzo di una riviera chiamata Carona, che per canali sollerranei passa sollo quasi tutte le sue strade.

Pavia rigorosamente parlando per le taute politiche vicende, non è plu si ricca d'antichi monumenti, ciò non per tanto interessa l'erudito viaggiatore per alcune belle chiese del medlo evo e di architettura rituale, fra le quali primeggia quella di S. Miche-LE, la di cui facciala è tutta adorna di sculture allegoriche, opera di quei rozzi tempi, e sulla di cul antichità si sta tuttora disputando. Trovansi in delta chiesa degl'affreschi di Andrino di Desio pavese, del Moncalvo, e varj altri dipinti d'autori distinti. Nella chiesa di S. Pietro in Cel D'ORO. della quale è bastantemente conservata la facciala, fu sepollo il celebre Severino Boezio, Non meno bella di questa è S. Maria del Carmine, grandlosa, d'architettura gotica, la cui fra l molti buoni dipinti evvi una tavola

di B. Colombano, del 1818, rarissimo. Merita d'essere osservata la tut-Cora Incompleta fabbrica della CATTE-DRALE, siccome tra quella che segnono l'epoca del risorgimento dett'architettura in Italia. Essa fu incominciala net 1488, e si prosiegue aucora dietro lo stesso disegno del cetebre pavese architetto Cristoforo Rocchi, In questa chiesa ammirasi ora la preziosa arca di S. Agostino, insigne lavoro del secolo XtV, opera di Bonino da Campione, che fu qui trasportata da S. Pietro in Cel d'oro, dove prima esisteva, e nella quale di nuovo vennero riposte le ceueri del S. Dollore. VI sono pure dei buoni dipinti, una tavola rappresentante la Madonna del Rosario, e varj santi, del pavese Bernardino Gatti, dello Il Sojaro, del Crespi, del Cerano, del Sacchi pavese, ec. ec.

Nellachtesa di Campa Nova costruttas opra II disegno dell'architetto Bramante Lazzari, sonovi del dipinti di Giulio Cesare e Camillo Procaccini, Guglielmo Caccia, e Tiarini. ec.

Qualche altro buon quadro esiste pure nelle varie chiese, e principalmente una bellissima tavola nel coro della chiesa di S. Marino, opera Leonardesca, come dei buoni affreschi della maniera del Colombani, in S.

della maniera del Colombani, in S. Teodoro. In della chiesa all'altar magglore vi è un pallo detto di Pierino del Vaga. In S. Teresa, fuori di Porta Cre-

mona, vi sono degli affreschi del Della Rovere delto il Fiaminghino, ed un quadro di Giulio Cesare Procaccini. A poca distanza fuori di norla Ma-

rengo evvi una bella chiesa, lutta dipinta, della S Sauvrona. Nella prima cappella a sinistra vi sono varie storie con fatti della vita del santo, vennero aggiudicate opere ditigentissime di Andrino di Desio, nella seconda cappella la strage degl' Innocenti, è opera di Gio. Batl. Tassinari pavese,

B degno d'essere visto il Tempietto interno nel soppresso monastero della Pusterla, ricchissimo di eccel lenti freschi.

Le strade di Pavia sono general-

mente poco larghe, eccelluata la plù frequentata, che dal ponte coperto del Ticino mette capo alla porta di Milano. Le piazze pubbliche sono sufficientemente grandi.

Pavia ha uu castello, stato costruito dal Visconti, e che serviva ad essi anche da palazzo. In questo castello fu rinchiuso Francesco I, re di Francia, quando venne fatto prigloniero alia celebre battagtia detta di Pavia, e prima che quet re fosse trasferito a Pizziahellone.

I palazzi di grandiosa archilettura sono i Olevano, Mezzabarba, Maino, Malasha Abanbara, voe trovasi una buona raccolta di quadri, tra i qualt un Andrea del Surlo, un Domentchino, un Michelangelo da Caraggio, un Battoni, Rubens ed allei faminghi.

Nelio stabilimento Malassina. In cui collocata la scoia Comunale di disegno diretta dal prof. Cesare Ferreri, sonovi in varie sate uniti una copiosa collezione di classiche stampe, una Pinacoleca, una raecotta Cittelica, un dabinetto d'idoli egizi, e molti tibile arti, quali oggetti già possemble della cari, quali oggetti già possemble della cari, quali oggetti già possemble della cari, con controlle della cari, cario di supportante della cario della cario della cario di supportante della cario della cari

Nel Collegio Волкомко, opera del-'architetto Pellegrini, evvl un grandioso salone dipinio da Cesare Nebia, e Federico Zuccari, i di cui pezzi più grandiosi vennero disegnali e incisi dal succitato prof. Ferreri.

Il Collegio Gaussiani è pure una grandiosa fabbrica falta erigere dal papa Pio V, Ghisiglieri, ed ora in propietà del Governo; nella plazza del dello Collegio si ammira una slatua colossale di bronzo rappresentante quel sommo pontefice, opera di Francesco Nuvolone, Ripa S. Fildii, e Filippo Ferreri romano, che la fondio nel 1692.

Indipendeniemente dagli edificigià nominali, Pavla possiede tre leairi di cui uno diurno, sei parocchie, dodlet succursuali, due Ospizi per giti orfani, una Casa d'Industria, uno Stabllimento detto di S. Croce, eve sono gl'incurabuli, un Monte di Piètà, due Asill per l'infanzia, un Ricovero delle deretitte, uno delle convertite. Ma di tutti questl edificj e stabilimenti nessuno dà a questa città maggiore importanza che

L'Usiveasya', la cui fondazione è attribuita da alcuni a Carlo Magno, e da altri a Carlo IV per istlgazione di Galeazzo Visconti. Pochissimo tempo dopo la sua fondazione acquisió un'alta rinomanza, che sempre conservó dappoi. Senza parlare degli antichi uomini illustri che vi presiedetero agli studj. clieremo fra i moderni Frank, Spalauzani, Volta, Scarpa, Tamburini, Panizza, Bordoni, Belli, ec. ec., equesti uomini bastano a provare che l'Università di Pavía non ha punto degeneralo.

tl Cabinetto Anatomico è certamente uno de' più completi, e rimarchevoli d'Italia, si arricchisce ogni di più per le illuminate cure dell'attua-

le prof. cav. Panizza.

L'Università possiede inoltre un gabinetto di Patologia, di Idraulica, e di Fisica, di Storia Naturale, un Laboratorio chimico, un Giardino Botanico, un Orto Agrarlo, una Biblioleca, infine tutto ciò che può essere necessario ad uno Stabilimento di questa Importanza.

Gli studenti, che frequentano quesia Università oltrepassano ordinariamente il migliajo. Le scuole militari, delta teorica dei poligono d'artiglieria, della fonderia de' cannoni e del'arsenale, stabilimenti che Pavia ha posseduto per qualche tempo, sono ora soppresse.

I vini, la seta, i formaggi, il lino, i grani, e sopratiutio il riso, formano gli oggetti quasi esclusivi del commercio di questa città, la maggior parte di queste produzioni sono esportate, ciò che deve Pavia alla sua posizione di frontiera. La popolazione di Pavia ammonta

a circa 23,000 abilanti.

Son pochi anni, che fra le torri anticce esistenti a l'avia mostravasi ancor quella, che servi di priglone al celebre Boezio console, ed uom di lettere, di cui è celebre tutt'ora l'opera le Consolazioni.

La Flera che si tiene in agosto, detta di S. Agostino, dura otto giorni, l'aitra delta del S. Spino dura tre giorni.

Dopo I bastioni della città si dovran visitare le chiuse o conche det canate artificiale detto il Naviglio, opera d'Idraulica perfetiamente intesa, ed ingegnosamente eseguita.

Uscendo di Pavia la strada costeggta il Naviglio ora rammentato, che viene da Mitano, e dopo una tega e mezzo circa trovasi il casale di

TORRE DEL MANGANO, in faccia a cul stendes i un ampio stradone, che conduce alla celebre Certosa di Pavia, che vedesi dalla strada medesima, e che descriveremo più tardi; arriviamo quindi a

BINASCO, ultima stazion di posta di questa strada. Binasco è un borgo, che ha solo di rimarchevole il vec-chio castello, a cui si altacca una tri-ste memoria storica, poichè fra le suecu na tri-ste memoria storica, poichè fra le suecu na tri-ste memoria storica, poichè fra le suecu nura peri crudelmente Beatrice di Tenda sposa all'ingrato Filippo Maria Visconti, il quela sacrificò serza pletà una donna, che tanto avea contribui-to ad accrescergil ricchezza, e poten-caza. Questa sventurata principessa fu decapitata insieme col suo preteso complice Orombelli nella notte del \$5 set tembre 1431.

Il canale Naviglio ci accompagna sino a Milaño, ove entriamo per la bella porta detta Ticinese.



#### District States and Publish-

The second of the second

Acceptance of the control of the con

A process of the control of the cont









# REGNO LOMBARDO-VENETO

#### MILANO.

ALBERGHI PRINCIPALI, La Ville, Albergo Reichmann, la Gran Bretagna, l'Albergo Reale, ja Croce di Maita, il Marino, S. Marco, la Bella Venezia, l'Europa, la Pensione Svizzera.

Nozioni Storicus. Ad onta delle investigazioni a cui si applicarono bibliofili sapienti, la fondazione di Miiano è un fatto dei quale rimane tuttora incerta l'epoca precisa. Il suo nome latino Mediolanum è stalo pure soggetto di reiterate ricerche, e fra le inotesi che vennero ammesse incliniamo a dare la preferenza a quella che suppone la parola Mediolanum una contrazione delle tre parole latine, in medio amnium, giacche appunto Milano è situato fra i due fiumi Adda e Ticino. Si disse ripetutamen- | nosciuto a cui vada unito il nome di

te che Milano è stato fondato da Beiloveso, capitano dei Galli-Insubri nell'Italia settentrionale, e tale affermativa venne in certo modo sanzionata dali' abitudine, Questo capitano aveva difatti una singolare affezione per questa città, ed è certo che 890 anni prima dell'era cristiana l'ingrandi notabilmente; ma questo prova forse ch' ei l'abbia fondata? e non potrebb' esservi una immensa distanza tra l'ingrandimento e la fondazione? Il primo avvenimento importante e co-

Gli Editori della presente Guida, hanno pubblicato la miglior Raccolta di Vedute di Milano e de suoi contorni esequite col Daquerreotipo. Essi hanno pure pubblicato una dettagliata Descrizione di Milano in tingua francese, colle escursioni alla Certosa di Pavia, ai laghi di Como, Maggiore e di Lugano, adorna di una pianta della città di Milano e d'una carta geografica de suoi contorni.

Milano è la gran vilioria riporlata da Marco Claudio contro dell'ultimo redei Gali Cisalpini, Viridomaro. Il vincitore enirò trionfante in Milano che da quel giorno divenne provincia romana. Tale cambiamento di Stato politico venne confermato definitivamente da Scipione Nasica.

Milano fu ben tosto circondata da forti muraglie; poiche l'imperaiore Massimiliano Ercole che piacevasi in questa città, bramava di conservaria, e non si limilò ad abbellirla di sontuosi edifici.

Dopo le persecuzioni crudeli che si escreitarono contro dei cristiani in Italia, Milano ebbe la buona sorte di vedere sotloscrilla appunlo in essa ia celebre legge di lolleranza che imponeva alle autorità l'obbligo di ammettere il cuito cristiano, Costantino, autore di detta legge, divise allora l'Ilalia in due parti e sceise Milano per capitale dell' Italia settentrionale, privilegio che non potè conservare tungamente a cagione degli avvenimenti politici che si succedellero con rapidila, avvenimenti aj quali Milano fu sempre costretta di prender parte attiva in causa della sua posizione geografica. Milano in quell' epoca erasi elevata ad alto grado di spiendore, e laic allezza si accrebbe sotto l'arcivescovalo dell'iliusire S. Ambrogio, Il quale dotò la provincia di un sistema regolare di amministrazione polilica e civile, e circondò la religione cristiana di un'aureola di rispetto e venerazione. Si fu a Milano che quell' energico Arcivescovo ricuso l'entrata nei tempio all' imperatore Teodosio il Grande, in punizione di aver egli ordinato il crudele massacro di 15.000 abitanti di Tessalonica. Ma se S. Ambrogio recò grandi servigi alla religione di cui era lanto degno ministro, considerando il rito Ambrosiano, fu non meno utile ai materiale interesse dei Milanesi, per la conservazione ed il regolamento dei privilegio che prolunga il carpevale a Milano fino alia domenica di quadragesima esclusivamenle, mentre per tutio li resto del mondo cristiano lale stagione de'placeri termina coli'aurora dei mercoledi delle Ceneri. Colesti qualtro giorni addizionali, noti in Lombardia sotto il tiloio di carnevalone, riduce a Mi-

iano un numero infinito di provinciali. Gl'imperatori d'Oriente soggiornarono per molti anni in Milano: ma tale vantaggio cessò nell'epoca in cui fu presa e saccheggiata dal feroce Attiia, re degli Unni. Da quei tempo in avanti Milano fu allernaliyamente preda degil Eruii, del Goti, e degl'imperatori d'Oriente, condizione funesta che durò fino ai 568, epoca nella quale comincia il dominio dei re Longobardi. Qualtro secoli dopo si tenne a Milano la prima dieta per l'elezione di un re d'Italia, dieta il cui risultalo fu la nomina di Ottone il Grande, il quale ricevette la corona dalle mani di Valperto de' Medici, arcivescovo di Milano, nella basilica di S. Ambrogio. Aliorché i barbari irruppero in Italia, siccom' era presumibile, la ricca, brillante e industriosa Milano non andò esente dalla sorte comune; ed ebbe qui principio per della città una iunga serie di sventure delle quali però usci infine vitloriosa. Ma la rivalità delle ambizioni private riaccese la flaccola della discordia. L' imperatore Federico II, detto Barbarossa, volendo vendicarsi di un affronto sanguinoso, profittò delle dissensioni per impadropirsi di Milano, che fu saccheggiata e distrutta fino alle fondamenta: solo tre chiese sopravanzarono dopo quel disastro. Pure non erano trascorsi più di nove anni che Milano risorgevanuovamente dalle proprie cenerl.

Poco lempo dopo incominciò il dominio della famiglia Torriani, dominio che la vittoria passò in quella dei Visconti, pol negli Sforza, e lait famiglie governarono successivamente Milano durante un lungo periodo di anni.

Nei 4838, nacque S. Carlo Borromeo. Il ducato di Milano intanto era passato dagli Sforza solto il dominio di Carlo V, della Casa di Spagna, poidella Casa d'Austria.

Nei 1796 Milano venne occupata dai Francesi, ed essendogli stala assegnata una costituzione democratica, divenne capitate della repubblica Cisalpina. Tre anni dopo tornò sollo il dominio Austriaco; ma nei 1800, riprese la forma democratica, ela repubblica Cisalpina si chiamò repubblica tialiacisalpina si chiamò repubblica, cangiata di nuovo la costituzione, fu trasforzanta i monarchia, di cui Milano divenne la capitale. Napoleone, imperanta i monarchia, di cui Milano divenne la capitale. Napoleone, imperanta conorare red'i Tialia nella Catteriale, ed dopo tate cerimonia latitui l'ordine detta Gorona Ferrea.

Ma dopo la spedizione di Russia, voigendo al rovescio le grandiose imprese di Napoleone, questi nel 1814 fece la sua abdicazione a Tonta intebleau, e le nazioni europee ritornarono sotto i oro antichi signori. Per ecto giorni richbe Bonaparte il potere, ma dopo la companio della consultata di discontine di Chiartifico, men discontine al Veneto, riuntia in un sol regno, calcente al Veneto, riuntia in un sol regno, calcente parte dei dominii Austriaci.

In tale stato di cose stette la Lombardia, fino al 18 marzo 1848, epoca in cui i Milanesi sollevarousi, e dopo cinque giorni di combattimento, tutte le truppe si ritirarono dalla capitale e dal castello per concentrarsi nelle fortezze. Un governo fu stabililo coi nome di Governo Provvisorio, il quale durò quasi cinque mesi, quanto fu lunga la guerra intrapresa dal re del Piemonte Carlo Alberto. Ma sul finire dei luglio, la fortuna, essendosi dichiarata per gli Austriaci, questi inseguirono i Piemontesi nella loro ritirala dei Mincio fin sotto le mura di Milano, ove gl'Imperiail entrarono nel di 6 agosto.

Afine di porgere una idea al lettore delle devastazioni e delle vlcende che afilissero questa città, diremo che ha sofferti quarantadue assedj, ventiquattro prese d'assatlo, ed in due epoche diverse fusiraziata dalla peste che vi fece un gran numero di vittime.

TOPOGRAFIA E STATISTICA. Milano è posta in mezzo ad una vasta, fertile e ridente pianura. Il suo terreno è leggermente inclinato dai nord al sud: in fra il due punti estremi della citità differenza del livello non è più di olto melri. La citità è circondaia di mura e basisioni in quasi tulta la sua mura e basisioni in quasi tulta la vua

circonferenza; ma iaii bastioni non sono d'importanza alcuna, risguardati come forlificazioni; Infatti Milano viene considerata unacittà aperta.

Le strade, anticamente così anguste e toriuose, hanno assai guadagnato attualmente sotto ambo i rapporti.

Se le sue contrade non sono sempre rette, in compenso sono di una estrema pulltezza, e ciò deriva dal modo con cui sono selciate, e dal sistema di condotti sotterranel che serrono allo socto delle acque piovane. Il selciato, che si potrebbe chiamare un elegante pavimento, è composto di cioloti posti in piano e ben connessi i piano il piano e ben conposti piano il piano con concontratta di grantio su di cui ruotano le carrozze.

Allorquando la larghezza della sirada lo consente colesti trottatoj sono doppi; gli uni sono per le carrozze che vanno, gli attri per quetle che tornano, jimenso vantaggio in una grande cilià che evita un gran numero d'inconvenienti. I marcia per petre di granito, ma sono a fil di terra, circostanza forse svantaggiosa per i pedoni.

Le pubbliche piazze sono in piccolo numero e generalmente di forma Irregolare; alcune però di esse merino qualche attenzione. Ne parleremo a loro posto.

Tre canali alimeniano li commercio di Miano: il Naviglio grande che sitrae dal'Ricino, il canale di Pavia cdi cinçante della Martesana, il quaiesorte dall'Adda e gira quasi tutt'intorno alla città, nell' interno di esa. Cotesti canali mantengono una comunicazione diretta fra Miano dei liaghi Maggiore e di Como, e per mezzo del Po coi mare Adralico: servono inoitre all' irrigazione delle campagne e grandemente le fecondano.

Il commercio di Milano acquistò un grande sviluppo, e questa ciltà vede innalzarsi ogui giorno in seno ad essa delle manifatture, delle fabbriche e degli stabilimenti importantissimi; per cui una quantità di oggetti, dei quali il iusso creò la necessità e cise

per lo passalo si traevano dall'estero, sonora divenult produlti nidigen Le produzioni terriloriali, come il riso, il vino, i formaggi, a forto chiamati Parmigiani. el a seta formano pure un ramo importante del commercio di detta città. Non vi ha alcuno che non sappia di quale immenso vantaggio sia il commercio della seta in Lombardia, e quanta ricchezza ne deriva per il collivatore e per il proprietario.

Milano contiene lutto clò che può contribuire agli agli della vita, e quanto può favorire l'istruzione, incoraggiare le Lettere, le Scienze e le Arti.

Il suo clima è ordinariamente sano, benchè alquanto umido: la temperatura media è di logradi del termometro di Rèaumur.

La popolazione entro le mura di Miano, senza la gurnigione ascende a 683,000 anime, e col sobborghi o corpi santi a noo,000 circa. La cifra succennata non sembra a prima giunta in armonia colia moita estensione della citti; ma questo il spiega facilmente considerando la quantità di orti e giardini che sono compresi nel suo recinto ed il numero di case abilate da una sola ricca famiglia.

PORTS. - Ollre a due entrate per le barche, una presso Porta Nuova ed un'altra presso Porta Ticinese, Milano posslede undici porte.

La Porta Orientale, costruita altre volte con altro disegno, fu rledificata pochi anni fa sul disegni dell'architetto Vantini e ridotla quale si vede attualmente; è adorna di bassi rillevi in marmo, e di otto statue parimente di marmo. Quelle rappresentanti la Concordia e la Giustizia sono del cav. Pompeo Marchesi: l'Elernità e la Fedelta sono opere di Monti di Ravenna: Cerere e Vulcano, furono scolpile da Democrito Gandolfi; ed infine Benedetto Cacciatori scolpi quelle che rappresentano Minerva c Mercurio, L' interno di questo edificto a due corpl, serve ad alloggiare gli impiegati della dogana, un commesso di polizia, ed un corpo di guardia d'infanteria.

Vi passa la via per Roma, fu innal-

zata nel 1898 per celebrare l'entrala in Milano di Margherita d'Austria. promessa sposa di Filippo III, re di Spagna e duca di Milano. Ha la forma di un arco trionfale de costrutta di pletre ben lavorate. Martino Bossi ne fu l'architetto.

L. Powy Ticross (del Ticlino), at compone di due fabbrical equall, a bozze e di buono silie, congiunil con un cancello di ferro. Poch I passi più innanzi sorge un arco trionfale isolato portato da quatirro colonne dell'ordine lontco. La semplicità, ia puezza e l'armonia delle forme, gli danno un carattere di grandezza che armmenta i monumenti anlichi. Il fu marchese Cagnota ne diede Il piano e ne diresse il lavori i draulici essenzia del dell'archivara in riunione delle caeque dell' Adda con quelle del Ticcino.

LA PORTA VERCELLINA, OSSÍA dI Vercelli, ha un arco che data del 1803, e fu eretta sui disegni del cav. Canonica; è situata in fondo al Borgo delle Grazie, ed offre nulla di rimarchevole.

L' ARCO DEELA PACE, è uno de' plu bei monumenti de' tempi moderni. Quando fu terminata la nuova strada del Semplone, che Napoleone ordino, li governo Italico volle eternare la memoria di cosi bella ed utile impresa coll'erigere un monumento che formasse complemento a quella strada per chi giungeva dal Sempione, o di av viamento per chi uscisse da Milano. Per tale scopo il fu marchese Cagnola ebbe l'incarico nel 1804 del disegno e della direzione del lavori di tale monumento, che vennero spinti con attività fino al momento in cul le vicende politiche avendo portato un cambiamento nella forma di governo. rimasero sospesi. L'imperatore Francesco I, allorché fece il suo ingresso solenne in Milano, visitò quanto si era già eseguito, ne ordinò immediatamente la continuazione, e volle che l' edificio fosse destinato a celebrare Il ritorno della pace generale. I soggetti del bassi rilievi vennero adatti a cotale nuova destinazione e null'altro del resto fu cambiato al disegno originale di Cagnola.

L'Arco della Pace è interamente

costrutto di marmo bianco preso dagli scavi del Lago Maggiore, Si compone di un arcograndissimo fiancheggiato da due archi laterali di minori dimensioni, il tutto sormontato da un attico. E adorno di colonne magnifiche dell'ordine corinzio, scannellate e di un sol pezzo, che producono un beilissimo effetio. L'insieme ed i dettagli di questo monumento lianno posto il marchese Cagnola al primo rango dettil architetti dei nostro secolo.

Parar vasso LA Cirra<sup>3</sup>. Ai disopra dell'Arco havy un carro con sei cavalli, entro il quale sia ritta una statua rappresentante la Pace. I cavalli e la situta furono modellati da Sangiorgio. Ai quattro angoli dell'Arco medestino sonovi rappresentale qualo donne a cavallo. Tutle le figure ed i cavalli vennero fusi in bronzo nella fonderia del Tatelli Moniferdini.

La statua colossale che si vede a sintira dell'iscrizione dedicatoria è opera di Benedetto Cacciatori e rappresenta il flume Po. Queila del tato opposto, eseguita dallo scultore medesimo, simboleggia il Ticino.

La battaglia di Cuim forma il soggelto del basso rilievo che si scorge a sinistra sotto la gran cornice; fa scoipito da Claudio Monti, di Roma. Al disotto di questo basso rilievo se ne vede un altro di grande dimensione, e nel quale Benedetto Gacciofori fratio un soggetto allusivo all'ingresso solemen di Francesco II mi, gresso solemen di Francesco II mi, presso solemen di prancesco II mi, presso solemen di prancesco II mi, presso solemen di prancesco II mi, dell'unio basso rilievo che orna questo lato medestimo.

Il primo basso rillevo a destra della gran cornice rafigura il passaggiodel Reno, e fu eseguito dal cav. Pompeo Marcheri, ai quale si è debitori anche degli altri due bassi rillevi no, la fondazione del Regno Lombia. Lone: i qualtro piedestalli delle colonne sono adorni clascuno di ua satua atlegorica in mezzo rillevo, e sono: Erpole, di Monti, di Ravenna: Marte, di C. Pacetti: Minerva, del medesimo: Apoilo, modellato da Pizzi, e scoipilo da Buzzi.

Sotlo al grand'arco di mezzo sirimarca à destra un baso rilievo di grande dimensione il quale rappresenta l'Abbocamento dei tre sovrani alieati, opera di merito e che onora il aliento di Gaelano Monti, di Ravenna. Quello a sinistra ed in faccia al primo, si deve agli scalpelli di Antonio Acquisti che io incomincio e di Somajni che vi diede l'Ulima suano.

Sul flanco orientale dell'edificio il cav. Pompeo Marchesi rappresentò in modo ammirabile la Villoria di Lione, e sul flanco opposio Somojni ha scolpito con non minore successo la Batlaglia d'Arcis-sur-Aube.

PARTE VERSO LA CAMPAGNA. LA Statua colossale a sinistra sulta cornice offre ia figura simbolica dei fiume Tugliamento, e la statua che vi fa riscontro dal lato opposto rappresenta l'Adige. Pompeo Marchesi è autore di quesie due opere.

La Pace di Parigi e l'ingresso in Milano del generale Neupperg nei 1814 formano argomento ai due bassi rilievi situati al disolto, ed i quali sono opere di Gaetano Monti, di Ravenna.

I qualtro piedestalli delie colonne da questo ialo rappresentano; la Vigiianza, di Pizzi. - La Storia, di A. Acquisti. - La Poesia e la Lombardia, del medesimo.

La parte ornamentale di questo monumento merita pure un'attenzione particolare; esegulta con buon gusto ed eleganza fa onore a Moglia, che è l'autore, Oitre al bassi rilievi che abbiamo indicati, quest'arco è anche adorno di alcuni busti allegorici, di varie vittorie e di alcuni bassi rilievi ai quali cooperarono G. B. Comoli ed Antonio Pasquali. L'Arco della Pace è praticabite nell'interno, e comode scale conducono alla sommità.

se la European de de College de la College d

L'inaugurazione di questo monumento ebbe luogo solonnemente in settembre 1838, nell'epoca dell'incoronazione di S. M. Ferdinando I.

La costruzione di quest'Arco, il quale può gareggiare coi monumenti più suntuosi della Grecia, e dell'antica Roma, non è però costata più di quattro milioni di lire austriache.

La Ponta Consaina, ossia di Como, uricostrulia nel 1920, secondo il piàno dell'architetto Giacomo Moragina, 
da spese dei Negozianti di Milano, i 
quali la dedicarono all'imperato il 
reacosa il siccome accenna l'iscrizione. Le qualitro statue colossali che 
vedonis iulla parte superiore, rapprevedonis iulla parte superiore, parte 
talla. I due fabbi ciali principali 
talla. I due fabbi ciali principali 
tone, come alle altre porte, per il doganieri, per l'ufficio di polizia, e per il 
corpo di guardia.

La Porta Neova, fabbricata sul disegni di Zanoja, fu eretta nel 1818. Di uno stile elegante e legglero, appartiene all'ordine corinto, ed è composta di un grand' arco fiancheggialo da due porte alle quali van congiunif que piccoli cdificj dello stile medesimb che per altro armonizerebbero ineglio colla porta, se avessero qualche piede di più di elevatese.

Fuori di detta porta venne costrui-

ta nel 1810 una strada di ferro che conduce a Monza.

LE PONTE TOSA, (fuori della quale ha principio la strada ferrata che da Milano deve congiungersi con quella di Venezla), Vieszynka, Lobovica, e Tr-NAGLIA, non presenlano nulla assolulamente di rimarchevole; basterà dunque di averle nominale.

Lungo la strada di circonvallazione fra la porta Ticinese e la Lodovica una società d'Azionisti eresse un vasto stabilimento con un gazometro, coi condotti dei quale Milano viene iliuminato a gas.

CHISSE. - La religione che si professa a Milano è la cattolica romana; ma vi è praticata con certe modificazioni nei rito, il quale chiamasi rito ambrosiano, perchè l'illustre arcivescovo di lai nome che governò si gloriosamente la chiesa di Milano al temno di Tendosio il Grande, lo regolò e

servo di Ital nome che governò si plocivo di Ital nome che governò si plopo di Teodossio il Grandic, lo regolo e ordinò in modo particolare. Il basimo per immersione, e la prolungazione del carnevate di cui si è gi

di faci di cenno, costilusicono le differenze più essenziali tra il rito romano quello ambrosiano. La chiesa più rimarchevole nella quale praticasi colai rito è

LA CATTEDRALE OSSIA II DUOMO ". La fondazione di questo grandissimo monumento è dovuta a Giovanni Galeazzo Visconti, il quale ne fece porre Le fondamenta il 45 marzo 4586. Il nome dell'architetto che ne diede il disegno rimase ignoto, benché siasi voluto attribuirio ad un certo Enrico Arler di Gemund detto Gamodia o Zamodia, architetto tedesco, Ma dallasua fondazione fino ai giorni nostri i plù celebri archiletti di ogni epoca ne diressero successivamente i lavori. L'edificio è di architettura gotica, eccettuatane la facciata che fu incominciata da Pellegrini in istile ro- . mano. Colale mischianza però è generalmente disapprovata dalle persone dell'arle.

Questa facciata è composta di cin-

Gli Editori della presente Guida hanno pubblicato varie Descrizioni della Cattedrale di Biliano tanto in lingua italiana che in lingua francese. La più rimarchevole è in un bei vol. in-8. con sessantacinque tavole incise in rame.

que porte grandi, fiancheggiale da pilasiri sporgenti, doppj ai due lati della porla principale, siccome anche alle due estremila ialerali, e semplici al lalo delle aitre porle. La base di questi pilastri è adorna di bassi rillevi la maggior parle del quali perfeltamente eseguiti: pochí metri plů ailo si vedono delle stalue che posano sonra di zoccoli intagliati riccamente, e ai di sopra di ognuna havvi un baldacchino ad angolo aculo. La lunghezza di questi pilastri è combinata In modo che il loro insieme presenta una forma triangolare; terminano lutti in forma di aguglia ed hanno per compimento una statua.

Le due statue colossali che adornano i due angoll del gran terrazzo che vedesi ai disopra della porta priucipale, rappreseniano l'antico ed il nuovo Teslamento. Acquisti è l'autore della prima, e Pacetti ilo è della seconda. Il mezzo della facciala èoccupato da questa semplice iscrizione in lettere grandi di bronzo, MARLE NASCENTI, iscrizione che rammenta il voto fatto alia Vergine dal Iondatore re Giovanni Calenzzo Viscontil.

Le cinque porle di cotesia facciata sono di stlie romano, e corrispondono a cinque navate. L'interno del tempio è in forma di croce latina. Le navate sono divise le une dalle aitre da 52 enormi pilastri cordonati da 26 metri 39 centimetri di lunghezza compresa la base e Il cabilello. I quattro pilastri che servono di punto d'appoggio alla cupola, hanno un quinto încirca di più di grossezza, I capitelli del pilastri formanti la navata principaie hanno quasi 6 metri di altezza. e sono adorni circolarmente di otto slatue sormonlate da baldacchini acutl, e collocale clascuna nella sua nicchia.

I qualtro dottori della chiesa e sessanla siatue formano l'ornamento dell'interno della cupola. La minuziosa descrizione degli ornamenti, delle statue, e dei bassi rilievi che fregiano questo colosso di marno, eccederebbe i limiti di un'opera della natura di questa nostra. Però affine di rimanere l'edeli quanto possibile aidi rimanere l'edeli quanto possibile aila missione che el siamo imposti, indicheremo sommariamente al viaggiatore gli oggetti più rimarchevoli.

Vicino alla gran porta d'ingresso s'innalzano due colonne gigantesche di granito rosso, liscio e di un sol pezzo, le quali soslengono un terrazzo agli angoil di cui si vedono le due slatue colossali di S. Carlo e S. Ambrogio, la prima eseguita da Monti, di Ravenna, la seconda dal cav. Pompeo Marchesi. Al disopra distinguesi un'Assunzione di bell'effetto, dipinta sul crislallo da Giovanni Berlini, dietro li disegno del professore Sabatelli. Inoltrandosi di pochi passi nel templo si vede indicalo sui marmo il gran meridiano traccialo nel 1786 dagli astronomi di Brera. A sinistra presentansi le Fonti Battesimali ove si noterà una gran vasca di porfido che serve attualmente al battesimo per immersione, e che anticamente appartenne alie terme di Massimino-

Il Duomo racchiude diversl mausolei luteressanti come oggetti d'arte e come memorie storiche; ma il più degno di fissare l'attenzione particoiare si è il sarcofago di Gian Giacomo Medici, fralello di Pio IV. Il disegno di lal monumento viene attribuito a Michel'Angelo Buonarotti: ie slalue ed i bassi rilievi in bronzo sono opera dei celebre L. Arctino. Le sei colonne di fino marmo che ornano quel mausoleo furono mandale espressamente da Roma dat fratelio del defunto. I sarcofagiti di Giovanni Visconti, arcivescovo, degli Arcimboidi, e dei cardinale Marino Caracciuolo hanno pure il ioro merilo. Accanto al monumenio dei Medici, trovasi la scala che con 312 gradini melte fino al piedi della siatua della Madonna che sormonla la guglia principate. Un poco più lungi havvi l'uscita, che per mezzo di un lungo corritojo sotterraneo mette li Duomo in comunicazione diretta coll'arcivescovado. Pellegrini è aulore di questa via.

Poichè siani presso alla sacrislia meridionale, indicheremo gli oggetti rimarchevoli ch'essa contiene. Primieramente un gran quadro di Cerano. - Una statua rappresentante il Salvatore alla colonna, di Cristoforo Solari, detto li gobbo. - Due statue d'argenio, di grandezza naturale ed arriccbite di pietre preziose, rappresentanti S. Carlo e S. Ambrogio. - Un palio d'argento massiccio di cui si orna l'allar maggiore nelle grandi solennila. Fu regatato alta fabbriceria da monsignore il conte Stanislao Taverna net 1838 e pesa 111 libbre metriche. Fu eseguito da G. B. Sala sui disegni del professore P. Durelli. -Un arazzo rappresentante l'Adorazione del Magi, il cul disegno si attribuisce a Raffaetto. - Una pace in oro, lavoro straordinario in cesello ec.

Seguitando il giro del coro si vedrà una statua di S. Bartolomeo, che si rappresenta scorticato e portante la propria pelle sulle spalle. Dipoi si ammireranno tre enormi finestre a vetri colorati di cui l'effetto e i'esecuzione sono ammirabili; quella di mezzo principalmente, eseguita da un francese chiamato Nicolas Bonaventure, distinguesi per la perfetta connessione dei vetri. Lo stranicro osserverà che il giro del coro, esternamente, è composto di due ordini; il primo è contornato da cancelli di ferro I quall danno luce ad una cappella sotterranea; l'ordine superiore è di 17 bassi rilievi in marmo, separati gli uni dagli altri da angeli in tutto rillevo.

La sagrestia settentrionale non offre-altro che meriti attenzione fuorche la vòtta, la quale fu dipinta a fresco da *Procaccini*. Le porte delle due sacristie sono ornate nella parte superlore di sculture in marmo molto antiche e singolari.

Nel mezzo alla grande cappella del braccio sinistro della croce vi ha un gigantesco candeiabro di bronzo, in forma di albero, arricchito di figurette e di pietre preziose di lavoro antico.

A ciascun lato, della balaustra che divide il presbierio dal corpo della chiesa sorgono due pulpiti di bronzo dorato, sosienuti da cariatidi ben modellate; l'appoggiano ai due grandi pllastri che sopportano ia cupola. Un poco più innanzi osservansi i due or-

gani le cui imposte furono dipinte da Meda, Figini e Procaccini.

Dicontro a ciascuna delle sacristie si scorge un cancello di ferro che conduce ad una cappella softerranea, detta scurolo, la quale è adorna di otto colonne di bel marmo, le quali servono di punto d'appoggio alla volta su cui posa l'altar maggiore. Da questa cappella si passa ad un'altra parimente solterranea dedicala a S. Carlo Borromeo, il di cui corpo intlero quivi riposa. È di forma ottangolare: gli angoli sono occupati da otto carlatidi di lamina d'argento, e la parete che divide ogni cartatide è coperta da una tappezzeria broccata in oro. La volta è adorna di bassi rilievi molto sporgenti eseguiti in lama d'argento, e rappresentanti le azioni più distinte dell' illustre prelato. Sull' allare di questa ricca cappella vedesi la magnifica cassa di cristallo di rocca, montata in argento ed arricchita di pietre preziose entro la quale conservasi il corpo imbalsamalo di S. Cario, vestito de'suoi abiti pontificali. Detta cappella viene rischiarata da una grand'apertura quadra praticata nella volta, e che permette ai fedeli di assistere agli uffici divini senza discendere nella cappella. Tale apertura circondata da una balaustra vedesi a pocbl passi del presbiterio.

Il pavimento del Duomo è composio di marmi a colori diversi, incrostati a foggia di arabeschi di bell'effetto.

Fra I varj allarl, clieremo l'ultimo a destra andando verso la porta grande, sopra il quale vedonsi due piccole statue scolpile dal Montí, di Ravenna, ed un basso rilievo rappresentante la Vergine e Gesù, opera preglevole recentemente eseguita da P. Marchesi.

La parte posteriore dei Duomo, esternamente, viene risguardata come un modello di architetturà gotica, e fra le numerose statue di cui è ornata, ve ne sono alcune di merito superiore.

Dopo aver ammirato tanta quantità di statue, di bassi rilievi e di ornamenti che formano l'esterno decoro

dei Duomo, se si ascende al disopra della sua vôlta non rechera minore sorpresa ia profusione di gradinale, di bataustre , d'intagli, di ornamenti d'ogni forma e principalmente quella selva di aguglie leggieri, svelte ed eleganti che da ogni lato si presentano allo sguardo. Tati aguglie, ad opera compita, saranno in numero di 138, compresa l'aguglia principale che fu incominciata nel 1762, e la di cui costruzione durò 10 anni. Questa domina qual regina tutto il monumento, e sorge al centro di otto altre aguglie inferiori, quatiro delle quali sono terminate da una stella in bronzo dorato. e le attre quattro da un angelo della stessa materia.

Sopra questa parte sorprendente dei Duomo, reca disaggradevole effetto la vista della torre quadrata che serve di campanile; ma fortunatamente non è che provvisoria. Fin'ora i progetti numerosi che vennero presentati per l'erezione di un campanile non soddisfecero atle condizioni che si desiderano.

Un architetto, scelto fra i migtiori dell'epoca, presiedette sempre alla direzione dei tavori del Duomo, ed in quattro secoli, è da credersi che il numero ne riesca considerabile. Tale enumerazione potendo essere gradita per li nostri ietiori termineremo con essa la descrizione del Duomo.

Enrico Arler - Nicola Bonaventure e Giovanni Mignot, francesi -Giovanni di Campermeios, normanno - J. A. di Fanach - Ulric - Giovanni Cova, dl Bruges - F. Magatti -Nicola, d'Arezzo - Filippo Brunelleschi - Giovanni Bonifort - Antonio Solari - Giovanni di Gratz - Giovanni Antonio Omodeo - Gerolamo della Porta - Cristoforo Solari - Pellegrini - Martino Bassi - Richino - Fabio Mangoni - Carlo Buzzi - Gerolamo Quadrio - Andrea Biffi - G. B. Quadrio - Vanvitelli - Francesco Croce -Giovanni Galliori - Felice Soave -Antolini - Polack - Zanoja - Carlo Amali e finalmente Pestagalli che dirige tullora i tavori di ullimazione e rislauro. Indipendentemente da

varle volte Bramanie, Leonardo da Vinci e Giulio Romano.

Gli arcivescovi di Milano dalla fondazione dei Duomo in noi giunsero at numero di 434; ta maggior parte di loro s'acquistarono cetebrità nei fasti ecclesiasticl. S. Em. It Cardinale conte di Galsruck è al possesso di quest'alta dignità fino dai 1818, epoca della sua elezione.

S. ALESSANDRO IN ZEBEDIA. PIAZZO delio stesso nome. Questa chiesa data del secolo XVII, e si distingue per la sua cupola grandiosa; possiede alcunt buoni quadri di Camitto Procaccini. di Daniele Crespi, e di Antonio Campi. L'altar maggiore ed il pulpilo sono adorni di una quantità di pletre preziose. Tutte le pareti interne ed anche ta cupola sono sopraccaricate dl freschl; ma in generale sono meno che mediocri.

S. AMBROGIO, Piazza dello stesso nome. Questa basilica è una delle più antiche di Milano; la sua fondazione risate alt'anno 387; prese il nome di S. Ambrogio, suo fondatore, che volie esservi seppellilo. Era anticamente composta di due chiese, divise da un muro nel quate crano praticate tre porte: ma se ne formo una sola nel IX secolo per ordine dell'arcivescovo Ansperio che l'ingrandi e vi aggiunse il vestibolo. Sulle pareti di dello vestibolo sono incrostati arche, epitali, e dipinti del XII secolo. Da cotesto vesitboio si penetra nella chiesa per tre porte di legno di cipresso mollo ben lavorate e che sono dell'enoca medesima del vestibolo. Siccome altribulvansi a tali porte delle viriù particoiarl. si fu costrelli a garantirle, con griglie di ferro, dalla mal'intesa divozione del fedell.

L'interno della chiesa è composto di tre navate di architettura gotica, le cui vôlte ed ornamenti possono venire considerati come documenti preziosi di architettura. Nella navala di mezzo si rimarca un'antica colonna di porfido con in cima un serpente di bronzo di cui non si ha mai sapulo comprendere l'origine, ne it significato atlegorico, se pure ve n'ha. tutti cotesti artisti, furono consultali | Nulta si sa parimente dei gran sarcofago di marmo bianco che si vede sotio al puipito. Per non dire dell'antichità di tale sarcofago, gli ornamenti e le figure in mezzo rilievo di cui è coperto, ne formano un oggetto curiosissimo.

Neila seconda cappella a destra Gaudenzio Ferrario diplinea la Vergine, S. Giovanni e S. Bartolomeo, La satua di S. Marcellina, sorcilia di S. Ambrogio, che orna la cappella seguente e dovula allo scalpello di C. Pacetti. - S. Ambrogio che riceve il Vatato è pure una tela distinissima di diazzoni, si ve en controlome di co

Le cappelle dei lato sinistro sono adorne di pitture di Procaccini, di Del Cairo e di Nuvolone.

L'altare maggiore e un vero monumento sotroco, ma olire alle memorie interessanti a cui va congiunto, ha anche un merito suo proprio; poichè possiede un paio di lamine d'oro e d'argento a rilievi, arricchito di perie e pietre preziose, i avoro ammirabile dei secolo IX. Fa giustamente sorpresa che questo spiendio oggetto sia s'uggito per tauti secoli all'avidità degl' invasori.

A cotesto altare varj re d'Italia vennero a ricevere il diadema dalle mani dell'arcivescovo.

Il mosaico gigantesco che orna l'apside del coro è un tavoro pregiatissimo che vien riputato d'origine greca.

Una porta laterale del coro conduce ad un portico, disegnato da Bramante, a cui devesi anche il piano dell'antico convento annesso, che serve attualmente d'ospitale militare.

S. Exyrogeio. Corso di Porta Ticinese, Questa cilesa è molio anilea e deve la sua fondazione all'arcivescovo S. Eustorgio di cui il corpo quivi riposa. Al secolo XII fur ristaurata da Richini, e ceulo anni dopo venne linaizato ii campanile la cui architetturae da ilezza meritano rimarco; fu il primo che cibbe in Niliano un orotogio a campana. Detta chiesa possiede anche varj mausolei, e fra gli altri quello di Glacomo Stefano Brivio, di Bramante - quello del conte Pietro Torelli, e di Stefano Visconti,

Il quadro dell'altare delta cappella detta del Tre Magi, è 'Iuno della opere migliori di Fradazzi. L'enorme cassa dipietra che rimarcasi nella cappella medesima, contenne, dicesi, le supgille mortali del tre la Magi, che S. Eustorgio aveva portate da Costantinopoli, e che furono venerate in questa chiesa, dal IV secolo fino al XII; colonia dall'archevectovo di quella cità, ch'era entrato in Milano al seguilo dell'imperatore Barbarossa.

La cappella di S. Pieiro martire contiene pure una magnifica cassa nella quale posa il corpo del santi titolare. Le scuiture vennero eseguite nel 1339 da Giovanni Baldacci.

Si ammirerà ivolontieri sull'atlar maggiore un immenso pezzo di scultura dimarmo bianco, rappresentante la Passione di N. S. composta di un aumero infinito di piccole figure. Fu un dono del duca Giovanni Galeazzo Visconti. Golesta chicesa interpropio Devia del morpogo del propogonome, di Camillo Landriano, dei Ireschi di Daniele Crespi e di Prococcini.

Proceeding. Finza dell'istesso nonpriori di dete I disgni di questa chiesa elegante, che ora porta II
tilo di cappejia ducale, e nella quale
si celebrano gli anniversari di morte
del principi della Casa d'Austria. Si
rimarca sulla facciata un frontone
triangolare ornato di un gran bassorillievo, rappresentante l'Assunzione,
opera di Godenno Monti, di Navenna,
opera di Godenno Monti, di Navenna,
cuta del Santono del del di Santono
une di Come del di Santono
une di Comuna nicchia. Le attre due
statue di Davide e di Morè sono l'una
di Manfredini, e l'altra di Sangior-

gio.

L'inierno della chiesa è di stile corinzio, e di una sola navala; è diviso
in due parti da due grandi colonne di
granito rosso e liscio, te quali posano
sopra di un zoccolo che regna tutto all'ingtro della chiesa.

L'altare maggiore di silie moderno lu costruito sui disegni deil'architelto Pestagatli; è ornato di marmi preziosi, di dorature, e di due slatue eseguite da Monti, di Ravenna. Ceramo, Bernardino Campi, Preterezzano, e., vi dipinsero alcune buone tele.

S. GIORGIO AL PALAZZO. Piazza dello stesso nome. Questa chiesa divisa in tre navate contiene buoni dipinti di B. Luini, ed un quadro di Gaudenzio

Ferrari.

S. Lorenzo, basilica, Corso di porta Ticinese, Martino Bassi è l'autore dei disegno di questo grandioso edificio, di cui la regolarilà e l'ardilezza specialmente, hanno quajche cosa di sorprendente. Benché la morle abbiacolpito Bassi a mezzo del suo javoro, venne continuato sopra i suoi disegni. Egli è un peccato che i dipinti e gli ornamenti di questa basilica non corrispondano all' imponente maestà delia sua costruzione. L'antica porta che comunica con un piccolo tempio ottagono, dedicato a S. Aquilino martire, merita l'attenzione per le ricche sculture di cui è adorna. Eccetto il martirio de' santi Inpolito e Cassiano. dininto da Ercole Procaccini, e di un quadro antichissimo, di autore sconosciuto, l'interno della chiesa non offre nulla di rimarchevole.

Sortendo datta chiesa per ritornare sul corso di Porta Ticinese, si entra in una corle intorno alla quale il cardinale Federico Borromeofece fabbricare l'abitazione dei canonici, Cotesta corle il cui disegno e attribuito a Fabio Mangone, doveva essere circondata da un poricato retlangojo. A questa servono, per così dire, d'introduzione, sedici

COLONNE ROWANE di marmo, d'ordine confindo, e seanneliate. Tait colonne, unico monumento romano che salva in Milano, hanno 27 pied i spoiici di altezza, compresa ia base ed il capitello; il loro diametro, misurato vicino alla base, è di a piedi di politivo intorno all'origine di dette colonne; ma ciò che vi ha d'incontrasiabile si è che provano ia magnificenza di cui doveva spiendere Milano quand'era solto al dominio di Roma. Per garantire questi resti antichi dall'ingiurie dei tempo vi si feeero or son pochi anni delle riparazioni.

S. Masco. Lungoli naviglio di Porta Nova. L'interno di questa chiesa la cui fondazione ascende al XIII secolo, è composta di tre navale, ed ha la forma di croce iatina. Le pitture delle diverse cappelle furono eseguidea Lomazzo, Conca, Sogni, Antonio Rusea, Camillo Procaccini e Comerio. Quest' utilimo ristauro tutla la volta nei 1887. Oltre alle tele delle quali abbiamo cilalo gli autori, questa chiesa possiede dei freschi di Procaccini.

L'altar maggiore è magnifico e riecamente ornato di marmi e di bronzi, il tabernacolo in Ispecie si distingue per ricchezza e squisilo lavoro. Due angeli e due candelabri di bronzo ornano i lati. Giocondo Albertoli ne diede i disgni. Il quadro a destra dell'altar maggiore è di Camillo Prococcini: quello a sinistra è di Ceruno.

cocci y queins shinar a coir control cocci y queins shinar a coir di move vercellina. Pondia dal conto Caspare Vimercali nel 1485, questa chiesa vene in seguilo ingrandia dal di cue Lodovico il Moro. La parte anlerlore è distig gotico molto semplice; ma quella posteriore è carica di una quantità di coramenti eseguil il mattoni e lerra colla. L'interno è composito di travalle sorma colla l'interno è composito di travalle sorma di forma di forma del control di control di

Nei refettorio dei convento, che ora serve di caserma, conservansi ancora i preziosi avanzi della famosa Cena, di Leonardo da Vinci. Quanto è da deplorarsi che quel capo d'opera sia slato quasi distrutto dall' ignoranza dei frati, dal vandalismo de'soldati stranieri, e dall'umidità! Diversi pittori tentarono vanamente di riparare una parte dei danno: l'impresa era troppo ardua. Quantunque il convento serva di caserma, la sala dove si vede la Cena rimane chiusa, e mediante una lenue mancia al custode, il forestiero può entrarvi quando gli piace.

S. MARIA DEL CASTELLO, PIRZER del

Foro. Questa chiesetla venne recentemente ristaurala. Benchè piccola, merita l'attenzione, rapporto all'architettura, e contiene molti bei dipinti, di Camillo Procaccini, di Daniele Crespi e dl Nuvolone.

S. MARIA DEL CARMINE, PIAZZA dello stesso nome. In questa chiesa di recenteristaurata vi sono buoni dipinti di B. Luini, C. Procaccini, Montalto, Landriani, Saletta ec.

S. MARIA DELLA PASSIONE, COntrada del medesimo nome. Lo scultore archilello Cristoforo Solari è l'autore del plano di questa chiesa che ha la forma di croce latina ed è sormontata da una cupola elegante. Affrettiamoci a dire che la facciata, la quale venne compila molto tempo dopo, non è opera di Solari. L'interno è diviso in tre navale che corrispondono ad altrettante porte. I santi a mezza figura che ornano i pilastri delle navate di mezzo sono tutti dipinti da Daniele Crespi. Il quadro che sta sull'altare della prima cappella a destra è di Federico Bianchi. La cappella del braccio della croce del medesimo lato ha sull'allare una crocifissione, bella tela di Giutio Campi, il cul fratello dipinse il fresco che vedesi al disopra. La Flagellazione, dipinta sul muro a destra di detta cappella, è di Salmeggia.

Colà vicino sorge il bel mausoleo di Daniele Birago, che gli fu eretlo a spese dell'Ospitale Maggiore, al quale questo vescovo lasciò tutta la sua sostanza. Tale monumento è del 1495 e fu scolpilo da Andrea Fusina.

Le imposte degli organi sono degne di attenzione per le pitture che le adornano: quelle a sinistra dell'altar maggiore furono dipinte da Daniele Crespi, e quelle a destra da Carlo d' Urbino.

L'altare maggiore è carico di pietre preziose e di bei marmi sul quali Procaccini dininse diversi soggetti, e fra gli altri una Discesa dalla croce. La Cena degli Apostoli, di Gau-

denzio Ferrari, G. C. nel glardino degli Ulivi, di Salmeggia, formano l'ornamento della cappella del braccio della croce. Le cappelle seguenti offrono ai dilettanti diversi quadri de-

gni della loro allenzione . come: L'Assunzione, di Preterezzano. - S. Francesco. di Camillo Procaccini. - La Vergine, vari santi e S. Giovanni, di Camillo Landriani. - La Cena di S. Carlo, dl Daniele Crespi. - Il fresco rappresentante G. C. fra li dotlori, di Bernardino Luini.

S. MARIA Dresso S. SATIRO, Questa bella chiesa innalzata, dicesi, sulle rovine di un tempio di Glove, è stata fondata da Lodovico il Moro chene alfidò i disegni a Bramante. Quel valente architetto suppli molto destramente colla prospettiva, o per dir meglio. coll' Illusione ottica, alla mancanza di spazio che gli toglieva di prolungare il braccio principale della croce. Bramante fece altresi prova di non minore talento nella costruzione della sagrestia, la quale ha la forma di un tempietto ottagono. Non fu prima del 1817 che l'interno del templo venne ristaurato coll'eleganza che vi si scorge atlualmente. L'allar maggiore è di buon disegno; ne è autore Filippo Pizzagalli: le slatue di cui è adorno sono di Grazioso Rusca: i bronzi dorali sono stati fusi da Strazza, e le due statue di stucco sono opera di Monti, di Ravenna. A S. Satiro è congiunta una piccola cappella molto antica che venne ristaurala recentemente.

S. MARIA Dresso S. CELSO, Giù del ponte di Porta Lodovica. Il disegno di questa bella chiesa è attribuito a Bramante, eccettuandone però la facciata . che è dovuta all'architetto Alexis. Venne fondata nel 1491 da Gian Galeazzo Visconti. Un elegante vestibolo a portico serve ad introdurre neila chiesa. la quale ha cinque porte. Raccomandiamo all'osservalore le varie statue che ornano la facciata ed anche ie sue colonne, le cui basi ed i capitelli sono di bronzo.

L'interno si compone di tre navate che sopportano una bella volta recentemente ristaurata; ed a cui fa corona una cupola elegante dipinta Internamenie a fresco da Andrea Appiani. Le principali pitture sono le seguenti: Nella prima e seconda cappella due quadri di Camillo Procaccint. - Nella quarta il Baltesimo di G. C., di Gaudenzio Ferrari. - Nelle cappelle del braccio delia croce, un San Geroiamo e varj freschi, di Camillo Procaccini. - Nella prima sagrestia, diverse buone opere di Campi, di Montallo. Le altre cappelle contengono anche delle tele rimarchevoli, di G. C. Procaccini. di Nivvolone e.

L'aitare della Vergine che sorge sotto una belia cupola, è stato costruito sul disegni di Bossi, e Fontana è l'autore della statua della 
Vergine e delle colonne in lastra 
d'argento. Sul medesimo allare conservasi una immagine della Vergine, 
a quale è coperta di una lastra d'argento essellata, dallo stesso Fondona; 
tale immagine è in grande venerasione. L'aitare maggiore, riceamente 
ornato di pietre preziose, venne utitmalo nei 1828 sui disegni di Canonica.

S. MARRIDO, delto Monastrato Maccaca. Corso di Porta Vercellian, Questa chiesa si rende particolarmente notabile per il numerosi freschi di cui va adorna. Bernardino Luini vi cegui ia Flaggellazione di Gesù Grislo el egioriose azioni di varj Santi. Amonio Campi. Callisto Bassi, Lomazzo, ed Aturelio Luini, sono gli autori delle altre pitture.

La parte inferiore di una torre rotonda, che osservasi ancora nei monastero, servi, dicesi, di prigione a S. Gervaso e S. Protaso, a S. Vittore e S. Felice, martiri.

S. NAZARO GRANDE, hasilica. Corso di Porta Romana. Si vuoie che la fondazone di questa chiesa ascenda all'anno 382 e che venisse allora dedicata ai SS. Apostoli.

La chiesa è preceduta da un grande edificio sepoterate che fu eretto nel 1sts per ordine del celebre marescialto G. Artivulzio, il quate volte preparare l'ultima dimora per sè et i suoi. L'interno di questa specie di vestibolo è di forma ottangona, la parte superiore è circondata da nicchie che contengono clascuna un' urna sepoicrate in forma di vasca. Quella situata al disopra della porta principate la la seguente bizzarra isertione: IO. JACOBUS MAGNUS TRIVULTIUS
ANTONII FILIUS
QUI NUNQUAN QUIEVIT, QUIESCIT
TACE,\*

L'interno della chiesa ha la forma di croce latina e fu recentemene ri-stauralo. Essa non offre altro di ri-marchevole che i vetri colorali rappesentanti diversi avvenimenti della vita di Santa Caterina, i quali diconsi dipinil da Luca d'Olanda, e che sono collocati entro te due cappelle a destra. Nella cappella di Sinta Caterina, i qual resedo il gran freseo di B. Latini,

S. Paoto. Corso di S. Celso. G. B. Crespi detto il Cerano, diede i di-segno della facciala, la quale è molto elegante e fors'anche troppo ricca di ornamenti. Gaspare Visnara, Biff, Prevoti e Lasagna sono gli esecutori dei bassi rillevi. I fratelli Campi, Cerano, e Salmeggia ec., abbellirono questa chiesa delle loro produzioni.

S. EUFENIA. Si distingue per un bel vestibolo alla facciata e per alcuni quadri in essa contenuti, fra i quali una Madonna con augioli e santi, di Marco d'Oggiono.

S. SEBASTIANO. Corsia della Paila.
San Carlo fece erigere questa chiesa
nel 1878 con disegno di Pellegrini;
essa è di forma circolare e sornontata da una cupola. La volta fu dipinla da Comerio. Egli è un peccato
che questa bella costruzione venza

mascherala dalle case vicine.
S. Siruczao. Corso di Porta Comasina. Questa chiesa, che dicesi fondala da S. Ambrogio e dedicata alia
Vergine, nel 1400 venne ampilala e
dedicata ali' arcivescovo S. Simpliciano, il corpo del quale vi fu sepolto. Pochi anni sono l'architetto
polto. Pochi anni sono l'architetto
delie belie chiese di Milano. Sull'altar maggiore vi sono due grandi statue di Puttinati, e dietro il coro un
a fresco di Giornione.

S. Stefano Maggiore, basilica. Piazza dello stesso nome. L'interno di questa chiesa è composto di tre na-

\* Giovanni Giacomo Trivulzio il grande, il quale mai non si riposò, riposa Silenzio ! vate a sei archl per claseum lato, i quail corrispondono ad altretlante cappelle. La cappella Triulzio e di bell'architettura ed adorna di un bel quadro, di Procaccini. L'altar maggiore e ia cappella di Sant'Ana mecievano i notare che in questa basilica vano ii notare che in questa basilica vano ii notare che in questa basilica vano il solare che in questa basilica l'altre di considerato pria Visconti dai tre congiurati: Olgiani, Lampugnani e Visconti, nel 1478.

S. TOMASO IN TERRA MALA. Corsia di S. Marceilino. Venne agglunto recentemente a questa piccola chiesa un vestiboio a colonne d'ordine ionico. Internamente rimarcansi due quadri dj G. C. Procaccini e di B. Luini.

S. VITTORE AL CORPO. Stradone di San Vittore, porta Verceilina. Questa chiesa è di nobile e maestoso disegno; è dovuto a Galeazzo Alessi, L'interno è composto di tre navate sostenute da pliastri formanti areate. La voita deila navata principale è dipinta da Procaccini. Al centro de' bracci della croce iailna sorge una belia cupoia. La sesta cappella, di proprieta della famigila Arest, è ricca di marmi e di sculture. I fatti aliegorici della viia di S. Gregorio papa, che ornano la cappella seguente sono di C. Procaecini, L'aitar maggiore è di somma riceliezza. Raccomandiamo aii' osservazione i bassi rilievi degli statii dei eoro, ed un bei quadro di Pompeo Belloni , rappresentante San Bernardo ene guarisce un appestato.

I dipinti, quadri e a freschi, che ornano la sagresiia, sono quasi tutti lavori de' frateili *Procaccini*.

Oitre alie chiese di cul abbiam dato una breve descrizione, Milano ne contlene motte altre, delle quali non accennermo che i nome: S. Angelo. - S. Bartolomeo. - S. Babita. -S. Giuseppe. - S. Francesco da Paola. - Santa Maria Secreta. - S. Rafjatele. - S. Sepolero e finalimente La Vittoria, dove si vedrà un basso-rilievo di Somaini, ec.

S. CARLO. Corso Francesco. Vicino ni sito ove esisteva ia chiesa di Santa Maria de' Servi, fu di recente edificato questo tempio di forma rotonda con disegno dell'arcinitetto Amati. Si

osservano nell'inierno sci maestose coionne di grantio itsico di un soio pezzo, e ia bella forma deila cupoia. Nella terza cappelia a destra ammirasi un gruppo in marmo rafigurante la Pieta, opera dei cavaliere Pompeo Marchese, dono fatto a questa chiesa dall'imperatore Ferdinando 1, come pure nella terza cappelia a a sinistra un aitro gruppo in marmo deilo stesso scuitore rappresentante S. Carlo che comunica S. Luiel.

#### PALAZZI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, E STABILIMENTI CIVILI E MILITARI.

I. R. PALAZZO DI CORTE, L'antico Daiazzo ducale del Visconti fu ricostrulio nel 1772 quaie si vede attualmente da Piermarini. La facciata e di ordine ionico moito semplice: ma nell'interno è distribuito assal comodamente. Vi si rimarca parlicolarmente ii gran saione, detto delle Cariatidi; il quale è di vasta estensione, e adorno di molte statue di divinità, scoiplie dal Franchi. Una loggia regna in tutta la parte superiore, ed è sostenuta da grandi cariatidi, eseguite da Galliani. Gli ornamenti in stucco sono dovuti al cay, Giocondo Albertoti, Gil appartamenti si rendono distinti per le belle medagije di Martino Knotter, e di Traballesi: ma più ancora per li a freschi di Andrea Appiani, cui ia morte precoce impedi di terminarti. Gli artisti Francesco Hayez e Pelagio Palagi furono sceitl nel 1823 per ultimare l'opere suddeite : Havez è anche autore della gran medaglia della saia dei Trono.

Presso di questa chlesa sorge una torre elevata di mationi, ma di architettura molto eleganie, ia quaie fu innalzata nel 1339 da Azzone Visconti.

I. R. VILLA. Presso de' Giardini pubbliel. Questo bell'edificio fu costruito nel 4790 sul disegni dell'architetto viennese Leopoldo Pollack, e dietro gtt ordini del generate conte Luigt di Belgioloso, che ne fu il primitivo proprietario, Ora è una Villa di piacere per la Corte, che vi passa alcunt giorni della buona stagione. Furono ivi trasferilt recentemente degti a freschi pregevoli di P. Luini. Una delle sale del primo piano contiene anche un ammirablie a fresco di A. Appiani. Annesso ai palazzo vi ha un bel glardino all'inglese. Il primo di questo genere che siast veduto in Milano.

Palazzo Manno-Piazza di S. Fedele, Quest'imponente edificto, che non venne ultimato, fu costruito sul disegni di Galezzo Atessi per commissione det celebre Tomaso Marino, duca di Terra Nuova. Altuulemente vi si lengonogli uffiele di magazzini della Degana, l'i. R. Cassa Centrale, ed un appartamento che è taivotta abitato dai princibi tunperiali.

PALAZZO DI GOVERNO. Borgo di Monforte. Bell'edificio di costruzione moderna, la di cui facciata venne rinnovala da Pietro Giltardoni. Ha una bella corte quadrangolare con poritei, degli appartamenti ampi e comodi, ed una sala ornala da Appiani.

Palazzo BUL'AREVISCOVATO. Vicino alla piazza del Dumono. Bella corle a duppio portico: scuderia oltagona unica nel suo genere, opera di Pellegrini Tebaldi. Bella e ricca galleria con quadri della scuola Lombarda, Veneziana e Bolognese: paesaggi di Yernet, di Canaletto, di Panini e di altri grandi dristi.

PALAZZO DELLA CONTABILITA'. Ponte di S. Andrea. Architettura di Fabio Mangone. Contiene due cortt a dopplo portico dello stile più elegante e corretto.

PALAZZO DEL MONTE DEL REGO LON BANDO-VENTO. CONTRAI dello slesso nome. Architettura di Piermarini. Contiene gli uffici della commissione del debito pubblico e quelli della commissione del Demanto della provincia di Milano.

BROLETTO O PALAZZO DELLA CITTA'. COF

sia dello stesso nome. Fu anticamente soggiorno dello sfortunato generale conte Carmagnola. Nutta avvi di singolare nella sua architettura.

PALAZZO DEL CONANDO MILITARE. COntrada di Brera. Architettura di Ruggeri; facciata verso il giardino di Piermarini. Appartamenti ricelti di stucchi e di pitture.

DIREZIONE GENERALE DI POLIZIA. Conirada di S. Margherita. Bella facciata recentemente rifatta.

CAS. DI CORREZIONE, O PRIGIONE DI PORTA NUOVA. SIradone di S. Angelo. Bell'architettura di Francesco Croce. La porzione esistente non è che la sedicesima parte del piano offerto dall'architetto. Vi si impiegano i prigionieri in tavori manuali, e ta disciplina interna è regolata perfettamente.

PALAZZO DEI TRIBUNALI. Contrada do' Clerici. Una sala di questo palazzo è adorna di un fresco motto pregevole di G. B. Tiepolo, pittore veneziano.

CASA DELE MONTE (Zecca). Stradone di S. Angelo. Stabilimento assai nolabite giuslamente annoverato tral primi diquesto genere. Putte le macchine occorrenti alla fabbricazione delle monete sono mosse dall'acqua. Nell'ufficio delle minlere si vede una collezione ricchissima di fossili e di petrificazioni animali.

POSTA DELLE LETTERE. Contrada de' Rastrelli. Edificio di architettura moderna, che oltre gli uffici della Posta di lettere, contiene quelli delle Dillgenze celeri, dirette dal Governo.

#### STABILIMENTO D' ISTRUZIONE PUBBLICA E DI BENEFICENZA.

PALEZO DI BREAL CONITADA dello stesso nome. Altre volte convento de' Gesuiti. Milano possiede pochi edifici rimarchevoti al part di questo. Il disegno è di Richini meno ia porta d'ingresso la quale è dovula a Piermarini. Una vasta corte quadrangoine è circondata da due ordini di portici sostenuti da doppie colonne l'ra 
e quali vannero innaizate men alla
Verri e Cavalteri, la prima opera di 
Praccarofi e l'altra di Labust. In fac-

cla aila porla d'ingresso presenlasi un grande scalone a doppie andate che s'incontrano sul ripiano del primo ordine. Queste due scale sono ornate aila loro metà l'una dalla statua colossale in marmo del celebre Beccaria; opera del cav. Pompeo Marchest, l'alira da quella del poela Parini, di Gaelano Monti, di Ravenna. Tutti i rami dell' Istruzione pubblica sono concenirati nel palazzo di Brera, e sono:

L'ISTITUTO DELLE SCIENZE, LETTERE ZD AATI, fondato nel 1802. Si compone di Membri pensionali, e di membri onorarj, la cui missione è di raccogire le ulili scoperte, e di eccitare ai perfezionamento di lutti gli studi.

L'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI, è formata di artisti distinti, fra i quali vengono ammessi anche i dilettanti senza distinzione di rango ne di fortuna.

La Biblioteca, stabilimento ragguardevole clie deve il suo ingrandimento a Maria Teresa. Un gran numero di manoscritti preziosi, una quantità considerabile e scella di opere classiche di ogni genere, garantiscono a questa biblioteca un posto distinto fra le altre dell'Italia.

LA GALLERIA DS' QUADRI. VI si penetra per una porta situata all'alto dello scaione a sinisira. I corritoj che precedono le sale sono adorni di freschi, di Bernardino Luini e della sua scuola. I dipinti più importanti di questa ricca galieria sono i seguenti:

Prima Sala. Per brevita non accenneremo che il nome del pittore, dei principali quadri esistenti in questa galleria, ed il numero di ciascun quadro, riserbandoci a nominare il soggetto nei soli capi d'opera. - G. C. Procaccini, n. 1. - Jourdains Giacomo, 2.;-Tiziano, 6. - Salmeggia, 7. - Van-Dick, 10. - Paride Bordone, 11 e 26. -Guercino, 16 e 20. - Rubens, 17. -Domenichino, 18. - L'Albano, 19. -Agostino Caraccio, 21. - Lodovico Caraccio, 22. - Annibale Caraccio, 27. - G. C. Procaccini, 32, 35 e 37. -Trotti, detto il Malosso, 35. - Daniele Crespi, 36 e 43. - A. Campi, 41. Seconda Sala. - Benvenuto di Garofalo, n. 45. - Tintoretto, 47. - Pao-

lo Veronese, 49, 80 e 81. - Da Ponte, 85. - Bonvicino, delto ii Moretto, 86, 68 e 66. - Vito Timoteo, 88. - Romanino Gerolamo, 89. - Paolo Veronese, 61 e 71. - Giacomo Palma, 69.

Terza Sala. Quadri antichi interessantissimi per la storia della pittura. - Stefano, di Ferrara, n. 75. -Carlo Crivelli, 78 e 79. - Mantema, 98. - Bellino Gentile, 90. - Nicola Pitano, 94. - Bernardino Marchati, 98. - Cima, di Conegliano, 98. - Giovanni Sanzio, padre di Raffaello, 97. G. Francia, 101. - Mantema, 1988. - Corradini, 107. - Paolo Veronese, 118. Sale successive. - Van Thielen,

n. 131. - Murillo , 134. - Van-Dick 136. - La Vergine e Gesù, attribuito a Guido. - G. B. Moroni , 137. - Lorenzo Costa, 140. - Raibolini, detto il Francia, 142. - Vittore Carpaccio, 144. - Bernardino Campi, 147. - Knoller , 173. - Van-Dick , 183. - Cesare, di Sesto, 181. - Francesco Albano . 185 .- Annibale Caraccio, 202. - Benvenuto di Garofalo, 206. - G. B. Moroni, 208. - Giovanni Bellino, 209. -Abramo che scaccia Agar ed Ismaele, del Guercino . 214. - li Cristo morto . quadro commendevolissimo per l'effetio dello scorcio, di Mantegna, 226. -Lo sposalizio della Vergine, di Raffaello, 250. - Tiziano, 254. - S. Pletro e S. Paolo, di Guido , 237. - Canaletto. 246 e 248. - Bernardino Luini , 247. -Rembrant, 281. - Velasquez, 284. -Bonifacio, veneziano, 257. - Rubens, 263 e 271. - Van-Dick, 264. - Geldorp. 270. - Mengs, 272. - Bonvicino, detto ii Moretto, 278. - Una Madonna, di Sassoferrato, 279.

Gran sala della Galleria. - Luca Giordano, n. 290. - Poussin, 291. -Raroccio, 290. - Federico Zuccari, 292. - Panfilo, dello Nuvolone, 293. -Subleyras, 299 e 300. - Baloni, 302. - Bonifacio, 321. - Benedetlo Castiglioni, 282. - Salvator Rosa, 332.

Sale dei Lombardi. - Callisto Piazza, n. 538. - Marco d'Oggiono, 342. -Gaudenzio Ferrari, 353. - Salmeggia, 355. - Leonardo da Vinci, 361. -Borgognone; 570. - Nuvolone, 376. Gabinetto d'Applani. - Paesaggi di Gozzi, di Burker, ec. - Giove coronato dalle Ore e da altre Divinità, di Applani, 400. - Il rilratto di questo artista dipinto da lui medesimo, 414. Fresco dello sieso, 9r e 60. - Testa del Redentore, disegno di Leonardo de Vinci, 410. - Questo gabinetto comuniea per un cancello colle sale degia annuali concorsi di pittura, scultura, architettura, ec., 1e quali non per un cancello dell'esta e della concorsi del pittura, esta per per visitare dette sale, conviene usesire per la siessa parle per cui siamoentrali nella galleria, altraversare il portico ed entrare per la piccola porta che si vede dicontro.

Prima sala. - Cena di Leonardo da Vinci, copla rimarchevole eseguità dal cav. Bossi, e che servi di modeilo al gran mosaico che fu trasportalo a Vienna. Altra copla a fresco deliostesso soggetto, di Marco d'Oggionno. -Vari quadri con bestie, di Londonio.

La seconda e lerza saia contengono i quadri che riportarono il primo premio al concoris generali. VI si trovano anche deibuoni gessi. A sinistra si estende una lunga galleria entro la quale presentasi primieramente il monumento eretto alia memoria di Appliani; Il di juri ritatto e le tre Gratie sono opera del celebre scultore F. Thorvaldsen.

Nelle sale di seguito sono esposte le sculture, incisioni, ec., che ottennero il premio di concorso. Sortendo dalle dette sale si vedrà sotto al portico li monumento innaizato ai poeta Vincenzo Monti, coi disegni del pittore Palagio Palagi.

IL GABINETTO NUMISMATICO, contiene tutte le classificazioni appartenenti alla numismatica antica e moderna, e possiede una bibliofeca abbastanza ricca di opere relative alla scienza.

L'OSSENVATORIO ASTRONOMICO fueretto dal Gesuiti nell'anno 1786, dictro i disegni del celebre Boscowich. È provvisto in abbondanza di strumenti preziosi, e possiede anche un collezione di opere sull'asironomia.

La Specola, è un edificio quadrato a tre piani, distribulto comodamente per l'uso a cui è destinato di osservare il moto degli astri.

IL GIARDINO BOTANICO È rICCO di

plante esotiche ed indigene, la dicui classificazione è basata sul sistema di Linneo e di Decandolle.

BIBLIOTECA AMBROSIANA, Piazza di S. Sepolcro. Questo stabilimento gode a giusta ragione di una riputazione europea; devest alla munificenza liluminata del cardinale FedericoBorromeo, il quale ne formò il nucleo primitivo coi dono della sua propria biblloteca, mandò diversi scienziati a raccogliere dei manoscritti preziosl. ed aggiunse a tanta largizione il dono di una rendita sufficiente per manteneryl perpetuamente quattro conservatort ed i necessari inservienti. Il pio e coito cardinale non si limitò soitanto alle scienze, pensò anche a proteggere le Belle Arti, ed affidò a Cerano la cura di riunire quadri, disegni ed anche cartoni, i quali vennero distribuili con moita abilità da Fabio Mangone. I volumi stampati oltrepassano il numero di 70,000. Nel cortlle vedesi la statua di Romagnost. esegulta da Sangiorgio, ed innalzata nel 1844. Daiia gran sala della Biblioteca si entra in una seconda, ove rimarcasi un bel fresco di Bernardino Luini. All'uscire da quest'uitima si attraversa una corte, e si entra in due altre sale, l'ultima delle quali contiene una ricca ed interessante collezione di manoscritti fra eui distinguonsi particolarmente: Un Virgilio con delle note in margine di mano del Petrarca. - Una notizia autografa del poeta medesimo rejativa aLaura .-Le Antichilà Ebraiche, di Giuseppe l'ebreo, tradotie in latino da Ruffino e scriite sui papiri. - Ii Codice di S. Cirillo în caratteri slavi e liturgici.-I commentarj di S. Ambrogio sui vangelo secondo S. Luca. - La vita degli arcivescovi di Milano, cc.

La sala di leltura forma seguito a questa, vien dopo un'altra sala ch'era altre volte ad uso dell'Accademia, ed in fondo alla quale si vede il monumento del pittore Bossi, che si distingue per il busto, eseguito da Canova, e per un basso rillevo del cav. Pompeo Marchesi. Di la una piecola scala conduce al gabinetto del bronzi dorati; dove tutte le opere che al ritrovano sono dovute ad arlisli milanesl. Sono da notarsi in primo rango: Il monumento di Andrea Appiani, copla di quello che esisle a Brera. Questo gabinetto contiene anche dei quadri di merito, cioè S. Sebastiano, di Giorgione. - La Vergine, di Andrea Solaini. - Ritratto di Clemente XIII , di Mengs. - Tre ritratli, di Holbein .-Galatea, deit' Atbaño. - L'adorazione dei Magi, di Luca d'Olanda - Ritratto di Ciemente XII, di Carlo Maratta. - Il Cristo, di Botaiti. - La Vergine , Gesu e S. Giovanni , di Pellegrino di Modena. - Un Ritratto di Benvenuto Cetlinl, di Bronzino. - La Verglne, Gesù e S. Giovanni, di Pontemo. Sortendo da questa saía si ascendono alenni gradini per entrare in un gabinetto numismatico che contiene anche degli oggetti di storia naturate. Neila lunga sala che viene in segnito vi sono del cartoni di Caravaggio, di Bossi, del Guercino, di Polidoro, delle teste di Bernardino Luini, una deposizione del Tiziano, ed aitri dipinti degni d'atlenzione.

Un modello in bronzo doralo, che doveva servire per la barriera di Porta Orientale, format li principale ornamento della sala che vien dopo. Quest' opera è molto rica e venne esquita sui disegni dei marchese Cagnola, autore dell'Arco della Barchese Cagnola, autore dell'Arco della Barchese Cagnola, autore dell'Arco della Barchese Cagnola, su dell'agnosi di periodi per la contra dell'agnosi di periodi per

La sala più interessante è la seguente. Vi si ammira il eelebre cartone di Baffaetlo che scrvi a quel grande artisha per dipingere la seuone diversi disegni di Leonardo da Vinci. di Michel' Angelo, di Giulio Romano, di Gauderato Ferrarri -Una Saera Fannglia e due santi, del Tiziano. - L' Adorazione dei Magi, dello stesso. - Un Crocilisso, dei Guido - Dne Saere Famiglie, di Bernardino Luini. - Un Cristo, del medesimo, - L'adorazione de pastori, di Bamo, - L'adorazione de pastori, di Ba-

roccio, ec.

Musto Civico, vicolo della Maddaiena al Cerchio, n. 3450. Esso racchiude delle coltezioni d'ogni ramo di zoologia, botanica, mineralogia e geologia.

EGOOGIA.

LICHE GINNASI. L'ISTRUZIONE IN QUESII diversi stabilimenti è affidata a professori istrutti e coscienzosi, e siccome gli edifici non offrono generalmente nulta di particolare rapporto ali'architettura, ci limiteremo ad indicarii al leitore.

I. R. LICEO dello di PORTA NUOVA.-LICEO E GINNASIO di S. ALESSANDRO, PIAZZA dello stesso nome che possiede un Museo di Sloria naturale assai riceo, ed un osservatorio astronomico.

GINNASIO COMUNALE DI S. MARYA. PIAZza deilo stesso nome.

COLLEGIO I. R. di maschi, dello comunemente, Collegio Longone. Lungo il naviglio di Porta Nuova.

COLLEGIOCALCO-TAEGGI. Borgo di Porta Vigentina.

SESSANAIO DELL' ARCIVESCOVADO. COPTIONI DE L'ARCIVESCOVADO. COPTIONI DE L'ARCIVESCOVADO. CALLO BOTOMONO, CHE O L'ARCIVESCOVADO. CALLO BOTOMONO DE L'ARCIVESCOVADO. CALLO DEL CALLO DEL CALLO DE L'ARCIVESCOVADO. CALLO DE L'ARCIVE D

Cossavarono Musica. Vicino alla chiesa della Passione. Il numero degli allievi d'ambo i sessi di questo stabillimento, dai stevi npo i ellimiato: più non sono interni, come per l'addictio, ma tutti vi si recano a ricevere le lezioni di più valenti mestri, mediani, sono intulavia za posti gratulti, se pel giovani e a per le fanciulte.

SCUOLA DI VETERINARIA. Vicino alla chiesa di S. Francesca, fuori di Porta Orientale. È stata fondata dal Governo Italiano. Vi è un certo numero di posti gratuiti; gli altri vanno soggetti

ad una modica pensione annua. Scuola dei Sordi-Muti, Borgo di San Caiocero. Si ammeltono in detto stabitimento 30 maschi e 30 femmine, che vi ricevono un'istruzione elementare, ed imparano quel mestlero che più si adatta alle ioro disposizioni.

COLLEGI DI DAMGELLE, I. R. Collegio di Damigelle dello di S. Filippo. Non vi si ammetiono che le fanciulle di famiglie nobili o distinte; non vi sono che 24 posti graluiti, e 30 soggetti a pensione.

COLLEGO BELLA GUASTALLA, CONTrada dello stesso nome. Questo stabilimento porta il nome della sua fondatrice la contessa Luigia Torelli di Guastalla. Vi si accolgono 24 damigelle di famiglie nobili o distinte, alle quali si porge una educazione accurata. Se escono dal collegio per maritarsi, ricevono in dote lire 2000.

COLLEGIO DELLA VISITAZIONE, delto di S Soria. Sirada di S. Sofia. Fondato da S. Carlo, vi si ammettono so damigelle.

OSPITALL - GRANDE OSPEDALE CIVILE. Contrada dello stesso nome. Questo Stabitimento deve la sua fondazione alla generosità di Francesco I Sforza, quarto Duca di Milano, e di Bianca Maria Visconti , sua moglie , i quall , offre ingentl somme, offersero il proprio palazzo e parecchie case e giardini attigul. Quest'atto di beneficenza eccijo l'emulazione negli abitanti di Milano, che vi coadiuvarono con tutte te ioro forze. La sua fondazione ebbe principlo nell'aprile del 1486. Il primo che mise opera a questo grande edificio fu Antonio Filarcte detto t'Averulino, che immaginò un grandioso quadrato, con quattro corti, cinte da un doppio piano di portici sovrapposti t'uno all'aitro. Nel mezzo della corte principale s'innalza una chiesa formata da una sola cupola, che contribuisce all'ornamento di questa parte dei fabbricato, e neila quale ammirasi un bet dipinto dei Guercino.

Dietro a questa parte dell'edifizio scorre Il canale detto Naviglio, le cui acque servono a tutti gli usi dell'Ospedale. Glampietro Carcano, nel 1610, contribui ali' ingrandimento di

questo edificio con un considerevole legato; e il rimanente dell'opera fu affudata a Richini. Anche il Bramante vi avea prima posto mano, e de suo lavoro il portico a destra entrando, come facilmente socrgest datta differenza di stile che mostrasi in questo priece del parcechi architetti. Nel 1785 l'architetto Castelli in scello per compiere l'opera del Filarete, del Richini e del Bramante. Esso adoltò uno silie diverso da quello de' suo la nalcessori.

Il consueto numero del maiati è di circa soos; e di nerdi casi ammoni per perfino a soo. Grande quantila di caritativo il persono Capitale, per il cho si acrecibe di motto il suo reddito; e sarebbe uno de più ricchi d'Eurona, se non Gose aggravato da pesi enormi. Ogni due anni sotto i suoi portici si espongono i ritratti di tutti i benefattori dello Stabilimento, cia ciascuna espossitone, questa galleria, già numerosissima, si aumenta di qualche nuovo ritratto.

Mottl Stabilimenti dipendono dell'Ospedate Maggiore, cioè: il Luogo Pio detto di Santa Corona, che provvede i poveri ammatali di medici e chirurghi gratuiti, e delle necessarie medicine. - La Scnavra, o Casa del Pazzi. - L'Ospizio delle Partorienti e dei Troyatello

Le distribuzioni e la disciplina interna, non lasciano nulla a desiderare di quanto è necessario a slabilimenti di lal natura.

OSPITALE MILITARE. Vicino a S. Ambrogio. L'architettura di quest'imponente editicio, chi era altre volle un convento, è tutta di Bramante. Vi si notano particolarmente due corticon portici, una delle quali è di ordine dorico e l'altra di ordine ionico.

OSPITALE DE' FATE - BENE - FRATELLI. Lungo II navigilo di Porta Nuova. Quest'Ospitale fu ingraudito net 1825 unercè le liberalità di molte persone caritatevoll; contiene attualmenteolotli. Non vi si ammettono che gli uomini. La statua colossale che si rimarca sotto al vestibolo, rappresenta S. Giosotto al vestibolo, rappresenta S. Giovanni di Dio, fondatore e patrono deilo stabilimento. È opera del cav. Pompeo Marchesi.

OSPITALE DELLE FATT-BENE-SORILLE, Stradone di S. Angelo. Alla Contessa Ciceri si è debitori particolarmente delia fondazione di questo nouvo stabilimento. Questa pia dama venne aiutata da altre signore caritatevoli in così bell' opra. Il nuovo edificio è d'un'archilettura imponente che onora il talento del suo autore Attuitetti. Lo ccultore. Luigi Marcieso orno il a parte superiore di un gruppo in pietra, rappresentante la Carità. Questo spedale è esclusivamente destinato ai novert malati del sesso femminile.

OSPIZI. - L'OSPIZIO DEGLI ORVANI OD ORFANOTROPIO, mantiene 230 circa orfani, i quali ricevono una educazione elementare, ed imparano nella città un mestiere di ioro sccita.

L'OSPIZIO DELLE ORFARE dello la STELLA, vario diverse volte nella sua destinazione. Attualmente serve esciusivamente per le fanciulie aite quali si dà una piccola dote sesi maritano sortendo dallo stabilimento.

L'Osprao Tatura porta il nome del suo fondatore, il principe Tolomeo Triusi. È destinato al vecchi d'entrambo i sessi che hanno oltrepassata l'età di 70 anni. La celebre matematica Maria Gaelana Agnesi mori nel 1799 in questo stabilimento, ov'era venuta a dedicarsi volontariamente al servizio del'vecchi.

al se l'accessore l'accessore

GLI ASILI D' INFANZIA Vennerointrodotti in Milano nel 1836 e a quest'ora già se ne contano sette sparsi in varj quartieri della città.

Ricovaco de Barrani italanti e siatlati. Contrada di S. Cristina, in Borgo di Porta Comasina. Questo pio istituto ha per iscopo di raccogliere i bambini iattanti e siattati di quelle poverette che per guadagnarsi ii vitto sono costrette a restare tutto ii giorno fuori di casa.

PIA ISTITUZIONE DI PATRONATO PEÈ carcerati e liberati dal carcere la Milano. Esso venne fondato nei spas.

Po Istrutro di Socoaso pel medici e cilirupali, loro vedove e figli minorenal residenti in Lombardio. In esso, mediante la somma di Lire so austriache per l'ingresso e un contributo annuo di rei lire, avenendo che alcuno dei medici o chirurghi si trovassere gravali da infortunjo coltrovassere gravali da infortunjo colricevono una reiribuzione, la quois serve a preservaril dalla miseria.

PIO ISTITUTO TIPOGRAPICO. Venne foñdato nel 1304. È diretto a somministrare giornalieri sussidi a queili fra suoi membri, che si trovassero disoccupati per maneauza di lavoro, ammalati o cronici.

Po ISTITUTO FLASADONIO. FU CETGLO PO POR PORTO POR PORTO POR

Pio Istrutro va Carcai. Venne fondato nel 1840. I fanciuli il d'ambo I sessi vi sono Istruiti nella religiony, in varj utili lavori, nel leggere, nello serivere, nell'artimetica, nella musica. In esso si ammettono gratuitamente I fanciulii ciecht e miserabili nati o domicitati in Miano, dell'età natione anche quelli di mediocre condizione.

COLLEGIO DELLE VEDOVE. Istituito nel 1631 dal Cardinale Federico Borromeo. Non vi ha fra esse convitto. Vi sono ricoverate 18 vedove, non strette da voto alcuno: è loro altresi libero di abbandonare ii Collegio.

LUGGRI PII ELEMOSINIERI, Prima dei 1784 esistevano nella città di Milano 39 Luoghi Pii Elemosinieri, i quall vennero centralizzati sotto Il titolo di Luoghi Pii. Questo istituto ha per Iscopo di dotare fanciulie, soccorrere famiglie povere e vergognose, puerpere, vedove, fanciulle da monacarsi, distribuire elemosine ai poveri di alcune parrocchie, provvedere alie due Case degli Incurabili in Abbiategrasso , ec.

Milano conticne ancora un buon numero di attri stabilimenfi di beneficenza più o meno importanti, ma l'enumerazione di tutti eccederebbe t limiti che ci slamo prescritti, e d'aitronde quanto ne abbiamo glà detto basta a provarc che Milano non la cede a nessuna altra città per istituli filantropict.

PALAZZI E CASE PARTICOLARI. - PalaZZO Annoni, Porta Romana, n. 4201, Architettura di Richini: galleria di quadri fra i quali distinguest, un bel quadro di Poussin, e varj dipinti di Rubens e G. C. Procaccini.

Palazzo Archisti Stradonedella Passione. Architettura recente di Besia. In esso vi sono vasti e ricchi appartamenti, raccolta di quadri, incisioni, e ricca biblioleca, ec.

Palazzo Belgiojoso. Piazza dello stesso nome. Architettura di Piermarini: vi sono delle pitture e sculture. Palazzo Besana, Contrada degli O-

menoni. Architettura bizzarra del plitore architetto Leon Leoni . dello Il cav. Aretino.

Palazzo Busca, prima Serbelloni. Borgo di porta Orientale, n. 665, Architettura di Cantoni, maestosa facciata e grandioso atrio. Ha vasti appartamenti con pitture a fresco di Sabatelli, Trabalesi e Podesti.

Casa Brocca. - Corso Francesco, n. sos. Una sacra famiglia di Raffuello. - Sei quadri della scuola Spagnuola. - Una Cena di Bernardino Luini, ec.

Palazzo Castelbanco, Contrada di Brera, n. 1886. La facciata di questo palazzo non è ultimata. Esso contiene vasli e ricchissimi appartamenti nei quall veggonsi a profusione oggetti di valore, e soprattutto una bella raccolta di quadri e fra questi vi è un quadro di Raffaello, assai ben conservato.

CASINO DE' NEGOZIANTI. Contrada di S. Paolo n. 938. Questo palazzo è di proprietà di una società di negozianti, ed in esso vi si danno delle feste da ballo, ed alcune volte concerti, che sono frequentatissimi. Il palazzo, con bella archilettura, fu costrutto nel 1891; contiene sale riccamente addobbate, e nella principale vedesi un affresco di Sogni; gli è unito un

Palazzo Gavazzi, Contr. del Monte, n. 1263. Bella architellura di Clerichetti.

PALAZZO LITTA, COrso di P. Vercellina, Architettura di Francesco Richini: facciata del Bolli, e magnifico scalone in marmo di Merli.

PALAZZO GIA'MELLERIO, COrso di Porta Romana, n. 4933, Architettura di Cantoni.

PALAZZO PASSALACOVA. Contrada del Monte di Pletà, n. 1877. Architettura di Crivelli, con bel glardino.

PALAZZO GIA' RAIMONDI. Contrada del Monte di Pletà, n. 1578, Architettura

di Palagio Palagi. PALAZZO ROCCA-SAPORITI, COTSO di Porta Orientale, n. 722, Archilettura

di Giusti: gran colonnato ionico: basso rilievo di Marchesi, statue dello stesso e di Grazioso Rusca. PALAZZO TAVERNA, Contradadel Mon-

te. n. 883. Bell'architettura moderna di Ferdinando Albertoli. PALAZZO TAVERNA, Contrada de' Bi-

gli, n. 1236. Bei dipintl di Gaudenzio Ferrari, di Rubens ec. Corte dipinta da artisti della scuoia di Leonardo.

PALAZZO TARSIS, Contrada di S. Paolo. n. 945. Bell'architettura di Clerichetti.

PALAZZO TRAVERSI, Corsia del Giardino, n. 1164. Architettura det cav. Canonica.

CASERME - CASERMA DEL CASTELLO, Piazza dello siesso nome. Era primiityamente una rocca o fortezza la quale venne distrutta e riedificata varie volte. Finalmente nel 1801 fu stabilita quale si vede attualmente.

LA CASERMA DI S. FRANCESCO. Costruita sui disegni dei colonnello Rossi, è rimarchevole nel suo genere.

Si contano altre sel caserme, le cui distribuzioni interne sono perfettamente adalte al loro uso.

TEATRI, - I. R. TEATRO ALLA SCALA, eosi detto perchè occupa lo spazio della chiesa di tai nome, fu costrutto net 1778 sul disegni di Piermarini. Un portico a tre archi che sopporta un terrazzo, sorge sul davanti della facciata. la quale è adorna di colonne composte poco sporgenti e di un frontone triangolare. L'interno offre l'aspetto il più imponente. La platea è di forma elittica: Il circuito della sala è abbellito da sei ranghi di logge di cui i panneggiamenti esternisono tutti della stoffa medesima e del medesimo disegno. La maggior parle di queste logge sono proprietà parlicolari trasmissibili tanto per testamento, come per cessione o per contratto di vendita. Però I proprietari di delle logge vanno soggetti ai pari d'ogni altro a pagare l'entrata del teatro. Il quinto rango è tutto affittato a delle società private, i cui membri vi si recano a conversare, gluocare, leggere I giornali, ec.

Due comode scale situate a destra ed a sinistra del vestibolo, mettono alle logge ed alle sale di Ridotto, destinate a' concerli ed alle feste da ballo in maschera nei carnevale. Al teatro sono annesse delle sale, te quali servono per la scuola di ballo.

Il teatro alia Scala offre un magnifico colpo d'occhio, allorchè è Intieramente illuminato, lo che si chiama nel paese Illuminazione a giorno, ciò che avviene di carnevale ed in certe solennilà.

In questo teatro si rappresentano grandi opere e balli; è generalmente frequentato in ispecie nella stagione

di carnevale, epoca in cui i cantanti, t mimici ed i batterint sono sempre scetti fra i migliori artisti d'Italia.

Il Viaggiatore non avrà discaro di trovare qui il quadro comparativo delle dimensioni dei due teatri principali d'Italia: quello di Milano e quello di S. Carlo a Napoli.

#### MILANO

TRATEG DELLA SCALA.

Misure in piedi di Parigi.

| Piatea<br>Proscenio.<br>Scena |     |   | 1  | Lung | h.a | Largh a |     |   |
|-------------------------------|-----|---|----|------|-----|---------|-----|---|
|                               |     |   |    | 64   | 4   | -       | 87  | 4 |
| roscenio.                     |     |   |    | to   | 8   | -       | 41  | 7 |
| cena                          |     |   |    | 120  | 10  | -       | 93  | 9 |
| utto l'edif                   | ici | 0 | i. | 265  | 2   | -       | 100 | 8 |

# NAPOLI.

#### TEATRO S. CARLO.

|         |     |      |     | Lungn.a |     |     | Largu.a |       |
|---------|-----|------|-----|---------|-----|-----|---------|-------|
| Pialea  |     |      |     |         | 62  | 7   | -       | 62 -  |
| Proscer | ılo |      |     |         | 4   | 9   | -       | 45 11 |
| Scena   |     |      |     |         | 69  | -   | -       | 92    |
| Tutto I | ed  | lifi | cin |         | 163 | - 5 | -       |       |

I. R. TEXTRO DELLA CASOBBLIAN. QUesto leatro è anch'esso opera di Piermarini. Fu aperto ai pubblico nel 1790. L'architettura interna è a un dipresso la medesima di quella dei teatro aila Scala, ma in proporatoni minori; esso venne ristaurato inticramente nel 1944. Due archi gettati del 1944. Dei archi gettati della Corte in comunicazione diretta con detto teatro.

Texto Rè. Così detto dai nome del suo proprietario. È di piccota dimensione, ma assai frequentato e molto elegante, specialmente dacché fu intieramente ristaurato. Questo teatro è particolarmente destinato alla commedia. Occupa lo spazlo dell'antica chiesa di S. Salvatore.

TEATRO CARCARO. Anche questo porta il nome del nobile primo suo proprietario. Fu eretto sull'antico convento di monache di S. Lazzaro, dietro i disegni del cav. Canonica. È di un implanto felice, e lo si reputa favorevolissimo alla ripercussione della voce. Vi si rappresentano ora opere ed ora commedie.

TEATRO DI S. RADEGONDA. Contrada di questo nome. Fu dapprima sala di poca importanza, ma ultimamente ricostrutto con eleganti decorazioni. VI si rappresentano commedie ed onere.

TRATO FILO-DRAMMATICO. II disegno di questo piccolo teatro fu somministrato da Piermarini ed eseguito da Leopoldo Palcak, sul terreno prima occupato dalla chiesa e dal convento di S. Cosimo e S. Damiano. La facciata rimase interminata. In questo teatro rappresentano del ditellanti che vi si empresentano del ditellanti che vi si empresentano del ditellanti che vi si municipali del disposibili del proposibili del

TEATRO LENTASIO. Lo Indichiamo qui sollanlo per memorla; giacche per nessun rapporto merita attenzione. E anch' esso fabbricato sull'area di un antico convento.

TEATRO FIANDO dello GEROLAMO, Teatro di fantocci rimarchevole nei suo genere.

TEATAI DIERN. - I teatri dei Giardini Pubblici, della Stadera, della Concordia, della Commenda ed il Circo Bellati, sono destinati ateuni alle rappresentazioni diurne di esercizi equestri, ed altri alle rappresentazioni dramatiche pure diurne.

Basso di Diaxa. Fuorl di Porta Orientale. Bell' cdifizio costrutto nel 1841, con disegno dell' architeito Pizzala, ad uso di scuola di nuoto, con annesso una trattoria, caffè, bigliardo ed una vasta sala per feste da ballo e pranzi di società.

L'ANTILATIO BELL'ARTS. IN PIAZZA
d'Armil. Il piano di questo vasto anficetro è dovuto ai cav. Comonica, ai
quate la Lombardia va debitrice di
moiti leatri. E di forma cilitica e conta
zao piendi di Parigi nei suo gran diazao piendi di Parigi nei suo gran diasuo circulto piano perti d'erbe, dei
suo circulto piano peri d'erbe, dei
persone. Indipendentemente dagli equestri esercizi, dalle corse di carri e
cavallia cui le parlicolarmente destii-

nala, l'Arena è pure suscellibile di venire allagala e servire per divertimenti nautici. L'architettura di certe parti di tale e dificio è degna di rimarco. Il pulvinare, fabbricato che si riserba pel primari impiegati del Governo ed altri dicasteri, le Carceri, e la gran porta d'ingresso sono infatti di stile che rammenta i bei tempi di Roma.

Plazze. - Le piazze veramente degne di questo nome sono in piccol numero a Milano.

LA PIAZZA DEL DUOMO, quantunque vasta, pecca d'irregolarità; però si spara che, col tempo, verrà fatta degna del grandioso monumento ch' erge ad uno de' suoi latl:

LA PIAZZA FOSTANA, è di forma quadrilalera, regolare ed abbellita nel centro da una fontana di granito rosso liscio, la quale fu innaizzata nel 1780, Le duesirene di marmo che sostengono la conchiglia superiore furono scolpite da Franchi.

La Piazza di S. Fedele, unisce alla regolarità, il vantaggio di essere circondata da begli edifici.

La Piazza De'Mercanti, è anch'essa di piccoja dimensione: ma è ornata su due fianchi da belli edifici antichi e singolari. Il centro è occupato da un fabbricato massiccio sostenuto da un portico praticabile, e che scrve di Archivio per gli atti notarili. La maestosa fabbrica tulta di pietra con portici a colonne, sui lato settentrionale della piazza venne eretta con disegno di Seregni per ordine di Pio IV. Sulla parte inferiore della torre dell'orologio, vedesi entro una nicchia la statua colossale în marmo di S. Ambrogio, lavoro di Luigi Scorzini. L'edificio che rimarcasi dal lato opposto eretto nel 1316, detto Loggia degli Osil, merita particolare attenzione per la bella sua architettura.

La Piazza del Castello, che circonda la cascrma di cui abblamo già parlato, è di grand'estensione.

Le altre piazze di Milano non offrono nulla di rimarchevole.

Coasie Passecci, - Tutte le contrade di qualche larghezza che terminano ad una barriera, portano il nome di Corso, o Corsia, e servono di passeggio. I Corsi di Porta Nova, di Porta
Romana e di Porta Orientale sono I
più frequentali. Ques'uttimion inspecie e adottalo esclusivamente dalia
ciasse signorie. Le mura a bastioni
guarnite di alberi, le quali cingono
Milano quasi tutto all'intorno, offrono anch' esse una passeggiata agpradevoie La parte di Lail bastioni
pradevoie La parte di Lail bastioni
Porta Nuova è singolarmente destinala al corso dette carrozze, il cui
numero e l'eleganza preseniano un
aspetto ricco ed animalo.

Sulia sinistra dei Corso di Porta Orientale osservasi un vasto cancello di ferro, dictro a cui sono viali di alti castagni: tale cancello dà ingresso al Giardiul Pubblici.

GALLERIA DE-CAISTOFORIS. Fu cosiruita sui disegni e sotto ia direzione deil'architetto Pizzala, il quale con molta abilità seppe trar partito dello spazio per la distribuzione di tutte le parti interne. Questa galleria, o passaggio chiuso contiene o botte-ghe, ognuna delie quali ha una camera ai disopra: tati botteghe sono tutte eleganti ed anzi alcune montate con usos. La galieria ha preso il nome de'e suoi proprietari signori De-Cristón-fris, ai quali Mitano deve ii vantaggio di possedere il primo edificio di questa cenere.

sto genere. Mitano fu ia culia di moiti uomini celebri in tutte le carriere, ed oggi ancora detta città occupa il primo posto nelle Scienze, nelle Arti e nelle Lettere. Fra gli antichi citeremo: Cecitio Stazio, Valerio Massimo, Virginio Ruffo; fra i moderni Settala. Beccaria . Pietro e Aiessandro Verri, Oriant, Andrea Appiani, Manzont, Grossi, Pompeo Litta, ec. Milano ha dato anche vari Papi aila chiesa, e sono Alessandro II, delia famigiia Baggio. Urbano III, dei Criveiii. Ceiestino IV, Castiglione. Pio IV, de Medici e Gregorio XIV, Sfondrati.



### CONTORNI DI MILANO

## ESCURSIONE

#### DA MILANO ALLA CERTOSA DI PAVIA.

Si esce da Milano per la Porta Ticinese, e si prende la strada che costeggia in tutta ta sua lunghezza il navigtio di Pavia. A dieci migtia di distanza vi è il Borgo ed il Casietlo di

BINASCO, di cui abblamo già parlato alla pag. 60. Cinque miglia più innanzi si trova un villaggio, detto

TORRE DEL MANGANO. A questo punto presentasi alla sinistra un viale largo e dritto che riesce alla Cer-1032.

LA CERTOSA DI PAVIA deve la sua origine al fondatore dei Duomo di Milano, Giovanni Galeazzo Visconti. Nei 1396 ne venne posta la prima pietra, ed I lavori furono spinti con tanta atacrità, che tre anni dopo i Certosini erano già in possesso del convento annesso alta chiesa. Il piano della Certosa fu primitivamente attribuilo all'architetto tedesco Enrico Arler; ma ora pare di certo che lo si debba a Marco di Campione, eccello però la facciata, la quale fu costruita soltanto nel 1463 sul disegni di Ambrogio Fossano. Della facciala è di molla ricchezza, e le slatue, le medaglie, i bassi rilicvi e gti ornamenti che vi sono sparsi a profluvio, furono eseguiti dai migtiori artisti dell'epoca. come Antonio Omodeo, Cristoforo Solari , Andrea Fusina , ec. Queslo templo sontuoso, tutto di marmo, è diviso internamente in tre navate, ed ha la forma di croce latina, il cui punto centrale è coronato da un'imponente cupola di forma otlagona. Le cappelle sono in numero di quattordici oltre l'altar maggiore; sono tutte chiuse da bel cancelli e comunicano

fra di loro per una porla pralicata in ciascun muro che le separa. Le donne dopo che vennero nuovamente stabiliti nel convento i Certostin non possono entrare in queste cappelle. La votta della chiesa è in azzurro d'oi-

tremare, smailato in oro.

Le cappelle sono tutte adorne di dipinti, sculture, pletre preziose, mosaici, e marmi de' più rari: tutto questo vi è sparso con lale profusione che il detto templo passava per il più ricco del mondo cristiano, però avanti che l'invasione straniera lo avesse spoglialo di una quantità di osgetti preziosi.

La prima cappella a destra entrando è adorna di a freschi, di Lanzani, e d'un quadro di S. Veronica, di C. Procaccini. Nella cappella che segue vi sono pitture di Carlone, ed no quadro di Fava. Nelle successive canpelle vi sono a freschi, mosaici e hassi rilievi di molto merito. La nuova sagrestia è degna d'esser visitata per un bell'atlare decoralo da sculture. per un bei quadro incomincialo da A. Solari , ed uitimato da Bernardino Campi, e per altre pitture di Sozzi, Pasignani, Paggi, G. C. Procaccini, Morazzone, ec. Vicino alla cappella di S. Bruno, sull'allare della quale vi è un quadro di G. B. Crespi, evvi ta lomba di Giovanni Galeazzo VIsconti fondatore della Certosa. Il disegno di questo monumento si attribuisce a Galeazzo Pellegrini che lo cominciò nel 1490.

Daniels Crespi è l'autore degli a freschi che adornano la volta del coro, L'allar maggiore è rimarchevole per la ricchezza dei marmi, dei bronzi e delle pietre preziose che lo adornano.

Neila sagrestia vecchia, oitre l varj oggetti degni di curiosità che vi sono, rimarcasi particolarmente un gran pezzo di scultura rappresentante del fatti della Sacra Scrittura, lavoro di Bernardo degli Ubriachi latto coi denti d'Ipopopiamo.

Nelle varie cappelle, che incontriamo a destra avviandoci verso la porta, vi sono buoni dipinil di Morazzone, Carlo Cane, Fossano, F. Del Cairo, Ercole Procaccini, Panfilo, Federico

Bianchi, ec.
I mosaici che formano il palio di quasi tutte le cappelle vennero eseguiti datta famiglia Sacchi, che per moi-

ti anni di padre in figlio vi lavorò. Annesso aila Ceriosa vi ha il con-

vento ch'è un vasto quadrato circondato di porlici sostenuti da colonne di marmo con ornamenti in terra cotta. Unite a questi portici notansi ie

piccole abilazioni composte di una stanza ai plano terreno, un'alira ai primo piano ed unito un piccolo giardino. Questo convento che venne soppresso fu da non motto tempo reso al

suo uso primitivo, ed è ora abitato da alcuni Certosini.

Inviliamo ii viagglatore a sailre suita cupota se vuoi godere di una bella vista.

Abbandonata la Cerlosa e giunti ancora alla Torre dei Mangano, se si prende la strada a sinistra si arriva in breve a Payla di cui abbiamo dato

ia descrizione alla pag. 58.

## ESCURSIONE

DA MILANO ALLA SIMONETTA, ALLA CERTOSA DI CHIARAVALLE E DI GARIGNANO,

A RHO, LAINATE, ED ALLA MADONNA VICINO A SARONNO.

LA SIMONETTA, Quest'edificio aire voite notevolissimo, è situaio ad un miglio fuori di Porta Tanaglia. Attaineme è in parte occupato da una nuova fabbrica di candete steariche. Però gli stranieri lo visitano ancora per udirne l'eco che ripete perfino trenta volle lo scoppio di un'arma da fuoco, scaricala da una finestra dei secondo plano. Prima che fosse demolito un pezzo di muro che minacciava di ruinare, quest'eco era il maggiore che si conoscesse, poiche inpertuoleva il suono fino a 36 volte.

CERTOSA DI CHIARAVALLE. Tre miglia luori di Porta Romana, dopo aver seguilo un cammino flancleg-giato da ogui parte di prai artificiali, si trova quell'antica abbadia. Le grandi proporzioni della chiesa sono rimarchevoli, come pure l'architettura, che è di stile gottico composito. L'altezza, la forma e la sorprendente artezza, la forma e la sorprendente ar-

ditezza del campanile non sono meno degne d'attenzione.

Nell'interiore si osserva un bei mausoleo, ed Il luogo ove fu la tomba della celebre boema Guglielmina. Gli a freschi che ornano la volta e le pareti sono stimati, benche danneggiati.

CERTOSA DI GARIGNANO. Si va fuori di Milano da Porta Tanaglia, si traversa il borgo degit Ortojani, e dono due niigiia di strada si trova ii piccolo villaggio di Garignano, ove l'arcivescovo Giovanni II Visconti fondò ia Certosa destinata ai monaci deil'Ordine di Sant'Agostino, L'architcttura esterna della chiesa è semplice, ma regolare, e l'interno è ornato di bellissime pitture quasi lulte eseguite da Daniel Crespi. Esse rappresentano dei fatti detta vita di San Bruno, fondatore dell' Ordine dei Certosini, e sono mirabili per la loro composizione. Gli Angioli ed i Sanii detla volta sono dello stesso artista. Va- l rie teste di Certosini dipinte sutle pareti interne della porta maggiore son sorprendenti di verilà e di naturalezza.

Si è co' Certosini di Garignano che Petrarca andava a passare l' ultim' ora del giorno, allorche stanziava a Inverno, vicino a Milano, San Carlo Borromeo andava pure tutti gli anni a passarvi alcune setilmane.

Il convenio soppresso serve ora a degli usi secolari; ma la chiesa è ancora aperta, e serve di parrocchia al piccolo villaggio di cui poria il nome.

RHO. E un grosso borgo a otto migtia da Milano, andando fuori dell'Arco della Pace, e la prima posta che si trova su quesia strada. Ciò che da qualche celebrità a questo borgo è il bel santuario dedicato a Maria Vergine, if quale s' innalza alla sua estremita. Questo bei edificio, costrutto sui disegni di Pellegrini, è composto d'una sola navata, coronata da una bella cupola. Leopoldo Pollock, architetto alemanno, è l'autore della facciata che fu fabbricata moito tempo dopo il corno della fabbrica. Vicino al Sautuario si nota un vasto edificio che serve di alloggio agli Oblati, religiosi che hanno il privilegio di officiare la chiesa.

LAINATE. Da Rho una strada che passa dietro del Santuario di cui abbiamo ora parlato, ci conduce in breve tempo al grosso borgo di Lainate. nel quale si rimarca la bella vitia della famiglia ducale Litta Visconti Arese. di Milano, Benche questo fabbricato non sia terminato per intero, egli però merita d'essere veduto in varie delle sue parti: gli appariamenti vi sono vasti e comodamente disiribuiti. Le sale a plano ferreno, dalla parte del giardino, sono fabbricate in forma di grotte e nicchie a pieiruzze, e ornate di molti oggetti rari e curiosi: ammi-

ranvisi pure due siatue di bel marmo. rappresentanti la Maddalena e la Venere pudica, lutte e due opere del cavalier Pompeo Marchesi. La parte di queste grotte verso la facciata è solcata da tubt sotterranei che danno all'acqua ogni sorta di forme e producono le più imprevedute sorprese: sotto queite volte essa obbedisce quale schiava ai menomi capricci del fontaniere, il quale si diverte a tenderyl dei lacci inaspettati.

Il giardino è vasto, ben disegnato ed ornato di grandi serre che racchiudono una considerevole quantità di piante, d'arbustl e ben anco delle piante esotiche assai rare.

SARONNO, è un grosso borgo posto sulla destra della strada da Milano a Varese, che deve la sua riputazione ai Santuario dedicato a Maria Vergine. che s' eieva sulla parte destra della strada. Quet maestoso tempio fu costruito nel 1498 sotto la direzione di Vincenzo dell' Orto: In appresso la facciata fu fabbricata dai Pellegrini. e nel secolo XVI vi fu agglunta la cupola, L'interno, composto d'una sol navata, racchiude numerosi dipinti del Luini, i quali vengono considerati, per la maggior parle, come capilavori. Quelle pitture rappresentano, it Matrimonio di Maria Vergine. - La Dispuia di G. C. col Dottori. - L'Adorazione del Magi. - La Purificazione di Maria Vergine. - La Presentazione di G. C. al Tempio. - I quattro Evangelistl, nella cupola. - I quattro Dotlori della Chiesa, - S. Chiara. - S. Apollonia, ec. Il vecchio con bianca barba che si vede nel secondo dipinto

è il ritratto dello siesso Luini. Una Deposizione della croce, scolpita la marmo dai cav. Pompeo Marchesi, non è li minore degli ornamenti di quella bella chiesa.

## ESCUBSIONE

DA MILANO A MONZA E NELLA BRIANZA.

barriera di Porta Orientale e si segue il belloe largo viale, piantato d'alberi | cente, svituppasi alla nostra sinistra

Per andare a Monza si esce dalla | che conduce fino alla rotonda di Loreio. Colà una strada, aperta di ree si fa rimarcare per la cura colia quate fu costruita. Due altre strade conducono pure a Monza; ma questa da più frequentata; essendo la più coria e ta più betta. Vi sono poche contrade in Europa ovele strade maestre siano tanto moltipiteate e tanto hen fatte come in Lombardia; questa e una verità che l'viaggiatori I più prevenuti si compiacciono di riconosecre. Ora il viaggiatore che va direttamente a Monza può prendere una via più pronta, quella della strada ferrata recentemente aperta.

MONZA, città di 10,000 abitanti, celebre negti annali Lombardi ed anche nelta storia d' Italia. L'ornamento principale di questa città è la Cattedrate, edificio molto antico che fu ricostruito nel XIV secolo sul disegni di Marco di Campione. La facciata è molto più moderna, non datando che dal XVII secolo. Il basso rillevo che si osserva al disopra della porta principate è un prezioso monumento del secolo VII. Oltre to stile imponente della chiesa, essa distinguesi anche per te pliture di cul va abbellita. La votta fu dipinta da Isidoro Bianchi, l'altare maggiore da Montalto e da Giulio Cesare Procaccini. Vedesi pure una bella tela del Guercino, rappresentante la Visitazione della Vergine, e un a fresco non meno rimarchevole di Bernardino Luini, esegulio sopra una colonna.

Nella sagrestia si conservano diversi oggetti antichi e curiosi, i quali furono dati alla Chiesa dalla regina Teodolinda e dat re Berengarlo. La riunione di questi oggetti preziosi per la materia e pel lavoro, si chlama li tesoro di Monza. Vedesi pure la celebre Corona Ferrea, che serviva atl'incoronazione degli antichi re d'Italia. Un cerchio di ferro, formato, dicesi, d'uno del chiodi delta vera croce di N. S., è posto nell'interno della corona, nel luogo che circonda il capo, e si è da questo cerchio di ferro che la corona presc tal nome, abbenche essa sia d'oro e ricca di gemme. Questa corona fu altre volte posta sut capo di Carlo V a Bologna, in appresso su quello di Napoleone, la di cui incoro-

nazione ebbeluogo nel Duomo di Milano, nel 1808, e in fine nel 1858 essa servi atta incoronazione di S. M. l'Imperatore Ferdinandol. Per vedereria Corona Ferrea bisogna essere muntio d'un permesso in iscritto, emanato dial Governo di Milano; senza di che non at la vedere che la copia. Necessila denza del Governo, la quale l'accorda senza difficolta.

Sollo un portico contiguo alta chiesa vedesi in una niccitia II cadavere perfettamente conservato di Ettore Visconti, che mori nel suo castello dopo aver perduto tutto il proprio sangue da una ferila ricevuta in una gamba nel 1415. Quel cadavere è passato allo stato di mummio.

Non devesi lasciar Monza senza visitare Il patazzo dell'I. R. Villa, belt'edificio che fu fatto costruire dall'arciduca Ferdinando d'Austria nel 1777. col disegno di Piermarini. Al palazzo trovasi annesso un bet giardino all'inglese, disegnato con gusto, nel quale st rimarcano delte serre riccamente fornite di piante e d'arbusti indigent ed esotici: al di la del giardino si estende un vasto parco cinto da muro, nel quale sono sparsi con molta abilità del ricchi fabbricati, e rustici casolarl, ec. Delle strade larghe e comode, accessibili alle carrozze, lo traversano in ogni senso. Il salvaggiume vi è abbondantiselmo

Benchè Monza non sia una città di grande importanza, pure il commercio vi si mantiene sufficentemente altivo. Sul finire di giugno ttensi ogni anno una flera di cavalli assai frequentala.

Non molto lungi da Monza vi è (EENNETTO, magnifica villa che appartiene al conte Mellerio di Milano. Essa è posta in una situazione assal ridente, gilappartamenti sono ricchi, leganti e ornali da bei quadri di Pelagio Palagi, Diotti, Poter, Jondonio, Migliara, Bisi, ec. Due bei monumenti in marmo cseguili l'uno da Canosa, e l'altro da Fabris, formano il principale ornamento del-Protatorio, Un giardino assasi ben disegnato, abbeilito da vasche e da grotte, completa l'assieme di quei delizioso soggiorno di cui il flume Lambro trascorre al piede.

Inoltrandosi verso la Brianza trovasi

MONTICELLO. Bel villaggio, piacevolmente situato, il quaie riceve maggior vaghezza dalle numerose case di campagna che gil fanno corona. Sutia cima della collina s'innalza la chiesa da dove la visia domina tutta la Brianza. Di la vedesi pur anco la chiesa che vi è sulla spianata del comune di Montevecchia.

Clò che chiamavasi altre volte la BRIANZA, non era che li plano alla sommità d'una collina poco elevata, posla tra li monti S. Genesio e Montevecchio. Sopra quel plano vedesi tutt'ora la torre della campana che serviva alia convocazione delle popolazioni circonvicine. A'postri giorni la paroja Brianza ha preso una maggior estensione, e serve ad indicare tulla quella riunione di poggi e di colline che si sviluppano da levante a ponente tra il Seveso e l'Adda, e tra l'aperiura della valle Assina e la campagna di Monza da seltentrione al mezzodi. Le campagne della Brianza sono mollo fertili. La popolazione vi è numerosa e generalmente allegra. Le più variate ed amene prospettive coipiscono e dilettano ad ogni istante lo sguardo. I laghi di Pusiano, d'Alserio e d'Annonc, rallegrano la vista glà lanto soddisfatta dalle bellezze di dettaglio di questo paese. Non avvi elevazione per piccola che sia che manchi di ornamento, non sono alcune volte che una chiesa o una semplice capanna; ma la posizione ne è sempre piltoresca. Non vi è forestiere, per poco ch'egli prolunghi ll suo soggiorno in Milano, il quale tralasci di fare un'escursione in questa ridente regione.

Sulia strada che conduce a Erba ia vista è ogni dove aliettala dalle più incantevoli prospettive, sembra che questa deliziosa contrada sia stata creata a bella posta pel paesista.

ERBA, è un grosso villaggio, le cui getti che Desic case s'innalzano in anfileatro sopra dei forestiero.

una ridente collina, posto in una felicissima siluazione, e di più abbellito da eleganti case di campagna, popolatissime nel corso della stagione autunnale.

Vicino ad Orsenigo, a quaiche migina da Erba, vedesi una deiizosa colina, il cui decilvio è mirabilmente coliviato, e la cui sommità è coronata da una belia casa di campagna, delta il Soldo, che da lungi presenta l'aspetto d'una fortezza. Da lassù si domina tutta quella parte della Brianza, chiamata Il Piano d'Erba, ed 1 suoi d'inforta.

A ANZANO, che è a poca disianza dalla villa Appiani o Soido, puossi visitare la villa Carcano e il suo parco, non lungi dal quale estendesi il bel Lago d'Alserio che abbiamo già citalo; d'Anzano, piegando al sudest noi ci porteremo fino a

INVERIGO, per visitarvi il palazzo ed il giardino Crivelli, e particolarmente la magnifica abitazione del fu marchese Cagnola, autore dell' Arco ciella Pace, di Milano. Questa dimora, conosciuta sotto il nome di rotonda. merita per ogni verso l'ammirazione delle persone dell'arte, ed è spiacevole che la morte del proprielario le abbia impedito di proseguire ai suo compimento. Dalla cima dell'edifizio, intorno al quale avvi circolarmente una balaustra di ferro, la vista abbraccia un immenso orizzonte seminalo di colline, di fiumi, di laghi, infine di tutti gli accidenti che può presentare la natura.

Dopo di avere traversati successivamente i villaggi d'AROSIO, di GIUSSANO, di PAINA e di SEREGNO, si arriva a

DESIO, borgo considerevole, ben fabbricato, reso celebre dalla disfatta che ebbero a soffrire I Torriani nel 1277 coniro l'arcivescovo Olione Visconii, al quale tale villoria vaise il possesso esciusivo del ducato di Milano. Un piccolo ospedale, ed un ama di mantina della mantina di ma

### ESCURSIONE

#### DA MILANO A COMO AL SUO LAGO ED A LECCO.

Posle .

Per tre sirade si può andare a Como. La prima passa per Desio. La seconda da Milano va a Monza, e di la a Como, altraversando i Villaggi di LISSONE, SEREGNO, MARIANO el difine quello di CANTU', ove sono molte case di recente costruzione. La terza passa per Barlassina, che essendo la più diretta imprendiamo a descrivere.

Sortiti da Milano per la porta detta Comasina si trova

AFFORI, piccolo villaggio sulla parte destra della strada, che si fa rimarcare per una bella casa di campagna, proprietà presentemente della famiglia Taccioli.

Poco lungi dopo aver iasciato dietro a noi il villaggio della

CASCINA AMATA, vedesi sopra una piccola eminenza l'antico palazzo di Motebello, gia proprietà dei conti Crivelli. Allorche Napoleone era generale in capo dell'armala d'Italia, passò alcuni giorni in questa bella dimora ove fu segnato il trattato di Campo-Formio.

BOSISIO, grosso villaggio, si incontra dopo Cascina Amata. A poca distanza di la si presenta

CESANO MADERNO, ove si veggono due belle case di campagna, le quali appartengono, l'una alla famiglia Borromeo, l'altra alla famiglia Arese. Dopo Bosisio si passa a

SEVESO, villaggio di nessuna importanza, che trae il nome dalla piccola riviera vicino alla quale egii è posto, quindi a

BARLASSINA, prima siazione di posta, e borgo abbastanza considerevole. Al di la di Barlassina noi incontriamo successivamente, gil uni sulla destra, gli altri sulla sinistra della

strada, i seguenii villaggi: BIRAGO, LENTATE, COPRENO, MONSOLARO, ASNAGO, LA PIODA, C VERTEMATE, al·quali fa seguito im--

mediatamente
FINO, grosso borgo ben popolato,
ove rimarcasi una belia villa, appartenente al marchese Raimondi stanziato in Milano.

Continuando la strada si veggono a destra i villaggi, chiamati

CASNATE e BERNATE, fabbricati sopra due ridenti colli.

Alla CAMERLATA, piccolo borghetto insignificante, comincia una hella strada flancheggiata da alberi d'alto fusto, che per un pendio doice e ben combinato ci conduce al sobborgo di San Bartolomeo, Sulla cima del monte intorno del quale gira lenlamente la strada, vedesi ancora una antica torre, chiamata torre di Baradello, che ebbe qualche celebrità negli annall Lombardi. Nel 1277, Napoleone della Torre, signore di Milano, essendo stato vinto dal Visconti, vi fu rinchiuso in una gabbia di ferro, e vi peri miseramente. Si vuole anche che si desse egli stesso la morte urtandosi con violenza contro i cancelli della sua gabbia.

#### como.

ALBERGHI PRINCIPALI. L'Angelo, i'llalia, la Corona, il Monte di Brianza.

Nozioni Stonicia. Diverse sono le opinioni sull'origine di questa città; poiche Giustino l'attribuisce al Galli, i quall vennero in questa contrada condotti da Brenno. Cornello invece l'attribuisce ai Greci che popolarono le rive vicine, ed infine Catone la rapporta agli Orobj, popolo d'origine

Ceitica, e ne fa salire la fondazione a [ tre secoli prima di quella di Roma. In appresso essa passò sotto ii dominio degli Etruschi, che diedero al iago il nome di Larlo. I Galli condotti da Beiloveso se ne impossessarono alla lor volta, per cederla poi ai Romani. Questi ultimi fecero a Como di moite riparazioni, avendo questa città assal sofferio dalle frequenti invasioni dei Rezj, e siccome essi l'avevano ricostrutta quasi per intero le diedero il nome di Novocomum. Essi slabilirono delle numerose stazioni militari nelle diverse parti di quella provincia, e vi condussero pure sotto il tilolo di coloni un buon numero di famiglie greche. A quell'epoca essa fu eretta in municipio da Pompco Strabone. La storla nulla dice degli avvenimenti che si passarono a Como dopo la caduta dell' Impero Romano sino aii' anno 1107, in cul si trova la prima menzione che venga fatta del suo Governo municipale.

Verso la stessa epoca Como, ad esempio delle altre città iombarde, si cosiliui in città libera, e sostenne una gioriosa lotta contro Milano, lotta che fini colla distruzione lotale di Como nel 1427; essa ciò non ostante non cede che alla leza di quasi tutti i Lombardi

ed al tradimento.

Ricostrutta da Federico Barbarossa nei 1135, essa fu qualtro anni dono circondata di mura, guarnite di torri per ordine dello stesso principe, In seguito si costilui in repubblica, e tale forma di governo si manlenne per due secoli. Le fazioni delle due famiglie Villani e Rusconi la straziarono internamente fino ai momento in cui quest'uilima la vinse; essa non tardò poscia a passare sotto il dominio de' Visconti, duchi e signori di Milano, Dopo quest'epoca Como segui sempre il destino di Milano. Presentemente essa è Capo-juogo della provincia dei suo nome.

GEOGRAFIA E STATISTICA. COMO È SItuala in una bella valle al pledi dei monti che la circondano, e suil' estrenilà meridionale dei Lago che porta lo stesso nome; essa è a 23 miglia N. N. O, da Milano, Como è fabbricaia ge-

neralmente con irregolarità; il suo seicato inita quello che i forestieri ammirano in Milano. Essa racchiude una biblioteca comunale, due ileci, fre ginnasj, una scuola elementare maggiore, un convento di religiose, dette Salesiane, uno spedale, un ospizio per gio orfani dei due essas e vary altristario di ultie le magistrature municipati, commerciali, e giudiziarie. È pure la sede di un vescovado, suffragane cell' arcivescovado di Milano.

Il commercio di Como ha un'antichissima riputazione pei suoi prodotti manifalturieri in tana, e benchè tale industria sia molto diminuita dalfaconcorrenza, essa però non tralascia di essere luiti ora considerevolismi. Verso la meta del XIV secolo il commercio di seta vi fu introdotto, e dopo quell'epose egli acquistò un gran ineremento. Si valula a 20,000 anime la nepolazione di Como.

Questa città racchiude varj edificj che meritano l'allenzione del viaggialore, e tra gli altri la cattedrale, o il Duomo. il liceo ed il teatro.

Dopo ii Duomo di Milano e la Certosa di Pavia, la Cattebrale di Como passa per uno de'plù bei tempj dell'llalla settentrionaie. Essa ebbe principio nel 1396, ma non fu terminala che verso la metà del XVIII secolo. La facciala è ornata daile statue del due Plinj rappresentati seduti e sormonlati da un baldacchino: vi si vede pure il busto di Cicco Simonetta, segrelarlo di un duca Sforza. Generalmente si considera la iunetta che fregia la porta maggiore come un'opera di merilo. Il lungo intervallo che vl fu fra ia sua fondazione ed ll suo fine spiega ja differenza di stile che si osserva nell' interno che ha la forma delia croce latina, ed è composto di tre navale. In fatti li capo e ie due braccia lalerali della croce sono di slile romano; jo slile gollico domina nel mezzo, ed il gusto francese si riconosce nella cupola. Gli allari di S. Gerolamo e di S. Abbondio sono ornati di belle pitture di Bernardino Luini e di Gaudenzio Ferrari. Le statue ed i bassi rillevi in marmo che abbelliscono l'aitare di S. Gluseppe, sono distinti iavori del cav. Pompeo Marchesi. Il battisterio, il cui disegno è attribuito a Bramante, è degno di nota per l'eieganza della sua architeitura. La volia della chiesa fu non ha guari rislaurata. Vicino alla cattedrale s' innalza

l'antico Palazzo del Comune, che è fabbricato in marmo di tre colori.

La chiesa di S. Finnata era anticamente, diciesa, un templo pagano, e ridulio in chiesa nel VI secolo. Sera di ricostrutta in varie parti; e Essa nonosiante l'amalore di antichilià vi trocerà ancora diversi oggettil degal della sua osservazione. Si fa un gran acso dell'organo di quella chiesa, che è uno fra il migliori della città. Li Licco è usoto vicino alla porta,

detia Torre perchè essa è in fatto formaia da una torre. La facciata di questo edificio fu fatta costruire pochi anni sono sopra il disegno dell'architetto Simon Cantoni; essa fu abbelilla da otto coionne corinte in marmo, detto Cipolino, proveniente da diversi edifici antichi che adornavano la città. Questa facciata è anche fregiata da nicchie che contengono i busti di quegii uomini iliustri di cui Como fu ta culla od li soggiorno, come: i due Plinj; Cecilio, poeta comico; Caninio Rufo, poeta che cantò la guerra dei Dacj; Paolo Giovio, vescovo, oratore e istoriografo; i papi innocente XI e Ciemente XIII; Carlo Gaslone Rezzonico, poeta e prosatore; Volia, ii celebre inventore della pila. Il busto che domina tulti gli aliri rappresenta S. Abboudio, patrono e protettore della diocesi. La facciala è dominata dalle statue allegoriche deila Religione e della Filosofia-

Il Liceo contiene delle sale spaziose per le lezioni, un gabinetto di fisica e la biblioteca comunale.

IL TEATRO, posio a poca disianza dalia catledrale, fu eretto net 1815 sul luogo d'un antico castello, seguendo li piano dell'architetto Casi. La facciata si compone d'una specie di vestibolo formato da colonne di gran dimensione, le quali soslengono un frontone triangolare. L'architellura

esterna è tanto maestosa quanto ne à elegante l'interno. Dietro il paleo scenico fu costrutto un anfitearro per servire alle rappresentazioni diurne. Le saie del primo piano sui davanti del teairo sono adornate con gusio ed eieganza, e servono per uso della Società del Casino.

Como va superba con raglone d'aver data la uce ai ceiter A telsandro volta, la cui scoperta della plia (In si utili ealie scienze fisiche: infatti gii abiianti banno innaizato a quel sommo una siatua colossale in marmo, eseguiia dai cav. Pompeo Marchesi. Essa è collocais sopra un piedestalio di granilo, e orna una delle piazze della clità, denominata ora Plazza volta. I figli e la vedova di quel gran fisico gli lanno ugualmente eretta una magnifica tomba a Camnago, villaggio distante circa due miglia da Como.

Como possiede varj sobborghl; ma i più degni dell'attenzione del viaggiatore sono quelli di Vico e di S. Agostino, situali l'uno sulla riva occidentale, e l'aliro sulla riva orientale del lago, di cul parleremo più innanzi,

Il sobborgo dell'Assurcara ha unula di rimarchevoie per sè slesso; una vi si vede la chiesa del Caocasso, celebre santuario che nei giorno dei giovedi santo attira una immensa quantità di fedell. Là vicino vedesi pure S. Assoroso, chiesa tulciare deta diocesi, edificio che daia dai IV secolo. A questa chiesa si trova attiguo il cimistro della cilia, che viene abbellito di nuove cappelle disegnate con gusto.

#### LAGO DI COMO.

I forestieri che non volessero approfitare dei varj battelli a Fapore che giornalmente fanno il viaggio da Como a Collico e viceoreza, e che bramassero visitare a maggior agio i dintorni di Como e le principali ville che adornano il Lago, potranno noleggiore ad ogni ora nei porto di Como delle barche in stanziole tiudi, coi quali demon accordare anticipatamente il prezzo sia ad ora, sia per l'intera giornata.

Il Lago di Como, conosciuto dagli antichi sotto il nome di Lario, Incomincia ai piedi delle Alpi Lepontine, e si estende dal nord al sud. Dopo una distanza di circa otto leghe, esso si divide a Bellagio in due rami, l'uno de'quall dirigendosi al sud-ovest va a terminare a Como, e l'altro svi-Impondosi ai sud-est finisce a Lecco, da cul prende il nome. Questo lago è alimentato dall'Adda e dalla Mera, e da una ventina di riviere e non meno di quaranta torrenti, senza pariare d'una gran quantità di ruscelli. La sua maggior larghezza è di circa 4 miglia, e la sua altezza al disopra del livello del mare è di 775 piedi. Esso è dominato da due venti chiamati il Tivano e la Breva. Il primo soffia dopo ia mezzanotte dalla parte dei settentrione; il secondo soffia in senso contrario e comincia verso il mezzodi. Ciò non ostante vi regnano pure alcuni altri venti che partono dalle numerose gole di ogni riva, e che sono cagione alcune volte di gravi accidenti , massime sevi è temporale. Il lago è assal abbondante di pesci ed oltre aile trotte, che vi sono squisite ed abbondanti, vi si pesca una sorie dipesce, detto agone, la di cul carne è eccellente.

Nella bella slagione il lago è coperto di barche che lo percorrono in tutt'i sensi, e formano uno spetta-

cojo animato.

Gli abitanti dei lago di Como hanno in generale lo spirito avventuroso no intraprendente; infatti la maggior parte di essi percorrono non solo l'Europa, ma ben anco l'America, per darsi al commercio di dettaglio.

IL BORGO YICO, che sta alla sinistra useendo dal porto dictomo, éc composto di una serie di ville ricche ed elegani, la maggior parte delle quali hanno l'aspetto di palazzi. Sidistinguono particolarmente le ville FOSSANS, SALAZAR, BATTACILA, e sopra tutte la villa ODSEACEUR-RAMONDI, che si fa rimarcare per le sue vaste proporzioni, e per suoi ricchi appartamenti. Benché meno sontuose le "Ville FRANN", BARBÓ, CALDI E FONTANA DON SONO PETÒ ME-CALDI E FONTANA DON SONO PETÒ ME-

no merilevoli di una visila del viaggiatore.

Quella parte della riva, ch'è chiamata l'Olmo,forma Il passeggio favorito degli abitanti di Como.

Il sobborgo che si estende sulla nostra destra, detto Bosco n. S. Acostro Sode di una dolce temperatura durante l'inverno de il centro di un commercio animalo. Esso si raccomanda pure per varie ville deganil, quali sono la Parceszana, le ville Goroto, Parrosan, e.c. in un contesto de la compania de la compania de la compania del proposito del proposi

BRUNATE, ove generalmente sale li forestiero che ama godere del bei punti di vista. Di la egli potrà vedere una parte degli Apennini, del Piemonte, Il lago maggiore, quello di Varese, di Como, la Brianza co'suoi laghi ed una

gran parte della Lombardia.

Cominciande il nostro giro su lago, il promontorio ché si vede al di là del Borgo S. Agostino è chiamalo Geno, ed è circondajo da una terrazza, la quale domina una bella casa e dei giardini di proprietà dei marchese Cornaggia. A due miglia di questo promontorio si presgntan sette gruppi di case il cui assieme porta il nome di losse li cui assieme porta il nome di

BLEVIO. Le case, fra queste, che no le plù vicine al lago, son di proprietà del signori Mylius, Artaria, Ricordi e Bôrghi. La celebre danzatrice Maria Tagiloni sta facendo costruire essa pure una sontuosa villa con va-

sto giardino.

In segulio si presenia la villa Ripoway detta il Belyspera a causa della sua amena posizione; il giardino di questa villa contiene ricche collezioni di piante.

Passala la villa Spancas vi è sopra una rupe il monumento funebre, cretto alla memoria di Federico Loke, discendente dai celebre filosofo di lai nome, naufragato nel 1833 sollo gil occhi de'suoi parenti e della sua giovine spossa.

Poco lungi di la si vede la vilta

PASTA, che appartiene alla rinomata cantante dello stesso nome; è una villa recentemente costruita che merita d'essere notata anche pei suo vasto giardino.

La villa TAYENA, altre voite TARI, che viene in seguito, offre alla curiosità de' visitanti un grande e ben distributio giardino, uno fra i più rimarchevoli dei lago di Como tanto per la cura colla quale è tenuto, quanto per le plante rare che contlene; in esso vi è pure una bella grotta artificiale.

Al di in di questa villa si presenta TOBNO, villaggio considerevole, rinomato altre volte per le sue manilatture di panni, e più forse per le accanite guerre contro i Comaschi. Chiamasi Montepiatto la montagna che si alza vicino a tai villaggio, e sullaquale vi ha un antico convento di monache ora disabitato.

Riprendendoa Como la descrizione della riva sinistra dei lago, da Borgo, Vico una bella strada, costruita per rodine della principessa di Calles, el conduce sino a Cernóbblo, La villa Govota o Grunello, el a villa Zeccorra sono i primi oggelli rimarchevoli che moi incontriamo ascendendo da quel sobborgo. Dono la Zuccolla vi ha la TAXERADA, VIII a non meno inderessante. In questi oggo varchiamo il toria del quie troviamo del quie troviamo del quie troviamo del quie troviamo del quie troviamo.

CENVOBBIO, I di cui abilianti esercilano quasi tutti la professione di barcaiuolo o di pescalore, Questo villaggio è situoto in una ridente posizione, ed ha varie belle case di campagna di proprietà dei signori Cima, Londonio, Ponzani, Bolognini e colli, Quest'è la patria dei cardinale Toiomeo Galllo, al quale Como deve tanta gratifudine. Da questo puntosi scopre il monte Bisbino, che è alto, 3540 metri al disogna dei livello dei mare, il di cui versante orientale viene animato dai villarazi di

PIAZZA, CASNEDO e ROVENNA, e comonato da un santuario dedicato a Maria Vergine. Continuando la strada sulla medesima riva, presentasi una pieccola baia all'estremità della quale sorge la villa d'Estre, che fu costruija dai cardinale Galilo, e aumeniai ai napresso dalia contessa Caleurare. Pino. I fabbricati imitanti fortezze che ornano il pendio di quesia montagna furono faiti erigere da quella dama per celebrare il riforno di suo marilo dalle sue campagne in Ispagna. Questa villa essendo dopo passala nelle mani della principessa di Galtes, fu di abbellita con somma magniticenza. Ora è diventata di proprieta dei barrone Ciani di Milano.

Pizzo, è un'altra villa assal piacevoie che appartiene da poco a S. A. I. e R., il Vicere Ranieri, in cui si rimarca un bel glardino, e un monumento eretto alla memoria di Volta.

Di recente costruzione è la bella villa Curris con ben disposto giardino che fa seguito al Pizzo.

che la seguito ai l'izzo

MOLTRASIO, villaggio in una positione pittioresca, è da nolarsi per una bella cascata che si vede nella parte superiore, e per una villa imponente di proprieta della nobile famiglia Passalacqua. La montagna in questo luogo racchiude delle cave di cia. Nelle circonvictien rocce si veggono delle numerose grotte, la di cui freschezza e l'avorevolissimo alla conservazione del vino. Qui la strada cessa dall'esseraccessibile alle carrozze.

URIO, che viene in seguito, non offre di curioso che la viila altre volte Melzi, fabbricata sopra un piano da dove una grandiosa scalinata si abbassa fino alta riva del lago.

CARATE, LAGLIO, TORRIGGIA, BRIENNO, ARGEGNO, COLONNO, SA-LA, e SPURANO, sono i viliaggi che si presentano successivamente su quella sponda occidentaie dei lago, e che inanno nulla di particolare fuori che la loro posizione più o meno pilioresca, ed alcune belle vilia.

Si è ad Argegno che incomincia la valle Intelvi lunga sette miglia e che lia due uscite, l'una ad Osteno sui lago di Lugano, l'altra ad Avogna, piccolo villaggio del canton Ticino.

Vicino a Sala vedesi a poca distanza della riva un'isoletia detta Iso-La S. Giovanni, che sotto il nome di Isola Comacina occupò un posto imporlante negil annali lombardi, essendo essa stata per lungo tempo il propugnacolo della libertà Italiana. Vi ha luogo a credere che gli atterramenti ele attuvioni l'abbiano di molio impicciolita. Nulla più rimane delle sue fortificazioni, e non vi si vede che una piccola chiesa, detta di S. Giovanni.

Sata è li primo punto di quesla contrada che si chiama la Tremezzina, e che assal giustamente vien denominala il Giardino della Lombardia. Si trova in fatlo sopra questa terra privilegiata tutto ciò che può rendere placevole t'esistenza, Aranci, Ilmoni, cedri, boschi d'olivi, mirti, allori, vili, gelsi, verdeggianti prati, ridenti vallate, deliziosi colli, sorgenti, tutto sembra esservi stalo accumulato perchė i'uomo non avesse plù nulla a desiderare. L'aria vi è anche non soltanto pura, ma ben anco vitale e balsamica. Nell'autunno questi ridenti paesaggi sono animati da una immensa quantità di persone che vengono a popolare le numerose case di campagna che presentano questi mirabiti sponde.

Ritornando sutla destra riva che abbandonammo a Torno, nol ottrepassiamo il promontorio sul quale sta quel villaggio, e tosto ci si offre allo sguardo la PLINIANA, celebre villa che deve ii suo nome ad una fontana inlermittenle che vi si osserva, e di cui i due Plini diedero un tempo la descrizione, dalla quale risullano te stesse particolartia che si veggono tutt' ora. L' acqua di quesla fontana, che sorge da una caverna posla alt'estremità d'un cortile, cresce e decresce sensibilmente varie volte pella giornata: i ritorni sono periodici. Questo luogo non era che un deserto, quando nel 1370 il conte Anguissola. uno de'quattro congiurati che assassinarono, a Placenza, il duca Pietro Luigi Farnese, vi fece costruire l'edificio che vediamo anche in glornata, e vicino ai quale si può vedere una betla cascata. La villa Plinlana appartiene ora at principe Beiglojoso, it quale la fece ristaurare e decorare con molto lusso.

I villaggi di MoLINA, LENNA, PALANZO, POGNANA, CARRON È NES-80, si presentano successivamente sul decivio della montagna nelle situazioni più o meno elevate. Nel 1811a una rupe essendosi spaccala nelle vicinanze di Molina, scopri agli sguardi una vasca scavata in un letto d'ardissia dall'acqua che filtra dalla parte superiore della montagna e che si precipita dall'altezza di Sametri. Questa cascata è si rumorosa che le vene dato il nome di Orrido di Molina.

A Nesso trovast un' altra cascala che per goderla in tutta la sua beltezza, bisogna mettersi sul ponte che
riunisce le case della parte superiore
dei villaggio. Da quest' ultimo luogo
si può salire sul Piano del Tivano,
la cut allezza al disopra del tivello
del lago è di Soso piedl. Poco tempo
fa vi furono dissotterrate delle nioneteromane, e vi trovarono una cava
di torba abbondantissima. Questa
montagna è fertile in plante rare ed
in semplici: essa abbonda pure di
salvaggiume.

Da Nesso a Bellaggio ie sponde del lago non offrono nulla di rimarchevole; poiché la Cavagnola è soltanto un albergo frequentato dal barcaluoli e dai pescatori, e

LEZZENO, non è che una riunione di case, la cui posizione è tanto infelice che il sole d'autunno non avendo forza sufficiente per maturare i fichi sulle plante, essi vi rimangono fino alla primavera susseguente, ed altora soltanto riescono a perfella maturanza.

BELLAGGIO, che viene dopo Lezzeno è un borgo considerevole che s'innatza sul promontorio ove il lago si divide in due rami. Le ville Taorri, Ciccas, Ascussoa, Pon.p-Pazzoat e Muzra, abbelliscono tutta la costa che si estende fra Lezzeno e Bellaggio. Quebe case di campagna sono tutte più o meno eleganit; ma la villa Melz supera tutte le sue rivali per gil osgetti d'arte che racchiude nel palazzo e nei suoi deliziost tiardini.

L'estremità dei promontorio è coronata dalla vilta Serbelloni, i cui glardini sono di un gusto perfetto, e ove si gode della visla di tre rami del lago, una delle più belle e sorprendenti vedute che possansi trovare in Italia.

Dalla villa Meizi si può andare diretlamente, col mezzo di una bella strada, sulla riva opposta, vale a dire, sulla riva occidentale del lago di Lecco, ove potrassi visitare la villa VENINI, edificio maestoso ed Imponente conoscluto originariamente sotto il nome di villa Giulia. È in questi dintorni che Plinio il giovine aveva la sua casa di campagna.

Lasciando Spurano ove noi ci slamo fermati sulla riva occidentale, non tardiamo a scoprire

LAVEDO, fabbricato sopra un promontorio abbastanza sporgente nel lago, e ove il cardinale Durini fece erigere un bel palazzo circondato da magnifici glardini. Di là del bel viall ci conducono la una ridente vallata a cui forma corona il Santuario della MADONNA DEL SOCCORSO, ove i fedeli accorrono in folla nei mese di settembre. Una bella casa conosciuta sotto il nome d' Acous FREDDA, a motivo di una sorgente permanente che scaturisce a poca distanza, s'inualza non lungi di la e occupa il luogo di un antico convento di Cerlosini.

Sulia punta del promontorio di Lavedo, ora proprietà della famiglia Arconall, godesi di una bellissima vista.

LENNO, che si trova dopo aver passato it promoniorio, richiama per la sua etimologia greca i primi abltanti di quelle contrade. Vi si vede ancora infatti un piccolo templo sotterraneo adorno di colonne di marmo cipollino, che si dice essere stato anticamente consacrato a Diana. Vedonsi anche del resti d'antichi altari, i quall non lasciano verun dubbio sulla dimora del Greci in que' luoghi.

Tutta questa parte della riva è ab-

bellila dal bei villaggi di

PORLEZZA, MEZZEGRA, IZZANO, BOLVEDRO, S. LORENZO e TREMEZ-ZO, ove si gode, come noi l'abbiamo rimarcato, del clima più dolce e delle prospettive più piacevoli, alle quall aggiungono maggior bellezza le

ville Carli, Scorpioni, Brentani, Busca. RIVA.

Passalo Tremezzo innalzasi maestosa la villa Sommariva altra volta appartenente alla famiglia che gli diede il nome, ed ora di proprietà di S. A. la principessa Alberta di Prussia. Questa villa è senza dubbio la più suntuosa di tutte le altre che adornano il lago di Como, sia per la sua posizione quanto per glioggetti d'arte che essa conflene

CADENABBIA, è il nome dei villagglo che vien dopo, ed ove vi è un buon albergo assal frequentato. Oul fa stazione il battello a vapore, e qui può fermarsi il viaggiatore che non avendo molto tempo da implegare per visltare tutto il lago, può in poche ore fare una glia a Varenna e Bellaggio per nuovamente imbarcarsi sullo stesso battello al suo ritorno per Como.

Seguendo la sponda del lago da guesta parte incontrasi MAIOLICA, altro albergo così chia-

mato dall'essere originariamente una fabbrica di malotica. Al disopra della Majolica vedesi il villaggio di

GRIANTE, posto in mezzo a ricchi vigneti. Continuando a costeggiare la riva del lago da questa parte succede presto il grosso borgo di

MENAGGIO, patria del celebre scultore , conosciuto sotto il nome di cavaliere Aretino. Qui incomincia la vallala che conduce a Porlezza, sul lago di Lugano.

A LOVENO, piccolo villaggio di questa vallata, trovasi un bel monumento sepolcrale, eseguilo dal cav. Pompeo Marchesi, eretto alla memoria del sig. Mylius, e la villa Azeglio.

Una mezz'ora di strada al di la di Menaggio, presentasi

NOBIALLO, piccolo villaggio che possiede delle ricche cave di gesso ed alcune di alabastro venalo.

Poco dopo vi è un grande scoglio detto il Sasso rancio, che ha tale denominazione dal colore ranciato che gli comunica l'ocra che se ne tira, e che si implega nella fusione del ferro. Quella roccia è prossima al Santuario della MADORNA DI NOBIALLO, che merita d'essere veduta. Le abitazioni sparse nel vicinato sono collettivamente chiamale

male
ACQUASERIA, dal nome del vicino lorrente. Un declivio sufficientemente dolce el conduce losto a

REZZONICO, grosso borgo antichissimo che fu culla del papa Innocenzo XII, e dei conti Antonio Gluseppe e Carlo Gastone Rezzonico.

CREMIA, piccolo villaggio che si presenta continuando a costeggiare il lago, possiede nella sua chiesa un bel quadro di *Paulo Veronese*, rappresentante S. Michele.

Poco dopo noi troviamo una bella cascala, che è tosto seguila dal villaggio di

PIANELLO, ove si vede un ponte rimarchevolissimo gettalo sopra un torrente.

MUSSO, che vien dopo, possiede del abbondanti caved i marmo, datte quali non si ritrae tutto quel profitto che si potrebbe. Sulle atture circonvicine si veggono ancora le ruine di antichi castelli, e di antiche lorri, che hanno figurato altre volte nelle guerre lombarde

DONGO, grosso villaggio dopo Musso, si raccomanda per le sue miniere di ferro e di rame, e per le sue considerevoli fucine. Le vaste fonderie del sig. Rubini meritano principalmente l'attenzione di coloro che sanno apprezzare questo ramo d'industria. Qui comincia la strada del monte Giovio, che conduce a Bellinzona in selte ore.

I villaggi di GARZENO, di GERMA-SENO, di STAZZONA e di BRENZIO, sono come in scala a poca distanza l'uno dall'altro sui pendio della montagna di Dongo. A Brenzio si ponno vedere le belle pitture del cav. Isidoro Bianchi e di Fiammenghino.

GRAVEDONA è il borgo il più considerevole che vi sia sulle rive dei lago di Como; egli è popolatissimo e si fa rimarcare per quel bei palazzo munito di torri, le cui terrazze si veggono dai lago, e che fu costrutto dal cardinale Tolomeo Gallio, al quale apparleneva un tempo Gravedona a titolo di feudo. Sulle rive dei lago si

vede ancora un piccolo tempio che data dal tempi dei Romani; ma l'innaizamento dei letto dei lago l'ha disgraziatamente coperto quasi interamente. Nella chiesa parrocchiale di Gravedona vi sono due iscrizioni cristiane del V secolo.

A modo di quanto abbiamo delto per Dongo, il fianco della montagna di Gravedona è pure animata dai vitlaggi di

TRAYERSA, DOSSOLINO 6 PF-GLIO, I VIIII no de quali contiene degii a freschi di Fianmaraphino, che rappresentano il giudicio finale, ed altre pitture attribuite a Isidoro Bianchi, che no nominamno più sopra. Il sasso aculo che si rimarca in questi dintorni si compone di un quarzo tanto trasparente che ha lutta l'apparenza d'un masso di cristalto di rocca.

Il vestimento monacale che porlano gli abitanti e parlicolarmente le donne di questa contrada, è la conseguenza d'un volo fatto a S. Rosalia per ottenere la cessazione della peste, che devastó secoli addietro la Lombardia.

DOMASO, è un bello e grosso villaggio le cui case si abbassano a guisa d'anfiteatro sulla riva del lago. Esso possiede delle filature di seta, delle seghe di assi, e fa un commercio piutiosto attivo. Le ville Calderana e Lasguzz non sono uno de'minori ornamenti di unuei villaggio.

Più Iontano il lago prende un aspello melanconico: i villaggi diventano rari, cosa che convien attribuire all'insalubrità di quella regione paludosa, ove le alluvioni dell'Adda hanno corrotto l'aria. Fu decretalo s'abbiano ad intraprendere i lavori che devono metter in comunicazione il lago coll'Adda, in modo che il baic molaggio por le comunicazioni con chiano a Riva, che che sari di sommo vanlaggio per le comunicazioni con Chiavenna e colla strada dello Sulusa.

venna e coita strada dello spruge-COLICO, che sta quasi rimpetto a Domaso, era altre volte un villaggio la cui insalubrilà dell'aria lo aveva quasi che spopolato per intero;ma ora essendosi fatti dei lavori di disseccamente e d'incanalamento, esso va prendendo un accrescimento progressivo di popolazione.

Seguendo la costa orientale del lago, noi troviamo al di la da Colico II niccolo villaggio di

PIONA, o've s'ofire allo sguardo uno spellaciolo imponente, vale a dire, ia vista del monte Legnone, che in questo luogo essendo ilhero da ogni ostacolo alla sua base, può essere veduto in tutta tad itui altezza perpendieolare, che è di 17990 piedi al disporta del livelto del lago. Questa montagna abbonda di piante medicinal; di cacciagione di salvaggina: nè vi unancano gil orsi, che scendono talvolta nel verno sino al basso;

DORIO, piccolo villaggio insignificante, el conduce in breve a

CORENNO, bel gruppo di caselle, delle quai le acquedel lagon er iproducono l'immagine; esso è coronalo du na natico castello, già proprieta deila famiglia Andreani, che apparlene ora al conte Sormani-Andreani. Sulla strada, al sortire da Corenno, uso invoiamo delle cave di quel marmo, dello bindellino, perchè la sua superfiele presenta infatti delle larghe strisce regolari di vari colori che I danno l'apparenza di nastri. Questa stessa montagna coutiene anche delle mi-niere di ferro abbondantisime.

DERVIO è il nome del bel villaggio che si vede tra il piede della montagna e un piccolo promontorio.

Al di là di Dervio presentast la prima galleria forata nel marmo. Poco lungi vi sono le profonde caverne scavale dal torrente Pioverna, da dove scaturisce e si precipita dall'altezza di 70 metri. Questa cascala è chiamata i Portido di Bellano dal nome di

BELLANO, grosso borgo commerciante ciue vi si trova veimo. Bellano era altre volte circondato da mura, ed era la residenza degli arcivescovi di Milano. Esso possiede varie manifatture di seta, e si fa pure rimarcare per alcune case eleganti,

L'intervallo che separa Bellano da Varenna, ove noi ci dirigiamo, è foralo da cinque gallerie scavate nel sasso, la più iunga deile quali è di 270 passi, od è rischiarata da aperture fatte nella parte destra, e che hanno la vista del jago.

VARENNA, divento un villaggio considerevole dopo l'apertura della nuova strada che noi percorriamo. Le sue case sono addossate in aufiteatro contro il fianco della montagna, e presentano una bella prospettiva, Quesla montagna abbonda in marmi d'un bel nero. Varenna è posta in una esposizione meridionale che le procura la più dolce lemperatura neil'Inverno; percio Il terreno è favorevole ad ogni specie di collivazione. In quesio villaggio veggonsi delle belle case, e vi si trova un eccellente albergo, recenlemente aperlo, al quale va unita la posta de'cavalli. Un altro albergo non meno eleganle, e ancor plù recente del primo, vi venne da poco slabilito.

Vicino a Varenna si rimarca il torrenie chiamato Flume-Latte, dalla blanca schiuma delle sue acque, che durante l'estate si precipitano nel lago dall'altezza di 300 mellr. Noi invitiamo il viaggiatore a nontasciar passare inosservate i e belle fabbriche di cristalli del signor Venini.

Dopo LIERNA, noi passiamo sotto tre altre gallerie forate net marmo. OLCIO, villaggio rinomato pel suo marmo nero, sia prima di

MANDELLO, grosso borgo il cul territorio è fertilissimo in vignell ed ulivi. Da Mandello a Lecco la strada nou offre più nulla di rimarchevole.

LECCO (ALBERGHI, La Croce di Malta, Il Piccolo Leone), oggi grosso borgo che si meriterebbe a buon dritto li titolo di città, ha un'origine antichissima, poiche l'epoca precisa della fondazione ed il fondatore sono egualmente ignoti. In origine non fu che una fortezza, circondala da mura, incui il famoso G. G. Medici, del quale avemmo già occasione di parlare, sostenue con successo varj assalti; ma a'nostri giorul questo borgo acquisto una certa importanza commerciale che s'accrebbe giornalmente pei vantaggi che gli procura la strada militare dello Stelvio costruila poehl anni sono. Vi si veggono moili filatoj di seta e di cotone, e delle considere voll fonderle di ferro e di rame. Vi si liene inoltre ogni sabbato un mercado assai frequentalo, che massime in autunno sembra una vera flera. Nell'anno 1844 venne aperto un nuovo teatro costrutto con eleganza. Gli abitanti di Lecco sono, la maggior parle, industriosi e altivi.

I dintorni di Lecco presentano Adda punti di vista i plù plitoreschi ed i lago.

più variali: la natura sembra avervi accumulati i suoi più curiosi accidenti. Il Resegone, il Monte Baro ed i Corni di Canzo, sono ie moutagne le più elevate che si veggono nelle vicinanze di Lecco. Ad una piccolissima distanza da questo borgo si traversa sopra un antichissimo ponte il fiume Adda, che sbocca in questa parte del lago.

## ESCURSIONE

#### DA MILANO AL LAGO MAGGIORE ED ALLE ISOLE BORROMEE.

|                    |   |     |    |   | Po | sie. |
|--------------------|---|-----|----|---|----|------|
| Da MILANO a Riso . |   |     |    |   | 1  | 1/4  |
| Cascina Buon Gesù  |   |     |    |   |    |      |
| Gallarate          |   |     |    |   | 1  | -    |
| Sesto Calende      |   |     |    |   | 4  | 1/4  |
| Arona (Piemonte)   |   |     |    |   | 1  | _    |
| BAVENO             | ٠ | ٠   | •  | ٠ | 8  | 1/1  |
|                    | P | ost | e. |   | 8  | _    |
|                    |   |     |    |   |    |      |

Andando fuori di Milano dall'Arco della Pace, la prima stazione di posta è RHO, grosso borgo di cui abblamo descritto il Santuario alla pagina 87.

Di là noi traverseremo senza fermarci i viliagi di

S. EORENZO, S. VITTORE, LEGNA-RELLO, per cambiare i cavalil alla CASCINA BUON GESU'. Nelle viclnanze vi sono i villagi di

NERVIANO, di PABABIAGO e di LEGNANO, posti sulla riva sinistra dell'Olona. Nerviano fu li teairo di varj faiti d'arminei XII e XIII secolo.

Parabiago è pure celebre per la gran vittoria riportata nel 1339 sopra Lodrislo Visconti da suo fratello Lucchino, che fu alulato in questa circostanza dal Francesi. A Legnano si veggono ancora le ruine del Castello fabbricato da Licinio, capitano di Carlomagno. Vicino alle sue mura il famoso Barbarossa fu completamente disfatto nel 1178. La chiesa di questo villagglo é opera di Bramante. Le pitture del coro sono di Lanini. I filatoj di coione dei signori Cantoni, Krumma e Amman con tintoria in rosso, danno a questo villaggio una certa importanza commerciale.

Sulla sinistra della strada e della Cascina Buon Gesù s'Innalza

BUSTO ABSIZIO, grossoborgo fabbricato, dicest, da Belloveso. VI si fa un grandissimo commercio di lele di colone, industria che esisteva giò florida nei Isso. VI si vede una bella chiesa di forma rotonda, architettura di Bramante, e dedicata a Maria Vergine. Essa contiene nell'internodei beglia freschi di Gaudenzio Ferrari: l'aitar maggiore è abbellito di un quadro dello stesso autore, e che passa per una delle sue migliori opere. Aitri a freschi di Benedetto Tatti, di Yarese, di Cerano, di G. B. della Croce, e di Baffaello Crespi, si fanno rimarcare sui le pareti interne. Gil a freschi della vòlta sono dovuti a G. P. Crespi Castoldi. olitore nativo di Busto.

È a Busto che incominciano quelle vaste ed infeconde pianure, chiamate brughiere.

GALLARATE, è construtto vicino ai torrenteiloArno; è uno dei borghi i più ricchi diella provincia di Milano. Esso sòfiri molto dalle fazioni dei Torriani e del Visconti nei XIII secolo. Questo borgo è circondato dalle vaste brugilicre che non poterono mai essere fertilizzate.

SOMMA, grosso borgo che viene in seguito, ebbe moita ceiebrità nella storia aniica. Fu sui suo territorio che si dledero ie due grandi battaglie di Marceilo contro gl'Insubri, e di Annibaje contro Scipione. Questa gran memoria storica è anche confermata con delie medaglie, delle urne, delle pietre sepolcrali, ed anche deile armi da guerra che furono trovate in que' luoghi, e che non é raro di trovare anche a' giorni nostri. Somma fu un feudo del Visconti, il cui castello sussiste tutt'ora. I naturalisti non mancano di visitare a Somma un fenomeno di vegetazione ch'e un enorme cipresso, antichissimo, il di cui tronco ha più di 18 piedi di circonferenza.

ŠESTO CALENDE, situado all'estremità meridionaie dei Lago Maggiore, è un grosso borgo che deve ii suo nome a un gran mercalo che vi si teneva, dicesi, ii primo d'ogni mese. È a Sesto Caiende che il Ticino, sboccando dal lago, riprende ii suo corso verso ii Po, ove si gelta vicino a Pavia. Anticamente era una fortezza di qualche importanza.

#### LAGO MAGGIORE.

Ii Lago Maggiore, conosciuto dagli autichi sotto Il nome di Lacus Verba-

nus, si esiende dal nord-est al sudovest sopra una lunghezza di st miglia d'Italita; ia sua larghezza media ei di due miglia all'incirca, benché tale larghezza sia di quasi olto miglia tra Laveno e Baveno. Da Sesto Caiende a Zenna, (riva orientale) appartiene al Regno Lombardo-Venelo: da Brissago sino alla riva destra del Ticino, appartiene ai regno di Sardegna, e fa parte della divisione di Novara: da Zenna a Brissago dipende dalla Svizzera, e forma parte dei cantone Svizzero, dei Ticino.

La profondità del lago Maggiore arriva sino a dot metri in certi luoghi, e la sua aliezza ai disopra del livelio dei mare è, secondo li Sig, di Saussure, di sor metri. Le sue acque nutrono una gran quantità di pesti, tra i quali le troite si fanno partica ramedie rimore. Per per servico del mano partico avillano partico par

Le rive di questo iago offrono alio guardo i conirapposti più variali ed i più pittoreschi. Gli orrori selvaggi delle Alpi si trovano quivi riunlii alie più ridenti scene, ed alia natura la più ferlile, e ciò nonostante non è solianto nella varietà che consiste il mor merito principale. Gli alto didicato delle abbondanti miniere di ferro, di rame ed i piombo, come pure delle cave non meno ricche di marmi, di granito ed anche d'ardesia.

A Sesto Caiende noi traverseremo il Ticino sopra un ponte volante, vicino ai quaie si veggono ancora le rovine di un ponte Romano. Il Ticino scende dai monte Badretto, e dopo essersi ingrossalo coi le acque dei piccojo jago dei S. Gottardo e di varie altre riviere e torrenti si precipita nel lago Maggior cai settentrione, per sortirne all'estremità opposta. A partire da Sesto Caiende questo fiume è navigabile sino ai luogo detto ia Ca delia Camera, e poi cessa di esserlo sino a Pavia, menoche per qualche batteiletto da pescatore o da contrabbandiere. Aiia Ca deiia Camera esce dal Ticino un canale navigabile, che è il | Navigllo grande che va fino a Milano a deporre le produzioni manifatturiere e territoriali della Svizzera e del lago Maggiore.

Al di là del ponte di Sesto vediamo svilupparsi davanti a noi la bella strada del Semplone; traverseremo l'Insignificante villaggio di

DORMELLETTO, ed entreremo in ARONA (ALBERGHI, La Posta, Albergo Reale), antica e bella citlà posta sulla riva sud-ovest del lago Maggiore, antico feudo dell'illustre famiglia Borromco. Vedonsi del belli edifici, un porto sul lago, del cantierl, un collegio, un teatro e quattro chiese, la principale delle quall contlene qualche buon dipinto, di Gaudenzio Ferrari, e un quadro, di Andrea Appiani. Si è nell'antico castello, di cui si veggono ancora le rovine sopra una vicina altura, che nacque nel 1338 l'illustre e santo arcivescovo, il cardinale Carlo Borromeo. Il commercio di Arona è abbastanza attivo , la sua popolazione è di circa 4000 anime.

Sulla riva opposta, ma un poco al

settentrione, si vede

ANGERA, borgo celebre che si disputarono a lungo i Torriani ed I Visconti. Sopra una collina che domina Angera, si veggono le rovinc di una antica fortezza; in alcune sale della quale vi sono delle discrete pitture rappresentanti gli atti dell'arcivescovo Ottone Viscoutl, vincitore de'Torriani: il giardino è ornato di pietre con iscrizioni Romane.

Sulla sommità della collina che serve d'appoggio ad Arona, s'innalza una statua colossale che ha la testa, e le mant di bronzo, ed il rimanente di rame. Essa fu modellata da Cerano, ed eseguita da Siro Zanella, di Pavia, e Bernardo Falconi, di Lugano. La sua attezza è di 66 piedi, non compreso il piedestallo di granito che ne ha 46. Essa rappresenta S. Carlo Borromeo, tenendo un libro la mano ed in atto di dar la benedizione. Vi è tant' armonia nell'assieme di questo colosso che al primo aspetto non può farsi una giusta idea delle sue

proporzioni, le quali sono si gigantesche che quattro persone possono starsene comodamente a tavola nell'interno della testa. Questo colosso fu eretto nel 1650 a spese della famiglia Borromeo e d'una narte degli abitanti d'Arona. Poco lungi dalla statua vi è una chiesa alla quale formano strada delle piccole cappelle poste graduatamente di distanza in distanza. Alle persone che bramassero salire nella statua di S. Carlo. consigliamo di far il prezzo col custode prima, onde evitare delle contestazioni.

Sortendo da Arona costeggiando. il lago si passano i vitlaggi di

MEINA e di SOLCIO, situali l'uno e l'altro sulla riva del torrente Erna, che scende dal monte Margozzolo. Vedrassi pure sulla riva la bella villa. chiamata Solcetto, che appartiene al signor Minetti di Crevola.

Eccellenti vini, e delle frutta squisite formano la principal ricchezza del villaggio che viene in seguito, cloè

LESA. BELGIRATE, è un borgo considerevole, che fu un tempo il rivale d'Arona per l'attivilà del suo commercio; egli é posto in una bellissima situazione.

Il villaggio che vien dono è

STRESA (Albergo Reale). Non ha di rimarchevole che ll bel palazzo di proprietà della famiglia Bolongaro, e l'istiluto dei B. Padri della Carita.

Non lungi da Stresa traverseremo il torrente Rotto sopra un ponle lungo 212 piedi, per entrare a

BAVENO, ove Il Viaggiatore farà bene a fermarsi all'albergo della Posta dei fralelli Adaml. Là egli troverà tutte le indicazioni e tutti i comodi necessarj per le diverse escursioni che vorrà fare nel d'intorni.

Prima di visitare le Isole Borromee indicherenio al viaggiatore le escursioni che può fare prendendo Baveno per punto di partenza. Si potrà per prima cosa portare al

lago di Mergozzo, che comunica col lago Maggiore col mezzo di un canale che si getta nella Toce, poi visitare la celebre cava di marmo di Candoglia.

Sel ore di tempo ci basteranno per

arrivare sulle sponde del bel lago di Orta e al Sanutario di S. Francesco. La strada che ci condurrà da Baveno do Omegna, posta all'estremità del lago d'Orta, è una delle più piacevoli dei si possa percorrere. I monti da cui e fiancheggiata abbondano quasi tutti in cave di bel marmo, che la difficoltà del trasporto ha quasi fatto abbandonare, benchè ve ne sia una fra le altre i cui prodotti rivalizzano coi man di Garrara. Delle antiche miniere di mattorno presentemente di controlo prodotti del risultati unulo saddiscenti.

Al sortire di Baveno, noi traversiamo sopra un bel ponte la Strona, riviera che serpeggla, come lo fa pure la strada, il piede del monte Margozzoio.

In questa vallata, detta la Balneta, si rimarca sul versante occidentale della montagna una profonda grota che si presune, con qualche ragione, estendersi fiso nella Val di Sesta. Di quando in quando ne escono dei fiotti d'un acqua rossiceta, saturata di ocra e carica di pagliuzze di oro. Vi ha luogo a credere che fosse una diquelle famose minierecavate dai Pubblicani, in cui essi impicgavano un si gran numero di opera cicle i Romant credettero di dover limitarii a 8000.

Al partire da Omegna, una strada che si estende in parte sulle sponde del lago ed in parte sul rovescio della montagna, conduce a Orta; ma questa strada, benchè aggradevole, non e praticata che dai cavaille dai pedoni. Sarradunque più conveniente edne il viaggiatore si procuri una barca e si faccia condurre a

L'ISOLA S. GIULIO, situata nella parte contrale del lago e sviluppandosi sopra un'estensione considerevie, Quest'Isola contiene una chiesa molto antica, alla quale si arriva col nerzo di una vasta scala di granito, i cul gradini discendono fino alle sponde del lago. In questa chiesa veggonsi i resti d'un pavimento a mosai-co, alcune piture antiche e due belle coloune di marmo serpentino sulle quali sta appogiata la tribuna. Nella

sagrestia vi sono pure alcune buone lete, e una gran vertebra che, secondo la tradizione, appartenne ad un gran serpente, che devastò i l'sola, e che non potè essere distrutto che da S. Giulio. È però molto più probabile che non sia altro che una vertebra di bidena fossile. Il corpo diquel santo, che viveva nel tV secolo, e conservato una cappella sotterrane al diquesta chiesa.

Dall' isola di S. Giullo si va a sbarcare a

ORTA, ricco borgo e ben fabbricato, siluato al mezzodi di un promontorio sul quale si eleva il monte Sacro. Vi si trova un eccellente albergo.

Il monte Sacro è una collina sulta quale serpegiano del sentieri perfettamente disposti, e sempre ombregiati da pini, da faggi, da allori e da altri albert di alto fusto. Delle verdegianti praterie separano que' sentieri gli uni dagti altri, di modo che l'assieme presenta alio sguardo l'apparenza del giardino inglese il meglio disegnato.

Di distanza in distanza s'innalzano diciannove cappelle, in cui sonovi rapresentate le azioni principali di San Francesco d'Assisi con delle statue colorate e degli à freschi, eseguite le une e gli altri da abili artisti di que' templ. Alcune di quette cappelle sono degne di nota per l'elegauza della loro architettura; è giusto di citare narticolarmente la guindicesima, il cui disegno è attribuito a Michelangelo. Essa e in forma di rotonda e circondata da un portico sostenuto da colonne di ordine dorico. La leggierezza delle sue forme e t'armonia delle sue proporzioni ne fanno un vero capo-d'opera. Legnani, Mariani, Fiammenghino, Gianoli, i due Panfili, Morazzone ed attri artisti non meno celebri sono gli autori dei bellissiml a freschi che ornano queste cappelle. Bussola. Righi, Prestinari, Falconi, hanno scolpite le statue, molte delle quali sono eseguite con una finitezza distinta; le più stimate si trovano nella terza cappetla.

La chiesa ed li convento coronano la sommità del monte Sacro. La si può procurare un piccolo libro e un disegno che danno una spiegazione sufficientemente dettagliata di tutto quanto vi è curioso a vedersi sul monte.

Il rimanente del tago d'Orla non offre nuila che possa interessare il viaggiatore; però se si ama vedere da vicino la bella natura, si può costeggiare la riva del lago sino a

PELLA, traversare a cavalio l'alto monte di Caluca, e discendere a Varalio per visitarvi li bel Santuario di cui abbiamo parlato alla pagina 29.

Ritornando a Baveno, da dove ci aliontanarono le nostre escursioni, noi ci renderemo alie Isole Borromee, scopo principale del nostro viaggio.

Le Isole Borromee sembrano realizzare tutto ciò che la mitologia attribuisce ai giardini di Armida e di Circe. Esse sono nel numero di quattro, che indicheremo seguendo la loro posizione geografica da settentrione ai mezzodi: la prima è l'isola S. Giovanni o l'Isolino : la seconda è l'Isola Madre: la lerza l'isola Superiore, o dei Pescatori : infine l'uitima, e la più rimarchevole è l'isola Bella, così denominata precisamente a motivo della sua superiorilà sopra le altre. Esse sono situate alla bocca di una baja Ira Stresa al mezzodi, e Palianza al settentrione. Amoretti c'insegna che due secoli addietro quesie isole non erano che rocce nude e sterili, e che la loro maravigliosa metamorfosi si deve al conte Vilaliano Borromeo. che concepi l'idea, nel 1670, di costruirsi un palazzo di campagna su quegil aridi scogli. Ad una nalura incapace di produzione egli fece sopraporre, per cosi dire, una natura artificiale, facendovi trasportare dalle rive un'immensa quantità di terra, facendo sallare in aria degli enormi massi di scogli, e costruendo un gran numero di pilastri, d'archi e di muri. L'immaginazione si sgomenta quando si pensa che ad un semplice privato non venne meno Il coraggio davanti agii immensi lavori da farsi ed ostacoli da superarsi per rendere quelle quattro isole non solo abitabill. ma ben anco fertili e deliziose.

L' Isolino, è pure chiamato Isola di S. GIOVANNI E ISOLA S. MICHELE: esso è

situato a poca distanza dalla riva dalla parte di Pallanza. La sua posizione è gradevolissima; esso contiene una bella abilazione circondata da ameni glardini e fertili orti. Malgrado tutti questi vantaggi, nessuno vi ha permanente domicilio.

L'Isola Madre, sorge nel centro del lago, al sud-ovest dell' Isolino, e presenta un magnifico colpo d'occhio guardandola dalla riva. I pini, i cipressi, gli allori, i tassi e le altre piante sempre verdi di cul è ombreggiata, offrono ancora l'immagine della primayera quando l'inverno ha coperto di neve, di ghiaccio i monti circonvicini. Si penetra nell'isola da un portico composto di pergolati. Ai sud e a l'est si vede svilupparsi quatiro terrazzi in anfiteatro che corona un vasto edifizio, di architettura sempilce, il cul Interno è ornato di ecceilenti dipinti. Questi terrazzi sono abbelliti da giardini a spaliere e da pergoiati composti di piante d'agrumi. Ai nord avvi una seiva di cipressi. d'enormi pini, di allori, di tassi frammezzo ai quali vivono liberamente pavoni, fagiani, galline dette faraone ed altri uccelli stranieri. Gil alberl e gli arbusti del ciimi caldi si moltiplicano con facilità in quest' isola, che riunisce l'utile ai piacevole. Essa ha, senza dubbio, un aspetto meno elegante dell' Isola Bella : ma in compenso essa è più produttiva, e la mano dell'arte vi è moito meno visibile.

L'Isola Superiore, non presenta nulta di rimarchevole : essa è composia di case che formano delle contrade strette, e di una piccola chiesa, che serve di parrocchia alle Isole Borromee. La sua superficie è di un mezzo miglio quadrato, e cio non ostante contiene una popolazione di dugento persone, la maggior parte delle quali eser-

cilano la professione del pescalore. L' ISOLA BELLA trae il suo nome datt'inuegabile superiorità ch'essa ha sopra ic altre. Veduta ad una certa distanza essa sembra una decorazione teatrale, tanto il disegno ne è regolare e beninteso. Al nord s'innalza il palazzo: vi è pure un albergo ed alcune case di pescatori, e siccome gil 1 aranci, i limont ed i cedri non potrebbero prosperaryi a motivo della sua esposizione settentrionale, le mura vi sono tappezzate di allort, di mirti e d'altri arbusti, di quelli che il ciima favorisce. Vi è pure un piccolo bosco di piante esotiche. Il palazzo è rimarchevole pel suoi vasti appartamenti, per la ricchezza degli addobbl, per un magnifico salone che Il prof. Zanoja decorò di belle pitture, ed infine per una cappella ornata con gusto, senza parlare di due gallerle, le quali contengono delle eccellenti tele, di Luca Giordano, di Procaccini, di Schidone, di Lebrun, del Londonio ed altri artisti non meno celebri; tutle le camere sono adorne di buoni quadri. Questo palazzo s'arricchisce giornalmente di nuovi oggetti d'arte e di gusto , merce la liberalità ben Intesa de' suoi illustri proprielari. Uno del diversi apparlamenti di questo palazzo conserva tutt'ora il nome di Tempe-

sercizio dell'arte sua. Il piano terreno è composto di una serie di grotte a pielruzze ed a mosaicl, ornate da varie statue di bellisstmo marmo, e rinfrescale con delle fontane. Il rimanente del palazzo corrisponde pel lusso e l'eleganza al poco che ne abblamo descritto; poiche racchiude una quantità di ornamenti in doratura, in marmi preziosi; vi si vede un oratorio, un teatro, infine tulto quanto si può immaginare di comodo. di utile e di grandioso per farne una abitazione regale. Questo palazzo ben si merita lale titolo, tanto per l'antico lustro de' suoi nobili proprietarj, quanto per l'ospitalilà che accordo sotto le sue dorate volte ai sovrani ed a grandl personaggi.

sta, in memoria di quel celebre arti-

sta che vi soggiornò sette anni nell'e-

Puossi vedere in una saia il modello in legno di tutto i' edificio, eseguito sopra i discgni dell'architetto Moselli.

Per quantoriccae brillante sia questa parte dell'isola, non può ciò non ostante sostenere il paragone colla parte che si estende al sud. Qui l'arte, iottando colla natura, je si mostrò se non

superiore almeno uguale, massime se si riflette che tutta questa vegelazione tanto ricca quanto robusta e il frutto d'un terreno artificiale. Di fronte si presentano dapprima dieci giardini formati da terrazzi sovrapposti in anfileatro: da un lato vl è un bosco d'aranci annost e fronzuti che profumano l'aria colla loro fragranza : degli archi. le cui fondamenta appoggiano supra piloni, sostengono questo bosco in tulta la sua estensione: un secondo bosco di allori altissimi mostrasi dietro al primo come per servirgii di tenda: nel mezzo di questi aliori una cascata artificiale mischia il suo gradevole mormorio al variati canti di miriadi d'uccelli di ogni specie: delle lunghe file di cedri tappezzano i muri co'loro verdeggianti rami piegati in Ispaliere: di distanza in distanza la toro deliziosa verzura è interrotla con delle torri, degli archi c delle statue: dei fiori di tulte le tinle fanno pompa qua e la del loro brillanti colori, e contribulscono a variare l'effetto di quel luogo incanlevole. La vite, lanciandosi a festoni, corre d'albero in albero per confondere il suo vermiglio grappolo coi glailo tenero dei limone, it verde cupo del fico, o il veltutalo della pesca. Questa mirabile prospettiva è coronata da un liocorno colossale, stemma della famiglia Borromeo. Il terrazzo superiore ha più di 100 pledi d'elevazione al disopra del livello del lago. Il pavlmento di questo terrazzo è disposto per ricevere le acque plovane che, riunendosi tutte in un sorbatoio comune, alimentano delle fontane e del getti d'acqua e mantengono la frescura nel giardini e nel boschetti, contribuendo al loro abbellimento. Dall'allo di questo terrazzo l'occhio abbraccia un vasto orizzonte: si vede una gran parle del lago, i monti circonvicini ed anche le ghlacciaie del Sempione.

Riprendiamo ora il nostro viaggio della riva occidentale, e ritorniamo a Baveno, al di là del quale non tarderemo ad incontrare

FERIOLO, viilaggio ove la strada del Semplone abbandona la riva del lago per salire il nord-ovest.

Il seguente villaggio di SUNA è l posto in una felice esposizione, e si fa rimarcare per delle belle case, Là vicino noi valichiamo il torrente S. Bernardino, e continuiamo a camminare in mezzo a campagne le più fertili e le più piacevoli. Poco lungi presentasi la bella e piccola città di

PALLANZA, la cui situazione è delle plù gradevoli. Dassi a questa città una origine molto antica : alcuni autori ne attribuiscono la fondazione al greco Pallante : ma sembra niù probabile che si debba attribuirla ad un allro Pallante, liberto dell' imperatore Tiberio. Si veggono in fatti in questa città varie antiche ruine, e tra le altre un cippo con basso rillevo che è incasirato in una parete della chiesa di S. Stefano, A Pallanza vi è un buon albergo di recente costruzione.

Dei beili a freschi ed atcuni buoni quadri raccomandano in particolar modo all'attenzione dell'amatore il Santuario della Madonna Di Campagna, che s'innaiza a poca distanza da Pailanza.

Passato il promontorio di S. Remigio, la cui sommità è dominata da una chiesa che fu altre volte un templo di Venere, si arriva in breve tempo a

INTRA, borgo considerevole, cosi chiamato, dicesi, a motivo della sua posizione tra le due riviere S. Bernardino e S. Glovanni, Vi si fa presentemente un commercio considerevole, che però lo era ancor più per lo passato. Esso possiede diverse fabbriche e manifatture, fra le quali una bella fabbrica di vetri apparlenente ai sig. Franzosini. Le due riviere che nominammo servono di motore alla maggior parle di quelle fabbriche, ed in pari tempo di mezzo di trasporto pel legname da fabbrica che si taglia nelle vallale vicine, la cui gran profondità rende l'accesso difficile.

La famiglia Balablo, di Milano, possiede una bellissima casa di campagna nelle vicinanze d'Intra.

Al sortire di questo borgo traverseremo alcuni villaggi che non hanno altro di rimarchevole fuori che la loro siluazione più o meno pittoresca. Questi sono:

S. MAURIZIO, GHIFFA, DEGGIO, OGGIEBBIO e BARBERO, Essi sono graduati sopra una distanza di 10 miglia al fine delle quali trovasi

CANERO, bel borgo, situato in un seno che forma il lago e che lo melte al coperto dai venti del nord. La temperatura vi è infalti tanto dolce nell'inverno che gli arbusti i più delicati vi crescono in piena terra.

Vicino a Canero vedesi sorgere dal seno delle acque due piccole isole abitate ora da pescatori. Vi si veggono ancorale ruine d'un antico edificio, i cul sotterranei servirono un tempo d'asilo ai cinque fratelli Mazzarda, i quali dopo dieci anni di pirateria e delitti di ogni specie commessi impunemente, ne vennero alla fine scacciati dal duca Filippo Maria Visconti, che dovette però per riuscirvi impiegare due anni di combattimenti. Questo princlpe diede in allora le due isole ed l loro castelli alla famiglia Borromeo a

titolo di feudo. CANNOBIO, uno dei borghi più ricchi e più antichi dei lago Maggiore, è capo-luogo d'una vallata che porta lo slesso nome e che si estende dal sud-est ai nord-ovest. Dopo essersi per lungo tempo governalo colle sue proprie leggi, questo borgo si sottomise volontariamente ai Visconti: Ebbe moito a patire dalla tirannia di queili stessi fratelli Mazzarda che già citammo più sopra. La fortezza che si vede tult'ora, e che si chiama Vilaliana, fu costrutta dalla famiglia Borromeo. In Cannobio vi sono degli edificj abbastanza rimarchevoll. Potrassi vedere nella chiesa della Pieta', architeltura di Bramante, dei buoni quadri e de'begli a freschi, la maggior parte de'quall sono attribuiti a Gaudenzio Ferrari. Presso a Cannobio, un torrente, dopo essersi aperta una via traverso uno scoglio, si precipita nel lago da una altezza assai considerevole. Questa cascata d'acqua è chiamata l'Orrido di S. Anna.

Il primo villaggio che passeremo dono Cannoblo, è

BRISSAGO, villaggio siluato sopra un colle, la cui felice esposizione non loglie che il suoio sia ingrato. Gli abitanti suppliscono colia loro Industria I a questa slerilità. Brissago appartiene al territorio Svizzero.

LOCARNO, è una piccola e bella città, moito ricca, e costrutta in una situazione amenissima. Ogni quindici giorni vi si tiene un mercato considerevole.

Ad un quarto di lega di distanza da Locarno avvi sopra un'eminenza una chiesa, detta la Manonna DEL Sasso. li cui interno si fa rimarcare per le sue dorature, i suoi ornamenti in istucco ed In marmo, e più ancora pei suol belli a freschi, parecchi de' quali furono eseguiti da B. Luini.

Vicino a Locarno la strada è traversala dai due torrenti il Moggia ed il Nerzasca, che vanno a gettarsi nel lago alia sua estremità settentrionale. Ai di la dell'imboccatura dei Ticino che non tarderemo a trovare, si presenla

MAGADINO, viliaggio che non ha guari era ancora una cascina, e che ora tende ad accrescersi considerevolmente, dopo che fu scello per luogo della stazione del battello a vanore che percorre il lago Maggiore.

Da Magadino una strada conduce a Bellinzona che noi descriveremo plù tardi, e ià dividesi In tre rami, di cui uno va a Lugano, uno a Coira pel S. Bernardino, ed Il terzo ad Alforf pel S. Gottardo.

Al sortir di Magadino, nol costeggeremo la riva orientale del lago, e non ci fermeremo che a Luino dopo aver traversati I vlijaggi di

VIRA. S. NAZZARO, S. ABBONDIO, LENNA, PINO, MACAGNO SUPERIO-RE, MACAGNO INFERIORE e COLME-GNA, I quali sono per la maggior parte posti in belle situazioni, ma che non offrono veruna particolarità rimarchevole.

LUINO, è un borgo ricchissimo, assai popojato e perfettamente situato. Era altre volle un feudo della famiglia Crivelli, che vi possiede tutt'ora un bel palazzo, di cui Felice Soave fu l'architetto. Esso è posto all'estremità d'un bel viale di olmi che costeggia la riva del lago. All'altra estremita di questo viale, e nella parte op-

posta a Luino si rimarcherà un bei tempietto che sostengono sedici colonne di ordine dorico.

Questo borgo fu la culla della famiglia Luini, alia quale assicurasi che appartenesse il celebre pitlore lombardo Bernardino Luini , che lasciò alcunt dipinti di sua mano nella cattedrale; ma disgrazialamente essi sono molto deteriorati.

A piccolissima distanza prima di arrivare a

GERMIGNAGA, passeremo sopra un bel ponte la Tresa, riviera che mette in comunicazione Il lago Maggiore col lago di Lugano.

PORTO e CALDE, sono i due villaggi che vengono in seguito. Vicino a quest' ultimo vedesl uno scoglio la cui sommilà è difesa da un antico castelio, e ove fu martirizzato S. Arialdo, nei X secolo.

LAVENO, grosso borgo antichissimo, circondato da alti monti; esso è fabbricato ai piedi del monte Nudo. Il commercio vi è florido, e vi si tiene alternativamente un mercato di grani frequentatissimo. Laveno è la patria del celebre chirurgo Monteggia, di cui puossi vedere il monumento sotto il peristifio dell'ospital grande di Miiano. Si trova giustamente strano che l concittadini di Monteggia pon abbiano nensato di onorare ia di lui memoria di qualche ricordo.

Non lungi da Laveno vedesi avanzare una rupe sopra la quale vi fu costruita una chiesetta, detta S. Car-TERINA DEL SASSO, a motivo di un avvenimento molto straordinario che vi ebbe luogo. Un enorme masso di rupe, essendosi staccato dal monte, precipitò fino sopra alla volta della chlesa che venne screpolata dalla violenza della scossa; ma un altro frammento di rupe, essendosi interposto in senso contrario come per servire di sostegno al primo, lotenne e lotiene ancora al presente in perfetto equii-

Da Laveno a Sesto Calende, che fu il nostro punto di partenza, guesta riva del lago non offre di rimarchevole che Angera, di cul n' abbiamo già data la descrizione alia pag. 101.

### ESCURSIONE

#### DA MILANO A VARESE.

Due sirade conducono a Varese; l'una passa per Galiarate, el'altra per Saronno; quest'ultima, essendo più breve e più frequentata, è quella che noi terremo. Usciti da Miiano per la porta detta Tanaglia il primo villagio degno di osservazione che incontrasi è

CARONNO, dove è la chiesa, architettura di Fabio Mangone, e dove sono egregi intagli del Cattelli ed a freschi attribuiti ad Ambrogio Luini fratello di Bernardino, ma più probabilmente eseguiti da Auretio nipole di esso Bernardino; e più altre pitture, fra le quali una bellissima del Morazzone.

Poco più oltre è il borgo di

SARONNO, che rimane alquanto fuor di strada, Inlanto però che si cambiano i cavaili noi entreremo nei vicin tempio dedicato alla Madonna, che abbiamo descritto a pag. 87.

MOZZATE, CARBONATE, LOCATE

\*\*TRADATE, pel quali si passa, o si lasciano a piccola dislanza dalla strada, sono piccoli villaggi ricordati nele storie de' bassi tempi, e ciò solo hanno di rimarchevole. Da Tradale arrivasi alla Marcolina, lasciando a mano sinistra il villaggio di CASTI-GLIONE, dopo una discesa un po'ribida arrivasi ad un ponte sopra l'Ojona, flume che va a finire nei navigiio presso Milano, di ai si giunge a BI-ZOZZERO, posto sul pendio della valle, e poscia a.

VARESE (ALBERGHI. La Sicila, l'Angclo), che non figura nel numero delle

ciltà Lombarde che dopo il 1816, benche essa contivari secoli d'illustrazione. Si vuole che ii nome che portale sia stato dato per esprimere che è l'uscita delle valiate circonvicine, I Romani, per tener in freno i Germani ed aliri popoli delle Alpi, vi tenevano un forte presidio. In quell'epoca Varese aveva templi, palagi, e tutto quanto poteva farle tenere un rango distinto fra le città romane. Il commercio eravi pure abbastanza florido. Dallo stato in cui st trova ora è facile io immaginarsi a quante vicende essa dovette andar soggetta. Noi ci asterremo dal tracciare la storia di questa città, poiche va strettamente legata con quella delle altre città Lombarde. Varese perdette assal, non v'ha dubbio. dal lato della magnificenza, nell'autunno però essa presenta ancora l'apparenza d'una capitale, tanto e grande la quantità delle persone che vengono a passarvi questa stagione. Oltre a ciò Varese possiede un gran numero di filatoj e di fabbriche di stoffe di seia, che danno al suo commercio un'attività particolare, attivita che s'aumenta aucora dai concorso delle personeche vengono ai mercato che vi si tiene tutte le settimane.

La chiesa principale di Varese, detta la basilica di S. Vittoras, contiene delle sante reliquie, le quati sono in gran venerazione. Vi si vede anche un bel quadro, di Daniele Crespi, rappresentante S. Giorgio, e una S. Maddalena, del Morazone.

La chiesa di S. Giovanni si raccomanda pure alla curiosila per la sua antichità.

Varese ha un buon numero di bei paiagi, ed i più rimarchevoli sono: li palazzo Peliegrini-Robbioni attre volte proprietà dei duca di Modena, nel quale vi è uns bella raccolla di uccelli inbalsamati d'Italia, d'America ed attre contrade a noi iontane; vi sono pure dei quadrupedi ede pesci. Il palazzo Taccioli di recente costruzione ha un vasto e bel giardino. Avvia Varese un leatro, ove nell'autunno si danno delle opere e balli con artisti di merito distinto.

I dintorni di Varese sono popolali da molle case di campagna, la maggior parte delle quali si meritano a buon dritto il tittoto di palazzi, come, per esemplo: I palazzi Kewenhüller, Mozzoni, Berra, Ponti, Duca Litta Arese, Arpegiani, Sanvito, Resta, Poggi, e Piccinini, la villa Morosini, - La villa De-Cristoforis. - La vilui Maestri.

A Blume di sollo, non si vedrà senza qualche interesse la bella fabbrica di carta del signor Paolo Andrea Mollna, nella quale si osserva una grandiosa macchina mossa dall'acqua, e che serve alla fabbricazione di carta d'ogni dimensione. Questa ingegnosa macchinensione. Questa ingegnosa macchiada del gener che sia stata introdotta nella Monarchia Austriaca.

numero de'visitatori a Varese, è il Santuario dedicato a Maria Vergine, e conosciulo sotto il nome La Madonna del Monte, ove noi fa-

La Madonna del Monte, ove noi faremo una escursione.

La sommità del monte ove s'innalza questo Santuario fu un tempo li teatro d'una grande sconfilla che ebbero a provare gli Ariani, e S. Ambroglo, in riconoscenza di questa protezione di Dio, volle consacrarne la memoria colla fondazione di un templo in onore della Madre di N. S. Si vede che la fondazione di questo Santuario data da lungi, poiche sale sino all'anno 397 dell'era nostra. Al X secolo vi esisteva, già in questa chiesa un diacono col titolo di arciprete. La statua della Vergine che vi si vede tult'ora, è la slessa che fu consacrata da S. Ambrogio, Verso la fine del XVI secolo, un cappuccino di Monza per nome Glovanni Battisia Agaggiari andava sovente volte da Varese al Santuario per predicaryl, e fu egli che concepi Il pensiero di Innalzare sulla strada fante cappelle isolate quante il Rosario conta di Misteri. Il cappuccino consolidato nel suo progetto dal curato di Mainate, al quale ne aveva fatta la confidenza, non esito punto a parlarne dal pulpito. Egli mise tanto calore e tanta persuasione nelle sue parole, che le popolazioni circonvicine si fecero sollecite di secondare colle loro offerte le intenzioni del padre cappuccino. Allorche fu riunito un capitale di qualche importanza, la fondazione di queste cappelle fu autorizzata dal cardinale Federico Borromeo, cugino di S. Carlo, nel 1610. Gli abitanti di Malnate, villaggio vicino, furono i primi a mettere mano a questa grand'opera che durò per quasi un secolo.

Una bella e comoda strada conduce da Varese a

ROBARELLO, villaggio distante due miglia, ove incomiucia la salita, e dove il viaggiatore troverà de'piccoli cavalii, e pur anco delle sedie portatili; egni cavalio si paga in ragione di 1 fr. e 30 cent.: per la sedia portallie si da generalmente 4 fr.

Una specie d'arco trionfale dà accesso al Sacro Monte: dietro l'arco si rimarca un piccolo oratorio che si trova posto la, come per servire d'introduzione alle quattordici cappelle, le di cui prime cinque rappresentano i misteri delle Allegrezze: le cinque seguenti i misteri dei Dolori, e le quattro ultime I misteri della Gloria, Oueste cappelle sono tutle di architettura diversa, e la maggior parte si fanno rimarcare per l'eleganza ed il buon gusto che presiedette alla loro costruzione. Le niura di ogni cappella sono ornate di pitture a fresco, e il centro, di fronte all'altare, è occupato da statue in slucco di allezza naturale e colorale. Queslia freschie queste statue riproducono i diversi misleri che abbiamo citati. Gil a freschi furono esegulti dal Morazzone, Isidoro Bianchi, Panfilo detto Nuvolone, Legnani, Gianda, Recchi fratelli, ed altri celebri artisti dell' epoca. Silva , Prestinari, Dionigi, Bussola e Rezi, sono gli autori delle statue, le quail per la maggior parle sono di un bel lavoro. Prima d'arrivare ai Santuario che corona la cima del monte si vede una fontana, che ha per ornamento unbella statua rappresentante Mosè. La chiesa che veniamo di nominare si fa pure osservare per la sua architetura; essa conliene degli a freschi che meritano l'altenzione dei conoscilori. A questa chiesa trovasì annesso un convento di monache.

Nei 1796 varie pilture e varie statue furono guastate, in seguito agli eccessi che accompagnano sempre le rivoluzioni; ma la pietà pubblica non lardò a rimediare al male.

Sopra quell'altura si trovano varj alberghi, ove di frequente i viaggialori passano la notte per andare li mattino susseguente al levar del sole a fare una escursione sul monte vicino, detlo delle tre Croci, che non è separato dalla Madonna del Monle che da una vallata.

In un certo punto durante la salita delle cappelle si godedi una vista tanto estesa quanto variata. I laghi di Varese, di Comabbio, di Biandronno e di Monate, due rami del lago Maggiore, le colline fertili e ridenti che li bordeggiano colpiscono a tutta prima i nostri sguardi tra il norde e l'ovest:

a levanie una parte del tago di Como e dei colli che lo circondano, ci presentano uno spetlaccio non meno placevole; infine al mezzadi niol vediamo svilupparsi la vasta pianura combarda fine al di al di Milano. Gli alti ghiaccini della Savoja chiudono quest'immenso ortizzonte da un lato, mentre dall' altro non ha attro limite ma del monte delle tre Coro l'ioccio più libero si porta sopra un'estensione di terro ne di terro ne nor più vasto.

'Da Varese si può andare a Como. La sirada che vi conduce passa ai piedi dei colli che formano la linea di separazione tra la Svizzera e la Lombardia. La dislanza da Varese a Como è di sole due poste.

Da Varese si va pure a Laveno e di là, traversando il lago Maggiore, alle Isole Borromee. Il primo villaggio che incontrasi uscitt da Varese è MASNA-GO, quindi CASCIAGO, ove la famiglia Ballablo di Milano possiede una belia casa di camagana con bel giardino.

GAVIRATE, borgo considerevole, ed il villaggio di

CITTIGLIO, s'incontrano prima di arrivare a Laveno, di cui abbiamo già parlato a pag. 106.

# VIAGGIO XXVI. DA MILANO A GENOVA

# PER VOGHERA.

| Da MILANO |   |    |    |    |     |  |   |   |     |                                                                                                    |
|-----------|---|----|----|----|-----|--|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavia .   |   |    |    |    |     |  |   | 1 | 1/4 | Da Novi a Genova 8 1/6                                                                             |
| Casteggio | ( | Pi | em | on | te) |  |   | 2 | 1/2 | V. il Viaggio XVI.                                                                                 |
| Voghera   |   |    |    |    |     |  | • | 1 | 1/4 |                                                                                                    |
| Tortona   |   |    |    |    |     |  |   | 2 | 1/4 | Poste . 19 1/6                                                                                     |
| Novi      |   |    |    |    |     |  |   | 2 | 1/4 |                                                                                                    |
|           |   |    |    |    |     |  | _ | _ |     | Per la descrizione di questo viag-<br>gio necessita consultare il viaggio<br>XXV in senso inverso- |

Desta

## VIAGGIO XXVII.

# DA MILANO A MARSICLIA

#### PER GENOVA E NIZZA.

|                                            |     |   | I    | oste | 1                                            |               |   | Mir.  | K.         |
|--------------------------------------------|-----|---|------|------|----------------------------------------------|---------------|---|-------|------------|
| Da Milano a Genova<br>V. il Viaggio XXVI   |     | • | . 49 | 1/9  | Da Antibo a Marsiglia V. il Viaggio XVIII.   |               | • | 19.   | 2          |
| Da Genova a Nizza .<br>V. il Viaggio XVII. |     |   | . 31 | 1/2  |                                              |               |   |       |            |
| Da Nizza ad Antibo                         | ٠   |   |      |      | Per la descrizione<br>da Mijano a Marsiglia, | deiio<br>vedi | 5 | trad: | ale<br>ggi |
| P                                          | ost |   | 84   | -    | XXV, XVII e XVIII.                           |               |   |       |            |

## VIAGGIO XXVIII.

# DA MILANO A TORINO

### PER VIGEVANO E CASALE.

|                                       |   |   |    | ste |                                                             |
|---------------------------------------|---|---|----|-----|-------------------------------------------------------------|
| Da Milano a Torino V. il Viaggio XIV. | • | ٠ | 19 | 1/4 | gio necessita osservare il viaggio<br>XIV la senso inverso. |

# VIAGGIO XXIX.

# da milano a Torino

## PER NOVARA.

|                                        |   | P  | ste | Per la descrizione di questo viag-     |
|----------------------------------------|---|----|-----|----------------------------------------|
| Da Milano a Torino V. il Viaggio XIII. | ٠ | 17 | -   | gio si consultino le pag. 38, 31 e 55. |

## VIAGGIO XXX.

## DA MIBANO A PARICI

### PEL MONTE CENISIO E LIONE.

| Poste                                                | Mir. K.                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Da Milano a Torino 47 V. Il Viaggio XIII.            | Somma retro . 10. 4 Da Lione a Panici per la Bor- |
| Da Torino a Pontbeauvoisin. 39 —<br>V. ii Viaggio I. | gogna 46. 8<br>V. il suddetto Viaggio.            |
| Poste . 86 —                                         | Miriametri. 88, 9                                 |
| Mir. K,                                              | In descriptions del viorgi VIII o I               |

V. ii Viaggio I.

La uescrizione dei viaggi Airi e 1,
ci servirà di guida per lo stradale da
Milano a Parigi pel Monte Cenisio e

iriametri . 40. 4 | Lione

for brigh

# VIAGGIO XXXI.

# DA MILANO A CINEVRA PEL SEMPIONE.

| Da Mila<br>Cascina | NO   | a :     | Rh  | 0   |     |     |      |    |    | 1  | 1/4 |
|--------------------|------|---------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|-----|
| Cascina            | В    | uoi     | 1 ( | es  | ù   |     |      |    |    | 1  | _   |
| Gallarat           | e    |         |     |     |     |     |      |    |    | 1  | _   |
| Sesto C            |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 1  | 1/4 |
| Arona              |      | $(P_i)$ | en  | 107 | te; | )   |      |    |    | 1  | _   |
| Un 1               |      |         |     |     |     |     |      |    |    |    |     |
| nen                |      |         |     | tro | mo  | 1 0 | 5    | es | o  |    |     |
| Cal                |      |         |     |     |     |     |      |    |    |    |     |
| Baveno             |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 2  | 1/0 |
| Vogogna<br>Domodo  | 1    |         |     |     |     |     |      |    |    | 5  | _   |
| Domodo             | 58   | ola     |     |     |     |     |      |    | ٠  | 2  | _   |
| isella .           |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 2  | 1/4 |
| Caval              | lo i | di 1    | riz | ıf. | da. | 11. | o n  | na | g- |    |     |
| gio                |      |         | to  | ot  | tob | re  | 86   | nz | a  |    |     |
| reci               | p.   |         |     |     |     |     |      |    |    |    |     |
| Sempior            |      |         |     | ωi. | zzε | ra  | ).   |    |    | 2  | 1/9 |
| Caval              | lo,  | 10      | len | ı.  |     |     |      |    |    |    |     |
| Berlsaal           |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 3  | _   |
| Briga.             |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 2  | 1/4 |
| Vlège.             |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 1  | 1/4 |
| Vlège .<br>Tourtm  | agi  | ne      |     |     |     |     |      |    |    | 2  | 1/  |
| Slerre             |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 2  | 1/, |
| Slon .             |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 2  | 1/4 |
| Slon .<br>Riddes   |      |         |     |     |     | ٠   |      |    |    | 2  | 1/4 |
| Martign<br>S. Maur | y    |         |     |     |     |     |      |    |    | 2  | 1/4 |
| S. Maur            | izi  | 0       |     |     |     |     |      |    |    | 2  | 1/4 |
| Bex .              | ٠    |         |     |     |     |     |      |    |    | 0  | 3/  |
| Algie .            |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 1  | _   |
| Vevey              |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 2  | 3/4 |
| Lausani            | 1e   |         |     |     |     |     |      |    |    | 2  | 1/2 |
| Morges             |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 1  | 1/9 |
| Rolle .            |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 1  | 3/4 |
| Nyon .             |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 1  | 1/2 |
| Coppet             |      |         |     |     |     |     |      |    |    | 1  | 1/0 |
| GINEVRA            | ٠    | ÷       |     |     |     |     |      |    |    | 1  | 3/4 |
|                    |      |         |     |     |     |     |      |    | _  |    |     |
|                    |      |         |     |     |     | Po  | st e |    |    | 63 | 1/. |

Da Milano a Baveno abbiamo la descrizione alle pag. 99, 100, 101. Uselti da Baveno e arrivali a Ferriolo, di cui abbiamo già parlato nelle succitale pagine, lo sguardo rimane sorpreso alla vista di parte del lago Magglore, che la l'aspetto di una vasca lunga due leghe e mezzo, e larga mezza iega, la quale sta più di sel cento niedi ai di-

Poste I sopra del livello del mare. La Toce . che discende dal Semplone, ed il Ticino, che viene dal San Gollardo, versano in quella vasca le acque loro. I bel paesetli, che offre quesla gentil parte d'Italia, eccilano le più dilettevoli sensazioni. ORNAVASCO, CUC-CIAGO, VOGOGNA, BORGO e VILLA, offrono tulli qualche cosa di rimarchevole nella situazione loro, resa anche più pittorica dal corso della Toce, la quale scorrendo colle azzurre sue acque tramezzo ad amenissime sponde, accompagna il viaggiatore lungo la strada, quast per servirgii di gulda. Uscendo da Villa entreremo poco dopo in DOMODOSSOLA (ALBERCHI, La Po-

sta, Albergo di Spagna), piccola città situala circa 800 metri al di sopra del livello del mare. Fu già forte castello cinto di mura; oggi altro non ha d'imporlante che la frequentalissima sua fiera; una lunga e larga strada divide la città, di cui ben costrutte sono le case d'aspotto generalmente placevole.

Poche miglia di la trovasi

CREVOLA, ultimo sforzo di quella variata e maravigliosa natura, che manifeslasl ad ogni passo, che volgasl per l'Ilalía. A Crevola trovi luit' ora i verdi colli coperti di giardini, le case di campagna, le rusliche capanne, un fiume serpeggiante per belle pralerle da lul fecondale, che le rinfresca. Ivi accorrono numerosì i viaggialori, perche a Crevola si riuniscono i due gran passi delle alte Alpi, cioè il Sempione, ed il Gries, Quest'ultimo passando per le gole delle più aspre montagne del Valese, penelra fino alle più alle ghiacciaje della Svizzera. Può anche il vlaggialore vedere a Crevola un'assal bella fabbrica di vetri del sig. Minetti, e vi si fermerà se goder vuole alcun poco le bellezze del suolo da lui percorso, delle quall tra poco non állro gli rimarra, che la memoria Al

di là di Crevola la natura spogliasi de' suol fesiivi ornamenti, cambiandoli in quelli di lutto: la primavera vi perde la splendida sua corona, e dispare ad un tratto, per dar luogo all' inverno. la cui bianca e gelata caneliatura rattristerebbe penosamente l'anima del viaggiatore, se l'imaginazione di lui non si trovasse in continuo moto per la visia di quelie ampie scene, che si rinnovano ad ogni isiante. La sorpresa non lascia tempo alla malinconia; e l'arte ha ivi sviluppate tutte le sue meraviglie, per accrescere l'effelto di quelia visia, come se gli orrori ivi dalla natura riccamente sparsi non fossero sufficienti a renderci ationili. Noi siamo per intraprendere una via spaventosa, ma al tempo slesso miracolosa. Al di sopra di Crevola passiamo un ponte di due archi, sostenuti da un pilastro di 400 piedi d'altezza, sotlo ii quale romoreggia, e si precipiia ii torrette della Doveria; dopo un'assai lunga salita entrasi neila prima Galieria detta di Crevola, che attraversa in linea retia una rupe di 170 piedi di lunghezza. Questo passaggio è forse la più ardiia opera di quello straordinario cammino. La Doveria è un rapido e spaventoso torrente, che scende dal Sempione, viene a perdere il nome e il corso delle sue acque entro la Toce presso di Crevola. La violenza di quelle onde, la schiuma che bolle sulia superficie, il romore de'flutti sempre riprodotti dagli echi delle montagne, e quell'aspra e selvaggia natura, in mezzo cui trascorre muggendo, tulto in somma dà un terribile aspello a quel torrente. Tultavia la Doveria si mitiga nel suo corso, e le di lei rive ci lasciano ancor godere alcuni islanti di una amena verdura; pol cl accompagna col rumore di una cascala sino alla Galieria di Isella, la quale prende il nome dal piccolo villaggio, cui toslo si giunge. Benchè questa galleria non possa venire paragonata a quelle, che le tengono dietro, nè per la difficoltà dell' opera, nè per la grandezza, non essendo essa lunga più di 10 metri, non è però meno osservabile per il grazioso suo aspetio; imperocche essa passa sopra una rupe saliente, che appoggiasi ad una specie di colonna gigantesca ivi innalizala dalla nalura. il color cupo di quella comorme massa, e delle circondanti moniagne, ia cima delle quali è coperta di abeti, fa lanto risalizare l'azzurro colore del saliente del consensa delle consensa della consensa della

ISELLA, è un piccolo borgo ove vi è la dogana Piemontese al confine colla Svizzera. Ivi la sirada si innalza rapidamente, e si passano due gruppi di casupole, un de'quali chlamasi

BALMEREI, e l'aliro S. MARCO, dove a sinistra vedesi una bellissima cascala. Qui trova il viaggiatore un asilo contro la stanchezza, ed il freddo. Un edificio di olto piant, la cui ugunter architettura trovas in perfettuguite aventi della composita di considera della composita della composita di considera di composita di composita di considera di conside

GONDO. Continuast in mezzo a masse enormi di granilo, che si aizano quasi a picco, e scendono sino alla base, in forma di immense muraglie, che si direbbero opera degli uomini se le gigantesche loro propozioni non ne moslrassero l'impossibilità.

Ad ogni passo l'orecchio è duramente ferito dal frastuono deile cascate che vanno a precipilarsi neila Doveria, e in mezzo a cotesto rumore arrivasi ai Frassinone, ailro iorrente, che scende da un'altissima ghiacciaja. In questo iuogo si dovette non solo alzare un ponte di arditissima costruzione onde signoreggiare la cascata spavenlosa, che chiude il passaggio, ma si dovette eziandio scavare una Galieria distribuila in tre parti, e rischiarata da due ampie aperture, le quali, non lasciando peneirar nell'interno che pochi e deboli raggi di luce, accrescono l'orribile maesta di queil'opera. Coleste aperture esigettero 18 mesi del più ostinato l'avoro. Essa salleria, chiamata ta gran Galleria di Gondo, è senza dubbio la più imarchevole tra tutte le altre, avendo sel cenio otlanlatrè piedi di lunpiezza; vi si lavorò di giorno e di notle, e su quattro diversi punti al tempo lesso. Ad culti di soli di propio propio

Uscendo dalla galleria si varca sopra un bel ponte l'inevitabile Doveria. Indarno l'occhio va in traccia di un luogo su cui piacevolmente fermarsi: da ogni laio che el volga, non altro vede che oggetti minacciosi. Un maestoso ponte chiamato Ponte altro costrutio sopra due massi enorani, che gli servono di base, riconduce il passono di passi pronduce di pasrespez qui la profonda valle di Gordo spiega più che altrove il carattere malineonice che la dislingue.

Le montagne, che ivi strettamente si chiudono, appena lasciano luogo alfa strada ed alfa Doveria: ivi nessuna traccia di vegelazione, nessuna abitazione d'uomini, appena una tista di cielo si vede all'allezza di oltre

2218 piedi. I lavori delia sirada costrutta in forma di cornice, e saliente sopra gli abissi, sono i soli indizi, che l'uomo penetrasse in quel solijari ritiri, dove tulto è morto, anche vicino alle infeconde acque dei torrenli. Continuando quesla valle orrenda, le facoltà morali del vlaggiatore rimangono per cosi dire sospese, e segue il suo cammlno con un muio sentimento di ammirazione e di ierrore. La vista della gaileria di Gabbio (Algaby) non mollo dopo li distrae, e gli annuncia il termine della trista vatle di Gondo, Tal galleria, lunga 115 piedi, è una delle niù belle, e l'ujijma opera degli ingegneri italiani, ai quali successero un po' più iungi i francesi. Da una apertura di questa gaileria veggonsi le ghiacciaje di Lacqui, mentre l'ailra presenta la vista dell'aspra valte di Gondo. Trovasi poscia una casa destinata ad alloggiare gli operai incaricali del mantenimento della strada, e ser-

ve eziandio di rifugio, ove occorra, ai passeggieri.

passeggieri.

Siffatti edific] sono in sufficiente
numero, e a conveniente distanza distribuiti lungo il cammino.

La valle di Krumbach è stretlissima, ma scorse alcune sinuosità trovasi finalmenle ii verde, e quatche capanna che annuncia la presenza dell'uomo.

Tre miglia distante dalla galleria di Gabbio incontrasi il villaggio del SEMPIONE, la cui allezza sopra il il-vello del medilerranco è di 1477 metri. Gli abitanti di esso pariano un alemano corrotto. È situalo sopra un'altura dominante una valle selvaggiu, e vicina a rapido torrente. Le case grossolane fabbricate di pietra prendono un co-lore gialiticolo, che loro comunica il ilchene, del quate sono coperle. Avvi però un buon albergo.

Ciascuna di quelle case possiede un giardinello, ma la vegelazione è povera, improduitiva, e quasi morta. Gli abitanti rimangon privi delta benefica luce dei sole per molti mesi. t'inverno vi regna due terzi dell'anno. essendo assuefatli ai rigori det freddo, non d'attro si occupano che dei trasporto delle merci, e della scopatura delle nevi, che chiudono la strada. La quale industria è ad essi sufficiente per provvedere ai bisogni della vila. In tat modo quegli uomini vigorosi ed attivi suppliscono atla steritità del suolo, e quel borgo, o a megtio dir quel vitlaggio, che direbbesi non poler essere che l'asilo della miseria, gode invece di una agiatezza, che it viaggiatore sicuramente non supporrebbe. L'utlimo giorno dei mese di agoslo deli'anno 1396 fu esso inleramenie distrutlo dalto scoscendimento di massi, che gil caddero sopra, e il seppellirono.

Al di là del viliaggio si passano l'un dopo l'altro due torrenti, che di-scendono dat Rhosboden. Qui il quadro si fa men cupo, ed il viaggialore vi trova un po di verzura; ma benlo-sio la valle racchiudesi, e più non offre agli sguardi dei passeggiero che nude rupi, e le trisli immagini del deserto. Qualche miglia dalsante tro-

vasi la casa del signor Stockaiper, i cui sei ordini, ia forma quadrata e corpulenta, presentano i' aspetio di una torre. Si vuole che i baroni di Stockalper vi mandassero i loro fanciulli per toril alla maisana Influenza dell'arla di pianura; ma oggi serve di osnizlo e di rifugio al viaggiatori, cui qualche accidente, o qualche burrasca tinpedisca di continuar il cammino. Arrivasi ben presto alia sommità deila montagna, cui si da li nome di plazza, e dove si osserva una pietra, che indica ii punto più elevato della strada, ja cui assojuta altezza glunge a 2005 metri. Quella plazza pare dalla stessa natura formala per offerire riposo ai viaggiatore.

Napoleone avea destinato quel iuogo per innalgarvi un ospizio, che doveva essere servito dagli ospitalieri del monte S. Bernardo; e questo generoso progetto ebbe ultimamente esecuzione; e l'amplezza del nuovo ospizio contrasta colla nudita, e colla sterile e selvaggia solitudine che regna su queste glitacciaie. Quando abbiasi passata ia piazza scopresi di iontano ii Rodano, il Valese, e ie montagne interne delta Svizzera. Ivi le più grate prospettive st dilatano dinanzi al viaggiatore gia stanco di tante scene dolorose. Qui ridenti quadri vanno conlinuando sino a che arrivasi nella galleria deile ghiacclaje, funga circa 130 piedi. La rupe in mezzo alla quale venne londata questa galleria è plena di fessure, per le quali filtrano sin sotto la voita, e si dilatano ie acque delle superiori cascate, congelandosi, e formandosi trasparenti guglielle, le quali rifrangendo la luce formano graziosissimi giuochi ottici. Vivo nasce ii desiderio di fermarsi sotto queste colonne di ghiaccio per ammirarne il singolare spettacolo, ma A freddo cccessivo, che ivi regna e la corrente d'aria, che visoffia, ne renderebbe il soggiorno molto incomodo, e fors'anche pericoloso,

Nell'uscire da questa galleria offresi al viagglatore il più imponente spettacolo, che sapesse formar la natura. Lo Schoenhorn, e lo Staldhorn soitevano fino alle nubi le isolate ioro

creste, incanutite da eterni ghiacei: egil scopre eziandio le immense ghiacciaje dei Katt Wasser donde cadono molti torrenti, e attraversano la strada per acquedotti di straordinaria costruzione, e vanno a gittarsi nei precipizi inferiori con orribile fracasso. aumentando in tal modo i lunghi echi delle montagne. Egli vede al suo piede una vaile tutta coperta di gruppi di verdura, in mezzo ai quali fiorisce ll Rododendron; un po' jungi tramezzo a leggieri vapori distingue le amene praterie fecondate dai Rodano, le montagne dei Valese sorgenti a guisa di verde anfiteatro, sino alla lunga calena delle ghlacciaje svizzere; oltre a ciò osserva sulle più vicine montagne vecchissimi faggi, e nodosi abeti, le cui bianche cime atteslano ii rigore dei clima, e l'asprezza dei suoio; ma la pura ed elastica aria, che vi si respira ravviva, ed elettrizza i sensi, e l'anima profondamente agitata da uno spettacolo si grandioso e ai tempo stesso si ameno, nuota deliziosamente nelle dolci sensazioni, che la penna non basta a descrivere. Questo juogo però tanto pittoresco in tempo di estate, e si ammirabile per naturail beilezze, diventa sommamente pericoloso durante l'inverno per gli immensi mucchi di neve, che i venti vi ammassano. Pieno di stupore per si magnifiche scene, arriva lo straniero quast senza accorgersene alla galleria di Schalbet, caverna oscura, tunga circa 30 metri, e scavata nei monte, di cut la strada costeggia il nudo e sterile flanco. Ivi non senza terrore si abbassa lo sguardo sut precipizi, che accompagnano la via sui sinistro fianco. Vi hanno di tanto in tanto le case di rifugio ben costruite, ed enormt abeti mezzo schiantati dalie valanghe, che dimostrano quanto sia pericoloso quei luogo al tempo del dileguamento delle nevi. Projungasi di pot per più dt due leghe la strada entro la vaile della Saitina per penetrare in seguito In quella di Gantero. Dopo pochi minutt di cammino arrivasi a

BERISAAL ove cambiansi i cavaili. Finalmente si giunge ai piedi deile ghiacciaje che terminano questa valie. Non piccoia sorpresa produce ii

Non piecola soppresa produce il contrasto del silvesire aspetto diquesto luogo, con l'elegante fabbrica del ponte su cut si attraversa il Gantero. Il ponte ha 74 piedi di ampiezza, e serve a trapassare il precipito seavate dal torrenti tra le ghiacciaje in cut di bianchissime pietre, e maravigito-samente si stacca dalle opache selvedi dal di bianchissime pietre, e maravigito-samente si stacca dalle opache selvedi abetti in mezzo alie quali è piantato.

In ptecolo irattola strada più voite st voige, e insensiblimente scendendo conduce al villaggio di

conduce al viliaggio di RIED, presso il quale trovasi ripetulamente il Riot-Bac; poi si discen-

Dal villaggio di Gondo sin qui noi camminammo nel territorio del Vaiese, che forma oggi li ventesimo cantone della confederazione Svizzera.

de sino a Briga.

BRIGA (ALBEHGHI. D'Inghilterra, ia Posta), che si vede a mano dritta alia distanza di circa un miglio da Givs, è un borgo situaio nei luogo più iargo della vaile, in mezzo a belle praierie, costeggiate dal Rodano. Il suo territorio offre una maravigilosa fertilità, che contrasta sommamente col cerchio di desoiazione, che lo racchiude, La memoria di una guerra ostinata fra gli abitanti di Briga, e le truppe del Direttorio della Repubblica francese, eccitano vivamente la curiosila del viaggiatori. Dopo sforzi inauditi dovettero i Brighesi cedere al numero, ed alia forza della tattica militare. Quei meschint posero in opera tutti i ioro mezzi di difesa, indi ritiraronst suile montagne, dove senza I soccorsi di denaro e di viveri, che il governo svizzero loro mandò, avrebbero dovuto soccombere tra le angosce della fame. Più tardt, Napoleone, distrutto li Direttorio, offeri al loro infortunio un ampio sollievo, facendo eseguire questa meravigilosa strada del Sempione, che somminisira ad essi di che cicatrizzare in gran parte ie piaghe della guerra.

A moili viaggiatori, che da Briga si avvlano per i' Italia, piace valersi dell'antica strada, che tult'ora rimane, facendola a pledi per meglio godere que' punti di vista che iungo essa vanno offerendosi. Nel quai caso accorciano il cammino di ben quattro miglia. Eccola indicala retrocedendo sino al Sempione. In un'ora e mezzo giungono al ponte del Ganter, Indi a quello sulla Saltina, e di la montano sulia cima delia Tavernetta, la quale supera di quasi 5000 piedi il livello dei mare. Di la sino al colle la distanza è quasi una lega. Si passa prima nel mezzo di una foresta dove assal rapida è la salita, e quindi sopra un terreno di nudo e assai liscio granito. L'altezza assoluta dei coile è di 6714 piedi, ivi si gode la magnitica prospelliva delle montagne, e delle ghiacciale circostanti, e segnalamente della catena deile Aipi, che separano il Vaiese dal cantone di Berna. Se il tempo è sereno, come debb' essere (perchè nessun viaggiatore a piedi vorrebbe arrischiarsl in tempo plovoso, burrascoso, o anche solianto incerto), vi si distinguono anche le iontane ghiacciaie della vaile di Losoeth, li Picco di Munder e quello di Hips sorgono a levante, e la è la ghiacciaja di Kait-Wasser, daila quale provengono quattro cascate d'acqua. A ponente si vede Erity Horn, nel quale si stende ia valle di Nantz. Finalmente siscorge ii Fietsch-Horn, montagna coperta sempre di ghiaccio, che si aiza a mezzogiorno dei colie, e procede sino all'antico Ospizio iontano un quarto di fega. Poco dopo per un doice, ma paiudo90 pendio, si giunge ai viliaggio dei Sempione, donde il viaggio a piedi conlinua con pochtssime differenze per ia via già indicata.

na vin gas indicetat.
Uscendo da Briga, in strada che sino a S. Maurizio condice è costeggiaino a S. Maurizio condice è costeggiada il Rodano or suita dritta or suita
manca. Lasciate beira passa in vasto e
paindoso i terro o suita sinistra riva
tiel Rodano, Questo flume torrente, di
til e acque sono si impetuose, trovasi
talio ad un tratto ritenuto da un bosco di came, le quali dividendo le
onde ne indeboliscono la violenza, e
gii danno l'aspetto di un lago straripato; ma sciolto finalmente da quella
specie di feliro, il Rodano ripresude il

violento suo corso strascinato da un pendio di 193 tese.

Quatiro miglia di là sorge la villa di AMBSEN, e unpo più lungi l'piccolo borgo di VIÈGE, cui succedono VISPACH, TOURTEMACNE e SIERRE, che nulla hanno d'interessanie. Affreitamoci a passar oltre, ed entriamo in

SION (ALBERGHI, La Posta, la Croce Bianca); questa citià capitale degli aniichi Seduni, ed ora dell'alto Valese, canione della confederazione Svizzera, sorge sul piccolo flume di Secten, è sede di un vescovo e conserva un castello, nel quale il Consiglio generate del Canione suol tenere le sue adunanze. Buona vi è l'aria, buoni i vini ; buoni i prodotti tutti del suolo. Vi si parla da ciascuno, o almeno vi si Intende la lingua tedesca, la francese e la italiana. Bagni di acque minerali vi sono in vicinanza, di cui più rinomate sono quelle di Loëck alle falde del monie Gemmi. Frugali e laboriosl ne son gli abitanii, che perciò giungono a robusta e non ordinaria vecchiezza.

Radendo il monte Vetro, e traversalo su bel ponte il Rodano, si passa il villaggio di RIDDES, e per una strada ineguale si arriva a

MARTIGNY, per la descrizione del quale e per lo stradale sino a S. Maurizio gioverà osservare la pag. 27.

Uscendo da S. Maurizio la strada dividesi in due tronchi che guidano ambidue a Ginevra, uno passando per la Savoja, di cui già demno la descrizione alla pag. 27, e l'aliro per il cantone di Vaud che è quella che noi percorriamo.

BEX, AIGLE, VILLENEUVE sono lire borghi che incontransi, uscili da S. Maurizio, il primo rimarchevole pel evicine songenile della sua chiesa, per le vicine sorgenil sulfuree e per le soni salte, pidero le qual già da due sono dolla la vori. Nello vicinanze dei secondo è a vedersi la cascala di Fonienal. Il lerzo nulla offire d'interessanie, tranne il suo grazioso aspetto.

Corre la strada lungo il lago di Giuevra al nord, e le bianche mura del famoso castello di Chilion traggono ben presto a sé gli sguardi del passeggiero. Esso vanne fondato nel 1236 da Pietro di Savoja detio il piccolo Carlomagno, per diffendere da questa parte l'ingresso ne suoi stali. I Bernesi lo tolsero a Carlo Y duca di Savoja nel 1386, e vi trovarono grandi ricchezze e varj prigionicir i da quell'epoca sino al 1725, servi di residenza al Baglivi di Vevey, e divenne poscia prigione di sialo.

VEVEY (ALBERGHI, Le tre Corone, ia Città di Londra), cui poco dopo arrivasi è piccola e graziosissima ciltà del Cantone di Vaud con 4200 abijanti. Ell'è situata a' piedi del monte Jorat, donde discende l'impetuosa Vevesa, la quale si passa entrando in citià per un ponie di marmo. Il sito ed il dolcissimo clima vi attraggono sempre quanitià di stranierl, segnalamente inglesl. Fra i pubblici edifici meritano narticolare attenzione : l'aniichissima chiesa di S. Martino, quella di santa Chtara, il palazzo di città, l'ospitale, il mercato de' grani, ed il castello. Costeggiando sempre il lago arrivasi a

LOSANNA ( ALBERGHI, Hôtel Gibbon, ie Faucon, l'Etoile d'or, le Lion d'or), capitale del cantone di Vaud con 14,000 abitanti. Vi sono varie contrade assai pendenti, belle piazze e molte case bene fabbricate. Dolce è il clima di Losanna, ma olire a ciò tl buon gusto che regna nella società la rende già da gran iempo il favorito soggiorno dei forestieri. La Cattedrate di architetiura goitica, nobile e maesiosa, merita l'attenzione del forestiere. In essa è un monumento ereito alla memoria di Miledi Canning, lavoro dell'immortale Canova. Ii coliegio accademico, l'ospitale cantonale, il palazzo di città, l'arsenale, il teairo, ed il nuovo ponte sono edifici non indegni della comune atienzione. I passeggi più frequeniati sono quelli sulla piazza della cattedrale, i viali di Montbenon ed il romantico bosco di Sau-

Da Losanua sino a Ginevra la strada continua lungo il lago; MORGES e ROLLE piccole città per le quali si passa, sono per la posizion loro assai piacevoli. Da NYON, altra piccola e gentile città, arrivasi ben tosto a COPPET, borg oi 6600 abitanti, osservabile pet suo castello, che fu già proprietà dei signor Neker, e di sua figlia la signora di Staet Hoisten; il primo famoso come ministro, cetebre la seconda per opere tetterarie. A destra della strada da Coppet a Ginevra e sui territorio francese sta il

viilagglo dl FERNEY ove è la casa abitata un tempo da Voltaire detto castello, Dopo ia morte di quel grande poeta e filosofo questa casa è passata in più mani; ma tutli s'astennero dai profanarla, facendovi de'cambiamenti. Sul primo piano, questo celebre poeta è raffigurato in atto di presentare ad Apollo Ia sua Enriade: nei fondo in prospettiva vedesi il tempio della Memoria, verso ii quale vola ia Fama accennando alla Enriade. Le Muse, e le Grazie tengono Voltaire, e sembrano in atto di trasportare li suo busto nei tempio della Memoria: gli Eroi, e le Eroine della Enriade stanno in atto di ammirazione dinanzi al poeia: gli scrittori, che agitarono contr'esso la sferza della critica sono rappresentali piombare nelle regioni infernali, mentre l'Invidia co'suoi seguaci spira ai piedi di lui. Neila camera da letto del poeta stanno varj ritratti de' suoi amici, nonche ii vaso dove fu chiuso il suo cuore prima di essere trasportalo a Parigi. Questo piccoio monumento funebre è di marmo nero, semplice, e di cattivo gusto: al disopra del iuogo. ove stava il cuore trovasi scritto: Mon esprit est partout, et mon coeur est ici, sopra ii vaso si tegge: Mes manes sont consoles puisque mon coeur est au milieu de vous. Conviene supporre, che quesio pensiero alluda a Federico II re di Prussia, a Lekain, celebre attore francese, a Catterina II di Russia, ed a madama di Châteiet, i ritratti dei quali ornano questa camera, unitamente a quelli di Voltaire,

Milton, Newton ed altri uomini cclebri. Riprendendo la strada che conduce a Ginevra, che è una non interrolla continuazione di glardini e di case di campagna. formanti un gratissimo

panorama non facile a trovarsialtrove, arrivasi a

#### GINEVRA.

ALBERGHI PRINCIPALI. Hôlel des Bergues, ta Couronne, l'Ecu de Gèneve, ia Balance, Hôtet du Leman, fuori della città l'albergo a Secheron.

Ginevra è un'antica città altre volte spettante agii Allobrogi, mentovata da Cesare ne' suoi commentarj. Fu soggetta ai Romani sino a che durò ii loro impero, e motto sofferse nell'invasione de' Barbari in Ilalia, Onorio la cedette al duca di Borgogna, e questi a Clodoveo re di Francia. Nelle vicende potitiche i vescovi di Ginevra riuscirono a farsene padroni; ma le dottrine di Catvino, dai Ginevrini adottaie, operarono un cangiamento nella religione e nella forma del governo, essendosi ella costituita in Repubblica, e divenuta metropoli deile chiese riformate. Durante la rivotuzione francese nel 1798, quesia città venne riunita alla Francia, e formò il capo luogo dei dipartimento del Lemano. Finalmente nel 1813 fece parte della Confederazione svizzera come capo juogo del Cantone XXII.

Il Rodano divide Ginevra in due parti ineguali. Gli oggetti rimarchevoli pet forestlero sono: ta CATTEDRA-LE, che ha ta facciata adorna di un peristilo costrutio sopra it modello del Panteon di Roma. - L'Ospitale, beil'edifizio perfettamente ai suo uso adattato: vi si vede una cappella destinata pel culto anglicano. - L'Accade-MIA fondata da Caivino. - La BIBLIOTEca con circa 80,000 volumi é ricca di preziosi manoscritti, fra i quali citeremo : te Omeije di S. Agostino, i sermoni e le lettere dei due riformatori Calvino e Besa; i frammenti del libro delle spese di Filippo il belio, ec. It Museo d'istoria naturale, che contiene un esemplare di quasi tutte ie specie d'animali; una ricca collezione di pelrificazioni, un gabinetto mineralogico, un gabinetto di antichità, che fra l'altre curiosità racchiude una bella mumia. Il Giardino bolanico, che serve anche di pubblico passeggio, - La macchina idrautica, che dicesi fornisca 600 pinte d'acqua ogni minuto, distribuita a tutte le fontane della citià. - La Casa correzionale. - Il Museo Raili aperto ogni giorno al pubblico e contenente vari quadri antichi e moderni, e le copie in gesso del capi d'opera di scultura sparsi in Italia.

Un bel ponte, che dividesi in tre bracci, mette in comunicazione due parti della città con una piccola Isola. nel mezzo della quale sorge la statua in bronzo di G. G. Rousseau, opera di Pradier.

Bellissimi passeggl circondano Glnevra, la quale è frequentatissima dai forestieri per l'amenissima sua posizione e per le detizle dei suo iago. Oltre i molti stabilimenti scientifici che | vigne.

in essa vi sono, trovansi moltissime manifatture e fabbriche, di cui quelle degii orologi e delle bliouterie formano il ramo principale.

I mezzi di trasporto in Ginevra sono assal attivi, menire più voite al giorno vi sono dei battelli a vapore che percorrono il lago, e diligenze o corrieri, che partono per la Francia e per l'Italia.

Ginevra fu patria di molti uomini illustri e fra gii altri di Casaubono, di Neker, di Piciet, e di G. G. Rousseau.

La popoiazione atiuale di questa citià è di circa 30.000 anime.

I contorni di Ginevra offrono le plù graziose prospettive. I colli che la circondano sono coperti da bel casini di campagna, da giardini, e da

## VIAGGIO XXXII.

## DA MILANO A LUCERNA ED A BASILBA

## PEL S. GOTTARDO.

#### Poste, I Da Milano a Barlassina . 1/0 1/0 Como . . . . . . Lugano (Svizzera) . . Bellinzona . . . . 3 1/2 Polleggio . . . Faido . . . . . \_ Airolo . . . S. Gottardo. . . . Hospital . . . . 1/2 Fluelen o Fiora . Poste . 25

Da Fiora a Lucerna si va col battello a vapore sul lago del quattro Cantoni.

|         |     |      |     |    |     | L   | eg  | he | S | /izz | ere |
|---------|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|---|------|-----|
| Da Luce | err | ıa a | a S | ur | sėe |     |     |    |   | 4    | 3/4 |
| Otten . |     |      |     |    |     |     |     |    |   |      |     |
| Sissach |     |      |     |    |     |     |     |    |   | 5    | 3/4 |
| Liestal |     |      |     |    |     |     |     |    |   | 1    | 1/4 |
| BASILEA |     | ٠    | ٠   |    | ٠   |     |     | ٠  |   | 3    | _   |
|         |     | L    | egl | he | Sv  | izz | ere | e  |   | 18   | 3/4 |

Andati a Como per la via che tennemmo a pag. 90, non ci fermeremo a deliziarci sulle amene sponde del Lario, ma, iasciato questo sulia nostra dritta usciremo dai confini del Regno Lombardo, entrando nel Cantone del Ticino, e camminando per ampia strada di recente costruzione.

CHIASSO, è il primo borgo, che incontreremo di la dal confine. VI sono varie fabbriche di tabacco. Il deposlio delle mercanzie, e il contrabbando formano i principali vantaggi de'suoi abitanti, che non sorpassano i settecento.

Plù ragguardevole è il successivo borgo di

MENDRISIO, che contiene 1800 abitanti. Vi sono filaloj di seta, e parecchie manifaiture. Nelle circostanti montagne trovansi le così dette caverne d'Eolo, cioè grotte, nelle quali conservasi freschissimo e per lungo tempo il vino, che ivi pure è assai

Più oltre è situato il villaggio di

CAPO DI LAGO, così chiamato, perchè trovasi al principio del lago di Lugano. Tra le altre industrie, che vi si esercitano, avvi una tipografia Di là si arriva ad altra terra detta

BISSONE, posta anch'essa alla riva di detto lago, ove ha principio il nuovo ponte di pietra che si sta costruendo e che deve attraversare il lago sino a helide, tragitto che attualmente si fa mediante una granbarca, la quale trasporta ottre i pasceggieri anche le carrozze ed i cavalli.

La strada che costeggia il lago da Melide a Lugano offre qualche bei pun-

to di vista, li lago di Lugano ebbe più nomi

presso glistorici. Chi lo chiama Gauni Lacus, chi Lucanus, e chi Ceresius; quest'ultimo è il più generalmente adottato. Esso è situato parte nel cantone svizzero del Ticino, e parte nei Regno Lombardo-Veneto: si estende dal nord est al sud ovest sopra una lunghezza di cinque leghe. La sua larghezza media è di mezza lega: e rimane 145 tese al disopra dei lago Maggiore, nei quale si getta per mezzo della Tresa. Le moite sue sinuosità producono ampie baje, che prendono il nome dai più vicino paese. Le rive ora aspre, alte e inaccessibili, ed ora basse e sparse di villette, giardini e vigneti offrono esse pure bellissime prospettive. Questo jago, che è assai profondo, serve ad una navigazione utilissima per il commercio.

LUGANO (ALBERGEL, La Corona, i'Aibergo Svizzero), piccola ed amena città, che fu altre volte capitale del Bailaggio di questo nome, appartenne gran tempo all'Insubria, e nei secoli bassi l Milanesi e i Comaschi se la disputarono fra ioro più di una volta. Gli uitimi duchi ia cedettero poscia alia Svizzera. Glace in una valle ridente, cui sovrasta a levante il monte Bre, che anche Gottardo si chiama, a mezzo di il monte Caprina. Il primo è ricco di belle case, e di giardini dalla sommità alle falde; l'altro, più ruvido ed alpestre, più proprio a capre, d'ond'ebbe il nome, che ad uomini, èabbondante di caverne, che servono ad uso di cantine, comunemente chia-

mate Grotte. Veduta dalla parte del iago la città offre un assai vago aspetto, cui corrispondono le molte sue piazze, ie larghe strade, e le fabbriche, che contiene, fra le quali distinguesi li nuovo palazzo di Governo. Ha molti monasteri, ciilese ricche di bei dipinti, ampio e comodo teatro di recente costruzione. La Cattedrale è posta sopra un'aitura da ove godesi di bellissima vista, ed ha la facciata che dicesi disegno di Bramante, S. Maria degli Angioli eretta nel 1499, contiene delle pitture, di Bern, Luini, di cui citeremo la Crocifissione nella chiesa ed una Madonna nel convento, opere veramente ammirabili. Vi sono pure a Lugano molte fucine di ferro e di rame, moite fabbriche di tabacco d'ogni maniera, manifatture di poivere piria, e di cappelli, e filande di seta. La flera di cavalli e di grosso bestiame, che vi si tiene nel mese di ottobre, è frequentatissima. Lugano è patria di Domenico Fontana, di Luigi Antonio David, e dei pittore, Luini. Poco più di 8000 sono i suoi abitanti.

ii primo casate, che all'uscir di Lugano si trova, chiamasi la CAPPELLA DELLA MADONNA, a cagione dei temnietto ivi costrutio.

Poco oitre si passa un ponte, e arrivasi nei viliaggio di VESCIA.

Si incontra di poi il motino di OSTERIETTA, cui succedono tosto le amene lerre chiamate TAVERNE DI SOTTO, e TAVERNE DI SOPRA. Questo nome accenna abbastanza, cheivi si ascende: la salita però non è assai faticosa.

Intanto il torrente Lisone ci accompagna sin quasi all'aito villaggio detto BIRONICO, cui si arriva salendo il monte Cenere. Convien quindi discenderne per giungere alla piccola terra di

CADENAZZO. Più innanzi è un ponte sui torrente Morobbia, che passeremo per entrare in

GIUBASCO, viliaggio di 600 abitanti. Dopo ii quale vien

BELLINZONA (ALBERGII. L'Aquila d'oro, l'Angelo). È piccola città di circa 2000 abitanti, una delle tre principali città del Cantone Ticino. Ad onia della poca sua popolazione essa [ è di qualche importanza sotto il rapporto commerciaje, mentre forma in certo modo il magazzino di tutte le mercanzie che vanno dali' Italia in Germania e viceversa, Bellinzona è il centro di strade assai frequentate. cioè: del S. Gottardo, dei S. Bernardino, di Lugano, di Locarno e di Magadino. Altre voite era una piazza militare di qualche importanza, essendo la chiave del passaggio dalla Sylzzera in Italia, ed era difesa da tre forti e da alte mura. Questi forti sono attuaimente in ruina, ed il maggiore, detto Castello grande, serve ora d'arsenale e di prigione. Merita d'esser vista la Cattedrale costruita in marmo bianco, contenente buone pitture, ed un pulpito ornato di bassi rillievi istoriati. Interessante per la sua antichità è pure la chiesa di S. Biago.

OSOGNA, BODIO, GIORNICO e GHIGGIOGNA, sono i villaggi di maggior importanza pei quali si passa.

FAIDO è capo luogo della valle Levantina, Succedono quindi

POLMENGO e DAZIO GRANDE. II tratto di strada che andiamo ora percorrendo venne assai danneggiato nel 1834 da una inondazione del Ticino, e molto più nelle altre due del 1839, nella qual epoca il villaggio di AMBRI fu quasi interamente distrutto dalla corrente dei fiume. Nel 1844 venne aperto un nuovo troaco di strada con quattro galierie seavate nello socgiio, passando dalle quali sigode di un singoiar punto di vista formato da due rupi in mezzo alle quali surre il Ticino. Poco dopo arrivasti ad

AIROLO, villaggio di circa 880 abitanti, posto ai piedi del S. Gottardo ed a 3898 piedi sopra il ilvello del mare; è l'ultimo paese da questa parto eve si parla l'italiano. Esso fu il teatro di sanguinoso combattimento tra I Francesi ed i Russi avvenuto il 15 settembre 1799.

Attraversala la valle di Pioltelia, e costeggiando sempre il Ticino che offre varie belle cascate e che si passa di poi sovra comodo ponte, noi ci inoltriamo in Val Tremola e segui-

tiamo a salire. Poco da noi distanti cominciano ie sorgenti dei grandi flumi Rodano, Reno, Reuss e Ticino. Ma s pochissimi può nascere voglia di visilarle, perchè il disastro dei torrenti e delle vaianghe è qui frequente per quasi nove mesi dell'anno. La strada del S. Collardo è ciò non ostante praticabile in ogni stagione, tenendola i montanari sigombra dalle nevi. Eccoci frattanto giunti all'Ospito del monte. S. Goltardo, così chiamato fin dal tempo che vi erano i cappuccini e che ora è un albergo.

MONTE S. GOTTARDO, è il nome che si dà alla catena di montagne che estendesi fra il sud ed il nord da Bellinzona sino ad Altorf, e che da est a ovest parte dal monte Forca, spetlante al Valiese, sino al Crispaltberg nei Grizioni.

Il monte propriamente detto di S. Gottardo si estende da Airolo e giunge alla terra detta Bospenthal, che vedremo fra poco. Ne il anco orientale ha i monti Sedia, Soresca e Ploda: nell'occidentale il Fiendo, il Fibio, Lucendro ed Uriseren. A mezzogiorno si concetana colle montagne Svizzere del Cantone Ticlno, dalle quali diramansi quelle poste fra la riva orientale del Lago Maggiore e Poecidentale del Lago di Como. Il monte Flendo è la cima più alta dei S. Gottardo.

Il traspeto delle merci e de bala traspeto delle merci e de bagalle, che non meno di ventima il apassegto, che non meno di ventimia vanno e vagnono ogni anno pel S. Gottardo, offre la sussistenza a più di do montanari della valle Levantina, e e di quella della Reuss. Si fatto concorso produce, ottre le brevità della via sempre preziosa pei trafficanti, le tante ricchezze minerali e botaniche, delle quali abbonda questo gran monte; cui voglionsi parimente aggiungere le pittoresche vedute, che dalle varie sue sommitisi stammirano.

Le spianate del S. Gottardo offrono parlmente varii laghetti oltre quei che si veggono alie faide del Sella, dell'Ospenthal e dei Lucendro. Otlo ghiacciale coronano coteste sommità, che non ci cureremo di visitare, essendone assai disastrosi I sentieri. Uzciti dairlabergo di S. Gottardo, dove l'aria è molto sottile e pungente, ci inoltreremo, lasciando a destra il picco di Selia ed a sinistra quel di Lucendro, e giungeremo ai viliazgio detto

HOSPENTHAL. In questo villaggio vi ha un gabinetto mineralogico, specialmente dei prodotti delle Alpi, e di cui il proprietario fornisce esemplari cortesemente cili ne desidera; quindi passato

ANDERMAT, bel villaggio di circa 700 abitanti, che fa gran commercio di bestiame e formaggi, arrivasi al

BUCO D'URI, che è un passaggio scavato nella viva roccia, tungo 200 piedi, alto 13 e largo 10, e che venne fatto nel 1707 a spese del Cantone di Uri. Non molto dopo giungesi al famoso

PONTE DIAVOLO, così chiamato si per l'ardiu sua costruzione sopra un orribile precipizio, nel quale tra-bocca il torrente Reuss, che per la veramente setvaggia configurazione del juogo. L'altezza del suo arco è di 75 piedi. In tutto il rimanente delle Alpi Rezie (cui queste appartengono) non trovasi vedula nè più straordinaria, ne più sapaventevole.

Bei punti di vista e vari villaggi, di cui alcuni posti in amene situazioni, si incontrano prima d'arrivare ad

ALTORP, capo luogo del Cantone d'Uri, borgo di circa 1800 abitanti. Altorf non ha d'Interessante che il ricordo del nome di Guglielmo Tell, mentre, a quanto dicesì, fu sulla plaza di questo borgo che successe il notissimo fatto che rese l'Indipenenza alla Svizzera. Una fontana colla statua di Guglielmo Tell e quella di sun figlio Indica il luogo ove Tell si situò per scoccare la freccia: una torre dipinta a fresco marca il luogo ov'era posto il figlio col pomo sulla testa. Ad Altorf succede

FLUELEN, che sorge alle rive del lago di Lucerna, detto il Lago del quattro Cantoni o Valdstetteen. Qui fa stazione il battello a vapore che va a Lucerna. Dopo poco tempo di viaggio sul lago, si mostrera al viaggiatore la cappella di Guglielmo Tell che sta a mano destra.

Il lago di Lucerna o dei quattro Cantoni è posto 1360 piedi sopra il livello del mare; la sua forma è affatto irregolare, e forma una quantità di bale, che ricevono il nome dalle città o villaggi di cui bagnano le mura.

LUCERNA (ALBERGIII. II Cigno, la Bilancia). Capo tuogo del Cantone dello stesso nome, è divisa in due parti dalla Reuss che esce dal lago ad essa vicino. È cinta di mura da una parte, e dall'altra da antiche torri feudali; e fassi particolarmente rimarcare per la quantità de' suoi ponti. La chiesa di S. Legen è di architettura moderna, ad eccezione di due torri che datano dal XVI secolo. Il cimitero annesso a questa chiesa contiene antichi monumenti funebri assai curlosi. Daile finestre del convento godesi una bellissima vista. L'ARSENALE vicino alla porta di Berna è uno di quegli antichi depositi comuni a tutti i capi luoghi di cantone, nel quali conservansi i fucili, i moschetti, l'artiglieria ed infine tutte le arını necessarie per mettere sul piede di guerra i toro contingenti di truppe. Rimarcansi nell'arsenale di Lucerna delle vecchie armi, testimoni del valore svizzero - delle armature di nobili e cavalieri prese alla battaglia di Sempach - una spada di Guglielmo Tell - molte bandiere turche prese alla battaglia di Lepanto da un cavaliere di Malta nativo di Lucerna.

La popolazione di questa ciltà e dicra sixo abitanti. Uno degli oggetti più curiosi di Lucerna è senza dubbio il monumento innalzato alla memoria della Guardia Svizzera, che peri nella fatale giornata to agosto 1792, difendendo intrepidamenta odi ella Tulieriesi in Parigi. Esso è posto nei giardino dei sig. Pfyffer a posto mel giardino dei sig. Pfyffer apora distanza da Lucerna fuori della porta di Veggis. Tai monumento, che è scolpito a basso rillevo nella rupe,

rappresenta un leone di colossale grandezza nel punto di spirare, avente una lancia fitta in un flanco, e sforzandosi di difendere uno scudo che tiene fra le zampe prima di rendere l'utilimo sospiro. Il modello in gesso venne fatto da Thorducaldem ed eseguito da Morra, scuitore di Costanza. Nei contorni di Lucerna i bel punti di vista sono numerosissimi; sopra tutto il bet colpo d'occhio che godesi dal monte l'ighi fa si che nessun forestiere lascia queila ciltà senza farvi un'escursione.

Il Righi è uno dei monti più rimarchevoii della Svizzera. Esso, secondo il generale Piyffer, ha 8896 piedi d'altezza sopra il livelio del mare; l'ascesa si fa da Lucerna in tre ore e mezzo. Al ponte culminante del Righi vi è un piano ove si trova un albergo. I vlaggialori cercano di poter godere da cesso la magnifica scena delio spuntar dei sole; la vista o panorama generale che si presenta da quella sommità ha 300 miglia d'estensione, e comprende tutto il lago di Lucerna, di Zuz. ec.

Da Lucerna parie due volle al gioron una diligenza per Basilea e viceversa; li viaggio si fa in dodici ore, ed è uno fra i più interessanti della Svizzera pel bei punti di vista che vi sono e pel continuo succedersi del viliaggi. Qualche tempo dopo uselli di Lucerna, di cui con lorni sono assia ameni, archi chi con della sirada e quindia sul destra della sirada e quindia sul destra della sirada e quin-

SURSÉE, città molto anlica con circa 3000 abitanti, con un bell'ospitale, un convento di cappuccini ed un pafazzo di città di architettura interessante.

ZOFINGEN è il villaggio che incontrasi dono.

trasi dopo.

A KEUTZSTRASS, la strada da Zurigo a Berna attraversa quella che noi

percorriamo. Viene dopo

AARBURG, città rimarchevole per la sua cittadella situata sopra un'altura e costrutta nel 1660. Questa è la sola fortezza appartenente alla confederazione Svizzera, Usciti da Aarburg

e dopo qualche tratto distrada che si fa in mezzo a deliziose campagne si passa il fiume Aar sopra un ponte di legno per arrivare a

OLTEX, ciltà di 1800 abitanti, che va giornalmente prosperando mercé la sua posizione sulla nuova strada dell'Unter Hauenstein, passaggioaperto da poco tempo e che offre un immenso vantaggio pel trasporto diretto delle mercanzie che dal Reno e Bastirota della mercanzie che dal Reno e Bastirotati alta sommilà dell'Uniter Hauenstein godesi una bella vista della catena delle Anja.

Si passa il viliaggio di

SISSACII, popolato da circa 1000 abitanti e quindi giungesi a

LIESTAL, capitale del Cantone Basilea-Campagna, e città contenente 2200 anime circa di popolazione, posta nella ridenie valiata deil' Ergolz. Dopo qualche ora di cammino arrivasi a

BASILEA (ALBERGHI. I Tre Re, la Clcogna, Il Selvaggio, la Corona). Basliea è capitale del Cantone detto Basilea Città, è posta sui Reno, Il quale la divide in due parti ineguali, che sono messe in comunicazione mediante un ponte di legno. Essa gode di una grande prosperità, mercè il gran numero delle ricche e antiche famiglie che vi abitano, del banchieri e dei negozianti ricchissimi, come pure ner la felice sua posizione sul Reno, che a poca distanza è navigabile, e per la strada di ferro da poco tempo costrutta, che va da questa città sino a Strasburgo. Vi sono a Basilea diverse manifatture di cul le più importanti sono quelle dei nastri e della carla, Gil oggetti principali da vedersi in questa città sono: La Cattedrale costrutta da Enrico II nel 1010, ed ora dedicala al cuito protestante, la Bi-BLIOTECA PUBBLICA contenente circa 50,000 volumte vari manoscritti assai interessanti, li Palazzo di Citta' nosto sulla piazza del mercato, edificio gottico nel quale li consiglio del cantone liene ie sue sedute. L'ARSENALE che ha una piccola raccolta d'armi antiche e ia veste di maglia portata da Carlo II

Temerario alla battaglia di Nancy. Il ! vasto Ospitale, terminato nel 4842, va pure menzionalo.

Le contrade di Basilea altre volte strette e sucide vanno giornalmente migliorandosi, e già vene sono alcune affatto rimodernate, fra cul quella diritto di cittadinanza.

detta Elsen-Gasse, merita d'essere citata per gli eleganti fabbricati che ia flancheggiano.

La nonolazione di Basilea ammonta a 24,000 abilanti, di cui 4000 sollanto sono cattolici e non possono avere li

#### XXXIII. VIAGGIO DA MIBANO A COIRA

### PEL S. BERNARDINO.

|          |     |     |     |      |    |      |     |    |   | Po | ste |
|----------|-----|-----|-----|------|----|------|-----|----|---|----|-----|
| Da MILA  | 30  | a   | Be  | lilr | zc | na   |     |    |   | 9  | _   |
| v. il    | VI  | ag  | gio | X    | XX | CII. |     |    |   |    |     |
| Leggia   |     |     | ٠.  |      |    |      |     |    |   | 1  | _   |
|          |     |     |     |      |    |      |     |    |   | 1  | 1/4 |
| S. Berna | arc | lin | 0,  |      |    |      |     |    |   | 1  | _   |
| Neufene  | en  |     |     |      |    |      |     |    |   | 1  | _   |
| Spluga   |     |     | ٠   |      |    |      |     |    |   | 1  | 1/4 |
| Tosana   |     |     |     |      |    |      |     |    |   | 1  | 3/4 |
| COIRA .  | ٠   |     |     |      |    |      |     |    | • | 1  | 3/4 |
|          |     |     |     |      |    | 1    | Pos | te |   | 18 | _   |

Per andare da Milano a Colra pel

S. Bernardino lo stradale descritto nel

ti circa e capo luogo di una vaile. non sojo fertile, ma pitloresca, spettante al Cantone del Grigioni. Il fiume, che lo flancheggia, chiamasi la Moesa, che un po' più oltre forma un lago. Su questo sito finiscono le Alpi Lenonzie, e cominciano le Rezie. Il monte che percorriamo è il S.

Bernardino, sulla cul vetla troveremo un albergo e bagni minerali. Ivi presso è l'accennato lago di Moesa, che contiene alcune isoiette. Questa alleaza è maggiore di 4500 tese. Il silo ha un insolito aspetlo di novilà, ed è il punto di divisione tra il clima d' Ita-

vlaggio antecedente ci servirà sino a lia, e quel di Germania. Bellinzona. Uscendo da questa città Si passano guindi i villaggi di prenderemo la via sulta dritta, men-NEUFENEN e RHEIMVALD, e tosto arrivasi a SPLUGA o SPLUGEN, come ditre quella a sinistra gulda al S. Gotcono gli Alemanni; lvi incontrasi ia tardo, ed arriveremo a

ROGOREDO, piccolo paese del Cangrande strada che dalla Lombardia tone Ticino, di poca importanza. Promette nel Grigioni, per il rimanente del nostro cammino gloverà consulseguendo a sailre si giunge a MISOCO, villaggio di 1000 abllan- tare il viaggio seguente.

> VIAGGIO XXXIV.

# DA MILANO A COIRA ED A BASILEA

#### PER LA SPLUGA.

|                   |  |  |   |     |    |    |   | oste |                            | Pos |     |
|-------------------|--|--|---|-----|----|----|---|------|----------------------------|-----|-----|
|                   |  |  |   |     |    |    |   |      | Somma retro .              |     |     |
| Carsaniga         |  |  |   |     |    |    | • | _    | Campo Dolcino              | 1   | _   |
| Lecco             |  |  |   |     |    |    | 1 | 1/2  | Cavallo idem.              |     |     |
| Varenna.          |  |  |   |     |    |    | 1 | *6   | Spluga (Svizzera)          | 2   | 1/4 |
| Colico            |  |  |   |     |    |    | 1 | 1/4  | Cavallo di rinf. da Tosana |     |     |
| Riva              |  |  |   |     |    |    | 4 | _    | a Spluga.                  |     |     |
| Chiavenna         |  |  |   |     |    |    | 1 | _    | Tosana                     | 4   | 5/1 |
| Cavallo<br>l'anno |  |  |   |     | ut | to |   |      | Tosana                     | 1   | 3/4 |
|                   |  |  | p | ost | e  | -  | 8 | 1/0  | Poste .                    | 25  | 1/9 |

|         |      |    |     |      |     | I  | eg  | he  | Sı | lzz | ere |
|---------|------|----|-----|------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| Da Coin | A a  | 2  | lze | ers  |     |    |     | ,   |    | 2   | _   |
| Ragaz   |      |    |     |      |     |    |     |     |    | 2   | 1/4 |
| Sargans |      |    |     |      |     |    |     |     |    | 1   | _   |
| Wallens | tad  | lt |     |      |     |    |     |     |    | 3   | _   |
| Da W    | ale  | n  | sta | dt   | a   | we | ese | n   | si |     |     |
| fa il   | tr   | aq | itt | 0 C  | ol. | ba | tte | llo | a  |     |     |
| vap     | ore  |    |     |      |     |    |     |     |    |     |     |
| Da Wes  | en   | a  | Úг  | na   | ch  |    |     |     | ٠. | 3   | 1/0 |
| Rappers | w    | γi |     |      |     |    |     |     |    | 4   | 1/4 |
| Da Re   | ap j | er | su  | yl   | a.  | zu | rig | 10  | si |     |     |
| Pa .    |      |    |     |      |     |    |     | por | re |     |     |
| sul     |      |    |     |      |     |    |     |     |    |     |     |
| Da Zuri | go   | a  | Die | etil | kor | ١. |     |     |    | 2   | -   |
| Baden.  | ٠.   |    |     |      |     |    | ٠   |     |    | 2   | _   |
| Brugg.  |      |    |     |      |     | ٠  |     |     |    | 2   | _   |
| Frick . |      |    |     |      |     |    | ٠   |     |    | 4   | -   |
| Steln . |      |    |     |      |     |    |     |     |    | 1   | _   |
| Rheinfe | lde  | n  |     |      |     |    |     | ٠.  |    | 2   | 1/4 |
| BASILEA |      |    |     |      |     | ٠  |     |     |    | 3   | _   |
|         |      |    |     |      |     |    |     |     |    |     |     |

Leghe Svizzcre . 32 1/4

Per lo stradale da Milano a Monza
e per la descrizione di quest' ultima
città giova consultare la pagina 87 e

segullo.

Usciti da Monza a due miglia circa incontrasi li villaggio detto

LA SANTA, dopo il quale succede

ARCORE, ove sono belle case di campagna delle famiglie d'Adda e Giulini. Vengono quindi USMATE, ove è

da osservarsi il palazzo Ala Ponzoni col suo glardino. OSNAGO, paese assai frequentato

col bei paiazzo Aresi Lucini, ed una chiesa contenenie buone pilture. CERNUSCO LOMBARDONE, posto

alle falde della montagna della Montevecchia, in cima alla quale ècostruita una ciliese da cui godesi di amenissima vista. Cernusco è adorno di belle case di campagna e degli avanzi di un antico castello.

Assal placevole è la strada che percorresi da Cernusco a

CARSANIGA, stazione postale, vicino al quale è posto

MERATE; paese ii più frequentato di questi contorni, ove è degno d'esser visto ii palazzo Beigiojoso co'suo; glardini. La chiesa parrocchiale venne ornata di pitture da non moilo tempo.

A Carsauga succedono SABBION-

CELLO, CALCO, ATRUNO ed OLGINA-TE, dove pretendesi abbia edificato un castello il valoroso Goto, per nomo Oligua, i ciu discendenii oltennero privilegi dal re Desiderio, e furono denominati d'Adda. Qui presso esisterio della consultata della contro della consultata della conprima di Cristo. Sta sulla sinistra la valle di Greghenino, i cui punti di vista sono assai vaghi.

GARLATE, è luogo conosciuto sin dal tempi di Lottario. Qui la strada

costeggia l'Adda sino a PESCATE, casolare da pescatori; donde si glunge al bel ponte che attraversa quel flume, e poco dopo a

LECCO, per la sua descrizione vedi la pagina 98. Da Lecco a Colleggiova consultare

ia pagina suddetta.

Uselli da Colico, ove incomincia la Valtellina arrivasi al Foriedi Fuentes, casiello ora demolito, che venne co-sirutto nel 1604 dal marchese di Fuentes governatore di Milano in quell'epoca. Le lerre di VERCEJA e NOVATE che vengono dopo nulla offrono d'interessante.

Il fiume Mera comincia a fiancheggiare la nostra sinistra accompagnandoci alla terra di

SOMAGGIA, e finalmente a CHIAVENNA (ALBERGHI. Albergo Conradi, la Posla). Pretendesi essere stala così nominata questa città considerandola come una delle chiavi della parte meridionale delle Aipl. Essa è posta sopra una delle linee principali di comunicazione tra la Lombardia e la Germania, permezzo della vallata d' Inn. Fu possedula dai Comaschi nei secoli XI, XII, contraslala dai Viscontl, vendula al Balbiani, presa e ripresa più volte: finalmente la conquistarono i Grigioni nel 1812, ne smanteliarono le due rocche nel 1516; e la tennero fino al 1797, nel quai anno fu incorporata aila nuova repubblica Cisalpina. Nel 1815 passò in dominio deil'Austria, ed oggi fa parle del Regno Lombardo-Veneto. Ella è posta in una valiata delle Aipi Leponzie sulle due rive della Mera.

Muraglie flancheggiale da torri cir-

coscrivono il suo recialo, il quale contiene belle chiese, pubblici edifici di assal buon guslo, filande, e manistiture di seta. Oltre i prodotti delle sue fabbriche, fa buon commercio di vino, di frutti, e segnatamente del quei vasi da cucina, voigarmente detti Lavegi, fatti di pieria reggiera, e assal compatta che trovasi nelle cave di quei contorni. La magnifica strada reventa moltissimi vanlaggi, passando per colà tutte ie merci, che diala Germania, e dalla Svizzera sono mandale in Italia, e viceversa.

Dopo aver visitata la chiesa dl S. Lorenzo, nella quale è un basso rilievo del XII secolo , e il monumenlo innatzan eni glardino del signor Girolamo Stampa in onore dell'infedice. Lodovico Casteivetro, che ivi si riuggi, convien godervi il bei passegmirare la cascala di Gordona distante qualtro miglia, dove un intero fiume si precipita da grande altezante.

Presso Chiavenna sorge una rupe, sulia quale osservansi ancora le rovine di un'antica rocca, che si pretende fabbricata dai Galli, ed ampliata dai Longobardi. Quella rupe contiene una quantità di grotte, che servono di cantine agli abitanti.

Progredendo sul fianco del monte, si giunge al villaggio di

#### RETTE, indi al borgo

S. GIACOMO, dove illorrente Liro fatto si romoroso e si gonflo, che bisognò alzarvi un lungo muro per evitarne il pericolo. Strettissima in falli è ivi la valle, e le acque vi si precipilano con somma volonza. Nuda ed alpestre è pol per lo più lalvalla, e ben dimostra, che a siraordinari fenomeni andò soggelta. In falti un buon trallo di essa chiamasi tutt'ora le Rovine di Cima grande. In fondo trovasi li casolare di londo trovasi li casolare di

GALLIVAGGIO, il cui santuario sta al di là di un allo ponte in mezzo a follo bosco sul dorso della montagna. Ivi il paese è un po'plù ridente, enon rare vi sorgono le case e le chiese, tra le quali è S. Guelmo, che co-

munica colia sirada maestra per mezzo di un ponte sul Liro.

Due piccoli casolari sono VUO, PRESTONE, pei quall si passa, onde glungere alle falde del monte Slozzo, dove è posta una Iscrizione in onore di S. M. l'Imperatore d'Austria Francesco I, sotto gli auspici del quale venne intrapresa la grand'opera di questa sirada.

Noi camminiamo sempre per la valle della di S. Giacomo dal nome del borgo sopraccitato; alla quale spelta anche il successivo villaggio di

CAMPO DOLCINO, che anche ne' più ardenti mesi dell'estale offre un'aria fresca ed eguale che alletta i non lontani Chiavennesi a frequentario.

Dopo qualche tralto di strada arrivasi a PIANAZZO, presso cui vi è una cascata d'acqua che è senza dubbio deile più belle che veggansi nelle Alpi. Una galleria di 126 metri di lunghezza, eretta contro il pericolo delle valanghe, incontrasi poco dopo. Inlanlo andlamo salendo per una strada torluosa', così espressamente falta, acciò meno rapida riuscisse, e mirabilmenle eseguita, ove si consideri l'asprezza del luogo. Una nuova solidissima galleria della delle Acque rosse a piccola distanza s' incontra, la cui siluazione suol tuttora chiamarsi il Passo della morle, tanto è spavenlevole, ma il pericolo delle valanghe con questi edificj è scemato.

Arrivasi quindi ad un vaslo burrone delto la Valbianca, ed ivi attraversato un ponle, entrasi per altra galleria lunga 202 meiri, poco dopo la quale un'altra sen eincontra lunga melri 221, ed alta e larga più di quat-

La cosi detta Casa della monlagna trovasi poscia, dove è la dogana ed un albergo. Due case s'inconirano, che chiamansi di Ricovero, acciò i passeggieri sorpresi da qualche bufera, o inaspellato disastro, possano a-avervi scampo. Finalmente si arrivati scampo. Finalmente si arrivati scampo. Finalmente si arrivati della disastro, possano a-avervi scampo. Finalmente si arrivatione finalmente si arrivatione finalmente si arrivati al l'albagico di al l'albagico di al villaggico di al villaggico di al villaggico di al villaggico di avivati avivati della villaggico di avivati avivati della villaggico di avivati avivati della villaggico di avivati della villaggico di avivati di avivati

SPLUGA, il quale dà il nome a quesia montagna. Alla sinistra del Reno vi è il villaggio di SUFFERS, ove detto fiume comincia ad ingrossarsi. Si passa pei villaggi di ANDEER, e di ZHLUS, che el basta di aver nominati, per fermarci a cambiare i cavalli a

TUSIS, borgo bastantemente considerevote, dal quale si parte il fiume Albuia, che va a conglungersi col Reno.

Più innanzi è l'antico castello di Realt sulla riva sinistra del Reno, il quale, benche rovinato, è degno di osservazione. Lo si crede anterlore all'era cristiana.

BONADUZ è il villaggio nel cul recinto sorge il castello di Reichenau, assal più notabile tanto per la sua amplezza, quanto per lo stabilimento di pubblica istruzione, che il borgomastro Tscharner vi institui suf faire del secolo scorso, nel quale fu maestro di malematica e di geografia, ai principio del suo esilio, l'attual re de' Frances Luigi Filippo d'Orleans.

In due ore si arriva a

COIRA (ALBERGHI. La Croce Bianca, la Posta, il Leon Rosso), Parecchi storici attribuiscono la fondazione di Colra all'Imperadore Costanzo figlio di Costantino Il grande, il quale avendo fatta la guerra a Conodomaro, ed a Vademaro, re di Germania, tenne il quartiere d'inverno nel milanese, RIpresa la guerra. Costanzo occupò il sito dove ora trovasi Coira, ed ivifece edificare questa città. Varj scrittori però contraslano questa fondazione dicendo, che essa esisteva gran tempo prima col nome di Imburgo, ne altro accordano a Costanzo, se non che egli la ampliasse. Ciò che non si può contrastare si è , che l Rezj abllavano questa citla prima della venuta di G. C., e che nel 452 era già residenza di un vescovo. A poco a poco ebbe essa il mezzo di sottrarsi al dominio de'suol vescovi e dell'impero d'Atemagna, entrando nel 1419 nella lega conosciuta sotto il nome della Casa di Dio, Nel 1460 fece un trattato con Zurigo, e motti importanti privilegi ottenne dagll imperadorl.

Il vescovo di Coira unito ad altri col- re delle acque di Seliz, che diconsi

leghi cospirò contro la cillà nell'anno 3252, ma scopertosi il progetto, 1'Abate di S. Lucia vi perdette la vila. Austriaci, Francesi e Svizzeri furono alternativamente padroni di Colra, sino a che finalmente in forza degli tiltilmi trattati venne riunita atta Svizzera coi (Ildodi capiliate de Canton de' Grigioni. Nove voltequesta infelice ciltà venne rovinata dalla pete, e quast ciò non bastasse sofferse moilushimi danni dagli incendi, che in cinque diverse epoche sparsero il terrore e la desolazione tra suola bilanti.

È Coira, in una situazione bellissima. Att'oriente, ed al mezzo giorno trovasi protetta dal montl; ad occidente ed a settentrione la contornano bel prati, fertili terre, vigneti, ed ortl. Finalmente al nord-ovest possiede una amena coltina dove abbondano le uve. Ella è posta sutla sponda del fiume Plessur, che sorge dalta parte orientale, dividesi in tre rami, mette in moto varj molini e seghe, poi si gettanel Reno a mezza lega di distanza. È cinia di mura e di fosse, con strade torte ed anguste, e di aspetto malinconico. Il palazzo vescovile occupa la parte superiore della città, la quate è chiusa da due porte, e contiene la Cattedrale, edificio dell'ottavo secolo, che presenta motti sarcofagi. Tra gli altri edifici della città distinguesi la chiesa di S. Martino già anpartenente al culto del prolestanti, e ornata di gran torre. Il salone del Palazzo Episcopale, dov'è un infinito numero di ritratti d'uomini celebri, e finalmente il Palazzo di Città, dove trovasi auche la biblioteca. Coira possiede eziandio un gabinetto di storia naturate, un glardino botanico, due scuole cantonati, una pel cattolici, l'altra pei protestanti, un ospizlo, e più altri stabilimenti di beneficenza. È citlà di transito e di deposilo per le mercl, che dall'Italia dirigonsi in Germania, e viceversa. La vicinanza del Reno, che comincia ad essere lvi navigabile, aggiugne non poco alla sua commerciale importanza. Avvi una sorgente di acque minerali, saturate di attume, e di vetriuolo, e det sanoeccellenti per sciogliere l gozzi e gli imbarazzi di stomaco. La popolazione di Colra non corrisponde alla vantagglosa sua situazione, arrivando soltanto a 10000 anime.

Da Colra parte ogni giorno una diligenza per Zurigo, la quaie è in corrispondenza cot battelli a vapore del laghi di Vallenstadt e di Zurigo.

Usciti da Coira il primo villaggio di qualche interesse che incontrasi è

BAGAZ, posto sul torrente Tamin, ed in vicianza della sorgente delle acque mineral di Pfeffer. Da poco tempo vi si costrui uno sishimento di bagni alimentati dalle acque suaccennate, che è assai frequentato. Raccomandiamo ai viaggiatore di fare una gita agli antichi bagni di Pfeffer, essendo questi posti in una delle situazioni più siraordinarie della Svizzera. Dopo Ragaz si passa s.

SERGAN, villaggio di circa 700 anime, situato sopra un'altura che domina un castello, e vicino alla strada che mette a S. Galio. Poco dono arrivasi a

VALLENSTADT, plecola città di 300 anime di popolazione, posta a mezzo miglio dai lago dello stesso nome, che si attraversa sul battello a vapore per arrivare a

WASEN, villaggio di 300 abitanii, situato in posizione assai pittoresca. Dopo UTZNACH, piccola città di circa 4000 abitanti, arrivasi a

RAPPERSCHWYL, città molto antica del Cantonedi S. Gallo, rimarchevole per la bella sua posizione e pel lungo suo ponte che attraversa il iago. Qui un battello a vapore el trasporterà a Zurigo lungo il lago, a cui quelia città dà il nome, il quale è amenissimo e fiancheggiato da motti bei viltaggi che io rendono assat popolato.

ZURIGO (ALBERGII. Hôlel Baur, Hôlel du Lar, la Corona). Zurigo, cil-la di 14,800 abitanti, è capitale del Cantone dello stesso nome, il quale dislinguesi fra tutti gli altri della Svizzera per la sun prosperita e per l'incera per la sun que Zurige non contenga nulla diunque Zurige non contenga nulla diunque Zurige in contenga nulla diunque l'incipa del core gli loggetti che maggiormente potranno interessargii.

La Cattenbals è rimarchevole per la sua antichità, la ciriesa di S. Pistrao, quella delta Francusstra, e quella delto Spirito Santo, che ora serve ad uso di magazzino, hanno qualche interesse per la loro architettura.

se per la toro arcinitetura.

La Bisacovaza della cillà, che altre volte era una clisesa, contiene circa atgoto voluni tra finanoccilli, estampatt, non che vari autografi, ficcut di agrapatt, non che vari autografi, ficcut di agrapatte un piano in filevon di arcinitetta della contiene un piano in filevon di sensata contiene qualche arme antica e l'arco, che dicesi abbis servito a Guiglion Tell per levare colla freccia il pomo dalla testa di suo figlio. Vi sono varie bandiere prese dagli Svizzeri in diverse baltaglie, e fra queste una totta e Carlo il Temera colla totto di una totta carlo il Temera colla carlo il Temera carlo il accordio carlo il Temera carlo il accordio il controla carlo il Temera carlo il accordio il carlo il carlo

L'Universita', che data soltanto dat 1833, ha una biblioteca ed un gabinet-

to d'istoria naturale.

Tra te costruzioni moderne va distinto il grande locate a colonne che serve per gli uffizi delle Poste delle lettere e per le diligenze, costrutto nel 1856 con dilegno di Stadter, non che il grande albergo Baur che gli sta

VI sono a Zurigo varj deliziosi passeggi e dei punti di vista sorprendenil; il più rimarchevole è sopra un'altura delta il bastione del Gatto.

dl fronte.

Sortendo da Zurigo per avviarsi verso Basilea, passato li viiiaggio di DIETIKON, arrivasi a

BADEN (Albergo della Bilancia), città molto antica, citta di urure, contenente 1800 abltanti e posta sul fiume Limmat che al attraversa sopra un ponte di legno. Le rovine del suo casiello, ia di cul estensione è quasi esuale a queila della citta, sono poste sopra una roccia che domina le cambone della circondiano. I bagari alla città siate.

BRUGG, che succede a Baden, contiene ctrca 800 abitantt, e ne' suol conlorni vi è il castello di Habsbourg, cuila della casa d'Austria e costrutto nel

XI secolo. Si altraversa quindi l'Aar sopra un lungo ponte di legno, e dopo una saiita arrivasi alia montagna di Boetzberg, da cui godesi di un sorprendente panorama. Si passano quindi i villaggi di EFFINGEN, HORNUSSEN, FRICK e STEIN prina d'arrivare a RHEINFELDEN, città di 1800 abis pag. 122.

Da Coira a Francoforte .

Miglia d'Aiem. . 67

V. ii Vlaggio XXXV.

Da Francoforte a Hanau

tanti, posta sulla riva sinistra del Reno, che si attraversa sopra un ponte di legno. Poche ore di cammino ci rimangono ancora per giungerea Basilea, ia descrizione della quale è a pag. 122.

# VIAGGIO XXXV. DA MILANO A FRANCOFORTE

| PER LA SPLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GA E COIRA.                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Il viaggio precedente da Milano a Basilea può servire al viaggiatore che volesse approfiltare dei vantaggi che offre la strada di ferro che da Basilea va a Strasburgo e di ia a Mannehim e Francoforte. Chi amasse percorrere un altro strada eju sotto avra le slazioni postali dei viaggio più frequentato che da Milano va a Francoforte.  Da Misano a Colra Poste V. Il Viaggio XXXIV.  Miglia d'Alem.  Da Coira a Meyenfeld 2 1/6 Balzers 1 De Golda a Meyenfeld 2 1/6 Balzers 1 De Feldkirch 5 1 Hobenems 2 1/6 Balzers 2 1/6 Balzers 2 1/6 Elidkirch 5 1 Pregenz 2 1/6 Lindau 1 1/6 Friedrichshafen 5 1 Priedrichshafen 5 1 |                                                                    |
| Miglia d'Alem 16 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Miglla d'Alem 68 1/4                                               |
| VIAGGIO  DA MTBAMO A BTPS  PER FRAN.  Poste V. II Vilaggio XXXII.  VIII del d'Alem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COFORTE.  Miglla d'Alem. Somma retro 67 1/4 Gelnhausen 5 - 5 - 1/4 |

Schlüchtern

Neuhof . .

Fulda. .

Migtia d'Alem. . 78

| wet            | dia d'Alem. I    | Minite        | a d'Alem. |
|----------------|------------------|---------------|-----------|
|                |                  |               |           |
| Somma reti     |                  | Somma retro . |           |
| Hünfeld        |                  |               |           |
| Buttlar        |                  |               |           |
| Vacha          |                  |               |           |
| Marksuhl       | 2 1/2 Grafenhain | chen          | . 2 1/4   |
| Eisenach       |                  | 3             |           |
| Gotha          |                  | t             |           |
| Erfurt         | 3 - Treuenbrie   | etzen         | . 2 1/4   |
| Weimar         |                  |               |           |
| Eckardsberge   |                  |               |           |
| Naumburg       | 2 3/4 Zehlendorf |               | . 2 -     |
| Weissenfels    | 2 1/4 BERLINO .  |               | . 2 -     |
| Lützen         | 2 —              |               |           |
|                |                  |               |           |
| Miglia d'Alem. | . 407 34         | Miglia d'Alem | 133 -     |

# VIAGGIO XXXVII. DA MIBANO A MONAGO

### PER LA SPLUGA.

|              |      |      |    |     |     |     |   | Po   | ste | 1            |     |     |   | 1   | Mig | lia | đ | 'Ale | em. |
|--------------|------|------|----|-----|-----|-----|---|------|-----|--------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|------|-----|
| Da MILANO a  | Col  | ra   |    |     |     |     |   | 15   | 1/0 | Kaufbeuern   | S   | om  | m | 1 1 | etr | 0   |   | 19   | _   |
| V. il Vlagg  | io 2 | XX.  | ΧI | V.  |     |     |   |      |     | Kaufbeuern   |     |     |   |     |     |     |   | 2    | _   |
|              |      |      |    | 1   | Mig | lia | d | 'Ale | em. | Ober Günzbu  | rg  |     |   |     |     |     |   | 2    | _   |
| Da Coira a B | reg  | en   | z  |     |     |     |   | 10   | _   | Kaufbeuern   |     |     |   |     |     |     |   | 2    | _   |
| V. il Vlagg  |      |      |    |     |     |     |   |      |     | Buchloe .    |     |     |   |     |     |     |   |      |     |
| Da Bregenz a | N    | ed   | er | sta | uff | en  |   | 2    | _   | Landsberg .  | ·   |     |   |     |     |     |   | 2    | -   |
| Rættenbach   |      |      |    |     |     |     |   | 2    | _   | Inning       |     |     |   |     |     |     |   | 3    | _   |
| Vellenbrück  |      |      |    |     |     |     |   | 2    | 1/0 | Pfaffenhofen |     |     |   |     |     |     | ċ | 2    | _   |
| Kempten .    |      |      |    |     |     |     |   | 2    | 1/0 | MONACO       | ·   |     |   |     |     |     |   | 2    | _   |
|              |      |      |    |     |     |     | _ |      |     |              |     |     |   |     |     | ٠,  | _ | _    | _   |
|              | Mile | zlia | d  | 'A  | len | 3.  |   | 19   | _   | N            | Lie | lia | ď | Ale | em  |     | : | 6    | 1/4 |
|              |      |      |    |     |     |     |   |      |     |              |     |     |   |     |     |     |   |      |     |

## VIAGGIO XXXVIII.

# DA MILATO A VIENTA

### PER LO STELVIO ED INNSBRUCK.

|           |   |    |    |   |   |    |    |   |   | oste |             |    |   |   |   |     |     |     |   | Pe | oste |
|-----------|---|----|----|---|---|----|----|---|---|------|-------------|----|---|---|---|-----|-----|-----|---|----|------|
| Da MILANO | a | Mo | nz | a |   |    |    |   | 1 | 1/4  | Tirano      |    | S | m | m | 1 1 | ret | ro  |   | 9  | 1/   |
| Carsaniga |   |    | ٠  |   |   |    |    |   | 1 | _    | Tirano      |    |   |   |   |     |     |     |   | 1  | 3/4  |
| Lecco     |   |    |    |   |   |    |    |   | 1 | 1/2  | Bolladore . |    |   |   |   |     |     |     |   | 1  | 1    |
| Varenna.  |   |    |    |   |   |    |    |   | 1 | 1/0  | Bormio      |    |   |   |   |     |     |     |   | 1  | 1)   |
| Colico .  |   |    |    |   |   |    |    |   | 1 | 1/4  | S. Maria    |    |   |   |   |     |     |     |   | 1  | 1/4  |
| Morbegno  |   |    |    |   |   |    |    |   | 1 | _    | Frauzenshöl | ıe |   |   |   |     |     |     |   | 1  | _    |
| Sondrio . |   |    |    |   |   |    |    |   | 1 | 3/4  | Trafoi      |    |   |   |   |     |     |     |   | •  | 3/   |
|           |   |    |    |   | P | 05 | te | - | 9 | 1/4  |             |    |   |   |   |     | Po  | ste | _ | 16 | 1/1  |

|                           |     |    |   |     |     |      |   | _     |     |
|---------------------------|-----|----|---|-----|-----|------|---|-------|-----|
|                           |     |    |   |     |     |      |   |       | ste |
|                           |     | om | m | a r | etr | ٠0   | ٠ | 16    | 1/2 |
| Pradt                     | :   |    |   |     |     |      |   | 1     | _   |
| Mals                      |     |    |   |     |     |      |   | 1     | _   |
| Nauders                   |     |    |   |     |     |      |   | 1     | 3/4 |
| Pfunds                    |     |    |   |     |     |      |   | 1     | _   |
|                           |     |    |   |     |     |      |   | 1     | _   |
| Ried<br>Landeck .         | i   |    |   |     |     |      |   | 1     | _   |
| Imst                      | i   |    |   |     |     | Ċ    |   | 1     | 1/2 |
| Nassereut .               | i   |    |   |     |     |      |   | 1     | -   |
| N. Memninge               | n   |    |   |     |     |      |   | 1     | _   |
| Telfs                     |     | -  | - |     |     |      |   |       | 3/. |
| Zierl                     | :   | :  |   | :   |     | :    |   |       | 3/: |
|                           | :   |    |   |     |     | :    |   |       | _   |
| musbruck .                | •   | ٠  | • | •   | •   | ٠    | • |       |     |
|                           |     |    |   | Da  | ste |      |   | 29    | 1/2 |
|                           |     |    |   | PO  | ste | :    | • | 20    | ./3 |
|                           |     |    |   | ,   | Mic | -11- |   | * 4 1 | em. |
| Volders                   |     |    |   |     |     |      |   | 8     | -   |
|                           | ٠   | •  |   |     | :   | :    | : | 2     | _   |
| Schwatz<br>Rattenberg     | ٠   | •  | ٠ |     |     |      |   | 2     | 1/2 |
| Mattenberg                |     |    |   |     |     | ٠    |   |       | 12  |
|                           | ٠   |    | ٠ |     |     | ٠    |   | -     |     |
| Scell                     | ٠   | ٠  |   |     |     | ٠    |   | 2     |     |
| Elman                     | ٠   | •  | ٠ |     |     | ٠    |   | 2     | _   |
| S. Johann .<br>Weidringen | ٠   | •  |   |     |     |      |   | 2     | Ξ   |
| Weldringen                | ٠   |    | ٠ |     |     | ٠    |   |       |     |
| Unken<br>Reichenhall      | ٠   | ٠  |   |     |     | ٠    |   | 2     | 1/2 |
| Reichenhall<br>Salzburg   |     |    |   |     |     | ٠    | , | 2     | 1/2 |
| Salzburg .                |     | ٠  |   | ٠   |     |      |   |       | -   |
| Neumarkt .                |     |    |   |     |     |      | ٠ | 8     | _   |
| Frankenmark               |     |    | ٠ |     |     | ٠    |   | 3     | _   |
| Væklabruck                |     |    |   |     |     |      |   | 3     | _   |
|                           |     |    |   |     |     |      |   | 3     | _   |
| Wels                      |     |    |   |     |     |      |   | 2     | _   |
| Neubau                    |     |    |   |     |     |      |   | 2     | _   |
| Kleinmünche               | n   |    |   |     |     | í    | · | 4     | 1/4 |
| Enns                      |     |    |   |     |     |      |   | 2     |     |
|                           | ì   |    |   |     |     | :    |   |       | 1/9 |
| Amstetten .               |     |    |   |     |     |      | · |       | -/3 |
| Kemelbach                 | Ĭ   | :  |   |     | ÷   |      |   |       | 1/0 |
| Mœik                      | •   | •  | : | :   |     | :    | : | 3     | /9  |
| S. Pælten .               | •   | •  | • | :   |     | :    |   | 3     | 1/4 |
| Perschiing .              | •   |    |   | :   |     |      | : |       | 74  |
| Sieghardskire             | ė.  |    | • | :   |     | :    |   | 2     |     |
| Purkersdorf               | 116 | 11 | ٠ |     |     |      |   | 2     | 4/2 |
| I UIACISUOTI              | ٠   | ٠  | ٠ | ٠   | ٠   | ٠    | ٠ | ×     | _   |

Il primo tratto che dobblamo percorrere da Milano a Collco fugia descritto al Vlaggio XXXIV. Giunti a Colico. in luogo di proseguire verso ii castello di Fuentes, prenderemo la via maestra, che si presenta sulla nostra dritta.

Miglia d'Aiem. . 66

e giungeremo al villaggio di DELEBIO. indl a COSIO, che raccillude 1200 abltanti, e da quello passeremo al grosso borgo di

MORBEGNO, che ne conta 2500, ed è posto alla sponda del torrente Ritto ed alle falde del monte Legnone , la cui cima deve visilare chlunque ami godere una magnifica vista: esso offre coplosa messe ai naturalista. La chlesa di Morbegno è maestosa e di buona architettura.

Lasciata poscia da un lato la valle del Masino, celebre pe'suoi bagni, e costeggiando li flume Adda, che avremo di già incontrato presso Morbegno,

ci fermeremo a

SONDRIO (Albergo della Posta), attualmente la città capitale della Valtellina, e per conseguenza la sede delle principali magistrature di quella provincia. Contiene più di 8000 abitanti, ed è posta ai confluente dell'Adda e dell'impetuoso Malero, al ple del monte Masegrio. Ha una bella cattedrale con lodevoli pitture di Pietro Legario, nativo del luogo, ha un bel Teatro ultimamente costrutto sopra disegno del cav. Canonica, ha collegio, ospedale e ogni altro siabilimento conveniente ad una città principaie. Le sete e 1 vini e tra questi quel di Sassella sono i primi oggetti del suo commercio. La storla di Sondrlo è compresa nella storia interessantissima della Valtellina, di cui si occuparono distintamente Pietro Angelo Lavezzari, e l'abate Saverio

Attenendoci sempre alla strada. cul l'Adda costeggia, salutiamo sulla nostra sinistra il bel borgo di

PONTE, che conttene più di 1800 abitanti, e che ha una preziosa pittura del Luini, ed è patria del celebre Gluseppe Piazzi scopritore del nuovo pianeta Cerere.

Se Il viaggiatore si aliontana dalla strada maestra per visitare ti villaggio soprannominato, potrà pur visilare le allure adiacenti al Monte d'Oro, dove però non è veruna miniera di quel melallo. Volendo si può andare a

CHIURO, villaggio di 2400 abitanti. ai quali nel 4842 i Grigioni demolirono il castello; esso resta ora fuori di strada. Attraversato sul ponte il rapido torrente di Poschiavino e oltrepassata la terra di TRESENDA, entreremo in

TIRANO, grosso borgo di circa 5000 abitanti , che andava soggetto ad innondazioni dell'Adda, le cui acque sono ora tenute in freno merce un nuovo ben costrutto argine. Avvi nelle
vicinanze un frequentato santuario.
Cambiatti cavaili, continueremo la non
difficile salta ricca di piacevoli prospettive, per la Vaichiosa, passerenio
difficile salta ricca di piacevoli prospettive, per la Vaichiosa, passerenio
GROSSOTTO, di CHOSSO, di CHOSSOTO, di CHOS

La strada diventa alquanto angusta sino ad un ponte sull'Adda, alquate si dà il nome di Ponte det Diavolo, per la sua somiglianza con quello da noi descritto nei viaggio al S. Gottardo.

In questo stretto passaggio sorgeva in altri tempi una rocca ed una torre, per cui passar doveva chiunque entrar voleva nel contado di Bormio o uscirne. Ora più non sussistono cotesti oslacoli.

I villaggi seguenti di MORIGNONE, di S. ANTONIO e di TOLA, offronsi tosio nei primo tratto dei cammino, e ci guidano a

BORMIO, piccola città, patria degli antichi Breoni o Breuni, è capo di un contado che ebbe già il suo parziale governo; sta sut pendio del monte Umbrail, delto anche Braulio Wormberger-Joch, o Monte Juga, alla riva del torrenie Fredolfo. Circa 1200 ne sono gli abilanti. Miele, orzo e segale formano il principal suo commercio. I bagni caldi di S. Martino, detti i bagni di Bormio, hanno qualche celebrllà. Ivi principia il monte Braglio o Braulio, che si accoppia allo Stelvio attuale. Altre acque marziali dette di S. Catterina si trovano nella vicina Val Furva cul Bormio appartiene, e nell'altra di Traele è un'abbondante miniera di ferro.

Spazioso cielo e ridenti campagne ci accompagneranno di poi sino ad un ponte, oltre il quale trovasi la pri-

ma galleria, che bisognò aprire per continuare questa strada. L'acqua che sotto quel ponte trascorre casca da un ampio foro del monte all'altezza di ben venti metri, forma al principio un torrentello, che poi da molti ruscelli ingrossato, e superate le rocce di Serra diventa il fiume Adda, che messa foce nel lago di Como, di cui è il principale affluente, ne esce poi a Lecco. Ma da colesto ponte in avanti noi progrediremo per una continua serie di gioghi e di rupi, e la Valle del DIROCCAMENTO, così della per le rovine cui fu soggetia, e quella della Neve, perche l'inverno vi è perpetuo, sorpasseremo, e sotto le vôlte di altre ragguardevoil gallerie scavate nel duro sasso sino a quella del Ponte di mezzo innoltreremo, e sino a varie case di rifugio, ad alcune delle quall si arriva per mezzo di arditissimi ponti gellati sopra spaventose voragini. A si telri aspelli un certo brivido scorre involontariamente per le ossa, che tosto dileguasi riflettendo alla sicurezza de'luoghi, ed osservando il sorprendente spetlacolo del lavori, in mezzo al dirupi ed agli abissi che l'ardimentosa mente dell'uomo ha saputo affrontare e superare. Da Bormio alla sommità dello Stelvio, ove la montagna presentò ostacoli i più difficili a sormontare, si calcola la spesa per la costruzione della strada essere salita a circa 5,500,000 franchi.

Varcali dopo un lungo circulto parecchi torrenti, e passato un casolare dello

SPONDA LUNGA ci troveremo sulla vetta dello Sielvio, ultimo punto del Regno Lombardo-Veneio, ed il plù elevalo passaggio delle Alpi Rezie.

L'Ortler Spitz, le cul Immense ghiacciaje veggonsi alla dritta della strada, è alto 19038 piedi sopra ii llvello del mare.

Il tratto di strada che ci rimane da percorrere sino ad Innsbruck presenta del bei punti di vista, ed alcuni luoghi han qualche assomiglianza colla strada del Sempione.

INNSBRUCK (ALBERGHI. L'Aquilla d'Oro, li Sole d'Oro), capitale del Tirolo tedesco. Essa è posta sulle sponde Il Palazzo Imperiale, antica residenza degli Arciduchi d'Austria e dei principi del Tirolo. La casa dei Tetto d'Oro. Il Palazzo della Città - La Cavallerizza. - Le caserme - Il Teasor. - Il Seragio di bestie. - Il Ponte sopra l'Inn, sono gli oggetti che meritano i' attenzione del viaggialori. Non si ometterà neppure di vedere sulla pizza detta Rennplatz una bella statua equestre in bronzo, rappresentante l'arciduca Leopoldo.

La chiesa del Francescani (Hoff di Circa 1800 Kirche) contine un magnifico mausoleo cretto alla memoria dell'impeto di Sala bassi rillevi in marmo bianco el 238 grandi statue in bronzo, che rappresentano i principi i più distinti processi del celebre Andra Broggiri-posa in questa chiesa, ove fu trasppeta da da Mandova, cittia in cui quell'e-

Insbruck over anlator.

Insbru

seta, e fabbriche di oggetti di metallo. La popolazione di questa città è di circa 11000 anime.

Il parco, il giardino del castello ed i porlici sono I passeggi maggiormente frequentati della ciltà; ve ne sono però alcuni altri non meno piacevoli.

Pel restante del viaggio sino a lenna, non permettendoci il limite che ci siamo prefissi di dare l'intera descrizione di tutto lo stradale, abblamo sopra accennato tutte le siationi postali

## VIAGGIO XXXIX.

## DA MIBANO A MONACO

## PER LO STELVIO.

|                                        |        |   | Po  | ste |             |     |     |     | 1   | Mig | lia | d | 'Ah | enı. |
|----------------------------------------|--------|---|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|------|
| Da Milano a Zirl                       |        |   | 28  | 1/0 |             | S   | m   | ma  | 2   | etr | О   |   | 4   | 1/0  |
| Da Milano a Zirl V. il Viaggio XXXVIII |        |   |     |     | Partenkirch |     |     |     |     |     |     |   | 2   | 1    |
|                                        |        |   |     |     | Murnau      |     |     |     |     |     |     |   | 3   | _    |
| D.                                     | liglia | d | 'Ai | em. | Weilheim .  |     |     | ,   | ٠   |     |     | ٠ | 2   | 1/4  |
| Da Zirl a Secfeld                      | ٠.     |   | 2   | -   | Strarenberg |     |     |     |     |     |     |   | 2   | _    |
| Da Zirl a Secfeld<br>Mittenwald        |        |   | 2   | */e | MONACO      |     |     |     |     |     |     |   | 3   | _    |
|                                        |        | - |     |     |             |     |     |     |     |     |     | - | _   | _    |
| Miglia d'Al                            | em.    |   | 4   | 1/2 | l h         | dig | iie | ď'. | Ale | em. |     |   | 18  | 1/9  |

## VIAGGIO XL.

## DA MILANO A VENEZIA

#### PER BERGAMO E BRESCIA.

#### Poste, 1 Da Milano alla Cascina de' Pecchi . . . . . . . . . Canonica. . . . . Bergamo. . . . . 1/4 Cavernago . . . . . Palazzolo . . . . . 4 \_ Ospitaletto 1/0 Brescia . . . . . . . . \_ Ponte S. Marco . . . 1/2 Desenzano . . . . . Castelnuovo (Veneto) . . . 1/2 Verona . . . . . . . . 1/2 Caldiero. . . . . . . . Montebelio . . . . . . 1/2 Vicenza . . . . . Arlesega . . . . . 1/4 Padova . . . . . . . 1/2 Doio . . . . . Mestre . . . . . . . . 1/0 Venezia per acqua . . . \_

Uscendo da Milano per la barriera di Porta Orientale si trova uno stradone dirilto, e flancheggialo dal due lati da atti pioppi fino al gruppo di case chiamato Lorelo; quivi giunti, una strada a sinistra, di recente costruzione, conduce a Monza: nol, atle-struzione, conduce a Monza: nol, atle-

Poste . 23 1/4

nendoci alla retta linea, arriveremo a CRESCENZAGO ameno villaggio ove s'incontra il Canale ossia Naviglio della Martesana, che porta le sue acque navigabili a Milano.

LA CASCINA DE' PECCHI è la prima stazione postale.

GORGONZOLA, grosso borgo di 3000 ablianil, è di antichistima fondazione, mentre già ricordavasi nella sioria finoda IX secolo. Nel 1188 Federico Barbarossa qui riportava una segnalata vittoria contro I Milanesi, ed un secolo dopo il re Enzo vi venne ferito e fatto prigioniero: finalmente nel 1226 i Torriani vinsero

coià i Visconli, perpetui ioro competitori, per essere poscla tre anui dono soggiogati da essi. Da quell'epoca in avanti gli abitanti di Gorgonzola segulrono sempre la sorte dei Milanesi. Può questo borgo comprendersi nella classe del molto commercianti, polchè, oltre ad un florido mercato di bestie, si vende in esso una quantità di latte rappreso, sotto forma di stracchini, cosi chiamati dai Lombardi, dei quali se ne fa estesissima ricerca attesa l'eccellente loro preparazione. Vi ha In Gorgonzola una Chiesa di assai bella costruzione, li cui disegno fu opera dell'architetto Cantoni.

A Gorgonzola siamo andati fiancheggiando il canale Naviglio sulla sinistra, ma qui lo troviamo sulla destra dello stradale sino alle

FORNACI, villaggio dove si bipartisce la strada, l'una conduce a Brescia per Cassano e Treviglio, e l'altra ci porta direttamente a Bergamo; seguendo adunque questa seconda, arriyasi prima a

VAPRIO, ragguardevole borgo in cui si presentano molle belle case di campagna e palazzi, ma sopra tutlo quello anticamente proprielà del Caravaggio, ed in oggl appartiene agli eredi della famiglia ducale Melzi di Milano. Leonardo da Vinci, stretto in legami d'intima amicizia con un membro della famiglia Caravaggio, fece un lungo soggiorno in quel palazzo. dipingendovi una figura colossale di Maria Vergine, che si conserva e può vedersi ogni glorno. Innalzandosi in Vaprio fino al punto più eminente della sponda, da cul si scende poi fino al ponte costrutto sull'Adda (la cui erezione divenne indispensabile dopo la distruzione di quello di Trezzo) si gode di una magnifica vista. Le sponde dell'Adda vengono qua e là abbellite da graziosi casini di campadell'Adda.

gna, da boschetli, da giardini, moltiplicando in tal modo i punti del defizioso panorama.

A MONASTROLO, che è a poca didistanza de Vaprio, vi ha la Vilia appartenente alla famiglia Castelbarco, degna di essere visitata per gli oggetti ch' essa contiene. Oltre un storia naturale, un bell' oratorio, un piccolo teatro ed un bel softerranco special de la companio de la contiene de periodi estaro en esta de la contiene de periodi estaro de la contiene de la contiene ed al en de la contiene de la contiene de ed altri edifici pittorici, e gode di magnifica vista del colli e parte del corso

Il ponte sull'Adda divide Vaprio da CANONICA, primo passe della provincia Bergamasca: entrando su questo territorio, viene sorpresa la nosira vista dal magnifico aspetto di un passe popoloso, ferille e colliviac con indelesse cure. Ambura che el anderio cantevole veduta di Bergamo coi suoi sobborghi, e vi si giugne dopo di aver olirenassalo.

BOLTIERE, OSIO DI SOTTO e GUZ-ZANIGA.

#### BERGANO.

ALBERGHI, L'Italia, la Fenice, E Bergamo ciltà di antichissimac reazione, dimodo che la sua fondazione ne rimaneincerta, quantunque venga generalmente attribulta agli Orobi. Da essi passava ai Galli, ai Romani, ai Barbarl, e finalmente ai re Longobardi che la eressero in Ducato. All'epoca in cui quasi tutte le città d'Italia reggevansia popolo, Bergamo ebbe pur essal suol signori, le sue fazioni, le sue vicende. Al cominciare del secolo XV divenne parte integrante della Veneta Repubblica, che, come è noto, cessava di esistere nel 1796, e da quell'epoca le sorti di Bergamo furono sempre conglunte a quelle di Milano.

Bergamo è fabbricata sul pendio di un monte, ove si padroneggia coll'occhio un vastissimo orizzonte. Essa è circondata di mura a foggia di ba stioni, che costarono somme immense

al Veneziani, i quali vollero fortificare la città, sebbene essa fosse di già bastantemente forte a causa della sua nosizione.

Sul vicino colle, chiamato dl S. Vigillo, veggonsi ancora le ample vestigia e gli avanzi di un castello che dominava Bergamo.

Prima di salire alla città, noi entramo nel soborgo S. Leonardo, che ha da sè solo tutta l'apparenza, il movimento, il lusso di una città; dei forse perciò che viene chiamato in oggi città bassa, in contrapposto alla città alla, quesl'utilmo essendo il nome di si airibuisce alia città propriamente detta. In questo sobborgo si rinvencontra la loggia milianese, e decorate di cata lio pogia milianese, e decorate di ceganti edifici, il di cui numero va giornalmente crescendo.

Merita singolare attenzione il gran-

dioso fabbricato destinato esclusivamente all'uso della Fiera, che ogni annovisi liene nel mese d'agosto. Questo magnifico edificio, senza dubbi il più ragguardevole che di lai genere si trovi in tulta Italia, venne costrutto verso ia metà del secolo passato: componesi esso di oso botteghe ismetricamente distribuite; nel mezzo vi si trova una piccola piazza a cui forma centro un ornata fontana. Nel tempo della fiera sono ricercattissime le botteghe, mentre il mercanteggiare è in quel giorni oporsissimo in ogni sorta

Di prospetto ad un tale fabbricato elevasi il tcatro Ricardi di vasta dimensione,

La salita per cui si ascende alla città, propriamente detta, è assal iumga e faticosa; ma se ne ottiene un immediato dilettevole compenso pel magnifici punti di vista che vanno a mano presentandost. Bergamo possiede alcuni beili edifici, che sicu-ramente interesseranno il viargalore. La CAPTIDIALS, fabbricata al meriti del Terchitettura, contiene assai buoni dipinti; cola è conservato il corpod IS. Alessandro patrono e protettore della città. La basilica di S. Mana Macciona venne costruita al tempo dei Pe Lon-

gobardi; ne la sola antichità è il pregio che meriti ad essa l'osservazione degli stranieri; glacchè Giacomo Bassano, Camillo Procaccini, Giordani, Ferri, Cavagna, Liberi ed altri pillori concorsero tutti ad abbellirla coi loro artistici lavori.

Poco lungi da questa basilica sorge la cappella nella quale si ammira il grandioso mausoleo di Bartolomeo Coiieoni, celebre capitano, che dopo presialiservigi a molti monarchi, assunse le aite funzioni di capllano-generale del veneto esercito. A questo insigne uomo d'armi si attribuisce li primo uso, negii esercili, della artiglieria leggiera. La volta di questa cappella fu suite prime dipinta dal Tiepolo, pittore veneziano, non che da altri artisti contemporanei; plù tardi vi operarono altresi col loro pennello Camuccini e Diotti. I quadri che ne adornano le pareti sono presso che tutti di squisiti pennelli, ma viene singolarmenle distinto quello, di Angelica Kauffmann, rappresentante una Sacra Famiglia. Fanno bella pompa altresi in questa cappella una quantità di lavori in ebano esegulti da arlisti patri.

Possedono belle pitture anche la maggior parle delle attre chiese, ma singolarmente quelle di S. Alessaxbon in Caocz e di S. Bartolomso. La chiesa del convento di Santa Grata campegia fra le attre per la riccliezza degli ornati e delle dorature che ne coprono i muri.

Non si può negare che il Palazzo unovo, quantunqueno nsi ani l'intutlo compiulo, non merti d'essere annovario fra gli edifici di riguardo, bastando l'accennare che l'architetto celebre Seanozzi ne fu il disegnalore; elebre Seanozzi ne fu il disegnalore; elatua che si estutu che si estutu che si estolie sulla piazza è quella del Tasso discendente da famitalia bergamasca.

Il palazzo Vacustri si ammira per l'elegante sua architettura; possedono belle collezioni di quadri i palazzi delle famiglie Trazz, Locas, (ove alla sua villa la Crocetta, in distanza due miglia da Bergamo, ha una preziosa e ricca raccolta di quadri da lui medesimo illustrata) e Monoxa, ed in quei-

lo del conte Secco Suardi vi ha una copiosissima biblioteca. Un giardino bolanico, che appartiene al conte Maffei, verra con gran soddifazione visitato dagli amatori di questa scienza.

L'ACCADENIA CANANA, ricea di numerosa e scella collezione di quadri, che si accrescono giornalmente coi nuovilavori, grazie ai generosi fondalori, che assegnarono ricco patrimonio, onde poter supplire a tanta spesa, servendo a silpendiare anche vavera il prof. Diolit, che si dedicia pubiblicamente all'insegnamento di diversi rami delle Belle Arti.

Nella città alta vi ha ancora un bel TEATRO, UNA SOCISTA' FILARMONICA ed UN INTITUTO MUSICALE, di cul il celebre maestro Mayer è direttore.

Abbelliscono Bergamo due pubblicl passeggi di assai ameno effetto; l'uno è posto fuori della Porta di Osio, e l'altro si estende sulle mura della città; in quest'uttimo s'incontrano ad ogni movere di passo bellissimi punti di vista.

Vanlasi, ed a ragione, Bergamo pel ragguardevole commercio tanto in cotone, quanto in seta, ma so-pratiutto in ferro, le sue manifature sono in pregio: ta fabbrica di organifature sono in pregio: ta fabbrica di organifature et interesta de la comparta de i fratelli Serazi gode una ben meritata estimazione. Consistono in sete, vino, olio, frutti saportiissimi, i prodotti del suo territorio, cui arrogemo te lane che si ritraggono da numerosissime greggie pascodate cucla state sulte montagne adjacenti e la miniera di ferro di assal abbondante produzione.

Sono I Bergamaschi generalmente appassionali per ta musica vocale, ed hanno così nalurale disposizione, che in ogni tempo Bergamo e is sue vicinanze produssero eccelienti cantori de artisti teatrali, tra i quali ve n'isi ancora qualch'uno che forma la gloria del leatro Italiango; per noi basti Il nominare Rubint, Donzelli, Davide Donizelli, la cui fama si è fatta europea.

Fu patria Bergamo di personaggi Illustri nell'armi, nelle arti e nelle lettere; fra i pitiori si annoverano Previlali, Enea Salmeggia, Lorenzo Lotto, Moroni, celebre ritrattista, e Palma ii vecchio; stanno fra i guerrieri, Tadini, Caleppio e Colleoni, e finalmente tra i letterati e scriitori, il Tasso, Maffei, Aibani, Caleppini, Volpi, Lupi, Tiraboschi, ed il matemalico Mascheroni, ec.

Sommerà la popolazione di Bergamo a 30,000 abilanti, compresavi per aitro quella dei sobborghi.

La Brembana, la Seriana e la valle Camonica sono le tre principali vallale di quesia provincia, e sono sparse di borghi e di villaggi, tanto assai bene fabbricati, quanto arricchiti di numerosi abitanti, e dove il commercio si mostra nella maggiore operosità.

Si trovano nella provincia hergamasca fonti di acque termali di utilissimo uso alla satule umana, che ebiamano annualmente un gran numero di forestieri e nazionali. Gli abitatori di questa provincia, industriosi per natura, sogiiono abbandonare la loro patria onde tentare la fortuna commerciale.

Dividente in parte le due provincie di Bergamo e di Brescia, in cui stiamo per porre il piede trovasi

IL LAGO D'ISEO, così chiamalo dalla prossimili del borgo d'Iseo, chie dalla prossimili del borgo d'Iseo, chie è fabbricato sulla riva meridionale del ago, Questo lago viene formato dalle acque del flume Olio, che scaturisce nell'allo della valle Camonica; sono nell'allo della valle Camonica; sono set, e massime di linche e di trolte di saporillissimo guslo; il litlorate del la pine del prodelli litlorana parte di scoscesse a nuda montagna, è dilettevote alla vista e conspecio.

Da Bergamo a Brescia si flancheggiano le montagne a piccola distanza di due o tre miglia; questa linea di terriforio è egualmente hen popolata e ferilie al pari di quella che abbiamo lesse abbandonala, ne si saprebbe abbastanza encomiare l'industria degli bibitatti che colla scelta di apposita concimazione e col giudizioso valersi delle acque Irrigatorie giunero a fe-

condare e rendere ubertose terre, le quali in altri tempi sarebbero apparse come dannate ad una sterile produzione. Ai sortire di Bergamo si attraversa

dopo non lungo cammino CAVERNAGO, non che il grosso e

CAVERNAGO, non che il grosso e ben esposto villaggio di PALAZZOLO, patria del celebre

librajo Galignani, proprietario del Giornale Galignani's Messengers, che stampasi a Parigi. ROVATO, è un grosso villaggio di

5000 anime, che sia sulla sinistra dello stradale fra COCCAGLIO e OSPITALETTO, grosso villaggio nel

OSPITALETTO, grosso viilaggio nel quale cangiansi i cavalli.

Prima di giungere a Brescia trovasi a destra un bei viale che conduce al Campo Santo, del quale noi avremo a tener discorso più tardi.

## BRESCIA.

ALBERGHI. La Torre, ilGambaro, l'Albergo Reale.

Brescia, città antichissima, la cui fondazione, al pari di quelle di altre non poche città d'Italia, si confonde tra la caligine d'epoche rimote; vogliono gli uni attribuirla agli Etruschi che l'abitarono, secondo la testimonianza di Plinio, ed allri pretendono che essa ascenda a'tempi più ancora Iontani. Giuslino ci assicura che i Gaili Cenomani si stanziarono in quesio luogo, dopo averne discacciali gli Elruschi, ma allri prelendono che ne sial'origine molto più antica. Più tardi divenne Brescia una metropoli, le cui dipendenze di moito s'estendevano. Nel 355 avanti G. C., i Bresciani fecero lega col Romani contro ad Annibale, ailorché venne combattuta la giornata campale sulla Trebbia, dopo la quale si ritrassero dall'alleanza; ma ben tosto la battaglia del Mincio li chiamó nuovamente sotto le insegne Romane, dove, tolaimente distrutti gli Insubri , fecero parte della Gallia transpadana, Un secolo dopo, ottenne Brescia i titoli ed i privilegi dicolonia romana, a merito della prolezione di Pompeo, e questo vantaggio poco tardò ad essere accompagnato da queilo di essere ammessa al diritti di cittadin nza ed essere assegnala alla tribù de' Fabi.

Del pari la chiesa bresciana risale a remotissima autichità; fino nei tempi apostolici S. Anatalone vi predicava l'Evangelio, predicazione in cui venne sostituito da S. Clateo, primo vescovo di quella città. Cadulo l'impero romano, si sa che i' Italia fu invasa da orde di Barbari, ed in quell'epoca toccò a Brescia la sorte di dover subire li giogo di Alarico, e poscia del feroce Attija, che dalle fondamenta ja distrusse. Nel V secolo i Gottl ricomparvero in quelle contrade ed indussero gii abitanti, rifuggiti nei boschi e tra le vicine montagne, a ricostruire la loro citia. Dopo Alboino fino ad Adelchi, passarono forse duecento anni durante i quali Brescia ando imniune da ogni importante avvenimento: ma cangiarono le cose assai pregiudizievolmente neil'VIII secolo, in cui venne assalita da tristissime caiamità. Queste sventure vennero originate dalle guerre civili, dallo spirito di parte, dalla rivatità del popolo colla nobilta e dall' invidia delle popolazioni vicine. Se a noi desse campo la natura di queste compendiose notizie, vorremmo esienderci nel descrivere ai lettore una serie di memorandi avvenimenti, che occuparono ii non breve periodo di otto secoli, ma per amore di brevità noi ci trasporteremo al principio dei sccolo XVI, prendendo l'epoca nella quaie facevasi da Luigi XII re di Francia Il soienne ingresso nella città di Brescia, accompagnato da una pompa fino altora inusitala. Ma i Francesi, abusando ben tosio dei loro notere, rendellero la propria tirannide insopportabile al popoio. In tale circostanza li conte Luigi Avogadro si pose a capo di una congiura, diretta allo scopo di rimettere la terra sotto la veneta dominazione, ciò per cui rendevasi necessario il trarre a morte tutti i Francesi che stanziavano in Brescia. Il segreto della perigliosa impresa venne scoperto; ma ciò nulla meno I congiurali s'impadronirono di Brescia, uccidendo tutti i Francesi che non erano abbasianza pronti per

sotirarsi colla fuga. A que' giorni Gastone di Foix, nipote di Luigi XII, stava a campo da vanti a Bologna, ma saputa la presa di Brescia, conchiuse tosto la tregua collo spagnuoto generaie Cordova, mosse l'esercito a Brescla, se ne impadroni, abbandonandola per tre giorni a ruba ed a sacco. Questa catastrofe accadde nel 1312, nè fu i' uitima che gravasse i' infelice città, menire 63 anui dopo la città ed it contado vennero disastrati da micidiale pestilenza, che si riprodusse nuovamente nei 1650; e quindil'esplosione detia poiveriera venne, poco più d'un secolo dopo, a rovesciare una parte della città, producendo non poche vittime. Tante sventure, l'una sull'altra ammonticchiate, non furono valevoli per abbattere la costanza ed il coraggio degli abitanti, che trovarono in appresso nei beneficio di una junga pace i modi per ingrandire la loro città, per abbcilirne le parti, e per cicatrizzare tutte le piaghe della guerra e dell'avverso destino.

Possiede Brescia non pochi edifizi ed antichità romane, fra le quali un lempio di marmorea costruzione, che venne dedicalo all'imperatore Vespasiano i' anno 72 dell' Era Cristiana, la di cui scoperta è tutto merito di questi uttimi tempi.

Le antichità e le iscrizioni romane, rinvenute net fare gti scavi eseguiti in diverse epoche, tanto in Brescia quanto nella provincia, sono state ingegnosamente collocate nelle sale del tempio suddetto. Vi si ammira sopra ogni cosa una siaiua in bronzo, rappresentante una Viltoria aiata, capojavoro delle greche fusioni. Gli scavi del dello tempio vennero eseguiti sotio la direzione del sig. Luigi Basiletti, e le tanie iscrizioni che si leggono suile diverse pareti vennero con moita sagacità distribuile e ciassificate dai dottore cavaliere Luigi Labus. Neila casa Ganibara, poco lungi dal templo, può vedersi ancora oggi giorno l'avanzo di un antico Teatro, a cut di rincontro s'innaiza un aitro fabbricato, che si suppone essere stato ia curia, perchè la piazza intermedia era già li foro di Nonnico Arrio, dal che gil derivò l'atiuale suo nome di piazza Novarino.

Sianno in gran numero nella citlà di Brescia i belli edifici, e tra gii altri annoveriamo il Palazzo Comunale detto ja Loggia, che maestoso grandeggia sui laio estremo di una piazza collocata al finire dei portici. Tre celebri archiletti prestarono l'opera loro d'intorno a questo paiazzo: Tommaso Formentone, che diede il disegno dei primo piano, Sansovino quelto dei secondo, e Palladio fu l'autore del grandi finestroni aggiunti da pol. Tutto quest'edifizio è di puri marmi connesso, e comincialo nel 1492, non fu compluto se non 84 anni più tardi. Un grave incendio lo ridusse in quello stajo cui trovasi presentemente.

Anche la nuova Cattedrale è dei pari costrutta in pletra, e cosiava il lavoro di quasi due secoli per renderla compluta, Basilio Mazzoli, architetto romano, ne immaginava ii disegno ed assisteva al primi javori. Tanto la fondazione, quanto la continuazione di questo magnifico templo sono dovute alia religiosa piela degli abilanti, favoreggiati daila liberailta del vescovi, e massime dei cardinale Ouirini di beneficentissima ricordanza. Nell'interno della chiesa vi apparre un elaboratissimo mausoleo erelto alla memoria del milanese vescovo Nava, opera insigne dello scalpello di Monti da Ravenna.

L'antica CATTEDALES, collocaia vicino alla nuova, non è niente meno degna dell' attenzione de' viaggiatori. Sono giù alari adornati con belle pitture di Pietro Rosa, altro tra i milgiori allievi dei Tiziano: l'aitare dei SS. Sacramento non che l'altar maggiore sono da considerarsi pel dipinti con cul vennero dal Bonvicino, detto il Moretto, abbelliti.

Altre motte chiese meritano l'onored iuna visita tanto per la foro archilettura, quanto per le pilture da esse contenute, e S. Arra, riunisce questo doppio merito, potchè tutti gli a freschi ed i quadri sono opera del più classici maestir, come Tiziano, Tinforetto, Paoto Feronese, Bassano, ec. La chiese del SS, NALNO SCENSO e c. La chiese del SS, NALNO SCENSO e

posseditrice delle più studiate opere dei Tintoretto, e la palla dell'altar maggiore è avoro di Tiziano. L'istesso Moretto dipinse bellissimi quadri neile chiese di S. Clebrate, S. Pietro in Oliveto, S. Mahia Calciera. Nella chiesa di S. Caterian vi si vedono ancora lavori del Moretto ell Romania.

La facciala della chiesa dei Miaacoli si fa singolarmente distinguere sia per lo stile del secolo XV, sia per la ricchezza degli ornati.

I palazzi più degni di considerazione per la loro architettura sono i seguenti: Il palazzo Ucgeni, Martinesco delle Fabbicare, Martinesco-Cesarssoni, Maco (disegno del Palladio), Cicola, Aversola, ec. Molte illustri famiglie possedono ricche galierie di quadri e tra le alire la Lecchi, Fenaroli. Aversoldi, ec.

Grande ed assal bene distribulto si UT Rarao di Brescia, che si trovò compiuto nei 1810, anno in cui se ne fece l'apertura. Il disegno è opera del cav. Luigi Canonica, e la decorazione interna, ricca d'oro e di ornati, fu dovuta ai bresciano dipintore Luigi Teosa.

Il viaggiatore istruito non mancherà di visitare la Biblioteca Otiriniana. così chiamata dai nome dei celebre e benemerito cardinale Quirino, vescovo di Brescia, fondatore di essa, Questa bibiloteca contiene una infinità di oggetti di antichità , una quantiià di copie di libri rari, un abbondanteraccolia di stampe antiche e moderne, sia incise in legno che la metallo. Vi si custodisce inoitre la Croce Magua, croce di forma greca, flancheggiata ai lati da pietre preziose e dure di una rara beliezza. Si assicura che questa Croce fosse donata da Desiderio, ultimo dei re Longobardi, ad una delle sue figlie abbadessa nei convento di S. Giulia.

Il passeggio più frequentato di Brescia si è quello fuori della Porta Torre Lunga; ven eha un aitro, di recente costrutio, su quella parle di mura che passa dalla Porta S. Giovanni alla Porta S. Nazaro.

Nelle piazze e nelle contrade, si numerano in Brescia 72 fontane pubbliche, senza far parola di quelle tante che esistono nelle case privale. Tulti questi getti di acqua sono alimentali dat solo canale, che, alia disianza di Ire migita, parte da Mompiano, portando alla città un'acqua eccellente de invariabiti netta sua continuttà; esso chiamast il canale di Mouroiano. opera degli autichi Romani.

Non manca in Brescia nessuno di quegli ospizi o luoghi pil utili o necessari a sostegno della umanità solferente, sia per gl'infermi dei due scesi, sia pel ricovero de'pazzi, sia per
sasili, ex. L'istruzione pubblica vi è
propagata con previdenza e sagacità,
e vi banno Seminari, Collegi, istituzioni per ragazzi e ragazze; vi ha un
Licco, un Ginansio, Scuole Elementari e finalmente un Ateneo di scienze, lettere ed artt.

Brescia è città necessarlamente commerciante, glacche oltre le numerose fabbriche di articoll in ferro ed na cactajo, te labbriche d'armi ol linco e d'armi bianche, di cottelleria forbic e stromenti chirurgici, l'ene opoble e si contenti chirurgici, l'ene opoble e si contenti chirurgici, l'ene opoble e si contenti con con che fabbriche di oggetti di bronzo. Se si accoppii a tutto ciò l'abbondanza delle seler raccotte sui suo territorio, si conchiudera, senaza tema dil andrae errati, che Brescha

sia una città assai ricca. Brescia vide nascere una infinità d'uomint litustri, tra I quati nomineremo Nicola Tartaglia, matematico insigne, Benedetto Castelli, che ha creata l'idrostatica; il padre Terzi Lana, che può dirsi t'inventore dell'areonautica, Bonfadio, autore della migtiore storia di Genova, Cesare Arici, Fra I pittori citeremo Pietro Rosa, Bonvicino dello il Morelto, Savoldo, Romanino e quel Lattanzio Gambara, t cui eccellentissimi a freschi decorano le facciate dette case nella città, le sate, le chiese di Brescia e dei contorni, non che ta grande Aula, in cui st tenevano i pubblici dibattimenti al tempo di Napoleone, dietro alia Loggia. Fra gli architetti contlamo Luigi Berretta, Pietro Maria Baguadore, ec.

IL CAMPO SANTO, coilocato fuori della

Porta S. Giovanni, è senza dubbio uno de'plu belll edifizi di questo genere che si conti in ttalia. Un lungo stradone fiancheggialo da simmetrici cipressi, tra i quali stanno disposti in buon ordine funebri monumenti di betta esecuzione, conduce ad una plazza semicircolare egualmente ornata da cipressi. Nel centro del fabbricato si innalza una cappelia, in cui si trovanosculture di Democrito Gandolfi. Sotto i porticl laterati si ammirano motti monumenti squisiti e per composizione e per opera di scalpello; quello tra gli altri che gode di una superiorità indubilata st ammira sotto uno degli archi di sinistra. Quantunque questo magnifico editizio non sia compito, basto tuttavia per procurare grande rinomanza al suo autore l'architetto Vantini.

Ammonta la popolazione di Brescia a ctrca 35000 abitanti.

La provincia bresciana è fertilissian, e questa fecondità viene alimentata dal diversi canali che l'attraversano in diversi sensi, portando abbondantissime acque per servizio della irrigazione.

Sortendo da Brescia si cangiano i cavalli al

PONTE S. MARCO ed attraversando fioritissimi terreni st glunge a

LONATO, piccolo borgo di 800 anime, che si è acquistata celebrità nella storia militare nel 1796 e al principio del corrente secolo. Di qui si va a

DESENZANO (Albergo imperiale), attro borgo di 2800 abilanii, deliziosameute situato sulte rive del lago di Garda, ove viene la navigazione protetta da un sicuro e bel porto di recente costruzione. Il territorio di Desenzano e delle adjacenze gode altissima fama per la produzione degli squistil suoi vini.

11 LAGO DI GARDA, che soleva nuticamente chiamaria Benaco, trae l'attuate sua denominazione da una terra che sia sulla sinistra sponda chiamaia Garda. Alcuni autori pretendono che questo nome gil derivasse dalla città di Garda, che si vuole sprofondala nell'onde nel luogo siesso ove ora esiste la piccola Garda. La lumighezza tolale di questo

iago dalle due estremità di riva fino I a Peschiera si è di miglia 36, ma nella parte superiore la sua larghezza è appena di 3 miglia, mentre al di sotto si va estendendo fino alie dodici miglia. L'alveo di questo lago è rinserrato dal lato di tramontana dai monti Traina, Tremalgo e Baldo; discendendo verso mezzogiorno, le sue rive si diiatano notabilmente e sono abbellite da piccoll cojii, al quail si dà ll nome di Colli Benacensi, e queste colline s'abbassano lusensiblimente fino alia riva coi più doice e gradevole pendio. Alla estremità meridionale si vede projungata una lista di terra, che s'inoitra nel lago, formando una vera penisola che chiamasi

SERMIONE, ove Catullo, sedollo dalla bellezza del luogo, aveva fissato il soggiorno; si pretende altresi che i pochi ruderi di un antico fabbricato fossero l'avanzo della sua abitazione, ed è per questa ragione che tali avanzi conservano ancora il nome di grotte di Catulio.

La profondità del lago di Garda varia da luogo a luogo, ma in nessun punto oltrepassa mal la misura di 312 piedl. Nei cominciare della state le acque crescono all'incirca cinque piedi dal suo livello ordinario, e questo periodico accrescimento è cagionato dallo squagliarsi delle pevi sui monti che lo circondano, e dalle solite piogge in primavera. Le acque ne sono leggierissime, e di eccellente uso per beversi, ed è tanta la ioro limpidezza che può giungersì a vedere perfino in fondo al lago. La loro temperatura sta a quaiche grado più alla dell'atmosfera, ma nel profondo sono freddissime in estate e calde in inverno; e questo fenomeno deriva dalla grande quantita di sorgenti che l'alimentano. Questo lago è circondato da alti monti, che lo difendono dal soffiare dei venti, ma a maigrado di ciò egli è soggetto ad alcuni venti irregolari che ne rendono pericolosa la navigazione molte volte.

Dalle alluvioni, dal continuato interramento sembra che vada ciascun giorno riempiendosi li bacino, e per vero dire si sono di già riempiti diversi porti, e rendesi necessaria la cura di diversi altri onde mantenerii sgombri e praticabili alia navigazione. Pare che questo lago dovesse essere anticamente molto più ampio, e questo ristringimento sarebbe moito più sensibile se numerose sorgenti non compensassero in parte ciò che il lago va perdendo e per lo scolo del Mincio, che ne esce neil' estremità meridionale, e per la continua evaporazione. Si osservano in fatti nei foudo diverse rapide correntl, la cui direzione non è però costantemente la stessa. Le acque del lago di Garda sono famose per la grande quantità di eccelienti pesci che nodriscono; i più squisiti sono le sardelle, che la primavera ed in autunno si ammonlicchiano nelia parte meridionale, le trote, le anguille, I lucci, i balbi, le tinche, i carploni; sia quale si voglia la stagione. e la pesca sempre abbondantissima. Due battelli a vapore scorrono più volte la settimana jungo li detto jago,

Le colline che attorniano le sponde produccion assai pochi cereali, ma in compense sono abbellile da spailiere di limoni, da plautagioni di mori, e da vigneti. L'olivo vi prospera i diomali, Sono piene le rive di bei viilaggi, la maggior parte dei quali posseciono il rispettivo porto; i più importanti sono quello di besenzano, quello di sabiamo già accennato, quello di sono, di proto miliare è a Peschiera sul Mincio.

Verso li centro dei lago si estende una piccola isoletta di circa un miglio di lunghezza, nella quale il conte Luigi Lecchi fece costruire una bella casa, piantandovi un giardino bolanico assai stimato per una ricca collezione di plante ed arbustl, che prosperano difficilmente nelle aitre parti d'Italia. Ogni contorno di questo amenissimo lago presenta ovunque qualche apprezzabile particolarità. Le cartiere di Toscolano e di Maderno, ia cascata d'acqua di Ponale, il palazzo Bettoni a Bogliaco, le colline di Bardoilno, i cui fichi squisitissimi godono di una straordinaria riputazione, non



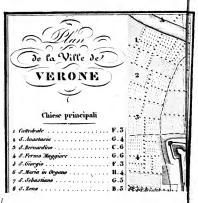

che una numerosissima serie di altri oggelti rendono assai diiettevole it soggiorno dei jago di Garda.

SALO', che abbiano già nominalo più sopra, è una piecola eltià circondata di muri, e fabbricata sulla riva occidentale del tago nel fondo ad una piecola baja. Essa contiene circa 8000 abitanti, e dà il suo nome alla riviera del tago da questa parte. Su questa parte della rivache conduce da Salo a

GARGNANO SI vede gran quantità di telerà disposta per l'imbiancatura; della quale manifattura si fa un vivo commercio. Tulta questa costa fino a Limone presenia l'aspetto di il più pilloresco aegione dei numerosissimi glardini che si vedono disposta a spalicre ed a gradinate, e che sono la maggior parte piantati a limoni, cediri, ec.

Riprendendo la nostra strada, che abbiamo interrolla a Desenzano, noi andremo fiancheggiando la parte meridionale del lago di Garda, ed arriveremo a

PESCHIERA, forletza di qualche a importanza, e porto mitirare; situala all'estremità meridionale del iago, nel all'estremità meridionale del iago, nel punto in cui esos sobcea formando il i dume Mincio. Questo forte possiede una rarenale e racchiude una popolazione di 1800 anime. Uscill da Peschie-ra levas la linue di demarcazione tra ra lrovast la linue di demarcazione tra ra lrovasta la lune di demarcazione tra compone il e provincie lombarde e le provincie compone il Regno Lombardo-Venelo. Dopo Peschiera si cambiano I evazuli a

CASTELNUOVO, viliaggio senza importanza che ebbe molto a soffrire per le vlcende poliliche del 1848, ed ove s'incontra anche la strada postale del Tirolo.

Al di la di Castetnuovo si arriva a

### VERONA.

ALBERGHI PRINCIPALI. Le due TOFFI, la Torre di Londra, il Gran Parigi.
Verona, è anlichissima cilta di qualtro o cinque secoli anleriore al-l'Era Cristiana, la cui fondazione si altribuisee da alcuni slorici agli Euganel, ma Tilo Livio assicura che è dovuta invece al Liberil, popoli delle

Gaitie. Ció che non può lasciar luogo a dubbio si è , che gli Etruschi e i Veneti se ne impadronirono gli uni dono all altri, due secoli atmeno prima della nostr'era. Verona fu spesse voite leatro di guerre cittadine, e sul suo terrilorio ebbero cominciamento le guerre di Mario contro i Cimbri, e di Ottone contro Vitellio, Net 312 Costantino se ne impadroni per assatto; nel 402 Stiticone, generale di Onorio, vi riportò una compiuta vittoria contro i Goli capitanati da Alarico. Più lardi si votie reggere a popolo, assoggetlandosi a tulle le conseguenze del nuovo sistema. Essa entro a far parte della famosa lega Lombarda coulro l'imperatore Federico Barbarossa, ma le lroppe famigerate fazioni del Guelfi e dei Gibellini, che l'una e l'aitra rinvennero parligiani in questa cillà, vi fecero colare immensa conta di cittadino sangue, come dei pari accadeva in aitrecillà d'ttalia, ti padre Giovanni Da Schio commosso alla vista di lante calamilà, convocò una solenne assemblea in un juogo dislante solo due miglia dalla cillà. A questa unione con corsero i principali signori di Lombardia e di Venezla, ma non trovarono alcun rimedio possibile a lanti mall, se non il matrimonto di Riualdo da Esle con Adelaide da Romano, nipote del famoso Ezzelino. Questo rimedio per altro ebbe ben poca effleacia, poiché nei 1230 Ezzelino venne ereato signore di Verona, Subito dopo, vojendo molti nobili della città sottrarsi alla dominazione del tiranno, eospirarono unittonde eonseguire l'Inlento, ma lungi dati'ollenere la liberlà, non ebbero che morte per mano del carnefice.

mano del carnetice.

Dopo la morte di Ezzelino, Verona assaporo alcuni momenti di pace e di quiele, ma questi non tardarono a tramutarsi in nuove vessazioni solio il ferreo giogo del signora della Scala, e he e s'investiceti tifolo di capitano det tror al Della Scala e di Mantino I, si dislinsero particolarmente Can Grande I, Can Grande II, e Mastino II. Soli del Grande III. A seria del Canado III. Per al Della Scala e di Mantino II. Con alti di coraggio si segnatarono e gli uni e gli altri; accrebbero I loro do-

minj e si rendeltero temuli dagli altri principi d'italia; ma ie conquiste fatte da essi sfumarono ben tosto per l'iniquità de foro successori. Da queser esta de la consultata de l'atonia suestate sia per debolezza de governanti, o sia pel troppo frequente cangiar di sia pel troppo frequente cangiar di simbilica Veneta. Nel 1707 venne agreçata sila Repubblica Cisalpina, poscia fu capo tuogo del Dipartimento dell' Adige, finche nei 1818, si incorporò nel Lombardo Veneto, e quindi soggetta all'Austria.

Verona, capo-luogo della provincio che ne potra il nome, è sede vescovile, fabbricata sulle due sponde dell'Adige chela divide in due parti. Quattro bel ponti su quel maestoso fiume mantengono la comunicazione fra le due separate parti della ellià. È piazza forte, fattasi ora di maggior importanza altese le nuove costruzioni militari che vi sono state asgiunte.

Tra le chiese di Verona, che sono al numero di 83, e che quasi tutle sono fregiate di qualche particolarità, si distingue la

CATTEDRALE, bell'edificio di stile gottico, nella quale oltre varie buone pitiure rimarcasi un'Assunta dei Tiziano.

S. Zeno, fondata da Pipino, figlio di Carlo Magno, è una tra le chiese di maggior merito tanto 'per l'antichltà, quanto per lo stile della sua architeltura.

Il maggior numero dell'ajtre chiese è di stile gottico.

Senza tener conto d'infiniti oggetti più o meno degnidi attenzione, diremo che la chiesa di S. Beranadino contiene la magnifica cappella Pettlegrini, di cui Sanmicheli fu l'architetto.

S. Anastasia ha belle pillure e diveri monumenti, che segnano la data del XV e XVI secolo. Sulla piazza, di cui essa è il principale ornamento, si vedono altri monumenti dei secolo XVI.

S. Fermo Maggiore offre alla curiosità molti bei monumenti antichi, e soprattutto un magnifico piafone in tegno. A S. Maria in Organo si osservano belle pitture, e gli ornati che abbelliscono la sagrestia sono squisite opere di Fra Giovanni.

S. Gioagio venne innalzato sui disegni di Sansovino e di Sanmicheti; fra i bei dipinti ivi conservati vi ha un quadro rappresentante il martirio di S. Giorgio, opera di Paolo Veronese.

Va fasiosa ia chiesa di S. Sedastiano per la sontuosa facciata, ornata di qualtro colonne scanalate e per una greca, la quale, a quanto si suppone, deve aver appartenulo ad un tempio antico. Molti aliari in questa chiesa sono arriccilii di preziosi marui ed ornati da stimabili pitture.

I palazzi, Casosa, Yeraa, BEVILA-COR, Pomeralla Vittoria, Gurst, MAPPEL COR, Pomeralla Vittoria, Gurst, MAPPEL Part Torar sono stati quasti utili coè attresi l'autore di una gran parte delle mura e del bastioni della Porta Nuova e della Stupa, detta del Pallio; quest'utilma è riguardata dal conoscitori come un prodigio d'eleganza e di solidità, Oitre ai numerosi edifici, coi quali Somnicheli arricchi Verona, aitri celebri architelti, come Sanzoriza, vi hanno lasciato numerose prova edi loro genio.

Verona contiene in sè molie piazze, tra le quali primeggia la Piazza Bra, a cui forma principale magnifico ornamento l'anfiteatro chiamato

L' Arena, edificio II quale, nel suo genere, non ha altri rivati che il Colosseo di Roma, su cui per aitro tiene l'alto vantaggio di essere meglio conservato. L'origine ed il fondatore di questo magnifico colosso non sono conosciuti, ma si sa per altro che nell'anno 102 dell'Era cristiana l'imperatore Trajano vl diede grandi combattimenti di animali feroci, per onorare sua moglie che era veronese. È questo Il primo spettacolo autentico, di cui si abbia cognizione; ma si ignora se i' Arena fosse costruita sotto Il regno di questo imperatore. All'epoca della festa data nel 1782 dalla repubblica Veneta al pontefice Pio VI pei suo passaggio nell'andata a Vienna, e di quella offeria dalla città di Verona ai fu imperatore Francesco 1, 30,000 spellalori comodamente seduti poierono godere dello spettacolo; ciò basterà senza dubbio per dare un'idea della capacità e delle proporzioni gigantesche di questo maestoso monumento.

A fianco ali'arena è stato costrutto un nuovo edifizio destinato ad un gran corpo di guardia, il di cui disegno fu dato dall'architetto Giuseppe Barbieri.

Il grandioso palazzo che occupa una gran parte della piazza dovrà contenere, si dice, ia Pinacoteca e la scuo-nemere, si dice, ia Pinacoteca e la scuo-nemere, si dice, ia Pinacoteca e la scui di pittura. Dal iato opposto alle due grandi porte di questo palazzo yi la il Musco lapidario fondato ai cominciare dell'utilimo secolo da Scipione Maffei: si racchiudono in esso molte lascrizioni e bassi rilievi importantissimi per rapporto alla storia.

LA PLEZA PELLE EARS è abbéliit daill'uno dei lait di un huon edificio chiamato ia casa dei mercanti, sopra ai cui verrone vi sia una siatua della Vergine, lavoro di Campagna, e di prospetto s'innaiza una bella torre, ia cui costruzione risaie fino all'anno stra. Nei fondo della stessa piazza sta il paiazzo, altre votte proprieta sta il paiazzo, altre votte proprieta chi forma cui si osserva una scache partendo dai sotterranei va insino ai tetto.

PILIZA DEI SIGNORI. Qui sorge il palazzo del Consiglio, edificio del XV secolo, la cui parte superiore è ornata di statue di molti serittori Veronesi: nell'interno vi si coliocarono, da pocial anni, circa duceento quadri proceduti dalle soppressioni di case retigiose e di chiese, ed inottre questo palazzo conliene ancora attri dipinali allazzi che servazione. Pra gli attri di la considera di considera di conlazza del considera di considera di l'uno è destinato gani que se para Delegazione, e della Congregazione Municipale e Provinciale, un altro è residenza dei Tribunali ec.

Pochi passi iontano vedonsi

LE TOMBE DEGLI SCALIGERI, SIGNOTI di Verona. La raccoita di tutti questi monumenti e io stato di perfetta conservazione in cui si trovano forma

uno dei principali ornamenti di Verona; ve ne hanno però di più e di meno ragguartlevoli. Noi citeremo pei primo quello di Mastino II, morto nel 1381, posto sull'angolo della contrada che guida alia plazza dei Signori. Questo principe volle che un tale monumento gli venisse eretto mentre viveva ancora; pei secondo, quello che s'innalza dal lato opposto e che Can Signorio, per imitazione di suo padre Mastino II, fece fabbricare un anno prima della sua morte, cioè a dire, nei £376. Dopo questi monumenti si vede la niccola chiesa di S. Maria an-TICA.

TOMBA DI GIULIETTA. In un giardino, che su aitre volte cimitero di un convento di Francescani, vedesi un sarcofago chiamato la Tomba di Giulietta. Si vede in esso un buco che si suppone praticato all'effetto d' introdurvi l'aria , una nicchia per contenere una torchia, e finalmente uno spazio riservato per posarvi la testa della defunta. Si suppone che Glulietta sia morta nei 1303 sotto il regno di Bartolomeo della Scala, signor di Verona, il quate senza dubbio deve essere il personaggio che Shakespeare, nella celebre sua tragedia, ha volutodipingere sotto il pseudo nome d'Escalo. Le due famiglie rivali, che devono la loro fama al grande poeta, chiamavansi i Montecchi ed i Cappelietti. Il paiazzo di questi uitimi esiste ancora in Verona e la ioro tomba si vede nella chiesa dei Francescani. Shakespeare ha talmenie popolarizzato il tragico avvenimento di Romeo e Giulietta, che noi teniamo per superfluo di ricordario ai lettore.

Vi hanuo in Verona, cinque teatri, di cui due sono diurni; il principale è quello chiamalo teatro Filarmonico, costrutto sui disegni di Bibirana. Nel 1749 venne distrutto du incendio, e ricostruito più tardi sull'antico disegno.

Verona contiene un Seminario, un Liceo, un Collegio reaie per le femmine, due Accademie, due Società tetraria, due Biblioteche, di cui la più ampia è quella del capitolo, che possiede all'incirca \$600 macoscritti greci e latini, fra i quali ve ne hanno alcuni antichissimi fino dei IV, V e VI secolo, ed alcuni sono assat stimabili per beliezza di pergamena e pei caratteri.

Si annoverano in Verona 11 caserme, un ospital militare, un ospital civile, una casa di ricovero, un'altra d'industria, un ospizio pel trovatelli, e finalmente due ospizi pel vecchi di ambo i due sessi.

Verona è residenza del comando generale-miliare di tutto il Regno Lombardo-Veneto, non che det Sena to, o suprema corte di giustizia di tutto il regno stesso.

IL CIMITERO COMUNALE, non ancora ultimato, merita di essere osservato come uno dei migliori d'Italia. Il disegno è di G. Barbieri, morto da poco tempo, ed a cul va ad essere eretto un magnifico monumento.

Furono sempre considerati i Veronesi come di umore assai alegro, e come di gran prontezza di spirito, La città ioro fu cuila diuna quantità d'uomini illustri in ogni genere, e nonciteremo se non i più conosciuti : Catullo, Cornelio nipote, Vitruvlo, Marco Emilio, Panvinio, Scaligero, Maffei, i due Bianchini, t due Pindemonti, frate Giovanni Giocondo architetto, Paolo Galiari piltore, più conosciuto sotto it nome di Paolo Verouses, ii cardinale Norts, Guarino, Fracastoro. Spotyerino, ex

La popolazione di Verona è di 80,000 anime.

I contorni di questa città sono abbasianza ragguardevoli, perchi i viaggiatore, cui non difatti il tempo, si faccia a visitarii. Sulla montagna di Vai Pulicelia osserverà l'ammirando ponte di Veja formato dalia natura; sul Boica troverà una infinilà di pietificazioni marine. Il monte Baido è pur egli curiosissimo pel colore verdognolo della sua terra, pe'suoi sirati di argilla, pe'suoi massi calcarci, per pietre focaje, e.c.

Le valiate di Ronca Vallarsa e Rovere possedono egualmente pietrifi-

cazioni ed anco acque minerali, Manifatture di canape assai conosciute formano la principale ricchezza di un villaggio chiamato

di un villaggio chiamato L'ISOLA DELLA SCALA, terra costruita sulle sponde dei flume Taria-

ro, contenente circa 3000 anime di popolazione.

ARCOLE, RIVOLI e RONCO sono

distretti celebri per le battaglie e le vicende guerresche accadule in questi moderni tempi. Suile alture di CALDIERO, grosso villaggio situa-

CALDIERO, grosso villaggio situato sulla destra dello stradale da Verona a Vicenza, hanno una sorgente di acque termali solforose.

I contorni di Verona offrono dei pari altri luoghi, o celebrati o pittoreschi, o curlosi, ma noi ci ristringeremo netie nostre indicazioni per riprendere la strada di Venezia, e sortendo da Verona noi passiamo a

TORRE DEI CONFINI, ai di là della quale si presenta tosto

MONTEBELLO, borgo di 3000 abilanti, ove il general francese Lannes diede somme prove di valore, che gli valsero il tiioio di duca di Montebeilo. Continuando il nostro cammino.

abbiamo sulla sinistra li borgo di ARCUGNANO coliocato nei mezzo di ampia pianura, cui girano intorno deliziose colline, ed entriamo finat-

mente in

# VICENZA.

ALBERGIII PRINCIPALI. La Stella d'o-

Vicenza, città antichissima, di cui è Incerta l'origine del pari che quella del suo fondatore. Si sa solamente che essa fu un municipio romano, eche da quella sortirono personaggi illustri, i quali sostennero cariche importanti in Roma ai tempi che essa si reggeva a popoio, non che sotto agii imperatori. Poco si conosce intorno alla storia di Vicenza fino all'epoca della famosa lega Lombarda contro Barbarossa, di cui fu una tra le prime città che si collegasse alla medesima. Ebbe anche molta parie alla pace di Costanza, che, come ognuno sa, fu conchiusa fra la lega e l'imperatore nei

1165. La libertà che oltenne Vicenza in forza di quest pace, non produsse tutti quei vantaggi che se ne aspetta-vano, ma invece cadde di male in peggio, e compartecipò a tutte le selagure che derivarono alle piccole repubbliche italiane; in una parola; passò dalla tirannia det dispotismo a quella delle fazioni ed ai conseguenti disastri della guerra cittadina.

Al cominciare del secolo XIII Vicenza venne posta a sacco di incendiata dall'imperatore Federico II, ed è con molto accorgimento che venne dello, come l'esistenza politica di questa repubblica si spegnesse coll'incendio. Così andò essa cangiando i dominatori, má senza potere glammai conseguire di quella pace di cui aveva anticamente sodulo.

Vicenza è fabbricata a'piedi di que' coiii che si chiamano Berici, sulle sponde del Bacchiglione, in cul vengono a confondersi te acque del Retrone. Fuor la porta di Monte, il Bacchiglione diventa navigable per le barche che trasportano generi e mercanzie fino a Venezia. Girano tutla la città le fosse a secco, una parle delle quali sono giudiziosamente collivate. non che le mura che stanno in un prossimo stato di deperimento, Facilltano le comunicazioni fra le diverse parti della città nove ponti, cinque del quali stanno sul Retrone, e quattro sul Bacchiglione.

La Cattedrale, o Duomo, possiede l'altar maggiore composto di marmi preziosi, ed ha quadri di Montagna e di Maganza.

Nellachlesa di S. Conona vi si vedono quadri di Gian Bellino, di Paolo Veronese, di Montagna, non che alcuni monumenti interessanti dei secoli XIV e XV.

S. Lorenzo è chiesa antica che serviva già da qualche anno a magazzino di foraggi, ma che venne ridonata all'antico uso religioso. Essa è di architettura gottica, e contiene molli monumenti, tra i quali se ne annovera uno eseguito dal Palladio.

Fra le piazze di. Vicenza, quella così delta dei Signori e quella delle Biade si distinguono pei belli edifici

da cui sono contornate.

L'antica torre, chiamata ia Torre dell' orologio, è posta nella prima di queste due plazze, ed altrae a sè l'ochio del forestiero per la sua ragguardevole altezza, senza che questa danneggi alla solidità, sebbene non sia in assoluto rapporto coi diametro della sua base.

Vicenza è una tra le città meglio fabbricate e ricca di belli edifici. Il celebre architetto Andrea Palladio era nativo di Vicenza, e si complacque nell'abbeliire la sua cillà nalale con numerosi edifici più magnifici gli uni degli altri. È a questo grande architello che la città deve essere riconoscente per l'abbettimento della Basilica o Palazzo della Ragione, che si fa osservare per le sue ammirabili gallerie esteriori, la cui costruzione fu quella che pose il suggello alla fama di Palladio, I palazzi Chiericati, Tiene (ove altra volla esisleva la dogana). PORTO BARBARANO, PORTO COLLEONI, VAL-MARANA e qualche altro sono queili In cui fece plu pompa Palladio di tutto Il suo genio; ma la fabbrica che la vince su tutto è il

Texno Olumeto, cosi nominato dal nome degli accademici che lo fendarono nel 1884; Palladio era membre degli alesso di quell'accademia. Compiulo quest'edificto esso terminava la 
sua britiante carriera. I suol sillevi, 
cecliali dall'esempio del maestro, 
vicenza con altri edifici importanti, 
che formano per essa un ragionevoie 
orsostilo.

Il palazzo Trassiso, opera di Vincenzo Scanozzi, i palazzi Losco Econ-DELLINA, costruiti nel secolo passalo sul disegno di Ottone Catderari, quello di Tiene, ora Bosin, sono essi pure degni dell'attenzione dei conoscitori.

Noi diremo alirettanto del puovo Chuttrao, cominciato nell'anno 1817 sui disegni di Bartolomeo Malacarne. Questo fabbricato onora la ilberalika di li buon gusto degli abitanti di Vicenza. Il conte Velo legava 100,000 franchi per l'erezione del monumento a Palladio. La nuova Pinkorrica, o Misso, racoglie in sè una collezione di quadri tutti dei grandi maestri, di cui i principali sono: Una Madonna, dei Giido.
- Una mezza figura, di Annibole Caroccio. Una seara Famiglia, di Paolo Veronece. - La Madèlena, del Trico, di Giacomo Bassono. - Un Ritrato, di Bonifacio. - Un altro Ritratto, di Giorgione, ec.

La Biblioleca di Vicenza componesi di sa,000 volumi di opere antiche edi edizioni moderne in ogni genere, e di cul Il numero si va giornalmenle aumentando. Si apre ogni giorno a nubblico servizio.

Potranno gli amalori eziandio visitare la ricca raccolla di stampe antiche presso il signor Gian Paolo Vajenti, che possicde ancora un gabinetto tutto dipinto a fresco da Zittotti, maestro di Paolo Veronese.

L TEATRO ERETENIO è grande e ben distribuito. In esso si danno delle opere in musica e balli, e soprattullo nell'epoca della fiera è occupato da artisti fra i primari d'Italia.

I ponti siabiliti sul Bacchiglione e sul Retrone vennero costruili ad epoche diverse, e ciascuno porta impresso il carattere del tempi in cui venne costrutto; il migliore fratutti è quello di S. Michele eretto sul Retrone, tutlo in pietra e di un solo arco.

Vicenza fu patria di Gio, Giorgio Trissino, dei pittori Montagna e Maganza; dei poeti Pagelto, Gimbriato e Scrofa; dei letterati Leoniceni, Porto e Ferrelli, del celebre viaggiatorepigafetta e finalmente dell'architetto Paliadio, che gia avemmo a quest'ora lante occasioni d'encomiare. La popologione di Vicenza è di

se, oso anime, compresovi i sobborght.
Lontorni di Vicenza sono amenissimi, e particolarmente il Cauro Maazio, pubblica e deliziosa passeggiata
abbeilita da colline e da casini di
campagna, che presentano variati
punti di vista, e dove è posta ia stazione della strada ferrata che va a
Padova ed a Verona.

Un lungo porticato conduce al santuario della Madonna del Monte

Berico, cominciato nel XV secolo, e considerevolmente aumentato nel 1688, sui disegno dell' architetto Borella. Nell'antica chiesa, ammirasi, avanti tutto, l'altare della Vergine. arricchito di bei marmi e di pietre preziose. Vicino a questo altare trovasene un altro ornato di un bei quadro, di Montagna. Nei refettorio del convento, che dipende dalla chiesa, ammiravasi in passato un magnifico dipinio rappresentante G. C. in foggia di pellegrino, seduto alla mensa del pontefice Gregorio Magno; opera di Paolo Veronese; alt' epoca degli avvenimenti politici dell' anno 1848, questo quadro venne fatto in quatiro pezzi dai soldati, ed in scguito consegnato alla città di Vicenza.

Alla desíra fuori della Porta di Montesi passa soltoun bell'arco d'ordine corinto, attributio al Paltadio e si giunge al piade di una gradinata, che ha più di duccento scalini, e che da accesso alla collina di S. Sebastiano, che è sparsa di glardini e case di campagna, fra è quall'arco paga alficio e che appartiene in oggi agli eredi del marches Capra.

LA GROTTA DI GOSTOZZA, le piccole città di TIENE e di SCHIO, i viilaggi di NOVE, di BREGANZE, di VAL-DAGNO, e di RECOARO, salito in fama per le sue acque acidule, e CAMISANO sonotutti luoghi degni di essere visitati dai viaggiatori. Le acque di Recoaro acquistarono a' di nostri una celebrilà ben meritata, e vengono eon prospero successo prescritte in una infinità di malatlie, massime di fegato. Il numero degli accorrenti è molto ragguardevole; tullavia però l'escursione più interessante, che possa farsi dal semplice viaggiatore, e quella dei

SETTE COMUNI, distretto che porta questo nome, perchè senza dubbio sulle prime non componevasi che di soli sette Comuni, mentre in oggi ne conta assai più. Questo distretto offre una singolare parlicolarità nel dialetto che vi si usa, essendo un antico e corrotto idioma tedesco. Si crede generalmente che questa popolazione

discenda dagli antichi Cimbri, che furono baltuti e disastrati da Mario; ma questa non è che congettura. La stessa singojarità di linguaggio si osserva aitresi in alcune parti dell'Aipi Rezie, a Verona e Trento, ciò che fa presumere, come i soldati alemanni soggiornassero in quelle contrade ai X secolo, quando vennero in Ilalia sotto gli ordini dell'imperatore Oltone. I vitiaggi vi sono popolatissimi , e gli abitanti distinguonsi per la loro forza corporale e per la loro somma operosità. Il territorio è fertilissimo, produce in abbondanza semplici e radici medicinali, e sopra tutto poi alberi di alto fusto.

ASIAGO, grosso borgo di 8000 abitanti, è la più importante delle sette Comuni, tenendovi dietro

GALLIO, ENEGO e MAROSTICA. Ritornando a Vicenza e usciti da questa città per avviarci verso Padova, prendendo la via più corta, passeremo per

ARLESEGA, stazione posiale, ed li villaggio di MESTRIN, posio ira il flume Ceresone ed il canale della Brentella.

Dopo RUBANO si passa il sopra citato canale della Brentella per arrivare in breve a

#### PADOVA.

ALBERGHI PRINCIPALI. La Stella d'oro, la Croce d'oro, l'Aquila d'oro.

Padova, città, la di cul antichità non è da porsi in dubbio mentre si fa salire la fondazione fino ad Antenore, fratello di Priamo re di Troia; e. Virgilio. Messaia Corvino ed Aurelio Vitiore sono unanimemente d'accordo sopra questo punto. Anche altri antichi ebbero una laie opinione, abbenche non manchino ragioni per far credere che glà avesse esistenza Padova anche anteriormente ad Antenore, e che questo principe altro non facesse che aggrandiria. Quello che vi ha di positivo e di cerio si è, che la sua fondazione ha preceduto quella di Roma, Dopo le più minule indagini risulta , che il nome di Palavium fu dato a Padova perchè venne pianiata

in vicinanza di un fondo paludoso. chiamato Patina. Stando alio testimoniare di Strabone, questa citià era una delle plù ragguardevoli d'Italia. e conteneva più di 300 individul anpartenenti all'ordine equestre, ed é ciò, di cui non poteva darsi vanto nessun'aitra città dell'Italia; essa era eziandio talmente popolata, da potere ad ogni istante porre in sull'armi un esercilo. Quando Roma venne presa dai Galti, i soldati Padovani contribuirono assai a preservarla da una totale rovina. I Romani accordarono ad essa il diritto di cittadinanza, e nel 708 fu inscriția nelia Tribu de' Fabii. col sommo privilegio di eleggere i propri senatori. Posta a ruba ed a sacco da Alarico, e poscia da Attiia nel V secolo, venne plù tardi considerevolmente disastrata da terremoti, e finaimente venne intieramente distrutta dagli incendj. Narsete la fece ricostruire, ma venne in appresso saccheggiata dai Longobardi, ne pote risorgere, dopo tante rovine, se non al tempi di Cario Magno, li cui regno procuro a Padova riposo e libertà. Nuove sciagure la indussero a sottoporsi volontariamente alla Repubblica di Venezia nei 1406. Dopo i assedio inutile, col quale la strinse l'imperatore Massimiliano nel 1807, i Veneziani diedero opera a fortificarne le mura, e ad innaizare venti opere di fortificazione, tra le quali quella chiamata Cornaro e quella di Santa Croce sono riputate come capo-lavori di architettura militare, e basti il dire che furono creazioni dei celebre Sanmicheli. Dono li XVI secolo. Padova si mantenne sempre solto la signoria della Repubblica di Venezia, seguendone I destini, finchè in oggi colla repubblica stessa entrò a formar parte dei Regno Lombardo-Veneto, oecupando la sede di capo-luogo d'una provincia.

Selle porle, di una architettura generalmente buona, danno accesso alla città, ma le contrade sono ancora sirette e malinconiche ad onta degli abbellimenti e delle migliorie che si vanno confinuamente eseguendo: vi sono ciò nulla meno motte case di una certa importanza e di assai bella

apparenza. li primo grado appartiene al Pa-LAZZO DI GIUSTIZIA, chiamato della Ragione, siluato frammezzo a due plazze: esso chiama l'attenzione per le grandiose sue proporzioni, per ti bei nortici che lo circondano e per lo stupendo ardimento delle sue volte. La gran sala, che ha piuttosto l'apparenza di una vasta plazza, coperta di piompo, è di forma romboldale, a colossali dimensioni, e può sostenersi che non esista una sala più grande in nessun luogo, mentre conta 300 piedi di iunghezza e 100 di larghezza, ed altrettanti di allezza. Valendosi di quattro scale praticate nel flanchi si ascende a due grandi gallerie aperte, falle a voita e coperte di piombo, sostenute da cinquanta sel colonne di marmo bianco e rosso, e da cento ottanta altre colonne di minor dimensione dello siesso mormo. È da questa galleria che si lia l'accesso alla gran sala che a malgrado delle sue enormi dimensioni non ha che una sola volta e seuz'alcun appoggio, ciò che appunto fa nascere lo stordimento nelle persone dell'arte. In vicinanza ail'ingresso si ammirano due statue egiziane, di cui li celebre viaggialore Beizoni fece dono alla sua citta natale. Le pareti di questo salone sono ornate di dininti a fresco, dei Giotto e di altri buoni artisti di quei tempo, non che di busti in basso rilievo, che rappreseulano illustri personaggi. Questa gran sala offre un'altra particolarità assai riflessibile : I raggi solari, penetrandovi dalle finestre, cadono precisamente in clascun mese su quel medesimo segno del Zodiaco in cul Il sole si trova realmente nel cielo in queila mesata. In oggi questa sala serve all'estrazione dei Lotto, che si eseguisce per conto del Governo. Nel 1815 ln occasione del passaggio per Padova del fu imperalore Francesco l questa gran sala venne trasformata in un giardino abbetlito da cascate di acqua, da un piccolo tempietto e da una sala di ricevimento. Vi venne perfino rappresentato un dramma in musica.

Vi hanno poche ciltà in Italia che possedessero tante chiese e conventi quanti n'ebbe già Padova, mentre vi si numeravano quarantacinque conventi di frati e vent'otto monasteri di monache, oitre a trentadue parrocchie. Quasi tutte le chiese di questi conventi erano ornate di bei dipinti.

l begli a freschi nella sagrestia delia CATTEDRALE sono particolarmente raccomandati all'attenzione degli a-

matori.

LE BASILICA DI S. ANTONIO, più comunemente detta del Santo, si considera e con ragione per uno tra i plu belli Santuari conosciuti. Fu costrutta sui disegni di Nicola Pisano nell' intervalio fra il 1251 ed it 1307, ed ha sel cupole flancheggiate da due altre torri di arditissima architettura.

L'interno si compone di tre navi, e contlene, oitre a molti suntuosi monumenti, le ceneri di molti uomini itlustri. Il monumento innalzato dal palrizio Guerini alia memoria del Bembo è di una architettura semplice, ma maestosa dei Sanmicheli, che presiedette allresi alla esecuzione del monumento di Alessandro Contarini. Il mausoleo di Ottavio Ferrari, di Pietro Sala , d' Orazio Licco , di Antonio de Royecelli , di Caterina Cornelio, sono tuite costruzioni degne di particolare riflessione: Cesarotti e Gaspare Gozzi

sono sepoiti in questa chiesa. Nelia nave a sinistra s' innatza la cappella di S. Anionio, una tra le più ricche che si conoscano: Sansovino e G. M. Falconetto, sono gli autori det disegno. La cappella è tutta incrostata di marmi finissimi, e di bassi rillevi, opera di Campagna, di Tullio, e Antonio Lombardo e di Sansovino. Gll ornati della volta sono di Tiziano Minio, che è del pari l'autore della siatua del Redentore e di quelle degli Apostoli. Tiziano Aspetti esegui l'ailare, i quattro angeli che sostengono i candelabri e le belle slalue di S. Bonaventura, di S. Luigi e di S. Antonio. Il corpo del santo litulare giace in un' urna sollo l' aliare.

La cappella del Sagramento è stimala per li suoi bassi rilievi e per quattro angeli scoipili da Donatello at quale è dovulo anche il sepolero del Crisio che vedesi sopra la porta della cappella delle reliquie.

Il coro e l'altar magglore offrono diversi oggetti degni di ammirazione, come i grandi candelabri di bronzo, lavoro di Andrea Riccio, i Il Ilsippo veneto, che costò più di dieci anni di lavoro ali "artista che l'esegui, le statue dei qualitro protettori di Paceva, la Vergine, Gestò bambio, preconsistato dei come del come del

In questa medesima chiesa vi sono pure molle pliture di merito ed assai belli altari di marmo.

La scuola di S. Antonio, che si trova a sinistra sortendo dalla chiesa, si distingue per gil ottimi dipinti di Tiziano e di Contarini.

Sulla plazza vi si vede collocata, su di un alto piedestallo, la statua equestre in bronzo, opera pregiala del Donatello, e che rappresenta il famoso Erasmo de Narvi, più conosciuto sotto il nome di Gattametata.

S. GIUSTINA. Il padre Gerolamo benedettino da Bresela fu l'architetto di questo sontuoso edificio, che venne labbricato su grandi proporzioni e eon una ricercata eleganza, saranno ora tre secoll. Dividesl in tre navate l'interno ornato di sette cappelle ogni tato, e ciascuna cappella è di architettura corrispondenle a quella che le sta d'incontro. Queste cappelle apparlscono la maggior parte decorate con bel marmt e pletre dure, con pitture di merito e con sculture pregevoli. Le tre navate vengono sormontate da otto cupole, tra le quall la principale s'innaiza sui centro.

Fra i dipinti più stimati, convien far cenno dei martirio di S. Giustina, di Paolo Veronese, il martirio di S. Placida, di Luca Giordano, S. Benedetto che riceve alla porta del suo convento S. Placido e S. Mauro, del Palma, ec.

Fra le opere di scultura si ammira la statua di Rachele che tiene un fanciullo tra le braccia, ed un altro a' suoi piedl, di Giuseppe Comino; le figure di Gesù Cristo morio, della Vergine e 15.

dl S. Giovanni, di Filippo Parodi, ec. L'Annunziata è chiesa intieramen-

L'ANNUZIATA è eniesa interamente ornata neil'interno di pitture a fresco del pitlore fiorentino Giotto, il quale vi ha rappresentato fatti dell'antico e del nuovo Testamento.

La chiesa degli ERIMITAN, a poca distanza dall'Arena racehlude una infinilà di oggetti preziosi, e tra gli altri un quadro di Guido, un'altro di Montagna, moiti a freschi di Guariento, monumenti in marmo eseguiti dall'Ammanati, da Canova, ec.

VI è in Padova gran numero di altre chiese che, dal più al meno, contengono tutte qualche oggetto curloso ed interessante, Ira le altre; S. Gasrano, la chiesa dei Sasviri, S. Faancecesco, S. Benedetto l'antico, la Madon-NA DEL CARMINE, CC.

L'Universita' di Padova tiene una celebrità così bene meritala, che non è necessario di avvertire it forestiero di visitaria. Quantunque non vadasi perfetiamente d'accordo sull'epoca della sua fondazione, pure si vuole, per comune consenso, che il suo naseimento prenda origine fino dal secolo XIII. Non è nè meno abbasianza · conosciuto il nome dell'architetto che costrusse l'edificio attuale, attribuendosene l'onore a Sansovino ed a Palladio. La porta d'ingresso è ornata da due colonne scanalate d'ordine dorieo: essa da l'accesso ad un vasto cortile quadrato contornato da doppio piano di porticati a bataustrate in forma di galleria. li locale, comunemente nominalo il Bo, ha tratto questo nome da un albergo che esisteva nelle vicinanze coll'insegna del bue. Le sale destinate al corso delle diverse scienze sono vaste, comode, e ben distri-

L'Universilà possiede una Biblioteca di 80,000 volumi, un vasto anfiteatro anatomico, un Museo di storia naturale ed un Gabinetto di fisica fornito d'istromenti. Annualmente è questa Università frequentata da circa spon studenti.

IL GIARDINO BOTANICO, comunemente chlamato giardino dei semplici, è dei pari pertinenza della Università, è collocato nella più dilettevole siluazione ed inaffiato da una corrente d'acquache io attraversa. Questo giardino fu uno tra i primi che vennero niantati in Europa.

L'Ossavaronio Astronomico è pur esso una dipendenza dell' Università, e merita di essere esaminato con attenzione. Venne costrutto nel 1949 sul punto più cuiminante di un antico castello, che al tempi di Exzelino da Romano racchiudeva orribili prigioni. La sua altezza che arriva a 350 piedi offre un orizzonte abbastanza vasto e libero, quindi le osservazioni lontane possone esseguirsi con gran facilità. Gode di ben meritata fama per cui quest'Osservatorio si annovera tra i più celebri.

L'enumerazione degli illustri personaggi che occuparono cattedre nella Università di Padova ci condurrebbe troppo in lungo, e quindi staremocontenti di numerare soitanto quelli la di ripulazione si è estesa per tutto di ripulazione si è estesa per tutto Aberti, Acrotti, Speroni, Gallieo, Paraca, Dandini, Lampugnani, Poteni, Corcina, Stellini, Cesarotti, Barbieri, ec.

I. Semmano, edificio solido e grandioso, conta 246 piedi di lunghezza sulia sua facciala orientale, e racchiude tre cortili vasti e magnifici. La bibioteca di questo stabilimento è moito copiosa e ben ordinata; da questo Seminario uscirono sei vescovi ed un cardinale.

L'Ossraus Neovo, collocato nella più favorevole situatione, fu cominciato nel 1799 e compiuto prestissimo. L'Interno si costituisce da tre cortili, tra i quali quelio di mezzo forma un retiangolo quadrato perfetto di too piedi per ogni laio. Esso e icondato di protici appoggiati soporto produce de la condato di protici appoggiati soporto di controlo di

La Casa degli Invalidi, situata sulia piazza del Pralo della Vaile, era l'antico monastero di S. Giustina. Fra gii edificj moderni non è da tacere

IL PUBBLICO MACELLO, opera dell'architelto Japelli, che ha posto il suggeito alla propria riputazione colla erezione del celebre

CAPPÉ PEDROCCHI, Stabilimento grandloso, e forse l'unico nei suo genere. Accanto ai detto cafle vi ha una

I paiazzi particoiarl più in grido sono i seguenti: quelio del PAPAFAVA, che contiene begti a freschl, quadri moderni, bassl rilievl, siatue antiche, tra le quall un gruppo di 66 figure, che rappresenta la caduta degli angeil ribelli discacclati da Michele, scultura eseguita dal Fasolato in un sol pezzo di marmo; il palazzo Mat-DURA, che si fa distinguere per una bella scala, una magnifica sala, alcuni bel quadri ed un gruppo in marmo di otto figure, opera dello stesso Fasolato. I palazzi BATTAGLIA, GIUSTINIANI e molti aitri contengono coliezioni di quadri, di libri, di monumenti archeologici, ed ogni sorta di oggetti rari o curlosl, suscettibili di movere la plu ragionevole curiosità e d'Interessare I più dificati amatori. Gli aitri palazzi pubblici di Pado-

va si fanno ammirare per l'ottimo stlie delle loro architetture.

Le porte Savonarola, S. Giovanni e Portello sono edifici non privi al certo di merito.

II PRATO DELLA VALLE, che si osserva all'estremità di una lunga contrada, è una piazza di cui i' estensione e ll sito sono ragguardevoil. Questo terreno non era aitre volie che un basso fondo pajudoso, le cul pantanose esalazioni altro non facevano coi ioro miasmi che infettare l'almosfera corrompendone l'aria; ma grazie al patriottico zelo dei Patrizio Andrea Memmo, questo luogo, già prima insalubre, forma oggi ia delizia degli abitanti di Padova. Il Prato della Vaile ell passeggio favorito del Padovani, ed è anche coià dove si eseguiscono le corse di cavaiil. Nel mezzo di questo passeggio vedesi sorgere una piccola isoletta, cul gira in tondo un canale difeso da parapetti che servono di sedili agli spetialori e al passeggianti; questi parapetti sono ornali ira un intervalio e l'altro di statue rappresentanti illustri Padovani, o uomini celebri che avessero qualche rapporto con Padova. Sono da osservarsi fra queste statue quelle del cav. Poleni e di Antonio Cappello, l'una e l'altra opera della prima giovinezza dell'immortale Canoca.

Si osserva ezlandlo in Padova una piazza molto estesa chiamata l'Arena, perchè le muraglie da cul è cireulta conservano ancora le tracce d'un antico anfiteatro romano. Sur un lato di questa piazza s'innalza la chiesa dell' Annuuclata, di cul già avemmo a tener discorso.

VI ha în Padova un'Accademia delle scienze, icttere ed arti, un Museo iapidario, una Biblioleca detta del Capitolo, che non è ricchissima, ma contiene però manoscritti ed edizioni

Quattro sono in Padova I teatri, uno dei quali è riservato alle rappresentazioni diurne.

IL PONTE DI FERRO, opera di Galateo, è ii primo che si costruisse in Italia.

Non deve far sorpresa, come Padova e la sua provincia abbiano data la vita ad un gran numero d'uonini liustri, se si ridetta alia sua antichità. Noi ci limiteremo a citare i sequenti: Tito Livio, di cui si mostra anche oggi giorno ia casa, i piltori campagnuola c Alessandro Varoltari, il poeta Alberto Mussato, il cardinale Mezarattle, gil abati Fortis e Cesarotti, ce. Petrarea fu qui canonico nella Cattedrale.

Padova contiene una popolazione di 31,000 anime.

Le manifatture di panni, di nastri, di stoffe di seta e di calze di lana godono riputazione; i panni si esportano nella Toscana, nel regno di Napoli, in Piemonte e fino nel Levante.

Al sud-ovest di Padova sono spar se non poche città, borghi e viliaggi di cui faremo cenno nel viaggio da Venezia a Bologna per Padova e Ferrara

Riprendendo il nostro cammino per Venezia, usciti da Padova lo stradale, che guida a quella ciltà, non è, per così dire, che una continuata serie di casini di campagna.

A STRA', si vede il palazzo imperiale, anticamente di casa Pisani, la cui architettura è assai pregevoie.

DOLO e la MIRA, ORIAGO sono iuoghi degni d'attenzione, e noi diremo aitrettanto del palazzo fabbricato presso Fusina su di un disegno imitante lo stile Palladiano.

La costruzione del ponte sulla Laguna e i vanlaggi cie offre ia strada di ferro da Mestre a Venezia fanno si che si preferisca, invece di passare per Fusina, di recarsi a Mestre, ove chi vlaggia con vettura propria trova all'Albergo della Campana comode rimesse per collocarvela, nel tempo che vuoi dimorare a Venezia.

PONTE SULLA LAGUNA, QUESTO DONte fu costrutto per l'uso della strada ferrata daPadova aVenezia nei 1641 e aperto per la prima volla nel 1846. Quest'opera ci ricorda i tempi degli antichi Romani. Esso è basato sonra grossi pilastri, i quali sostengono 222 archi. Nel mezzo trovasi una vasta piazza di circa 100 metri, due altre secondarie veggonsi alie estremità, ed ezlandio molte altre piecole intermediarie. La totale junghezza del ponte, che vince ogni altro d'Italia e d'Europa, è di 5601 metri; le spese di costruzione furono caicolale a circa 6.000000 di lire austriache.

## VEMEZIA.

ALBERGHI PRINCIPALI. Albergo Reale di Danieli, l'Europa, la Villa, l'Ilalia, la Luna, la Regina d'Inghillerra, la Gran Brellagna.

Nozioni Istoriche. All'epoca dell'invasione dei barbarl In Italia, verso la fine del V secolo una banda numerosissima d'Italiani venne a cercare un ricovero tra il patudoso seno nell'estremità superiore del Golfo Adriatico. La necessilà, che frequenti volle fa nascere prodigiosi ritrovati. presentò ad essi un modo di salvezza fra mezzo a guesti pantani. A forza di punte di legno e di travi pianlate nel fango qua e là, questi sventurati profughi giunsero a tanto da costruirsi alcuni poveri tuguri, che accrescendo in numero ogni giorno in proporzione del nuovi rifuggiti, si aumentarono continuamente, dividendosi in piecole isote; queste isolette furono più tardi t'une alte altre congiunte con alcuni ponti; si diede alt'acqua un corso regolare, approfittando del flusso e riflusso, ad oggetlo di render l'arla più salubre, e da tutto questo concorso, da questo concalenamento di lavori nacque quella maravigliosa città, che doveva

essere un glorno regina del mare e del mondo commerciate. Questo raunamento d'uomini conobbe toslo 11 blsogno di un governo regotare. Si crearono tribuni, la cul elezione si rinovellava tutti gli anni; ma non ando guari ehe questo melodo venne abbandonato, perche l'accrescimento degli abitanti e l'aumento della nascente città fecero senlire il bisogno dl concentrare it potere, e quindi si procedette all'etezione di un capo, al quale venne dato il nome di Doge ossia Duce. Sollo queslo governo democratico, e grazie alla diminuzione delle barbarie in Europa, il governodi Venezia ando a poco a poco consolldandosi, e finalmente nel corso di sel secoli la sua potenza venne ingrandita al grado, che i suol vascelti da guerra e da commercio percorrevano tutti i mari in allora conosciuti.

Questa potenza diventò in appresso così imponente, che nel 1204 Enrico Dandoto, quarantunesimo doge di Venezia, portossi ad assediare Costan-

Gli Editori della presente Guida hanno pubblicato le principali vedute di Venezia, eseguite all'acqualinta e prese col Daguerreolipo, col qual sistem pubblicano pure quelle delle principali città del Veneto.





tinopoil, se ne impadroni ed agglunse al territorio della Repubblica l'isola di Candia e la Morea.

Non fu che novantatre anni dopo. sotto il dogado di Pietro Gradenigo, quando la forma dei governo repubblicano di Venezia si cangiò in governo aristocratico. Anche sotto questa novella forma Venezia resistette, con prospero successo, non soio alle aggressioni delle potenze d'Italia. ma ben anco alle armi ottomane. Nel XIV e XV secolo le città e le provincle del continente d'Italia, poste fra le Aipi ed il mare, si sottoniisero spontaneamente al Veneziani. Poco mancò plù tardi, che la famosa lega di Cambray, formatasi nel 1508 fra la Spagna, la Francia, l'Impero e tutti i principi d'Italia, divenisse fatale a Venezia, che era tutta sola contro una cosi possente coalizzazione. Fortunatamente essa trovò in se stessa e nel sussidio de'suoi popoii la forza sufficiente per resistere a questa formidabile lega. A poco a poco riacquistò essa le provincie perdute ed ottenne una pace onorevole, che la rendette più florida che non fosse in avanii.

Per altro i soidati ottomani, spinti dallo spirito di conquista, giunsero a ricuperare la Morea, l'isola di Candia, ed Il regno di Cipro; essi minacciarono tutti i possedimenti oltremarini dei Veneziani, e questi continui timorl si prolungarono per quasi due secoli; ne fu se non con grandl sforzi. che si moderó questo spirito di conguista dal celebre Morosini, chiamato ii Peloponnesiaco, che sottoscrisse nel 1718 la famosa pace di Passarowitz, in forza della quale Venezia vide sensibilmente diminuirsi i suoi possedimentl. Fu questo i'ultimo sforzo deila veneta possanza. Dalla scoperta dei Capo di Buona Speranza fu portato a Venezia il coipo terribile e fatale, da cul non le fu più modo di poter risorgere, mentre il commercio adotto una nuova direzione. Le aitre potenze continentali , approfittando delle nuove scoperte, strapparono all'infelice Venezla io scettro del commercio orientale, e qui comincia la decadenza di Venezia, di questa città il cul nome

conserva ancora alcun che di magico, dopo aver risonato gioriosamente nei mondo. A mal grado della sua decadenza Venezia eccila però ancora ia curiosità generale; essa conserva tuttavia la sua fisonomia particolare, i suol costumi del suol usi escuistivi: per tal modo lo straniero che giudicase i i restante d'iltalia dalla osservazione della sola Venezia, andrebbe errato di molio.

Nei 1797, il governo veneto possedeva ancora motti elementi di prosperità, ma mancava di quella energia e di quell'efficace voiere che occorrevano per saperii mettere in pratica. A quell'epoca cadde sotto la dominazione francese per divenire più tardi parte integrante dell'impero d'Austria.

GEOGRAFIA E STATISTICA. Venezia, una deile due capitali dei Regno Lombardo-Veneto, s'innaiza fra mezzo alle lagune che portano il suo nome, e situate ail' estremita verso ponente e settentrione del goifo adriatico. Essa è, all' incirca, distante due leghe dal continente, ed è formala ad un di presso da settanta piccoie Isolette, separate le une dalle altre con una infinità di piccoli canail comunicanti fra loro col mezzo di 306 ponti pubblici. Essa è di forma irregolare e divisa la due parti ineguali dal canale chiamato Canal grande, la cui lunghezza è di 3750 metri. La più estesa di queste due parti è quella în cui sorge la basilica di San Marco; si distingue sotto i nomi al di qua dall'acqua, mentre l'altra è chiamata di la dall'acqua,

La Plazza Di SAN Marco è confornata da tre parti di magnifici portici, che cominciando dalla torre dell'orologio, girano sui tre lati dei quadrilungo, prolungandosi fino sopra una parte della piazzetta, e ripiegandosi sul molo giungono ai numero di 188, formando una sorprendente galieria coperia, che si prolunga di 486 merir. Questo passeggio, sompre delirir. Questo passeggio, sompre delipiovost, è cinto di botteghe fra loro quasi eguali, i e quali contribuiscono sil'ornamento di questa magnifica gallerja, che più gaja ed limmensamente più ricca di ornali apparisce dal laio sinistro, sortendo dalia basilica, per esser opera dell'immortale Palladio, mentre iliatolicontro sulla destra, men oricco, ma di pregevolissimo disempo, e opera del Samnicheti. Di fronte a questa piazza esisleva la chiesa di San Geminiano, che, demolita e divenula parte del paiazzo reale, colla contunzione del porticato unisce 1 due fianchi, e forma prospetto alla basilica di San Marco, con cui si compisce il quadrilatero di questa maravigilosa piazza.

LA BASILICA DI SAN MARCO, cominciata nel 976, e terminatasi nel 1071, è di architettura greco-araba, ed è sostenuta da 800 colonne di verde-antico, di porfido, di serpentino e di marmi venati, di cui sono incrostati i fianchi esteriori, la facciata e le pareti interne, le vôite ed il pavimento. In ogni lato non si vede che bronzo, oro, mosaici, o quanto meno marmo orientale. È la facciata un miscuglio assai strano e variato di stili combinatt assleme, tra li quali domina però lo stile greco-arabo. Oltre alle preziose colonne di cui è ornata, si vedono sotto le vôlte del primo ordine cinque grandi mosaici, ed altri quattro sotto quelle del secondo. Le porte sono carlcate con una quantità di bassi-rilievi sacri e profani. È sopra la facciata che si vedono i quattro famosi cavalli che. trasportati a Venezia dall' ippodromo di Costantinopoli nel 1205, poscia a Parigi nel 1797, furono restituiti a Venezia nel 1815. La facciata presenta più bassi-rilievi, tra i quall è giusto di far rimarcare la Cerere sopra un carro tiralo da sei draghi, non che gli Evangelisti. Sul lato destro vedesi un grunpo in porfido, che venne, dicesi, trasportato da Acri nel secolo XIII. Avanti alla porta della basilica da questo medesimo lato si vedono due pilastri coperti di caratteri e di geroglifici, che appartenevano al tempio di S. Saba ad Acri.

Entrando per la porta maggiore della facciata sotto al vestibolo si rileva un pezzo di marmo rosso, che indica il luogo preciso in cui si operò nel 1117 la riconciliazione del papa Alessandro III coll'imperatore Federico Barbarossa. Questo vestibolo è ornato di bel mosaici di una ecceliente esecuzione e dovuti al celebre Zuccafo.

Alla diritta del vestibolo s' innaiza la cappella Zeno, il cui altare, le colonne di bronzo, gil arabeschi, i meandri, le siatue, il monumento sepolcrale dei cardinai Zeno, i mosalci antichi e le sculture sono altrettanti lavori preziosissimi.

Entrando nella basilica, conviene, anzi tutlo, osservare il mosalco sopra la norta di mezzo, opera dell' undecimo secolo, il grande arco della navata tutto Incrostato di mosaici, e la stessa vólla. Alia destra, entrando, si rilevera Il serbatojo dell'acqua santa tutto di porfido, e la cappella del Battisterio, ed in questa cappella li bellissimo mosalco rappresentante il battesimo di Nostro Signore, la gran vasca di marmo, e la statua marmorea che ne forma l'ornamento superiore. A sinistra vi è la cappella della Croce, ove si vedrà la più bella fra le numerosissime colonne che adornano questo tempio, essa è di porfido nero e bianco. La cappella della Vergine del Miracoli si distingue pel suo altare scolpito in marmo, per la statua della Vergine e per le sculture della balaustrata; su quella che separa la chiesa dal presbiterio si vedranno mosalel finissimi e di stupenda esecuzione. Non bisogna mancare di prestar tutta l'attenzione ai seguenti articoli; le 17 statue di marmo, la cui esecuzione ascende fino al secolo XIV; t due pulpiti, i due piccoli altari posti ai due lati, le dieci statue che adornano l'architrave, l sediti del coro e le gallerie superiori. Incrostate di mosatci, le figure di bronzo poste sulle balaustrate dai due lati dell' altar maggiore, di cul quattro sono opera del Sansovino e quattro furono fuse, per quanto si crede, dal Cαliari d' Udine; l'altar maggiore, stupendo monumento attese le colonne del suo baldacchino ornate da prominenti bassi-rillevi, opera bizantina dell'XI secolo, e pel due copri-altare soprapposti da cui è abbellito. Quello del due che chiamasi la pala d'oro è ricchissimo in lavori di cesello, nielli, perie, camel, ed altre pietre preziose. Questo ricco lavoro venne eseguilo a Costantinopoli nei 976.

Dietro all'altar magglore si vedono altri bassi-rillevi di marmo e di bronzo, che adornano un altro altare, unapiccola tribuna sostenuta da quattro cotonne o lorsi d'alabastro orientale, ed immensa copia d'ornamenti

profusi senza risparmio.

Se entreremo in sagreslia, noi vedremo dei pari ornamenti in marmo che contornano ia porta ed it busto del Sansovino, di Tiziano e del Cavaliere Leoni, detlo l'Arelino.

La volta di San Marco è dovunque incrostata d'eccellenti mosaici, li tesoro di questa basilica, che era altrevoite di una immensa ricchezza, è in loggi ridolto d'assai, tuttavia vi si rinvengono ancora dei preziost reliquiari, opere di artisti orientali. Taie tesoro è conservato in apposito luogo.

Il campanile di San Marco ha 90 metri di dilezza sopra 15 di larghezza nella base. Dall'ailo sigode di una incantevole vista, ed ai piede è contornato di botteghe e detla loggia, edificio ricco in marmi e sculture in bronzo, ottimo lavoro dei Sanuovino, che procuratori di San Marco comandanti della guardia, che invigilava durante le sodute del maggior Consigiio.

PALAZZO DUCALE. Lo sllie arabo vlè ii dominante, sebbene in mezzo a moitt diversi stili che compongono i'archiiettura di queslo palazzo eievato sulla melà del XIV secolo coi disegni di Filippo Calendario. Marino Falliero era in allora doge di Venezia. li corpo principale di questo grande edificio eccita giustamente l'ammirazione per la singolarila e l'ardimento dell'architellura. Quantunque l'attenzione deil'osservatore sia quasi inlieramente assoria nei contempiare l'assieme di questo fabbricato, vi sono tultavia tante particolari bellezze che noi ci crediamo in dovere d'indicarle, come, per esempio: i capiteiii delie coionne dei primo ordine arriccbiti da fogliami, da figure, da ornati emble-

matici e d'altri ornamenti ammirabiil, tanto per la ioro composizione quanto pei modo ditigente con cui sono finitt, dovutt in gran parte ali'architetto Calendario od a' suol atlievi ; i'angoio fra it moio e la piazzella, sostenuto da una colonna isolata, artificio ingegnoso che comprova abbastanza quanto a queil' epoca fosse conosciuta la iegge della statica. La gran finestra sul moio ornata di figure e di bassi-rijievi, la finestra principale sulia piazzetta abbeliita da scuiture attribuite ad artisti della scuoia di Tulilo Lombardo edl Guglietmo Bergamasco, gii ornati piramidaji di questa finestra vennero esegulti da Vittoria, dopo i'incendio accaduto nei 1877.

LA PORTA PRINCIPALE, della PORTA DELLA CARTA, venne costrutta nel 1439 dal Maestro Bartolomeo, come si rileva dai nome scullo sulla medesima; essa è di forma piramidale, ed ornata di beile statue del medesimo artislas Neila corle, l'arcata che sla di rincontro alla scaia del Giganti è del soprannominalo Bartolomeo, quantunque fosse in appresso ingrandila ed abbetiila di nuovo nei 1471; vi si rijevano le statue di Adamo ed Eva. La facciata, in cui è posto l'orologio, ornala di otto statue greche, di cui due principalmente sono ammirabili, cioè quella che rappresenta un fitosofo, e quetia che tiene un Cornucopia. La piccoia facciata a sinistra . salendo la scala del Giganti, opera di rara ejeganza. La grande facciata interna sulla linea di questa stessa scaia e ia facciata esterna che domina sui canale chiamato Rio di palazzo, sono opere stimate ed uillmate nei 1550 da Breano e da Scarpagnino.

LA SCALA DEI GIGANTI, opera distintissima dei suddetto Bregno, ornata di marmi preziosi perfettamente lavorati da Domenico e Bernardo da Manlova. Le statue semi-colossali di Marte e di Nettuno vennero scolpite nel 1880 dal celebre Giacomo Sunsovino. Era ali' estremità superiore di questa scaia che compivasi, glà tempo, ia cerimonia dell'incoronazione dei doge. Nella gatteria a cui dà accesso questa scala si vede una iscrizione mel muro, ia quale indica l'epoca in cui Enrico III re di Francia passò per Venezia, ciòò nell'anno 1874. Alessandro Viltoria, da noi già ricordato, è l'autore dei beili ornamenti e delle statue che ornano questa galleria.

LA SCALAD ono cominciala nel 1858 e terminala nei 1857, e di cui le magnifiche decorazioni furono dirette dal Sansovino; le due siaiue sull'entrala, rappresentanti Ercole ed Allante, furono scoipite da Tiziano Aspetti, mentre Vittoria compose gli stucchi e Franchi ne riempiva i fondi.

LA SALA DELLO SCUDO presenta dipinie sulle pareii carle geografiche, che rappresentano ie diverse regioni, o visitate o scoperie dai Veneziani nei tempi della repubblica; queste carie vennero dipinte dail'abate Grisellini verso la meta dei XVIII secolo per rimpiazzare le antiche, andale in de-

perimento.

LA SALA DELLE QUATTRO PORTE PETfezionata da Palladio e nominaja con questo nome, perchè ha in fatti quattro porte di stile romano, sostenute da beile colonne ed ornate di marmi orieniali. Essa è adorna di statue assai buone; vi si vedono je seguenti belle pitture: ii doge Marino Grimano inginocchiato avanti la Vergine, San Marco ed altri santi, dei cavaliere Contarini. - La Fede, del Tiziano. - Battaglia presso Verona, del Contarini. li doge Cicogna che riceve gli ambasciatori persiani, di Cartetto Calliari. - L'arrivo di Enrico III a Verona, opera assai stimata, di Andrea Micheli, detto ii Vicentino. - li Doge che dà udienza ad alcuni ambasclatori, di Cartetto Calliari. Gli a freschi che stanno ad ornamento dei piafone sono di Giacomo Tintoretto.

ANTI-COLLEGO, yi si disiinguono particolarmente i qualtro quadricol-locati dal iali delle due porte. Queste pilture, considerate come le migliori opere di Tinforetto, rappresentano: mercurio colle Grazie, la fucina di Vuicano, Paliade che escarcia i di Ossiano parte che trovasi di contro alia finestra, si vede li rilorno di Giacobbe dia terra di Chanano, bel dipinto di

Bassano, ed il ralio d'Europa, sublime composizione di P. Veronese. Il piafone, ia porta ricchissima in ornamenti e le trestatue della Vilioria sono occatti meritavoli di esservazione.

no oggetti meritevoji di osservazione. SALA DEL COLLEGIO, I quadri che adornano la porta e la parete a dritta della saja sono bet dipinti del Tintoretto, i quali rappreseniano il doge Andrea Gritti davanti la Vergine ed ii Bambino, ie nozze di S. Caterina, la Vergine, solto a baidacchino, con alcunt santl ed angeli, ti doge Luigi Mocentgo che adora Gesu Cristo nei mezzo della sua gloria, la Fede, Venezia, S. Giustina, ii generale Venier diventaio doge ed ii provveditore Agostino Barbarigo, morto in battaglia; quest'ultimo è un portentoso dipinto di Paolo Veronese. li plasone di questa sala è ricchissimo, ed t suof ornamenti sono esegutti con rara perfezione, facendosi osservare per le belle pillure di Paolo Veronese.

SALA DEL SENATO. L'elezione di S. Lorenzo Giustiniano alia dignità del patriarcato di Venezia, dipinto di Marco Vecellio, la morte di Gesù Cristo, del Tintoretto: il doge Francesco Venier davanti Venezia; il doge Pasquale Cicogna davanti Cristo; la lega di Cambray; li doge Pietro Loredano: I dogi Lorenzo e Gerolamo Prioli adoranti il Signore. I tre primi e l'ultimo quadro sono di Giacomo Palma, ed li quarto è dei Tintoretto. Oltre quesie belie pitture Marco Vecellio, Giacomo Tintoretto . Tomaso Dolabella e l'Aliense hanno contribuijo ali' adornamento dei piafone di questa sala-

Altraversando un piccolo corrilido a lato dei tronosi passa ad una camera presso alia cappella, ove trovasi un quadro di Bonifacio rappresentante il Redentore che discaccia i mercatti dal tempio, e da questa camera si entra nella cappella medesima, e poscia NELLA SALA DEL CONSIGUE DEI DEI CONTO alle fineste di questa sala Magi, dell'Affenze; alia dell'intilia sta il doge Sebastiano Ziani, che ritorna dalla villoria riportalia su Federico Barbarossa; il papa Alessandro III gli viene incontro; è questa pregiosa di-

pintura di Leandro Bassano, che si dipinse ggii stesso sotto la figura del personaggio che porta il parasole die iro al pontefle. Il quadro messo di fronte a quest'ultimo rappresenta il congresso di Clemente VII e dell'imperatore Carto V in Bologna, dipinto da Marco Fecellio. Paolo Feronese è Tautore di quel vecchio che stà seduto presso una donna, quadro che dorna il quinto ovate.

Sala Bella Bussola, Paolo Veronese è ancora l'autore del bei dipinti che fregiano il piafone di questa sala.

Sala per care net Consection Direct.

Il plafone di quest'allra saia offre al
conoscitori una bell'opera di Paolo
Veronese, che rappresenta l'angelo
che discaccia i vizi; nel comparitmenti, dai quati è contornato questo a
fresco, si fanno distinguere i chiari
oscuri dovull ad attri elebri ariisti.

SALA DEL GRAN CONSIGLIO, IN ORRI BIblioteca reale di S. Marco. Le pareti, li piafone di questa sala sono coperti di preziose pitture, che rappresentano non solo fatti della storia di Venezia, ma ancora di quelli delle altre nazioni d' Europa. Aija diritta entrando si osserva il gran quadro di Tintoretto, che dipinse la gioria dei paradiso. Quesla teia lia 74 piedi di lunghezza sopra 30 di altezza, e sarebbe uno dei grandi capo-lavori se non fosse stata disastrata dal ienipo, e dall'artista che ebbe la commissione di ristauraria. Gii aitri lati della sala sono decorati di una quantità di quadri, di cui el limileremo ad accennare 1 principali. Sopra la finestra il papa Alessandro III che offre il cereo al Doge, del Bassano; gll ambascialori che si presentano ail'imperatore in Pavia, del Tintoretto; il Papa che presenla la spada ai Doge che s'imbarca, del Bassano; presenlazione di Otione al Papa, del Vicentino: l'imperatore Federico Barbarossa avanti al Papa, di Federico Zuccari; ritorno del doge Conlarini dopo la sua vittoria sui Genovesi, di Paolo Veronese; sulle finestre, figure simboliche, di Marco Vecellio; ii doge Enrico Dandolo che corona in Coslantinopoil l'imperatore Baidovino, dell'Alliense. Il fregio al di sotio del 14

plafone che gira intorno a tutta la sala offre la serie dei dogi di Venezia, i cui ritratti furono dipinti da Giacomo Tintoretto e dai Bassano. Questa serie, che si va a compire nella sala dello Scrutinio, presenta i ritratti di 113 Dogi, e non ne mancano che soli cinque perchè sia completa. Il luogo in cui dovrebbe esservi nell'ordine cronologico il ritratto di Marino Faliero è occupato da uno spazio nero colla seguente iscrizione: Hic est locus Marini Falierii decanitati pro criminibus (è questo li luogo di Marino Faliero decanitalo per il suoi delitti). Il piafone è ricchissimo di piiture, e tra le principalt noi citeremo Venezia in mezzo aile nubi coronata dalla gloria ed onorata sotto diverse forme, ia difesa di Scutari e la presa di Smirne, nitiure di Paolo Veronese, Venezla contornala di divinità, ed al di sotto ii doge Da-Ponte col Senatori in atto di ricevere deputazioni delle ciità, che si offrono voiontariamente come suddite della repubblica, di Giacomo Tintoretto. Venezia assisa, coronata dalla vitioria, ed atiorniata dalle Viriu, di Giacomo Palma. - La vittoria dei Veneziani sopra ii duca di Ferrara, la cavaileria veneta che sconfigge l'esercito del duca Visconti, la vittoria di Giorgio Cornaro sugli Austriaci, la vittoria di Viltor Barbaro sui duca VIsconti, tutli e quattro lavori di Francesco Bassano.

Prima dell'Incendio accaduto nel 1877, questa sala era ornata di altre pitture ragguardevoli più assal che quelle da noi già citate. Si può osservare eziandio ii celebre Mappamondo di Fra Mauro disegnalo fino nel 1400, opera del maggior interesse per la geografia dei lempio di mezzo. La Salas delle pallo Scuttino, oltre

alle pitture di un raro merito, sono abbettite do romaenti di squisito gusto e di una straordinaria perfezione. Fra le pitture, cileremo parlicolarmente, il giudizio universale, di Giacomo Pattuna. La viltoria del Veneziani su Ruggero re di Sicilia, di Marco Vecellio. La battaglia e la conquisia di Zara, di Giacomo Tintoretto. La battaglia perso i Curvolari combattu

ta nel 1371, del *Vicentino*. - La vilioria dei Veneziani ai Dardaneiti, di *Pietro Liberi*. - La presa di Padova in iempo di noile, di *Francesco Bassano*.

li fregio di quesia sala poria la continuazione dei ritratti dei Dogi, di cui abbiamo favelialo più sopra.

- LA BIBLIOTECA REALE DI S. MARCO, che trovast nel Paiazzo Ducale, è ricca di manoscritti e di Siampe, e contiene più di 70,000 volumi, il già dello Mappamondo, una raccotta di medaglie ed un gran numero di statue e bassi rilievi.
- IL PALAZZO RRALE Alluale si divide in tre parti ben distinie, cioé la Bibijoteca antica, le Procuratie nuove e la nuova fabbrica. Questi edific; si esiendono dalla Zecca sul molo fino alle Procuratie vecchie, di cui formano una continuazione.

La Brillotte, antica è un sonliusos edificio costrutto sui disegni di Sanzorino, ed innalizalo sulla piazzetia per custodiriti al biblioteca di S. Marco, che dopo il 1812 è slata trasferita une Plaizzo Ducale. Essa fu ornata nei modo più squisilto; per una magnifica scala si entra nella gran sala gia deslinala al Museo delic siature (in oggi trasportato nel Palazzo Ducale), Cristoforo e Stefano Rosa furono i piltori del plafone.

Il plasone della sala principale, in cul conservavasi il deposito della bibiloteca, è un vero capo-lavoro, e per convincersene basterà nominare gli artisi i che prendellero parle al suo abbellimento: sono essi, ciulio Licinio, Salviali, Gio. Batt. Franco, Bernardo Strozzi, dello il genovese, Padovanino, Paolo Veronese ed Andrea Schlavone.

Aiiabibiioteca antica, lungo lagran piazza, tengono dieiro Le Procuratie nuove, architetiura

- di V. Scamozzi, che nella costruzione di questo edificio segni intieramente quasi il disegno di Sansovino, poi la Empure a prova di recente costru-
- quasi il disegno di Sansovino, poi la Fabbrica nuova di recente costruzione sulle ruine della demolila chie
  - sa di S. Geminiano. Nei paiazzo reale, residenza dei principi dei sangue e dei Governo, si

vedono sparsi qua e là alcuni buoni dipinti di celebri autori,

Quivi presso si svolge sui tlanchi del gran canaie un giardino, la cui prospettiva è senza dubbio unica nei suo genere.

- suo genere.

  La Regia Zecca sorge sulla piazzella presso al palazzo reale, e contiene essa pure alcune piliure di merito.
- Suiia piazzeita si vedono aliresi duc colonne di graniio orieniaie trasporiaie dalle Isole dell'Arcipelago fino nel 1428.
  - In Procincia viccine, così chia-Le Procincia viccine, così chiadiabilazione al procuratori di S. Marco, s' innatzano sui finaco settentri alnate della gran piazza; quesì culficiate riflessibile per l'otgano di pilastri critici turci di pilastri ci di colomia scannate a capitelli corinti rel prime o secondorile. Mattia fantolomeo Birono di Bergamo ne ul l'architello, e vi dic fine ai cadere del XV secolo. In oggi quesì culficia serve ad abilizzioni nariicolari.
  - LA TORRE DELL' OROLOGIO, contigua alie Procuratie vecchie, è di uno silie elegante, ed è arricciita di marmi greci e di dorature, Fabbricaia fino dai 1496 dail' architetto Pietro Lombardi, venne risiaurata nel 1757 da Andrea Camerata. Un magnifico quadrante indica non solo le ore, ma ancora i segni zodiacali, je fasi junari ec. Suita cima della torre due statue di bronzo, chiamate dai popolo i mori, vi suonano le ore ballendole sopra una campana. Quesio ingegnoso meccanismo, costrutio nel 1499 da Giovanni Paolo e Carlo di Reggio, fu rinoveliaio nei 1755 dal celebre Ferraccina da Bassano, che la repubbiica compensò coi dono di 8300 ducati d'argenio.
  - Avanti siaccarci dalia piazza di S. Marco, noi ricorderemo la piccola chiesa di
  - S. Basso che venne conservata come ornamento. Quantunque non sia conosciulo ii nome deil'architetto, si può dedurre dal suo silie che la cosiruzione appartenga al secolo XVII.

Questa piccola chiesa serve ad indicare, in certo modo, ta marcia progressiva delle Belle Arti, che all'epoca della fabbricazione mostravano già una tendenza verso il cattivo gusio, di cui noi abbiamo avuti tanti escmpi suila fine dei secoio XVII ed al cominciamento del secolo XVIII. Noi indicheremo ben anco i tre piedestalii di bronzo che sosiengono tre lunghe antenne, all'estremità delle quali stavano affissi gli stendardi deita repubblica, per indicare il suo dominio sul regni di Cipro, Candia e Morea. Questi piedestalli vennero fusi nel 1308 da Alessandro Leopardi. ed i bassi ritievi da cui sono ornati rappresentano Sirene, Triloni, ec., ec., e sono eseguiti con perfettissimo gusto.

Non è permesso distaccarsi dalla magnifica piazza di S. Marco, senza raccomandare ai viaggiatore di affrettarsi a godere, neita sera, il magico effetto prodotto dalla illuminazione a gas di quella sorprendente galleria. glacche taje può dirsi li porientoso ammasso degli insigni porlicati che girano fiancheggiando l'arca della piazza S. Marco, mentre liene di fronte i capricciosi disegni greco-arabi deil' immensa basilica. Una juce abbondantissima, distribuita con acconci modi , diffonde un chiarore che si potrebbe chiamare limpidissimo. e che basia perfino a lasciar scorgere le beilezze architettoniche dei fabbricati. La piazza è ingombra di passeggiatori e eleganti passeggiatrici non che di popolo, che si affolla aii'intorno dalla banda militare che nelle serate eslive vi va tre volle alia sellimana e vi escguisce scelli pezzi di musica. Mentre si pasce il senso della vista con una specie di giorno artificiale, si sente moicere i'orecchio colle più gradile melodie. Sarebbe vano ii tentare di far passare ncil'animo altrui, coi soio racconto, i portentosi effetti di due ore implegate, neil'estiva stagione, in questa piazza, fra il movimento, li chiarore e la gajezza della popolazione.

Chiese li numero delle chiese di Venezia è tanto ragguardevole che

riuscirebbe impossibile di segnarne l'intiera enumerazione, e quindi staremo ristretti alle principali.

S. FRANCESCO DALLA VIGNA, architettura di Sansovino, ad eccezione della facciata che è disegno di Palladio; questa facciata è ornata di due statue che rappresentano Mosè e S. Paolo, opera di Tiziano Aspetti. La chiesa è vasia e di belle forme, ed ha 17 cappeile, altreitanti aitari ed un corredo d'eccelienti dipinti, tra i quali raccomandiamo all'attenzione dell'amatore ii quadro di Paolo Veronese . rappresentante la Risurrezione, Tra le scullure conviene distinguere due grandi monumenti in finissimo marmo, i'uno erctto alia memoria di Triadano Gritti, morto nel 1474, e l'altro a quella dei doge Andrea Gritti, nipote del primo, morto nel 1338. Vedesi eziandio in questa chiesa un gran nuniero di scullure del secolo XV.

S. FANTINO. Il disegno di questa chiesa è attribuito ad un architetto della scuola Lombarda, La maggior cappeila è stata costrutta sul disegno di Sansorino; sulla porta della sagresta fa bella mostra una teia rappresentante la Madonna ed il Bambino, di Giovanni Bellini.

SS. GIOVANNI E PAOLO, archilettura dei tempi di mezzo e di autore incognilo, ma attribuita ad un frate domenicano. Questa chiesa merila contemplazione per la sua vastità e magnificenza, e per le nunierose pilture e scullure di cui è adorna. La piazza in cni è fabbricata viene ornata dalla siatua equestre rappresentante il celebre capilano Bartolomeo Colleoni da Bergamo; quesia statua fu modellata da Andrea Verocchio, e fusa in bronzo da Alessandro Leopardi, La gran porta d'ingresso della chiesa è abbellita da due grandiose colonne e da belle sculture in marmo. Alla dritta entrando vedesi il mausoleo del doge Pielro Mocenigo, tavoro di Pietro Lombardo e di Antonio e Tullio suol figliuoli. Fra i numerosi dipinti indicheremo in primo grado la Vergine con alcuni santi e quaiche senalore . del Tintoretto. - Il disotterramento di un cadavere del Bassano. - La santissima Triade, la Vergine e moiti santi, delio stesso autore. - S. Domenico che caima la tempesta, del Padovanino. - La Vergine coronala in cleio, di Giacomo Palma. - La Crocifissione, del Tintoretto. - Il papa Onorio III che conferma l'ordine dei domenicani, di Leandro Bassano. - Gesù Cristo fulminatore, la Vergine, S. Domenico e S. Francesco d'Assisi, di Marco Veceltio. - L'incoronazione della Vergine. attribuilo a Carpaccio. - S. Pietro mar tire, del Tiziano, quadro considerato come il suo capo-lavoro.

Ouesia magnifica chiesa possiede oltre ai dipinti, di cul non abbiamo citati che i principali, una lunga serie di sculture di merito, e tra ie altre la statua del generaje Dionigi Naldo; i monumenti di Leonardo Loredano, del doge Andrea Vendramin, (questo mausoleo, per la sua ricchezza e per la sua eleganza, è il più notevole di quanti se ne ritrovano in Venezia), dei doge Pasquale Malipiero. dei doge Tomaso Mocenigo. Noi raccomandiamo particolarmente ai viagglatore di visitare in tutte le minute particolariià questa chiesa, e quella di S. Maria dei Frari, mentre dopo la basliica di S. Marco sono le due chiese che contengono le maggiori rarità in oggetli d'arte.

A fianco alla chiesa di San Giovanni e Paojo sorge sulla plazza la Scuo-LA DI SAN MARCO, architettura di Martino Lombardo, che ornò ia facciata di questo edificio con ornati In marmo di lavoro finissimo.

S. GIOVANNI ELEMOSINIERE, architettura di Scarpagnino, quesio edificio è riputato per la sua eleganza: l'altar maggiore è arricchito di un quadro di Tiziano, rappresentanie il santo titolare che distribuisce elemosine.

S. GIOVANNI GRISOSTOMO, architettura di Tullio Lombardo, Questa chiesa costrutta nel 1486 contiene i seguenti dipinti: San Gerolamo. San Crisioforo e S. Agostino, opera di Gian Bellini. - San Grisostomo sull'altar maggiore, di Sebastiano del Piombo. Presso alio stesso aliar maggiore osservasi una balaustrata in marmo scoipita nei XVI secoio. S. Ono- | sta chiesa sono siate esegutte da Gia-

frio, S. Giovanni Grisostomo, S. Agata e S. Andrea che adornano ja sagrestia, sono opere attribulte al pittore Vivarini.

S. Giorgio Maggiore, è edificio magnifico in forma di Croce iatina cominciato nei 1886 da Andrea Palladio e terminaio nei 1610 da Scamozzi, che iece succedere alcuni piccoli cangiamenti al disegno primilivo dei Palladio. La facciala è d'ordine composito ed ornaia di statue. La porta principale è abbelijia nell'interno da due colonne di marmo greco venato. Al di sopra vi si vede ii Mausoleo del doge Leonardo Doria, morto nel 1612, e sui lati I quattro Evangelisti esegulti in plastica da Alessandro Vittoria. Fra ie molte pitture che si conservano in questa chiesa, conviene far attenzione alla Natività, dei Bassano, una delle buone tele, cui desse mano questo artista. Gli stalli del coro, scoipiti in iegno, sono preziosissimi per la finezza del iavoro. Queste sculture sono di Alberto de Brule, artista flammingo, che vi ha rappresentaia la vita di S. Benedetto. Alia chiesa è conglunto un chiostro, di cui il primo cortije si compone di un vasto quadrato d'architettura lonica: Andrea Palladio è l'autore del refettorio e del vasti sotterranei di questo fabbricato. La scala è lavoro stimajissimo nei suo genere. ed è dovuta aii' architetto Longhena. In questo chiostro nel 1800, all'occasione della morte di Pio VI, vi si tenne il conciave, nei quale si fece l'elezione a papa di Barnaba Chiaramonti, che assunse il nome di Pio VII.

S. Giorgio pei Greci è un edificio in cui i'architetto G. Sansovino profuse la ricchezza e l'eleganza.

S. JACOBO DI RIALTO. Quesia chiesa è la prima che su costrutta in Venezia, e racchiude buone opere di Gerolamo Campagna. - La statua di S. Antonio Abbate e quella di S. Jacobo, ambe due di Alessandro Vittoria, abbelliscono i' allar maggiore.

S. Lucia primeggia per la buona e leggiadra architettura interna; essa venne fabbricata sul disegni dei Palladio. Quasi tutte ie pitture di quecomo Palma, tultavia per altro vi si vede qualche bell'opera di Leandro Bassano.

S. MARIA DEI FRARI, architettura di Nicola Pisano. La porla di questa chiesa è sopraccaricata d'ornamentl. Oltre al numerosi dipinti che ornano l'Interno, vi si osserva ezlandio una quantità di oggetti degni di altenzione. Entrando, convien frugare alla destra presso il secondo altare per rinvenire nel pavimento un piccol pezzo di sasso con modestissime parole, che dicono esser quivi sepolto ll gran Tizlano, al quale per altro si sta costruendo un magnifico Mausoleo. All'epoca della sua morte regnava ln Venezia micidiale pestilenza, e fu per questa ragione che stettero contenti soltanio a segnare con poche parole la materiale posizione ove era stato collocato il suo cadavere in via meramente temporanea, sperando sempre di dar vita al pensiero della creazione di un monumento degno di tanto nome. Nol andremo indicando per ordine tutti gli articoli importanti posseduti da questa chiesa: La presentazione della Vergine al Templo, del Satviati. - La statua di S. Gerolamo, di Alessandro Vittoria. - Il martirio di S. Caterina. dl G. Palma. - Un'urna elegante, nello stile del Lombardi, che racchiude le ceneri di S. Marcello morto nel 1484. -Un quadro in tre compartimenti rappresentante la Vergine e qualche santo, dipinto da B. Vivarini del 1482. -Mausoleo del generale Benedetto Pesaro, opera del 1505; vi si scorge nel mezzo la statua del generale scolpita da Lorenzo Bregno, a sinistra quella di Marte, eseguila da Baccio da Monte Lupo. Nella sagrestia la Vergine e quattro santi, di Gian Bellini. Entrando nella chiesa, il monumento sepolcrale del doge Francesco Foscari, morlo nel 1458, opera d'Antonio e di Paolo Bregno. - Il monumento di Nicola Tron, morto nel 1472, quest'opera è della scuola del Bregno. - La statua del Doge è dello scalpello di Antonio Bregno, - L'altar magglore, costrutto nel 1516, ha per principale ornamento un' Assunta, del Salviati. 11"

- Il monumento di Melchiore Trevisano, morto nel 1500, questa scultura è attribulta ad Antonio Dentone, veneziano, - Sant'Ambrogio in mezzo ad alcuni santi, avente superiormente l'incoronazione della Vergine; questo bel quadro fu cominciato da Vivarini e condotto a termine da Marco Basaiti. - Il monumento Orgini, opera della fine del secolo XV. - Un altare ornato di statue e dt altre sculture, che prendono la data della prima metà del secolo stesso. -L'elegante Mausoleo di J. Pesaro, morto nel 4847. - La Vergine, San Pietro ed alcuni santi, non che qualche personaggio della famiglia Pesaro. quadro preglalissimo del Tiziano. -Il Mausoleo di Giovanni Pesaro doge, dell' architetto Baldassare Longhena. - Il monumento elevato a Canova nel 1827, opera di celebri artisti veneziani Zadomenighi, Ferrari, Rosa, Fabris, Martini, Rinaldi, e Fadiga. - La statua di San Gio. Batt., del Donatello. - Il monumento di Pietro Bernard, morto nel 4568. - Nel mezzo della chiesa un ricco contorno di marmo, ornato di statue e di bassi-rilievi del secolo XV, racchiude un coro magnifico con 450 stalli lavorati in intarsiature eseguite nel 1468.

Il convento annesso a questa chiesa serve in oggi di Archivio.

S. MARIA DELLA SALUTE, tempie innalzato per adempiere ad un voto fatto dalta repubblica in occasione della peste del 1630, che fece a Venezla plù dl 40,000 vittime. L'architetto Baldassare Longhena, inspirato da quel genio di magnificenza che era allora dislintivo carattere della repubblica, orno esteriormente questa chiesa di un ordine composilo, di maestosa gradinata e di una altissima cupola tutta coperta di plombo. Gli ornati sono sparst a profusione in questa chiesa: vi si aunoverano 123 statue. L'interno è di forma ottagona che circoscrive un altro ottagono; sul primo si appoggia la cupola, e nel conlorni del secondo si elevano sei altari secondarj e l'allar magglore che, settimo, forma faccia alla porla maggiore. Si vedono pochi edifici in cul sia slata tanto curtal l'esecuzione. Gli altari, il coro, e sopra tutto la sagresalia sono cornal di belle pilture, del Titiano, del Titiano, di Salviati, di Bassiti, del Padovanino. Il viaggialore non mancherà di prestare attento esame ad un candelabro di circa è piedi e mezzo d'allezza, che dopo quello di Padova, si rillene il più bello in questo genere.

Santa Mania dei Minacoli, fu costrutta nel 1480 sul disegni di Pietro Lombardo; la facciata è intonacala di arabeschi; la cappella principale di questa chiesa è ouera distintissima.

S. Marino, architettura attribuita al Sansovino, contiene un bel mausoieo di marmo eretto in onore dei doge Francesco Erizzo, scultura di Matteco Carmero nei 1653. Il Battistero, opera finitissima di Tuitio Lombardi, eseguito nel 1484 merita particolare attenzione.

S. MAURIZIO. Questa chiesa è di recente costruzione, e de è stata fabbricatasopra i disegni, di Pietro Zazuri, Alessandro Dicido ed Alessandro Sciva. Le statue ed i bassi rillevi che ornano la facciata sono, di Zandomeneqhi edi B. Ferrari.

S. Pietro, chiesa vasta ed antica ristaurata nel 1621 sui disegni dell'architetto Giovanni Grapiglia. S. Pietro fu già cattedrale di Venezia fino al momento in cui la Basilica di S. Marco gli venne preferita. Vi si osserva un anlichissimo pulpito, che servi alle predicazioni dl S. Pietro in Antiochia; altri assicurano ch' ei fu per lunga pezza destinato a trono di un principe africano. Tra le migliori pitture noi cileremo S. Lorenzo Glustiani che distributsce l' elemosina: questo quadro è una delle migliori opere di Gregorio Lazzarini. Nella cappelia chiusa si può visitar un bel mosaico , dl Zuccato.

Causa de Rederone, magnifico tempio di gusto il più squisito e capolavoro, del Palladio; l'interno è in forma di croce latina. Questa chiesa, del pari che S. Maria della Salule, fu costrutta per compimento di un volo della Repubblica atto alla occasione della peste del 1975; essa ha nella sagrestla preziosi quadri, di Giovanni Beilini.

S. Rocco, architettura di Muestro Ruono, di Giovanni Scaliurotti e di Bernardino Maccaruzzi. La maggior parle delle belle pitture che ornano questa chiesa sono dovute al celebri artisti, Tiziano, Tintoretto ed Andrea Schiavone: vi si trovano eziando statue degne dell'attenzione del conoscitori.

LA CHISA DEUI SCALTI. Buildossare. Longhena diede il disegno di queslo lempio, all'eccesione però della faccitatà in marmo, dovulta a Giuseppe Sardi. Quest'edifiche è di una rara magnificenza i e pilture, e seul'ure, gil ornamenti, le dorature vi sono sparsi a protusione; fra le pilture si ammirano sopra tutto la Vergine ed il Bambino, di Gran Bellini, ed il trasporto della santa casa di Loreto, del Tienolo.

S. SALVATORE, edificio assai importante, ad abbellire il quale contribuirono molti architetti, cioè: Giorgio Spavento . Tuitio Lombardi . Sansovino, e Vincenzo Scamozzi. La facciata viene attribuita, a Baldassare Longhena ed a Sardi. Nell' interno si vede il mausoleo di Andrea Delfino e di sua mogile. - La statua della Vergine, sul secondo altare a destra, è di Campagna; il monumento dei doge Francesco Venier è dei Sansovino. - L'Annunciala è quadro di Tiziano. Lo stesso soggetto è rappresentato sopra una gran lastra d'argento, il cui lavoro è stato esegulto nel 1290. - Il Cristo in Emaus, di Gian Beilini, - Un secondo allare è architettura del sopra nominato Gugiicimo Bergamasco, e finalmente la statua di S. Gerolamo è di Tomaso Lombardi.

S. SEBASTIANO, architellura di Sebastiano Seriio, tuttavia la facciala è altribuita a Sansovino. Le pitture, in generale, sono buone, e vi si distingue, sopra tutte, un S. Nicola, del Tiziano. - Gesù Cristo in croce colle

Marie. - Due martirj di S. Schasliano. - 1 SS. Martiri Marco e Marcellino incoraggiati da S. Sebastiano, di *Paolo Veronese*. VI si vede inoitre il mausoleo di Livio Pedacataro, del *Sanso*- vino, ed una statua della Vergine col | Bambino e S. Glovanni Batt., di Tommaso Lombardi, allievo del Sansovino.

CHIESA DEI TOLENTINI. Vincenzo Scamozzi diede it disegno di questa chlesa, ecceito la facciala, che appartiene ad Andrea Tirali. La morte lnaspettata di Scamozzi iasciò luogo ad alcuni errori nella esecuzione del suo disegno. Essa è ornata di una grandissima quantità di pitture, più importanti delle quali sono le seguenti: -Il martirlo di S. Cecilia, del Procaccini. - Due quadri con S. Andrea Avellino, del Padovanino. - Erode e la decollazione di S. Glo. Ballista, del Bonifacio. - S. Lorenzo Glustiniani . che distribuisce ai povert git effetti preziosi della Chiesa; quest'uitimo quadro è opera importantissima del ptitore conoscluio soito il nome del Prete Genovese, ed è coliocato al disopra di un confessionario.

S. ZACCARIA. L'architettura di questa chiesa è di uno stile bizzaro ed inusliato, formando una mischianza di stite greco e tatino; se ne ignora l'autore. La facciata è piena di eleganza, e sopra tuito ricchissima in marmi preziosi. L'Interno, il coro e gli attart eccitano l'ammirazione generale per l'eleganza e la bizzarria del loro, stile, ma più ancora per la ricchezza dei marmi che vi sono stali profusi. La slatua del sanio titolare, che adorna la porta principale, è opera e finissimo lavoro d'Alessandro Vittoria. I tre altari di legno che si vedono neila cappella Interna sono abbelliti dalle pliture di Gio. Antonio Muranesi, che le esegui nel 1445. Sull'intorno del coro vi stanno quattro altari. di cui il terzo si distingue per un prezioso quadro di piccola dimensione, che rappresenta la Circoncisione di G. C., opera di Gian Bellini; devesi a questo autore anche un'altra tela rappresentanie la Vergine, Gesù Bambino e qualtro santi. Accanio alla sagrestia si vedra il monumento funebre di Alessandro Villoria, scolpito da lui medesimo.

La piccola chiesa delle Zitelle e stata costrutta sul disegno dell'architello Palladio. Noi porremo qui termine alla denominazione delle chiese, affine di passare ad aitri oggetti non meno interessanti.

IL CASAL GASAUS può venir riguardalo come il corso della città di Venezia, mentre ciascuno vorrebbe avere ia propria abitazione su questo canale, ed ognuno vi concorre per ammirare i più magnidici monumenti architetionici. Questo canale, volgarmente chiamato il CASALAZO, comincia a destra della Piazzetta la dove trovasi la

Docass di mare o di transilo, edifelo ragguardevolissimo lanto per la sua solidità, quanto per la sua magnificenza e che trovasi compiutamente adatto all'area in cui si distende. Venne costrutto sui dissegni deldell'editedo per della dissegni deldell'editedo per della dissegni deldell'editedo per della dissegni delcontinuando pel Canal grande a sinistra si presenta

LA MAONNA DELLA SAUTE, di cul già abbiamo dala descrizione. Sulla destra del canale s'incoultra l'antico parazo Garstinas, in oggi grand'Albergo dell'Europa; dopo il palazzo Fravi, architettura di Andrea Trentignan; quindi Il palazzo Coassa delto Ca granquindi Il palazzo Coassa delto Ca grandi de architettura di Giacomo Santosino, edificio di molta eleganza, in cui sono stanziati giu fifei dell'I. R. Delegazione Provinciale, altre volte chiamata prefeitura.

Alquanto più lungi si trova il palazzo CAVALLI, edificio del Medio Evc. Sulla riva opposia, e quasi di contro al palazzo che abbiamo nominato, la prima costruzione che altra el o sguardo el I palazzo Dano, fabbricato nello sile iombardo ed Intonaccio di marmi finissimi. Dopo aver trapassati i palazzi Weura ed Ancanava, irovasi

L'ACADEMA DELLE BELE ART, il cui locale al tualmente posseduto-da casa era altre volte chiamato Scioua. BELL CARTA, la faccitata di questo e-dificio è d'ordine corinto, ed è stata innatzata sut disegni di Giorgio Massari, I dipinti che compongono la collezione dell'Accademia apparlengono quasi tutti alla scuola Vencia e a suoi mitaliori maestri, Questa raccottà è di

una insigne ricchezza e offre il massimo interesse agliamalori delle belle arli, così indicheremo i quadri più distinli che trovansi in ogni sala.

PRIMA SALA, L'Assunzione, del Tiziano. - S. Francesco che riceve le stimati. ed ai basso aicuni santi, di Francesco Beccaracci da Conegliano. - La vocazione di S. Pictro e di S. Andrea, di Marco Basaiti. - La presentazione di G. C. al lemplo, di Vittore Carpaccio. - La Vergine sul suo trono circondata da più santi, di Gio. Batt. Cima da Cornegliano. - La risurrezione di Lazzaro, di Leandro Bassano. S. Lorenzo Giustiniani, dei Pordenone. - La Vergine, il Bambino ed alcuni sanli, di Gian Bellini. - La Risurrezione di Cristo, del Tintoretto. - Ii Redenlore su di un Irono circondato da plù sanli. S. Giacomo apostolo, S. Domenico ed il ricco Anfitrione sono tutti e tre opera dei Bonifaccio. - Il miracolo di S. Marco per ottenere la liberazione di uno schiavo, dei Tintoretto. - Le nozze di Cana, dei Padovanino. - La Vergine sui trono con Gesù Bambino, S. Giuseppe ed ailri santi, di Paulo Veronese. - L'Assunla, di Palma ii vecchio.

Il dipinto che sla nel mezzo al plafone di questa sala è di Paolo Veronese, le qualtro mezze figure negli an goll sono di Domenico Campagnola, uno tra li buoni allievi del Tiziano.

SECOND. SALL, cite contiene eccellenti quadri del migliori pillori moderat, di cui alcuni vivono ancora, olre queste pillure vi si vedono molti busti in marmo di bella esecuzione, tra il quali distinguest particolarmente quello di Francesco I, lavoro di Angelo Pizzi, già professore di scultura in questa Accademia. Vi si vede ancora il progelo o modello di un mouumento sepolerate proposto da Canovo per Tikano. Questo poù vedersi nella chiesa de Frari eseguito per lo slesso Canova.

TERA SALA, La Vergine ed il Bambino e qualche altro sanlo, ambidue del Bonifaccio. - La Madonna, di Gian Bellini. - Piccoli angioli voianti, del Pordenone. - Due lesle, di Van-Dick. - L'Adorazione dei Magi, dei Bonifaccio. - Testa di una vecchia, del Tiziano. - La Vergine sui trono con angioli e con doltori di santa chiesa, di Glovanni d'Allemagna ed Antonio da Murano.

La collezione delle sculture destinale agli studi di quest'are is compone di gessi, che rappreseniano tutto ciò che i mused di Roma, di Napoli e di Firenze contengono di più prezioso: vi si vede altresi una gran quantilà di schizzi di artisti che florivano dopo la restaurazione delle arti, come Chiberti, Sannovino, Micollezione di presione di una ricca collezione di presione di presione di mani cavati dal mosti, di di ornali cavati dal mosti,

SALE DI RESIDENZA DEL CORPO ACCADE-MICO. - PRIMA SALA. Il freglo che circonda questa sala è ornato di bellissime pillure, del Tiziano, che rappresentano teste, emblemi, ec.

Sulle pareti sono disposit simetricamente dei marni preziosi, dei bronzi, delle sculture, e fra queste utilme S. Giovanni Battista scolpito in porfido ed un piecolo monumento in cui si conserva la mano dritta di Canova; i bronzi si rendono essi pure di grandissimo pregio per la perfezione dei lavoro.

SECONDA SALA. Questa sala è ornala colla celebre collezione del cav. Bossi, e che si compone di una quantità di disegni dei più famosi artisti, Ira liquali figurano Raffaello, Michel Angelo e Lonardo da Vinci.

Salta Noove. In queste due novelie sale ai conservano molli capo-lavori, e fra gii altri i modelli in gesso dei due gruppi, di Canova, rappresentanti l'Ercole che uccide Lica e Tesoe. - Il gran quadro della Visilazione della Vergine, del Tricinno. - La plazza di S. Marco, dipinta nel 1498 da Gentile Bellino. Questo quadroe tanto più interessante, podiebi indica i cangiamenti che vennero operati nel diversi edilici di questa pazza dopo l'idversi edilici di questa pazza dopo diversi edilici di questa pazza dopo l'evergine di di diversi edilici di questa pazza dopo l'evergine di di di Paolo Vergnusse.

L'Accademia delle Belle Arti è aperta a chiunque si dedica agli siudi dei diversi rami che la compongono; essa è direila da abili professori, e mantenuta liberalmente dal Tesoro Imperiale.

Continuando a percorrere ii gran Canaie noi troveremo a poca distanza dall'Accademia il paiazzo Giustiniani Loun fabbricato sui disegni di Longheng, ii palazzo Contarini dagli Schioni, la cui architettura è attribuita a Scamozzi; il paiazzo Rezzonico, disegno di Baldassare Longhena, con facciata a tre ordini, dorico, ionico e corinto; ii paiazzo Grassi, architettura di Giorgio Massari; il palazzo Mono-Lin, architettura di Sebastiano Mazzoni; questo coniiene un assat gran numero di buoni a freschi, di moiti autori e singolormente di Lazzarini: i tre paiazzi della famigila Giustiniani, distinti per la loro architettura dei medio evo; il grandioso paiazzo Foscari, pur esso architettura dei medio evo. fu costrutto sui finire del XV secolo, e servi più d'una volta ad alloggio di sovrani, che ai tempi della Repubblica conducevansi a visitare Venezia; Paris Bordone l'aveva abbeilito con molte pitture; il paiaz-20 BALBI, architettura di Alessandro Vittoria, è edificio assai imporiante, ad onta che iascia travedere qualche scorrezione negli ornali; il palazzo CONTARINI, architettura di stile Lombardo, egli è molto ejeganie ed adorno di belle sculture ; i quattro paiazzi della famiglia Mocesso, che contengono una raccolta di buoni quadri, fra li quali si distingue singolarmente il modello del celebre Paradiso, di Tintoretto, cue si vede nella gran sala della Bibiloteca di S. Marco; il palazzo Pisani cominciato nel primi anni del secolo XV; vi sl ammira il gran quadro di Paolo Veronese, rappresentante la famiglia di Dario ai piedi di Alessandro; nel palazzo Barbarico potrà yisilarsi una preziosa galteria di quadri appartenente a grandi maestri, e massime del Tiziano, ed ii gruppo rappresentante Dedajo ed Icaro, una delle prime opere di Canova; il palazzo Connen-Spingli, architettura ai modo Lombardo, edificio elegantissimo e di squisiio gusto. Alcune parti

inierne e massime la piccola terrazza merilano di essere visitate dai conoscitori; ii palazzo Contanni, architettura a modo Lombardo, non è meno eiegante dei precedente, e racchiude de' bei marmi; ii palazzo Grimani, in oggi posseduto a godimento datl'amministrazione delle Poste, è considerato come un capo-iavoro d'eieganza e di ricchezza; venne costrutto sui disegni di Sanmicheli : la facciata si compone di tre ordini corinti; si vede però nel terzo quaiche difetto, attribulto aila morte dell'architetto, accaduja prima che l'opera fosse compiuta; ii paiazzo Tiepoli, in oggi Conallo, architetiura moderna ed ejegante, albergo reale del Lion Bianco. Il palazzo Farsetti, residenza dei Municipio; suila balausirata della gran scala di questo pajazzo si vedono due ceste di frutti scoipiti in marmo, uno dei primi lavori di Canova; il patazzo Lore-DAN; il palazzo gla proprieta della famigila del cejebre doge Enrico Dandolo conquislatore di Costantinopoli: ii palazzo Benno, architetiura del medio evo; ii palazzo Manin, architetiura di Sansovino, è stato receniemente ristaurato dail'architetto Selva, che ha dato dei pari ii disegno della parte interna; si trova in esso una magnifica libreria, nella quale abbondano singolarmente le opere ed i manoscritti spettanti alla storia di Venezia; ie FABBRICHE VECCHIS a Rialto, architettura di Antonio Scarpagnino del 1320.

IL PONTE DI RIALTO, edificio sui disegni di Antonio da Ponte, e di cui noi parieremo più tardi.

li paiazzo dei Camentangui, ove risiede attualmente l' I. R. Tribunaie d'Appello, venne fabbricato sui disegni dell' architello Guglielmo Bergamasco.

IL FOUNDACO DEI TIDISCHI, OGGI IDOgana reale, contilene 2000 camere: non rimangono più cite aicune pocite i racce delle pitture a fresco, che Ticiano e Giorgioneavevano eseguiie sulle due principali facciale ; le Fassancie Nicova, architettura del Sansovino, sono sale costruite ad uso di mercalo; il paiazzo Mascul, oggi giorno Valkanasa, architettura di Antonio Vienti-

ni , è edificio moderno, in cui conservasi una collezione di quadri ed una ricca bibiloteea; il palazzo Miche-LI DELLE COLONNE, oftre al merito della sua architettura , lascia seorgere all'altrui curiosità lre camere guarnite di preziosi tappeti eseguiti sopra disegnl di Raffaello, ed un deposito di armi, nei quale si vede l'armatura completa del doge Domenico Michell. che andò alla conquista della Terra Santa, e si distinse singolarmente alla presa di Tiro; il palazzo Sangredo, architettura del medio evo, conticne una bella scala costruita da Andrea Tirali, in cui Pietro Lunghi dipinse nei 1734 la caduta dei Giganti ; la Ca-SA D'ORO, edificio greco arabo del XIV secolo, non è aneora terminata. Si credette per jungo lempo ehe questo palazzo traesse il suo nome dai numerosi adornamenti dorati che abbelliscono l'esteriore; ma un documento uitimamente scoperlo ha falto conoscere che questo palazzo aveva appartenuto alla nobile famiglia d'Oro, e di quivi nasee senza dubbio la vera origine di questa denominazione: il palazzo Corner della Regina, architettura di Domenico Rossi; la facciata componesi di lre ordini ruslico, ionico e corinto; il palazzo Pesano, architeltura di Baldassare Longhena; quest'edificio merita singolare osservazione per la sua solidità, le sue grandi proporzioni e la sua riechezza; il palazzo Gaimani, architettura attribuita al Sanmicheli , l' eleganza dell' edificlo sembra confermare questa opinione; il palazzo Contarini; il palazzo TRON; II palazzo BATTAGIA, oggi CAPO-VILLA, architettura di Baldassare Longhena; ii palazzo Vendramin Calergi, attualmente proprielà di S. A. R. la duchessa di Berry, ed architellura di Pietro Lombardi; la facciata è composia di lre ordini corinli, ed è ornata di coionne di marmo greco venajo ed increstato di perfide e d'altri marmi preziosi. L'armonia, la magnificenza e l'eleganza di questo edificio to fanno risguardar e con ragione come un capo-lavoro nei suo genere, Vi si vedono allresi due stalue di marmo | pillure di Andrea Schiavoni.

rappresentanti Adamo ed Eva, sculle ambedue da Tullio Lombardi.

Enlrando sulla destra nel Cannareggio, vedesi li palazzo Connen, ove si conserva una raccolta di camei, di stampe, di medaglie, d'avori, di pitture, di manoscritti, ec. Questo palazzo, quale ritrovavasi, è stato dai defuuto proprietario lasciato alia città di Venezia.

IL FONDACO DEI TURCEI, edificio il più anlico di Venezia, è di architettura araba. Ii palazzo Labia, architetturadi Andrea Caminelli, ha una saladipinta a fresco da Gio. Batt. Tiepolo e tre plafoni dipinti da Gio. Batt. Lignaroli. Il ponte di Cannaneggio, magnifico per l'arditezza e l'eleganza della sua

architettura. tl pajazzo Mangain conliene una copiosa galieria ricca e scella nei quadri, di cui indicheremo i principali: Una Vergine coi Bambino, di Gian Bellini. - Una sonatrice di chilarra, di Giorgione. - Venezia trionfante, di Pietro Battoni. - Il ritratto dell'Ariosto, di Tiziano. - Tre bellissimi ritratti, di Giorgione. - Il ritratto della regina Cornaro, del Tiziano, - Mosè che fa scaturire l'acqua da una roccia, det Bassano. - Cerere e Bacco, del Rubens Una Deposizione, opera sorprendente, del Tiziano. - Un Ecce Homo, di Annibale Caracci. - Un bel ritratto. dei Rembrandt. - Un altro ritraito di non minor beliezza, di Paolo Veronese. - Un pasiorello, dei Morillo, -La Vergine coi Bambino, di Gio, da Udine. - Ritratto del Perdonone, rappresentato in mezzo a cinque suoi condiscepoli, da lui medesimo. - G. C., di Gian Bellini. - Lucrezia, del Guido, - La presentazione di G. C. al tempio . di frate Sebastiano del Piombo. La fuga in Egitto, di A. Caracci.

Ouesto palazzo ha altresi una sala tutta decorata di a freschi eseguiti dai migliori artisti che fiorissero all'enoca del risorgimento, ed un gabinetto d'istoria naturale : la galleria dei quadri è aperta al lunedì e giovedì di ciascuna settimana.

Il palazzo Galvagna contiene belle

Il palazzo Grimani, architettura del secolo XVI, attribuila a Grimani patrlarca d' Aquilcia od a Michele Sunmicheli. SI ammira particolarmente la corte di questo edificio, intorno alla quaic veggonsi rialzate slalue autiche, dei piccoli tempietti, delle urne, dei bassi ritievi, delle iscrizioni ed altre opere simili di origine greca o romana. Fra questi ultimi articoli, conviene distinguere la statua colossale di Marco Agrippa, che deriva dal vestibolo del Panteon di Roma, Nel piano superiore si vede una preziosa galleria di sculture antiche, d'iscrizioni, di bronzi, di medaglie, di vasi e di pillure dei migliori arlisti. È in questo palazzo che si ammirano le migliori opere di Andrea Schiavone. L'oratorio fassi rimarcare per l'eleganza della sua architettura, pe'suoi marmi preziosi e per le sue belle pit-

Il palazzo Consuan D'ALCAROTTI ha nell'Interno della sua corte una sibilia, stalua greca antica; posta sopra un piedestalio ornato di basso rillevo; nell'interno conserva un ricco musco idio-minerale, stato raccolto con grandi cure e lunghi studi da Marco Cortura della della di superiori di una bibliorece, che contiene la collezione compieta di tutte le opere d'ramnaulche rappresentate in Venezia dopo il 4656, epoca dell'apertura del leatro fino ai mostri giorni.

Riloraando sul gran canale noi incontriamo il palazzo Flancisi e la chiesa degli Scalzi, di eui abbiamo gia data più Indietro la descrizione, non che quella det

SS. SIMEONE E GIUDA, architettura dello Scalfarotto.

Qui presso la termine il Gran Canale. Nol non abbiamo citali tutti i palazzi Interessanti che olfre Venezia, giacche il loro nomarii el portrecibbe troppo in lungo; tuttavotta uon dobbiamo omettere il palazzo Grassa: a constanti della constanti presenta della convisax, la cui architettura è nello silte del Lombardi, el finalmentela casa Cascustro, dove vi aveva una raccolia di eccellenti dipiniti ora vendula.

STABILIMENTI PUBBLICI E DI BENEFICEN-

za - L'Assexul è un monumento magnifico e grandioso, cominciato nel 1504 sul disegno di Andra Piano, e continuato fino al nostri giorni da motti architetti; è difeso da torri e da forti muri, che to girano intorno in tutta ia sua circonferenza che otrepassa le due miglia. Questo stabitimento è di una si grande importanza, che noi riputtamo indispensabile di entrare in qualche minuta descrizione.

La Porta Principale è un bel lavoro ornato di quattro colonne di marmo dovute a scalpello greco. Fra le colonne stauno alcuui ornati in scultura, opera degli allievi del Sansovino. e sulla parte superiore vi si seorge la statua dt S. Giustina, lavoro dl Gerolamo Campagna. Gli ornamenti, eome del pari ta statua suddetta, non furono aggiunti alla porta se non nel 1371 in memoria di una vittoria navale ottenuta dat Veneziani sui Turcht tl giorno di S. Giustina di quel medesimo anno. Sul due fiancht della balaustrata, nell'entrata, appariscono qualtro leont di marmo trasportati dalla Grecla nel 1687 dal Morosini soprannominato il Petoponnesiaco: il primo a sinistra fu lolto al Pireo d'Atene, che prima dicevasi il Porto del Leone; all'intorno della sua criniera si leggono due tscriziont, che han somministrato argomento a tanti commenti; tuttavia il motto Leone sacro ad Atene che si è potuto dicifrare, sembra non lasciare più alcun dubbio sull'origine di questo leone. Il secondo che trovasi rappresentato sdrajato, fu trovato sulla strada che conduceva alla città di Atene; è bell'opera, che sembra avvicinarsi a quella dei primo. La testa vl é stata aggiunta, disgrazialamente, da un artista moderno. Gli altri due sono di merito mollo inferiore.

L'interno dell'Arsenale racchlude una quaullia di oggetti più o meno preziosì, secondo il gusto o li genere di conoscenza dell'osservatore, tuttavolta è giusto di cilare i seguenti come meritevoli di una attenzione particolare.

OUATTRO SALE D'ARMI, di cui due so-

no dedicate alla marineria e due all'arligheria di terra. Nell'una delle due prime si vedrà il mausoleo in marmo che la Repubblica di Venezia ha innaizalo al suo grande ammiraglio Emo, l'utitimo del Veneti eroi morio nel 1793, opera insigne di Canova.

Di fronte a questo monumento fu collocala l'armatura di Enrico IV re di Francia, che ne fece dono alla Rejubblica di Venezia, domandando il favore di essere inscritto sul suo famoso ilbro d'oro.

Molli Cantieri con tettora dispositi ammirabilmente per le costruzioni di navi d'ogni dimensione.

QUATTRO VASTE DARSENS, In cul I vascelli sono tenuti mobili sull'acqua. Cinque grandi Fonderie di Cannoni.

Sala DETTA LA TANA, questo edificio ha la lunghezza di 96 p pledi, la larghezza di 62 e l'allezza di 39, esso serve alla fabbricazione di ogni cordaggio, comprese anche le più sterminate in grossezza, Antonio da Ponte ne fu l'architelto.

SLA DE MODELL. La lunghezza di questa sala è di 180 ptedi, la sua larghezza di 60 e la sua allezza di 20; il pavimento di questa sala può ricevere il modello delle navi da guerra della più grande dimensione. Nel 1817 vi venne innalzalo il busto colossale in bronzo dell' imperatore Francesco I.

It MONUMENTO IN MANNO del marescialio Schullembourg, generalissimo degli eserciti di terra della Repubblica; queslo monumenio poslo sulla parele esterna del magazzino generale, alla destra dell'Ingresso principale, fu lavoro di Giovanni Mario-Morlaiter, eseguilo nel 1474.

Si osservano altresi nell'Arsenale infinite macchine ed istromenti che si mottiplicano tulli i giorni, ed aumentano la riccitezza di uno stabilimento già così straordinario pel suo vasto circuito, per la bella sua disposizione e per la sua antichità.

L'OSPITALE CIVILE È edificio stimalo assai, il cui disegno fu dato da Vincenzo Scamozzi, a cui è dovula pur anco la conligua chiesa ad eccezione della facciala, disegno di Giuseppe

Sardí. Il numero ordinario degli ammalall è in questo ospitale di circa 700; sebbene sia capace a contenerne più di mille.

OSPITALE DE PAZZI ED ANGE D'INFERsin nell'isola di S. Servolo. Questo siabilimento è confidato alte zelanti cure dei padri ospitalieri, che vi manlengono costantemente l'ordine il più perfetto e la puillezza la più ricercala. I pazzi sono ordinariamente in numero di circa 250, e gl'infermi non oltrepassano la cifra di cento.

I poveri trovano in Venezia abbondanti soccorsi contro la miseria e le suc triste conseguenze. La commissione generale di beneficenza pubblica creala nel 1816 e presiedula dal Palriarca ne amministra le cnirale; queste rendite derlyano, primo dalla munificenza del Governo, poscia dalle largizioni del privali, e dal diritti prelevati sul prodotti del teatri ec. La Commissione è incarlcala di provvedere alla sussistenza giornaliera degli indigenti inabili al lavoro. I trovalelli, l vecchi impolenti, gl'incurabili, la distribuzione gratuita del medicinall, la cura gratuitamente affidata a medici, a chirurghi pel malali indigenll, lutto quanto sopra è di spetlanza di questa pla e benemerila Commissione.

LA CASA D'INDUSTRIA È SIATA fondata nel 1812, e posta sotto il patronato di S. Lorenzo; vi si ammieltono gi'lidigenti senza lavoro, ed I loro ligil vi sono mantenuti fino all'elà di 10 anni. Venezia possiede ancora un atro Istituto di beneficenza chiamato Casa

D' IDDIO.
L'OSPIZIO DELLA PIETA' ec., ed un cerlo numero di stabilimenti che onorano la filantropica pia liberalità degli

abilanti.

Quanto alla istruzione pubblica, Venezia non nanca di alcuno tra que' modi che contribuire possono al più compiuto suo svolgimento. In essa vi ha un Liceo, in cui si insegnano tutte le scienze che formar possono una solida educazione; due Ginnasj, una Scuola normale superiore per li ragazzl, ed una per le femmine; un Seminario natriarcale: Scuole di carita fondate e dirette da preti, chiamate Cavanis, che danno una educazione elementare a più di 300 allievi.

La SCOOLA DI MARINERIA È ISITIUITA per l'Istruzione dei glovani chesi destinano alla navigazione. Sono insegnate ad essi la storia <sub>i</sub> il diritto, la navigazione, le malematiche, ta costruzione navale, ia polizia marittima, in una parola tutle quanto può essere necessario per formare buoni navigatori sotto il doppio oggetto della teorica e della pratica.

A questi pubblici numerosi stabiimenti conviene aggiungere eziandio una quantità di stabilimenti privati pel due sessi, in cui l'istruzione viene comunicata da professori patentati dal Coverno.

La Bislottea ni S. Marco in oggi Irasportata nelie sale dei palazzo Ducale, fu fondata nel 3500 col dono fatto dai Petrarca di luttil I suoi libiri, nel 1460 il cardinale Bessarione aumentò queta raccolta col dono della sua biblioteca. A nostri giorni essa contlene 70,000 volumi ed un gran numero di manoscritti greci, latini, italiani ed orientali.

LA BIBLIOTECA DEI MONACI ARMENI È ricchissima in manoscritti orientali assai preziosi, la cul antichità risale all' VIII e IX secolo.

Il Licro, l'Atenno e il Seminario pa triarcale hanno anch'essi la propria biblioieca particolare. Tratri. Il Teatro della Fenice è il

più bello, il più vasto del teatri di Venezia, è anzi annoverato fra i maggiori che si abblano in Italia. Fu costrutto nel 1791 col disegno di Antonio Selva, ma tutto l'Interno venne

distrutto nel 1877 da un incendio. In pochi mesi it guasto venne riparato. ed esso guadagno in ricchezza ed in eleganza. La riapertura di quesio teatro fu eseguita nel principlo dei carnevale 1858, i teatri Gallo, a S. Benedetto, Apollo a S. Luca, Malibran a S. Giovanni Grisostomo, sono tutti più o meno eleganti; quest'uttimo singolarmente è costrutto su grandi dimensioni. Vi hanno ancora a Venezia teatri di minore importanza, e tra gti altri quello di S. SAMUELE e delle Ma-BIONETTE, Noi non sapremmo passare soito silenzio l'edificio, quanto belto altrettanto comodo, chiamato Виротто (sala di ridotto), in cui la vastità delle sale serve ai divertimenti pubblici. e sopra tutto ai balli carnevateschi, che vi sono sempre assal frequeniati e brillantissimi.

PASSECGI. LA PIAZZA DI S. MARCO È Il passeggio favorito della buona società, e quello a cui tutti gli stranieri si affrettano di accorrere, vedi a questo proposito quanto abbiamo detto di questa piazza illuminata a gas pag. 139.

La RIVA DEGLI SCHLAVONI ED I GLAEDINI PUBBLICI, Sebbene gradevolissimi, nel loro genere, pure non occupano che un secondo grado tra i passeggi. I Glardini pubblici si fanno particolarmente distinguere pei punti di vista variati e pittoreschi che essi presentano.

PONTI. Abbiamo già detto che i ponti sono a Venezia in numero di 506, e quasi tutti sono costruiti in pietra. Quantunque in mezzo ad una si grande quantità di ponti ve ne siano alcuni che meritano l'attenzione dei conoscitori: noi ci iimiteremo a descrivere il più celebre, cioè a dire quello conosciuto sotto la denominazione di Ponte di Rialto, Questo ponte è il solo che esista lungo tutia la linea del canalazzo, e che per conseguenza mette in comunicazione fra ioro I due principali gruppi di Isole che compongono Venezia. Venne costrutto nel 1591 dati'architetto Antonio da Ponte sotto il dogato di Pasquale Cloogna, È fabbricato in pletra viva ed è composto di un solo arco,

la cui più grande allezza al di sopra dell'acqua è di 18 pledi veneti. E adorno di due file di botteghe al numero di dodici per clascuno del due lall, che servono a dividere Il ponte in tre diverse strade parallele. la più larga essendo quella di mezzo. Queslo ponte vedulo dal canale ha una apparenza quasi magica, ma è egualmente gradevole l'attraversario, giacche il gran concorso in tutte le ore di coloro che vi passano, o che nc frequentano le botteghe forma un quadro così vivo ed animato, che sembra di essere in mezzo al campo di una fiera.

Paucosu. L'edificio destinato alle prigioni unitace la magnificenza e la più grande solidità a tutti i requisiti necessari alla propria destinazione. Venne costrutto sui disegni d'Antonio da Ponte, autore del ponte di litatto. Può contenero circa 400 rigionieri. Più d'un viaggiatore riguarda queste prigioni come le più solivo della proposizioni della proposizioni mo permettere il la recipioni prono i così detti piombi del i pozzi in quanto a sabubrità.

COMMERCIO. Le fabbriche d'oro in fogila, di cappelli, d'istromenti ottici, di triaca, di candele, di guanti, di luci da specchio, ec. La costruzione di vascelli e di barche, la preparazione del colori, i lavori in acciajo, in ottone, in bande siagnale; le rafilmerie di succhedulo del composito del composito del composito del composito del composito del venezia nai rami più importanti sono le fabbriche del velri, della cerra, dei saponi e della triaca, dei saponi e della triaca, dei saponi e della triaca.

Indipendentemente dagil articoli di commercio già sopra indicati, Venezia eseguisce del pari operazioni di banca assal considerevoli, e speculazioni non meno importanti sui generi coloniali di ogni specie.

Venczia possiede un Tribunale di commercio, una Borsa, molte Compagnie di assicurazioni maritiime, e società per la promozione del commercio nazionale. Il porto di Venezia è frequentato annualmente da circa 120 navi di diverse portate per li viaggi di lungo corso, e da 1900 attre di piccola portata per il cabotaggio, il quale si mostra molto attivo.

Gil stranieri trovano sempre in venezia un'accoglienza cordiale, per cui il soggiorno in questa città diventa del più gradevoli. Una affabilità figlia dell'educazione, ma senza modi affettati di distingue particolarmente gil uomini, ed il sesso femminio è dotato di una ambilità naturale. Il basso popolo è generalmente chiasseggialore nella costante sua liarità, ma però senza mai degenerare in una sfrenta i ticenza.

Il carnovale di Venezla ha mollo perdulo, senza dubbio, di quella vivace esteriorità e di quella gajezza, che pe' suoi brillanti modi aveva acquistate una celebrità europea; ma ancora nello stato attuale è abbasianza animalo per chiamare a sè una quantità di gente, che vi rinviene la gioja ed il piacere.

La popolazione di Venezia è attualmente di circa 440.000 abitanti.

Fra le molte ceiebrità che Venezia ha prodotte, not citeremo le più conosciute: Enrico Dandolo conquistatore di Costantingopil, Fraucesco Morosini detto il peloponnesiaco; pittori Giovanni Bellino, Tinioretto, Palma, Marco Polo, Giovanni Fontana; i para Eugenio IV della famiglia Condulmero, Jado il Barbò, Atessandro logo, fina pado si Barbò, Atessandro logo, fina baolo sirgi, Ortes, Paruti, Bembo; Goldoni, Marco Foscarini, Francesco Algrattif, Giustina Renieni Michielli ec.

Il forestiero potrà visitare gli studj dei seguenti artisti, presso i quali troverà motivo di soddisfare la propria curiosità: Pittori I signori Gregoletti, Schiavoni, Liparini, Politi: Scultori, i signori Zandomenici, Ferrari.

## ISOLE NEI CONTORNI DI VENEZIA

Le isole che stanno all'intorno di I Venezia sono in numero di oltre ven-Ucinque, ma nol non descriveremo che le principali.

S. GIORGIO MAGGIORE era altre volle abilato dai monaci benedettini, ma il doge Pietro Ziani spinto dai dispiacere d'aver veduto suo figlio lacerato dai Cani in quest'isola, fece distruggere nel 1206 chiesa e monastero. Più tardi però, pentito ed in dovere di riparare alla propria ingiustizia. fece ricostruire il tempio ed li convento, colmò gli abitanti de' suoi favori, e scelse quest isola per sogglorno della sua famiglia. Più anni dopo, siccome questa chiesa minacclava ruina, i monaci ne affidarono la ricostruzione a Palladio, che diede in quest'incontro una clamorosa prova dei suo talento.

A poca distanza dell'isola di S. Giorgio s'innalza

L'ISOLA DELLA GIUDECCA. In quest' isola vedesi unita ad un convento la magnifica chiesa del Redentore, cano-lavoro del Palladio, e poco lungi un ospizio di donne, la chiesa delle Zitelle, opera dello stesso Palladio, di cui gia parlammo a pag. 162 e 163.

Tra l' Isola della Giudecca e quella di S. Giorgio s'apre un canaie, la cui profondità è generalmente più considerevole di quella degli allri canali.

L'ISOLA DI S. CLEMENTE, ove fu create un ospitale net 1121. Essa venne più tardiceduta ai monaci Camaidolesl, e serve in oggi di reclusione al preti che si sono resi colpevoli di qualche infrazione alle leggi del loro santo ministero.

Dopo l'isola del Lazzaretto Vecchlo s'incontra quella dei padri Armeni, chiamata in oggi

ISOLA DI S. LAZZARO, L'architettura e la decorazione interna della chiesa non offrono alcun che di particolare, ma la biblioteca del con-

venio è da osservarsi per la ricchezza e la quantità dei manoscritti orientali che essa possiede. La tipografia che vi è unita è molto stimala; e ne sortono di fatti ecceltenti edizioni neiie lingue orientali.

Non jungi da questa si estende

L' ISOLA DI S. SERVOLO (o Servilio), abitata fino dal comunciamento det IX secolo dai monaci di S. Ilarione. Essa acquistò quatche celebrità a merilo dei soggiorno che ivi fece l'imperatore Ottone. Quest'isola è in oggi residenza dei padri di S. Giovanni d'Iddio, che prodigalizzano le carilatevoli loro cure a circa 350 ammalati netl'ospitale attiguo al convento. La chiesa, costrutia sui disegni, di Tomaso Temanza, conserva buone pitture. di Cignaroli e del Maggioto.

All'imboccatura del porto dei Lino s'innalza il gran Castello pi S. Av-DREA, opera mollo stimata, crello sui disegni dei Sanmicheli nel 1345. La costruzione solida non meno che elegante di questo edificio è lanio niù maravigliosa, in quanto che appoggla le sue basi sopra un suolo panianoso e scorrevole; eppure sono passati più di 300 anni dopo la sua fondazione. senza che abbia menomamente sofferto, anche ad onia delle onde che vengono a frangersi al suo piede, e contro le immobili muraglie

ISOLA DI S. CRISTOFORO DELLA PACE, cosi chiamata in memoria della pace conchiusa in questo luogo tra la Repubblica di Venezia e Francesco Sforza duca di Milano, per Insinuazione di frate Simone, a cui venne cedula l'isola di S. Cristoforo a titolo di ricompensa. Costui fece elevare un convento ed una chlesa, che fu demolita nel 1807 con gran rammarico degli amatori delle Belle Arti, poichè essa conteneva belle opere di pittura e di scultura. L'area della chiesa fu destinaia a cimitero, sul disegno di Sclva, ma non abhastanza capace per li hisogni della città, fu forza di destinare al delto uso l'isola vicina di

S. MICHELE, ove i monaci Camaldolesi, che ne furono i primi abilanti, costruirono nel 1466 un convento ed una chiesa, sui disegni dell'architetto Meretto Tagliapietra. Questi edifici già stimati per la ricchezza della loro architettura abbondano anche di heile pitture e di monumenti funebri. L'uitimo artista della vecchia scuola veneta, Gregorio Lazzarini, ha dipinto un gran quadro che si vede a sinistra deil'aitar maggiore, e che rappresenta l'Adorazione dei vitello d' oro. La composizione di questo quadro, l'espressione di tutte le figure ed il colorito ne formano un'opera, tanto più preziosa , in quanto che , all'epoca in cui l'autore io dipinse , i' arte aveva già abbandonata la huona strada per inciamparsi nello stile di maniera. Alla dritta di questa chiesa appare un piccolo edificio, chiamato la cappella Emiliana; esso è di forma esagona, e fu fabbricato nel 1430 sul disegno deil'architetto Guglielmo Bergamasco.

l'architetto Guguetmo Bergamasco. Nell'Isola di MURANO non dovra mancarsi dai visitare le celebri fabbriche di luci da specchio, di vetri e

di cristalli, non che la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, fabbricata nel 1309, e che possiede, oitre ad altre belle pitture, la Vergine, di Gian Bel lini. - Una Deposizione, del Solirati.

lini. 'Una Deposizione, del Saltrati.
'Una Vergine con G. C. e qualche santo, del Piourini. La chiesa di S. Doaxo detta il Doso, è di una architettura greco-araba del XII secolo. La prospettiva a colonne, archi e hassi rilievi, che adorna esteriormente il coro, è
di uno stitle araba che non merila di
di uno stitle araba che non merila di
di uno stitle araba che non merila di
di va controlo di sulla controlo
controlo di sulla controlo
contr

Nell'ISOLADI BURANO nulla vi ha che sia degno di considerazione, se non le fabbriche di pizzi.

L'ISOLA DI TORCELLO merita dies sere visitata per l'anties auc chiesa di S. Naria, e più comunemente il Domo, che rimonta fino all'XI secolo. In questo tempio rinomatissimo si vede, giusta l'antico ri lo, il hattistero e la cappelta di S. Fosca, piecolo edificio di elegante architettura dei secolo IS, e che fu costrutto eogli avanzi della distruzione di anticie fabbriche romane.

Molte attre isole sono sparse qua e là all'Intorno di Venezia, ma esse hanno si poca importanza, che noi crediamo superfluo di darne neppure i nomi.



#### VIAGGIO XLI.

#### DA MILATIO A VEHEZIA

#### PER CHIARI, BRESCIA E VERONA.

|             |     |     |      |    |      |     |    |    | ıst∈ |
|-------------|-----|-----|------|----|------|-----|----|----|------|
| Da MILANO S | lla | Cas | seli | na | de'  | Pe  | c- |    |      |
| chi         |     |     |      |    |      |     |    |    | 1/   |
| Treviglio   |     |     |      |    |      |     |    | 1  | 1/   |
| Antignate   |     |     |      |    |      |     |    | 1  | 1/   |
| Chiari      |     |     |      |    |      |     |    | 1  | -    |
| Ospitaletio |     |     |      |    |      |     | ·  | 1  | _    |
| Brescia .   |     |     |      |    |      |     |    | 1  | _    |
| Da Brescia  |     |     |      |    |      |     |    |    | 1/.  |
| Vedi il V   | ia  | ggi | 0 p  | re | ced  | len | te |    |      |
|             |     |     | -    |    |      |     | -  |    |      |
|             |     |     |      | Pe | oste |     |    | 22 | 1/   |
|             |     |     |      |    |      |     |    |    |      |

Per la descrizione del viaggio da Milano alle Fornaci vedasi il viaggio precedente.

Alle FORNACI abbandoniamo la linea diritta, ripiegandoci sulla destra, ed arriviamo ad

INZAGO, borgo di molta antichità, bello e animato, massime nell'autunno; a poca distanza nol ci troviamo a

CASSANO, ragguardevole borgo non solo, ma celebre ancora nella storia dei Medio evo, e nella storia moderna. Si presume che li suo nome derivi dai Cassil che abitavano Monza; non è per altro se non una semplice congettura. Questo borgo, situato sulla sponda sinistra dell'Adda, fu teatro di molti fatti d'armi. Colà fu vinto dai Guelfi Ezzelino da Romano. Nel corso di un secolo i Francesi vi furono due volte sconfitti; la prima nel 1706 dal principe Eugenio; la seconda dal generale russo Souwarow nei 1799. Nei 1320 venne scavato un canale per portare le acque deit' Adda fino a Castiglione Iodigiano, con cui si ottenne t'irrigazione di gran parte del territorio di Lodi, il quale chiamasi la Muzza e sul quale é costrutto un bei ponte di un sol arco, che serve per la strada ferrata che da Milano mette a Treviglio. Poco dopo trovasi un altro bel ponte di sei archi, che attraversa l'Adda, pure eseguito per uso della detta strada ferrala.

Presso Cassano si vede una terra chiamata

GROPELLO di spettanza della Menza arcivescovile di Milano.

TREVIGLIO, che viene subito dopo Cassano, è borgo distintissimo di sone abitanti, la cui fondazione risale fino al secolo VIII. Nel secolo X fui ingrandito, e cadde sotto la dominazione dei Visconti nel XIV. Cento anni dopo, a du ni presso, venne unito alla repubblica di Venezia, e fini seguendo i destini della Lombardia.

CARAVAGGIO, borgo a cui si arriva dono tre miglia cirea, non è meno celebre del precedente a cagione degli avvenimenti di cul è stato teatro o testimonio, e degli uomini insigni a culé stato patria. Polldoro Caldara, che da semplice macinatore di coiori, essendo entrato al servizio di Raffaello da Urbino, divenne gran plttore. Michel' Angelo Merigi, altro pittore, il cui stile pieno di forza e l'ardente sua Immaginazione hanno fatto paragonare a Michel' Angelo Buonarotti (questi due artisti sono più conosciuti sotto i nomi di Polidoro da Caravaggio, e Michel'Angelo da Caravaggio); finalmente Fabio Mangone, povero muratore, che fini coll' eguagliare i più grand' architetti del suo secolo, sono tre artisti che bastano essi soli a dare celebrità alla loro terra natale.

Eccellenti pitture dei frateili Campi di Cremona, ristaurale recentemente dal Diotti, abbelliscono la chiesa prepositurale di Caravaggio, ma eiò che costituisce il principale ornamento di questo borgo si è il Santuario delia Madonna cominciato nel isras sui disegni di Pelleprino Tibaldi. Questo santuario sorge fuori di Caravaggio, suila destra della Istrada postale, e vi si giunge per un largo viale, in fine del quale appariscono i portici, sotto cul ogni anno vi si tiene una somma venerazione. La popolazione di Caravaggio è di sono anime.

MOZZAÑIGA fu anticamente castello di qualche importanza, chesoggiacque a grandi sclagure, per aver dato asilo ad alcuni eretici, e nel XV sesolo a caglone della accanita guerra tra i Veneziani ed i Milanesi. Presso Mozzaniga, la cui popolazionesi riduce appena a 600 anime, si passa il flune Serio per giungere al

1880, e per quindi cambiare i ca-

valli ad
ANTIGNATE, villaggio di 1500 abitanll, ma senza alcuna importanza,
tranne quella dell'uberioso suolo che
si presta alia più utile collivazione.

CALCIO, che viene in appresso, è il rimanente dello stradale gio un borgo ricco e gradevole per esse- sultare il viaggio precedente.

re situato sulla sponda destra del fiume Oglio, e che racchiude soco abitanti.

Al piccolo villiaggio d'URAGO, che noi non tarderemo ad incontrare, succede ben tosto

CHIARI borgo considerevoje, da poco tempo decorato coi nome di citta, che racchiude 10,000 abitanti. Questo titolo gli e applicabile con più ragione, che a tante altre città di terz' ordine, glacche contlene un Ospedale assai bene costrutto, una biblloteca pubblica, una bella Cattedraie, un campanlle dl magnifica architettura con 11 campane, un Teatro ed un pubblico passeggio. Molti uomini illustri ebbero culla in Chiarl, e fra essi citeremo il sommo epigrafista proposto Stefano Morceili di fama europea, e al quale i suoi patriotti riconoscenti elevarono un magnifico monumento sepoicrale, opera dl Monti da Ravenna.

Dopo Chiarl arrivasi a Cocaglio, ad Ospitaletto, e di la a Brescia. Per il rimanente dello stradale giova consultare il viaggio precedente.

# VIAGGIO XIII. DA MULANO A VENEZIA PER CREMONA E MANTOVA.

| Lodl (1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·c             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Casalpusterlengo   1 prizzighetlone   1 prizzighetl | l <sub>s</sub> |
| Pizzighetlone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14             |
| Cremona         9           Clcognolo         1           Pladena         1           Bozzolo         1           Bozzolo         1           Castelluccio         1           Nogara (Veneto)         1           Legnago         1           Montagnana         1           Este         1           Monselice         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | la             |
| Cremona         2           Cicognolo         1           Pladena         2           Bozzolo         1           Castelluccio         1           Manlova         1           Legnago         1           Legnago         1           Montagnana         1           Este         1           Monselice         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _              |
| Cicognolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _              |
| Pladena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _              |
| Bozzolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | /4             |
| Castelluccio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ï              |
| Mantova 1 Nogara (Veneto) 1 Legnago 1 Montagnana 1 Este 1 Monselice 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Nogara (Veneto)   1   Legnago   4   Montagnana   1   Este   5   Monselice   1   Monselice      | _              |
| Legnago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/4            |
| Montagnana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /4<br>/•       |
| Este                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12             |
| Monselice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ч.             |
| Dadeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /2             |
| Da Padova a Venezia 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| V. il Viaggio XL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

MELEGNANO, prima stazione postale che noi incontriamo sortendo da Milano per la Porta Romana, era altre voite un castello assal forte che Barnabo Visconti affezionava immensamente. Fu a Meiegnano che Francesco I re di Francia, secondato dall'ilinstre marescialio Gian Giacomo Trivulzio II Grande, sconfisse e disperse Vi esercito svizareo, rovesciando con questa vittoria tutte le speranze del duca Massimiliano Sforza. In oggi Melegnano si é fatto borgo considerevole. Il fume Lambro ne bagna le mura.

 quale hanno creala l'abbondanza, portandovi la plu uberlosa fecondità. Questo terreno era lu origine coperto di boscaglie e di sterpi nel cominciare del secolo XI, mentre oggi, grazie a queste artificiali irrigazioni, rassembra alla più ridente praterla. Le acque della Muzza non sono le sole che contribuiscano alla irrigazione di queste ricche campagne.

LODI (ALBERGHI, Il Sole, l'Europa). E capo-luogo della provincia di questo nome; esso è situato sulla destra riva dell'Adda e sopra un suolo di grande fertilità. Lodi conserva ancora il nome latino di Laus Pompeja, che veramente apparteneva ad un altro Lodi chlamato Lodi vecchio, distante forse tremila passi, e che venne ristoralo da Pompeo Strabone, dopo essere stato quasi intleramente distrutto dalle lunghe guerre tra l Romanl ed i Galll, di cul questo tuogo fu il teatro. Più tardi fu distrutto di nuovo, prima nelle guerre disastrose del barbari, poscla dai Milanesi, ma l'imperatore Federico I. nemico irreconciliabile di questi ullimi, risolvette di rialzare le abbattute mura di Lodi; ma ebbe la saggia precauzione di dargli il fiume come prima difesa. Egli è dunque a Federico che devesi attribuire la vera fondazione della citta attuale. Nei primi secoli l Vistarini ed l Vignati, non che l Fisstraght ne ressero successivamente il governo, ma terminò col cadere sotio la dominazione della famiglia Visconti.

Fra tutte le produzioni territoriali della provincia lodigiana, quella che offre i maggiorl vantaggi è senza dubblo quella specie di formaggio Impropriamente chiamato parmigiano. Queslo prodollo, di cui si fa uno straordinario consumo, massime all'estero, è originariamente dovuto alla provincia di Lodi, ove non vi ha fitlabile che, più o meno, non dia opera a questa manifaltura, ed è questa la ragione per cul tulto il territorio è quasi Intieramente cosparso di belle pralerie. suffe quali pascolano immensa quantità di mandre vaccine. Si vedono a Lodi molte belle chie-

criterio sul terrilorio lodigiano, sul pl'incononata, la cul architettura è di Bramante. Non mancano ben allri edifizj di considerazione, ed l più degni d'attenzione diremo essere i palazzi Barni, Merlini, non che il vescovalo. La pubblica piazza è di una assai vasta estensione e contornata di portici.

Fra 1 molti slabilimenti utili che si trovano in Lodi, egli è giusto di chiamare l'attenzione sul GRANDE ISTITUTO DI EDUCAZIONE PER LE DAMIGELLE; non e ancor lungo tempo che esso era direlto dalla fu Maria Cosway, e condolto In oggi da religiose chiamate le Da-

me inglesi. Gli antiquari e gli archeologi visiteranno con premura la corle dell'ospitale, nella quale è stalo raccolto buon numero d'antiche lapidi romane. Il ponte sull'Adda è divenuto celebre per la battaglia combattuta nel

passaggio del Francesi, che lo forzarono nel 1796.

La popolazione di Lodi è di 18,000 abitanti, e questa citla e stata laculla dl uomini illustri, tra i quali l'antico slorico Morena, dei poeli Maffel, Veglo e Lemene, del piltore Calisto Plazza, uno del plu dislinti allievi di Tizla. no, ec.

A diecl miglia circa al di là di Lodi s' incontra la piccola città di

CREMA, situala sulle sponde del flume Serio; essa ha una popolazione di 2000 abitanti. La sua fondazione deve rintracciarsi al tempi delle guerre dei Lombardi. Essa sostenne plù guerre, ed ebbe singolarmente a lotlare coi Cremonesi. Governata in pria dal Benzoni, cadde dopo sotto il potere del Veneziani, che la fecero sede di un vescovato.

Posslede Crema belle chiese, ed alcuni edifici ragguardevoli. Le tele, il filo e sopra tutto il lino, che riesce di distinta qualità, formano i principall articoli del suo commercio attivo e vantaggloso.

Da Lodl, continuando il nostro stradale tra llPo e l'Adda, non larderemo ad arrivare a

CASALPUSTERLENGO, grosso borgo che contlene più di 4000 anime di se, tra le quali si distingue quella del- popolazione, e che è posto a piccola dislanza dal Po. In questa situazione la strada si divide In due rami, e l'uno conduce a Piacenza, e l'alfro a Verona. Noi el metteremo per questo sui secondo stradate, e al di i ad i Casalpusieriengo il primo luogo in cui el abbalteremo è

CODGNO, borgo assal distinto e ricco che contiene 8000 abitalit. Vi si trovano belie chiese, case di buonazrichiettura, scuole , un ospitale, un bel teatro di recente costruzione e di capacili analoga al tuogo. Vi si esercita un commercio ragguardevole. Se vogital formarsi un'idea dell' importanza dell'anticontrolo di formaggi, bisogna dell'allo dell'anticontrolo dell'a

MALEO, che apparisce dopo Codogno, è un bei villaggio di cui molti storici attribuiscono la fondazione al romano Maleolus.

Fu a Maleo che Carlo Emanueie, re di Sardegna, venue a campo col suo quartiere generale nella guerra del 1735.

GERA, villaggio che viene in appresso, appartiene in parte alla provincla di Lodi, ed in parle a quella di Cremona; essa forni abbondante materia alle disquisizioni storiche. Nell'epoca in cui i consoli romani M. Marcello e Cajo Cornelio vennero alle presecci Galli, nelle pianure cisalpine, questi ultimi rafforzarono con numeroso presidio il luogo chiamato Acerra . situato sull'Adda tra Lodi e Crema, a piccoia distanza dal Po; ma queste fortificazioni non valsero atrattenere il valore e l'impeto romano, che s'impadroni di Acerra distruggendola. Acerra è essa lo stesso che Gera d'oggi giorno? qui sla lutt'ora la questione.

Si dà il nome di Gera d'Adda a tuilo quel vasto terreno che occupava una volta li iago Gerondo, e che l'andar del secoli e la mano degli uomini disseccarono: tale almeno è la tradizione dei tenpi antichissimi. Si vede ancora qualche traccia di questo lago in quello parle deila provin-

cia di Lodi, che è la plù rinserrata tra l'Adda ed il Po.

In faccia a Gera sorge la fortezza di Pizzighettone, che è unita ai villaggio di Gera con un ponte di legno immoblie e costrutto nel 1768.

FIZZIGIETTONE è castello forte, che i Cremonesicostrussero nell'anno 1125 sulle rive dell'Adda affine di star a fronte dei Mianes), che miascciavano ad ogni i ratto ia loro provincia, vano ad ogni i ratto ia loro provincia. Pilippo Maria Visconti riuscio per al-Pilippo Maria Visconti riuscio per al-Pilippo Maria Visconti riuscio per al-Pilippo Maria Visconti Pilippo Maria Visconti Pilippo Maria Visconti per al redi Francia di Le funuto prigioniero in questa fortezza dopo ia disgraziata riuscita della battaglia di Pavia.

Pizzighettone trovossi plù volte assediato; ma siccome Gera gli serviva in certo modo di difesa, nella guerra dei 1733 la presa di questo villaggio trascinò seco la resa di Pizzighettone. Avendo l'arte militare ottenuto moltissimi incrementi, e la nuova tattica avendo menomalo in generale d'assai l'importanza delle fortezze, l'imperatore Giuseppe II, convinto della inutiiità dei castello di Pizzigliettone, lo fece smantellare nei 1782 e io trasformò in un ergastolo, che venne poscia distrutto nel 1796, all'avvicinarsi dei Francesi. In oggi, propriamente parlando, altro non è se non un edificio destinato a casermaggio.

Il borgo da cui la fortezza trae il suo nome è ricco e popolato, e le campagne d'inforno sono ubertosissime. La chiesa prepositurale e quella di S. Giacomo sono ornate di eccellenti pitture eseguile, dai fratelli Campí.

ACQUANEGRA, villaggio all'incirca di 650 abilanti, è conosciuto per la grave sconfilta toccata dai Cremonesi nell'anno 1160.

CAVATIGOZZI, che tiene dietro a questo villaggio, è stato sulle prime nominato Cava ( luogo profondo), a caglone del grande abbassamento di terreno prodotto dalle altuvioni del Po, e dai pantanosi lerreni del canale Morbasco. Più tardi la famiglia Tigozata giguines a questo nome il suo proprio. Tuttavia scorgesi una piccola aitura, la cui sommila è coronana da una

chlesa e datl'antico monastero dei monaci Cistercensi. La chlesa serve ancora attualmente di parrocchia, ed it convento èstato cangiato in casino di villeggiatura.

Non ci rimangono a compiere che tre sole miglia sopra una bella strada; ed avendo sempre in vista la sommità della torre, chiamata il Torrazzo, poi

noi entriamo in

CREMONA (Alusaem. L'Albergo Reale, il Cappello), ciltà abbastanza ragguardevole, situata in betta pianura e dotata di grandisstma fertilità, e che sorge a poce distanza dalla sinistra sponda del Po; non abbiamo per attro nessuna positiva notizia in merito atta sua fondazione.

Il passaggio di Annibate in Italia fu per Cremona sorgente di disastri, a cui si aggiunsero più tardi te discordie del Triumviri, perche Cremona, allora comandata dal partegglatori di Antonio, dovette opporsi alle milizie

dl Augusto.

Nett'anno 69 defl'era nostra, Cremona fu ridotta in cenere intieramente : essa venne per attro ricostruita, e Vespastano implegò tutte le sue cure a popolarla, e da quelt'epoca otleune nuovamente un grado onorevole fra le città dello stesso ordine; ma al cominciare dei VII secolo venne assediata da Agitutfo re del Longobardi. che ne fece scopo alla più atroce vendetta. Nel 630 fu ancora saccheggiata dai Gotti, e quasi intieramente distrutta dagti Schlavoni e dai Lombardi. Federico Barbarossa diede opera a rialzarta, e si valse con vantaggio di questa città contro i Milanesi, e contro motte altre città d'Italia. Mentre le fazioni dei Guelfi e Ghibellini laceravano a brani l'Italia, essendosi dichtarata Cremona coutro Arrigo, costul giunse ad impadronirsene, smantetlandola, riempiendo te fosse ed abbattendo le torri.

Fèderico I aveva adoperale le milizte Cremonesi come stromenti della sua vendelta contro i Milanesi, ed i Cremonesi alla toro volta adoperarono I soldati di Fèderico per umiliare l'orgogito dei Cremaschi. L'imperatore avea una tale affezione per que'di

Cremona, che accordò ad essi il privilegio di battere moneta.

Più tardi Cremona, tiranneggiala dai potenti e dal faziosi, cosparsa ad ogni passo di torri e di private fortificazioni, venne così violentemente agitata dalte discordie cittadine, che giunse al punto di formare due città distinte, l'una appartenente al Guetfi e l'attra atta fazione Ghibettina; la Cremonella, piccolo fiumicello che attraversava la città, servi di tinea di demarcazione a quetti delle due fazioni. Essa fini coll'assumere it giogo di Uberto Visconti, del Ponzoni, dei Cavalcabò e del Fondulo, che ta cedettero finalmente a Filippo Maria Visconti signore di Mitano. Questo principe t'assegnò in dole a sua figlia Bianca Maria, sposa di Francesco Sforza. A cominciare da quest'epoca, Cremona segui costantemente i destint det ducato di Milano di cui essa fece parle.

Ñel secolo passalo Cremona era assai più popolata, ed anche miotto più commerciante; essa era conformata da vasti sobborghi, ridotti in orgal a miserabili abituri det popolo più abbietlo. Net 14 maggio 1798 questa città dovelte spalancare le porte all'esercito Francese in conseguenza della battagila di Lodi; ma tre anni dopo nel 16 aprile 1798 gil Austriaci se ne impascia nuovamente al Francesi nel 1800. Finalmente nel 1814 venne definitivamente riunita al Regno Lombardo-Veneto.

Le mura che girano quasi in tondo Cremona formano una figura elitlica; il canate Cremonella entra nella città dal lalo seltentrionale. l'attraversa e passa in un condotto sotterranco per potrarsi a scaricare nel Po. Cremona è distinta città per le sue belle plazze, pericentite disposizione delle case cittudine, e per magnificenza di grandi palazzi.

Il palazzo Eriscopale, ricostrutto da pochi anni da monsignore Omobono Offredi, morlo recentemente, è un edificio che onorerà per lungo tempo la memoria di questo prelato. Sulta principale piazza di Cremona innalzasi una torre chiamata Torrazzo, che gode fama di essere ta più alta d'Italia; non è abbastanza ben conosciula l'enoca della sua costruzione; ma sembra certo che la parte quadrata di quest' edificto fosse fabbricata nel 784, e che la parte superiore non fosse ultimata che nel 1281.

La città è ornala da gran numero di chiese, tra ie quall tiene luogo plù distinto la

CATTEDRALE, ossla il Duomo, la cui ricca facciata di marmo bianco e rosso c'abbellita da una gran quantità di colonne; nett'interno si vedono molte eccellenti pitture, tra le quali primeggia avanti tullo Il Crocifisso del Pordenone, non che molti quadri del Boccaccino , di Bernardo Gatti, del fratelli Campi e degli a freschi recentemente eseguiti da Diotti. Dono la Cattedrale non bisogna mancare di porlarsi alla visita delle chiese di S. PIETRO, di S. DOMENICO, S. AGOSTINO e S. SIGISMONDO.

Il PALAZZO MUNICIPALE, Il GINNASIO, le CASERME, l'OSPITALE, due OSPIZI per gil orfani dei due sessi, due TEATRI, l'uno del quali sta ad uso degli amatori; la Biblioteca pubblica e l'Istituto PILARMONICO meritano tutti nel loro genere l'attenzione del visitatore, Siccome je gallerie particolari sono soggette a frequenti variazioni noi non le indicheremo qui, sebbene Cremona ne offra gran numero. Tuttavia non possiamo sottrarci al dovere di citare: 1.º 11 Museo numismatico e le altre rarità possedute dal conte Giovanni Sigismondo Ata Ponzoni: 2.º la preziosa Raccolta di medaglie dell'ex consigliere Gian Glacomo Pedrotti. Nella casa Bolzezi possono vedersi statue dl Canova.

In tutti i tempi furono i Cremonesì cottivalori ed amatori delle Belte Arti, ed è singolarmente nella pittura e nelia musica che questa città produsse eccellenti artisti, e tra gli altri: i pittori Ottobetto Melone, i due Sogliari, i cinque Campi, i due Boccaccini, Luigi Caraccio, Trotto detio Malosso, le sorelle Auguissola, ec. Fra i

filarmonici Cremona annovera I composllori Giuseppe Bianchi, Schiroli, Monteverde, ec. Da tutto il mondo è conosciula l'alta fama a cui toccarono l'Amati, gli Stradivario, i Guarnieri nella fabbricazione dei loro violini, viole e violoncelti.

Il principale commercio di Cremona consiste in prodotti territoriali, come vini, grani, seta, e sopra tutto nei tino, di cui la qualità primeggia sopra tutte le altre del paesi circonvicini.

La sua popolazione è di 26000 abitanti, ma questa popolazione non è abbastanza in rapporto coll'estesissi-

ma pianta di quella città. Nella provincia di Cremona trovasi

SONCINO, castello, il quale nel primi secoti aveva qualche celebrità. E tra te sue mura che accadde la morte del crudelissimo Ezzelino da Romano, stato ferito e falto prigiontero da un abitante di Soncino stesso. Ciò che potrebbe far credere, come questo piccolo paese avesse una certa importanza industriale si è l'essersi nel suo seno stabilite le prime stamperie ebraiche, le cul edizioni sono anche oggi giorno della massima rarità.

CASTEL LEONE è un attro castellotto che i Cremonesi costrussero sulla fine del XII secolo ad oggetto di difendersi contro ai Milanesi, allora nemict Irreconciliabili. Costoro toccarono presso questo castello una sconfitta si compiuta, che vi perdettero Il loro carroccio, di cui si conservano ancora gli avanzi nella Cattedrale di Cremona. Questo carroccio era una specie di carro a grandi proporzioni sul quale i Milanesi collocavano una Croce, la bandlera del comune, la cassa contenente il danaro per le spese della guerra, ed anche, tu alcune occasioni, il SS, Sacramento. Questo carroccio, che sosienne così gran parle neile guerre lombarde, era per li Milanesi ciò che l'Arca santa era per gll Ebrei. Fu abolito da Ottone Visconti nei 1282. Il castello di Castel Leone diventò più tardi il segglo del principato di Cabrino Fondulo.

SORESINA è borgo popolatissimo

a poca dislanza da Soncino, ricco assai, e che sostiene un commercio considerevole.

CASALBITTANO è un borgo del pari assai popolalo ed egualmente molto ricco. La famiglia Turrina, cie vi abita, esercita da più di ottant'an il n qua e da padre in figlio il più vasto commercio di seia, che alcuna d'aliali abbla mal sostenuto.

Sarebbe qui luogo per pariare di molte alire comuni di qualche importanza del territorio Cremoness; ma siccome ia sirada che noi percorriamo è circondata tutta a piccole distanze diu nocis gran numero di questil castelli, che provano all'evidenza, come questo territorio fosse con frequenza teatro di combattimenti, che i popolazioni vicine sostenevano contro i Cremonesti, di cui inviduo in tro i Cremonesti, di cui inviduo in tro siradae, si stando contenti al solo favellare di quelli che andremo invontrando.

CICOGNOLO è aniica forlezza, convertila oggi in un magnifico palazzo, che appartiene alla nobile famiglia Paliavicini.

A S. LORENZO DEI PICINARDI vi è un castello gottico molto pittoresco, che appartiene ai conti Crotti.

PIADENA era aitre volle castello forte; ma in oggi è grosso borgo.

VHO è li villaggio che vien dopo, al quale succede BOZZOLO, borgo mollo ragguar-

devoie, che possiede un castello, e contiene 4000 abitanti: fece parte della repubblica Cremonese, ed a quell'epoca vi aveva una Zecca, le cui monete sono diventate in oggi di una estrema rarità.

Attraverseremo il flume Oglio dopo il villaggio chiamato S. MARTINO DELL'ARGINE, e sui-

S. MARTINO DELL'ARGINE, e suila opposta sponda incontreremo MARCARIA, aitra borgata con an-

tico casiello, popoiatissima e con molto operoso commercio. Dopo

CASTELLUCCIO saluteremo in passando il Santuario della Madonna del-LE Camie, ed entreremo finalmente nella città di

#### MANTOVA.

ALBERGHI PRINCIPALI. La Fenice, li Leon d'oro, l'Aquila d'oro, la Croce

verde. Mantova, altre volte capitale dei Ducaio di questo nome, è in oggi cano luogo di Provincia, ed appartiene al Regno Lombardo-Veneio. È città antichissima sulla fondazione della quale, come di tante altre città d'Itajia, non si hanno precise notizle, sebbene alcuni vogliano attribuirla a Manto figila del tebano Tireslo, ed aitri ail' etrusco Anus: l'opinione comune vuole però che essa fosse fabbricata al tempi della guerra trojana. Gil Etruschi la possedellero per lungo tempo, dandole forma ed importanza di piccola ciltà. Quando se ne Impossessarono i Galil, s' Ingrandirono considerevolmente, estendendola fino ai canale di Rio. I Romani successero al Galli nel possedimento di Mantova, ed allora essa si ingrandiva per loro cura fino al di la del detto canale, e prese il tilolo di Municipio. È cosa assai straordinaria che Mantova non conservi alcun monumento relativo a queli' epoca, giacche essa non fu mal ne distruita ne posta a sacco, come lo furono Milano, Brescla, Pavia e tante altre citià. Si sa che il territorio di Mantova venne distribuito da Augusto fra i suoi soidati. Alla caduta dell'impero romano sofferse la medesima assal dall'invasione del barbari; ciò nulla meno Attila la assediò Invano. Nei 807 Carlo Magno la liberò dai glogo del Longobardi, nelle cul mani essa era cadula. Plù tardi oppose una viva resistenza, coronala dal plù prosperi successi, alia invasione degil Ungari e del Saraceni; ma subito dopo venne desolata dall'Idra del feudalismo, Essendosi costituita in città libera, sostenne con onore le guerre delle due leghe Longobarde, respingendo con assal vigore e prospera fortuna gii atlaechi dei crudele Ezzelino da Romano. Le fazioni delle guerre tra i Guelfi e l Ghibellini, la discordia fra il popolo e la nobilia furono esse pure, per Mantova, sorgenti di sciagure, Ouesta città si mantenne sotto la dominazione dei Buonaccolsi tino al 1328, ma questi dovettero cadere alla perfine sotto la possente mano del Gonzaga. Eretta in ducato dall'imperatore Carlo V, essa venne successivamente padroneggiala da sette duchi. Nel 1630, la peste vi porto orrenda strage, mentre in un cerlo spazio di tempo vi rapiya più di 40,000 abilanti. Dopo quest'enoca la popolazione della città non giunse più mai alla cifra di 83,000, come era stata prima della peste. Alla morte di Carlo IV, ultimo dei duca di Mantova, accadula in Venezla nel 1708, il ducato fu unilo a quello di Milano, di cui seguiva dopo intleramente i destint.

Mantova, città fortissima, è situala su tre canall che derivano dal Mincio, fiume che sorte dal Lago di Garda; questi tre canali formano due isole. sulle quall è piantala la citlà, Essa e attraversala nel centro da uno di questi canali, che forma alla sua estremità un porto, ove vengono a metlersi in sicuro le navi procedenti dal Po, da altri flumi e fino dal mare Adrialico. Il canale a mezzogiorno circonda in parte la città, ma è sempre a secco. Siccome il fondo di questo terreno è grasso e sertile vi si sono fatte piantagioni, e formate praterie, ad eccezione però della parte orientale. il cui fondo è affatto paludoso. Il canale che si estende dal nord al ponenle contorna pur esso la ciltà in una parte, e forma due laghi chiamati l'uno Lago di mezzo e l'altro Lago inferiore, che sono separati dal ponte di S. Glorgio. Al nord si vede il lago, detto Lago di sopra, formato dall'allargarsi del letto del Mincio. Questo allargamento è stato operato artificlosamente colle dighe opposte al suo corso nel 1188. La più celebre di queste dighe è quella chiamala il Ponte del mulini, che serve in un tempo stesso e di diga e di ponte e di portico. Questo edificio rallenta il corso del Mincio, e da moite aperture versa le acque del lago superiore per mantenere in movimento vari mulini e filature di seta. Questo ponte prolungavasi da prima fino alla Cittadella di Porto; ma in una guerra accadula tra i Visconti ed i Gonzaga, avendo i primi teniato di volgere altrove il corso del Mincio, le acque ruppero le dighe e si precipilarono sul ponte con una tale violenza, che ne Irascinarono seco una parte. Non si ripararono I guasti, ma si stette contentl a costruire una diga, che anche oggi giorno porla il nome della Rotla, Nell'epoca medesima venne costrutto il ponte di S. Giorgio, che unisce il sobborgo di questo nome al restante della citlà: questo sobborgo aveva acquistata una certa rinomanza per le sue manifatture e per li suoi numerosi monasteri. L' imperatore Trajano volle avere coja un palazzo. Sul finire dell'ultimo secolo, questo sobborgo, per ragioni unicamente poliliche, venne demolito, e vi venne soslituita una mezza luna, opera strategica, ad oggetto di difendere il ponte, la cui lunghezza è di 2461 piede. Indipendentemente dal due ponti che noi abbiamo citati, altri sei ne esistono sul canale che divide in due parti la città, e che servono a riunire le due Isole che compongono la città. Il clima era attre voite insalubre, ma oggi-giorno questo inconveniente è tollo quasi intieramente a merito del movimento imposto alle acque siagnanti. all'accresciula vegelazione, ed agl'immensi lavori che si sono eseguiti affine di alzare il livello del suolo e metterio al coperto dalle innondazioni. Tuttavia, ad onta di queste giudiziosissime precauzioni, non si pote preservare nel 1830 Il territorio Manlovano da quel terribile flagello che pose in desolazione ed in luito una infinità di famiglie. Questa calamità offerse agli abitanti della Lombardia una novella occasione di esercitare la loro esemplare e pia beneficenza, glacche tutti concorsero, tutti risposero pronti alle chiamate della sventura, al soccorso della sofferente umanllà.

Mantova è sede di un vescovado, che trae l'origine fino dal cominciamento del IX secolo, di una Congregazione municipale, di una Intendenza delle Finanze, di un Tribunale di Prima Istanza e di un Tribunale di Commercio.

La cillà è assal bene fabbricata, le contrade, le piazze pubbliche sono vaste ed in bella armonia. Fra queste ultime si osserva singolarmente la plazza S. Pietro, quella delle Erre e la piazza Vingiliana, che altre voite non presentava che l'aspetto d'una pozzanghera, e che in oggi è convertita in una deliziosa passeggiata ornata di una piantagione di alberi. e contornata da buoni edifici. È su questa piazza che è situato l'ergastolo, ossia Carcere centrale, pei coipevoli de' più gravi delitti, che vi si mandano da tutti I tribunali del Regno Lombardo-Veneto, ed è stabilimento di altissima importanza, ove tutto corrisponde alla sua severa destinazione

Fra le chiese di Mantova primeggia La Cattenale, il cui interno si divide in cinque navate, senza comprendere le cappelle, costruite sui disegno di Giulio Pippi, più generalmente

conosciuto sotto il nome di Giulio Romano. In questa chiesa riposano i resti mortali di S. Anseimo, prolettore della città.

La chiesa di S. Barbara in Corte è di bella architettura; essa si distingue aitresi per una bella torre fabbricata sui disegno dell'architetto mantovano Battista Bertani.

La chiesa di S. Andra vanta una bella cupola erelta sul disegno deil'architetto piemontese Juvarra.

S. Andrea contiene begli a freschi dl Giulio Romano, di Mantegna e d'aitri artisti non meno distinti.

Due bel quadri, rappresentanij, l'uno la moltiplicazione del cinque pani, di Lorenzo Costa, l'altro ie nozze di Cana, di Loren Battista Miberti, raccomandano alla attenzione degii amalori la chiesa di S. Baraba, nella Quale vedesi eziandio la tomba di Gluilo Romano. Le ceneri di Bernardo Tasso, padre dell'immortale Torquato, riposano nella chiesa di S. Egidio, e danno a questa chiesa un certo lal qual pregio.

Il palazzo degli antichi duchi è di

molta magnificenza nell'interno; vi si vedono preglatissimi dipinii, che erano ancora anticamente più numerost; questo palazzo è annesso al castello in cui si anumirano preziosi a freschi del Mantegna.

Il palazzo dell' Accapena è un edificio degno pur egli d'attenzione, contenendo in sè il teatro scientifico del Bibbiera. Manlova ha ancora motti attri edifici di ragguardevole effetto, come il palazzo delle Firanza, l'autico palazzo di Gustraza, il bizzarro edificio che Giulio Romano costrusse per uso proppie.

Il palazzo del T, così chiamato perche ha la forma di questa lettera majuscola. Quest'edificio è senza dubblo il più degno di attenia considerazione in tutla Manlova, ed è quello che più onora I talenti di Giulio Romano. Questo sublime artista vi rappresentò la disfatta dei Giganti, gli amori di Psiche e molti altri soggetti storici e mitologici. L'abate Primaticcio vi ha pur egli eseguito gli ornati assal belli in plastica. Tale magnifico edificlo, innaizato a poca distanza dalla città, è stato costrutto per ordine del cardinale Francesco, tutore del duca Federico Gonzaga ; egli è circondato da una vasta campagna tagliala a viali con alberl indigent commisti a piante esotiche, formando cosi un delizioso passeggio.

In questi ultimi anni ie nuove fabbriche sono andate crescendo considerevolmente in Mantova, e la loro architettura porta l'impronta del buon gusto e della leggiadria della moderna scuola architettonica.

In Manlova vi ha un Osbyta. Cvyte. - Un Osbyta. Murrans. - Due Osbyta
per gil orfani. - Un Anssaut.- - Un Ginsaso ed un Licoto con gabinetto di lisica, di chimica e d'istoria naturaie. Una Biastorse. ed un Musso che
venne recentemente illustrato dal doltore limperiale epigrafista Labus. Neltore limperiale epigrafista Labus. Neltore limperiale epigrafista Labus. Neldi coumenti storici molto interessanti.
Vi si contano tre lestri, dei quali

Il più bello ed il più moderno si è quello distinio col nome di Taatao DELLA Societa', fabbricalo sul disegno di Canonica, ed ornaio di una bella l medaglia dipinla da Hayez.

Le forlificazioni di Mantova sono ragguardevolissime ed importantissime, mentre oltre ad una doppia linea di bastioni che la difende , ha ancora una cittadeila, che può riguardarsi come inespugnabile, ha molte opere a corno, mezze june, il forte di Pletole ed un vasio campo trincerato. Tulte queste opere strategiche sono conformate da fosse jarghe e profonde. che rendono atta la città a sostenere un assedio lunghissimo, e che glustificano l'alta riputazione di cui gode come plazza-forte di primo ordine.

Nacquero in Mantova moiti uomini iliustri, e singoiarmente Matteo Seivatico, prof. di medicina a Salerno, Pletro Pomponaccio filosofo; Baldassare Castiglioni . l'abate Bettinelli e molti altri: ma li primo suo vanto è quello di essere stata culia di Virgilio, il quale nacque nel piccolo villaggio di Andes, oggi Pletole vicino a Mantova.

Le fabbriche di sela e iana in Mantova sono antichissime, e non sono del tutto immerilevoli di considerazione. I suol prodotti manufatti, i'avena, il riso, i vini, i bestiami, ec., costiluiscono i principali oggelli di esportazione.

" Ii commercio di transilo è animalissimo, ed è la dogana più importante della Lombardia, tranne quella della capitale. La popolazione è di 29,000 abitanli, compresivi 2000 ebrei.

Le campagne di tutto ii Mantovano sono fertilissime e rese placevoli da belie case di campagna, fra le quali merila particolar menzione la Favorita, che è fabbricata in poca distanza dalla città, e che venne eretta nel 1602 per ordine di Ferdinando Gonzaga.

Nelle vicinanze di Mantova vi hanno molti luoghi importanti e capaci di far nascere una fondata curiosilà, e siccome non ne sarà più in acconcio di citarii, quindi divisiamo che questo sia il juogo opportuno d'indicarii ai viaggialore.

Ad una piccola disianza da Marcaria, che noi abblamo già ricordalo plu sopra, si vedono sulla destra dei fiume Ogijo

BELFORTE e GAZZUOLO, due castelli antichi, i quali non formano in oggi che una sola comune, e che figurarono, già tempo, con bella rinomanza nelia sloria, mentre moili Gonzaga vi tennero colà la loro corte principesca, e dove monsignor Offredi. vescovo di Cremona, fece costruire un magnifico palazzo.

PIETOLE, a cui toccò in sorte ja più famosa celebrilà per essere stata, come si disse, la culla del gran Virgiiio Marone.

VIADANA è villaggio di residenza della famiglia Cavalcabò, je cui virtù sono celebri quanto le sventure.

BORGOFORTE, TORRE D'OGLIO, GONZAGA, come anche moiti altri viilaggi e castelli furono soventi volte citati nelle ultime guerre dell'Italia. Si è da Gonzaga che trae origine l'iliustre famiglia di questo nome.

Tutli questi viliaggi sono collocati a ponente o al mezzodi della città di Manlova, mentre ai levante fra ii Mincio ed il Po sorge

GOVERNOLO, ragguardevole borgo, in cui i conoscilori vedranno con piacere una diga rifatta con moderna costruzione.

OSTIGLIA, grosso borgo di 3200 abilanti, è bagnalo dalle acque dei Po, ed è palria di Cornelio Nipote, di Cassio Severo, di Vittori e di Visi.

REVERE è borgala di quaiche considerazione', che merita di essere nominala.

Sortendo da Mantova per la porta S. Glorgio onde continuare ii nostro ltinerario si passano i villaggi di

STRADELLA, di SUZANO, di CA-STELLARO, di NOGARA e di SANGUI-NETO; quest'ultimo è per altro un grosso borgo popoiatissimo, capo-iuogo di un distretto assai fertile: quindi vengono appresso

CEREA borgo, S. PIETRO villaggio. e LEGNAGO borgo fortificato, che contiene una popolazione di 9000 anime. Sui finire dei passato secolo fu teatro di grandi avvenimenti mijitari. In questo borgo, che meriterebbe a buon diritto il titoto di città, si esercita un vivissimo commercio di grani.

A Legnago succede

BEVILACQUA, posizione militare i di moltissima importanza, da cui si passa a

MONTAGNANA, piccola città di 8000 abitanti, neila quaie vi ha un teatro e vari utili stabitimenti. Succedono quindi i villaggi di SALETTO, OSPEDALETTO, ed indi

ESTE, città di 9000 abitanti, molio celebre attesa la famiglia di questo nome in essa prodotiasi. I più grandi scritlori d' Italia hanno in falii elernata la memoria dei Rinaldi, degii Alfonsi e degli Ercoii d' Este.

MONSELICE, che succede ad Este, è grosso borgo di 8000 anime. Egii aveva, già un tempo, una foriezza celebre. È fra le ruine di questo castello che si raccolgono te vipere che servono alia fabbricazione della triaca di Venezia, la cul riputazione è stata per gran tempo famosa.

Nelie vicinanze di Monselice vi è ARQUA', ove si vede ancora ta casa del Petrarca, ii suo sedile, it suo

la sua tomba sosienuta da quatiro colonne. Vi si legge l'epitafio che egli erasi composto da sè stesso.

CATAJO, sia in una posizione assai piacevoie, e vi si vede l'antico palazzo Obizzi, di snettanza del duca di Modena, che to ha convertito in una deliziosa casa di campagna. Il primo proprietario vi aveva eziandio aggiunto un bet museo.

Ripigliando il nostro cammino passeremo a

BATTAGLIA, che è un villaggiosituato sulle sponde dei canale dello siesso nome; vi sono 2700 abitanti, e possiede dei bagni d'acqua minerale molto frequentati. I contorni sono popolati di bei casini di campagna,

Dopo Battagila, costeggiando sempre il canaie dello siesso nome, abbiamo sulla sinistra dello stradale

ABANO, paese naiale di Tito Livio. che possiede bagni caldi di molta riputazione, ed una popolazione di 2600 anlme. Arrivasi quindi a Padova e di orologio, lo scheletro del suo gatto e la a Venezia vedi la pag. 117 e seg.

#### VIAGGIO XLIII

## DA MILANO A UDINE ED A TRIBETR

#### PER VERONA.

|              |     |     |    |     |     |     |   | Pe | ste |
|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|----|-----|
| Da MILANO a  | Vic | en  | za |     |     |     |   | 17 | 1/4 |
| Vedt it Via  | ggi | 0 [ | ге | ce  | dei | nte |   |    |     |
| Da Vicenza a | C   | tla | de | lla |     |     |   | 1  | 3/4 |
| Castelfranco |     |     |    |     |     |     |   |    | 3/4 |
| Treviso      |     |     |    |     |     |     |   | 1  | 3/4 |
| Spresiano .  |     |     |    |     |     |     |   | 1  |     |
| Conegliano   |     |     |    |     |     |     |   | 1  | _   |
| Sacile       |     |     |    |     |     |     |   | 1  | 1/0 |
| Pordenone .  |     |     |    |     |     |     |   | 1  | _   |
| Codroipo     |     |     |    |     |     |     |   | 1  | 3/4 |
| Udine        |     |     |    |     |     |     |   | 1  | 3/4 |
| Percotto     |     |     |    |     |     |     |   | 1  | _   |
| Romans       |     |     |    |     |     |     |   | 1  | _   |
|              |     |     |    |     |     |     |   | 1  |     |
| Santa Croce  |     |     |    |     |     |     |   | 1  | _   |
| TRIESTE      | ٠   |     |    |     |     |     | ٠ | 1  | 1/4 |
|              |     |     |    | E   | 08  | te  | - | 34 | 3/4 |

Da Milano a Vicenza necessila consultare il viaggio XL. La prima stazione postale che s'in-

contra sortendo da Vicenza è CITTADELLA, che come viene Indicato dalio stesso diminutivo, è piccola cilià, limitata at numero di 6000 abttanti, posta sulla sinistra della Brenia. Essa è così piacevole, ed in un sito così ameno, che molli geografi la chiamarono col nome di Beivedere.

CASTELFRANCO, seconda siazione posiaie, ha essa pure una popolazione di 6800 anime ; quesia piccola città appartiene aila provincia di Treviso. e va fastosa per essere siala la cuila del famoso pittore Giorgione.

TREVISO (ALBERGHI, La Posia, l'Aibergo Reaje) è grande ed antica citlà contornata da forti mura e difesa da mezze lune, occupando una superficie estesissima colla figura quasi di un rel'angolo. La fondazione di Treviso risale a remolissimi tempi; essa fu municipio romane, importantissimo in queste parti, come lo comprovano alcune pietre romane colle iscrizioni fatte al tempo di quella repubblica.

Le fortificazioni, delle quali faceninio cenno, vennero costrulte dal Veneziani al cominclare del XIV secolo, e questi lavori vennero esegulti solto la direzione di frate Giocondo. L'antichità di Treviso non che la sua posizione geografica comprovano abbastanza che questa città non solo fu testimonio d'importanti avvenimenti. ma che ben anco dovette prendervi efficacissima parte. Essa intervenne nelle Crociate, e partecipò alla celebre Lega Lombarda, Le continue guerre nelle quali trevavasi avviluppala la posero in necessità di costruire le plazze forti di Castelfranco, di Novale . e di moite attre località.

Le aeque del flume Sile, rinserrate deniro ad un canale circondano le fortifezzioni, e servouo alia raffineria del nitried alla fabbricazione delle polveri. Il corso di questo flume èrapidissimo, non cessando però maidal-Pessere navigabile; esso riceve le acued di un altro flume chiamato Botteniga, e penetra in ciltà passano solto ad un bel ponte che fa parte delle mura. Trovasi Treviso abbondires il due di uni dei quata, abbamo teste favellato, racchiude la ciltà un ran numero di fonlane ne mancano

colari di pregiato silie architettonico.

La Cartronaux è basiantemente raccomandata alla cognizione degli amatori, mentre questo fabbricato costruito dai Lombardi, non è però ancora compluto, mancandovi il rostibilo, di cui Giordono Riccati lasciava il disegno. Nell'interno delicea veggonosi dipinti esenguiti da Paris Bordone, da Paolo Feronse, dal Tistiono e da altri pittori.

qui numerosi edifizi pubblici e parti-

La chiesa di S. Nicola, grandioso edificio eretto da Benedetto XI, nel

quale si ammirano eccellenti pitture, tra cui primeggia un quadro di Sebastiano del Piombo.

A rinconiro della Cattedrale s'innalzano i Palazzo ma Triusvata e le PaiGON NOVE, fabbricali assai cospicui
nel loro genere. Le altre case degne
di osservazione sono le seguenti: il
palazzo che serve aggil Ascuri Noranati, il Monta di Para', in cui si converva un magnifico diprino di
comite della comite della

Non manca Treviso di un Arxaso di Sonda Boscarza Latrasa, nedi senole pubbliche, nè di Giardino Bolanico e di Agricoltara; possiede del pari una Biblioteca con 20,000 volumi, tra i quali è glusò distinguere la coltezione quasi completa di tutte le prime edizioni sortite dalla stamperta di questa città, ed ha pure un teatro costruito su di disendi di Bibbieno.

Totila, re del Gotti, il papa Benedetto XI, i pittori Paris Bordone, Rocco Marconi, Domenici ed altri artisti che illustrarono la scuola veneta, ebbero i natali in Treviso, la cui popoiazione ascende a 18.000 anime.

Uscendo di Treviso presentansi due stradali, che fanno capo ambedue a Codroipo; uno passa per Conegliano e l'altro, più corto ed egualmente frequentato, attraversa Oderzo, Motta e S. Vito: noi cominceremo descrivendo il primo.

SPRESIANO è la prima stazione poslale dopo Treviso, alla quale fa se-

guilo quasi subilo SUSIGANA, ed indi

CONEGLIANO, borgo d'imporlanza, collocato nella più deliziosa poslzione e fabbricato sulle sponde del piccol flume Monticano.

Conegliano è padroneggiato da un castello costrutto sopra un'allura di gradevole collinetta, da cui l'occhio spazia su di un magnifico orizzonle; la chiesa di S. Leonardo è l'edificio più ragguardevole di questo borgo, che diede la vita a pittore Gio. Batt. Cima, chiamato più comunemente il Conegliano.

Dopo Conegliano si passa S. FIORE

e GODEGA per arrivare a

SACILE, che chlamavasi anticamente il giardino delia repubblica Veneta; è situato sul fiume Livenza, e questo borgo racchiude circa 4000 anime di popolazione.

PORDENONE è piccola citlà di 5000

abitanti, che mercanteggia con molta operosità; essa è situata sulle due rive del fiume Moncello. Fu Pordenone la culla di Licinio, che tentava di rivalizzare con Tiziano, non che di Andrea Morone, celebre poela ed improvisalore latino.

Al di là di ORCENICO e di CA-SARSA, villaggi che s'incontrano dopo Pordenone, si passa ii Tagliamento sopra un ponte di legno di una lunghezza siraordinaria, e si arriva a

CODROIPO, ove la strada da noi percorsa qui si divide in tre rami; uno conduce a Patmanova e poscla a Triesle; il secondo a S. Danlele e ad Ospedaiello, ed il terzo finalmente glunge ad Udine, passando per Zompichia, Basagliapenia, e Campoformio.

Tale è l'ilinerario della prima strada, che da Treviso conduce a Codrolpo; passiamo adesso alia seconda, che sortendo da quella ciltà attraversa i villaggi di

S. BIAGIO e di PONTE DI PIAVE; dopo il quale vi è

ODERZO, piccola cillà che in altri tempi fu assai ragguardevole, e che in oggi conliene 4600 abitanti: è fabbricala sui flume Monticano.

MOTTA, è piccolo borgo di 3500 anime di popolazione, fabbricalo sulle sponde della Livenza, fiume navigabile, che favoreggia assal vantaggiosamente il commercio dei grani e del vino raccolli nel suo territorio, Motta è la terra natale del cardinale Gerolamo Alcandro e del prof. Scarpa.

S. VITO AL TAGLI ANENYO, in oggi capo-disirello, fu, sino alia meta del secolo passalo, un principalo di cui godevano i patriarchi d'Aquileja. Qui prende cominciameno il Lemene, fiume che si getta nel mare dopo aver bagnali i resti dell'antica città di Concordia. La popolazione di quesla piccola città si riduce a sovo abitanti. Yi si

trovano molte pitture di Pompeo Amattee di Licinio suomaestro. Quelle che adornano Il coro della chiesa dell'Ospitale sono singolarmenie assai pregiate. S. Yllo possiede un celebre Collegio di Fanciulle, diretto dalle religiose Salesiane, un gran numero di fabbriche di tele e di manifatture di sioffa in setti

Sette miglia di strada separano S. Vito da Codroipo. Da quest'ultimo punlo non ci rimane che una piccola

distanza per arrivare ad

UDINE (ALBERGHI, La Stella, l'Europa), capilale del Friuli italiano; questa città è fabbricata in una vasta pianura, che Innalzasi 337 piedl sul livello del mare. Sebbene la sua fondazione sembri dover risalire ai tempi anteriori al secolo X, pure non cominciano che in quest'enoca ad aversi documenti storici che ne faccian menzione. Si vuol fare derivare l'ctimologia del suo nome, non che di quello del torrente Torre che scorre lungo le mura di Udine, dalle parole Odino eThor, divinilà degli Scandinavi, che furono i primi abilatori del Friuli. avanti ai Romani. Quesli industriosi etimologisti si appoggiano sulla esistenza di quei sotterranei, a voita, e costrutti in pietra iavorala che girano ln tondo la collina di Udine. Si opina da essi, che quest'opera, quanto ardita allretlanto sorprendente, servisse per l'esercizio del culto di Odino.

Aquileja, glà prima soprannominata ia seconda Roma, era in allora ia capitale del Friuji, e questa provincia possedeva altre grandi città, come Concordia, Atlino, Ocra e Segesia. Civldal, l'antico Foro di Giulio, fu residenza, prima dei duchi franchi e lombardi, poscia dei patriarchi fino al XIII secolo, epoca în cul Udine venne elevala al grado di Metropoll, e scelta dat patriarca Berlolo per sua residenza. Numerose famiglie nobili, fuggendo le persecuzioni delle diverse fazioni, a cui trovavasi în preda l'Italia, si rifuggirono ad Udine, ed una lale emigrazione accrebbe d'assai l'importanza a questa citia. Udine, governata fino alla metà del XV secoto da'suoi palriarchi, cadde finalmente

sotto la dominazione della repubblica Veneta, e si mantenne ad essa fedele e subordinala fino alia caduta delta repubblica stessa. La sua popojazione venne assal menomala dalla peste, che in due enoche diverse, nei secoli XV e XVI, fece tremenda strage di vittlme. Dopo quelle due funeste epoche la sua popolazione non polè giungere plu mai allo stesso grado di accrescimento.

Udine è fortificata all'intorno da una specie di mura, e vi si entra per nove porte: il maestoso edificio che si scorge sulla sommità di una collinetta fu altre volte soggiorno de'suoi patriarchi, e poscia delle Venete magistralure, ed in oggt è sede dei Tribunale Criminale, La disposizione di questo palazzo era anlicamente a foggia di castello. Quesla collina ha da l'un iato una vasta estensione di terreno. che. piantalo ad atbert, serve di pubblico passeggio; dail'attro la piazza di S. Giovanni, che è la maggiore delia città. Essa è conlornata da un elegante porticato, ed abbelilla dal palazzo civico, con due coionne, da alcune statue colossali e da una bella fontana.

. La CATTEDBALE merita l'onore di essere visitala, tanto per la sua nobite architettura, quanto per le pitture che essa racchiude.

· Possiede Udine altri edifici . che meritano particolare altenzione, come l'antico ed il nuovo Seminanio, il palaz-ZO EPISCOPALE, Il MONTE DI PIETA', l'O-SPITALE, e SODIA tullo Il CIMITERO.

Le contrade vi sono generalmente spaziose e ben venlilate; le chiese quasi universalmente fanno pompa di buona architettura, e per conseguenza l'aspetto che presenta Udine è sommamente gradevole. Quantunque la sua posizione topografica sia poco propizla al commercio, polchè non è nosla su nessuno dei grandi siradali, Udine ciò nulla meno non intorpidisce nell' ozio, e si dedica con operosa soilecitudine all' industria commerciale. Questo moto di speculazione deriva ad essa da un ebdomadarlo mercato di grani, da un mercato mensile in ogni genere di bestiami, non che da cin- venute nel distretto, non sarà sicura-

que flere annuali. Il piccolo commercio si mantiene esso pure in una vigorosa continuità, non si vedono grandi fabbriche, ma invece vi esistono Isolall infiniti telal per la lessitura delle tcie di canape e di ilno, molle filature di seta ed una ragguardevoie raffineria di zuccheri.

Non mancano in Udine slabilimenti di beneficenza, sia per gli ammalati, sia pel bisognosi. I bibliofili visiteranno con soddisfazione la Biblioteca pubblica, ricca in preziosi manoscritli ed in edizioni assal rare; questa Bibiloteca venne accresclula coil'agglunia di guella detta la Bartoliniana. L'altra Biblioteca dei conti Florio merila essa pure una menzione particolare. Noi non dovremo omettere di citare l'Accademia di questa città per essere salita ad allo grado di celebrità.

Si vede che Udine è bastautemente provveduta di tutto quanto può contribuire ail' istruzione degli uomini ed al loro soccorso, ciò che non toglie, per altro, il possedere anche tutto ciò che può giovare all'onesta ricreazione ed al divertimento; ed é consentaneo a ciò il trovarvi un TEATBO ed un Istituto Filarmonico e Dramma-

In oggi ia popolazione di Udine non sommerà che a 20,000 anime.

Ebbero cuita in Udine i lelterati Gregorio e Romoio Amasei, Tiberio Deciano; i poeli Erasmo Vaivasone, Hermete di Colloredo, Frangipane, e Daniele Fiorio; l'istorico Liruil; l'economisla Zanone; il cardinale Mantica; e per ultimo il piltore Giovanni da U-

Netia provincia Udinese non si rinvengono località meritevoli di particolare contemplazione; tuttavia il piccojo borgo di

VENZONE fabbricato presso ad Ospedaletto può meritare quaiche celebrilà a cagione delle sue mumie, che sono uno tra i più bei fenomeni

A nove miglia da Udine, sorgo CIVIDALE, che al dire di alcuni dotti fu l'antico Forum Julii, Lasclando datl' un del lati le tante antichità rin-

## PIANTA della Città di

TRIESTE

## Chiese e Stabilimenti pubblici

- a S. Maria Maggiore ....
- 3 & Francesco o S. Antonio Tuo
- S La Borsa .....

- 8 Efficio della Posta ..... D.4
- 10 Nuovo fabbricato per l'Ospitate D.1



e di bestiami, non che da cin- venute nel distretto, non sarà sicura-

mente tempo perduto ii visitare la CATTEDRALE el a CHIESA di S. MARIA IN VALLE, che sono ornate di belle pitture. I bibliografi poi negli archivi dei capitolo troveranno una raccolta di manoscritti preziosi.

Ripigliando il nostro cammino per Trieste, usciti da Udine Incontriamo due strade di cul una ci guida a

PALMANUOVA, città forte e ben popolala situala sulle sponde di un canate, che fa prosperare il commercio del paesi vicini. Gli amatori d'antichità ed i vlaggitatori che collivano la storta non lasceranno Palmanuova senza aver fatta una gita ad

AQUILEJA, che resta a sole otto miglia di distanza, e si troverà assai bene compensati datla vista dei monumenti antichi che in essa si trovano. Al tempi di Cesare era Aquileja una colonia importantissima, posciacirie le era stato dalo il nome di seconda Roma, ed essa si mantenne alto stesso liveito fino alta decadeuza detl'impero romano.

La seconda strada che incontrammo fuori d'Udine attraversa I viltaggi di PAVIA, PERCOTTO, VERSA e RO-MANS, usciti dal quale essa dividesi in due rami, e quello a sinistra mette a

GRADISCA, città fortificata e fabbricata sulta riva destra dell' Isonzo dal Veneziani nel 1475; essa dava II suo nome a una contea. Solto ii gia regno d'Italia Gradisca era residenza di una vice-prefettura, ii cul circondario comprendeva una popolazione di 34,000 abilanti.

GONEZIA è parimente una bella città con residenza di un vescovo institulto dopo la soppressione del patriarcato di Aquilgia, La Cartrasana, il Con-Lesso, la chiesa dei Gasurr, quella dei Cassurs, siluata tuori di città, meritano di essere visitate. Vi sono in Corizia molte raffinerie di zuccheri, tabbriche di carla, manifatture di stoffa rizia molte raffinerie di zuccheri, tabbriche di carla, manifatture di stoffa Taxra, di cui i' uno è pubblico, e l'aliro ad uso dei ditettani che vi si esercitano nell' arte della declamazione. A poca distanza da Gorizia vi ha il Santurario di Mostro Saxro, che chiama a se' immenso concorso di fedeli e che trovasi in grande venerazione.

Da Gorizia una strada conduce a MERNA e DOBERDO, ove si unisce a quella che da Udine va a Trieste. Il ramo destro della strada che

trovasi fuori di Romans passa a MONFALCONE, ove comincia ad

essere prossima al mare. Arrivasi quindi al villaggio di
OPSCHINA, dopo il quale si scende a

#### TRIESTE.

ALBERGHI PRINCIPALI. Albergo Metternich, il Grand'Albergo, l'Aquila Nera, il Pellegrino.

Trieste poggia su quel medesimo terreno in cui sorgeva l'amitora Tergeste, che si chiamava anche, in tempi meno remoti, Payo Caraico, Non si ha alcun che di positivo su la vera elimotogia del nome Tergeste, alcuni la fanno derivare diali triba distruzione a cui trovosti esposta, mentre sitri a cui trovosti esposta, mentre sitri no i e circostanti colline, attraversano no i e circostanti colline, attraversano alcilia e vanno a perdersi in marce.

Trieste è posta sull'estremità delle Alpi Carniche e deil' Illiria, e fu sempre congiunta all'Istria, uttima delle provincie d'Italia; gli abitanti difattl sono per la maggior parte Italiani: 1 costumi, 11 tlnguagglo, tutto è Ilaliano, fino la sua posizione suil'estremità del golfo Adriatico, mare esclusivamente Italiano, e per conseguenza debbe riguardarsi come parte integrante dell' Italia. Vennero gli abitanti Triestini assoggettati alla signorla dei Romani, che li reggevano cella intermedia autorità dei Pretori, Otlavio Augusto la circondo di mura, munendola di alte torri , delle quali possono ancora vedersi le vestigia. Attita. che noi troviamo dovunque, come flagello dell' Italia, s'impadroni di Trieste, consegnandota atle flamme. Sotto il regime del patriarchi pote rimetlersi quaiche poco, e riparare insensibilmente alle sue perdite. In quei tempi, presso gil abilanti di Trieste era in onore i' idolatria, ma non lardarono a disconfessare i toro errori,

reva difatti l'anno 80.º deila nostr' Era che essi avevano gia per vescovo Glacinto, investito di questa santa nissione da Ermagora in nome di S. Pletro, che in que' tempi trovavasi a Roma. La repubblica venetane fece una delle sue prime conquiste a causa della prossimità, e vi collocava podestà che la reggessero in suo nome. Stanchi gli abitanti Triestini dei giogo ad essi imposto, io scossero, ma senza nessun vantaggio, poichè caddero sotto il potere dei patriarchi d'Aquileia, ma si trovarono allora stranamente coliocati, mentre, se, per una parte, erano malcontenti dei patriarciii d'Aquileja, dall'altra erano diventanti i nemici de'Veneziani; per poter sortire da questo bivio imbarazzante, si sottomisero sponianei alla dominazione austriaca nel 1382. Quasi per quattro secoli i Triestini conservarono questo stato di semi-ilbertà, dovuto ad un solenne trattato; ma nei 1714 Cario VI dichiarò porto-franco Trieste, e da quel momento la città conseguiva il più alto grado di ricchezza, di splendore e di celebrilà commerciale, di cui gode ancora a'di nostri, quantunque abbia perduta gran parle de' suol privilegi attesa ia seguila occupazione Francese nel 1800, e per essere poscia la casa d'Austria ripristinata in possesso coll'armi nel 1815.

abbracciando la religione di G. C. Cor- I

Trieste è sede di un governatore, di un vescovo non suffrganeo e di Direzione generale di Polizià și divide in due parli, chiamata l'una città vecchia, e l'altra città nuova. La città vecchia contiene gran quantità di antichi monumenti spettanti a diverse età c tra gli altri

LA CATTEDRALE, chiesa antichissima, e che fu già tempio pagano, come si crede con qualche fondamento; ie mura della ctttà, i rimasugii di un anilteatro, l'arco di trionfo di Cario Magno.

La città nuova, costrutta in gran si acuta in gran si parte in un piano, i e cui estremità meridionali sono bagnate dai mare, componesi di tre grandi circondari pubblica, un Museo, una Società di chiamati sobborphi, che si disinguono Si cenze e Lettere, un'Accademia rea-

col nome di Franceschino, Giuseppino e Teresiano. La nuova città è costrutta di fabbriche recentissime, disposie simetricamente, tagitate in strade diritle, spaziose, pavimentate con sassi lavorati a scaplello, opere grandiose e poco usitate. La piazza di S. Pietro, la chiesa dedicata at santo aposito), e la torre dell'orologio formano un contrasto curiose cogli edifici moderni da cui trovansi circondati.

La nuova chiesa di S. Arrono de grandiosamente immaginata, e de-gnissima di considerazione nel suo interno; ma per rapporto all'architettura è fabbrica di assal cattivo gusto, tura è fabbrica di assal cattivo gusto, costrutta dal Vicentino Lorrazi, ed un bel a fresco di Santi sono gli oggetti più importanti che vi si osservano.

La chiesa di S. Maria Maggiore è di architettura molio migliore.

LA BORSA È SENZA dubbio l'edificio più degno di considerazione, e tra gli stabilimenti pubblici il più magnifico. La GALERRIA, o BAZAR, a forma di croce greca, delta il Tregesteo, ha camere superiori che servono ad uso di socletà o casino.

La maggior parte delle case sono di grandi dimensioni, ma sonodi uno stile al quale non si saprebbe assegnare una vera classificazione, e ciò nasce dalla circostanza, che nel fabricarte si ebbe di mira particolarmente di servire alle comodità necesarie alla toro destinazione, piuttosto che alla bellezza delle forme architettoniche.

Le principall plazze di Trieste sono in numero di selte, e tra tutte si distingue singolarmente quetta della Borsa; le plazze inferiori, o di secono do ordine, sono in numero di diclamnove. Gil edifici estabilimenti pubblici sono i seguenti: Quattro cliese parrocchiali, due chiese di rilo greco, una delle quali si professa la lingua Slava; tre chiese di rilo protestante, tre sinagoghe, un palazzo del città, un palazzo del Governo, una Bibliotea pubblica, un Museo, una Società di le, una Scuola di Nautica, due Lazzaretti per la quarantena delle mercanzie e del passeggleri provenienti da luoghi sospetti , una grande e bella Dogana, un Luogo Pio pel miserabili, un Ospitale, locale grandioso, la cui costruzione costò l'enorme somma di un milione di florini, un Giardino botanico ec.

IL GRAN TEATRO, Il Teatro del FILO-DRAMMATICI e l'anfileatro MAURONER SOno edifici che non sconverrebbero neppure ad una gran capitale.

Raccomandiamo at viaggiatore di non dimenticare di visitare il monumento eretto alla memoria di Winselmann, assassinato in Trieste nel 1780 da un vilecompagno di viaggio. Fra i passeggi di Trieste è giusto di distinguere quello del Boschello, betto ma mierzoo dell'infoeccilin, betto ma mierzoo dell'infoeccilin, betto ma mierzoo del l'infoeccilin del 18 con del 18 con 18

La villa Servola, cetebre pel suo andrà sempre più aumeniando eccellente vino, chiamato refosco, te la sua prosperità commerciale.

ville di Gerolano Bonaparte e della vedova di Muratt, sono looghi molto piacevoll, che il vlaggiatore non sara matcontento d'aver visitati. Da quelte all'ure vedesi il nuovo Farocostrutto all'estremità del molto Torestrut-

to all'estremità del molo Teresiano. La città nuova è divisa da un canale col mezzo det quale i bastimenti. anche di gran tonnellate, vengono ad approdare davanti i magazzini dei negozianti, vantaggio sommo ed inestimabile. Trieste acquisto in pochl anni un' importanza commerciale tanto considerevoleche superò la prevldenza de' più abiti economisti. Clò che può dare un' Idea di questa importanza è la gigantesca intrapresa, conosciula sotto il nome di Lloyd, la quale è provveduta di un numero considerevole di azionisti, e che estendele sue retazioni la tutto ti mondo commerciale. Il porto di Trieste è ora uno del più frequentatt d'Italia. La popolazione di questa città è atlualmente di 71,000 abitanticirca, e vi è luogo a credere che andrà sempre più aumeniando merce

## VIAGGIO XLIV.

## DA MIBANO A VIENNA

| PER P                     | ONTEBA.                     |
|---------------------------|-----------------------------|
| Poste                     |                             |
| Da Milano a Udine 29 1/2  | Somma retro 28 3/4          |
| V. Il Viaggio XLII.       | Judenburg 5 -               |
| Da Udine a Cotialto 1 1/4 | Knittelfeld 9 -             |
| Ospedaletto 1 1/1         | Kraubalh 2 -                |
| Resciutta 1 1/2           | Leoben                      |
|                           | Daniel 0 -                  |
| Poste . 35 1/2            | Da Bruck volendo si può an- |
| Miglia d' Alem.           | dare a Vienna colla strada  |
| Ponteba 2 -               |                             |
| Tarvis                    |                             |
| Arnoldsteln 2 1/4         | Krieglach                   |
| Villach 2 1/4             |                             |
| Velden 2 1/2              | Schottwien                  |
| Klaghenfurt               |                             |
| S. Velt 2 1/2             |                             |
| Friesach 4 -              |                             |
| Neumark 2 -               |                             |
|                           |                             |
| Unzmark                   | VIENNA 2                    |
| Miglia d'Alem. 25 3/4     | Miglia d'Alem. 87 1/2       |

### VIAGGIO XLV.

#### DA MIBANO A VIENNA

#### PER PALMANUOVA E GRATZ.

|                | Pos                 | le 1                            | Miglia         | d' Aiem. |
|----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| Da MILANO a Co | droipo 27           | /.                              | Somma retro    | . 11 -   |
| V. il Viaggio  | o XLIII.            | Leibach .                       |                | . 3 -    |
|                | 2                   | le Podpetsch                    |                | . 2      |
| Romans         | 1 .                 |                                 |                | . 2 -    |
| Gorizia        | 1 1                 | Franz                           |                | . 2 —    |
| Cerniza        | 1 .                 | - S. Peter .                    |                | . 2 -    |
| Vippach        | 1 .                 |                                 |                |          |
|                |                     |                                 |                |          |
|                | Poste 34            | Windisch Fel                    | stritz         | . 3 —    |
|                | Miglia d' Alen      | 1. Mahrburg                     |                | . 8 —    |
| Prewald        |                     | <ul> <li>Ehrenhausen</li> </ul> |                | . 2 -    |
|                | può continuare      | Labring .                       |                | . 2 -    |
| il viaggio p   | er Vienna colla     | Kaldorf .                       |                | . 2      |
| Strada Fer     | rrata.              | Gratz                           |                | . 5 -    |
| Adelsberg .    | 2 -                 | - Peggau                        |                | . 2 -    |
| Pianina        | 2 .                 | - Röthelstein                   |                | . 2 1/2  |
| Loitsch        | 2 -                 | - Da Bruck a V                  | IENNA          | . 20 1/4 |
| Oberiaibach .  | 3 -                 | - V. il Viage                   | lo precedente. |          |
|                |                     | -                               |                |          |
| M              | figlia d'Alem. 11 - | -1                              | Miglia d' Alem | . 66 3/4 |

## VIAGGIO XLVI.

## DA MILANO A TRENTO ED A BOLZANO

#### PER BRESCIA.

| Da Milano | a  | Cas | tel | nu | ov | 0 |      |   |   | oste<br>1/4 | Peschiera fu da noi descritto al viag-  |
|-----------|----|-----|-----|----|----|---|------|---|---|-------------|-----------------------------------------|
| Vedi i    |    |     |     |    |    |   |      |   |   |             | gio XL.                                 |
| Volargne  |    | •   | ٠   | ٠  | ٠  | ٠ |      | ٠ |   | 1/2         | Passata Peschiera ia prima posta è      |
| Peri .    | ٠  |     |     |    |    |   |      |   | 4 | 1/4         | CASTELNUOVO; lasciata la strada che     |
|           |    |     |     |    |    |   |      |   |   |             | conduce a Verona, l'aitra stazione      |
| Roveredo  | ٠. |     |     |    |    |   |      |   | 1 |             | sara                                    |
| Trento .  |    |     |     |    |    |   |      |   | 1 | 2/4         | VOLARGNE, villaggio che nulia of        |
| Lavis .   | ٠  |     |     |    |    |   |      |   | 1 |             | fre di rimarchevole; la Chiusa che a    |
| Saiurn .  |    |     |     |    |    |   |      |   | 1 |             | lei precede è una gola altre voite di-  |
| Neumarki  | t  |     |     |    |    |   |      |   | 1 |             | fesa da un' antichissima rocca di cui   |
| Bronzoll  |    |     |     |    |    |   |      |   | 1 |             | rimangono le vestigia, e che per più    |
| BOLZANO.  |    |     |     |    |    |   |      |   |   |             | di 4800 piedi offre un'apertura di 60   |
|           |    |     |     |    |    |   |      | - |   |             | tese, per cui passa l'Adige e la strada |
|           |    |     |     |    |    | P | ref. |   |   | 1/.         | maestra sulla suale ci troviamo         |

Si passano i villaggi di CAMPO DOLCE, PERI, OSSENIGO, BORGHET-TO e VO prima di arrivare alla piccola città di

ALA, che ha 2400 abilanti, ed è lambita dall'Adige.

S. MARGHERITA ed alire villelle

accompagnano sino a

ROVEREDO (ALBROD. LA ROSS), CILITÀ I CUI SIOTA FINADO, CILLI A CUI SIOTA FINADO SOUTA E dI INCELE SIO AL LA CILI EL AVILLE DE LA CUI L'OVALI DE LA CUI L'OVALI DE L'O

La ciità, sedente suila riva sinistra dell'Adige, è ben fabbricata. Una forte rocca ta domina; ha un sobborgo, due Chiese, una Biblioteca, un Ginnasio, tre Conventi, ed un Istituio di Dame Ingiesl. Assal considerevole vi fu un tempo il commercio della seia, ma esso è venuio meno. Vi si è supplito in parie con fabbriche di tabacco e cuoi, il cul prodoito va quasi interamenie all'estero. Vi si fa pure gran commercio di vino del suo territorio. che molio è in Germania pregiato, Essa è patria del Vannetti, del Tartarotti e di plù altri dottissimi ingegnl.

A Roveredo succedono gli amenl borghi di CALLIANO e di MATTAREL-LO, presso cui sono le gole riguardate come la principal difesa di Trento da questa parie. Ancora otto miglia hanno a farsi per giungere a

TRENTO (ALBESONI. L'Aquilla d'Oro, la Corona, la Rosa, l'Europa). Questa antica clità posta in una delle più amene valii delle Alpi sulla sinistra riva dell'Adige, fu fondaia dai Rell. » gogetta alle conseguenze funeste delle guerre del Romani, ben tratitata dai Cotti, errelt in Iducato dai Longobardi, donata da Corrado il Salico al di lel vescovi, che ne furono principi per più secoli, sede dell'ultimo concitio Ecumenico, principiato nei 1545 e finito nel 1563. Essa è stata nelle ultime guerre annessa alla Baviera, indi al regno d'Italia, e finalmente ritornò all'impero Austriaco. sotio gii auspici del quale ora riposa e fiorisce. Contiene 11,000 abitanti . ha largie strade, un magnifico ponte, una gran foniana sulla piazza maggiore, un vistoso palazzo vescovile ornato di marmi e ricco di pitture, ed è generalmente assai bene edificato. Ha fabbriche varie di stoffe di seia, filatoj , fabbriche di tabacco. Nella chiesa di S. Maria Maggiore, dove si tenne il concilio, si vede un gran quadro che rappresenta i ritratti di tutti i padri del concilio medesimo. Eravi nochi anni fa il più riputato organo d'Europa, ma un incendio lo ha distrutto.

Noi eccitiamo il viaggiaiore a fare una rapida corsa nella provincia Trentina, e precisamente nella Naunia, o Anaunia, o sia nelle valli di Non e del Sole che la compongono. Venti casielli, avanzi del bassi tempi, novania e plù ville, quarantamila abitanti, che hanno un particolar dialetio e pariicolari costumi, praterie e boscht, colli e planure, una ventina di torrenti, che recano all'Adige le loro acque; prospetti e visie ad ogni breve distanza variate, famiglie di antica e veramente cospicua nobiltà e persone colte e cosiumate: tali sono imoltissimi oggetti di nobile traitenimenio pel viaggiatore, che imprenda a scorrere quest'ampio cerchio di monti in cul consiste la Naunia.

Seguendo l'impreso cammino verso Bolzano arrivasi dopo Trento al borgo di

LAVIS, cui dà il nome il flume che ul appunio si scarica nell'Adige, la cui sinistra riva continuasi a costeggiare. Incontransi vari villaggi fra i quali SALURN, NEUMARKT, BRON-ZOLL avanti di arrivare a

BOLZANO. Essa non appartiene veramente all' Italia, come pure non no fa parte la contea del Tirolo allaquale è annessa. Ma questa contra e questa città sono si confinanii all' Italia, al lingua yi è si comune, si frequentate da Halani sono le fiere di Boltano, e i ser e di Rentsch, si attivo il suo commercio coll'illais, nale criminate. Èi che avremmo il torto a non risguaria duri come il punto estremo che ditopo populazione vi con la come con considera come il punto estremo che ditivide la vasta Alemagna da nol. Bella ne el acitità, il quale confiere un cati con considera con considera con considera con control c

Da Milano a Bolzano .

V. Il viaggio precedente

Casalnusterlengo . .

Borgo S. Donnino

Castel Guelfo . .

Poste . 10 1/4

ser e di Rentsch. Avvi pure un tribunale criminale. È ben fabbricata e quasi intieramente al gusto Italiano. La sua popolazione è di 3200 abitanti.

La provincia di Bolzano, benche paludosa, è molto ferille, producendo abbondanza di vino, di canape e di grano. Vi si allevano pure bestiami in gran numero, ed anche l'educazione de'bachi da seta vi ha molta estensione ed allività.

Migila d'Alem.

Somma retro . 17 -

## VIAGGIO XLVII.

#### DA MIBANO A VIENNA

## PER TRENTO ED INNSBRUCK.

|            |   |     | -   |     |     |     |      |    |     |      | D'Innsbruck a Vienna 68 3/4           |
|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|---------------------------------------|
|            |   |     |     |     | ,   | Mis | rlis | d  | 'Al | em.  | Vedi II Vlaggio XXXVIII.              |
| Da Bolzano |   | n   | len | ter |     |     |      |    |     |      |                                       |
| Kollmann   |   |     |     |     |     |     |      | :  | 2   | _    | Miglia d'Alem 84 3/4                  |
| Brixen .   | Ī |     | Ī   | Ť   |     | Ī   | -    | 1  | 3   | -    |                                       |
| Mittewald  |   |     |     |     |     |     |      | :  | 2   | _    | La stessa descrizione del viaggio     |
| Sterzingen |   |     |     |     |     |     |      | Ī  | 2   | _    | precedente ci servirà di guida sino a |
| Brenner .  |   |     |     |     |     |     |      |    |     |      |                                       |
| Steinach.  |   |     |     |     |     |     |      |    |     |      |                                       |
| Schanberg  |   |     |     |     |     |     |      |    |     |      |                                       |
|            | • |     | •   |     |     |     |      | Ė  |     |      | cul solo el siamo prefissi di dare il |
|            | 3 | lig | lia | ď   | Ale | em  |      |    | 17  | _    | dettaglio.                            |
|            |   |     |     |     |     |     |      |    |     | ~ •  | O MANUELL                             |
|            |   |     |     |     |     | ١   | ı    | A  | ti  | li l | O XLVIII.                             |
|            |   | 130 | ۸   |     | 200 | 274 |      | ^  | 579 | -    | A BORORMA                             |
|            |   | ۳   | 43  |     | N.  | 17  | L    | 41 | 18  | U    | a bologna                             |
|            |   |     |     |     | n   | r D |      |    |     | PN   | ZA E PARMA.                           |
|            |   |     |     |     | x'1 | C.D |      | •  |     | 2217 | OU D T WHITE                          |
|            |   |     |     |     |     |     |      |    | P   | oste | Poste                                 |
| Do Merano  |   | 14  | -1- | -   |     |     |      |    |     | 11   | Comma retro 40 1/.                    |

Parma. . . . . . . . .

Rublera . . . . . .

Modena . . . . .

S. Ilario (Ducato di Modena). Reggio

La Samoggia (Stati Pontifici)

Poste . 48

La descrizione da Milano a Casalpusterlengo si trova nel viaggio XLII. A Casalpusterlengo la strada si di-

vide in due rami; l'uno conduce a Cremona, e l'altro, che è quello che noi seguiamo, traversa il borgo di FOMBIO, le ville GUARDAMIGLIO,

S. ROCCO, la CA ROSSA, ove trovasi l'ufficto della dogana essendo qui li confine della frontiera austriaca verso gli stati ducali di Parma e Piacenza, e dopo aver passalo il Po sopra un ponte di barche esso c'introduce in

PIACENZA (ALBERGM. S. Marco. l'Italia, la Croce Blanca). All'epoca in cul i Romani porlarono le ioro armi vittoriose nell'alta Italia, che in altora era interamente occupata dai Gatii, quel popolo conquistatore risolvelle d'incorporare alla repubblica tutt'i paesi conquistati, e per arrivare a tale scopo stabili due colonie sopra te rive del Po, t'una a Cremona, sulla riva destra, e l'altra a Piacenza sutla riva sinistra. Essi le fortificarono e le municono di lutto quanto poteva farne una specie di posti avanzati o di fortificazioni suscettibili di difendere da quella parte I confini delle loro vaste conquiste. Quegli slabillmenti, allora puramente militari, furono fondati netl'anno 330 dl Roma, e divisero la gloria e le sventure di quei gran popolo. Alla discesa d'Aunibale in Italia, e dopo la disfatta che i Romani sosteunero vicino a Piacenza nel 536, questa città fu saccheggiata dal Cartaginesi. Nella guerra che scoppiò tra Vitelio, e Olone, nell'anno 70 dell'era nostra, l'anfiteatro di Piacenza fu Incendiato. Totita, re dei Gotti, le fece subire un assedio tanto tungo quanto ostinato. Le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini, che non si può a meno di nominare attorche si parla d'una città d'Italia, fecero soffrire a Piacenza tutte quelle fatali conseguenze che portano inevitabilmente seco le discordie civill. Questa città fu successivamente dominata dalle famiglie Scotti, Arcelli, Landi, Angulssola, e dopo questi ultimi dat Torriani e dal Visconti: ma disgraziatamente tutti questi cangiamenti ben lungi dal mlgliorarne la situazione non facevano

che peggiorarla. In fine essa toccò in divisione a titolo di sovranità alla casa Farnese. Pietro Luigi, primo duca di questa famiglia, fece pesare sopra Piacenza un giogo di lerro, e finì cot cadere sotto il pugnale di alcuni congiurati che l'uccisero, e to precipitarono dall'alto di un balcone del suo palazzo. Al presente si fa ancora vedere quel balcone ai curiosi. La famiglia Farnese si spense, e Piacenza passò in allora come Parma sollo il dominio di un Infante di Spagna, al quale essa rimase a malgrado della strepitosa vittoria riportala nel 1746. Essa divenne soggetta di questi ullimi sino alla caduta dell' impero Francese. Secondo gli ultimi tratlati . Piacenza , seguendo ll destino di Parma , fu unila agli siati dett'arciduchessa Maria Luigia.

Piacenza è una cillà vasia, bella e ben fabbricata; ma come Cremona, la sua popolazione è lungi dal corrispondere alla sua estensione; poichè essa potrebbe facilmente contenere 400,000 abitanti, mentre che in reallà non ne conta che 30,000, comprendendovi la ponolazione del sobborghi.

Le contrade di Piacenza sono generalmente vasle, ma irregolari. Ciò non ostante bisogna convenire che quella chiamata it Corso, o più semplicemente Stradone, ha poche rivali, tanto per le sue gran proporzioni. quanto per la bellezza degli edifici da cui è flancheggiata, edifici quasi tutti costrutti dal più celebri architetti. Tra questi bisogna che l'altenzione detl' amatore si porti sul palazzo FARNESE, chiamato anche la Citladella, la prima pietra del quale fu posta il 9 dicembre \$558, sui disegni dell'architetto Vignola. Questo palazzo però nou è finito che da un lato.

Le chiese di Piacenza sono rimarchevoli per la loro sontuosità, Nol citeremo in primo rango

La CATERDALE, o il DUONO, che, indipendentemente dal merito della sua architettura, contiene del preziosi a freschi del Guercino e di Zuigi Caraccio, e due bel quadri del cavaliere Landi; la chiesa di S. Francisco, la cui maestona semplicità colpisce gli intelligenti; la chiesa della Miadonna. DELLA CAMPAGNA, rimarchevole pel suo silie, e racchiudente delle belle pitture del Sogliano e dei Pordenone; la chiesa di S. Giovanni Canaus, che posstede due gran quadri, l'uno de' quali è dei cavaliere Landi, e l'aliro del Camuccini; La chiesa S. Savo, la cui architettura è di buonissimo gusto, ex.

Il palazzo Municipale eretto nei XIII secolo, quello della Cittabella, l'Ospedale ed il Teatro, sono pure edifici assai commendevoli per lo stile elegante della loro architettura.

La principale piazza pubblica di Piacenza è considerata giostamente come una delle più belle d'Italia; essa e interamente lastricata di granito, e ornata nel centro di due magnifiche statue equestri colossali in bronzo, di un sol gello, cievate sopra del piecestalli in marmo, elegantemente adorni da puttini e da bassi rilievi ugoalmente in bronzo, Queste due staroumente in bronzo, Queste due stanuccio Parnese, padre e ligito, di gioriosa memoria, questa grandopera è dovula a Francesco Mocchi, di Montevarchi.

Fuori della porta S. Lazzaro vi è il bel collegio Albanoxi, ed un miglio fuori della porta S. Antonio si può ammirare il magnifico ponte nuovo gellalo sui flume Trebbia e composio di ventidue grandi archi.

Fra gli womini di merito distinto che cobbero culla in Piacenza vanno citati: Cornazzano, Domenichi, Lorenzo Valle, Ferrante Paliavicino, Pier Maria Campi, Cristoforo Poggiali, Melchior Gioja, Pannini, il cavalier Landi, ec.

Le valiale nelle vicinanze di Piacenza sono frequentatissime dal botanici e dai eacciatori.

I forestleri non mancano di visitare ie ruine dell' anlica città di Velleja, che fi distrutta da un vuicano, o da una vainaga, Queste ruine non furono scoperte che nei 1780, benché si fossero falli degli scavi prima di quell'epoca. Gli oggetti più isteressanti trovatti in questi scavi furono trasportati al Museo di Parma; ma ciò non ostante quello che vi si vede

ancora è suscettibile d'eccitare la curiosità.

All'uscire di Piacenza per continuare il nostro stradale, si trova la via Emilia, così chiamaia dai nome di Emilio Lepido, che la fece costruire verso la metà dei VI secolo, dopo la londazione di Roma. Noi seguiremo questa via fino ai termine del nostro viaggio.

S. LAZZARO, PONTENURA, cosi chiamaio dalla riviera di Nura, che vi passa.

CADEO e FONTANA FREDDA, rendono questa strada mollo piacevole, per la loro situazione alquanto pittoresca e per li bei punti di vista che vi si trovano.

FIORENZUOLA, borgo di 3000 abitauti, nei dintorni dei quale sono le ruine della città di Velleja di cui pariammo più sopra.

Alla sinistra di questo riceo e bel terrilorio trovasi una estensione di terreni vasti e popolati che chiamansi tuit'ora

LO STATO PALLAVICINO, perché l'liiustre famiglia di questo stesso nome, oggi divisa in varj rami, ne fu per lungo tempo la sovrana.

Bosselo, Corte Maggiore e Soragna ne sono i luoghi principali. Questo principato appartenne altre volte alla provincia ed alia diocesi di Cremona: esso non ne fu diviso che nel 1603, perche ii papa Clemente VIII istitui il vescovado di Borgo S. Donnino.

I Paliavicini facevano la loro principale residenza nel castello di

L'AUSSITO, che l'Imperatore Carto V decorò del nome di città, per avervi soggiornato. Fu pure a Busseto, che dicei, anni dopo lo stesso principe ebbe una conferenza col papa
Padoi III. Un gran numero di principi, di cardinali, di generali e d'aistri
personaggi distinti intervennero in
quest'occasione, e rendeltero brillantissimo il soggiorno di Busseto. Questo luogo fu ia patria d'Uberto, d'orlando. Paliavicino e d'altri celebri
guerrieri di quell'illustre razza; esso
diced la vial anche a vary dotti fra i

The state of the s

Ŧ.

deno | ziare la citta, che passo successiv



quali teremo: Bernardino Cipeltari, poeta talino del XVI secolo, Maffeo di Busseto, gran criminalista; il padre Ireneo Affo, tetterato distinto, morto pochi anni sono; varj membri della nobile famiglia Vitali, che vi brilla anche at giorno d'orgi:

CORTE MAGGIORE è un piccolo villaggio gradevolissimo, appartenendo tutt'ora at Pallavicini, discendenti dai principali rami di Cremona e di Parma.

SORAGNA è un vecchio casiello della famiglia Meli-Lupi, di Cremona, che fu eretto in principalo dai duchi Farnese. Più iungi verso il Po si eleva il hel castello di

ZIBELLO, che trae il nome dai Chiebellini che lo fecero costruire, e viciono al quale ebbe luogo nel 1258 una sanguinosa batlaglia tra i Cremonest di Milanest, batlaglia nella quale gli abitanti di Reggio presero essi pure una oarle attiva.

Riprendendo la strada dalla quaie ci stamo un poco allontanati, noi arriveremo alla piccola città di

BORGO S. DONNINO. I Pallavicini vi possedevano un castello. Altre voite vi st rimarcava un monastero, dete di S. Colombo, che Federico II Iu obbligato di distrugarea. Questa città contiene ora diversi edifici rimarchemo di sul contiene di viversi edifici rimarchemo di sul contiene di contra di c

CASTEL GUELFO è la stazione che viene in seguio. Il suo nome indica a sufficienza la sua origine. Infatti i guelfi to fecero costruire per resistere at Ghibellini che avevano innazione riva del Taro. Al di là di questo castello si traversa il magnifico ponte che l'arciduchessa reguante Maria Luigia fece costruire sopra il Taro, e si arriva in pocti minuti a si arriva in pocti minuti a si arriva in pocti minuti a si arriva in pocti minuti a

#### PARMA.

ALBERGUI PRINCIPALI. La Posta , il Pavone, il Gambaro.

Parma, capitale del ducato dello

stesso nome, sorge in una pianura ferille, assal ben collivata e sopra le due sponde della riviera, della la Parma, che si traversa sopra ire comodi ponti. Questa città, fabricata sulta via Emiliana, è antichissima, poich si fa salire ia sua fondazione moito prima che fosse occupata dagli Etruschi.

Nell'anno di Roma 579, vale a dire 148 anni prima della nascita di Gesù Cristo. Parma divenne colonia romana siccome pure Modena. SI era in allora sotto il consolato di Marco Marcelio e di Ouinto Fabio Labeone. Sotto il Triunvirato essa ebbe mollo a soffrire daile crudeltà che esercitarono contro di essa i partigiani di Marc' Antonio. Augusto vi condusse una colonia per ripopolaria, ed essa prese in riconoscenza di tai beneficio il nome di colonia di Giulio Augusto. Dopo la caduta dell'impero romano segui la sorte di tutte le città dell'Italia superiore e fu la preda del barbari. Si costitui in repubblica dopo la pace di Costanza, ma incorse la collera di Federico II, perchè divideva le tendenze della fazione Guelfa, e che per conseguenza era sua nemica naturate. Federico II mise l'assedio innanzi a Parma nel 1247, incontrandovi una viva resistenza ; fabbricò in aliora un'altra città noce distante, e glt diede il nome di Victoria, come per manifestare ta sua certezza deila villorla.

I cittadini avendo ricevuto un rinforzo considerevole di atleati, e voiendo sciogliersi dai legami incomodi d'un lungo e ostinato assedio, si scagliarono improvvisamente sull'armata di Federico, e riportarono una vittoria si completa che Federico ebbe mal'appena il tempo di salvarsi con un piccolo numero di cavatieri. I Parmigiant distrussero da capo a fondo la nuova città, e s'impossessarono di tutti i bagagti e di tutti i tesori del nemico. Dono tale avvenimento accaduto nel 1248 essi si sottomisero voiontariamente al sovrano pontefice pel quale partegglavano. Ciò non pertanto te fazioni non cessarono di straziare la città, che passò successiva-

mente e a rapidi intervalii tra le mani dei Correggeschi, dei Visconti, degli Scatlgeri, del Rossi di S. Secondo, detia famigita d' Este, dei Toreili, dei San Vitali, del Terzi, degli Sforza, dei Francesi, degli Spagnuoli, dei papl Giulio II, Leone X e Paoto III. Passò quindi a Pier Lulgi Farnese, i cui discendenti la conservarono fino ail'estinsione degli eredi maschi. A quest' epoca Fitippo V', re di Spagna e marito di Elisabetia Farnese, entrò di nuovo in possesso di Parma, e suo figlio don Carios vi fece la sua entrata sojenne nel 1731. Cinque anni dopo questo principe avendo fatta la conquista det regno di Napoti, cedette Parma alia Casa d'Austria, che ta conservo fino nel 1743, per abbandonaria nuovamente agti Spagnuoti dopo una guerra di sette anni, Infine essa cadde in potere dei Francesi, e per una clausola del trattato di Vienna del 1815, fu ceduta atl' imperatrice Maria Lulgia arciduchessa d' Austria, che prese atiora il titolo di Duchessa di Parma, Piacenza e Guasiaila.

Questo breve riassunto basterà per dimostrare a quante vicissitudini andò soggetta questa ciltà; non fu però da questi frequenti cangiamenti di padroni ch' essa ebbe maggiormente a soffrire, poichè il suo più gran flagello fu la discordia civite.

Parma, residenza del sovrano, sede d'un vescovado, d'un supremo tribunate di cassazione, di un tribunate
ertiniate, ttene un posto distinto tra
te città di second'ordine. Essa è circondata sopra tutto il suo perimetro
d'un terrapieno che fu convertito in
un passeggio molio piacevole. At sud
vedesi sorgere un bel castelto di secondarta importanza, ma che attre
voite veniva numerato tra i formidabiti d'Itala.

Le contrade di Parma sono quasi tulte diritte, larghe e belle; le piazze pubbliche sono di una dimensione discrelamente vasta ; tra queste ultime ve n'è una a un dipresso nel centro della città e che è fiancheggiata da due portici. Quello di questi due portici che si estende ai di ià del patici che si estende ai di ià del palazzo comunale è d'una architettura magnifica.

Parma contiene un gran numero di bette chiese; ma quella che si distingue sopra tutte le altre è

LA MADONNA DELLA STECCATA, la quale, benché fabbricata al principio del XVI secolo, è d'un gusto perfetiamenle moderno; essa è in forma di croce greca e sormoniata nel centro da una belia cupola. L'interno è ornato di beliissimi dipinti. Sull'aliar maggiore ammirasi un prezioso a fresco di Francesco Mazzuola, più conosciuto sotto il nome di Parmigionino; questa pittura rappresenta Mosè, nel 1823 si costrui in questa chiesa una cappella sotterranca per rinchiudere le tombe del duotti di Parma.

LA CATERBALE è un edificio assai antico, di cui vignora l'epoca delta fondazione; si sa però che fu costrutta con magnificenza nel principio del XII secolo. Tale riedificazione è faitide. Benche questo edificio abbia titide. Benche questo edificio abbia titute le impronte del gusto di quel tempi, esso però è degno d'osservazione sotto il rapporto del rapporta del tura. Più di venti celebri artisti hanno contributio a decorare il suo interno. La votta della cupola fu dipinta per intero da Correggio.

Un attro edificio, la cui fondazione fu pure attribuita maie a proposito alia contessa Matilde, è il

Battistenio, belio e piccoto tempio di forma ottagona, costrutto nel 1160. Esso è in marmo veronese e ornato di preziose colonne.

La chiesa di S. Giovanni Evangera, si raccomanda all'allenzione, perchè contiene i primi saggi del Correggio, de' belli a freschi del Parmigianino e dei quadri di Cottesaldi, F. Francia, ec.

La chiesa di S. Antonio è assai ricca in sculture e in pitture.

Quetta dett'Annunziata conflene un buon numero di oggetti preziosi.

Le chiese di S. Giuseppe, S. Rocco, S. Paolo, Occissanti e S. Sepolcro non sono meno degne di rimarco delle precedenti.

li Palazzo Ducale è suita piazza

principale di Parma; esso si compone di un gruppo di edifici disparati. alcuni de'quall servono per uso della biblioteca, celebre stabilimento che contiene più di 100,000 volumi e 2000 manoseritti assai preziosi. Tra questi ultimi i plu rimarchevoti sono i manoscritti ebraici, raccoitt dali'abbate De-Rossi, uno de'ptú Insigni orientalisti del secolo presente. Vi é pure una collezione di circa 60,000 inclsion! tanio in legno come in rame. La collezione completa delle edizioni del celebre Bodoni non è il minor titolo di questa biblioteca per raccomandarsi alt' attenzione de' conoscitori.

L' ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI CONticne delle pitture di sommo merito, e se il numero del quadri non è molto considerevote, la qualità dei mcdesimi ne compensa la quantità, poiche vi si ammirano de' capi d'opera che invidierebbero delle gallerie più ricche, e tra gli altri: S. Gerolamo. La Madonna detta detta Scodella. Una deposizione della Croce, Il martirio di alcuni santi. Il Irasporto della Croce. La Madonna col Bambino. tutti sei del Correggio. - Due Madonne con G. C. nelle nubi, del Guercino. - S. Gerolamo. - Lina S. Maria Maddalena attribuita allo stesso Guercino. - Parecchi quadri dei tre Carracci. - La Madonna, di Van-Dick. - Il quadro conosciuto sotto il nome dei cinque santi che dicesi di Raffaello. - G. C. deposto nel sepotero, Maria Vergine ed alcuni santi, di Andrea del Sarto. Questo slesso soggetto esegulto dal medesimo artista trovasi nella galleria di Firenze. - G. C. portando la Croce, di Tiziano. A questa galleria va unito un musco di medaglie molto interessante e una colle-

zione d'antichità non meno curlose. Tra gti edifici antichi che furono rispettati dal tempo.

Il Gan Teatro Panness è senza dubbio uno del più belli e del più grandiosi nel suo genere. Ranuccio I to eresse nel 1818 sul disegni dell'architelto Gian Battista Aleotti, d'Argeula; l'apertura ebbe luogo l'anno susseguente. Esso è in legno e costruito sul modello degli antichi lea-

tri romani, e può contenere circa 10000 spetiatori. Il tempo avea già incominciato a esercitare sopra questo endificio la sua funesta influenza; ma l'arciduchessa Maria Luigia assegnò una sovvenzione annua per le riparazioni eta conservazione di questo monumento. La galteria, che racchiude le opere appartenenti all'accedemia delle Bello arti, e pure detinente del propositione d

Vicino al gran teatro Farnese ne dedicato un aitro di proporzioni minori, ma che è assal rimarchevole pe suol ornamenti e per la distribuzione luterna; esse noverato fra i principali teatri d'italia, de jure alla munificenza di Maria Luigia che hellettura di questo edificio fagrande morre al taleuto dell'architetto Nicolò Bettoli.

L'Universita' di Parma occupa un locale non meno vasto che elegante, essa fu fondata nel 1412, e rislaurata dai principe Ranuzzo Farnese.

Veggonsi a Parma varj palazzi la cul archifettura è rimarchevole, etra gli alliri: i palazzi Palazvicus, Sawirata, Tsras, Poona, ec. Presso le mura della cilti à s'innatza il palazzo, delto Da. Glasnoo, antica casa di campagna dei duchi di Parma, che è ornata d'una quantilià di begli a freschi d'sgottino Carracci, di Baglioni ed licigitani. Il vasto giardino, dal quale il palazzo trae il nome, merila un'altenzione particolare.

Il nuovo Macreto, il nuovo Mercaro de' bestiami aperti nel 1838 ed il Cimtrano meritano di essere veduti. Quest'uttimo è circondato da bei portiet; una bella cappella ne occupa il centro.

In un locale, che anticamente era il convento di S. Paolo, vedesi una camera dipinta dal Correggio, ove egli rappresentò Diana e gli attributi della caccia, ed un'attra dipinta dall'Araldi secondo alcuni, e secondo altri da Cristofror Casella.

Nel 1845 si scopersero in Parma gli avanzi di un bei teairo romano, di cui non si sa ancora i'cpoca della costruzione nè chi ne fosse il fondatore.

Parma non manca nè di stabilimenti d'isiruzione pubblica, nè d'istituti di beneficenza; polché essa possiede un collegio civile e militare, un glardino botanico, un museo di storia naturale, un Seminario, varj conventi dambo i sessi, quattro ospedali ecc. ecc.

L'Industria di questa ciltà è alquanto circoscritta; limitandosi ad atcune manifatture di stoffe di seia e di cappelli, ed atcune fabbriche di terragiia, di candele e di torce di cera.

L'Amatore delle Belle Arti non si allontanerà da Parma senza aver visitato io studio del cav. Paolo Toschi il quale occupa un rango distintissimo fra gi'incisori dell'enoca nostra.

La società di Parma è generalmente molto placevole: vi si irova dello spirito e della cultura. La popolazione di questa città monta a 40,000 anime all'incirca.

Il territorio di Parma è per la magglor parte assai fertile. Visi raccolgono con abbondanza i grani, miglio. orzo, piselli, fave, canape, lino, e delle frutta d'ogni specie. La culiura del tabacco eravi un tempo piutiosto florida: ma in oggl è proibita. La ricchezza principale del paese consisie nel bestiame cornuto, la cui specie tiene un di mezzo tra la razza svizzera e la razza ungherese. Trovasi anche una grande abbondanza di miele e di cera nella parte degli Apennini che è la più vicina del territorio di Parma. Le acque minerali di Tabbiano, poste un poco ai di sopra della città, sono celebri pe' loro effetti salutari. La lana del gregge di Parma è rinomatissima.

Veggonsi anche delle Saline considerevoil nella vaile fra il Taro e la Parma, e tra la Parma e l'Enza, una delle quali somministra annualmente sino e4,e00 quintali disale e del pezzi di petroilo (olio minerale), specle di bilume llquido ed infiammablle.

Noi diremo qualche parola dei luoghi principali dei dintorni di Parma, e cominceremo da

COLORNO. Borgo di circa 2000 abliantl. Sta sui torrente Parma, a dleci migila al nord dalla città e trè dal Po. Vi sl rimarca ll magnifico palazzo ducale con sontuose stanze. ricchl arazzi, buoni dipinti, e la statua sedente della Concordia del Canova: un piccojo teatro, il così detto potager, eantato dai poeta Innocenzo Frugoni; beilissimi glardini con parco: attiguo al teatro si osserva la chlesa di S. Liborio, ricca di marmi e di buoni dipinti, e li convento già del Domenicani. V'è ezlandio rimarchevole l'insigne Colleglata, dl recente ricostruzione e dedicata a S. Margherita, Colorno fu posseduto dal vescovi di Parma, dai signori da Correggio, da Nicoló ed Ottobuono Terzi. dalla famiglia Sanseverino e dal Sanviiali: indi nel 1612, passò alla casa Farnese e divenne luogo di delizia di quel principi.

SALA. Sia a plè di un colle alla sinistra della Baganza. Fu glà castello. Lungi un miglio dall' abitato si rimarca la famosa villeggiatura, detta il Casino dei Boschi, con un ricco parco.

BERCETO. Trovasl in Vicinanza della Spezzia. Nell'otlavo secolo Luliprando vi fondo un'abbadia di Benedeitini. Passo indi al vescovo di Parma, poscia appartenne al Fieschi, ed in seguito al Rossi. La sua chiesa, di stile gotico, e la fontana sulla plazza di forma regolare merilano osservazione.

BORGOTARO. Piccola clifi di soco ablianti, alla sinisira del Taro, in amena posizione. Le sue strade sono lastricate di pletra arenaria. Sul Taro avvi un ponte di pietra, in capo al quale trovasi un edifizio che fu già degli Agostiniani. Vedesi eziandio un maglio pel ferro, detto II Borra.

CAMPIANO. Borgo, con castello, posseduio prima dal Malaspini, indi dal Comune di Placenza, poi dal Landi, e fece in segulio parie dello stato Landese. La prima stazione di posta che si trova al sortire di Parma per andare a Modena, è li villaggio di

S. LLARIO, la cui popolazione arriva a più di 4400 anime. Questo è il primo viilaggio dei ducato di Modena che incontrasi da questa parte. Passati alcuni piccoli villaggi ed attraversata la riviera di Crostoio, sopra un ponte sufficientemente comodo, si entra in

REGGIO (ALBERGHI, La Posta, il Giglio), che deve la sua fondazione e it suo ingrandimento al console M. Emiiio Lepido. Questa città fu una colonia romana due secoli prima dell'era comune. Sotto gl'imperatori essa possedette una accademia di arti; sotto i Lombardi ebbe l suoi duchi, e nei tempi dei Cartovingi fu governata da' conti. At IV secolo fu quast totalmente ruinata; ma si riebbe del suo decadimento e acquistò tai importanza che prese parte, come alcune altre città della Lombardia, alta pace di Costanza. Essa cessò d'essere repubblica per passare sotto il dominio degli Estensi, duchi di Ferrara: riaequistò di nuovo la sualiberta: ma dopo essere stata successivamente sottomessa al Correggiaschi, al Fogilani, al Gonzaga e al Visconti fece volontariamente ritorno atia casa d' Este, dalla quale non ne fu staccata che dalle invasioni straniere di corta durata. Poco dopo l'anno 1796, si tenne in Reggio, per ordine di Bonaparte, un congresso il cul oggetto era la fondazione di una repubblica. In virtù degli ultimi trattati del 1845. Reggio è ritornata unitamente con Modena, al ducato d' Este, ii quate per dette convenzioni solenni e per diritti di successione è devoluto al primogentio di Maria Beatrice, arciduchessa d'Austria, e i'ultima della famiglia d' Este.

Reggio é situato in un territorio delizioso, sul canale navigablite del Tassone, e vicino alla riva destra del torrente Crostolo. Esso è la sede di un vescovo suffraganeo di Bolgna: possiede un governo provinciale, un ilceo, del tribunali, una biblioleca pubblica, un museo di storia naturale;

una scuola di belle arti, un conservatorio di musica, ed uno stabilimento pet pazzi, rimarchevolissimo sotto ogni rapporto. Questa elttà, circondata da grosse mura, è difesa da una cittadelta: le sue sirade sono belle aicune sono abbellite con del portici e delle bette chiese, tra te quali distinguonsi in particolar modol a

MADONNA DELLA GIOJA, tanto per la sua bella architettura, quanto pe'suoi ornamenti e te pitture che contiene.

Le chiese di S. Giovanni, di S. Agostino e S. Ilanio meritano l'attenzione del conoscitore in pittura.

LA CATTERBALE racclilude anche delle opere assal ragguardevoli. Adano e Eva, posti att' entrata di questo 
tempto, ed il magnifico mausoleo del 
vescovo Rangoni, sono opere molto stimate e dovube allo scatpello di 
Prospero Spani, delto ii Clemente.

It TEATRO di Reggio è d'una bella architettura, e l'interno è disposto con mollo gusto.

La popolazione di questa città è di 16,000 abitanti. It vino, la seta, li canape, l be-

stlami, il formaggio ed altri prodotti territoriali mantengono in Reggio un commercio attivissimo.

È la patria di motti uomini illustri in tutt'i generi. Il Correggio e Spaiianzani videro il giorno nelle sue vicinanze. Noi citeremo anche fra i naturalisti: Vallisneri, Zannoni, Corti, Venturi, Filippo Re: Ira i giureconsulti ed i matematici: Corradi, Toschi, Ruffini; tra I ellerati: Arioslo, Agostino Paradisi, Cassoli, Saiandri, Lamberti; fra gli arlisti: Ciemente, Ceccati, Lelio Orsi, Motta, detto Baffaelletto e Fontanesi.

Il ducato di Reggio era altre volte molto più esteso: esso occupava una gran parte del Mantovano e del Parmigiano. In oggi ha sessanta miglia di lunghezza sopra trenta di larghezza. Il botanico ed il pittore percorreran con frutto questa parte degli Apennini.

Noi ci limiteremo a descrivere ai nostri lettori l'iuoghi di questo territorio che occupano una piazza importante nella storia. BRESCELLO, borgo di 2000 abitanli, è situato sulla riva destra dei Po. Era una città già iliustre ai principio dell'impero romano, di cui fu una colonia.

GUALTIERI, borgo silualo nella pianura, ebbe pure a soffirie la dominazione di diversi signori nel Medio Evo. L'estensione e la bella forma della sua piazza, i tempite gli edifici generalmente ornati con gusto e disposti ablimente, rendono mollo gradevole l'aspetto di quel borgo il cui territorio è assai fertile.

CORREGGIO, piccola e bella ciltà di 4000 anime, nella quale potrassi visilare la CATTEDRALE, il PALAZZO du'suol antichi principi ed il SEMINARIO.

LA Biblioteca Modenese di Tiraboschi contiene un a nomenciatura completa degli uomine iliustri di cui Correggio fu ia cuilla, ma il suo più bei tilolo di gloria è senza dubbio d'aver dato la luce ai grande pittore Antonio Allegri, detto il Correggio.

BISMANTOVA è un borgo di 4800 anime all'incirca. Nel Medio Evo vi era un castello sufficientemente ben fortificalo; in oggi non vi st vede che l'immensa rupe sulla quale esso era costrullo. Quesla elevazione domina tutle le vicine montagne.

CANOSSA, ora piccolo villaggio di ctrca 300 abitanti, fu per lo addietro un celebre castello di proprieta della lamiglia della contessa Matilde. Nel suo ricinto Ottone difese per più di tre anni la regina Adelaide, vedova dell'imperatore Lolario II, contro Berengarlo che l'assediava. Adelaide avendo chiamato in suo soccorso Ottonc. re di Germania, questo princtpe la sposò, e fece passare con tale unione il regno d'Ilalia nella sua casa. Fu a Canossa che Matilde ricevette l'imperatore Enrico IV, ed il papa Gregorio VII, colla speranza di riconcitiarit. Dopo la morie di questa principessa la famiglia dei Canossi fu investita di questo castello e di quattro altri che vi furono aggiunti. Per ultimo Canossa, eretta in contado, fu data a tttolo di feudo alla famiglia Valentint di Modena.

CAPPINETI è un altro casiello che apparlenne pure a quest'illustre contessa, e vi si possiedon ancora vari dipiomi ilimati di sua mano e datati da Carpineti. Vi si contano non più di 140 abitanti. Vi è una sorgente d'acqua minerale molto sajutare.

NOVELLARA è una terrache racchiude 400 abitanit, e che fu un tempo un contado appartenendo ad un ramo della famiglia Gonzaga, il cui palazzo esiste tutt'ora.

QUARA è un piccolo villaggio di 60 abitanti, posto sulla montagna. Si è la che esistono quelle Terme altre volte tanto rinomate in Italia, e conosciute sollo il nome di Baineum Aquarium.

Ora sono cadule in disuso e nessuno se ne occupa, benché le virtù salutari che formarono la loro riputazione non si sieno per nulla alterate, al dire de'fisict e de'medici.

SCANDIANO, villaggio con castello, diventato celebre per aver appartenuto all'illustre conte Matteo Bojardo. Esso fu dapprima la proprietà del Fogliani, poi dei Bojardi, del Tieni, dei Bentivoglio. Questi ultimi lo cedellero al duca Francesco I. Petrarca ricevette in questo castello una spiendida ospitalità; vari principi vi soggiornarono durante la bella stagioue, ed il gran naturalista Spallanzani . vi nacque. Nel vicinato, lungo il Tresinaro, si trovano delle pletre da mulini, delle agate ed una quantità di produzioni marine. VI si rimarcano anche delle cave di zolfo e delle fontane di acque amare e salate.

Ma riprendiamo ora il segullo del nostro viagglo che abblamo momentaneamente interrotto.

All'uscire da Reggio trovasi S. MAURIZIO, ovel'Ariosto amava

lanio a riposarsi nella casa dei Maleguzzi. Dopo S. Maurizio viene

RUBBERA, borgo con castello che contlene 2000 anime. Esso è posto sul fiume Secchia. Appartenne a lungo ai Bojardt; ma Nicola d'Este io diede tu cambio del feudo di Scandiano. Si fu la che nel 1400 terminò miseramente la sua vila il tiranno Ottone Terzi, di odiosa rimembranza. A Rubbiera finisce la provincia di Reggio, ed tncomincia quella di Modena.

MARZAGLIA è il primo luogo che inconirasi sui terriiorio di Modena. Esso fu anticamente un castello costruito dal Modenesi nel 1900. Nel mezzo di quesio viliaggio, che ha 780 abitanti, scorre un canale le cul acque provengono dal Secchia

#### MODENA.

Alberghi, S. Marco, l'Italia. Modena, città capitale del ducaio

dello sicsso nome, è situata sulla riva sinisira del Secchia e sulla riva destra dei Panaro, in una fertile pianura, la di cui iemperatura ha perso assal della sua antica umidità. La citià viene citata dagit antichl storict dell'anno di Roma 856. Sotio il consolato di P. Cornelio Scipione e di T. Sempronio Longo. Essa era già città forte fino da quell'epoca e circondata da mura. Nei 590 essa fu presa dal Lombardi e ripresa dai Greci, ai quali Agiluifo la toise nell' VIII secolo. Essa ebbe poi i suoi Conti, che al IX secoio governarono la città, le provincie ed t castelli. Ciò non ostante la loro potenza non era ereditaria: essa non era che personale, avevano la facoità di decidere le quistioni di pace e di guerra e di condurre le armate. Dopo l'anno 1115, epoca della morte della ceiebre contessa Mattlde, non vi furono più Conti di Modena. Fu la allora che la maggior parte delle città d'Italia si resero indipendenti, e si fu pure a quell'epoca che Incominciarono quetie guerre di partito, il cui furore fu si funesto a tutta l' Iialia.

Nel XIII secolo sorsero tutt'ad un ratto quelle celebri e funeste fazioni, i Gueffi ed I Chibellini che, a Modena furnon chianatti gilt Agioni ed t Grasoffi. In seguito a quesie fazioni inacquero delle nuove calamità; ma in fine Obizzo II d'Este fu proclamato signore di Modena II stá dicembre 1988. Da là incominciò la dominazione della celebre casa-d'Est sopra Modena, che fu cretta in ducato verso Panno 1482. Ca fazioni però si fisve-

gliarono con maggior animosità. Passerino da Bonacossa, signore di Mantova, Manfredo Pio, Obizzo III e dieciotto altri successori furono l'uno dopo l'aitro i padroni di Modena, L' isioria di questi ultimi è moito lunga e ripiena di fatti gioriost. Ercole Iti fu senza dubbio il più magnanimo di iuttl que' diversi signori. La sua augusia e degna figlia Maria Beatrice . di rispetiabile memoria, trasmise ia sovranità di Modena al primogenito del suo mairimonio coll'arciduca Ferdinando d'Austria, governatore di Miiano. Aila cessazione del regno d'Itaiia, Francesco IV arciduca d'Austria, al quaie tutti gii stati di Modena appartenevano, fu messo in possesso dell'eredità maierna.

Modena è la residenza del sovrano e la sede dei supremi tribunali. Anticamente quesia città era circondata da mura e fancheggiata da torri: la sua cittadella trovasi ove in oggi s'innazia i piazizzo duciale. Le strade sono sensata di considera dei considera dei considera di considera di

Il palazzo Dicata, costrutto sul disegni di Bartolome «Joanzini, romano, passa con ragione per uno de' più belli delligli in questo genere che siavi in Europa, massime ora che il Duca atiuale l'ha fatto terminare ed abbetitre in varie parti. Vi è in quetos tessos palazzo una galleria di quadri, che contiene delle grandi ricchezze in pitture.

L'anica CATEDALE, nella quale venerast il corpo di S. Geminiano, vescovo e proiettore della cilità, è un monumenio magnifico, sopra tutto se si pon mente. all'epoca della sua costruzione, che chebe tuogo sui fine del secolo XI e d'al principio del XII. Questa chiesa è esternamente incrosiata di marmo, ed è da rimarcarsi che la sua architettura della consistenza del sua architettura della consistenza del proper soluto. Essa s'alloniana pure da quelto stite tu un punto principale; polche eccettuati gli archi della volita delle tre navale, gli altri hanno una forma semicircolare e non sono curvi l a sesto acuto.

Vicino alia chiesa s'innalza una gran torre che fu probabilmente costruita nel XII secolo. Essa ha 161 braccia di aliezza, e porta volgarmente il nome di Girlandina.

Le chiese plù rimarchevoli dono la Cattedrale sono: S. Domenico, S. Vincenzo, S. Francesco, la chiesa del Car-MINE, S. AGOSTINO, S. BARTOLOMEO, S. Pietro, ec., le quali contengono tutte qualche cosa degna d'altenzione. Quest'ultima, massime, ha delle pitiure e delle statue eccellenti.

LA BIBLIOTECA ESTENSE possiede circa 400,000 volumi e 5000 manoscriili preziosi tanto per la loro antichità e per le miniature magnifiche di cut sono ornati, quanto per le opere ciassiche che vi si osservano.

Questa biblioleca si glorla in oltre d'aver avuil tra i suoi conservatori degli uomini assal celebri, come: it geografo Jacopo Cantelli , l'abate Bacchini, l'illustre Muratori che vi esercitò queste funzioni per 50 anni ; Zaccarla Tiraboschi, Granelli e tanti altri.

Alla biblioteca è annesso un Museo, nel quale indipendentemente di 26,000 medaglie antiche, ammirasi una ricca collezione di medagile grèche. Gli Akcuivi segreti ducali forma-

no uno degli stabilimenti di questo genere i più commendevoli.

L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO È MUnilo di eccellenti strumenti.

Nell' edificio chiamato Albergo DEL-LE ARTI, risiede l'intendenza generale di beneficenza: vi è pure una casa di soccorso, Il cui locale è magnifico. Nelle gallerie della maestosa corte che vedesi per la prima, fu posto il Museo lanidario delle antiche iscrizioni romane e del gran sarcofagi. Dicontro l'Albergo delle Arti avvl l'Ospedale civile e militare, al quale vanno aggiunti l'anfiteatro anatomico e l'ospedale dei trovaielli.

Modena possiede una Universija. un' Accademia di Belle Arti assal finrida, varj aitri stabilimenti scientifici, ed il Collegio dei nobili, che diede degli uomini celebri nelle scienze, nelle arti, nella politica e nelle armi. Veggonsi anche vari attri stabilimenti di beneficenza, tra gli altri l'Istituzione di S. Paolo, nella quale educansi gralultamente cento figlie di bassa condizione; l'Istituto dei Bernardini e dei

Filippini, quello del Sordi-Mutt, ec. Le contrade di Modena sono generalmente vaste, ornate di portici e di bel palazzi.

I teatri sono nel numero di due, quello della Corie ed il teatro volgare. I passeggi sono estesi e piacevoil. Il Glardino Ducale, aperto al pubblico nelle ore le più comode della gloruata.

è uno del luoghi i più frequentati, Tutt'l lunedi si tiene in Modena un mercato di bestiami, che ha piuttosio l'apparenza di una fiera. Il territorio è generalmente fertilissimo, e vi si fa un commercio molto attivo di seta, bestiami, vini, acquavita ed altri

prodotti territoriali.

Modena fu la culla di molti uomini iljusiri, tra i quali noi elteremo: il pittore Nicola dell' Abate, i cardinall Tomaso Badia, Gregorio Cortese, Jacopo Sadoleto, i' istoriografo Carlo SIgonlo, l'analomista Gabricie Fallop-

pio, l'astronomo Montanari, ec. ec. La popolazione di Modena è di 27,000 anime.

LE FONTANE DI MODENA SONO UN OGgetto tanto più Interessante pel naturalista, ch' esse sono di data antichissima, e provano che i pozzi, detli Artesiani, erano gla conosciuti in Italia da lungo tempo.

#### CONTORNI DI MODENA.

ci permetterebbe di visitare certe città e certi castelli, che sono però degni di qualche atienzione; egli è per

La strada che noi percorriamo non | ciò che faremo una piccola digressione, e descriveremo i principali luoghi del territorio Modenese.

NOVI, bei borgo che apparteneva

ai Gonzaga, c poi ai Pii, conla circa 2400 abilanti, e trovasi compreso nella provincia di Carpi.

CONCORDIA è un borgo di 3800 abitanti, compreso nel ex ducato e lerritorio di Mirandoia, Egii è siluato sul Secchia.

MINANDOLA fu altre volle la capilale di un ducalo che apparlenne per molio tempo alla famiglia Pico. Essa è rimarchevole per la bella disposizione delle sue larghe strade, per le ricche abilazioni che racchiude, per le maestose rovine dei palazzo vecchio e del castello dei sovrani , massime per la regolarità delle sue fortificazioni e delle sue mura.

Ii Duomo, il Gesu' i' Ospedale sono degni di nota. La popolazione di questa cillà è di 4000 abitanti. Vicino a

MONTEGIBBIO, sul fianco stesso della collina, veggonsi quelle ceiebri sorgenlidi olio di sasso, prodottesenza dubbio dal piccolo vulcano che si osserva sulla sommità. Nel territorio di

BAVIGAZZO trovansi altri vulcanl, i quali slanciano da terra con violenza la maleria che conlengono ad un'allezza di 20 e di 30 piedi.

CASTELVETRO, altro borgo che è posto sopra un'altura, e circondato da mura: conlenente 1600 anime.

GARFAGNANA, Noi non sapremmo abbandonare le rive dell' Apuania senza visitare quel vasto piano posto tra l'Appennino e la Panla, seminato di castelli e di villaggi, tanto ricco in piante medicinali, in oliveti, in granl di ogni specie, in canape, in uvc, in castagne, in gregge, in lane, e provveduto inoltre di sorgenti d'acque minerali e termali, di mine di ferro, di cave di marmo, di carbon di terra, di gesso, di cristal di rocca, e di terre bojari. Quel territorio è irrigato dal Serchio, le cui acque sono ingrossate ed alimentate da grossi torrenti. La vaile nei mezzo della quale scorre questa riviera abonda di grotte, di caverne e di rupi inaccessibili.

La Pania è un gruppo di monti che si estendono dal golfo della Spezia quasi fino alle foce del Serchio. Essi sono staccati dal resto degli Apennini, circondano il territorio di Massa Carrara, e separano la Garfagnana dal paese di Pietrasanta, che appartiene al gran ducato di Toseana. La Pania si divide in parecchie sommili di cul i'una ricevette il nome di Pania di Corfino, e du n'altra quello ma cesa ha una vasta apertura che traversa li monie da parte a parte in forma d'arco di ponte.

Sul rovescio occidentale della Pania si osserva una fenditura che conduce ad una caverna di 70 braccia di lunghezza sopra 30 di larghezza.

CASTELNIOVO è ill borgo principale della Garfagnana. Egli e posto al piede del monti, citicno al luogo ove circondato da mura e generalmente piutosto ben fabbricato. Nel mezzo della piutosto ben fabbricato. Nel mezzo della piazza s'innalza una ricca fontana. Le chiese meritano di essere vedule, ed il pubblici passeggi vi passeggi vi patione.

MONTALFONSO è un casiello vicino a Caslelnuovo erctlo da Aifonso II, duca di Ferrara.

MAGNANA è un piecolo viliaggio di circa soa abilanti, che conllenc del-le cave d'un marmo rosso variegato, e venato a varj colori, e delle vaste grolle in cui si osserva una gran quastità di stalattiti e di sorgenti. Quelia chiamata il Polione scalurisce da una fenditura dei monte Vassorasso, e nutre una gran quanità di trotte.

li Frignano è pure una provincia monluosa del Modencse, e passa per la più fertile di tutle quelle situate sul flanco di questi Apennini.

SESTOLA è la terra principale della provincia di Frignanc: essa è difesa da un'antichissima cittadella, fabbricata sulla cima d'una rupe moilo elevatu, e che è accessibile da una soia parte. Vi si contano 800 abitanti.

FANANO, la cui popolazione è di 1000 abilanti, è un bei borgo, ornalo di bello chiese, di edifici ben costrutti, e d'una piazza molto spaziosa, ad un' estremità della quale si versa una guenti:

fonlana, le cui acque derivano dal l fiume Cimone.

Ritornando nella planura , non ci scorderemo di citare i luoghi se-

FINALE città di 6000 abitanti, costrutta sopra varie isole formate da diversi rami del Panaro. Essa è così denominala perchè si trova situala sull'estremo confine che separa il Modenese dal Ferrarese e dal Bolognese.

NONANTOLA è un altro borgo ben costrutio, e circondato da mura, che conta 5000 anime di popolazione.

L'abadia, che vi fu fondata verso In meià dei secolo VIII, è celebre per le sue ricchezze, per la sua biblioleca, e per le vicèssiludini che che a soffrire. La chiesa dell'abadia, il semiario cun atorre di no picelli d'alnario e una torre di no picelli d'alnario e una torre di no picelli d'alrano in guerra col Nodenesi, sono gli oggetti più degni d'attenzione che presenta Nonaniola.

SORBARA è un villaggio di 1800 abitanti, ove eravi un castello vicino al quale la celebre contessa Matilde sconfisse l'armata d'Arrigo, nell'anno 1004.

SPILIMBERTO contiene 1800 abilitanti all'incirca. Esso è un beilissimo borgo situato sulla riva sinistra del Panaro. La sua antica cilitadella cretta nel 1310 dai Modenesi, le sue mente ornate, gil danno un aspetto gradevolissimo. Questo borgo posside una sorgente d'acqua estremamente leggiera, alla quale si attribuiscono delle grandi virtù.

VIGNOLÁ, patría del celebre archiletto Jacopo Barozzi, più conosciuto sotto II soprannome di Vignola, e di Luigi Antonio Muratori, storico sapientissimo, è situata sopra un'altura che domina una gran parte della della companio della contra della companio della contra del

SASSUOLO è un grosso borgo di

5000 abitanti con una cittadella che appartenne un tempo al duca Francesco I. In oggi non è più che una magnifica casa di campagna.

La gran strada di comunicazione colla Toscana, che Allieri ciliamò strada poetica, è un' opera degna dei Romani. Essa fu aperta dal duca Francesco III, e si estende sopra una lungliezza di quasi so miglia. Essa passa dalle grosse lerre di

FORMIGINE, Borgo che fu glà fendo, col litolo di Marchesato, della Casa Calcagnini di Ferrara, distante 7 miglia da Modena, Quivi i Modencsi nell'undecimo secolo eressero un casiello, ed i Reggiani net 1201 vi ebbero una famosa scensitta. Altri falti d'armi accaddero presso Formigine nelle guerre che desolarono guesti paesi nel secolo decimoquarto, in cui ne fu per qualche tempo signora ta famiglia degli Adelardi. Nel 1598 passò al signori di Carpi, che lo tennero fino alla loro estinzione nel 1399, in cui fece parte del ducato di Modena.

PAVULLO. Trae il nome dalla barbara voce padule, per essere ne'suoi dintorni paludoso il terreno. È luogo antico, e nel dodicesimo secolo slassoggettò al Comune di Modena.

PIEVEPELAGO. Luogo antichissimo. Nel XII secolo si sottomise al Comune di Modena, e nel susseguenti lo possedettero vari potenti feudatari, finche nel secolo XVI ritornò all'ubbidienza degli Estensi, cul sempre tennesi fedelissimo.

FIUMALBO. Borgo di 2000 abitanti. Fu dato in proprietà a Guiberto, vescovo di Modena, nell'undecimo secolo da Bonifazio, padre della famosa contessa Mallide.

BOSCOLUNGO. Sorge in vetta a un monte, alla frontiera Toscana col ducato di Modena.

S. MARCELLO. Borgo della Toscana, nelle cui vicinanze havvi I villaggio di Gavinana, ove mori Francesco Ferruccio. Vi si osserva ezlandio una delle più rinomate fabbriche di carta, con macchine inglesi, della ditta Cini.





Riprendiamo ora la strada che abbiamo abbandonata, e rimettiamoci sulla via Emilia, ove non tarderemo a troyare

S. AMBROGIO, villaggio che ha un ponte solido sul Panaro fatto costruire da Ercole III.

Ai di là del ponte, si entra sul territorio Bolognese, e si passa da

CASTELFRANCO, ove prelendesi che sia stata data la gran battaglia tra i consoil Trzio e Pansa contro Marc' Antonio. Castelfranco è anche chiamato Forte Urbano, dai nome della fortezza che vi fece costruire Urbano VIII. Nella chiesa principale vi è un quadro di Guido.

SAMOGGIA è un piccolo villaggio che prende il suo nome dalla riviera che vi passa, ed è stazione postale. Prima di arrivare a Bologna si traversa il Sabino ed il piccolo Reno, e si percorre la strada la più ridente e la più dell'alosa.

#### BOLOGNA.

ALBERGHI PRINCIPALI, S. Marco, il Peiiegrino, la Pensione Svizzera.

Notizie Storiche, Bologna, una delle città principali degli Stati Romani. è di forma oblunga avendo qualche rassomiglianza con un bastimento di cul la torre degli Asinelli sarebbe ll grand'albero. Questa città, altre volte chlamata Felsina, è di sovente cilata da Tito Livio e da Plinio, come essendo una delle dodici capitali degli Etruschi, al quali pure questi due storici ne attribuiscono la fondazione. Ciò non ostante essa non conserva veruno de' suol antichi edifici eccettuatone l'acquedotto, detto il Mario, che ha tutte le apparenze di un' opera romana. Sulla parete della chiesa di S. Stefano vedesi ancora un architrave che appartenne anticamente ad un templo d'Iside, e che fu trovato nelle vicinanze di questa chiesa.

Durante le celebri guerre puniche, Bologna prese parte per Annibale contro i Romani, dei quali divenne poscia colonia. Essa mostrossi sempre affezionatissima alla famiglia degli Antonini. Cesare Augusto in-

grandi considerabilmente Bologna at principio della guerra contro Azio; ma sotto il regno di Claudiano, la clttà fu ridotta da un incendio in un amasso di ruine; allora Nerone, appena adolescente e che si gloriava di discendere dagli Antonini, sollecitò per la città, ed ottenne dall' Imperatore e dai Senato del soccorsi considerevoli che contribuirono a farla risorgere, Alla cadula dell'impero romano Bologna ebbe molto a soffrire dall'irruzione dei barbari in Italia. Scampata a quel flagello, essa si governò in repubblica senza alcun vantaggio per la sua tranquillità: poichè fu straziata dalle fazioni del Lambertazzi e del Geremei. Queste divisioni intestine la fecero passare sotto il dominio successivo dei Pepoli, dei Visconti e dei Bentivoglio. Carlomagno avendola tolta ai Longobardi, essa stette per lungo tempo sotto la potenza degli imperatori; ma avendo di nuovo adottato li governo democratico. esse divenne tanto forte e potente che potè stare a fronte al Veneziani. al marchesi di Ferrara, ai duchi di Milano, a vari altri principi d'Italia ed allo stesso imperatore Federico II. A quest' epoca i Bologuesl erano padroni della miglior porzione della Romagna, ma non tardarono a perderla unitamente alla loro liberia, a motivo delle discordie civili che Il dividevano. Queste discordie si accesero verso il XIII secolo, e non si spensero che dugent'anni dopo. Il papa Giulio II avendo scacciati i Bentivoglio da Bologna nel 1506, la cillà ed il territorio si sottomisero volontariamente alla Santa Sede, alla quale è poi sempre siala unita, se si eccettuano alcuni piccoli cambiamenti passeggleri.

Giogaria e Statistica, Bologna, cillà bella e ricca, è situata a circa 44 leghe e mezzo al sud-est di Milano. Essa e la residenza d'un Cardinal legalo, d'un Tribunale d'Appello per le qualtro legazioni, d'un Tribunale di Prima banza, d'un Tribunale di Prima banza, d'un Tribunale di peletro che le servono di fortificazioni, e che si estendono sopra una lunghezza di una lega ed un quarto.

La citlà è divisa in qualtro quartieri, o circondarj i e contrade sono quasi tutte lortuose e strette, esse sono per la maggior parte flancheggiate dalle due parti da portici di forma irregolare, i quali sono, senza dubbio, assai comodi pei pedestri, na che in cer'i luoghi producono una ranza di spaziosità delle contrade. Si entra nella città da dodici porte.

La CATIDMAIS, postà sotto l'Invocazione di S. Pietro, è un edidico di ordine corinto. La navata è fabbricata con delle belle proporzioni. Vi si vede l'ultimo a fresco che fu eseguilto da Lodovico Carracci, esso rappresenta l'Annunciata. Vari quadri di Ercole Graziono, di V. Bigori e di M. A. Franceschini ornano le pareli interne di questa chiesa, la cui sagrestia contiene un altro bel quadro di Lodovico Carracci.

Di tutte le chiese di Bologna la

più grande è ia

BASILICA DI S. PETRONIO. Benchè la facciata non sia ancora ultimata, questo edificio non è meno rimarchevoie per la sua belia architettura gottica e per la famosa meridiana lineata dali'iliustre astronomo Domenico Cassini, li gnomone di questa meridiana ha 82 piedi d'aitezza, e la linea 206 piedi otto poilici di lunghezza. Egii è in questa chiesa che Cario V fu coronato imperatore dal papa Ciemente VII. Tiepolo è l'autore delle Sibille che ornano le porte di questa chiesa; ii basso rilievo, rappresentante la Trasfigurazione, che si osserva nella cappella delle reliquie, è pure dello stesso artista. I disegni de' vetri colorati della cappella di S. Antonio sono di Michel'Angelo. La pittura che rappresenta S. Michele è di Fiammenghini.

S. SALVATORE. Questo edificio è costrutio sopra un bel disegno, ed è splacevole che il nome dell'architetto sia rimasio tncognito. L'Interno è ornato di quadri dei Garofato, di Gerolamo de Carpi, d'Innocenzo d'Imola, di Borrone, ec.

La chiesa di S. Domenico fassi rimarcare per le belle statue di Michel Angelo Buonarotti, di Donateilo, di Lombardi e d'altri artisti di pari rinomanza. Vi si veggono degiti a freschi di Guido, dei quadri di Francia e del Guercino; ma vi si ammira in particolar modo una delie più belle opere di Lodovico Carracci, rappiresentante S. Raimondo che nuota iu mare, sleso sul proprio manteiio. Conservansi anche in questa chiesa i resti moriali di vari personaggi ilustri, quali sono: il re Enzo, Tadeo Pepoli, signore di Bologna, Dino di Mugello. Cino di Pistoia, ex-

La Maoonsa n Galassa; racchiude del dipini di merilo, tra I quali si osservano particolarmente quelli di Michele Colonna, di Mazza, di Marza-lori Moneto. La sagrestia di questa chiesa non è meno ricca in belle opere, potchè vi si vede una Trasfigurazione dell'Abono; una Vergine del Carraccio dell'Abono; una Vergine del Carraccio del Carraccio del Carraccio del Carraccio del Abono; di Abono del Carraccio del Abono del Carraccio del Carraccio del Abono del Carraccio del Aristi sassi rinomali sassi

S. Giacono fu abbellita dalle produzioni del Carracci e d'Innocenzo d'Imola; quest'ultimo vi rappresentò una Natività di un merito distinto. La cappella dei Bentivoglio, signori di Bologna, merita l'attenzione dei conoscilori.

Non devesi lasciare inosservato il vasto e maestoso convento di Domenicani, che possedeva anticamente una ricchissima biblioteca e delle eccellenti pitture; ma benchė tali preziosi ornamenti più non esistano, questo convento conservera sempre la sua celebrità per avere servito di dimora a S. Domenico, a S. Pietro martire, a S. Raimondo, a diversi papi ed a diversi cardinali. Nell'antico locale della biblioteca, che era affatto separato dal convento, ne fu eretta un'aitra assai vasta e numerosa, composta di opere rare e sceite. Questa biblioteca è aperta al pubblico.

Dei bei dipinti racccomandano all'attenzione dei viaggiatori le chiese di S. Chiara, dei Padri Oratoriani, di S. Bartolomeo, di S. Paolo, di S. Martino, dei Irati Servita, ec.

PALAZZI E STABILIMENTI PUBBLICI. PA-LAZZO MAGGIORE DEL PUBBLICO, SOPRA IA gran plazza, Questo palazzo, costruitto net XIII secolo, ha 1480 piedi di circuito. Vi si rimarca una grandiosa scala a cordoni di 83 piedi di lunghezza, che fu eseguita sui disegni di Bramante: Il pendio ne è si dolce che si può saltrvi a cavatio. In una vasta sala di questo palazzo avvi una statuacolossale di Ercole, opera di J. Jom bardi; le altre sale contengon qua e e la degli a freschi di buona esecuzione.

Il celebre Vignola fu l'architetto del portico, detto porlleo dei Banchi, che ha 300 piedi dl lunghezza, e che s'innatza di fronte al palazzo di cui ventamo da parlare.

PALAZZO DEL PODESTA'. In questo palazzo fu rinchiuso in alfri tempi Enzio, re di Sardegna, e figlio dell'imperatore Federico. Questo principe fu faito prigloniero nel 1529 dal Botognesi, e dopo una caltività di 25 anni, egit mori in questo patazzo nel gitti mori in questo patazzo nel dal nome di quei montro con nel teonclave che portò al trono pontifico il pana Giovanni XXIII.

LA FONTANA DIL GICANTE SI eleva in faccia a questo palazzo; essa fu costrulta nel 1863, per ordine di S. Carto Borromeo, aliorché questo santo prelato escretiava a Bologna i etunioni di Legalo del papa. Lauretti è l'autore dei disegno di questa fontanzioni del para la constanta del proposito del papa. Lauretti el la constanta del proposito del Notiono del portuna questa slatua è un'opera assai rimarchevole del celebre Giovanni Bologna. La fontana del gigante è una delle più belle che vi sia in Italia.

delle più belle che vi sia in Italia. Bologna è una città mollo cetebre negli Annalt delle arti e delle scienze.

negit authat dene art le dette escenzie.

Alcuni scrittion accertation in letreprete della famoso limeria, primo interprete della famoso limeria, primo interprete della famoso interioria della famos

legi di tutte le nazioni; ma oggi non vi rimane plù che quello di Spagna, fondato anticamente dal cardinale Egidio Cavitio d'Albornoz e quello di Fiandra, fondato da Jacobs, orefice di Brusselies.

L'edificto moderno, ora unito alle scuole normall, fassi rimarcare per le vaste saie perfettamente distribute, per delle ample corti e per un magnifico anfiteatro d'anatomia.

li locale che racchiudeva l' Acca-DEMIA DELLE SCIENZE, conosciuto sotto il nome d'Istituto, è uno de' più beilt che possa vantare l'Italia tu questo genere. Esso fu fondato dal conte Luigi Ferdinando Marsigil, è ornato di eccelienti pitture, che si debbono al pennelli di Nicola dell'Abale c di Pellegrini Tibaldi. Queste sale sono ora occupate dal Gabinetti di fisica. d'anatomia, di storla naturale, di clinica, d'antichità, d'architettura militare ec. L'Osservalorio è abbondantemente fornito di stromenti d'astronomia: la biblioteca racchiude un gran numero di preziosi manoscritti, tra i quali st rimarcano gli autografi del suo fondatore Marsigii, quetti del naturalista Aldovrandi, che formano 187 volumt to foglio, e quelli di Benedetto XIV, che fece dono a questa biblioteca della sua particolare, che vi fu espressamente trasportata da Roma. Quel pontefice aggiunse a tai dono, gtà magnifico, quello di molle macchine e preziosi istrumenti. Tra ie opere a stampa che contlene questa biblioteca sono degni di nota un Lattanzio della prima edizione di Subiaco, ed un esemplare del libro di Enrico VIII contro Lutero, dedicato al papa Leone X, avendo la sottoscrizione autografa di Enricus rex.

Poco distante dall' Universilà vedesi l'antico noviziato dei Gesultt di S. Ignazio, ove trovasi ora

T'ACCADEMA DELLE BELLE ART, alla quale sonovi riuntte le gallerie di quadri preziosi, che provengono per la maggior parte da chiese o conventi soppressi, di cui indicheremo i principali.

La Madonna col Bambino e due Sante, dell' Albano, di cui questa è una delle prime opere; poichè la dipinse all'elà di veniun'anno. - Il Battesimo di Gesù Cristo - la Madonna col Bambino e quattro anglolett, tutti e due dello stesso aulore.

S. Guglielmo ginocchione davanti l'abate S. Bernardo - S. Brietro martire - S. Giovanni Battisla - S. Giuseppe - il Padre Elerno, quadro eseguilo in una sula nolle - S. Giovanni Evangelisla - S. Maria Maddalena, tutti layoro di Guercino.

Lacomunione di S. Gerolamo-l'Assunzione di M. Vergine, di Agostino Carracci. Il primo un capo-lavoro di quest'artista.

Maria Vergine, il Bambino nclle nubi- M. Vergine, il Bambino e S. Giovanni - l'Assunia - l'Annunciazione, di Annibale Carracci. Il primo di questi quadri è uno de'migliori di questo artista.

Marta Vergine In Irono col Bambino e circondala da qualtro Sanlila Trasfigurazione - la Vocazione di S. Matleo all'apostolato - la nascita di S. Giovanni Battista - la conversione di S. Paolo - Maria Vergine in gloria, di Lodovico Corracci, chiamato da'suoi condiscepoil libue, a motivo della di lui lentezza nel profittare delle tezioni de's usoi maesti.

Marla Vergine cot Bambino nelle nubi - martirio di S. Pietro, dei Cavedone. - Marla Vergine col Bambino e varj Santi - l'Annunciazione, di Francesco Francia.

Maria Vergine col Bambino nelle nubi con alcuni angioli e santi - Maria Vergine col Bambino, S. Elisabetta e S. Giovaunt Battista, di Innocente d'Imola.

La Madonna coi Bambino ed alcucuni Santi, di Francesco Mazzola, detto il Parmigianino. - La nalività dl Gesù Cristo, di Camillo Proccaccini.

La Madonna della Misericordia la Strage degl'Innocenti - un Crocillsso - Sansone - la gloria di Maria Vergine - il beato Andrea Corsini la gloria di Maria Vergine con varj Santi di Guido. Quest'ultimo quadro fu dipinio dall'autore all'età di vent'anni. - L'Assunzione, dei Sabattini. La S. Cecilia, di Raf[acllo. Questo quadro, capo d'opera del suo immorlale autore, è di un merito si distinto, che ci sarebbe impossibile il dare al lettore un'idea delia sua perfezione. Esso fu trasferito a Parigi duranle la conquista d'Italia fatta dai Francesi; ma nel 1938 fu restituito alla città di Bologna, siccome di sua proprielà.

Una Deposizione - lo Sposalizio dl S. Caleriua, del *Tiarini*. - La Madonna col Bambino nelle nubl avendo alcuni sanli al di sotto, dei *Perugino*. - La cena di S. Gregorio Magno, dei *Pasari*.

La Vergine c Gesú bambino, dipinio molto ben conservato, benctié assal antico, di Vitale da Bologna. -Una Maddalena, di Della Vite. - Il martirio di S. Agnese - la Madonna del Rosario - il martirio dei domenicano S. Pietro, capo inquistiore, del Domenichino. - Ritratto di Clemente XIII, di Menga.

VI si veggono anche delle belle slatue modellale sui resti più preziosi della scultura greca e romana.

Palazzo FAVA, contrada Galliera, n. 591. Questo palazzo distinguesi particotarmente pel bellissimi a freschi che contieue. In una delle sale vedesi una pittura, composta di tredict pezzi, rappresentante le imprese di Giasone, opera di Agostino ed Annibale Carracci, esegulta sotto la direzione del loro zio Lodovico Carracci. A quest'ultimo si debbono i dodici pezzi di dipinto rappresentante il viaggio d'Enca, i quali ornano un'altra piccola sala. Si fu pure sotto la direzione di Lodovico Carracci, suo maestro, che l'Albano dipinse sedici pezzi, che rappresentano pure delle azioni d' Enea. Questo palazzo racchiude in ottre delle buone'pitture di Bartolomeo Cesi , dl Massari e d'altri eccellenti artisti.

Palazzo Ercolani. La galleria del quadri di questo palazzo è assai ricca, e tra le altre tele di merito, essa ha una Santa Famiglia di Giovanni Bellino e una Trasfigurazione d'Imnocente d'Imola. La biblioteca di questo palazzo era altre volte assai considerevole, e tra gli oggetti rari che vi sono ancora, vedesi con Interesse un manoscritto, sul quale vi sono segnate le spese giornaliere del Guercino dal agennajo 1620 sino ai mese di sellembre 1660, avia e dire, tre mesi prima della sua morie. Li vitre mesi prima della sua morie. Li occito e nell'intervalio di 23 anni, ia sua chirata era siata di 72,175 scudi romani, e la sua snesa di 37,400.

Palazzo Mavezza-Bosnoti. Oltre l defiulti a fresco rappresenianti alcuni faill della Gerusalemme liberata del Tasso, gli ornamenti della seconda corte e quelli di varie camere, ammirasi nella galleria un ritratto eseguito dal Domenichino, e du una Sibila, mirabile lavoro di Guido, della sua prima maniera.

Paiazzo Marescalchi. Questo palazzo è parimente ricco in pitture; le più rimarchevoii sono: il giudicio di Salomone, del Giorgione, e varle opere del Correggio.

Veggonsi anche degli oggeiti rari e curiosi nel palazzi Tanara, Sampieri, Grassi, Bacciocchi, Albergati, Zambeccari, ec.

Il Conservatorio di Musica di Bologna è uno slabilimento che gode a buon dritto d'una gran ripulazione.

I teatri a Bologua sono in numero di tre, cioè: il teatro Couxnas, il teatro dei Conso ed il teatro Coxravalli, edilici tutti non meno beili che conudi. Siccome la musica e ta declamazione hanno in Bologna dei numerosi partigiaui e dei conoscilori, così questi diversi teatri sono quasi sempre aperili.

Alia porta, detla Ravegnana, si veggono innalzarsi due iorri quadrate, costrutte in mationi, la cui architettura è mollo rimarchevole. L'una di queste, chiamata

LA TORRE DEGLI ASSESSELI, dal nome di Gherardo Asinelli, che la fece innatzare nel XII secolo, ha più di 300 piedi d'allezza: la sua inclinazione fuori della perpendicolare è di circa cinque piedi. Alcuni hanno credulo che tale inclinazione sia entrata nelle combinazioni dell'architetto; ma è ben provato che devesi attribuirta al-

l'abbassamenio del ierreno sul quale essa è costrulla. Sopra questa torre ii cav. Guglielmini fece le sue prime esperienze sul moto della terra.

La seconda, detia Del Garisendi, risale a un dipresso alla stessa epoca della prima; ma la sua allezza non eccede i 144 piedi. La sua inclinazione verso l'est è mollo più considerevole di quella della torre degli Asinelli.

CIMITERO. Questo vasto edificio fu cominciaio nel 1801 sul sito della Certosa, ad una piccola dislanza dalla citià. Esso è diviso in tanti campi quanti vi sono di ordini principali nel corpo sociale, e ornato di mausolei, cenolalj scolpiti o diplnii, i quali eccilano vivamente la curtosità del forestiero, mentre conservano la memoria degl' illustri defunti, ed Impongono al visitatori rispetto e venerazione. La maggior parle delle Iscrizioni laline, e massime quelle che sono siale composie nel corso di questo secolo, sembrano appartenere ai secolo d'Auguslo, tanto è coltivata a Bologna l'arte dell' enigrafia.

Un magnifico portico composto di 600 archiche si sviluppano sopra una iunghezza di tre miglia, opera forse unica in Italia, mette la città in comunicazione coi

MONTE DELLA GUARDIA, SOPRA II quale sorge un maraviglioso tempio dedicato alia Vergine, e chiamato

LA MADONNA DI S. LUCA, perché preiendesi che questo santo abbla eseguite egli stesso le pitture che ne abbelliscono l'interno.

Indipendentemenie dal saniuario della Madonna della Guardia, che abbiamo ora citala, il viaggialore dovrà visilare ia chiesa dell'

Annunciata, ornata di un gran numero di belle pliture, e la chiesa di

S. Micrista in Bosco, altre volte convento degli Olivetani, rimarchevole solto il doppio rapporto dell'archilettura e de'bel quadri, di Carlo Cignani e di Lodovico Caracci, ch'essa racchiude.

Il passeggio di Bologna il più frequentato ed il più piacevole è quello che chiamasi la Moniagnuola. Vedesi un Anfileatro destinato agli spettacoli diurní, edificio costrutio sul modello del circhi greci, dell'archiletto *Aspari*. Vi è pure un locale destinato al giuoco del palione, che è molio frequentalo da-

gll abitatori di questa città. Nessun fiume scorre nelle vicinan-

ze di Bologna, ma questa città possiede un canale che deriva dal Reno, col mezzo della famosa chiusa di Casalecchio, opera d'idraulica giusto mente ammirala. Il forrente Savena, che scorre la vicino, è regolato nel suo corso dalla chiusa di S. Rugilio. Il canale ed il forrente meltono in moto dei mulini, dei filiatoj, deile fabbriche di carla e d'altri generi di qualche importanza.

Le arti e le scienze sono collivate in Bologna con tanto amore quanlo buon successo, come l'abbiamo già detto, ciò che non togite che l'industria ed il commercio vi sieno assai foridi. Essa contiene gran numero di filature di seta, delle fabbriche di veii per le donne assai rinomati, articolo sul quale Bologna ha una superiorità incontrastabile sopra tutte le altre cit-tà d'Italia, delle manifatture di drappid seta, di stoffed cotone, di vellu-

II, dl fabbriche di tela, di earta, di profumerie, di fiori artificiali, di liquori fiui, ec. Essa fa pure un commercio considerevole di canape e di cordami, ia cul fabbricazione occupa un gran numero di operal. I salami e i prodotti da pizzicagnoio di Bologna godiono auche di una rigutazione ben meriala.

Il terrilorio di Bologna è tantobello e fertile che gli attirò il soprannome di Bologna la grassa. Le sue campagne sono sparse di colline che producono in grande abbondanza delle noci, delle uve, dei meiloui e altri frutil.

Belogna ha la gloria d'aver dato la Belogna ha la gloria d'aver dato la companio de la companio del companio de la companio del companio dela

La popolazione di Bologna è di 70,000 abitanti, il cui carattere è generaimente franco e risoluto, e che sidistinguono per la loro attività ed il loro amore pel lavoro.

# VIAGGIO XLIX. DA WILANO A BOLOGNA

#### PER MANTOVA E CARPI.

|                          |      |    |     |     |     |    |    |    | JSLE |
|--------------------------|------|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|
| Da Milano a<br>Vedl il V | iagg | io | XL  | Лt. |     |    |    |    |      |
| S. Benedett              | o (L | uc | . d | i M | od  | en | a) | 1  | 1/4  |
| Novl                     |      |    |     |     |     |    |    |    | 1/2  |
| Carpi                    |      |    |     |     |     |    |    | 1  | _    |
| Modena .                 |      |    |     |     |     |    |    | 1  | 1/4  |
| Samoggia                 | (Sta | li | Po  | nli | fic | i) |    | 1  | 1/0  |
| BOLOGNA .                |      | ٠  | •   |     |     |    |    | 1  | 1/2  |
|                          |      |    |     | Po  | ste | 2  |    | 21 | _    |

Le descrizione del viaggio XLII a pag. 174 ci servirà sino a Mantova.

Sortemio da quella città si passa vicino al palazzo del T, si traversano i boschi dei Seraglio e di Bagnolo

prima di arrivare alla riva del Po, ove una barca ci porta all'opposiolato.

S. BENEDETTO DI POLINONE è Il primo luogo che no il nonciriamo, villaggio cetebre per la ricca abadia del monaci Cassines, che e sisteva prima del finire dell'ultimo secolo, e che fu fondata nel 884 da Ronifaccio, conte di Canossa, avo della concessa Matilia, il cui corpo fu seppelitio nella loro chiesa nel 1116. Questi monaci furono anche i signori apirituali e temporali del castelli di Governole e di Ciustello, ma i signori di Mantova seppero rivendicarne il possesso. Si trova in seguilo

NOVI, borgo con 2400 abitanti, che

appartenne un tempo al Gonzaga, poi al Pii, signori di Carpt, Al partire di là la strada è costeggiata da ambe le parti da due canali ben costrutti, le cui acque vengono dal Secchia.

CARPI è una città episcopale di 8000 abitanti, difesa da forti baluardi. Essa appartenne al Lombardi, pol alla Santa Sede, ed Infine at celebre Salinguerra che dovette cederla atla comune di Modena. Essa divenne il patrimonio del Pii al principio del XIV

secolo. Carlo V se ne rese padrone e la cedette ad Aifonso d'Este.

Carpl contiene un superbo castello antico, un bel patazzo, un seminario, una cattedrale costrutta sul disegno di Bramante, e la chiesa di S. Nicola, che non è meno maestosa della cattedrale.

Al partire da Carpi una strada vasla e diritta ci conduce rapidamente a Modena, di cui abbiamo data la descrizione alla pag. 201.

## VIAGGIO

## MILAND A BOLOGNA

#### PER MANTOVA E GUASTALLA.

|                                           | Po | st |
|-------------------------------------------|----|----|
| Da Milano a Mantova Vedi il Viaggio XLII. | 12 | 3/ |
| Borgoforte                                | 1  | _  |
| Guastalla (Ducato di Parma)               |    | -  |
|                                           |    | -  |
| Da Reggio a Bologna                       | ь  | -  |
| Vedl il vlaggio XLVIII.                   |    |    |
| _                                         | -  |    |

Poste . 24 3/4

Glunti a Mantova per la strada descrittaat vlaggio XLII, dopo di avere visitata la città ne usciremo per la porta Predella, lasciando a sinistra il Serragllo e troveremo

BORGOFORTE, antico castello che i Mantovani costruirono nel 1211, ed ergesi ln riva al Po, che appunto in tal luogo conviene di traversare, SAILETTO ed alcuni altri villaggi

precedono il borgo di LUZZARA, il quale contiene 1500 ablianti all'incirca, ed è situato sul

e I strada sino a

GUASTALLA, piccola citlà di 4000 abitanti, in cui i supremi pontefici Urbano e Pasquale tennero un concilio generale. Segui la sorte ora di Parma, ora di Montova, ed or di Cremona. Appartenne a quest' ultima città e divenne poscia una signoria della famiglia Torelli, che la vende a Don Ferrando Gonzaga. In quest' uitimo secolo cessò di appartenere ai Gonzaga e venne unita al ducato di Parma. Guastalia possiede una bella Cattedrale, un Seminario, una Biblioteca pubblica, ed una Scuoia di musica.

Sortendo di Guastalla bisogna attraversare il Crostolo, che ci accompagna per qualche tempo aila nostra sinistra. La piccola citta che si scorge datlo stesso lato è

CORREGGIO, che abbiamo descritto alla pag. 200. Si giunge poi a

REGGIO ed indi a MODENA, la descrizione delle quali è alle pagine 190 Crostolo, lungo cul si continua la e segulto.

## VIAGGIO II.

# DA CREMONA A PARMA.

| Da Cas | MON | A a | C   | ico | gn | olo | ٠.  |    |   | 1 | -  |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|---|---|----|
| Pladen | а.  |     |     |     |    |     |     |    |   | 1 |    |
| Casalm |     |     |     |     |    |     |     |    |   |   |    |
| Parma  | (D  | uc  | ato | d   | P  | ar  | me  | 1) | • | 2 | -  |
|        |     |     | •   |     |    | D   | OB! |    | _ | 5 | 11 |
|        |     |     |     |     |    |     |     |    |   |   |    |

La strada medesima che abbiamo percorsa da Cremona a Pladena, pag. 178 nell'andare da Milano a Venezia per Mantova, dovrá servirci sino a Piadena. Ma partendo da Piadena dovremo prendere la strada maestra che fra poco troveremo alla diritta, e che ci condurrà primieramente a 8. GIOVANNI IN CROCE, borgo di 1400 abitanti, ed avente un castello, che il famoso Cabrino Fondulo vi feec costruire al principio del XV secolo, e di cui vien falta menzione nelle guerre dei secoli successivi. Poco dono si giunge a

CASALMAGGIORE, piccola città commerciale, che contiene 8000 abitanti all'incirca. Ciò che offre di più nolabile sono gli argini che vennero innaizali per garantiria dalle innondazioni del Po, le quali molte volte le divennero inneste. Il governo spese per tale operazione circa un milione di franchi.

SABIONETTA, altra piecola città nelle vicinanze di Casalmaggiore, contiene 6000 anime di popolazione; è atualmente distante dal Po qualtro miglia, mentre ne era vicinissima nel X secolo. Appartiene alia provincia di Mantova.

A Casalmaggiore si Iraversa il Po, ed in breve tempo si giunge a

COLORNO, borgo di 1800 abitanti, posto sul torrente Parma. Vi sirimarcano un palazzo ducale e del bellissimi giardini.

Da Colorno a Parma la stradapassa per belle campagne molto fertili e ben collivate. Per la descrizione di Parma vedasi la pag. 196.

## VIAGGIO LII.

## DA MANTOVA A BRESCIA.

La strada da Mantova a Goito é comoda e aggradevoie. GOTTO é posta sulle sponde del

fiume Mincio , tra il lago di Mantova e quello di Garda. CASTIGLIONE , borgo ragguardedi Mantova; viene soprannominato deile Stiviere per distinguerlo da un altro borgo dello stesso nome.

MONTECHIARI è il villaggio che viene in seguito.

Da Montechlari a Brescia si attraversa un paese fertille e popolato, ma prima di giungere a Brescia si passa il canale detto Navigilo. In vicinanza di Montechiari vi ha una vasta pianura destinata agli accampamenti delle truppe ed alle grandi evoluzioni miiltari.

CASTIGLIONE, borgo ragguardevole di 3000 anime, è situato al nordi dasi la pag. 136.

## VIAGGIO LIII. DA MANTOVA A TRENTO

#### PER VERONA.

|              |    |    |    |    |     |    |   | P   | osle | 1      |    |     |     |    |    |     |     |    |   |      | ste |
|--------------|----|----|----|----|-----|----|---|-----|------|--------|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|---|------|-----|
| Da MANTOVA a | 1  | Ro | ve | rl | oei | ia |   | 1   | _    |        |    |     | S   | om | mo | 1 7 | eti | ro |   | 8    | 1/0 |
| Verona       | ,  |    |    |    |     |    |   | 2   | 1/2  | TRENTO |    |     |     |    |    |     |     |    |   | 1    | 1/2 |
| Volargne .   |    |    |    |    |     |    |   | 1   | 1/0  |        |    |     |     |    |    |     |     |    | _ |      |     |
| Peri         |    |    |    |    |     |    |   | 1   | 1/4  |        |    |     |     |    |    | p   | osl | e  |   | 10   | _   |
| Ala (Tirolo) | ١. |    |    |    |     |    |   | 1   | 1/4  |        |    |     |     |    |    |     |     |    |   |      |     |
| Roveredo .   | ,  |    |    | •  | •   | •  | • | , 1 | _    | Lad    | es | cri | zio | ne | di | Ve  | ro  | na | ė | illa | pa- |

Posle . 3 ½ daie descritto alla pagina 490.

## VIAGGIO LIV. DA VICENZA A TRENTO

#### PER BASSANO.

|          |     |     |      |    |      |    |    |    |   | Po | ste |
|----------|-----|-----|------|----|------|----|----|----|---|----|-----|
| Da Vices | (ZA | a C | 111: | ad | ell: | a. |    |    |   | 1  | 3/4 |
| Bassano  |     |     |      |    |      |    |    |    |   | 1  | -   |
| Primola  |     |     |      |    |      |    |    |    |   |    |     |
| Borgo    | (T  | iro | lo)  |    |      |    |    |    |   | 2  | _   |
| Pergine  |     |     |      |    |      |    |    |    |   | 1  | 1/4 |
| TRENTO   | ٠   |     |      |    |      |    |    |    |   | 1  | -   |
|          |     |     |      |    |      | P  | 08 | te | - | 9  | 3/. |

Il primo luogo di fermata che si trova lasciando Vicenza si è

CITTADELLA, di cui abbiamo parlalo alla pag. 183. A Citladella abbandonando la strada maestra, la quale conduce a Treviso ed a Udine, prenderemo quella che el condurrà a

BASSANO (Albergo della Luna), piccola città di 10,000 anime, bella, commerciale, e situala sul fiume Brenta. Possicede due teatri, un Ginnasio, una Seuola di disegno, una Galleria di quadri, un Giardino botanico, un Gabinetto di mineralogia, ec. Fra le varie fabbriche che esistono in questa città e ne' suod d'incri, quelle de'e cappelli di paglia acquisiarono un grado et evato di prefezione.

Bassano è la palria di Giacobbe da Donte, emilo ad un tempo del Tiziano e del Correggio, del celebre incisore Volpalo, dei naluralista Brocchi, morto in Africa net 1928, e di Ferracina. Giacobbe da Ponte, I suoi qualtro ligli, ed altri pittori di quella seuola tasciarono in questa eltib buon numero di belle pittore. Ferracina del periodi del pittore del pittore. Periodia la properio del periodi del l'ingegnere Casarotti. Trovast nei contorni

ASOLO, piccola città di 3400 abitanti, culla di varj uomini illustri. Ergesi in cima ad un'allura presso alla sorgenie dei fiume Musone.

Vicino ad Asolo esisiono degli avanzi di un acquedotto romano.

Da Bassano seguendo la strada

verso il nord fra mezzo a monti talvolta rapidi e disastrosi, dopo S. Nazario si passa vicino ad

OLIBRO, posto sulla riva desira della Brenia, ove merila di essere visilata una grolla alquanto grande con molit e ben variati stalatilit, avente un lago presunto circa 36 metri, sul quale girasi in una harchetta per vederia. Quesia grolla, che pel magico suo effetto gareggia, se pur non suta per sulla per sulla per sulla per è generalmente conosciula che da una dozzina d'anni. Arrivasi dono a

CARPENE, villaggio ragguardevole di 2000 abitanti, che fu nel 1796 teatro di un fatto d'armi di qualche importanza. Il villaggio seguente di

CISMON è ancora più notevole. Viene menzionato nelle memorie del XII secolo, epoca in cul vi si vedeva un castello che apparteneva ad Ezzellno, il quale possedeva inoltre dei beni considerabili su quel territorio.

Sulla riva det fiume Brenla, ed in mezzo al monll che convlen superare trovasi

PRIMOLANO, villaggio diventato celebre per la batlaglia che ivi si diede al 7 settembre 1796. Quivi è la posta de cavalli e la frontiera del Regno Lombardo-Veneto verso il Tirolo.

Presso Primolano vedonsi gli avanzi dl un forle in parte scavato in allo dello scoglio a picco che vi è, per mezzo del quale i Veneziani chiudevano la valle guardandota dat Tirolo confinante.

Da questo punio si entra nella VAL-SUGANA e si passa per GRI-GNO, OSPEDALETTO, CASTELNUO-VO, MASI, e quindi a

LEVICO, grande e bel borgo con castello, i cui dintorui comprendono delle miniere di ferro, e sono fertili di vigneti che danno vini eccellenti.

Dopo PERGINE passando il fiume Fessina si arriva a Trento già descritto alla pag. 191.

### VIAGGIO LV.

## DA VICENZA A POSSACHO.

Per andare da Vicenza a Possagno ia più breve strada è quella che passa per Bassano di cui abbiamo parialo nei viaggio precedente.

Sortendo da Bassano, la strada s'inoltra verso il sud in mezzo a colline, e nel girare intorno alle Alpi rivolgendosi al nord, passa per

CRESPANO, dove traversa un torrente quasi sempre asciulto: in cotal luogo chiamalo Saito di Crespano, non è gran tempo ch'era sialo gellato un ponte magnifico, il cui arco aveva o metri di corda, ed era, dopo quelio di Verona, il più largo ponte di un solo arco dello sialo Venelo; ma fosse difetto di costruzione, fosse cattiva qualità del materiali, dello ponte rovietto coli medicipo chera sialo conrente di nuovo come altre volto. Altualmente un nuovo ponte venne cositutto cie dieso i più solido del nrimo.

POSSAGNO, grosso villaggio di 1900 abilanti, è la palria di Antonio Canova scultore, che sali, pel suo genio, ai più allo grado di perfezione nell'arle sua. Il tempio di cui diede egli slesso il disegno, è un monumento dell'amore di lui per la sua patria.

Quest' edificio, tutto fabbricalo di marmo, s' incominciò nel 1819, e non venne terminato che nel 1850, olto anni dopo la morte di Canova.

Trovasi in una situazione vantaggiosa, ed è una imilazione del Panteon di Roma: vi si possono nolare però alcuni difetti: lo scalone esteriore, per esemplo, è meschino al paragone della grandezza imponente del tempio; nell'interno non si rinviene alcun oggetto sopra il quale possa fissarsi l'attenzione dello spetlatore; il quadro dell'allar maggiore, dipinio dallo stesso Canova, e rappresentante una Discesa dalia Croce, si perde nell'immensilà dell'edificio: anche l'altar maggiore non è proporzionato alla forma interna, ed I due altari lalerall mancano di nobillà architettonica. Però adonta di tutti questi difetti, quando si considera che l'archilelto di quesio tempio era il più grande scullore del suo secolo, lace la critica, esi rimanesorpresi delle vasti cognizioni di Canova in un'arte a cui non aveva parlicolarmente rivolti i suoi studi.

colarmente rivoit i suos study, or introduced de canova di dere "Attimuma in morio di canova di desto tempio, decorando di sculture l'aliar maggiore ed i due aliari laterali, e di eseguirne in marmo i dodici aposioli, di grandezza colossale, cie vi si scorgono dipinti da Demin; ma la morte togliendo alle belle arii questo celebre artista, gl'Impedi l'esecuzione de 'estudi progetti. Si fa acidi la spesa occasionala dalla costruzione di questo tempio.

Una biblioteca ed un museo, composto del modelli in gesso delle sculture di Canova, vedonsi in Possagno nella casa della famiglia di questo grande arlista.

Per ritornare da Possagno a Bassano si può canglar strada, e prendere il caumino che passa per Asolo.

Se però si volesse procedere innanzi da Possagno verso la Pieve per Cavaso non si larderebbe a trovare il torrente che abbiamo nominalo, pres-

so ad un piccolo villaggio detto MULINETTO DI PEDEROBBA. Colà il viaggiatore non dovrà mancare dal mettersi al balcone dell'osleria, per ammirare la slupenda vista che presenta il torrente : noterà pure dal posto medesimo un'opera veramente ammirabile del celebre Fra Giocondo. il quale profillando di una rupe che sporge innanzi nel letto della Piave. aperse in colai luogo un canale chiamalo la Brentella, le cui acque vanno ad alimentare diverse manifatiure, e portano la fertilità nelle campagne di varj villaggi, i quali non avrebbero potulo sussisiere senza il soccorso di late elemento.

Vicino a Pederorba la strada postale, che va da Belluno a Feltre, può agevoimente condurci a Treviso.

# VIAGGIO LVI. DA VICENZA A RECOARO.

|                     |     |            |      |     |     |     |    |         | Po       | ste       |
|---------------------|-----|------------|------|-----|-----|-----|----|---------|----------|-----------|
| Da Vicenza          | a   | Pa         | ıla  | zze | tte | ٠.  |    |         | 1        | 1/2       |
| Valdagno            |     |            |      |     |     |     |    |         |          | _         |
| RECOARO .           | ٠   |            |      | ٠   |     |     |    |         | 1        | _         |
|                     |     |            |      |     | P   | 05  | te |         | 3        | 1/2       |
| NB. Da<br>settembre | l i | me:<br>clu | si.  | di  | gi  | ug  | no | fi<br>n | no<br>Om | al<br>ni- |
| bus fa var          | ie  | ve         | ille | e a | 1 9 | 710 | rn | o i     | l        | ra-       |
| verso da F          | ic  | en.        | za   | a.  | Re  | coc | ro | . 6     | ind      | ala       |

e ritorno. VALDAGNO, piccoto borgo di più di 3000 anime, è discosto da Recoaro circa due legije.

RECOARO, è un grosso borgo rinomatissimo per le sue acque minerall, la cui celebrità si è talmente estesa, che nei mesi di luglio e d'agosto è frequentato da una quantità di stranieri di tutte le naziont. In esso trovansi degli eccellenti alberghi forniti di tutto ciò che può essere necessario alle persone che vanno a Recoaro, sia per oggetto di satute quanto per godere della scella società che colà vi si riunisce. I contorni di Recoaro sono ameni e presentano vari bei punti di vista.

# VIAGGIO LVII.

# DA VERONA A RECOARO.

| Da Verona a                  | 1 | Cal | di | ero | ٠. |   |   |   | 4 | oste |           | S | m | ma | . r | etr | .0 |   | 3 | 1/a             |
|------------------------------|---|-----|----|-----|----|---|---|---|---|------|-----------|---|---|----|-----|-----|----|---|---|-----------------|
| Montebello .<br>Palazzetto . |   |     |    |     |    | ٠ | ٠ | ٠ | 1 | -    | Valdagno. |   |   | ٠  |     |     |    |   | 1 | _               |
|                              |   |     |    |     |    |   |   | - | - | 1/2  |           |   |   |    |     |     |    | _ | - | 'l <sub>k</sub> |

## VIAGGIO LVIII.

## DA VENEZIA A MIBANO

|             |   |   |    |     |   |    |    |    | P | oste |                    |      | ste |
|-------------|---|---|----|-----|---|----|----|----|---|------|--------------------|------|-----|
| Da VENEZIA  | a | М | es | tre | ( | pe | ra | a- |   |      | Somma retro        | . 13 | 3/4 |
| cqua).      |   |   |    |     |   |    |    |    | 1 | _    | Brescia            | . 1  | 1/0 |
| Dolo        |   |   |    |     |   |    |    |    | 1 | 1/2  | Ospitaletto        | . 1  | _   |
| Padova .    |   |   |    |     |   |    |    |    | 1 | 1/2  | Chiari             | . 1  | _   |
| Artesega.   |   |   |    |     |   |    |    |    | 1 | _    | Caravaggio         | . 1  | _   |
| Vicenza .   |   |   |    |     |   |    |    |    | 1 | 1/4  | Cassano            | . 1  | _   |
| Montebelio  |   |   |    |     |   |    |    |    | 1 | _    | Cascina de' Pecchi |      | _   |
| Caldiero    |   |   |    |     |   |    |    |    | 1 | 1/0  | MILANO             | . 1  | 1/0 |
| Verona .    |   |   |    |     |   |    |    |    |   | _    |                    |      |     |
| Castelnuovo |   |   | -  | i   |   | i  |    |    | 4 | 1/0  |                    |      | _   |
| Desenzano   |   |   |    |     |   |    |    |    |   |      | Poste .            | 21   | 3/. |

La descrizione di questo stradale Poste . 43 3/4 trovasi al viaggio XLI.

# VIAGGIO LIX. DA VENEZIA A MILANO

#### PER MANTOVA.

| Da Veseza a Mestre (per a cuu )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |    |    |     | F  | 05 | le |    | 14 | 3/4  | dasi li vi | ı de<br>aggi | scr<br>lo : | XLI | one<br>II. | e d | ella | i Si | tra      | da | ve   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|------|------------|--------------|-------------|-----|------------|-----|------|------|----------|----|------|
| Da VNEEDA a Mestre (per a-cqua)   1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bozzolo      | :  | :  | :   | :  | :  | :  | :  | 1  | 1/2  | Dan I      |              |             |     |            |     |      |      | •        |    | -    |
| Da Visezia a Mestre (per a-<br>cqua)   1 -   Piadena   Somma retro   14   Dolo   1   Visezia   Piadena   1   Visezia   Piadena   1   Visezia   Visezia   1   Visezia   1 |              | Lo | mi | bar | di | a) |    |    | 1  | 3/4  |            |              | •           | •   |            | •   | •    |      | <u>.</u> | _  | -/9  |
| Da VNEEDA a Mestre (per a- cqua)   1 -   Pindena   Somma retro   14 -   Dolo   1 / Cicognolo   1 / V   Monselice   1 / V   Microna   1 / V   Lodl   Lodl   1 / V   Microna   1 | Nogara       |    |    |     |    |    |    |    | 1  | 1/0  | MILANO     |              | •           | •   | •          | •   |      |      |          |    |      |
| Da VNEEDA a Mestre (per acqua)   1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Legnago      |    |    |     |    |    |    |    | 1  | 1/4  | Melegna    | <br>no       | •           | •   | •          | ٠   | ٠    | ٠    | •        |    |      |
| Da Veneza a Mestre (per a-cqua)   Cqua)   1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montagnana   | ٠. |    |     |    | :  | :  | •  | i  |      | Lodi       | ieri         | en          | go. | •          | ٠   | ٠    | ٠    | •        | 1  | -    |
| Da Verrita   America (per acqua)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Esle         |    |    | :   | :  | •  | •  | •  | :  |      | Casalone   | ton          | е.          |     | ٠          | ٠   | ٠    | ٠    | ٠        | 2  | -    |
| Dolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Monselice .  | •  | •  | •   | •  | ٠  | •  | •  | :  |      | Cremona    |              |             | ٠   |            |     |      | ٠    |          | 1  | -    |
| Da Venezia a Mestre (per a- cqua)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Padova .     | •  |    | •   | •  | •  | •  | •  | :  |      |            | ο.           |             | •   |            |     |      |      |          | 1  | 1/4  |
| Da Venezia a Mestre (per a- Somma retro 44 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dolo.        | •  | •  |     | •  | ٠  | ٠  | •  | •  |      | Piadena    |              |             |     |            |     |      |      |          |    | 3,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DR VENEZIA : |    | me | str | е  | (p | er | a- |    |      | 1          |              |             | Son | ım         | a 1 | ret  | .0   |          | 14 | 3/   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Do Verren    |    |    |     |    |    |    |    | P  | oste | I          |              |             |     |            |     |      |      |          | P  | oste |

# VIAGGIO LX. DA VENEZIA A BOLOSNA

#### PER FERRARA.

|                       |           |     |          |      |      |      |     |   | P | 98 |
|-----------------------|-----------|-----|----------|------|------|------|-----|---|---|----|
| Da Venezi.<br>Vedi il | ≀а<br>Vla | Mο  | ns<br>io | elie | ce   | de   | nl. | • | R |    |
| Rovigo .              |           |     |          |      |      |      |     |   | 1 |    |
| Polesella,            |           |     |          |      |      |      |     |   | 1 |    |
| Ferrara<br>Malaiberg  | ຸເ        | ila | 14 1     | Poi  | ıli, | lic, | D.  | ٠ | 2 | •  |
| Argine .              | ٠.        | :   | •        | •    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠ | : |    |
| BOLOGNA .             |           | :   | :        | :    | :    | :    | :   | : | i |    |
|                       |           |     |          |      | _    |      |     | _ | _ | _  |

Posle . 43 1/2

Lo stradale da Venezia a Padova è alle pag. 151, e da Padova a Monselice a pag. 183.

Uscili da Monselice dopo allraversato il canale Gorzone ed il fiume Adige arrivasi a

ROVIGO, piccola citlà popolala da 9000 abitanili all'incirca.

li Palazzo della Citta'ossia del Podestà sorge sopra una gran plazza, il cul ornamento principale è una colonna di sasso, in cima alla quale stava anticamente il Leone di S. Marco. Il Tratta è spazioso e ben fabbricato;

LA CATTEDRALE merlla pure di essere
ty vedula. Ad un lato estremo della citla rimarcasi una vasia cappella di
ty,
forma rolonda, esternamente circondala da un portico sostenulo da colonne; stale cappella, ove si venera
ty, una immagine della Vergine, è tappezzala di quadri volivi, che sono la
maggior parte della senola Veneriana.

maggior parte della scuola Veneziana, Sortendo da Rovigo, la sirada si abbassa sensibilmente e conduce alla riva del canal Bianco, dislante otlo miglia. Si traversa codesto canale sopra una chiatta, e cosleggiando in seguito la riva sinistra del canale della Polesella poco s'indugia ad arrivare al villaggio dello slesso nome, collocalo precisamente dove delto canale sbocca nel Po. Si passa il canale sopra un ponte, e si costeggia indi il Po sino in faccia al ponte di Lago Scuro; colà si traversa il fiume sopra una chiatta pagando un tenue diritlo, e si giunge presto a Ferrara, cilla dello Stato Pontificio.

Nell'estate si può abbreviare di mezza posta il cammino, traversando il Po alla Polesella e recandosi a Ferrara dalla parte di Francolino.

Il viaggio da Veneria a Ferrara può anche farsi per acqua. Primieramente si naviga sulla laguna costeggiando l'Isola di Malamocco, pol quella di Chioggia in cui vicinanza si entra nella Brenta. Dopo avere rimontato il flume per pochi momenti, si entra nel canaie di Valle, scavato nel 1857, eche si congiunge all'Adige a Cavanella. Si risale questo fiume fino a Tornova: poi prendendo il canaie di Loreo, poco si tarda a ritrovarsi sul Po, che si ascende in seguitosino a Ponte di Lago Scuro, vicino a Ferrara.

FERRARA (Alberom, i Ire Mort, le re Corone) éstuata a poca dislanza di uno del rami del Po, ed in una plamar ferile naturalmente, ma che, non essendo abbastanza elevala al disopra quileja fu rovinata da Altita, alcuni quileja fu rovinata da Altita, alcuni quileja fu rovinata da Altita, alcuni propieta del porte del propieta del porte del porte

Verso l'anno 533, l'Esarca di Ravenna, che governava pell'imperatore di Costantinopoli, la fece circuire di mura. Divenne pol in breve tempo una delle città più fiorenti d'Italia.

Ora non rimangono in Ferrara che delle vestigia della sua antica magnificenza: la sua popolazione è ridotta a 89,000 abitanit, edi la suo commercio non è punto ragguardevole. Questa città, che attualmente formaparte degli stati del Papa, ha un aspetimente in successiva della comportante: la seu estrade sono d'ill'importante: la seu estrade sono d'ill'insperia della città della città della città della città della dibunda della Gibera della dibunda della Gibera della dibunda dibunda della dibunda dibunda dibunda della dibunda dibunda dibunda della dibunda dibunda dibunda dibunda della dibunda dibunda

Gli edific pubblici e privati sono belli: la cittadella , situata a ponente della città, è grande, forte e regolare. Nel mezzo della città havvi un castello, antica residenza del duca, ove risie de attualmente il cardinale Lega-19

to; tate castelto è circondato di acque e fiancheggiato da quattro grosse torri. La Catterrale, bella chiesa eretta

in forma di croce greca, possiede la tomba di Lulgi Gregorio Giraldi, pitture di Garofalo, e sculture di A. Ferreri.

Le chiese di S. Francesco, S. Mania Di Vano, S. Assena he Transin, e principalmente quella de' Bendertrin, over era il sepotoro dell' Ariosto, trasportato di poi al Liceo pubblico, offrono delle pitture e scutture di molto merito. In una delle Sale del convento alternate all'utilima di dette chiese, si ri-tenente all'utilima di dette chiese, si ri-dido coneguito de Remdetto Carrofato, discone espiti che Remdetto Carrofato, vi raffigurò questo poeta fra S. Caterina e S. Sebastiano.

rina e S. Sebastiano.
Nella chiesa di S. Domenico si vedono i sepoleri dei due poeti Strozzi,
di Nicota Leoniceno, di Lelio Calcagnini e di altri scienziati, che hanno
contribulto ai risorgimento delle lettere.

Il palazzo del Massynaro, ed il Tararo, che per la sua grandezza e per il merilo della sua architettura vien posto nel numero de più belli teatri d'Italia, meritano io sguardo delio straniero, siccome ia Casroa, attualmente convertita in pubblico Cinitero. Questo immenso edificio occupa per del per del per del per del per del della per della piccola ettia di Mirandolia.

Nell' Ospitale Di S. Assa mostrasi ancora la cameretta a piano terreno, ove il Tasso fu rinchiuso, sotto il pretesto di pazzia, per ordine del duca Alfonso, ch'esso aveva immortalato nel suo poema. In essa leggonsi varie iscrizioni che hanno rapporto alla prigionia del Tasso.

L'Unvussra', altrimenti detta il liceo, possiede una bibliocea ricca di libri e di manoscritti preziosi, rra i quali contansi gil scritti autografi di vari poeti e saplenti illustri, fra cui del Tasso, di Guarini e dell'artiosto, dei quale conservasi anche la sedia e il calamajo. Net medesimo lecale si vede una betta raccolta d'iscrizoloni, di medaglie e di altri oggetti d'antichità, trovati ad otto miglia circa dalla città, seavando nel lougo ove pretendesì che fosse l'antica Ferrara: il Gabinetto di fisica non manca di macchine; ed il Giardino botanico è ben collivalo. Si mostra anche a Ferrara la casa di Guarini, dove fu rappresentato per la prima volla il Pastor Fido; e nella contrada di Mirasoche havvi la casa dell'ariosto, sulla qualesi legge una elegante iscrizione in lode di quell'iltalico Omerul'iltalico

Fra le pubbliche plazze distinguesi la plazza Ariostea, altre volte Napoleone, nel mezzo della quale vi è una bella statua rappresentante l'Ariosto.

I Tribunali Civili e di Commercio sono nel nuovo palazzo costruito sulla piazza della Catledrale, e che si chiama il palazzo della Ragione.

Non diremo che l'aria di Ferrara sia assolulamente sana; ma non esitiamo ad assicurare che ne venne esagerata di molto l'insalubrità.

Il territorio di Ferrara è tagliato da molti fiumi, ed è per conseguenza logna vedasi la pag. 205,

paludoso: però abbonda di frumento, ed offre dei pascoli grassi ed estesi: la pesca, ed in particolare quella che si fa nella valle di Comacchio, è uno de' più importanti prodotti del passe.

Non è possibile di viaggiare nei conforni di Ferrara senza del Po. Inparlare delle innondazioni del Po. Infatti nulla havvi di più imponente dell' aspetto di questo fiume, tanto per I sua ampia estensione, quanto per I canali che terminano in esso, I luoghi che lo circondano, e la quantità prodigiosa di barche ond'è coperto: ma d'altra parte questo medesimo fiume è così terribile ne'suol staripamenti, che al minimo ingrossamento delle sue acque sparge l'allarme da per tutto ove passa.

Ferrara e le campagne a lel prossime hanno sofferto molto dalle innondazioni avvenute nell'autunno del 1839.

Il rimanente della strada da Ferrara a Bologna non offre nulla d'Interessante. Per la descrizione di Bologna vedasi la pag. 20%.

## VIAGGIO LXI.

## da venezia a innsbruck

# PER LA GRAN STRADA DELL'ALLEMAGNA.

| Da Venezia a Mestre |    |     |   |    | 1   | 1/2 | Somma retro . 16 3/4                    |
|---------------------|----|-----|---|----|-----|-----|-----------------------------------------|
| Treviso             |    |     |   |    | 1   | _   | Mittewald 1 1/4                         |
| Spresiano           |    |     |   |    | 1   | _   | Sterzing 1 -                            |
| Conegliano          |    |     |   |    | 1   | _   | Brenner                                 |
| Serravalle          |    |     |   |    | 1   | _   | Steinach                                |
| Santa Croce         |    |     |   |    | 1   | _   | Schönberg                               |
|                     |    |     |   |    |     |     | INNSBRUCK 1                             |
| Perarolo            |    |     |   |    | 1   | _   |                                         |
| Venas               |    |     |   |    | 1   | _   | Poste . 23 -                            |
| Ampezzo             |    |     |   |    |     |     |                                         |
| Landro (Tirolo)     | ٠. |     |   |    | 1   | 1/4 | Da Venezia si passa a Mestre colla      |
| Niedendorf          |    |     |   | ٠. | 1   |     | strada ferrata , e di la a Treviso ed a |
| Brünnecken          |    |     |   |    |     |     |                                         |
| Unterwintes         |    |     |   |    | . 1 | 1/9 | scrizione a pag. 485. Usciti da questo  |
|                     |    |     |   | -  |     |     | borgo e prendendo la strada che sta     |
|                     | P  | 051 | e |    | 16  | 3/4 | sulla sinistra si arriva presto a       |
|                     |    |     |   |    |     |     |                                         |

Docto

sede vescovile, e quindi a

SERRAVALLE villaggio, Il cui solo nome indica perfettamente la situazione. Questo luogo riguardasi comunemente come il punto dove comincia la grande sirada di Germania. Lo sguardo del vlaggiatore non è rallegrato dalla vista di verdeggianti pianure, o di fertili colli, e la sterililà del suolo gli annuncia che egli s'inoltra a gran passi in regioni montane. Costeggiando Il lago Morto arrivasi a

CIMA FADALTO: lastrada attraversa in questa valle due alture, la prima delle quali chiamasi Cima Nuova, e l' altra Cima Fadalto. Qui il viaggiatore istruito, per poco che esamini queste due immense barriere, vi ravviserà ben presto l'effetto di qualche straordinario fenomeno geologico, che avendo rotio il corso di un fiume ha formato due laghi, uno di piccola estensione chiamato Morio, perche ristretto fra i due monti testè mentovati, l'altro più grande chiamaio Santa Croce. Al di la di Cima Fadalto la valle aliargasi sensibilmente: la via costeggia in principio il secondo del laglii sovra indicati, indl si alza avanzandosi verso la valle della Piave, cui Il viaggiatore si trova di fronte. In questo tragitto si vede a diritta Il viilaggio di

ALPAGO posto sovra una emlnenza, e il famoso bosco reale del Consiglio; si passa poscla assai presto il fiume della Piave sopra un ponte di legno rimarchevole per la sua costruzione in vicinanza di

CAPO DI MONTE, villaggio di sole quattro miglia geografiche distante dalla ciltà di Belluno, capo luogo della provincia di questo nome. Non può verso Belluno dirigersi la strada maestra di Germania, ma bensi dalla parte opposta sopra

LONGARONE, borgo assai ricco, ed assai popelato. La via cosleggiando sempre la riva diritta della Piave. passa per

CASTELLO LAVAZZO, villa rinomata per le pletre che scavansi in sua vicinanza, e che si trasportano sino a Venezia, facendole discendere

CENEDA, paese assai popolato, e i per la Plave sulle zattere. Non lungi da Castello Incontrasi un meschin borgo chiamato

> TERMINE, il cut nome previene it viaggiatore, che sta per entrare nella provincia di Cadore, confine d'Italia verso il Tirolo meridionale.

> La provincia di Cadore presenta tutti i caratteri di una regione montana: ma i suoi abilanti distinguonsi ner una vivacità di spirito, che ben raramente s'incontra nei montanari. Oui, benchè la visia sia meno angustiata, nulla però merita l'attenzione del viaggiatore, tranne una cascata d'acqua alquanio lontana dalla sirada maestra, vicina al villaggio detto 0spedaletto.

> Riprendendo la via postale arrivasi presto a

PERAROLO, borgo assai commerciante posto al confluente del Boite e della Piave, punto donde questo fiume comincia ad essere navigabile per le zattere. Perarolo è sempre esposto al funesti scoscendimenti delle terre e delle rupl che si siaccano dalla sommità dei montl, ed alle frequenti innondazioni del Boite. Questo impetuoso torrente, che si precipita in mezzo alle rocce, è spesso trattenuto dalle rocce medesime, ed allora sosnende il suo corso, aumenta le acque, e sforzando ben presio quegil argini, innonda mugghiando la valle, la copre di arena e di sassi, e trasporta nel suo rapido corso tutto ciò che incontra. Non è gran tempo che codesto accidente portò la desolazione in Perarolo.

Passato il Boite sopra un ponie di legno, la via si allontana dai torrente, e in giri spirali costeggia ia riva diritta della Plave, estendesi intorno al monte Zucco, e passa per il viliaggio di Valle. L'antica strada, che fiancheggiava la sinistra del Bolte, fu abbandonata, benché più breve, perché il terreno gessoso sul quale era fatta, non offeriva bastevole solidità.

La nuova via dopo essersi elevata per qualche tratio in ziz-zag, come dicemmo, trovasi serrata in una stretta gola, che sembra chiusa alla sua estremità da una immensa rupe a picco: ma la via ingegnosamente praticala sui fianchi del monte, vince ben presto quella imponente barriera, e giugne in breve al pittoresco villaggio di

SOTTO CASTELLO. Ammirabile veramente è tutta questaparte di strada, e fa onore agli ingegneri che seppero superare difficolià d'ogni genere, che pareva opporre la natura. Poco dopo aver traversalo il villaggio di Solio Castello entrasi i

PIEVE DI CADORE, altre volte capo-luogo della provincia del suo nome. Poco distante è la vilietta chiamata

TAI, dove nacque il celebre Tiziano Vecellio. Ai di la di questo villaggio, dove si conserva un crocifisso, al quale non solo gli abitanti di quel contoral, ma quegli eziandio del Tirolo hanno una parlicolar divozione, la valle si aliarga, estendendosi sino al villaggio di

VALLE DI SOPRA e VALLE DI SOTTO, e presenta per tutto una fertiilà rara in coteste elevate regioni. Continuando la via sulle rive del Boite si giunge a

VALLESINA, piccola villa ben siluata, donde si estende la vista sulla cresta dell'antico Antelao, monte funesto per le sue frane ai villaggi che gli slanno sotto. Ai di là di VENAS la via serpeggia sul flanchi di cotesto monle, e passa pei villaggi di VADO, di CANCIA e di BORCA. Da quest'ultimo il viaggiatore volgerà uno sguardo pietoso suil' altra riva del torrente, dove poco tempo fa esistevano Taoleno e Marziana, che trovaronsi improvvisamente sepolli sotto una frana dell'Antelao: gii abltanti di Borca piangono ancora i parenti e gli amici rimasli vittime di quella catastrofe, che costo la vita a circa 300 persone. Dopo Borca si trova

s. VTO, Indi la frontlera d'Italia verso il Tirolo. Il forestiero ha segnati al principio di questo viaggio I paesi che deve incontrare, e qui cessiamo di dargil la descrizione della continuazione dello stradale, essendo questa da noi limitata alla sola Italia.

## VIAGGIO LXII.

## DA VENEZIA A BELLUNO

#### PER FELTRE.

| Poste | Post

Da Venezia si passa a Mestre e di là a Treviso che abbiamo descritto a pag. 183.

Soriiremo da questa città per la porta occidentale, e battendo una strada larga e comoda, traverseremo i villaggi di POSTIOMA e di BIADENE. Sulla destra di quest'ultimo si scorge la foresla, detta Bosco Montello, dietro alla quale scorre il fiume Piave, che traverseremo più innanzi sulla nostra dritta.

CORNUDA, ONIGO e FENER sono i villaggi che si presentano in seguito. Quest'ultimo fu la patria di Egidio Foccilini, autore del celebre Dizionario.

QUERO non è altro che l'antico Castrum Quereuli, celebre al medio evo per la sua torre, detta Torre di Castel Nuovo, che si trova sulla strada di Feltre, tra 1 monti di S. Maria e la Piave,

della quale chiude il passaggio. Il Ca- I strum Ouereull fu anticamente donato a titolo di feudo da Federico II al cavalleri Pontini, oriundi di Roma ed ulitmi rampolli della tribù di questo nome, i quall essendo passati in Germania al seguito delle legioni Romane, ed essendovisi stabiliti, discesero più tardi in Italia coll'imperatore. Le antiche cronache Veneziane parlano dei fatti mititari e del merito distinto dt molti fra i membri di questa famigtia nelta scienza governativa, la letteratura, ec.

St passa per CARPEN, SANZAN, ANZU prima di giungere a

FELTRE, città molto antica e assai bella, che sorge a poca distanza dalla Plave. Le sue strade sono larghe e ben selciate; vi si rimarca una bella plazza quadrilatera adorna di fontane, e fra le chiese distinguesi particotarmente quella posta sotto il patrocinio di S. Caterina.

Il palazzo pubblico ed I sobborghi meritano anch' esst di fissare l'attenzione dei viaggiatore. La popolazione è dt 4000 anime. Le montagne circo-

stanti abbondano di ferro. Si trovano molti paesetti tra la cinque piccoil flumi o torrenti, dono di che si entra in

BELLUNO, città fabbricata sonra un monte e circondata da beltissime. prospettive. Essa è adorna di bei edifici e di fontane di marmo che spandono un'acqua Itmpidtssima, la quale viene condotta entro la città per mezzo di un acquedotto chiuso in un ponte di sasso, la costruzione del quale è di un'arditezza ammirabite. Belluno posstede degli edifici assai rimarchevoli quali sono:

Il palazzo della Prefettura, magnifico fabbricato, arricchito di bel marmi, di sculture e di monumenti anitchi. Il palazzo della Citta'. Il palazzo VESCOVILE, Il superbo Campanile innalzato presso alla Cattedrale, ec.

Questa città è la capitale di una delte provincie del Regno veneto, e conttene circa undici mila anime di popolazione.

Belluno è la patria di Mauro Capellari, eletto papa nei 1832, sotto il nome di Gregorio XVI.

I territori di Cadore e del Friuli la circondano a ponente ed a levante. Gli scavi di varie miniere, i bestiami ed il legname da costruzione sono gli Piave e le montagne, e si traversano | oggetti principali del suo commercio.

### VIAGGIO LXIII.

# DA VENEZIA A VIENNA

## PER PONTEBA.

| Poste                                             | Miglia d'Alem.                                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Da Venezia a Mestre 1 -                           | Da Resciuta a Vienna 87 1/4                                          |
| Treviso 1 1/2                                     | Vedl Il Viaggio XLIV.                                                |
| Da Treviso ad Udine 8 —<br>Vedi il Viaggio XLIII. | Vedi pag. 183 per la descrizione                                     |
| Da Udine a Resciuta 4 —                           | dello stradale da Treviso ad Udine.                                  |
|                                                   | dai confini dell'Italia restano segnate<br>le sole stazioni postali. |

## VIAGGIO LXIV.

### DA VEREZIA A PRIBERE

#### PER TERRA.

|              |   |    |     |    |    |     |     |     | Po | ste |
|--------------|---|----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|
| Da Venezia a | M | es | tre | (1 | er | ac  | qua | ı). | 4  | _   |
| Treviso .    |   |    |     |    |    |     | ٠.  | ٠.  | 1  | 1/4 |
| Spresiano    |   |    |     |    |    |     |     |     | 1  | _   |
| Conegliano   |   |    |     |    |    |     |     |     | 1  | _   |
| Saclie .     |   |    |     |    |    |     |     |     | 1  | 1/5 |
| Pordenone    |   |    |     |    |    |     |     |     | 1  | _   |
| Codroipo     |   |    |     |    |    |     |     |     | 1  | 3/  |
| Palmanuov    | a |    |     |    |    |     |     |     | 2  | 1/  |
| Romans .     |   |    |     |    |    |     |     |     | 1  | _   |
| Monfalcone   |   |    |     |    |    |     |     |     | 1  | _   |
| Santa Croce  | В |    |     |    |    |     |     |     | 1  | _   |
| TRIESTE .    | • | •  | ٠   |    | •  | •   | ٠   | •   | 1  | 1/4 |
|              |   |    |     |    | Po | ste | 9   |     | 15 | 1/4 |

H viaggio da Venezia a Trieste può farsi per terra e per mare. Se il viaggiatore ha premura, ovvero se gli piace di andar per acqua, può valersi dei battelli a vapore, che fanno questo tragitto più voite la settimana in poco più di dieci ore.

Si osservi che la via di mare ha il doppio vantaggio di esser breve e po- si la pag. 187.

co dispendiosa, laddove ii viaggio per terra esige quasi due giorni anche per le diligenze. Oltre queste ultime, più altre vetture possono trovarsi, che fanno il medesimo vlaggio.

Due strade diverse conducono da Venezia a Codroipo, dove poi si riuniscono; da Codroipo si passa in seguito per Palmanuova e si giunge a Trieste. La prima di queste strade. passando per Treviso, Oderzo e S. Vito, è più corta veramente, ma il cambio delle poste non vi è per anco stabilito: l'altra traversa Treviso, Conegliano, Pordenone e riesce infine a Codroipo, siccome abbiamo già detto aila pag. 183.

All' uscire di Codroino due strade nuovamente si presentano; quella a sinistra conduce ad Udine, noi seguiremo quella di destra che ci guidera fino a Palmanuova. Per la descrizione di questa piccola città, e per il resiante del cammino fino a Trieste veda-

## VIAGGIO LXV.

## DA TRIESTE A VIENNA

#### PER LUBIANA E GRATZ.

|              |    |     |    | Mig | şlia | ı d | 'Al | em. | Migiia d'Alem          |
|--------------|----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|------------------------|
| Da TRIESTE a | Зe | sar | ıa |     |      |     | 2   | 1/4 | Somma retro . 18 1/    |
| Prewaid .    |    |     |    |     |      |     | 2   | _   | S. Oswald 2 -          |
| Adelsberg .  |    |     |    |     |      |     | 2   | _   | Franz 2 -              |
| Pianina      |    |     |    |     |      |     | 2   | _   | S. Peter 2 -           |
| Loilsch      |    |     |    |     |      |     | 2   | _   | CIIII                  |
| Ober Laibach |    |     |    |     |      |     | 3   | _   | Da Ciiii a Vienna 41 5 |
| Laibach .    |    |     |    |     |      |     | 3   | _   | Vedi il Viaggio XLV.   |
| Podpetsch .  |    |     |    |     |      |     | 2   | _   |                        |

## VIAGGIO LXVI.

## DA TRIESTE A VIENTA

#### PER LUBIANA E KLAGENFURT.

|              |     |    |     |   | 1   | Мį́́ | glia | a d | 'Al | em. | Miglia d'Alem              |
|--------------|-----|----|-----|---|-----|------|------|-----|-----|-----|----------------------------|
| Da TRIESTE a | 1 8 | ie | Sal | a |     |      |      |     | 2   | 1/0 | Somma retro . 16 1/        |
| Prewald .    |     |    |     |   |     |      |      |     | 2   | _   | Kraimburg 3 1/             |
| Adelsberg .  |     |    |     |   |     |      |      |     | 2   | _   | Neumarkt 2 1/              |
| Planina      |     |    |     |   |     |      |      |     | 2   | _   | Kirschentheuer 4 -         |
| Lohitsch .   |     |    |     |   |     |      |      |     | 2   | _   | Klagenfurth 2 -            |
| Ober Laibac  | h   |    |     |   | ÷   |      |      |     | 3   | _   | Da Klagenfurth a Vienna 43 |
|              |     |    |     |   |     |      |      |     |     |     | V. Il Viaggio XLIV.        |
|              |     |    |     |   |     |      |      | _   | _   |     |                            |
|              | M   | ig | lia | ď | Ale | em   |      |     | 16  | 1/2 | Poste . 71 5/              |

## VIAGGIO LXVII.

## DA TRIESTE A VENEZIA

#### PER TERRA.

|              |    |    |    |    |     |   |   | P  | oste | Poste                               |
|--------------|----|----|----|----|-----|---|---|----|------|-------------------------------------|
| Da Trieste a | s. | Cr | oc | е  |     |   |   | 1  | 1/4  | Somma retro . 10 3/4                |
| Monfalcone   |    |    |    |    |     |   |   | 1  | -    | Spreslano                           |
| Romans       |    |    |    |    |     |   |   | 1  | _    | Treviso 1 -                         |
| Palmanuova   |    |    |    |    |     |   |   | 1  | _    | Mestre 1 1/2                        |
| Codrolpo .   |    |    |    |    |     |   |   | 2  | 1/4  | VENEZIA (Der acqua) 1 -             |
| Pordenone .  |    |    |    |    |     |   |   | 1  | 3/4  |                                     |
| Sacile       |    |    |    |    |     |   |   | 1  | _    | Poste . 15 1/4                      |
| Conegliano.  |    |    |    |    |     |   |   | 1  | 1/0  |                                     |
|              |    |    |    |    |     |   | _ | _  |      | La descrizione di questo stradale   |
|              |    |    |    | Po | ste | 9 |   | 10 | 3/.  | è al vlaggio LXIV in senso inverso. |

## VIAGGIO LXVIII.

## DA TRIESTE A CATTARO.

|              |    |    |     |   |     |   |   |     | ste |           |    |   |    |    |     |   |     | ste |
|--------------|----|----|-----|---|-----|---|---|-----|-----|-----------|----|---|----|----|-----|---|-----|-----|
| Da TRIESTE a | Ma | te | rla |   |     |   |   | . 2 | _   |           | So | m | na | re | tro |   | 10  | _   |
| Lippa        |    |    |     |   |     |   |   | 2   | _   | Xutalogua |    |   |    |    |     |   | 1   | 1/  |
| Fiume        |    |    |     |   |     |   |   | 1   | 1/0 | Ottochaez |    |   |    |    |     |   | . 1 | _   |
| Czirqueniza  |    |    |     |   |     |   |   | 2   | 1/0 | Perusich  |    |   |    |    |     |   | 2   | -   |
|              |    |    |     |   |     |   |   |     |     | Gospich . |    |   |    |    |     |   |     |     |
| -            |    |    |     |   |     |   | _ | _   |     |           |    |   |    |    |     | - |     |     |
|              |    |    |     | P | sta | e |   | 40  | _   |           |    |   |    | Po | ste |   | 415 |     |

|          |   |   |     |    |   |     |    |   | P05 |     |
|----------|---|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|-----|
|          |   |   | Son | ım | a | ret | ro |   | 15  | 1/2 |
| Meda .   |   |   |     |    | ٠ |     |    |   | 1   | -   |
| Carje .  |   |   |     |    |   |     |    |   | 1   | 1/4 |
| Obrovaz  |   |   |     |    |   |     |    |   | 3   | -   |
| Smilchel | h |   |     |    |   |     |    |   | 1   | 3/4 |
| Zemo.    |   |   |     |    | ٠ |     |    | ٠ | -   | 1/2 |
| Zara .   |   |   |     |    |   |     |    |   | 1   | -   |
| Gorizza  |   |   |     | ٠  | ٠ |     |    |   | 1   | 1/4 |
| Vrana.   |   |   |     |    | ٠ |     |    |   | 1   | -   |
| Sebenic  |   |   |     |    |   |     |    |   | 2   | 1/2 |
| Traű .   |   |   |     | ٠  | ٠ |     |    |   | 2   | 3/4 |
| Spaiatro |   |   |     |    |   |     |    |   | 1   | 3/4 |
| Almissa  |   |   |     |    |   |     |    |   | 1   | 3/4 |
| Macarsk  |   | ٠ |     | ٠  |   | ٠   |    |   | 2   | 1/2 |
| Brist .  |   |   | ٠   |    |   |     |    |   | 2   | 1/4 |
| Naranta  |   | ٠ | ٠   | ٠  |   |     |    |   | 2   | 1/4 |
| Osobglia |   |   |     |    |   |     |    |   | 1   | 1/4 |
| Stagno   |   |   |     |    |   |     |    |   | . 2 | -   |
| Ragusa   |   |   |     |    |   |     |    |   | . 4 | -   |
| CATTARO  |   |   |     |    |   |     |    | - | . 1 | 1/2 |
|          |   |   |     |    |   |     |    |   |     |     |

Poste . 50 3/4

Atteso che la descrizione del paesi situalti al di delle frontiere d'Itatla non entra nel piano di quest'opera, el timileremo a dare alcune rapide indicazioni sull'Istria, provincia interessantissima, che per i suoi costumi, il suo linguaggio e le sue abitudini ha una gionomia tutta Italiana. In quanto alla Dalmazia, basterà di aver indicati i cambi di posta.

L'ISTRIA, che nello scorso secolo era divisa in due parti separate, l'una appartenente atl'Austria, l'altra alla Repubblica di Venezia, forma presentemente una sola provincia tutta sottoposta all'Austria, ed ha per capo-tuogo

CAPO DISTRIA. Questa città e situata net mezzo delle acque, a 700 passi dalla montagna di Canzano, e da a 390 da quelta di S. Pietro, di modo che poco avrebbe a iemere se dovesse subire un bombardamento. E di bella apparenza, e dha più di un miglio e mezzo di circuito.

La Cattedale, ch'era un edificio antichissimo, composto da tre navate sostenute da 18 colonne di prezioso marmo, fu rifabbricata recentemente con un disegno più elegante; ma delle 18 colonne che abbiamo accennate

non ne esistono più che quattro, le quali sopportano l'organo della chiesa. Il palazzo della Citta' è un edifi-

cio imponenie ed antico.

La città è unita al continente per mezzo di un ponte iungo di sasso, ed è provvista di acqua doice mediante un acquedotto sotterraneo di costruzione rimarchevole. Dal suo cominciamento fino alte sponde det mare è fatto di pietra, ma dai mare alla città è composto di tubi di iegno, i quali passano solto all'acqua.

La popolazione di Capo d'Istria ammonta ora a più di 30,000 abitanti.

La cilià di Pinano, situata all'ovest di Capo d'Istria, e coltocata in una postzione cievatissima, rassembra un'immensa piramide. Questa cilta è ben fabbricata e, quantunque piccola, contiene una popotazione numerosa che sommistra eccellenti marinaj. Il suo porto è uno de'migliori dell'Istria.

L'antica città di PARENZO è fabbricala sovra una rupe che rea anticamente isolata nel mezzo deile acque, e ma che presentemente è congiunta alla terra ferma da un istmo molto angusto. Questa piccoa città non ha che un miglio di circulto; però il suo porto, situado al sud-ovest, e atto a ricevere qualunque sorte di vascelli, è difeso dallo scoglio di S. Nicolao,

che gli serve di diga.

La Cartranata merila l'attenzione
del viaggialore: fu costrulta prima
del regno dell'imperatore Ottone L.
Notanvisi delle belle coionne e di
anche una cappelia arricchia di mesaici, che datano da un'epoca molto
lontana, e sul'altar maggiore distinguesi un ricco quadro il cui fondo è
dorato alta maniera degli antichi. La

popotazione è di 3000 abitanti.
ROVIGNO è una piecola città avente un migilo circa di circonferenza, assai popotata ed I cui abitanti sono eccellenti marinai. Il suo porto, quantunque dieso datia rupe di S. Caterina, offre poca sicurezza alie navi; ma ie barche sono perfettamente ai sicuro nello sirretto di Bora, speci di baja lunga e risiretta, Ordinariamente i vascelli prendono terra al porto di Frigarolo, che è ad un miglio da Rovigno. Questa ciltà è data al commercio, alla navigazione, all'Industria, ed è una delle piazze nercantill più importanti dell'Istria. La sua nonolazione è di 80.000 anime circa.

POLA, città antichissima di 800 abilanti, è posta sopra un piccole golfo di due miglia circa di circuito, Questo golio le serve di porto, e può servire di asilo comodo e sicuro ad una nitera flotta, fosse anche ragguardevole: è formato da una catena di collicacialose, che s'innatano a semicercialose, che s'innatano a semicernito reli mezzo di qualtro piccole isole; la sua limboccatura, rivotta a ponente, è protetta a certa disianza da un lungo scoglio, chiamato Brione.

Pola è circondata da mure di costruzione moderna, aperta da quattro porte che danno sui mare; e quasi al centro della città ha una cittadeliadifesa da quattro bastloni. Dopo la caduta di Pola, le mura di questa città sono state rifabbricate tre votte ad epoche diverse; le tracce di tre rectiti che si scorgono ancora rivelano abbastanza la barbarle e l'Ignoranza degli ingegneri, che bon ripugnarona mani edifici peradoperare i materiali nell' innatzamento di meschine mura. Attualmente imangono aponea al-

cune vesligia del numerosi monumenli che ornavano questa città: non vi si rimarcano più attro che le rovine,

L'Abra, il cui recinio esterno esiste tuttora, risveglia l'idea della magnificenza Romana: è posta circa due cento passi frori detta città, e la sivede dat mare ad una distanza considerevole. Pare indubitabile che quest'Arena sia stata un vero anfiteatro: la sua forma è ettitica; ha Sos piedi di Venezia in lunghezza, 592 in larghezza, e 7a piedi 2 politi di allezza dalla linea superiore del muro fino alla sua base apparente: tutto l'edificio consiste in due piani, clascuno de' quali è composto di 72 archi, nel genere istesso di quelli dell'arena di Verona; ai disopra degla tarchi vi ha un rango di finestre quadrate: due archi posti all' estremità dell'arena servono di porta d'ingresso. Quest' edificio è di un oddine particolare toscano, più posante in generale che elegante: le pietre sono congiunte con un semplice cemento, e fortemente assicurate da motte chiavi di ferro.

La PORTA RATCA, O AUREA, è una porta eretta a foggia d'arco trionfate, a poco distanza datl' ingresso detta città; è di ordine corinlo, e di sttle puro ed elegante. Detle iscrizioni analoghe sono scolpite sui tre zoccoli che si vedono all'atto del monumento. Tali zoccoli sopportano delle statue. I due tempi antichi che csistono ancora a Pola sono sulla piazza. L'uno è tanto congiunto al palazzo di città, che a mata pena si discerne; nerò la tradizione del paese gli ha conservato il nome di Tempio di Diana. L'allro, ad eccezione del tetto che fu preda alle fiamme, sussiste ancora per intiero, ed era dedicato a Cerere, siccome lo indica una iscrizione. Questi due tempj, enframbl di piccole dimensiont, sono d'ordine corinto.

La CATTEDRALE è stala costrulta sopera i fondamenti e coi materiali Istessi di un anlico tempio pagano, ciò che è provato dal pezzi di marmi preziosi ed altri oggetti consimili che adornano della chiesa.

DIGNANO è una piccola città eretta sul pendio di un'aggradevole collina, lontana tre miglia circa dalla riva. Le sue strade sono lunghe e spaziose. La sua Calledrale venne ristaurala nell'ullimo secoto, e vi si ammirano alcuni quadri di P. Veronese, di Palma e del Tinforetio.

# PARTE SECONDA

CONTENENTE

## L'ITALIA CENTRALE

## VIAGGIO PRIMO DA PARMA A MANTOVA

### PER GUASTALLA.

| MANTOVA (Lomouraia) | : | 1 2 | = | traversa il fiume Crostolo, e si giui ge a GUASTALLA, di cui si trovera descrizione alla pag. 214. Il borgo e LUZZARA, che viene dopo, con 1000 abitanti circa. Al di là di SALETTO, piccolo villaggio sei za importanza si i raversa il Po, |
|---------------------|---|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANTOVA (Lomouraia) | • | •   | _ | avon abitanti circa. Al di la di                                                                                                                                                                                                             |

Al sortire di Parma , che abbiamo | passa per già descritta alla pag. 196, la prima stazione di posta che si presenta è BRESCELLO al quale succedono ge infine a Mantova, BORRETTO e GUALTIERI. Ivi si scritta alla pag. 479.

BORGOFORTE, antico castello eretto dal Mantovani nel 1211, e si giunge infine a Mantova, che abbiamo de-

# VIAGGIO II. DA PARMA A GENOVA

## PER PONTREMOLI E LA SPEZIA.

|                                | Poste  | Una strada piana ed aggradevole                                         |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| Da Parma a Fornovo             | 2      | ci conduce ai pledi degli Apennini,                                     |
| Donastto                       | × 1    | ed a                                                                    |
| Dontromoli (Duca to di Modena) |        | FORNOVO, luogo celebre per la                                           |
| Terra Rossa                    | 2 -    | battaglia dala da Carlo VIII di Francia                                 |
| Sarzana (Piemonte)             | 2 1/4  | contro i veneziani. La seconda stazio-                                  |
|                                |        |                                                                         |
| Dalla Spezia a Genova          | 15 3/4 | BERCETTO, villaggio eretto sulla<br>sommità di una collina; altre volte |
| Vedi Il Viaggio XXIV.          |        | sommita di una collina; attre vote                                      |

questo viaggio era Incomodo e diffi-Poste . 28 - | clie, ma ora, mercè l'apertura di varie sirade che si fecero in vicinanza del Medilerraneo, ele riparazioni che si operarono alle antiche, cessarono tutti gl'inconvenienti.

Si costeggiano varie montagne, e superati gli Apennini, si entra in PONTREMOLI, sede di un vescovo.

PONTREMOLI, sede di un vescovo, e città forte di qualche importanza. È posia in una valle, fertile e ridente, ai piedi degli Apennini e vicino alle rive dei flume Magra. La popolazione è di 2800 abitanti circa. Seguendo la sponda del flume Magra, si irovano

VILLA FRANCA e TERRA ROSSA, che è stazione postale. Si passano successivamente vari viliaggi, come

AULLA, PALLERONE, S. TEREN-ZO, FOSDINOVO, per arrivare a SAR-ZANA, di cui abbiamo ia descrizione alle pag. S6. Per ti resio dello siradale sino a Genova, veggasi il viaggio XXIV.

# VIAGGIO III. DA PARMA A PIRENZE

#### PER PONTREMOLI E LUCCA.

| Posie :                                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Da Parma a Sarzana 10 -                                                    | Somma retro . 16 -                                                 |
| Vedi il Viaggio precedente.  Da Sarzana a Lucca 6 —  Vedi il Viaggio XXIV. | Da Lucca a Firenze 6 1/2<br>Vedi il Viaggio da Firenze<br>a Lucca. |
| Poste . 16 -                                                               | Poste , 22 1/2                                                     |

## VIAGGIO IV.

## DA MODENA A FIRENZE

#### PER PISTOJA.

La sirada da Modena a Pistoja è accessibile alle carrozze, ma non vi sono stabilite le stazioni di posta.

Usciti da Modena si passa il villaggio di

FORMIGINE, le lerre di MARANEL-LO, S. VENANZIO, LIGORZANO, per arrivare a

PAVULLO, viliaggio al quale dopo iungo tratto di strada, succede BARIGAZZO, Dopo PIEVEPELAGO

si passa il fiume di S. Anna per arrivare ai villaggio di FIUMALBO, ottrepassato il quaie

sientra nel ducato di Lucca. BOSCO LUNGO, CITTIGLIANO e

8. MARCELLO sono i villaggi che si trovano in questo stato, al nord dei quale nello stato Pontificio vi sono i

bagni della Poretia. Questi bagni sono posti sui Rieno ed ai piedi di una montagna; hanno molta rinomanza, e le loro essiazioni, como quelle di Piena Maia, si finfammano tosto che le si avvicina una candeta accesa. Dal luogo specie di vapore o, per dire più esaltamente, un gaz inflammabile, il quate altorche si accende continua ad ar-

dere per varj mesi consecutivi. Rifornando sui nostro stradaie dopo passati alcuni piccoli villaggi di nessun' importanza arriveremo a Pi-

La descrizione di questa cilià ed il rimanenie dei viaggio è descriito più innanzi al viaggio da Firenze a Lucca.

# VIAGGIO V. DA BOLOGNA A ROMA

### PER ANCONA.

|                            | Po  | ste | Poste                                     |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|
| Da Bologna a S. Nicolò     | 4   | 1/4 | Somma retro . 31 -                        |
| Imola                      | î   | 1/4 | Cività Casteliana 5/4                     |
| Faenza                     | î   |     | Nepl 1 -                                  |
| Forli                      | î   | _   | Monterosi                                 |
| Cesena                     | î   | 1/9 | Baccano                                   |
| Savignano                  | ì   | 79  | La Storta                                 |
| Rimini                     | 4   | _   | Roma 1 1/4                                |
|                            | 1   | 1/0 | Da Roma alla Storta I 1/2.                |
| Cattolica.                 | 1   | 12  | Da Rosk alla Storra 1 7g.                 |
| 3.º Cavallo di rinforzo da |     |     | Posle . 39 3/4                            |
| Pesaro alla Cattolica.     |     |     | FUSIC . 35 /4                             |
| Pesaro                     | 1   | _   | La strada da Bologna ad Ancona            |
| Fano                       | 1   | -   | La strada da Bologna au Ancona            |
| Marotta                    | 1   | _   | forma parte dell'antica via Emilia,       |
| Sinigaglia                 | 1   | _   | che stendevasi da Rimini a Placenza.      |
| Case Bruciate              | 1   | _   | L'attraversano vari flumi che si passa-   |
| Ancona                     | 1   | 1/4 | no su ponti assai comodi.                 |
| Osimo                      | 4   | 1/2 | Fra Bologna ed Imola s'incontra-          |
| 3.º Cavallo senza recipr.  |     |     | no cinque flumi ed un canale, ciò         |
| Loreto                     | 1   | -   | nulla meno il cammino è diritto, fa-      |
| Recanatl                   | -   | 3/4 | cile e comodo. Al di là del villaggio di  |
| 3.º Cavallo da Sambucheto  |     | .,  | S. NICOLO' si presenta                    |
| a Recanati.                |     |     | CASTEL S. PIETRO, grosso borgo            |
| Sambucheto                 |     | 3/4 | dl 3000 anime dl popolazione. La for-     |
| Macerala.                  |     | -/4 | tezza che lvi si vede, fu costruila dal   |
| Tolentino                  | î   | 1/2 | Bolognesi nel 1200. Più lungi, dalla      |
| Valcimara                  | 4   | 79  | parte del Ferrarese, si trova             |
| Ponte delia Trave          | 1   | _   | CASTEL GUELFO, MEDICINA e Va-             |
|                            | •   |     | rj altri luoghi rimarchevoli, li cui ter- |
| Serravalle                 | 1   | _   | ritorio è di una fecondità ammirabile.    |
|                            |     |     | Prima di giungere ad Imola si tra-        |
| a Serravalle.              |     |     | versa Il fiume Silaro e Correchio.        |
| Case Nuove                 | 1   | _   | IMOLA (Albergo della Posta) è po-         |
| Foligno                    | 1   | _   | sla sulle sponde del fiume Sanlerno .     |
| Le Vene                    | 1   | _   |                                           |
| Spoleto                    | 1   |     | all'ingresso dell'immensa e fertile       |
| 3.º Cavallo con recipr.    |     |     | pianura della Lombardia, per chi vi       |
| La Strettura               | 1   | _   | glunge dalla Romagna. Questa cit-         |
| Terni                      | 1   | _   | ta è stata fabbricata sull'area e le ro-  |
| Narni                      | 1   | _   | vine dell'antico Foro di Cornelio. Do-    |
| 3.º Cavallo da Olricoli a  |     |     | po essere stata distrutta dail' impera-   |
| Narni.                     |     |     | tore Giustiniano, venne riedificata dai   |
| Otricoli                   | . 1 | _   | Lombardi. Allorche questi abbando-        |
| 3.º Cavallo da Borghelto a |     |     | narono l'Italia, Imola fu alternativa-    |
| Otricoli.                  |     |     | mente preda dell'usurpazione edella       |
| Borghetto                  |     | 3/4 | conquista, Cesare Borgia vi esercitò      |
| 3.º Cavallo senza recipr.  |     | ,,  | mille crudeltà, e finalmente il papa      |
| caratto schiza i tespi.    |     |     | Glullo II la uni agli stati della chiesa, |
| Poste .                    | 34  | _   | cui appartiene attualmente.               |
| an roste .                 |     | -   | our opposition                            |
| _                          |     |     |                                           |

Imota è ben fabbricata, e possiede varie chiese degne di osservazione.

LA CATERDALB É Stata riparata quasi per Intiero, non é gran tempo, sui disegni dell'architetto Moretti, nativo della città. Si conservano in questa chiesa i corpi di S. Cassiano e di S. Pietro Crisologo, nato ad Imola.

La chiesa dei Domenicani e quella della Confraternita di S. Carlo sono adorne l'una e t'altra di pitture di Lodovico Carracci.

Imola possiede un bel Ospitale ed un Teatro ben costruito. I vini ed il cremor di tartaro sono

i principali ogggtti dei commercio di questa citta, la cui popolazione è di 10,000 anime. Eravi altre volte ad Imola un'Acca-

demia, detta degl'Industriosi, che produsse vari uomini illustri. Sortendo da Imola si passa il fiu-

me Santerno sopra un ponte di moderna costruzione, ed arrivasi a CASTEL BOLOGNESE, grosso vii-

tagglo, così chiamato per un caslel forte che vi costruirono i Bolognesi nel 1838, coi consenso degli abitanti d'Imola e di Faenza. Questo castello venne suantellato in gran parte dal celebre duca Valentiuo.

FABNZA. (Albergo della Posta), sorge sulla sponda del fiume Lamone; è una città spaziosa, ben fabbricata, circondata di mura, ed una delle più belle di tulla la Romagna. Vi si contano circa 20000 abilanti. La città è di forma quadrata, regolare; divisa da qualtro ampie strade che riescono sulla piazza maggiore. Quesla piazza ci circondata da portici, adorna nel centro di una bella foniana, ed abbelità da un di dal paiazzo pubblico, e dali unovo Teatro, e dall'altro dalla Torre dell'Orologio e dalla CATTEBARIA.

Gli amatori di belle arti potranno vedere nella galleria dei Liceo buon numero di capi d'opera in pittura, e nell'antica chiesa delle

SERVITE, un quadro assai noievole di Carlo Cignani, rappreseniante S. Filippo Benizzi. Net convento contiguo a quesia chiesa vi sono anche alcuni buoni a freschi di Ottaviano e

di Paceo, allevi di Giotto. Fuori della chiesa suddella, e vicino alla porla osservansi varie tombe, che Barilotto adornò di bassi riltevi. Alla porta della chiesa di

chiesa di
S. Branardo il medesimo artista
scolpi altri bassi rilievt, che non sono
meno meritevoli di osservazione del
primi. L'antica chiesa delle monache
di S. Macciono possiedeun bel quadro
di Sforgione; quella dell'Ansuscara.
Is Boaco, una Vergine diplinata da Jacoponne di Faenza, allievo di Raffaello;
quella dei convento delle Minus ,
una Concezione appartenente alla
scuola Fiamminga. Viene considerato
come un bellissimo pezzo di architeltura ti coro di quest' ultima chiesa.

Nella chiesa de Cappuccini, che sorge fuori della città, non si deve omettere di visilare un quadro magnifico del Guido, che vien riguardato come il più bello della sua seconda maniera.

Giistabilimenti pubbici principali di Faeuza sono i seguenti : O'ospitale dei Pazzi - l'Ospitale dei Maschi e di femmine, Quelegi di maschi e di femmine, Quisiti stabilimenti sono degni di rimarco con sono solo per rapporto alla loro costruore dalla distribuzione interra, una
bensi anche quanto al regime economico coi quale sono diretti.

Faenza è celebre in tutta Italia per la majolica che si fabbricò per la prima volla in questa cillà, ed a cut i Francesi diedero il nome di faïence dal luogo stesso ove fu inventata.

Faenza posslede un piccolo porto ed un canale navigablle, che comunica col Po a Primaro , e procura sommi vanlaggi alcommercio di detta citta. Il terreno produce abbondanlemente grano, vino, lino e canape. Oitre a tale fertililà, t contorni di Faen-za offrono una quantità di oggetti degni dell'attenzione dei naturalisti, come: le acque termatt di S. Cristoforo, iontane quattro miglia daila città; varie sorgenti di acqua salata, da cul si estrae una quantità di sale marino; sulle rive dei fiume Lamone, ove pascolano volontieri le pecore, un tufo di color cinereo, dal quale si ricava un sale estremamente bianco; sulle alture vicine alle acque di S. Cristoforo si trovano alcuni flioni di minlere di piombo, e sulla collina di S. Luca alcuni avanzi di minlere di ferro e di rame; le montagne di S. Benedetto e di Gamagna somministrano del pezzi di alabastro di vara biannotezza; frate due vire del Lamone e del Sentria si vede una vena abbondante di zolfo, e nella pianura sotto 
Faenza vi è una quantità considerabile di piante acquatiche e paludose.

biie di piante acquatiche e paludose. Faenza è il luogo di nascita del famoso matematico Torricelli.

Appena fuori da questa città si traversa il Lamone, ed a poche miglia di distanza si entra in

FORLI' (Albergo della Posta), città ragguardevole che siede ai piedi degli Apennini, in una pianura tanto fertile quanto placevole, bagnata dal flumi Ronco e Montone, e la quale conta 16,000 anime circa di popolazione. La fondazione di Forli può dirsi antica, polchè risale all'epoca della famosa disfatta che subi Asdrubale In vicinanza del Metauro; detta fondazione si attribuisce a Marco Livio Sa-Ilnatore. Gli abitanti di Forli godettero per assai lungo tempo della loro indipendenza; ma infine la forza degli avvenimenti li sottomise all'avversa fortuna degil altri popoli d'Italia. La citià ed il territorio finirono coll'essere riunttt. dal papa Giulio II, agli stati della chiesa, cui appartengono ancora attualmente.

Forti è una citià motto ben fabbricata, led ciu al strade sono fiancheggiate da portici : la piazza principale ed di vasta dimensione, e gli edifici, ju generale, ne sono imponenti per la loro architettura. Accenniamo tra gli altri il palazzo del Macistraro, quello del Morst pi Pira, i palazza Laucau, Paoloro pi Pira, i palazza Laucau, Paotimo fu cretto sui disegni di Miche-Pancolo Buonorolii.

LA CATTEDRALE SI rende nolabile per la cappella della Madonna del fuoco, dipinta intieramente da Carlo Cignani, che vi lavorò circa vent'anni. La chiesa di S. Filippo Nan possie-

de numerosi quadri di Carlo Marat-

bianco; sulle alture vicine alle acque di S. Cristoforo si trovano alcuni filo-

Un magnifico quadro, del quale è ignoto l'autore, forma il principal ornamento della chiesa della Madonna del Ponolo.

La chiesa che apparlenne altre volie ai frati detti Zoccolanti, merita di essere visilata, perchè vi si ammira una Concezione dei Guido.

Non dobbiamo omettere di annoverare la chiesa antica di S. Mercuniate, altre volte proprietà dei monaci di Vallombrosa, nei bei quadri che formano ie gallerie delle case private MERENDA. PADUCCI E REPIANI.

Forti conliene inoltre tutti gli slabillmenti necessari alla propagazione della scienza e dell'Istruzione, come pure ail'esercizio della beneficenza. Da poco tempo venne aperia una

belia strada che mette Forli In comunicazione diretta con Firenze.

I contorni di Forti offrono aggradevoli passeggi. Un'amabile cortesia distingue in modo particolare gli abitanti di questa città, il cui principale commercio consiste in tele cerate, sete filate, sali ed altri prodotti territoriali. Forti fu cuila dello storico Flavio e del celebre medico Morgagni.

All' uscire di Forii si presentano il flume Ronco ed il borgo di

MELDOLA, centro del commercio di tutte quelle valli.

FORLIMPOPOLI, che si trova a poca distanza da Forli, è una piccola città molto antica, che nell'anno 750 dell'era nostra fu distrutia da Grimoaldo, re de'Longobardi, riedificala dagli abitanti, e di nuovo rovinata nel 1370 da Egidio Gavila, cardinale spagnuojo, legato del papa. I Malatesla da Rimini, che la governarono, la cedettero più tardi agli siali della chiesa. Il papa Alessandro VI ne fece dono a Cesare Borgia, ma dono la morte di quest'ultimo, fu orrendamente straziala dalie due fazioni del Sassi e dei Fattili. Fortunatamente II papa Ciemente VI pose fine a lutti questi disordini. Dopo taj epoca non eessò di formar parte degli stati del papa, eccetinati I momentanel cambiamenti sopravvenuti al principio di questo secolo. Dessa è posta sopra un'alta coil-

na tulla coperia di vigneti, che producono vino eccellente.

La popolazione è ripulata di 4000 anime circa.

Prima di giungere a Cesena si passa il Savio sopra un ponte recentemente costrutto.

CESENA (Albergo della Posta), plecola cillà di 8000 abitanti, la cui fondazione ascende all'anno 391 prima di G. C.; dopo essere stata successivamente lacerata dal partiti diversi, che se ne disputavano il possesso, toccò in sorte finalmente al Papa.

E costruita, sopra un terreno ineguale, a i piedi di un'alia montagna. Siecome la maggior parte delle piecole città, la strada principale è la sola che sia frequentata; è adorna di porticl; ma gli cidici pubblici e le chiese us sono generalmente di poca importanza. È però giustizia di fare un'eccezione in favore della

CATTEDRALE, che contiene delle sculture di Donatello, e dei dipinti di celebri arlisti.

Le chiese di S. Filippo, S. Domenico, e quella che apparleneva altre volte al Cappucciai possiedono pure dei buoni quadri; in quest'ultima si ammira una bella tela del Guercino.

Il palazzo Pussico è un edificio di buonissimo stile; è ornato di una sialua del papa Pio VI, nativo di Cesena; racchiude varj quadri del Sacchi, del Gucreino, una magnifica tela di Francesco Francia, e fra gli altri, due Vergini, del Sasso Ferrato.

La principale piazza, sulla quale sorge queslo palazzo, va adorna nel mezzo di una bella fonlana.

Si possono anche vedere di bei quadri nei palazzi Guidi, Chiaramonti e Guisa

La pubbiica Biblioteca, fondala da Malalesta Novello, contiene una ricca collezione di preziosi manoseritti.

Ad un miglio fuori di cillà s'innaiza sulla sommità di una collina la chiesa di S. Maria del Monte, presso a cul si vedono molle urne autiche. li vino ed il canape sono i prodotli principali del territorio cesenate, e gli acquistarono una certa celebrità.

A quattro miglia circa da Cesena s'incontra il famoso torrente Rubicone, in oggi chiamato Pisciatello.

La strada da Cesena a Rimini è bella quanlo è comoda. Prima di giungervi s'incontra, circa cinque leghe distante, il borgo di

SAVIGLIANO, ove si vede un ponte di moderna costruzione e di bella archilettura.

Il paesetto di S. ARCANGELO è il iuogo di nascita del celebre Pontefice Ganganelli, ossia Ciemente XIV.

NIMINÍ (AMBRORII, La POSIA, i tre Re) è città di remota antichilà, e fu gia porto di mare; è situala in fertilissima planura, alte falte degli Apennini e presso allo sbocco della Marecchia; in oggi appartiene agli stali della chiesa ed aunovera 40,000 anime di popolazione. Mimangono 300 poche vioni del filmite dei torrenti, che secndono dagli Apennini, hanno a pero a poco respinto il mare; ne possiede però un all'ro che può contenere 200 navi.

Rimini era altra volta una città di maggiore importanza. Nei suo recinto si tenne quel famoso Concilio, nei quale gli Ariani la vinsero sugli Atanasiani, quantunque questi fossero sostenuti dalla protezione della chiesa di Roma.

Racchiude tuttavia alcuni belli avanzi di sua antichità, i quali danno idea dell'alta magnificenza in cui era giunta sotto i Matatesta. In vicinanza della norta S. Giuliano vedesi un ponte, la costruzione dei quale è detl'epoca di Augusto e di Tiberio ; trovasi precisamente nel luogo in cul si congiungono le due vie consoiari Emllia e Flaminia. Dall'altra parle della città, alla porla Romana, sorge un arco di trionfo, erello in onore di Augusto: è uno de' monumenti antichi meglio conservati che si conoscano. Il sasso di cui è fabbricalo tale monumento, siecome anche il ponte dicui abblanio pariato, è di una bianchezza late che riesce quasi bello come il marmo. Codesto arco trionfale presenta nella sua costruzione quel carattere di grandezza e maestà che è proprio alle opere degli antichi.

Vicino alla chiesa de' Cappuccini, ncila città, si vedono varj anmassi di pietre, che sono generalmente riguardail come gli avanzi dell'antiteatro di Publicio Sempronio; però aicuni pretendono che sieno frantuni di un edificio del medio evo.

Sulla plazza del mercato si può ancora vedere una specie di piedesiallo, che è, dicesi, la tribuna da cui Giulio Cesare arringò l'armata al lempo del passaggio del Rubicone.

Il mercalo de pesci è circondato da portici eleganti, e la piazza che si

da portici eleganti, è la piazza che si siende davanii al palazzo dei Tribunali è adorna di una fontana, e della stalua in bronzo del papa Paolo V.

S. GULIANO, ove ammirerà un quadro di Paolo Veronese, rappresentante il martirio del sanio titolare, la chiesa di S. Acorsino, il collegio de' GESUTI, di costruzione moderna, e la chiesa conligua dedicata a S. Francesco Zaverio.

La piazza, dove sorge quest'ul lima, è circondata di portici, ed abbellita da varie fontane.

La biblioteca della casa Gamba-Lunga è pregevole per la sua belia disposizione e per l'eleganza del locale che la racchiude, come pure per la scella delle operedi cui è composta. Il museo di anlichità, fondalo dal

dottore Glovanni Bianchi, merila parimente di essere visitato dagl'intelligenti.

Rimini fa una sufficiente esportazione di oggetti provenienti dalle sue manifalture in sela. La raffineria del

zolfi vi è anche molio attiva, siccome pure il commercio del pesce. Alla disianza di circa dodici miglia

dalla parie di Pesaro , verso gli Apennini , sorge sull'alio di una montagna

la piecola ciità di

S. MARINO. La monlagna ed alcune piccole eminenze che ne dipendono, formanti in tutio una superficie di sei miglia di diametro e non di più, compongono la piccola repubblica di S. Marino, che ha circa 7000 anime, la cui fondazione ascende fino alla melà del III secolo. Un muratore dalmato. chiamato Marino, dopo di avere consumati trent'anni della sua vita nella riparazione del porto di Rimini, si ritirò sulla montagna ov'è posto S. Marino. per vivervi della vita de' solitari. Maigrado tuiii gli studj ch'egli adoperò per nascondere la sua esisienza e le austerija ch'el pralicava, il suo asilo fu in breve scoperto, e non tardo ad avere non solo dei discepoli, ma ben anche degli imitatori.Una principessa, a cui apparteneva detta montagna, la diede in assoluta proprieta a Marino, il quale allora fondò, non un convento di monaci, ma una repubblica, persuaso, com'egli era, che si potevano benissimo accordare i precetil del Vangelo colle esigenze della viia sociale. Gli annali di questa piccola repubblica non offrono alla curiosità o ail'ammirazione nessuna conquista ne alcun fatto d'armi giorioso, ma in compenso quindici secoli di pace e di felicità, ch'essa sola godetie in mezzo all' immensa serie di rivoluzioni e di calamità, che si appesantirono su tutti i popoli che la circondano, Sembra, a prima giunta, un prodigio l'aver essa potulo sfuggire per tanti secoli al furore dei parliti ed all'avidità dei conquisiaiori, ma riflettendovi, se ne trova facilmente la spiegazione. In faiti questa repubblica non è ne temuia ne temibile, e questa, in due parole, è la soluzione di tal problema,

La repubblica di S. Marino non possiede che ire castelli, tre convenii e cinque chiese. La città è posta sopra una delle sommità più clevate della monlagna, le viti che crescono tra le rupi danno vini eccellenti.

Non vi ha che un solo cammino, il quale mette alla citià, e dè proipulae mette alla citià, e dè proibito severamente di penetrarvi per tutt'atira via. Questa strada è abbasianza buona; i cavalit e le carrozze possono percorrerta comodamente. Il popolo vi è sufficientemente ricco, poichè sa contentarsi di ciò ch'egit ha. Anzi probabilmente è più felice in mezzo a'suoi monti e da ile sue rupi, degli abitanti di più ricche vallate; e ciò che porta a credere così sia è ciue nessuno pensa mai ad abbandonare il luogo che lo vide a nascere.

donare il luogo che lo vide a nascere, Da Rimini si può anche andare ad Urbino, ma ta strada è angusta ed assai inconoda

Nell'andare da Rimini a Roma si percorre l'antica via Flaminia; ma fino a Pesaro non sene vede neppure la traccia: vi si trova una quantità di pietre di un nero azzurro, macchiate di bianco, che si suppongono essere una specie di lava.

All'uscire da Rimini si procede tra il mare e la canpagna; ta strada è perfettamente piana, eccetto però in vicinanza di Pesaro, dove bisogna ascendere la montagna, detta il Poggio. Prima di giungere alla Cattolica si traversa la Conca.

La CATTOLICA è un borgo, al quale fu dato tat nome perchè servi di asito ai vescovi ortodossi, che durante il concilio di Rimini si separarono dai vescovi ariani.

Per andare dalla Cattolica a Pesaro si può costeggiare il mare, se però è tranquillo; nei caso contario, si prenda la strada delta superiore, e che chiamasi volgarmente la Panialona. Questo spazio di canmino è lutto sparso di belle case, e la campagna vi è assai ben collivala.

PESARO (Aluxicaii. La Posla, la Villa di Parma, 1 Tre Re), città che oggi conta 48,000 anime di popolazione, è mollo antica; sorge sopra una piccola altura, victino al sito dove ti Fogilo va a gettarsi netl' Adriatico. Essendo passata successivamente dal dominio dei Gatti a quello del Romani, dal Romani al Gotti, e da questi a dei signori particolari che se ne impadronirono per forza o per satuzia,

venne infine riunila agli stati ecclesiastici sotto il pontificato di Urbano Viii.

Pesaro è circondala di mura c fortificata da bastioni : il suo porto è di piccole dimensioni, ma questo non nuoce alla sua comodita. Le strade sono quasi tutte larghe e dritte; la piazza principale è adorna di una bella fontana e della staiua di Clemenie XI. il quale naceue a Pesaro.

menie XI, il quale nacque a Pesaro. VI è a Pesaro una Biblioteca, un Museo, ed una collezione di medaglie, che furono tasciate alla città dall'an-

tiquario Olivieri.

Le chiese di Pesaro racchiudono ancora alcuni buoni quadri; ma i più preziosi furono trasportati a Parigi, all'epoca dell'occupazione francese, e più tardi vennero posti nelle sale del Vaticano a Roma, ove trovansi attualmente.

Si vedono anche in questa città gli avanzi di un antico ponte, ta cui erezione viene attribuita da alcuni ad Augusto, e da altri a Trajano.

Pesaro è la patria det conte Glulio Perlicari, che la morte rapi troppo presto alle lettere Italiane, di cui era una delle glorie. In Pesaro è anche nato il celebre Rossini, il quale per tal ragione vien detto sovente il ciguo di

L'aria era altre voite motto insatubre in questa citlà; ma ora il soggiorno ne è tanto sano quanto aggradevole, mercè l'asciugamento delle paiudi vicine. Nulla di più deitzioso delle colline che circondano Pesaro; o da ogni lato presentano alternati vigneti, praterie, orti campestri, ulivi ed alberi fruttifert, i quali mentre abbellisono il paesaggio, ne formano inoltre la ricchezza. I fichì di Pesaro godono di una giusta riputazione.

Le vicinanze sono finimate da betle case di campagna, fra le quall distinguesi principalmente quella che apparteneva altre volte alla principessa di Galles, e che altualmente è proprietà dei barone Bergami.

A venti miglia circa da Pesaro trovasi la città di

URBINO, ta quale ha dei titott permanenti all'immortalità, essendo la patria di Raffaello, a cui tutte le nazioni si accordiarono nel dare il titolo di divino. Urbino è situata tra il Foglio ed il Metauro; è capo-luogo della Detegazione (Prefettura), che porla il suo nome.

È difesa da unantico castello, posslede un bel palazzo Ducale, ed una Accademia di origine antica.

La chiesa Metropolitana, quella di S. Francesco ed alcune attre, contengono del dipinti eccellenti di varj artisti rinomati, e particolarmente di Baroccio.

Urbino fu culla di parecchi uomini illustri, oltre a Raffaello, fra i quali: Poltdoro Virgilio, l'architetto Bramante, il pittore Baroccio, ec.

La popoiazione di Urbino è di 14,000 anime. I viaggialori che avranno fatta una

deviazione, potranno riprendere, senza tornare Indietro, la strada di Roma, alquanto al disopra di Fossombrone.

In quanto a noi tenendo sempre la strada postale entriamo in

FANO (ALBREGH, II More), ITTE REY, piccola ciltá con porto di mare, situata vicino alla foce del Metauro, fiume a cui la vittora i piortata dai consoli romani Livio Salinatore e Chaudio Nerone, contro di Asdrubale, acquistò celebrità. Delta ciltà è molto ben fabbricata, possiede una ricca Biblioleca pubblica ed un Teatro, ia cui ampleza ed architeltura non sono meno pregevoli degli ornamenti interni.

La CATTEDRALE è ornata di a freschi del Domenichino.

Le chiese di S. Patenniano e di S. Pietro dei Filippini sono notabili per le loro belle pitture; del resto sono le uniche merilevoli di allenzione. Sulla plazza principale si vedra una bella fontana.

VI è a Fano un arco trionfale eretlo in onore di Augusto o di Costantino; ma per sventura non rimane più nulla assolutamente del celebre templo che i Romant avevano innatzato alla Fortuna. Però si conserva ancora una statua di tale divinità, ed è posta sopra una fontana nel centro della città.

Fano contiene vari stabilimenti di beneficenza e d'istruzione pubblica, siccome pure delle manifatture di seta. Il suo commercio principale consiste in sali ed in grani, e la sua popolazione è di 17,900 anime.

Sulle sponde del mare vicino a cista città trovasi in copia sufficiente certa sorte di pesce, chiamato cavai marino, perche la sua testa, il colio ed una specie di criniera hanno qualche somigliamenza cogli stessi membri del cavallo.

At sortire da Fano si presentano due strade; l'una si rivolge prontamente a destra, costeggia il Metauro e si aliontana dalia riva del mare; l'altra si estende lungo il mare Adriatico, passa per Sinigaglia, Aucona, ec., Noi descriveremo quest' ultima.

A poche miglia di Fano troviamo
MAROTTA, stazione postale. Al
di à della quale si passa il fiume Cesano, e si giunge a

SINIGAGLIA (Albergo della Formica), che è situata in riva al mare, lontana quattro miglia circa da Fano. È una piccola città di 8000 anime di popolazione, la cui posizione è favorevolissima al commercio di essa, ch'è in grande attività. Questa città eassai bene difesa da una fortezza.

La fondazione di Sinigaglia viene attribuitu al Galli Senoni. Al tempi nostri s'acquistò molta celebrità in causa della fiera annuale che vi
si tiene nei mese di luglio, e che aitira un immenso concorso di stranieri;
colliva ed accresce l'industria degli
abitanti, i quali fanno commercio attivissimo di grano, canape e seta.

Le case, essendo state per la maggior parte ricostruite, generalmente sono di architettura regolare e di bela apparenza. Il porto, situato all'imboccatura del fiume Mlsa, è di media grandezza, ma però sufficiente per le ilavi mercantiti. Le chiese sono quasi lutte orinate di bei quadri.

La CATTEDRALE, le chiese di S. MAR-TINO e S. CROCE merilano principalmente di essere visitate dagli amatori di belle arti. L'ullima, che abbiam mentovata, possiede un beilissimo lavoro di *Baroccio*.

Nella chiesa delle Grazis, situata fuori della porta Montagnara, e che appartiene ai Francescani, si ammira un bel quadro del *Perugino*, il quale rappresenta la Vergine con vari santi.

Il nuovo Tealro è grande, benissimo disposio, è venne ricostruilo sugli avanzi dell'antico, il quale fu preda di un incendio, non sono ancora molli anni.

La pianura che si estende dal ialo opposio della strada maesira ed alla riva del mare, è fertite e deliziosa.

Seguitando la nostra strada arrivercino al villaggio di

CASE BRUCIATE, al di la del quale traversiamo il flume Esino, per entrare finalmente in

ANCONA (ALBERGHI, Albergo Reale, la Pace, la Gran Brellagna), la quale, siccome tante allre cllta d'Italia, è di origine incerta; poiche Catone ne attribuisce la fondazione agli Aborlgeni, mentre Plinio e Strabone pretendono che venisse fabbricala, neil'anno 400 avanti Gesù Cristo, dai Siciliani che fuggivano le perseeuzioni di Dionigi, tiranno di Siracusa. Potrebbe anche essere slata fondala dai Greci, venuti dalia Doride, ed essere poi stata ingrandita dai profught Stracusani, Quantunque non si possa precisare l'epoca in cul Ancona divenne colonia romana, vi sono però delle forti ragioni per credere che ció avvenisse poco tempo avanti la prima guerra punica, cioè nell'anno 485, allorquando Il console Pubblio Sempronio eslese le conquiste romane fino alle rive dell'Asla, Ancona pervenne allre volte ad un alto grado di celebrilà per la vivezza del colori e della porpora che vi si fabbricava. All'imperatore Trajano essa deve l'eccellente porlo ehe possiede. Dopo di essere stala inutilmente assediala dal Gotli comandali da Toilla, venne presa da Agilulfo, re de' Longobardi e duca di Spolelo. Questi vi pose a governatore un niarchese, da che gli venne la denomina-

zione della Marca d'Ancona, corruzione della parola marchesato. Rimase in potere del Longobardi fino al 839, sollo il pontificato di Sergio III, epoca in cul venne presa e sacchegglata dai Saraceni. Gli abitanli, dopo tale disastro, ricostruirono la loro città e si governarono colle loro proprie leggi. Questo felice slalo d'Indipendenza durò fino al principio del secolo XVI. Bernardino Balba, vescovo di Casale, e Luigi Gonzaga, generale delle truppe di papa Clemente VII, la sorpresero nel 1532, e col pretesto di difendere la città contro l'Invasione dei barbari, ottennero la permissione di erigervi una forlezza da cui non lardarono a scacciare le truppe Anconilane, per sostiluirvi i loro propri soldall. Dopo di quest' epoca Ancona formò sempre parte degli siali eccleslaslici. Nel 1798 fu presa ed occupala dai Francesl; e nell'anno seguente il generale Meunier vi soslenne un assedio memorabite, non arrendendosi ai Russi ed ai loro alleati se non dopo la più gloriosa resistenza. I Francesi la ricevellero dagli Austriaci nel 1801 e la restilulrono al papa nel 1802, Più tardi fu incorporata nel regno d'Ilalia, e creala capo-luogo del diparlimento del Melauro. Tale stato di cose durò fino al 1814, epoca in cui rientrò sotlo al dominio papale. Nel niese di febbrajo 1832 i Francesi mandarono ad Ancona delle truppe, che s'impadronirono del casleijo e jo serbarono fino ai 1838, epoca nella quale se ne rilornarono alla loro patria.

Ancona, capo-luogo di delegazione, è sede di due Tribunali, l'uno Civile e l'attro di Prima Istanza, e restdenza di un vescovo, il quale dipende direllamente da S. S. Questa città è fabbricala sul pendio di una collina che, aavanzandosi nel golfo adrialico prende l'aspelto di antiteatro. Delta collina, ehe oggi chiamasi di S. Ciriaco, è fiancheggiata da due altre, le quali si prolungano fino alla riva del mare, e vengono difese da un castello ben fortificato e da varle allre forlificazioni. Il porto, seavalo dalia nalura, fu notevolmente ingrandilo e migliorato per ordine dell'imperatore Trajano;

è sufficientemente profondo, ma soggeito alia situvioni, sull'antico molo è stato eretto, nei passati tempi, un arco trionfaie in onore dell'imperatore precitato: questo monumento tulto di marmo bianco è di bell'architettura, e porta ancora l'iscrizione dedicatoria. Un altro monumento venne pure innalezto alla memoria di Benedetto XIV, benefattore della città.

In generale Ancona é ben fabbricala; ma non bene distribuita: l'estremità dei porto è fortificata e provveduta di un sufficiente numero di batterle.

La Cattedrate, situala all'estremità del promontorio, ove sorgeva altre volle un tempio di Venere, è un edificio la cui bell'architettura non è meno pregevole dei marmi e le colonne che ne abbelliscono l'interno. L'ornamento che regna lutlo all'ingiro della porta principate è opera di Margaritone. La cupola, che fu giudicata una delle più antiche d'Italia, è stata fabbricata sut disegni dl Azincourt. Nell'interno della chiesa si vedranno con interesse l mausolei di Lucio, di Basso e del Beato Ginelli, Pregevoll dipinti di Bartolomeo Gentili e di Podesti ornano le pareti della chiesa che possiede inoltre preziose reliquie. La piccola cappella sotterranea, detta Scurolo, è ricca parimente di bel marmi. Oltre degli a freschi che abblamo accennati, l'amatore potrà vedere in questa chicsa de' bel quadri di Pictro della Francesca, di Filippo Lippi e del Guercino.

Senza la Cattedrale si contano ad Ancona dieci altre chiese, che meritano di essere visitate, e fra le quali si dovranno preferire

L'INCORDINTA, LA MISTAUCORIA, N. MISCALORIA, N. MISCALORIA, O. MIS

Nelia chiesa di S. Pelagia si può vedere un bel quadro dei Guercino. Fra gli edifici pubblici di Ancona

i plù importanti sono i seguenti: Il palazzo di Govenno, ove rislede

it Legato dei papa; quest'edificio è situalo sopra un'altura in una posizione motto pittoresca.

Il CASTELLO, eretto sul promonlorio di Ostagno, e la cui architettura si altribuisce al capitano Paciotto.

La Loccia de Mercaxvi, palazzo incrostato di marmo esternamente, e con del bassi rilievi esegulli da Mosrio, secondo Vasari, e da Gorgio di Sebenico, secondo alcuni altri. L'archilettura interna di lale edicio è di Tibuldi, al quale si devono anche degli ornamenti in stucco e delle pitture alla maniera di Michel' Angelo, che adornano l'Interno.

II GRAN LAZZARTTO, fabbricato di forma pentagona ed Innalzato sulta sponda del mare da Clemente XII nel 1732. Dalla fondazione di quest'edificto data il diritto di franchigla del porto di Ancona.

La plazza Paincipale e quella di S. Niccolò meritano altenzione; quest'ultima principalmente è circondata da bellissimi edifici, siccome anche ia contrada che vi conduce.

Il Тълтво è di costruzione recente; sorge nel centro della citta, e chiama lo sguardo per la sua bella facciata.

Indicheremo fra l palazzi primieramente it

Palazzo Ferratti, a S. Pellegrino, i'uno de' capi lavori del pittore architetto Tibuldi, che lasciò in fale edificio prove evidenti dei suo doppio talento come piltore e come architetto.

Palazzo Benincasa, situato vicino alla Loggia dei Mercanti, e la cui architettura è altribuita a Sebenico.

Palazzo MANCIPORTE, nel quale si potrà visitare una bella collezione di quadri preziosi.

Ancona è la più commercianle di lutle le città della costa orientale d'Italia; serve di deposito per le mercanzie d'Europa e di Levanle. Il suo commercio principale consiste in lana, grani, otio, canape, sela greggia, cuojo invernicialo, lela da vele, sapone, zollo, stagno e piombo. La sua manifattura di tele, le sue fabbriche di
gomene e funi, di strumenti da fato e
di cremortariaro, hanno una repuiazione ben meritala. Le limportazioni
principali sono i panni, i cuoj, le
tele fine, il cotone ed i generi coloniali che vi sono portati dal Levantini. La flera di Ancona è molto frequentata; si apre al 20 agosto d'ogni
anno.

Ancona conta 56,000 anime di popolazione, compresi I sobborghi. Non sono però inclusi in tale cifra 8,000 ebrel circa, che tengono in detta città commercio altivissimo. Abitano un quartiere separato, entro il quale hanno la loro Sinagoga.

Su questa parte del litorale dell'Adriatico, le donne vengono riputate le più belle che sienvi in Italia.

Questa città diede nascita al piltore Maratti, ed a varj altri uomini che si dislinsero nelle scienze.

La strada da Ancona a Loreto è assai montuosa; tale inconveniente però è compensato dall' aspetto della campagna che è bella, popolosa ed essenzialmente ben cottivata. Partendo da Ancona si comincia ad altonianarsi dal mare, e si iraversa.

OSIMÓ, piccola città, celebre per le sattichità, le pietre sepotcrali e le statue antiche che possiede; tutti questi oggetti preziosi vengono accuratamente serbali nel palazzo del Comune.

Qui ta strada volge a sinistra verso la costa, e dopo qualche tempo arrivasi a

LORETO (ALESCAIL. LA CAMPADA) a la Potala, fabbricata sulla sommità di una collina, loniana tre quarti di lega circa dal mare, è una città moderna che conta 8000 anime di popolazione all'Interca. Gli edifici di questa città non presentano nulta asso-ultamente che valga a destare la curlosità; la contrada principate è composta di un doppio ordine di botteghe, entro le quali non sono esposti In vendita, altro di meglio che corone, rosarj, medaglie, fiori artificiali ed altri piccoli osgetti di divozione. Non

si penserebbe giammai che tale piccolo commercio produca sino a 180,000
litre all'anno. Forti mura difendono la
città; il papa sisto v, volendo preservare Loreto da qualunque sorpresaper parte del Turciti, i quali, sotto
Maometto II e sotto al suo pronipote
Selim, avevano diverse volte eseguite
Selim, avevano diverse volte eseguite
speranza di farvi grosso bottino, sisperanza di farvi grosso bottino, siso V, dielamo, aggiunes a delle mura
alcuni torrioni. L'unica cosa rimarhevole che presenti questa città si éte resenti questa città si e-

La Santa Casa, o la Casa della Madonna, di cui daremo sommariamente la descrizione.

La Sania Casa, secondo una pla indizione, credesi irasportata da Nazarette sino nella balmazia, e dalla Balmazia nel luogo ove posa attualmente, però dopo di aver molte volte cangiato stazione nella foresta che circonda Loreto. Essa è collocata nel cenvenne ristaurata secondo il gusto moderno, e che s'innatza all' estremida della principale contrada della città.

Davanti all'entrata della chiesa si vede la statua in bronzo di papa Sisto V: sufia facciala havvi la statua della Vergine con dei bassi rilievi egualmente in bronzo. Le porte d'ingresso sono dei medesimo metallo.

La Santa Casa, collocata sotto la cunota, è fabbricata di mattoni; gli avanzi di pitture che vi si scorgono ancora, sono anneriti dal fumo delle candele e delle lampade che vi si ardono; gli stipiti delle porte e delle finestre sono coperti di jama d'argento: il pavimento è composto di quadrati di marmo nero e rosso: sui cammino, ch'è situato in fondo della porta orientate, vedesi una nicchia occupata dalla statua della Vergine, la quale è stala, per quanto accertasi. scoipita in legno di cedro da S. Luca, quantunque però non si sappia che late Evangelista fosse anche scultore, Questa statua è intieramente coperta d'oro e di pietre preziose. L' interno della Santa Casa contiene molte ricchezze in oggetti d'oro, d'argento e pietre preziose. Le pareti interne sono coperte quasi per intiero di bassi rilievi in lama d'argento dorato; la parte esterna è rivestila di marmo di Carrara, ed ornata di colonne corinte, di nicchie, di statue degli apostoli, di Sibille, ed diuna quantilà di bassi rillevi, che furono disegnali da Sansovino, ed eseguili solto la sua direzione.

Le cappelle della chiesa sono abbeilite da mosaci tutti copiali da quadri di Baroccio, di Zuccari e di alticelebri artisti. Pomarancio è l'autore del qualtro Evangeisti della cupola. Questa chiesa possiede anche un beilissimo quadro dei sopra delto Burocio, rappresentante l'Annunciazione, di Proyet, che rappresenta una Cena di Gesù Cristo.

Prima di abbandonare questa chiesa raccomandiamo ai vlaggialore di visitare la sala del tesoro, la sagrestia, i sotterranel, ma specialmente la farmacia, dove vedrà molti vasi di majolica dipinii da Raffaello e da Giulio Romano.

Il papa Pio VI, trovandosi nell'împossibilità di pagare 'ai Francesi la somma stipulata col tratlato di Tolentino, 1787, spoglio in gran parte il tesoro di questa chiesa, ma questo tratlato non ebbe effetto che per pochi mesi. Nel 1796 i Francesi s' impossessarono di Loreto e trasportarono in Francia ta statua della Vergine. Alcuni ami dopo la restituirono, ed il santuario si trova attualmente, sotto al rapporto religioso, nello stato di prima. In quanto al vuoto del tesoro, ia pietà dei fedelli o ha in parte commato.

La piazza su di cui s'unalza la magnifica chiesa che abbiamo descritta, merita pure attenzione. Fiancheggiata da due bei portici, è ornata nei mezzo da una fontana con vasca di marmo e ornamenti di bronzo.

Il palazzo Episcopale non è indegno di essere visitato. Belle case di campagna e giardini

ben coltivati abbelliscono d'ambo le parti la strada, che da Loreto conduce alla riva del mare, per un ameno e ben graduato declivio. Tutta questa parte di strada forma un anfiteatro di bellissimo effetto.

Seguitando il cammino che deve

condurci a Roma, si trova un bell'acquedotto, che trasporta l'acqua dalla montagna di Recanati alle fontane di Loreto; poi si entra in

RECANATI, ove nulla vi è di rimarchevole, tranne un monumento in bronzo collocato sul pubblico palazzo e dedicato alla Vergine. Recanati ha alcune case ben costruite.

La campagna, in mezzo alia quale si viaggia sino a Macerata, è assai ben coltivata. Prima di giungere al fiume Potenza, si possono ancora vedere delle tracce di antiche rovine.

MACERATA (Albergo deila Posta), che succede a Recanali, è una citta di 16,000 anime circa di popolazione, e che si trova in una posizione deliziosa sul pendio di amena collina; è ad una distanza presseche dei di consiste del posizione deliziosa sul pendio di amena collina; è ad una distanza presseche pendionale, questa città è ben fabbricata, ma fi suo commercio ed il poca importanza. Alcune delle sue chiese meritano di essere visitate, come la chiesa di

S. GIOVANN, ove si ammira un bequadro di Zanfranco; le Chiese dei Cappective del Barbanti; l'oratorio della Missacconda: la chiesa della Madonna della Matanona della della Cappetta della Cappetta della Cappetta della Cappetta della Cappetta del Cappet

Le case de' ricchi ciltadini abbondano pure di buone pitture; quella della famiglia Compagnoni possiede una raccolia mollo interessante di antiche iscrizioni.

La porta Pia è costruita in forma di arco trionfale e di buono stile. Macerala è proyeduta di passeggi

molto aggradevoli, specialmente nei suoi dintorni.

Detta città è capo-luogo della Delegazione che ne poria il nome; contiene una Università, due Accademie, un Collegio e vari altri utili stabilimenti.

li Tzatro, che orna la plazza principale, è di bell'architettura; al cav. Morelli, autore dei disegno della Cattedrale, devesi questo edificio.

Fuori della citia si vede un gran-

dioso recinio destinato ai giuoco del pallone. Fu innaizato dall'architetto Alcandri, ed è unico per la vastità delle sue proporzioni.

I grani, la seia e li besiiame sono gli articoli quasi esclusivi dei piccolo

commercio di questa città. La distanza di tre poste circa, per

una strada bellissima, ci divide da FERMO, piccola cilti di 14,000 abilanti, che diede nascita al celebre Lattanzio. È posta sopra una collina lontana una iega e mezzo dai mare, sul quale tiene un piccolo porto assai frequeniato, che favorisce di molto ii suo commercio. I grani e le fane sono i principali articoli di speculazione. La ciltia in generale è ben costrulia; e tra i suoi edifici si deve citare la CATTEDIALE GII II TALTO.

La planura che si percorre da Macerata fino a Tolentino è molio ben coltivata, senza dubbio; ma è lontana dall'essere tanio ferifie quanto la precedente.

TOLENTINO (Albergo della Posta), piccola citila di sosso abitanti, fabbricata sulle sponde del flume Chienti, nonoffre nulla di rimarchevile, trane la chiesa degli Acostriusu, over riposa il corpo di S. Nicola, e di fi busto di Francesco Filelfo, celebre letteraccio del XV secolo. Tale busto è collocato sopra la porta del paiazzo Comunale.

Appena iascialo Tolentino si entranegli Apennini, per mezzo al quali si estende la strada fino alla vicinanza di Foiigno.

VALCIMARA, ove non si tarda ad artivare salendo il corso del Chienti, è un villaggio posto in una valle. Qui si abbandona il apianura: la sirada si va elevando gradalamenic e di continuo fino alio streito passaggio di Serravalie.

La ciiià che si lascla a destra, e che si scorge a Varano, tra Valcimara e Serravalle, si chiama

CAMERINO, ed é fabbricafa sulfa vetta di una montagna, da lungi presenta una belia prospettiva. Quantunque non contenga che 6000 anime di popolazione, possiede una Università,

e diverse manifaiture di stoffe di seta ed alcuni begli edifici.

SERRAVALLE, è un borgo ragguardevole e ben fabbricato; forma ia iinea di separazione tra la marca d'Ancona e l' Umbria. E chiuso tra due montagne, che non hanno che 366 piedi distanza fra loro. Vi si scorgono aneora fe rovine delle sue antiche mura, e le porte di un vecchio castello, ch'era stato fabbricato dai Gotti.

Al di là di Serravalie la strada è scavata nei macigno, e forma un semicerchio di circa due miglia.

Quando si ha oltrepassato codesia gola sì stretta, si vede spiegarsi una bella planura, e si giunge a

COLFIORITO, poi alle CASE NIO-VE. Nella valiala che percoriamo havvi una discesa che costeggia un precipizio; tale precipizio acquistò una iunesta celebrilà per le molte disgrazie che vi sono accadute. Ora però, mercè le riparazioni che vi furono fatte, questa discesa è assal meno pericolosa.

Passato COLLE si è compensati a sufficienza della fatica e della noja della precedente salita dall'aspetto di una vaile deliziosa che conduce a

FOLIGNO (ALBERGII. La Posta, Il Grand'Albergo), piccola ma bella città di 8000 abitanti, posta nell'amena valle della Spoletana; quesla valle prende il suo nome da Spoleto, altra piccola città che sorge in quelle vicinanze.

Le mura di Follgno sono bagnate da fiume Toppino. Le strade di questa città, in generale, sono diritte ed alcune di esse adorne di case di stile elegante. Le chiese sono tuite più o meno rimarchevoil.

La CATTEDRALE è un edificio di bell'architettura, Le chiese de Francsscani e degli Agostiniani non sono meno merlievoli di osservazione.

Il convento detto delle Coxtrassi si distingue per la sua bella cupola, che fu innaizata sui disegni di *Bra*mante. Il celebre quadro di Raffaello, conosciuto coi nome della Madonna di Foligno, adornava una volta quesia chiesa; all'epoca dell'occupazione Francese, tal capo d'opera fu tra- i sportato a Parigi, ed ora trovasi a Roma nei Vaticano.

Fra gii edifici parllcoiarl di Follgno, il palazzo Baanano tiene li primo rango per il buono stile di archilettura. li paiazzo deila Citta' non è di pari

merito per tale rapporto; ma contlene una preziosa raccolta di antiche iscrizioni. Un clima assai doice, un suolo fertilissimo, considerevoli manifatture di stoffe di seta e di lana, ed un'annua fiera che provoca sempre un gran concorso di gente, rendono questa città, benchè sia di piccola dimensione, assal attiva e bastantemente ricca.

Nel 1832 un terremoto vi recò gravi danni. Da Foligno una strada postale conduce a Perugia, Arezzo ed a Firenze, di cui parleremo più tardi.

A PALE, poco discosto dalla strada maestra di Ancona, trovasi una grotla molto singolare, piena di sialattiti che pochi viaggiatori tralasclano di visitare. Le chiavi di questa grotta vengono serbate a Foiigno.

Le chiese di S. Maria Maggiore e di S. CROCE, situate fuori della città, contengono degli oggetti d'arte che me-

ritano una visita. Lontano poche miglia da Foligno si presenta, sulla sinistra della strada,

grosso borgo di TREVI, ie di cui case, disposte ad anfiteatro sui pendio della monlagna.

ormano una prospettiva assal pitto-A mezza via tra Foligno e Spolelo,

nel juogo chiamato je VENE, si trova suila via Flaminia, ai piedi delle colline che formano corona intorno a tale pianura, un plccolo tempio antico che s' innalza vicino alla sorgenie del Ciitunno. Questo fiume scaturisce di sotto a una rupe, e corre serpegglando per la pianura. La sua sorgente e l'amenila delle sue rive sono ancora, a' giorni nostri, quali Plinio le ha descritle; vi è juogo a credere che il piccolo tempio di cui si è pariato, sia pur quello di cui la menzione quel naturalisla erudito; però si comprende che fu ristauralo. Attuaimente trovasi consacrato al culto divino, e ciò non ostante serba tut-

tora l'antica sua denominazione di tempio di Clitunno.

Il primo iuogo importante che si ritrova dopo di Foligno, è

SPOLETO (Albergo della Posla). città di 6000 abitanti, di antichità assal remota, fabbricata, dicesi, sul cratere di un antico vulcano.

Le strade vi sono generalmente diritte ed anche montuose, perchè Il suolo sul quaie siede la città è molto ineguale. Spoleto fu in certo modo la salvatrice di Roma, polchè Annibaie, vittorioso alla celebre battaglia del Trasimeno, credeva glà che nessun ostacolo si opporrebbe oramai al suo ingresso in Roma; el non slaspetlava ia resisienza ostinala ch'ebbe ad incontrare a Spolelo. La sortita effettuata dagli abitanti di quesla ciltà fu tanto terribile che l Cartaginesi dovetlero ritirarsi dopo aver subite perdite ragguardevoli.

Spoleto possiede ancora molti oggetti che attestano l'antico suo splendore, come per esemplo, le rovine di un teatro antico, quelle di un palazzo costrullo da Teodorico e rislaurato da Narsete, la chiesa del Caocirisso, eretla fuori di citia, suil'area che occupava ailre volte il tempio deila Concordia, di cui rimangono ancora sei belie colonne; le tracce di antichi tempi. che facilmente si possono riconoscere nel convento di S. Andrea, e nella chlesa di S. Giuliano; finalmente gli avanzi di un magnifico ponte della lunghezza di 196 piedi, sull'altezza di 430, e sostenuto da 24 grossi pllasiri. Questo ponte è fabbricato sulla Maroggia, torrente impetuoso che scorre tra la citlà e la montagna. Gli avanzi di detlo ponte servono attuatmente di acquedotto. Se ne vede ancora intiera un'arcata ed è chiamata ia Porla di Annibale. Non si sa di certo se quel sorprendente edificio sia stato costrulto ai tempi dei Romani oppure de' Gottl. Il terremoto che avenne nel 1767 dannegiò grandemen-

te gll edificj pubblicl dl Spoieto. Le chiese di Spoleto più mcritevoli di attenzione sono le seguenti:

La CATTEDRALE, la cui facclata è composta di un antico mosaico, ed il coro fu dipinto intieramente da Filippo Lippi, arlista Firentino, ch'è seppeliito in questa chiesa medesima.

La chiesa de' Filippin che possiede de' buoni quadri.

La cappella dei palazzo Angalani possiede un bei quadro di Raffaello.

Il terrilorio di questa città è fertile generalmente: il vino che produce è di qualità ecceliente ed assai ricercato.

All'uscire della ciltà si trova a destra della strada un ponte notabilissimo per ia sua lunghezza ed altezza; è formato soltanio da due archi, s'innaiza al disopra di una vaile e conduce ad una montagna tulta sparsa di romitaggi. Da lungi codesto insteme produce una prospettiva delle più aggradevoli: le montagne circonvicine sarauno visitate con frutti da inaturalisti 3 abbondamo in tarlufà di eccellente qualità.

Egli è alla distanza di tre miglia circa da Spoleto, che comincia la satita dalla parle più elevata degli Apennini da questo lato; si conosce sotto al nome di Monle Somma.

TERNI (Albergo dell' Europa) è ta prima città che si presenta dopo che si ha valicalo il detto monte.

Si crede che la fondazione di questa città sia tanto antica quanto quelta di Roma medesima; fu dichiarata colonia romana nell'anno 448 della renubblica.

Lo storico Tacito e l'imperatore di questo istesso nome videro la luce in Terril. Detta clità possiede ancora degia nitchi avazzi, e fra esasi: le rovine di un anilteatro, le quali si vedono nel giardino dell'arcivescovaio; gli avanzi di un tempio del Soie nella chiesa di S. Salvavoras; i frantumi di alcuni bagni nella casa di campagna del signor Spada.

La plazza principale di Terni è circondata da belli edifici di recente costruzione, e presso alla chiesa scaturisce una fontana. Nella Cattedrale si vedono due di-

pinti molto antichi ed una bella Risurrezione di Cristo, dipinta da Muziani.

L'olio forma il principale e quasi

L.OHO forma it principale e qua

unico oggetto di commercio di Terni, ia cui popolazione ascende a 7000 anime.

Se Terni non offre gran che di notevole come città, il viaggiatore ne è ampiamente compensato dalla vista della Cascata detta delle Marmore, formata dal Vellino in vicinanza della città. Questo fiume discende dai monti dell'Abruzzo ulteriore, traversa Rieti e si va a gettare nei lago di Luco. Tale cascala è in qualche maniera artificiale: poiche nell' anno di Roma 671, Curio Dentalo, avendo deciso di liberare Rieti dalle frequenti innondazioni del iago, ne slorno le acque per riversarle nella Nera col mezzo di un canale di sei metri e mezzo in larghezza, scavato nella montagna di Marmora. Il Vellino entra con forza in questo canale: le sue acque si scagliano verso l'imboccatura, da dove irrompono con violenza, e si precipitano dail'allezza di 100 metri in fondo ad un abisso, che si scavarono da sè medesime, e che tende a divenire profondo sempre più; escono pot di la Impetuose e spumanti e si gettano Intorno alle rupi. Tale cascata è senza contrasto una delle più belle che sianvi in Europa; io spettacojo che presenta è ammirabile principalmente se si contempia dai basso all'aito : nerò la maggior parte de'viaggiatori vanno a godere di cotal vista dall'alto al basso, perchè quest'ultimo mezzo è assai più comodo. Detta cascata non è che alla distanza di quattro miglia da Terni, e questo traverso si può fare a cavallo od in carrozza.

Le acque del Vellino sono abbondantemente salurate di lartaro, che depositano nella loro caduta non solo sulle rupi, ma perûno sulle sponde della Nera.

Nei lago di Luco, ad una certa profondità dei letto, si trovano delle radici di alberi petrificate; sono dei colore di sabbia giallastra, senza che la struttura e la forma del legno ne siano menomamente alterate.

Al di la di Ternt le praterie si mostrano più verdeggianti, e le terre sono assai meglio coltivate; vedonvisi numerose piantagiont di geisi, di ploppi e di piante fruttifere di tutte le specie. Due acquedotti, di costruzione molto antica, servono come per lo passato all' Irrigazione delle campagne.

NARNI, piccola città molto antica, siede su di un suolo ineguale e montuoso, inconveniente che si fa molto niù sentire da un lato che dall'altro. Il tradimento di due abitanti di questa città la diedero in potere al Romani, che vi mandarono una colonia, la quale prese li nome di Colonia Narnia. Nei 1827 Narni fu Intieramente distrutta daile truppe venete, che s'andavano ad unire con queile di Carlo V; In tal epoca quest'uitime tenevano il papa Clemente VII assediato in Castei S. Angelo, I Veneziani non risparmiarono nemmeno le donne e i fanclulii, demolirono ed incendiarono le case e gii edifici pubblici; per cul quest'intelice città non offre più nulla che ora vaiga ad arrestarci. Non sara però senz'interesse il vedervi gli avanzi di un ponte, il quale dovette essere magnifico, e di cul si attribuisce la fondazione ad Augusto.

Nel conforni di Narni si rimarca un canaie scavato nei seno medesimo dei monti; ha più di quindici miglia di lunghezza, e somministra l'acqua a

molte fontane.

Una strada di secondo grado conduce da Narni a Perugia passando per Todi , piccola citta mezzo rovinata , che sorge sulle sponde dei Tevere.

Nella discesa da Narni a Otricoli si abbandonano gli Apennini.

OTRICOLI è un borgo situato sopra una coltina, vicino alle sponde del Tevere. Cola presso vedonsi ancora degli avanzi di un teatro e di moltl altri antichi edifici, i quali indicano chiaramente quale doveva essere per l'addietro lo splendore di questo borgo, a cui i sobborghi di Roma riuscivano a confinare. Lo snazio che divide Otricoli da Roma era occupato da un si gran numero di bei monumentl, che aliorquando l'imperatore Costantino venne per la primavolta in Italia, credette sortendo da Otricoll dl entrare in Roma medeslma. SI può dunque asserire che quella capitale dei mondo occupava, com-

presi i sobborghi, uno spazio che da Otircoli stonecvasi fino al mare, e per amare, e per conseguenza comprendeva la supericle di 28 tegles; da ciò ne viene che gli storici, i quali portarono a quattro milioni d'abitanti la popolazione di Roma antica, non si sono punto altonatali dalla verità, se in questo numero comprendevano la popolazione de'suoi immensi sobborghi.

Al di la di Otricoli si esce dall'Umbria per entrare ncila Sabina, e si passa il Tevere sopra un ponte di tre arcale, che fu costruito ai tempi di Augusto, e ristaurato sotto il re-

gno pontificio di Sisto V. Nei dintorni si vedono dei profondi abissi che annunziano la passata

esislenza di qualche vulcano.

Dopo BORGHETTO SI presenta CIVITA' CASTELLANA (Albergo della Posta), che aicuni prendono per la celebre etiti di Vejo, e da latri per l'antica capitale del Falisci. La citila attuale è posta sopra un'erte montagna; è piccola, e mai fabbricata. Il papa Alessandro VI vi fece erigere un palazzo che ora serve di prigione di Stato.

La Caltedrale di questa città è asai rimarchevole; inforno ad cesa vedonsi alcumi bei rimasugti di antichità: lo sogolio sul quale è costruita è unilo alta campagna per mezzo di un ponte a due arcate. Dai silo più elevato della città ia vista domina il forte di Serra Caparrola, il famoso monte cel infine la città di Magitano, capitate celi affine la città di Magitano, capitate cella Sabinia.

Nelle vicinanze di Cività Castellana il suolo è scavato profondamenle; ciò che si attribuisce ad alcunì anlichi vulcani.

A Cività Casteliana si lascia quasi subito l' antica via Flaminia, che attualmente è in assai cattivo stato, e si prende la strada muova, che passando per NEPI, viene a raggiungere, vicino a Monterosi, la strada da Firenze a Roma per Viterbo a Siena.

MONTEROSI è una fortezza fabbricata sulla sommità di una collina. Alcuni anni fa nci praticare degli scavi , vi si scopersero diverse vie sotterrance, ed aicuni monumenti etruschi. Da questo punto la campagna comincia ad essere incolta e l'aria insaiubre specialmente di notte.

Si trova sulia destra una via che riesce al borgo di

BRACCIANO, popojato di 1200 anime, vicino al quaie stendesi il iago dei medesimo nome.

Vi sono in que'dintorni moite acque termaii, e gli avanzi dell'antica città di Vejo, gia confine della Toscana. Prima del lago di Bracciano, se ne trova un aitro detto Stracciacappa.

La strada postale che or si percorre è un avanzo della via Cassia del Romanl: su questa via la prima stazione che si trova è

BACCANO, ove si vede un aitro piccolo lago, che occupa il cratere di

un aniico vuicano.

Questa parte di cammino non offre nulia di bello, nè di pittoresco, niente annunzia la vicinanza di una citià tanto ragguardevoie quanto Roma, Ma tosto che si è giunti sonra un'altura, si scoprono le sette colline, le numerose cupole delle chiese, in mezzo alle quali domina quella di S. Pietro.

LA STORTA è l'ultima stazione postale. Vicino a questo viliaggio, prima di giungere a Pontemolie, scorgesi a destra la tomba di Nerone.

A PONTEMOLLE si traversa il Tevere sopra un beilissimo ponte, e si fanno due migila circa suita via Flaminia. A sinistra si vede ii bel tempietto posio sotto i' invocazione di S. Paoio, e costruito sui disegni di Giacobbe Barozzi da Vignoja; si entra finaimente in Roma per la porta detta del Popolo.

#### VIAGGIO BOLOCHA ROMA PER LA STRADA DEL FURLO.

#### Poste | Da Bologna a Fano. . . . 11 V. ii Viaggio precedente. Calcinelli . . . . . . Fossombrone . . . 3/4 Acquaiunga . . . . Cagli . . . . . . . Cantiano 5.º Cavallo di rinf. senza reciprocità. Scheggia . . . . ŧ \_ Sigilio . . . . . . Gualdo . . . . . Nocera . . . . . . Ponte Centesimo . .

Foligno . . . . . .

Da Foligno a Roma. . .

V. ii Viaggio precedente.

Poste . 31 1/2

Nel viaggio da Bologna a Roma per Ancona, pag. 229 e seguenti, abbiamo descritta quella porzione di sirada che va fino a Fano, è qui che noi prenderemo il viaggiatore per costeggiare seco lui il Melauro ed entrare in

FOSSOMBRONE (Albergo della Po-

sta), piccola città di 6300 anime in popolazione, dove si potranno vedere le rovine di un teatro e diversi avan-

zi di antichità. Ouivi si traversa un ramo del Metauro sovra un ponte di costruzione

recente, e fatto di un solo arco, poi lasciando a destra la sirada che conduce ad Urbino, città che abbiam già descritta a pag. 234, si arriva dopo tre miglia di cammino ai monte di Asdrubale, così chiamato in memoria della rotia che subi quei capitano Cartaginese quando si portò contro 1 Romani in soccorso dei di lui iratello Annibale.

Non senza stupore si vede in questo luogo una strada tagliata colio scalpello nei vivo scoglio; tale cammino si projunga di un mezzo miglio sulla via Flaminia, Questo passaggio viene ora chiamato Furio. Una iscrizione, che vi si legge ancora indica che la via Fiaminia fu riparata nei primi tempi deil'impero Romano.

La piccola città che si presenta poco distante di là si chiama

CAGLI, venne fabbricata dai Romani a piedi del monte Petrano. Colà vicino vedesi il passaggio, detto Passo delle Scalette.

Passato Cagli si traversa il Metauro sopra un ponte rimarchevole chiamato il Ponte Grosso. Di tutte le opere che trovansi sulla via Fiaminia quesi'è la più degna degli antichi Romani.

CANTIANO, ove si giunge dopo, è un castello che fu innalzato sulle rovine dell'antica Luculio, distrutta da Narsete. I due castelli seguenti

Stello e Gualdo non offrono assolutamente nulla di rimarchevole. La costruzione di essi è dovuta al Longo-

bardi. Da quest'uitimo si passa a NOCERA, piccola città molto anti-

NOCERA, piecola città molto antica, fabbricala a piedi degli Apennini, e che è alfatto distinia da un attra città dei medesimo nome che, esiste nel regno di Napoli. Quella giu ol ra si parta non ha altra celebità che quania gliene acquistarono i suo bagni, ed una sorgente di acqua, che in alcuni casì è indicata come medicinate. Dopo Nocera trovlamo

PONTE CENTESIMO, e seguendo li corso di una riviera poco notabile, si giungea Foligno. Partendo da Foligno seguiremo l'ilinerario che abblamo segnato nel viaggio precedente.

## VIAGGIO VII.

#### DA BOLOGNA A RAVENNA.

Lo stradale da Bologna a Faenza è descritto a pag. 229 e seguito.

A Faenza una strada di recente costruzione el condurrà a Ravenna, lasciando a poche miglia sulla sinistra la piccola eltià di

LUGO, la cul fondazione è indubbiamente dovuta al Bolognesi, che la possedettero per molto tempo. Dai Bolognesi passo solto al dominio del papi, poi sotto quello dei duca di Ferrara. È situata in vicinanza del fiume Senio, e fa ragguardevole commercio di grano, riso e canape.

Seguitando la medesima strada, si

scorge sulla sinistra il villaggio di FUSIGNANO, culta di Arcangelo Corelli e del poeta moderno Vincenzo Monti. Al di là del fiume Lamone, che traversiamo, si presenta

BAGNACAVALLO, grosso borgo, altre volte celebre castello; è assai popolato e posto nella più felice situazione e nel più fertile terrilorio.

Non si trovano più sulla via che pochi villaggi senza importanza, ed aicuni ruscelli.

RAVENNA (Albergo della Spada), città che a poche la cede delle altre d'Italia per l'antichità sua. Marziale, Straboue e Claudiano ne fanno spesso menzione, e Siivio Sialico la chiama

per soprannome Paludinosa, in causa delle acque siagnanti da cui cra circondala. Da principlo non fu che una piccola città senza importanza: ma ne acquistò molla al tempi di Otiavlo Augusto, che vi fece scavare un vasio porto difeso dalle due fortezze di Ciasse e di Cesarea, e ne formò una siazione per la flotia romana incaricala di vegliare sul mare Adriatico. Più tardi venne ornala di tempj, di teatri, d'acquedotti e di mausolei; fra questi ultimi distinguevasi particolarmente quello di Druso Nerone. padre dell'imperatore Claudiano, Prima del V secolo gl'imperatori romani ne fecero la loro residenza: cd in ial epoca la città si abbelli di sontuosi edifici, de' quali vedonsi alcuni avanzi ancora; ma le vicissitudini politiche e la mano del tempo cassarono tutte queste testimonianze del suo antico splendore. Tanta magnificenza disparve sollo al dominio dei Golli, degli Esarchi, del Longobardi, dei Francesi e del Bolognesi, senza pariare delle fazioni che la straziarono ad epoche diverse. Nel medio evo la polenza e l'autorità degli arcivescovi di Ravenna ebbero certa quale celebrità.

La città, tale quale esiste altualmente, è fabbricata all'antica, circondala di mura, e loniana circa tre miglia dal mare. È capo luogo della Delegazione ehe porla il suo nome, ed apparliene agli Slati della chiesa; è sech di un arcivescovato e contiene tincao anime di popolazione.

Le chiese di Ravenna sono quasi tutto meritevoli di attenzione,

La CATTEDRALE è un edificio stupendo, la eostruzione primitiva del quale dala del IV secolo, che fu rifabbricato alia moderna ed ornato di una bella cupola. L'interno si rende notevole per le belle colonne di marmo antico ehe sostengono la navata principale, per le due cappelle laterati ornate di pilture a fresco del Guido, a cul devesi anche un prezioso quadro rappresentante Mosè che sa plovere la manna dal cielo. Vedonvisi inoltre una tribuna, un seggio d'avorio ed un candellere pasquale ehe sono dei primi tempi della chiesa romana. Il battisterio di questa chiesa è moito pregevole.

La chiesa di S. Vitale è un bell'edificio, di forma ottagona, sostenuto da belle colonne di marmo greco; è ricilestima di mosaici e di bassi rilievil. A questa chiesa è annesso il convento dei Benedettini, il quale possiede una biblioteca. Nei glardino di detto convento rimarcasi la tomba di Galla Plaedida.

Nella chlesa di S. ROMOADO, che apparleneva ai frati Camaldolesi, vedesi un' Annunciazione del Guido, un altro bet quadro del medesimo artista, ed un S. Nicola di Cignani. Il refettorio del convento è ornato di un dipinto del Pasari, ela Biblioteca possiede copiosa raccolta di antichità.

Al pari della Caltedrate, la chiesa di S. Giovassi Barrisri, fu sottoposta a molti cambiamenti, che gli danno un'apparenza di costruzione moderna. Però vedonsi ancora nell'interno ventiquatiro colonne antiche ed un antico pavimento a mossico che data del V secolo, e che si conserva intiero in una delle cappelle.

Il martirlo di S. Marco, beila tela di *Palma*, il vecchio, forma il principale ornamento della chiesa di S. Ma-NIA DEL PORTO. Di tutte ie chiese di Ravenna la

più vasta è quella di

S. ADOLINARA, che è posta fuori di ciltà, nel sobbrogo di Classe. L'interciltà, nel sobbrogo di Classe. L'interno è ornato di venliqualtro cotonne normi di marmo greco, che furono trasportate da Costantinopoli. L'altarmaggiore è ricchissimo di pordio, di verde antico e di alabastro orientale. Il pulpito è sopportato da quattro belle colonne di marmo nero venalo, ed

Gli eruditi visiteranno con interesse la Biblioteca pubblica, il Museo

e l'ACCADEMIA DI BELLE ARTI.

Sull'angolo di una contrada che gira intorno alia chiesa ed all'antico convento de' Francescani si vedrà il sepoicro di Dante, eretto nel 1485 dai nobile veneto Bernardo Bembo; fu recentemente ristaurato ed abbellito dal cardinale Valentino Gonzaga.

La plazza principale di Ravenna è adorna di due grandi colonne di granito, di una bella statua di marmo bianco rappresentante Clemente XII, e di un'altra fusa in bronzo che rappresenta Alessandro VII.

Nel palazzi Rasponi, Cavalli, Lovatelli e Spreti si polranno vedere de' bel quadri dei Guido, del Guercino, di Baroccio e di altri celebri artisti.

Dicontro al battisterio sorge una piramide dedicata alla memoria di Ciemente VII.

Vicino all'antico porto, fuori di città, si distingue

Sarta Mania della Rotordo, magnifico mausole di Teodorico re del Golti, che soggiornò in Ravenna. Il bet sarcofago di portido che coronava il monumento fu trasportato in città ed incassato in un muro. Il territorio dei contorni di Ravenna è basso e paludoso; i canali diversi che vi si scavarono e le migliorazioni numerose che ci vennero fatte, contributirono assai a diminuire l'Insalubrità dell'arie ed a renderne il suolo più fecondo.

Si fu in vicinanza di Ravenna che ebbe luogo nel 1812 la famosa battaglia tra i Francesi e gli Spagnuoli uniti alle truppe papali, battaglia che questi ultimi ebbero perduta, e nella quale il giovane Gastone di Folx, generale in capo dell'armata Francese, I pagò colla vita la sua vittoria.

A poca distanza della città, dirigendost verso il mare, trovasi una foresta di pini, chiamata la Pineta, posta sovra un' altura, e stendendosi sulia superficie di 48 miglia quadrate.

Segultando la strada che si dirige verso il mare, e passati i flumi Ronco e Savio si giunge a

CERVIA, piccota città episcopale, di cui le saline producono remite considerabili, ed occupano buon mero di operaj.

### VIAGGIO VIII.

# DA BOLOGNA A FIRENZE.

Poste Da Bologna a Pianoro 3.º Cavallo senza reciprocità. Loiano . . . . . . . 5.º Cavallo come sopra. (Toscana) . . . Covigliaio . . . . . . . . 3.º Cavallo da Monte Carelli a Covigliajo. Monte Carelli . . . . Caffaggiolo . . . . . Fontebuona . . . . . . 3.º Cavallo da Firenze a Fonlebuona.

Poste . 9 -

Da Bologna fino alla prima stazione nostale di

PIANORO, la strada si estende nel fondo di una valle, che le più amene colline circondano. Dopo Pianoro le salite e le discese divengono assai ptù

Avvicinandosi a SCARICALASINO si gode dt una vista estesissima: scopresi ad occhlo nudo la catena delte Alpi, e quella degli Apennini, la vasta pianura della Lombardia fino a Padova, e talvolta, quando il cielo è perfettamente sereno, i dintorni di Udine, il Po, le valti di Comacchio ed il mare Adriatico. Tutta questa porzione di strada presenta una infinità di luoghi pittoreschi, e molti oggetti interessanti per il naturalista, come le conchiglie di mare, i pesci petrifi-

cati, le lave, segni non equivoci di spenti vulcani.

Dopo Scaricalasino si giunge alla linea di confine fra lo stato pontificio e la Toscana, vaie a dire a

FILIGARE, stazione di posla, ove Il Gran Duca di Toscana fece costruire recentemente un edificio destinato agil uffici delle Dogane e di Politia.

PIETRA MALA, che si trova dopo Filigare, non è che a poche miglia di distanza da quest' ultima stazione. I fisici qui osserveranno un fenomeno degno di tutta la loro attenzione. Egli è un fuoco che esce da un terreno fertilissimo, quantunque sassoso, e che si conosce volgarmente sotto il nome del Monte di Fo. Trovasi a mezzo miglio circa da Pietra Mala, Il popolo generalmente presta a questo . fuoco ta denominazione di fuoco di legno. Il terreno d'onde esaia la fiamma occupa soltanto la superficie di quattro o cinque metrt quadrati : non vi si scopre alcuna fessura, e la gramtgna come attre diverse erbe vi crescono a pochissima distanza. In aicuni punti la fiamma é di colore azzurro come quella dello spirito di vino; altrove è rossa e tanto viva, specialmente se il cleio è coperto o la notte oscura, che tutti i monti ctrconvicini ne vengono illuminati. Se vi si getta dell'acqua la flamma schtopetla, svanisce un Istante, poi rtprende quasi immediatamente la sua vivacità primitiva. Questa fiamma eserclta sopra il legno un' azione pronta e possente, mentre i sassi non su-

Ad una mezza lega da Pietra Mala si wede anche un pozzo di acqua fredda, chiamato acqua buja, la quale s'infiamma se si melle in contatto con un lume acceso. Al di là di Pietra Mala si presenta la città di

COVIGLIAJO, dopo la quale viene il Glogo, ch'è la sommità più elevata di quella parte degli Apennini, e da cui per una discesa si giunge a

CAFFAGGIOLO, poi a TAGLIA-FERRO, casa di campagna a cul vicino termina l'antica strada che passava per Scaperia.

Quelle alture erano esposte altre volte a venit ianto impetuosi e violenti che rovesclavano non solo gli 
uomini ed i cavalli, ma ben anche le 
carrozze ed l'carri pesantemente caricati, Altualmente grosse muraglie 
costruite nel luoghi più pericolosi, ed 
delle quali si è debitori all'umana 
previdenza del sovrano, altenuano di 
molto il pericolo.

Vicino a FONTEBUONA, che succede a Tagliaferro, si vede un palazzo di placere del Gran Duca. Qui fa d'uopo inerpicarsi peruna montagna, e pervenuil che siasi alla sommita si domina la città di Firenze ed i suol dintorni. Sarebbe difficile il dare una esatta descrizione del bel paese che si offre allo sguardo dello spettatore.

Ad un miglio da Fontebuona si lascia sulla sinistra in fondo alla valle il bosco di Pratolino, casa di campagna degli antichi duca di Toscana, celebre per gli abbelliment: che vi fecero eseguire i Medici. Nei glardini cranvi delle fontane decorate con e-

leganza, delle macchine idrauliche che meltevano in movimento delle statue e degli organi, nel centro di un boschetto ergevasi la statua colossale dell'Apennino con appledi un mostro che vomitava acqua; si entrava nell' interno e vi si trovava una grotta guarnita di conchiglie, e resa fresca da getti d'acqua in gran copia. Questi giardini erano ornati di una quantità di statue, fontane, getti di acqua, terrazzi, anfiteatri, laberinti e viali d'alberi sempre verdi. Assicurasi che questi giardini servirono di modello per la costruzione del parco, dei giardini e delle fontane di Versallies. Quanto è da dolersi che si belle opere siano state quasi intleramente distrutte i

Due file di colline ricche di planlagioni d'ulive e viti ci accompagnano lungo la strada che continua a discendere fino a

TRESPIANO, ove passa a flanco del campo santo, edificio di costruzione moderna. Un arco trionfale, innalzato net 1739 in onore di Francesco I, allorché questo principe fece il suo ingresso in Firenze in qualità di Gran Duca, precede da questa parte la porla che da Ingresso in Firenze. Quest'arco trionfale è di costruzione magnifica, degno di servire d'introduzione al santuario delle Scienze e delle Arti. Ma non appena si è oltrepassata la porta S. Gallo, la vista è penosamente attristata dall'aspetto disgustoso che presenta questa parle della città. Si dura fatica a persuadersi che si entra in quella famosa città in cul regnarono I Medici. Si potrebbe paragonare questo meschino ingresso di Firenze alla modesta norta di una casa, nella quale il prudente proprietario avrebbe accumulati tutti i capi d'opera dell'arti, senza lasciar nulla al di fuori che potesse far sospettare la ricchezza dell'interno , siccome usano i ricchi in molte città dell'Orlente.

the windows (i.e. Carponical and

1 1 1 1 1 1

Anna para

\$300 (\$300 ) \$200 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300 (\$300 ) \$300

and the second section of the section of the

) = ( × · · · · ×





FIRENZE.

Albergei Prixcipali. Albergo Schneiderff, Hôtei d' Yorck di Mad. Augier, l'Europa, l'Italia, Hôtei du Nord, ia Gran Brettagna, la Villa di Londra, Albergo dell'Arno, le Quattro Nazioni, Albergo della Toscana, la Pensione Svizzera.

Nozioni Storicus, Il primo recinto di questa città vuolsi che sia stato traccialo da Silla diltalore; alcuni altri scrittori affermano che l'origine di Firenze debbasi attribuire agli abltanti di Fiesole, i quali, per fare i loro mercati, scendevano nella pianura. Questi per maggior comodo vi costruirono aicune capanne, poi delle case, il cui numero si accrebbe immensamente, tanto veniva giudicata vanlaggiosa e aggradevole colale posizione. Fin qui rilevasi che questa fondazione è circondala dalle tenebre; eppure accertasi che i' erudilo Lanzi provò perenloriamente la fondazione e l'epoca precisa di essa. Secondo lui l'origine di Firenze non data punto dal triunvirato, siccome asserirono moiti slorici, ma dal tempo degli antichi Etruschi ai quali devesi anche la fondazione suddetla. Egli è certo difatti che si fu agli Etruschi che la tolsero i Romani per farne uno de'

toro plù importanti municipi. Le frequenti invasioni dei barbari in Ilalia estesero la loro funesla influenza su questa città come sulla maggior parte delle altre d'Ilalia, e la gloriosa vittoria riportala da Stillcone contro i Gottl, de'quall un gran numero fu massacrato nel dintorni di Flesole, non valse a procurarle la calma che d'ordinarlo tien dielro alla burrasca. Da una tirannia passò ad un'altra: poiché al Gotti succedettero i Longobardi, i quali fecerle subire un giogo non meno pesante. Per colmo di mali gli abitanti di Fiesole che guardavano già Firenze gelosamente si unirono al Longobardi per sterminarla. Ii Regno Lombardo essendo stalo distrutto dal Franchi, e Carlo Magno essendo partilo da Roma dopo la sua Incoronazione, questo principe passò per Firenze, che trovò nello slato più miserabile: gli ablianti per sottrarsi alle persecuzioni del soldati di Totila

Gli Editori della presente Guida hanno pubblicato una raccolta delle migliori Vedule di Firenze e della Toscana eseguite all'acquatinta e prese col Daguerreolipo. s'erano rifugiali nelle campagne. Queslo avveniva nell'anno 800. Carlo Magno si affreltò a fare ricostruire la città; richiamò i citiadini fuggitivi, pri severamente le popolazioni vi-

proj severamente le popolazioni vie e ne spense le rivalità; pol stati un Governo consolare, le cul sagge disposizioni ricondussero la pace ed il ben essere nel seno di una città che da tanto tempo ne era priva.

Firenze rialzata dalla sua rovina tu circondata di mura: ornossi preslo di palazzi e di tempi fabbricati sul modello di quelli di Roma, e godette per quattro secolt consecutivi della più perfetta tranquilità all'ombra del suo governo. Ben si comprende che simile state di cose influi grandemente sul numero della sua popolazione. ed in fatti questa si accrebbe talmente che nel 1078 convenne di estendere Il recinto della città. Due secoli dopo la medesima necessità provocò la stessa misura, Firenze acquistò poi quelle dimensioni che le si vedono attualmente.

Nei secolo XIII succedette al governo consolare il consiglio de' dieci anziani, ii cul numero fu ridotto ad otlo pochi anni dopo. Questa nuova forma di governo fu ancora più vantaggiosa della prima per la prosperità della repubblica Firentina, che pervenne in tal epoca al più alto grado del suo spiendore. Però verso la metà del secolo XIV una guerra disastrosa ch'ebbero a sostenere, costrinse i Firentini ad invocare li soccorso di Roberto, re di Napolt, Il quale, aderendo alle loro istanze, spedi ad essi Gualtieri in qualità di capitano generale, uomo ambizioso ch' erasi usurpato il titolo di duca d'Atene. Gualtteri tolse infatti i Firentini dalla crisi nella quale erano caduti, ma abusando della sua posizione s'Impadroni dei potere. Tale evento di Gualtieri non ebbe che un'essimera consistenza: il popolo sollevato ne fece pronta giustizia e ristabili l'antico governo degli Otto. Però la eclebre famtglia de' Medict ingrandiva tacitamente ; l'immensità delle sue ricchezze le rendeva attaccato un gran numero di cittadini; la suscetlibilità repubbli-

cana se ne adoniò , ed i Mediei si videro costretti a cercare la loro salvezza in un esiglio volontario. Tale emigrazione ebbe luogo sotto il pontificato di Alessandro VI, la cui diretta influenza portò i Firentini a rivestire Pietro Soderini della carica importante di gonfaloniere in vita, Raimondo Cardona, generale al servizio di Ferdinando, re di Napoli e d'Arragona, volendo reintegrare in Firenze Giovanni e Giuliano de' Mediel, che avevano anch'essi emigrato , scaccio Pietro Soderini nel 1812.7 e ricostitul il consiglio degli Otto sopra basl plù solide di prima e sotto l'immediata influenza de' Mediel, Tale influenza acquistò ancora maggior peso sotto i pontificati di Leone X e di Clemente VII. I Firentini bramosi di ricuperare la loro antica libertà, profittarono del saccheggio di Roma. avvenuto nel 1527, per sollevarsi : riuscirono nel loro progetto; ma il papa essendo riasceso alla cattedra di S. Pietro, si riconciliò coll'imperatore Carlo V, e spedi a Firenze Alessandro suo nipole in qualità di priore in vita. Questa carica fu convertita vent'anni dopo nel titolo di duca di Toscana dallo stesso imperatore Carlo V, che, per dare un'apparenza di legittimità a quest'atto arbitrario, fece sposare ad Alessandro la principessa Margherita d'Austria. Però questo governo non fu di lunga durata. Il nuovo duca non seppe conciliarsi l'affetto de' suoi nuovi sudditi; if disnotismo ch'esercitò sopra di loro, e l'ambizione di comandare destatasi nello spirito di vari cittadini notabili. inspirarono a Lorenzo de' Medici, detto Lorenzino, l'idea di ripristinare l' indipendenza del suo paese. Tale progetto appena immaginato fu subito eseguito e senza il minimo ostacolo. Lorenzino, usando con malizta, ttrò il duca nel suo proprio palazzo. posto in via larga, col pretesto di secondario ne' suoi illeciti amori; e colà, ajutato da' suot fidì, lo assassinò e prese la fuga. Il senato essendo stato informato prima del popolo di quest'avvenimento, si riuni losto in solenne assemblea, e decise che poichè il duca era morlo senza lasciare reedil maschi, conveniva di affidare la cura del governo della repubblica a Cosimo, figlio di Glovanni de Mediel, giovine di diciolt'anni circa, che in quell'epòca viveva tranquillamente nella sua casa di canpagna della Trebbla, ov'era nacros sotio la tutela di sua madre, che apparteneva alla famiglia del Saviali.

Cosimo de' Medicl, benche assal giovane, aveva il genio del eomando; governo il nascenie suo siato con un abilità rimarchevole; aumentò il suo territorio, e giunse a fissare nella sua famigila 11 sovrano potere, maigrado le varie congiure che si tramarono contro la sua vila, conglure di cui varie volle corse pericolo di rimanere villima. I servigi ch'egii prestò alla cristianilà gli meritarono il titolo di gran duca, che il papa Pio V gli conferi in prova della sua riconoseenza. Cosimo in faiti aveva armate delle gaiere coniro i Turchi, e le imprese marittime dei eavalieri di S. Stefano, ordine fondato da lui medesimo, avevano fatto rumore nel mondo cattolico. Questo principe, col soccorso di somme riechezze ch'egli aveva di sua famiglia, abbelli la capitale di sontuosi edifici; attivò lo sviluppo dei progressi nelle Arii e nelle Seienze, di cul si mostrò sempre projetiore generoso. Tale principesca generoslia porlò i suoi frutti, e videsi sorgere sotio Il suo regno moitissimi uomini, che divennero celebri, in modo di far credere alla riapparizione dei tempi di Leone X.

Gil abitanti di Firenze erano quasi tutil del partito de Guelli, ma alcune famiglie nolabili erano per il Giliebilini. I due partiti costaniemente in presenza si straziarono a vicenda, e d'aliora chie principio il regnodele e violenze, delle spogliazioni, degl'indigente e del contro del governare, qi cui abibam gia fatlo cenno, non era una chimera; i famosa congiura de'Pazzi contro Giuliano e Lorenzo de' Medici ne è una prova.

Francesco I, Ferdinando I, Coslmo II, Ferdinando II e Cosimo III, si

succedeitero al trono dopo Lorenzo de'Medici. Cosimo III si fece odiare da' suoi sudditi; quest'odio si aecrebbe ancora di più per la separazione di questo principe da Margher d'Oriéans, di lui moglie; le loro co tinue dissensioni avevano già ind? sposio il popolo, e la morie di Ferdinando, di lui figlio maggiore, morto senza posierità, diede l'uilimo erolio a quella spirante dinastia. Giovanni Gastone, fraiello minore di Ferdinando, succedette a suo padre; el s'era ammogliato in Germania; ma parimenie che suo padre, aveva dovulo invocare una separazione. Mori finalmente nel 1557, dopo aver trascinala un'esisienza tormentaia da malattie dolorose, Quesia Illustre famiglia, che impose il proprio nome al suo secolo, si spense in Giovanni Gastone.

L'Imperator d'Alemagna Invesil Don Carlos di Spagna del gran ducalo di Toscana, dopo la morte di Giovanni Gasione; ma Don Carlos venendo ad essere creato re delle Due se llie, in forza del tratlato di Vienna, ro di conferire il governo della Tocana a Francesco di Lorena, ducca di Bar, sposo di Maria Teresa d'Au stria, figlia dell' Imperatore Carlo VI.

Tale si fu l'origine della dinastia Austro-Lorenese, il cui governo modello fece, come fa ancora attualmente, di quesio ducato, uno del paesi più feliel e tranquilli del mondo.

GEOGRAFIA ESTATISTICA. Firenze, giustamente soprannominala la bella, s' innalza poco discosta dagil Apennini in una ferille ed amena planura: deliziose colline, sul declivio delie quali sono sparse una quantità di case di campagna, fornano corona intorno ad essa. L'Arno divide la città in due parti ineguali, che vengon posie in comunicazione fra di loro da sci ponil: quattro di questi sono di sasso e due di ferro.

La forma della città è a un dipresso clittica: forti muraglie e due casielli, chiamati l'uno di S. Giovanni Battista, e l'attro di S. Giorgio, le servono di difesa: quest'ultimo sorge nella parle più elevata della città e comunica per una porta segreta col glardino reale di Boboli. Firenze è la capitale dei gran ducato di Toscana e la residenza del sovrano, il quale a-Ma colla sua famiglia il magnifico dazzo Pitti, cosi chiamato dai nome del suo primo proprietario; è la sede di tutte le grandi amministrazioni civili e militari, dei tribunali, di un consiglio supremo, che giudica definitivamente per tutta la Toscana. Le strade di Firenze, in generale, sono larghe e ben seiciate. Gli edifici si distinguono quasi tutti per le loro varie proporzioni e per la loro sontuosità: la maggior parte di essi possiedono ricche e preziose collezioni di quadri.

Entrando in Firenze si è primieramente colpiti dail'aspetto insolito che presentano i suoi anticht palazzi per la ioro massa imponente, la ioro solidità, ed il modo loro particolare di costruzione. L'esterno è quasi sempre privo di ornamenti, e lo spessore de'muri presta ad ogni abilazione la fisonomia di una fortezza; per cui si può dire che Firenze è stata fabbricala espressamente per la guerra clvile. La storia di questa città viene pur troppo in appoggio di tale asserzione. Difatti nel XIII secolo, epoca di turbolenza, di rivolte e fazioni, ogni soggiorno era stato convertito in forte difesa da una torre merlata. Se la circosianza lo esigeva, tutti i nobill di un medesimo quartiere si riunivano per respingere il nemico comune: si costruirono det serragli, specie di fortificazioni portatiii, o cavalli di frisa a foggia di barricate, affine di togliere la comunicazione delle strade e facililare la difesa.

Firenze è divisa in tre quartieri; conllene 17 plazze, 170 statue esposte nei luoghi pubblici, 6 colonne, 2 obelischi, 20 fontane, 36 parrocchie e circa 8000 case.

La popolazione ora è di più di 100,000 anime. A Firenze tutti culti religiosi sono iolierati, ed anzi protetti: ognuno ina il suo templo particolare per l'esercizio della sua religione.

CHIESE. - La CATTEDRALE, O SANTA

MARIA DEL FIORE, ha su tutte le altre di Firenze una superiorità incontrastablie. La costruzione di questo magnifico templo venne affidata all'architetto Arnolfo di Lapo nel 1294, e nel decreto che gli conferisce tale missione. veniamo a conoscere che il nome primitivo di questa chiesa era quello di Santa Reparala, e che più tardi fu cambiato con quello che porta attuaimente. La plazza sulla quale è costruita la chiesa, è di una estensione tale da permettere all'occhio di misurare tutte le proporzioni e di apprezzare l'eleganza delle forme e l'insieme di questo templo. I lavori di costruzione durarono circa 180 anni, ed occuparono diversi celebri architetti, quali sono: Giotto, Brunelleschi, Bacio d'Agnolo eAndrea Verrocchio, I qua-Il si succedettero l'uno all'altro dopo la morte di Arnolfo. Circa il 1437 Filippo Brunelleschi diede principlo alla costruzione della meravigliosa cupola di questa chiesa, che venne portala a termine verso il 1461, alcuni anni dono la morte del suo architetto. La palla colla crece di rame fu eseguita da Andrea Verrocchio.

I muri della chiesa esternamente sono incrostati di marmi bianchi, rossi, verdi e neri: una galleria lavorata artislamente e posta all'altezza delle navate corona tutto l'edificio. Si entra nella chiesa per sette porte, due da clascun flanco e tre sulle facciate. Queste porte sono rimarchevoli per gli ornamenti di cui sono cariche. Però quello che offre di più ammirabile questo sontuoso edificio, si è certamente la cupola, opera lanto plù straordinaria che venne elevata senza armadura di sorta alcuna, procedendo Il Brunelleschi sollanto con mezzi per li quali l'arte sua lo lasciava senza risorse preliminari.L'interno di questa cupola rimase spoglio fino al 1872; ma in tal epoca Giorgio Vasari esegui l dipinti che vedonsi interno alla ianterna; la morte avendo troncati i suoi lavori, Federico Zuccheri intraprese la continuazione di essi, e il condusse a termine pello spazio di sette anni. Questa chiesa contlene delle belle pitlure; vedevisi anche la

tomba di Brunelleschi ed II suo ritratico eseguito in marmo, e che lo rappresenta vestito da borghese firenino; questo ritratio è opera di Buggiano, di lui altievo. Raccomandiamo all'attenzione degli amatori le opere seguenti: la tomba, di Giotto, momento scolpito da Beneletto di Majano, a spese di Lorenzo il martino de la la di contrati di periori de la marvata principale; il mausoleo di Pietro Farnese, capitano de Firentini.

Questo capilano, essendo stato ucciso il suo cavalio nel combattimento, fu costretto di montare sopra un mulo, ciò che non gl'impedi di riportare ia vittoria. Uno del el
bassi rilievi del monumento rappresenta questo falto. L'esecuzione di
tale mausoleo è attribuita a Giacomo
Orgagna; il sepolero di frate Luigi pala
Marstil Ficino, capo dell'Accademia
idel, ta tomba di Pietre Corsini, cardinate e vescovo di Firenze, ambedue
dininti a fresco di Lorenzo Ricci.

SI visiterà con piacere l'antica sagrestia, nella quale Brunelleschi diede una prova luminosa del suo genio colla costruzione di un arco orizzontale fabbricato in nietra viva, e che non si regge che per it modo con cul sono tagliate le pietre. Questa sagrestia rammenta inoltre un fatio siorico, la famosa congiura de'Pazzi. Nel 1478 Firenze era sotlo al dominio di Gluliano e di Lorenzo de' Medici. In quell'epoca le chiese erano spesso teatro di scene sanguinose, e Francesco de' Pazzt, sostenulo da alcune altre grandi famiglie, non rifuggi dali' idea di commettere il doppio delitto di assassinio e di sacrilegio. S. Reparata, chiesa della corte, doveva naturalmente essere il teatro di questo sangu inoso dramma. Il momento della comunione dell'officiante fu scelto dal conglurati come seguale dell'esecuzlone. Allorché i congiurati si recarono alla chiesa, il cardinale ch'era loro complice, e Lorenzo de'Medici eranyl glá; ma una vittima importante mancava al sacrificio. Francesco de' Pazzt e Bernardo Bandini che s'erano

riserbato l'infame diritto di pugnalare Giuliano, andarono a trovarlo nel suo palazzo, e destramente lo determinarono a seguirli al. tempio. Giuliano, pieno di sicurezza si arrese alle loro istanze. Al convenulo segnale Francesco de' Pazzi si precipita sopra Giullano con tanto furore ed accecamento, che si ferisce da se medesimo in una gamba. Nello stesso tempo Lorenzo è investito caldamente dagli altri due congiurati; ma questi oppone una vigorosa resistenza e pervlene a salvarsi in sagreslla. Il colpo era fallito; bisognò fuggire; ma in breve scoperti dal popolo perirono di una morte violenta, ed i loro cadaveri furono trascinati per le strade della città; soltanto il cardinale, mercè la sollecitudine dei preti onde salvarlo dal furore del popolo, sfuggi alla pubblica vendetta. I preti non lo restituirono a libertà se non guando il turbine fu sedato.

Dirimpetto alla Cattedrale sta il BATTISTERO, ossla la chiesa di S. Giovanni, edificio di origine molto antica e che fu, dicest, un tempio di Marte. Giudicando dalla natura del terreno non si nuò dubitare ch'egli avesse un tempo buon numero di gradini. Nel 1293 la corporazione de'mercanti di Firenze lo fece incrostare di marmo al di fuorl, ed incaricò Arnolfo di Lapo di tall riparazioni. Il Battistero è inoltre adorno di tre norte in bronzo di rara magnificenza; quella che si apre al sud è di Andrea Pisano; le due altre sono di un giovane di 24 anni, per nome Lorenzo Ghiberti, Il quale ebbe la preminenza sopra Brunelleschi e Donatelio nel concorso che venne aperto in tale occasione per tutti gli artisti Italiani. Dette porte, che rappresentano del fatti deil'antico e del nuovo Testamento, sono di un lavoro tanto perfetto che Michel'Angelo al vederle disse ch'eran degne di chiudere il paradiso. Le due colonne di porfido poste a lato della porta principale furono date ai Firentini dal Pisani, per compensarli della cura che si eran presa di Pisa, mentre i cittadini di essa conquistavano le isole Baleari nel 1117.

Le catene che si vedono ancora sulle colonne furono tolte in altri tempi al Pisani dai Firentini medesimi; ed in origine servivano a chiudere il porto di Pisa.

Il pavlmento della chiesa è composto di mosalci in marmi bianchi. neri e rossi, dello stile ii più grazioso. L'interno è ornato da sedici colonne di granito, che sopportano un terrazzo la cul volta e le parell sono ricoperle di mosaiel di squisito lavoro. Si ammira anche un mausoleo eretto alla memoria di Baldassare Coscia, o Giovanni XXIII. Il quale, affine di terminare le dissensioni della chiesa abdicò li pontificato e recossi a vivere da semplice privato in Firenze nel 1419. Sopra una vasca di marino sla distesa la figura in bronzo di Glovanni ; è mitrata , e rivestita degli ornamenti pontificj. Questo monumento è opera di Donalello, a cui devonsi anche le due statue della Speranza e della Carità che scorgonsi elevate su pledestalli al disopra dell'avello.

Lefonti battesimali furono costruite nel 1638; consistono in una vasca di marmo di forma esagona, con bassi rillevi rappresentanti alcune azioni di S. Giovanni, che si attribuiscono a Donatello,

Di fianco al Duomo s'innalza il campanile, magnifica torre quadrala di cul li vescovo Francesco Salvletti pose la prima pletra il 18 luglio, 1334. La repubblica Firentina incaricò Giotto di farne il disegno, e Taddeo Gaddi, suo allievo, lo mise In esecuzione. Il campanile ha 258 piedi di altezza: la parte esterna è completamente incrostata di marmi a diversi colori, le unioni de' quail sono eseguite con tanta precisione che si direbbe non esistervene alcuna. Lo stemma della repubbilca orna i quattro angoli; la parte inferiore è abbellita da statue e da bassi rillevi, che vennero eseguiti dal migliori artisti dell' epoca. La parte superiore, ove sono le campane, presenta un finestrone per ogni facciata: questi finestroni sono coronati da una terrazza con balaustra di marmo, la quale è

sostenuta da mensole della stessa materla.

Le due slatue che si vedono entro le nicchie in una delle nuove fabbriche a fianco del Duomo rappresentano Arnolfo di Lapo e Brunelleschi, e sono opere dello scultore moderno Pampaloni. Un poco più innanzi e dalla stessa parte un sasso, avente, ci indica il luogo ove taivolta riposavasi il gram poeta, allorchè ferposavasi il gram poeta, allorchè feria del singo, con la culto del dello de

S. Annaouso. Piazza dello stesso nome. Racchiude una cappella ornata di sculture di Mino da Flesole, e delle pillure rimarchevoli eseguile da CosimoRosselli. Il quadro che orna raltare della cappella del Rosario è stato dipinto dal Pussignano, e Mascocio è autore del piccolo a fresco che rappresenta la Vergine, Gesti e S. Anna. Quesla chiesa è una delle

più antiche di Firenze.
L'ANNUARA, Piazza dello siesso
nome. È un magnifico edificio, fondato dalle Servite di Maria, e costruitosui disegni di Brunelleschi. Contasi
fra l'emp jui celebri della Toscana.
L'Initero edificio è incrosiato di marni e di stucchi dorati. La cuppoia è di
forma rotonda., senza aperture nè
lanterne, ed è di un ammirabile effetto per l'eleganza ed armonia delle
sup propozionii. N'è autore l'archi-

tetto Volterrano. Il vestibolo aperto che introduce nella chiesa è abbellito da numerose pitture a fresco che rappresentano, a sinistra entrando: donne e fanciulli Inginocchiati davanti ad un frate, li quale mostra toro, qual reliquia, le vesti di S. Filippo, di Andrea del Sarto. - Un fanciullo tornato in vita toccando il lenzuolo che copri il corpo di S. Filippo : S. Filippo che Ilbera una giovane dal maligno spirito, tutt'e due dei medesimo artista, di cui si vede anche l'a fresco che rappresenta S. Filippo sulla strada di Modena. - Il busto di marmo che ivi si vede è li ritratto di Andrea dei Sarto. - S. Filippo che copre un lebroso, dello stesso. - S. Filippo Indolto ad abbracelare la vita monastica , di Rosselli. - Una Natività dipinta da Baldovinetti. - I tre re Magl, di Andrea del Sarto. - La Natività della Vergine, del medesimo. - Il Matrimonio della Vergine, di Francia Bigio. -Visila a S. Elisabella, di Pontormo, allievo di Andrca del Sarto, - L'Assunzione della Vergine, di Del Rosso.

La chiesa dell'Annunziata è sopraccarica di ornamenti : il centro della vôlla è abbellilo da un'Assunzione, dipinta a fresco da Volterrano, il quale è anche autore del dipinti della tribuna e della cupola.

La grande cappella a sinistra è di molta ricchezza, e venne fatta costruire da Pietro de' Medicl In onore dl una immagine della Vergine in que'tempi rilenuta sommamente miracolosa, opera di certo Bartolomeo, il quale trovandosi in grande imbarazzo per dare al volto della Vergine una espressione divina s'addormento, ed al suo svegliarsi trovò tale immagine eseguita in modo assal superiore al suo talento. Contiene dei bassi rilievi In argenio. - Due candelabri dello stesso metallo, dell'altezza di sel piedi. -Due statue di angioli, egualmente d'argento. - Un Santo Ciborio lavorato egregiamente e con dipintovi una testa del Salvatore, eseguita da Andrea del Sarto. - Una cornice d'argento, a cul è sospesa una tenda del medesimo metallo. - Ed Infine un' inimensa quantità di gigli e di lampade d'argento che circondano l'altare, il pavimento di questa cappella è formato di portido e di granllo egizio. Nell'oratorio contiguo, le cul pareti sono cariche di diaspro, di agate e di altre pietre preziose, vedesi un Crocifisso assai bello, eseguito da Antonio di S. Gallo.

A sinistra della gran porla d'ingresso vedonsi due a freschi rappresentanti, l'uno il Giudizio universale, di Alessandro Allori, l'altro una Crocifissione, dl Stradano, Ai lati dell'altar maggiore, su cul rimarcasi un Santo Ciborio in argento, vedonsi due statue distese, le quali rappresentano I della Vergine del monte Carmelo fu

Francesco di S. Gallo e Giovanni Battista Figini. Dietro quest'altare elevasi una cappella, costruita a spese e secondo il disegno di Gian Bologna che è quivi sepolto. La tomba di questo grand'artista è adorna di un Crocifisso e di bassi rillevi in bronzo. esegulti da lui stesso per conto del Gran Duca, e che codesto generoso principe volle destinare a cotal uso. per fare pubblicamente manifesta l'alta stima che ei professava ai defunto.

Nella quarta cappella a destra, entrando, si noterà un bel mausoleo eretto alia memoria di Giovila Garavaglia, Inclsore rinomalo, che mori nel 1835, opera di Nencini.

Una porta vicina alla cappella sinistra della navata della chiesa mette ad un corriloio ove si ammira il famoso a fresco conosciuto col nome della Madonna del Sacco, così chlamata, dicesi, perché il celebre autore di cssa, Andrea del Sarto, l'esegui per ii meschino valore di un sacco di farina, in tempo di carestia. Cotal a fresco è risguardalo come il capo d'opera di detto artisla, ed accertasi che il Tizlano e Michel'Angelo non potevano cessare di fissarvi lo sguardo. Gli altri dipinti di questo corritojo furono eseguiil da Pocetti, che vi rappresentò le azioni più memorabili de' sel fondatori del convento. La cappella di S. Luca, che ha accesso da una norta di questo corritojo, contiene pitture dl A. Bronzino e di Vasari. Sotto la medesima cappella giacciono l corpi di Andrea del Sarto e di Benvenuto Cellini.

IL CARMINE, Piazza dello slesso nome. Questa chiesa, Incominciata nei 1268, venne consumata intieramente da un incendio, e ricostruita alcuni anni dopo secondo i disegni di Giuseppe Ruggeri. La volta e la cupola furono dipinte da Stagi e Romei. Alla destra della porta d'ingresso vedesi un quadro rappresentante Gesú Cristo sulla croce, con appiedi la Vergine e S. Maddalena, opera dl Vasari. - Una Pietà, di Antonio Guidotti. - Un ritratto di S. Glacomo, di Lorenzo Lippi. La cappella

ornala di belle pitlure eseguile da l Masolino, di Panicale, e dal suo allievo Masaccio, il quale arlista fu il primo che abbia raggiunto ta perfezione dell'arte dopo il risorgimento di questa. Detto pittore essendo stato colpito dalla morte in età immatura, i lavori furono condotti a termine da Filippo Lippi. Sl crede generalmente che allo studio costante di queste eccellenli produzioni, il mondo artislico debba un Leonardo da Vinci un frate Barlolomeo, un Andrea del Sarto, un Michel'Angelo e perfino Raffaelio medesimo. Dette pitture rappresentano la vita di S. Pietro, Nel coro di questa cappelia si rimarca un mausoleo scolpito da Benedetto di Rovezzano.

La corlina dell'organo rappresenta la Beata Vergine che offre l'abito sacro a Simone Slock; questo bel dipinio è del medesimo Romei che abbiamo già nominalo. Quest'organo passa per il migliore che siavi in Fi-

renze. Il più rimarchevole oggetto di questa chiesa si è la cappella Corsini, lerminata nei 1683 dietro i disegni di Pier Francesco Silviani. Della cappella è intieramente incrostata di marmo bianco, misto a fasce orizzontali di marmo rosso di Seravezza. L'altare è isolato e composto equalmente di marmo increstato di pietre dure. Su quest' altare e addossato al muro vedesl il sarcofago di Andrea Corsini. ornato di bassi rilievi d'argento. Ai disopra dell'altare Giovanni Battista e Baldassare Foggini rappresentarono in marmo ed in tutto rilievo l'Ascensione at clelo di S. Andrea, It quale da semplice monaco si elevò alta dignità di vescovo di Fiesole. Questo bet pezzo di scultura è coronato da un dipinto non meno pregievole, nel quale Marcellino rappresento il Padre Eterno, Giovanni Battista Fongini esegui due altri bassi rillevi in marmo sui fianchi di questa cappella; quello ch' è dalla parte del Vangelo rappresenta S. Andrea che discende dal cielo per proleggere l Firentini atla battaglia d' Anghiari: lo stesso S. Andrea in allo di celebrare la sua prima messa, e che riceve la vistta miracolosa della Vergine, forma il soggetto del basso rillevo che vedesi datia parte dell'Epistola. La cupola fu dipinta intieramente da Luca Giordano.

Sul flanco destro di questa cappella vedesi una bella discesa datia croce, di Ferretti; questo quadro è collocato sotto una volta della quale. Romei esegui i dipinit. Si vedrà anche sovra un altro lato della navata un altro quadro rimarchevole, nel quale Fabbrini rappresento S. Maria Maddalena de' Pazzi in alto di ricevere il vedo dalle mani della stessa

Oltre agil arlisti che abbiamo già nominati ve ne sono altri diversi che contribuirono ad abbellire questa chiesa, come: Bernardino Pocetti, Gregorio Pagani, Consortini, Chidoni, ec.

Marta Vergine.

Il convento, al quale appartiene questa chiesa, è pure ricco di a freschi di Vasari, di Pocetti, d' Ullivelli, di Betti, ec.

SANTA CROCE. Piazza dello stesso nome. Questo bel tempio fu incominciato nel 1294 sui disegni di Arnolfo di Lapo, il quale ebbe dalla repubblica stessa l'incarico di tal lavoro; venne ristaurato più tardi, e con alcune modificazioni, da Vasari, a cui si deve il disegno di tutte te cappelle. Queste cappelle sono adorne di molle pitture, le quali furono eseguite dai migliori artisti della scuola Firenlina, cominciando da Giotto. La slatua in bronzo che orna la facciala è lavoro di Donatello, L'inlerno di questa vasta chiesa, che si può chiamare con ragione il Pauteon di Firenze, è diviso in tre navate da due flie di pilastri di forma ottagona con capitelli sormontati da archi diagon ati.

Questa chiesa contiene un si gran numero di oggetti meritevoli di ammirazione o di curiosità , che ci vediamo cosffetti a non accennare che i più distinti. A destra entrando: Una Discesa dalla Croce, di Francesco Rossi , più conosciuto sotto al nome di Safriatt. - La Crocciissione di Santo di Tilo. - La tomba di Michel'Angelo Buonarotii. Questo monumento è composto di tre statue in marmo rappresentanti ia Pitiura, la Scultura e l'Architettura, arti nelle quali Michel'Angeio fu grandissimo. La prima è opera dt Giambattista Lorenzi , altievo di Bandinelli : la seconda di Valerio Cigoli; la terza infine di Giovanni dell'Opera, Gi'intelligenti danno la palma a quest' uitima. Tuitt e tre sono d'assai buona esecuzione; ma si scorge troppo chiaramente che ciascun artisia cercò l'effetto per il suo proprio lavoro senza darsi pensiero dell'effetto complessivo. Battista Naldini è l'autore de' buoni dipinti che vedonst al disopra della tomba. - Gesù Cristo che porta la croce, di G. Vasari. - Il recente monumento di Dantè, inaugurato con solenne pompa nei 1829 alla memoria di quei sommo poeta. Dante è raffigurato seduto ed in atto meditativo: havvi da un iato la Poesia che piange, e dail'attro l'Itatta che addita questo verso della Divina Commedia: Onorate l'altissimo poeta. Il professore Ricci è l'autore di questo cenoiafio, mentre le spoglie del gran poeta riposano in Ravenna. - G. C. presentato al popolo da Pllato, ossia l'Ecce Homo, quadro di Giacomo di Meglio. - Il monumento erelto alla memoria dell'illustre tragico Vittorio Aifferi, opera di Canova, che rappreseniò l'Italia piangente sovra un'urna funeraria. - li mausoleo di Nicola Macchiavelit ie cui ceneri restarono dimenticate fino al 1787, vaie a dire per 266 annt. La figura seduta rappresenta la Politica che tiene nelta mano destra il ritratto del defunto, e nella sinistra una bilancia, nella quale stanno da una parte un rotolo di carta, dall'aitra una spada: al disotto trovasi questa leggenda: Tanlo nomini nullum par elogium (ad un tant'uomo nessun elogio è pari). Spinazzi ne è l'autore. Il monumento che segue fu eretto in memoria di Luigi Lanzi, celebre antiquario, a cui te sue opere, la purezza del suo gusto, e la sua profonda erudizione in materia di Belle Arti, acquistarono

una grande riputazione nei mondo scientifico, Onofrio Boni, particolare amico del defunto, è l'autore principale di quest'opera, in cut fu coadiuvato da alcuni allri artisti, amici parimente di Lanzi. - La scultura che si vede più lungi rappresenta l'Annunciazione, ed è stata eseguita da Donatello. - li monumento di Leonardo Brunl, secretario della repubblica Firentina, è di Bernardo Rosellini, ailievo di Donatello. Gli arabeschi, I festoni e gli attri ornamenti di questo mausoleo sono iavorati con una perfezione rara. La statua che rimarcasi al disopra di questa tomba è un bet lavoro di Andrea Verrocchio.

La cappella del SS. Sacramento si fa rimarcare per un bel quadro di Vasari, rappresentante l'ultima Cenadi G. C. Vi si vedono inoltre il mausoleo della contessa Albani, questi il di Giuseppe Raddi, bolanico rinomato de'nostri tempi, poi quedi dei cav. Vanni Casteliani; quest' ultimo è latio in pietra di paragoni et amolto antico. Alla destra di quesia molto antico. Alla destra di quesia molto antico. Alla destra di queumento eseguito in marmo di Carrara da Stefano Ricci , ed eretto alla memoria del polacco Skotnicki.

I due bei quadri che ornano ia terza cappella al di la dell'altar maggiore sono del due figli di Luigi Sabatelli, professore all'Accademia delle Belle Artt in Milano.

La cappella del Niccolini, che viene in seguito, è stata costruita secondo i disegni di Giovanni Antonio Dosio. Incominciata nei 1585 non fu ridotia a termine che nei 1660. È interamente coperta di marmo ed ornata circolarmente da pilastri scanalati dell'ordine corinio. L'aitare è intarsiato di pietre dure, ed ornato di un quadro di Alessandro Allori, rappresentante l'Assunzione della Vergine. In faccia si vede un'aitra teia det medesimo autore, rappresentante l'Incoronazione della Vergine. Addossati ai muri laterali sorgono anche due magnifichi mausolei di marmo in tutto ritievo, ornali nella parte superiore di una nicchia quadrata

con colonne di verde anlico, ed entro le quali sono rafigurati nell'una Aronne in abili sacerdoiali; nell'altra Mose co'le tavoie della legge. La Virginità, la Prudenza e l'Unilià sono collocate in alire nicheis esmicircoiari. Tutte queste stalue sono pregeculsisme e furono scolpite da Pietro Francavilla, celebre arlista flammingo. Le quattro Sibilie e la volia furon dipinie a fresco da Baldassare Franceschini, dello Vollerano.

Dirigendosl verso le porte di entrata troviamo il bei monumento di Marsuppini di Arezzo, eseguito da Desiderato di Settianano, Viene dopo un quadro rimarchevole della Vergine di Giotto; poi il mausoleo del consigliere Angelo Tavanti, il cui ritratto fu eseguito da Spinazzi, e tutta la parte ornanientale del monumento da Giannozzi. li monumento di Pompeo Signorini, eseguito da Stefano Ricci, merita pure l'aitenzione de' conoscitori. La stalua che rappresenta la Filosofia è più particolarmenie oggetio dell'ammirazione generale. Termineremo aifine quesio lungo giro col mausoleo di Galileo. che fu eretto a quest' illustre scienziato dai suo allievo Vincenzo Vivlani. Il busio di Galileo fu scolpito da Giambattisla Foggini, l'Astronomia da Vincenzo Foggini figlio del precedente, e la Geometria e dovula allo scalpello di Gerolamo Ticciati.

La chiesa di S, Crocs contiene ancora una quantiià di altri monumenti e di pitiure che noi ci asieniamo dall'indicare per maggior brevità.

S. GAETANO. Si vedranno in questa chiesa aicuni buoni dipinti ed un organo, che per la quallta del suono può stare al pari di quello del Carmine.

S. LORINZO, Piazza dello stesso nome. Basilica collegiale, la cui fondazione risale ali'anno 300, e venne consacrata ire anni dopo da S. Ambrogio. Dopo essere stala varie volle ristaurala, venne distrutta da un inristaurala, venne distrutta da un inrisaura de la composicia de la collegia sino de Medici ne afidò la riedificazione a Filippo Brunellecchi. Ilterno della chiesa si compone di tre navate, divise fra loro da quattordici colonne. Quantunque l'architettura di lale editico sia semplice, non per questo è meno Imponente. La volta e adorna di rosoni dorali. I quadri che esistono nelie 34 cappelle sono istati, quadi cono. Agostino Feracini, Raffuello Borshini, Nicota Lapi, Oltaviano Danghini, Micota Lapi, Oltaviano Danghini, Micota Lapi, Oltaviano Danghini, Micota Lapi, Oltaviano Danselli, Gerolano Macchietti, Frenceso Contil, Filippo Lippi, Empoli, Glovanni Antonio Fogliuni, Bernardino Pocelli, on

I due puipil, che stanno quasi lateraimente all'ailar maggiore ornati di bassi rilievi in bronzo, furono disegnati da Donatello, ed eseguiti da un suo scolaro. La cupola è dipinta da Menni.

A mano sinistra dell'altar maggiore è posia la sagrestia vecchia, di cui il disegno è di Brunelleschi, ed è in forma di tempietlo. Essa contiene delle sialue e de' bassi rilievi, di Donatello, un mausoleo con festoni e figure dello stesso artisla, ove sianno le ceneri di Gio. Medici.

La sagresija nuova, chiamaja anche la cappella delle tombe, fu disegnala da Michel Angelo , per ordine di Leone X, ed eseguita sotio ii pontificato di Clemente VII, che la destino a divenire la sepoltura della famiglia Medici, alia quale apparteneva egii stesso, Infatti si vede in questa cappella la tomba di Giuliano, fratelio dei papa Leone X, e quella di Lorenzo, padre di Alessandro, primo duca di Firenze. Quesie due tombe furono scolpite da Michel'Angelo, Il quale è anche autore delle statue rappresentanti Giuliano, Lorenzo, il Giorno, la Notte, il Crepuscolo e l'Aurora, ed infine la Vergine e Gesu.

La CAPPILLA DUCALS sorge dietro al coro, ed è ceriamente la cosa più sontuosa di questo genere che siavi in Italia. Fu innaizata nei soto sotto il regno di Ferdinando I. dietro i diseni di como sotto il disenta di consumi del Medici, di lui fratello, e sotto la direzione dell'ariello piedi di allezza usa dei largo, è internamente rivestita di granito, di diapproje contiene i mausolei de'pri-

mi sei Gran Duca di Toscana. La slatua in bronzo dorato di Costimo II è di Giovanni Bologna, e quella di I Ferdinando I dei Ferdinando Tacca, Gi stemmi di tutte le cità della Toscana sono ammirabili lavori eseguiti con pietre dure delle più preziose. La cupona è stata dipinta dai cav. Benvenuti, e non rimase inferiore al lusso che regua in questa cappella, la cui spesa tolale si elevò a niu di 1200000 di francho di

Una scala situata entro il chiostro della chiesa di S. Lorenzo conduce alla celebre

BIBLOTEA LOREZBAN, I cul edificio incominciato da Michel'Angelo Buonarolli, fu continuato da Giorgio Vasari e da Tiepolo, però sempre sullo stesso disegno. Fra i manoscritti inieressanti rimarcasi particolarmente un Virgilio del 19 o del V secolo, di cul i primi fogli ch' cran mancanti furono trovati più tardi di di Tacilo e uno di Longo Sodista. Una copia delle Lettere Famigliari di Cicrorne, vergai di mano del Petarca. -Il manoscritto delle Iragedie d'Alfieri, ec.

S. MARCO. Piazza dello stesso nome. Ouesia chiesa ed il convento annesso appartengono ai Domenicani. Tale grandioso editicio fu ricostruito nei 1437, e notevolmente Ingrandilo secondo gii ordini di Cosimo e di Lorenzo de' Medici. Vi si osservano delle belle scuijure ed una grande quantità di pitture non meno pregevoli. A destra entrando troviamo: una Crocifissione, di Santo di Tito. - La Vergine, Gesù e vari santi, di Fra Bartolomeo. - Un antico mosaico rappresentante la Vergine. La cupola della tribuna lu dipinta da Alessandro Gherardini. Il bel quadro della Cena, di Sacconi, vedesi a sinistra dei coro. A destra della tribuna si rimarca la cappelia Serragli, la cui vôlia fu dipinta da Pocetti. Il quadro dell'altare rappresenta la Cena, e fu in parie eseguito da Santo di Tito e terminato da suo figlio Tiberio. La Cena ad Emaus è opera del cav. Curadi.

Un poco più lungi si presenta la cap-

pella Salviati, una delle più notevoli che sono in Firenze. L'architettura di questa cappeila e queila del vestibolo sono atiribuite a Giovanni Bologna. È lutieramente rivestita di marmo e adorna di pezzi preziosi tanto in scuiiura che in pitiura. Il quadro rappresentante G. C. che ritorna dal Limbo, e di Alessandro Allori. Le sei statue di marmo che rappresentano dei santi, sono lavori di Fracavilla. Si rimarca principalmente quella di S. Glovanni Battista, che lo scultore esegui secondo il disegno di Giovanni Bologna, di lui maestro. I bassi rilievi lu bronzo, che vedonsi sopra le nicchie ove sono poste le dette staiue, furono eseguiti da Fra Domenico Partigiani, dletro I disegni di Giovanni Bologna, di lui maestro. Alessandro Allori è l'autore del dipinti che ornano la cupoia. Le due pitture rappresenianti l'Esposizione e la Traslazione di S. Antonino, di Passignano, ed un S. Anionino in marmo, dl Giovanni Bologna, compleiano i'ornamento di quesia magnifica cappella, soilo l'aitare della quale la una ricca cassa conservasi il corno di S. Antonino. Tornando a discendere verso la porta principale vediamo un quadro di Cigoli, rappresentante l'Imperatore Eraclio in abito di penitente e che porta la croce. - Una copia preglevole, eseguila da Gabbiani, dietro i'originale di Fra Bartolomeo, che rappresenta la Vergine, G. C. e S. Caterina. - Un S. Vincenzo Ferreri predicando alia presenza del popolo, ed una Trasfigurazione, di Paggi. La volia fu dipinta da Bucci.

La sagrestia di S. Marco contiene pure diversi oggetti meritevoli di attenzione, fra i quali, una statua dei Salvatore, di Antonio Nocetti. - Due bassi riilevi, di Conti. - Sulla prima porta internamente un quadro di Gioconni Analico Pocetti.

li convento annesso a questa chiesa è celebre per la conoda e regolare sua disposizione, per la sua fonderia e farmacia, per gli uomini celebri che vi florirono, e pei buoni dipinii che racchiude, fra I quali ve ne sono di Bernardino Pocetti, di Boschi, di Vanni, del Beato Angelico, del Ghirlandajo, di Pier Dandini ec.

S. MARIA NOVELLA, Piazza dello stesso nome. Quest' edificio fu Incominciato nei 1279 sotto la direziono di Sisto e Ristoro, padri Domenicani. Alberti è l'autore della facciata, la quale è piuttosto bella, ed offre agl' intelligenti due monumenti astronomici, che sono, un quadrante destinato a misurare la grandezza dell'asse celeste compresi i tropici, e la sfera armitiare di Toiomeo, Nell'interno della chiesa si vede ai disopra delta porta un bei crocifisso di Giotto, e a desira delle pitture di Santo di Tito, di Naldini, di Ligozzi, - Una Vergine, di Cimabue, e presso a quest' uitlmo quadro ti martirio di S. Caterina, di Bugiardini ; varie figure di questo quadro furono dipinte da Michel Angelo. Si dice che Bugiardini spese dodici anni ai compimento di tai lavoro. Questa chiesa contiene anche una Vergine scolpita in marmo da Benedetto Majano. Le pitture dei coro, che rappresentano la vita della Madonna e quella di S. Giovanni Battisia, sono tutte opere dei Ghirlandajo, li quaie vi fece i ritratti di vari suoi iijus'ri contemporanei, come Pietro, Giovanni e Lorenzo de' Medici, ed anche il suo proprio. L'aitar maggiore venne costruito nei 4804, ii quadro di esso altare è opera del cav. Luigi Sabatelli, Nella prossima cappetia si rimarca un Crocifisso, di Brunelleschi; G. C. che risuscita un morto, dl Agnolo Bronzino, ed i dipinti della volta dei medesimo artista, raccomandano all' attenzione la cappella seguente, di cui je tombe ed i bassl rllievi sono tutti iavori di Giovanni dall' Opera, eseguiti sui disegni di Michel Angelo. La cappella che s'innaiza sopra alcunl gradini e precisamente in faccia a quella ove si vede la Vergine di Cimabue, contlene eccellenti pitture di Andrea e di Bernardo Orgagna, i quati vi rappresentarono da un lato i' Inferno e dali'altro it Paradiso. Un poco più lontano vi è un beitissimo dipinto rappresentante la Samaritana, eseguito da Alessandro Allori. Le pitture che or- forme di una verità sorprendente.

nano il disopra della porta del campanile, sono di Buffalmacco.

Si potranno anche vedere nei convento affiguo un gran numero di a freschi moito stimati, che sono dovuti ad artisti antichi. Si pretende che fra questi vi sia un ritratto della Laura di Petrarca.

Alla chiesa di S. Maria Novella va annesso ti convento del Domenicani, rimarchevole per le sue vaste proporzioni e per la betiezza della sua architeltura; i monaci che altre volte vi esercitavano la giurisdizione criminaie e la farmacia, attualmenie si occupano soltanto di quest'ultimo oggetio, ai quale aggiunsero la speculazione della profumeria. La sua pulitezza e l'eleganza distinguono particolarmente questa spezierla.

SANTA MARIA MADDALENA DE' PAZZI. Borgo Pinti. Questa chiesa si rende notabile specialmente per la cappella Neri, che è situata a destra nel corritojo, che conduce a ciò ch'era aitre voite il chiostro dei monaci. Il quadro dell'attare è una bell'opera di Passiquano: tutti gli altri dipinti che ornano questa cappeita sono di Pocetti. ma quelli della cupola che rappresentano li soggiorno degli Eletti chiamano più di tutti lo sguardo, ed anzi vengono considerati il capo d'opera di questo artista,

Nella chiesa sorge la cappella prin-

cipale, ossia i'allar maggiore tutto incrostato di marmi rari e preziosi, e adorno di 12 colonne di diaspro di Sicitia, le cui basi ed i capiteiil sono di bronzo dorato. Cola giace la spoglia di S. Maria Maddatena de'Pazzi, il cui monumento è circondato di bassi rilievi la bronzo rappresentanti le principati azioni della santa. Vedonvisi anche quattro statue rappresentanti le quattro virtù principali della sania: la Pietà, l'Affabilità, la Penitenza e la Retigione. L'Affabilità, che ha per attributo un agnello ed una coiomba, e la Religione, che è coperta di un veio, sono le due più nolabili; quest'ultima specialmente è degna di ammirazione per la leggierezza del veio che lascia vedere le Due di queste statue furono eseguite da Montauti; te due più moderne sono opere di Spinazzi, e datano dei 1781. Questa ricca cappelia fu eseguita da Pier Francesco Sticani, sui diseguit di Circ Perril. Lutar maggiore di contacti di una contacti di una contacti di una contacti di contacti di una contacti di contacti di contacti di contacti di contacti di contacti di cupita la dipina intieramente da Pietro Dandini.

li bel dipinto eseguito sulla cortina dell'organo, è di Giambattista Cipriani.

La sala det capilolo ed il refettorio del convento, da cui dipende questa chiesa, contengono buoni dipinti det Perugino, di Raffaello del Garbo e di sicuni altri celebri artisti.

OR-SAN-MICHELE. Via de' Caizajuoli. Il solo aspetto della facciata di questa chiesa indica basiantemente che tate non fu la sua destinazione primitiva. In fatti fu eretta nei 1284 sul disegni di Arnolfo di Lapo per servire di mercato del grano: nel 1337 l'edificio fu reso al cuito divino, e Giot'o diede i disegni di tutti i ristauri e cambiamenti interni. Codesti lavori furono eseguiti sotto la direzione di Taddeo Gaddi. Questo beil'edificio è isoiato ed adorno esternamente di una quantità di statue di bronzo e di marmo. Tutte te corporaziont di Firenze contribuirono pecuniariamente ail' erezione di dette statue, e ne affidarono l'esecuzione ai migliori artisti dell'enoca.

Sulia facciata si vede la statua di S. Eligio de di bassi rilievi, eseguili da Nanni d'Antonio di Banco. - Le statue in bronzo di S. Stefano e S. Maiteo, da Ghiberti. - Sulia porta settentrionale ia statua in bronzo di S. Luca, di Mino da Flesole. - Quattro stanominato Nanni. - La statua di S. Pietro, di Donatello.

Dal lato orientale si notano: la statua in bronzo di S. Luca evangelista, opera di Giovanni Bologna.-Lastatua parimente di bronzo di S. Tomaso, di Andra Verrocchio.- La statua in marmo di S. Giovanni Battista, di Ghiberti.

Daila parte meridionale si distinguono: is statua in bronzo di S. Giovanni evangelista, di Baccio da Monte Lupo. - La sitatu di S. Giorgio, di Donatello ; che passa per un capa d'opera. - La statua di S. Giacomo, di Manno di Banco. - La sitatu in bronzo di S. Marco evangelista, di Donatello.

Netl'Interno della chiesa non si ometta di osservare attentamente un ruppo in marmo di un solo pezzo pripresentante S. Anna, la Vergine ed il bambino Gesù, di Franceco S. Gallo. - Un altro gruppo egualmente di marmo, rappresentante la Vergine seduta con in braccio il Bambino, di Simone da Fiesole, allievo di Bruneteschi. - L'immagine della Vergine, di-pinta da Ugolino da Siena, ed infine varie altre pitture a fresco, di Landini, di Andrea del Surto, di Credi ed Soptiani.

L'altar maggiore, sui quale riposa una Vergine ch'è in venerazione grandissima presso i Firentini, è degno di osservazione per ta ricchezza det suo tabernacolo, opera di Orgagna. S. Spinro. Piazza dello siesso no-

No. Commission of the commissi

Nella seconda cappella entrando vi è la Pietà, copia di Michel Angelo: nella quarta Gesti scacciando i mercanti dai templo; è opera di Stradano: nella quinta cappella S. Agioni de Pissas de

che vien dopo, sono di Giotio. - L'A- dultera , di Alessandro Allori.

La cappella principale è di architettura siupenda, rivestita di marmi preziosi e ornala delle statue di S. Pielro e S. Giovanni. Scendendo verso la porta della

chiesa II quadro rappresentante la Vergine con vari santi è del Perugino. Il quadro delia cappella, passata la sagrestia, sopora la quale viè un organo che si ritiene l'uno dei migliori di Fienze, e rappresentante Maria Vergine coi Bambino e vari santi è di Rodolgo Michele Chiri antodojo. La Michel Angelo, eseguita da Taddeo Landini. Nella cappella seguente, il quadro della Risurrezione dicesi di Pietro di Cosimo.

La sagrestia si distingue per lo sitie assal buono della sua architettura, della quale Cronaca è autore. Comliene un quadro rappresentante un Santo che guarisce degl'infermi, di Aleasandro Allori; un a fresco situato al disopra della porla, rappresentante S. Agostino in riva al mare coll'angelo, di Bernardino Poetti, and presenta e di architellura degna in italto punto della chiesa. N'è autore Baccio d'Aquolo.

S. TRINTA'. Piazza dello stesso nome. Questa basilica è stata eretta nel 1230, sul disegni di Andrea Pisano; ma andò soggetta a motti cambiamenti, e Bernardo Buontalenti ne rifece intieramente la facciata.

Nell'interno si vede una Nalività, del Gàrirlandajo - Una Pielà, di Angelico Pocetti. - Una cappella di propietà della famiglia Sassetti, contiene degli a freschi, nel quali Gàrirlandojo rappresento le principali azioni di S. Francesco d'Assisti. - Due quot di nella cappella Istimbardi; li primo rappresentante S. Fielro in puoto di morte, di Cristoforo Altori; che riceve le chiavi del Paradiso, di Remoli. Al disopra di Codesti quadri vedonsi i belli a freschi di Giovanti di S. Giovanni di S. Giov

Questa chiesa contiene anche un

bel dipinto moderno nel quale Francesco Orasi figuro S. Glovanni Gualberto in atto di perdonare ad un nemico. Una Annunciazione, di Empoli; collocata sotto una piccola volta, dipinna da Pocetti. - La satua di S. Maria Maddalena, situata ira le due porte di Ingresso, Questa satua in incominciata da Seltippinno e finita da Benetto di Mojano. Il refetuori del S. Cirouanni e da Perrucci, Detto convento è vasto e di bell'architettura: Il chiostro è circondato da portico a colonne d'ordine dorto.

Le chiese che abbiamo accennate non sono che le principali; ma Firenze ne possiede ancora altre che sono interessanti da visilarsi sotto al doppio rapporto dell'architettura e della pittura.

La chiesa d' Ogni Santi si raccomanda infatti per delle pitture di merilo reale; quella di

Santa Felicità è una delle chiese più regolari che Firenze possiede, ed inoltre contiene degli a freschi rimarchevoli di Bernardino Pocetti e di altri artisti parimente distinti.

PALAZZI E GALLERIE. - IL PALAZZO VECcno s'innaiza sulla piazza del Gran Duca; è una specie di fortezza costruita nel 1298 per ordine della Repubblica, che ne affidò la direzione ad Arnolfo di Lapo, Quest'architetto fabbricò il detto edificio con una tale solidità che più di cinque secoli passarono su quelle grosse muraglie senza iasciarvi la minima traccia di loro potenza distruttiva. Slato dapprima la residenza dei capi della repubblica, questo palazzo divenne poscia il soggiorno dei Gran Duca Cosimo, il quale diede a Giorgio Vasari l'incarico di ingrandirlo e di farvi degli abbellimenti. La galieria a destra serviva di sala di consiglio al magistrati della repubblica, le deliberazioni de'quali avevano per testimonio tutto il popolo.

Prima dell'anno 1220 si vedeva su quella plazza un palazzo appartenente alla famiglia Überti; ma venne raso sino dalle fondamenta dal popolo, il quale volle che quel luogo rimanesse per sempre yuoto affine di perpetuare ia memoria dell'infamia di que' traditori, e fu in causa di un si religioso rispetio che si ebbe per tal decreto del popolo, che non si potè costruire il palazzo vecchio nel centro della piazza.

Il palazzo vecchio è un edificio di forma quadrala, di silie severo, costrutto di pietre e merlato.

È affatio nudo di ornamenti esterni; suila piaitaforma havvi una torre elevata che chiamasi ia Torre della Vacca, e che risguardasi come un ca-

po d'opera di stile goitico. Le porie dei palazzo hanno per ornamenio la stalua colossale di Davide, di Michel' Angelo, e quella di Ercole, di Bacio Bandinelli, Durante le guerre civili di Firenze, il palazzo vecchio servi di rifugio e di fortezza ad un pariito, ii quale, in mancanza di altre munizioni, gettò dall'alio deila plaitaforma sugil assedianti i mobili, i marmi e tutto ciò che veniva ioro alie mani. In mezzo a tale confiilio un corpo pesante cadde sgraziatamente sui braccio dei Davide, di Michel'Angelo, e io ruppe in tre pezzl. Tosto due giovani ariisti testimoni oculari di guesia involoniaria mutilazione, precipiiansi in mezzo ai combatienti ed aila strage per saivare que' preziosi frantumi, che dopo tornata la calma, seppero rimettere al loro posto con precisione felicissima. I due artisil, cui l'amore dell'arte fece affroniare tanto coraggiosamenie il pericolo, erano Salviati e Giorgio Vasari, Quest'uitimo divenne più tardi l'alilevo, l'amtco ed il biografo di Michel'Angelo.

It corilie richiama gli sguardi degli amatori, primieramente per il buon gusto delia sua architettura, poi per le buone pitture e sculiure da cui è sopraccaricaia. Il centro di questa corte è adorno di una fontana di portido, che sopporta una ligura di fanciulto, opera di Perroccito. Il salone, o per opera di Perroccito. Il salone, o per si distingue pia di cui vivito con si distingue pia di controle propio di distingue pia di controle bandinelli, ma più ancora per gli a freschi storici di Giorgio Pasaristorici di Giorgio Pasari-

Nel centro della piazza sorge la statua equestre in bronzo di Cosimo I, sublime creazione di Giocannà Bologana. Sui fianco del pialazzo vecchio si vede una grande fontana con un Netluno in marmo, di forma cociossaie, avente a piedi dei tritoni, e trascinato entro un carro in forma di conca marina, da quattro cavalli: la gran vasca ove raccogliesi l'acqua una di Saliri e di Divinità marine in bronzo, perfellamente lavorate. Questa bella fontana è opera di Ammannati.

La Loccia de' Lanzi, più comunemenie Loggia D'ORGAGNA, dai nome dei celebre pillore architetto Orgaqua, suo autore, che l'edificò nei 1388. Quantunque detta gailerla sia composta di sole ire arcate, si considera un vero capo d'opera di grandezza e leggerezza, soltdilà ed eleganza. L'ornamenio di questo beil'edificio è compietajo da statue anilche e moderne. come la Gluditia in bronzo, di Donatello. Perseo che tiene per i capelli ia testa di Medusa, statua eguaimente di bronzo, eseguita da Benvenuto Cellini. Vi si vedono anche il celebre gruppo dei Ratio delle Sabine, di Giovanni Botogna. - li gruppo di Ercole che uccide il Centauro, dei medesimo arifsta. - L'Aiace, opera greca, ristaurata da S. Ricci, e varie siatue trasportate a Firenze dalia villa Medici di Roma. - La Loggia de' Lanzi servi altre volte di tribuna agli oratori focosi della repubblica Firentina.

REALI UPTCL, a GALLERA DE' MEDICI. Grorijo Vasari incominciò la costruzione di quest' edificio verso la metà del secolo XVI; ma venendo egli poco dopo a morire, s'incaricò Alfonso Parigi ed in seguilo Buontalenti, della continuazione.

Una parte delie sale dei piano terreno è destinata agli Archivi, al Tribunali, e ad una ricea Biblioteca, Diversi uffej cocupano tuti di primo piano; finalmente ii piano superiore e riserbato esculsavamente alia galleria de' quadri. Le due vaste gallerie paraliele hanno ciascuna 850 piedi di lunghezza e quella che le riunisce na ha 500. Uno spazio tanto esteso non essendo ancora bastalo per conicaere tutti e ir cichezze di questa collezione, si dovette aggiungervi dai lati varie sale tolte alle case vicine.

Oitre ad una quantità ragguardevoie di busti, di statue, di gruppi in marmo ed la bronzo, oltre a migliaja di quadri de' migliori artisti di tutte ie scuole, questo museo contlene un ammirabile raccolta di cammei, di medaglie, di mosalci, di pietre preziose, di antichita etrusche e romane. Ma ciò che rende codesta gaileria di un prezzo lnestimabile, e forma l'orgoglio di Firenze, si è l'unica collezione di ritratti dei grandi pittori, la maggior parte dipinti da loro stessi. e che sono in numero di 200 e più. I nostri iettori non s'aspellano certamente di trovare qui il catalogo de' quadri e degli oggetti d'arte d'ogni specie compresi in questa galleria, giacchè formerebbe un grosso voiume, e d'altronde i vlaggiatori troveranno sui luoghi estesissime descrizioni. Però noi percorreremo tutte quelle sale Indicando sommariamente ciò che contengono di più importante in pittura ed in scuitura.

Pauso Vistrasoo. Gli oggetti principali sono: Is atatua di bronzo collocata vicino alla porta da un lato e che rappresenta Marte, e quella dall'altro lato che figura Sileno con inbraccio un piccolo Bacco, dieci busti rappresentanti cinque principi della famiglia Medici, fra i quai figura quello di Lorenzo, quattro bassi rillevi in bronzo.

SECONDO VESTIBOLO OTTAGORO. Un cavallo di bronzo, che reputasi aver formato parte del celebre gruppo deila Nlobe. - Un cignale, scultura attribuita ad uno scalpello greco. - Due grossi cani, che sembrano voler interdire i'entrata della gaileria. - La statua di Apollo trasformata in Prometeo. - Quelle di Augusto, di Adriano e di Trajano. - Il busto di Pietro Leopoldo. - Varj busti rappresentanti per la maggior parte personaggi sconosciuti. -Due colonne quadrangolari, che rappresentano, dicesi, le vittorie per terra e per mare riportate da coloro a cui furono dedicate: sovra i'una vedesi la testa di Cibele, l'altra è sormontata da un busto di Glove.

Invitiamo il viaggiatore che non voglia omettere nulla a seguire esattamente ia via che noi gli additeremo, affine di non dimenticare qualcuno de'gabinetti seguenti; ciò che potrebbe succedergii facilmente atteso il con successi!

il gran numero di essl. Primo Corritoro. La soffitta di quest'ampia sala è intieramente ornata di arabeschi. Intorno alle pareti ed un poco al disotto di detta soffitta regna ia collezione degli uomini lliustri dell'antichità; generali, uomini di stato, principi e letterati. Sopra li muro a sinistra e sotto al ritratti, vedonsi del quadri della scuola Firentina, incominciando dal primi tempi della pittura, e perciò appunto più degni di suscitare l'interesse. Vi si vede anche una numerosa collezione di busti degli imperatori romani e di varj membri di loro famiglie. Tutta questa collezione è contenuta nei tre seguenti corritoj.

all primo corrido; contiene pure diversi asrcolaghi singolari; si ammira principalmente queilo che sorge nel centro, a poca distanza della porta d'ingresso. Sulla sinistra vedonsi le siatue del Lottatore, di Mercurio e di Apollo, tutte e tre pregevolissime. Sulla destra sonvi le statue di Apoilo, di Urania e di Pane col giovane fonta di proportio di proportio di giure di mattone romane rappresentate sedute.

SECONDO CORRITOJO. Da tutti i lati di questo corritojo e ai disotto della soffitta si vede la continuazione della serie dei ritratti d'uomini illustri dell'antichità.

Taxo Conavroo. Il soffitto di eodesto corriolo è abbellito da pitture
rappresenianti il risorgimento delle
Scienze e delle Arti, e varj sitri soggetti storici, fra i quali figurano i ritratti dei più iliustri Frientiani. La continuazione della serie di ritratti atbibiamo già indicata seguita sul due
abbiamo già indicata seguita sul due
iliustri rienti sono sospesi del quadri delia scuola napoletana e di sicune altre
scuole. Le statue più rimarchevoli

che si vedono quivi sono le seguenti:
Bacco e Marsia, di Michel' Angelo. Laocoonte, di Bacio Bandinelli. S. Giovanni, di Donatello. - Una statua
di marmo nero, sdrajala, rappresenta
Morfeo. - Davide, di Donatello. - Bacco, di Sansorino. - A pollo sedulo. - Una
Teli sovra un caval marino.

I migliori quadri che ornano questo corriltojo sono: il quadro rappresentantes. Pietro che raddrizza lo storpio alla porla del tempio, di Cosimo Gambercini. - La Trasfigurazione, di Luca Giordano. - La Vergine, Gesù e S. Giovanni, di Andrea del Sarto.

I busti di Nerone, di Otlone, di Tito, di Vespasiano e di Antonino it Pio sono al primo rango.

N. 4. GABINSTTO DEI BRONZE MODERAN. MECULIO VIDICALE (EL GORDANIE DI GOGIA). BUSTO di COSIMO de' Medici, di Rencenuto Cellimi. BASSO rillevo rappresentante S. Francesco Zaverlo, S. Giuseppe e S. Teresa, di Soldani. - Una satua coricata, di Vecchietti da Slena. - Una statua anatomica, di Cigoti. - Un fanciulto colle ali, attributio a Donatello.

N. 2. GABINETTO DE' BRONZI ANTICHI, I bronzi di questo gabinetto sono chiusi entro quattordici armadj riparati da cristalli.

Centro del Gabinetto. Una testa da cavallo. - Un oratore colla veste tulla segnata di caratteri Etruschi, bella statua trovata sulle sponde del lago di Perugla. - Una chimera avente del caratteri Etruschi scolpiti sulle gambe; statua rinvenuta vicino ad Arezzo. -

una statua Etrusca rappresentante un Genio, oppure un Bacco, statua parimente trovata a Pesaro. - Una Mineray, guasta dal fueco; ma ancora molto bella; ha sull' elmo un drago, simbolo della Vigilanza e della Prudenza. Questa statua fu trovata nei dintorni di Arezzo. Uno de' suol bracci fu rislauralo. - Dietro alla Chimera si vede un toro ed un tripode che apparteneva, dicesi, ad un templo d'Apollo. Questo gabinelto conliene inoltre quattro busti; i, quali furon trovall entro il mare vicino a Livore vicino s Livore vicino a Livore vicino

Primo Armadio. Conliene i simulacri di Saturno, Api, Glove, Nettuno e Plutone. - Una bella tesla di Saturno. - Giunone con alcuni caratteri Etruschi sulle cosce. - Un busto greco di Minerva, ec.

Secondo Armadio. Venere co'suoi attribuil. - Una Venere celeste. - Una Venere trionfante. - Un'Amazzone. un Marte armato ec.

Terzo Armadio. Ercole, Bacco e Baccanli. - Un Fauno che suona il Gacanli. - Un Fauno che suona il figurate in varie piccole slalue. - Un Genio che versa l'ambrosia a Bacco.

Quarto Armadio. La Vitloria. - La Fortuna. - Diverse divinità Egizie, e fra esse un bellissimo Serapide ed una iside coronala da un disco, e che si tiene in grembo Urso.

Quinto Armadio. Una ricchissima collezione di divintà Etrusche.

Sesto Armadio. Ritratti di uomini e di donne. - Frammenti di slatue, escguite colla più rara perfezione. - Un piccolo scheletro iavorato mirabilmente.

Settimo Armadio. Animali di diverse specie, che servivano altre volle per l sagrifici. - Simboli e stendardi militari. - Un toro colia testa umana. -Un'aquila romana che appartenne alia ventiquattresima iegione.

Ottavo Armadio. Strumenti pei sagrificj. - Altari e tripodl. - Un sistro molto singolare.

Nono Armadio. Contiene varie iampade e candelabri.

Decimo Armadio. Eimi, speroni, morsi da cavalli, ec. ancili, braccialetti, pendenti d'orecchio; tutti questi oggetti sono in oro. - Specchi di metalio bianco.

Undecimo Armadio. Iscrizioni antiche incise nei bronzo. - Bilance e pesi romani, per uso del commercio.

Duodecimo e tredicesimo Armadio. Utensili da cucina. - Un disco d'argento, sopra il quale è rappresentato Flavio Ardeburio, ch'era console di Roma.

Quatlordicesimo Armadio. Serrature, chiavi e monumenti de primi cristiani, fra cui una iampada in forma di barca ch'è ornata dell'immagine dj S. Pietro, collocata sulla poppa.

N. 3. Gabinetto de' vasi in terra cotta. La bella statua che sorge nei centro di questo gabinetto rappresen-

ta li Genio della morte.

Netta raccolla di que'vasi, conosciuti sotto il nome di vasi etruschi, ve ne sono diversi, i quali furono trasportati dalla Grecia, ed altri che furono trovati a Chiusi, a Volterra, ad Arezzo, a Orbetelio e persino all'isola d'Elba.

Una delle migliori scoperte di questi vasi si è quella che venne fatta a Sarteano, vicino a Chiust; poichè tale trovato si compone di ottocento pezzi. La collezione di questo gabinetto

aumentasi ogni giorno di urne e di vasi preziosissimi per la loro forma e por la singolarità de' soggetti che rappresentano. Gli acquisti più recenti di questo genere sono quasi tutti conservati negli armadi n. 8, 6 e 7.

N. 4. SALA DELLA NIOBE. II gruppo tanto celebre di Niobe col suo figlio minore, è all'estremità di questa magnilica sala. Generalmente viene attribuito tai capo d'opera a Scopa, e si considera come l'opera più perfetta che sia uscita da greco scalpello. È un gran peccato che sia stata moito danneggiata, e che si abbia dovulo ristaurare una mano della madre ed un piede dei fanciullo. La giovane collocata a sinistra ed a fianco della Niobe è di esecuzioni stupenda; la statua che sorge in faccia è pure un assai bei lavoro; il fanciullo morto è più che mai di una mirabile verttà d'espressione; ma si ha ragione di stupirsi, che essendo soggetto totto alla favola, lo scultore abbia avuta l'infelice idea di collocario sopra un cuscino. Le due giovani poste da ciascun lato del Pedagogo, e la terza statua a sinistra della porta d'ingresso, non la cedono in

nulla a quella che abbiamo già citata. Questa sala con tiene anche dei quadri, fra i quali ve ne sono di Rubens, di Snyders. e di Gerardo delle Notti.

N. 5. SALA DEL BAROCCIO. Nell'indicazione che daremo delle migliori opere contenute in clascuna sala, cominceremo sempre dalla destra entrando.

Qui si vede l'Adorazione di Gesù, di Gerardo delle Notti. - La Deposizione della Croce, di Alessandro Altori, detto Bronzino, - Una Bradamante, dei Guido. - Un uomo avente sut capo una scimia, di Annibale Carracci. - La Vergine conosciuta sotto il nome della Vergine dei popolo, di Barroccio. - Un bel ritratto di Galileo. di Giusto Sobtermans. - S. Maria Maddalena, di Carlo Dolci. - S. Pietro, di Gamberucci. - Una Vergine, di Sasso Ferrato. - Il ritratto di V. Scappi, dt Francia. - Baccante, di Rubens. - It ritratto dello scultore Francavilla , di Pourbus. - Un Cristo colla Maddalena, di Baroccio. - Un Santo ai piedi della Vergine, di Carlo Dolci. - G. C. in mezzo a motti angioti, dell'Albano santa Galla Placida, di Carlo Dolci.

N. 6. Gasserro Dalla Ecanoon.

N. 6. Gasserro Dalla Ecanoon.

Questo gabinelto contiene nel centro
le stalue di Mercurio, Venere Urania,

Venere Geniltrice, una Sacerdicissa,

Bacco e Apollo, ec., I busti di Euripi
gora, di Saffo, d'Aicibiade, di Soficele,

d'Aristofane, di Patano, di Omero,

d'Aristofane, di Piatone, di Omero,

nacreonie, d'Ipocrate, ec. varj montumenti e bassi rilevi.

N.Y. SAL, DRLU EMMARDONTO. L'Ermafroditto è rappresentato steso sopra una pelle di leone e nella stessa attitudine dell'ermafrodito del museo Bogghese, che e ora a Parigi nel Louvres. E una statua di merito raro. Vitico alla porta d'ingresso si vedono due frammenti di statue di esecuzione stupenda. Questa sala contiene inollre: Ercole che ammazza i serpenti. -Varj busti disposti all'inglor delle pareti. - Una magnifica Testa di donna. - Una testa di Giunone, ec.

N. B. Gabinetto del Mounert Ecizi. Questo gabinetto venne appositamente disposto per contenere la collezione scelta de monument Egizi,
che l'ul stanno disposti con bella simetria negli armadj a cristalli. Vi si
vede in particolare una mummia ed
un feretro perfettamente conservati.

N. 9. SALA DE'RITRATTI DEI PITTORI. Il centro di guesta sala è ornato dai celebre vaso de' Medici, abbellito da bassi rillevi che rappresentano ii sacrificio d'Ifigenia. Alle pareti stanno sospesi i ritratti, di Raffaelio, di Leonardo da Vinci, di Michel'Angelo, dei Tizlano, dl Campl, del Carracci, del Dominichino, dell'Albano, del Guercino, del Guido, di Van-Dik, di Ve-Jasquez, di Rembrant, di Carlo Lebrun. Vander-Verffe ii giovane, tutli esegulti di mano degli artisti che rappresentano. Fra tutti questi ritratti gl' intelligenti s'accordano nei dare ia paima a quello di Leonardo da Vinci.

Il gabinetto contiguo conticne pure del ritratti di pittor. Il sofisito del gabinetto fu dipinto da Bambacci. Nel centro sta una Vencre in atto di bagnarsi. Le pareti sono ornate dei ritratti di Mengs, Canova, Luigi Sabatelli, Benvenuti, Battoni, Bezzuoli, Reynolds. Ancelica Kaufmann. ma

dama Le Brun, ec.

Trovasi dopo un piecolo gabinetto che contiene delle sculture toscane, cioè bassi rilievi, busti, statue, vasi ec. Di seguito a quesio gabinetto vi è l'archivio della galleria, ove conservasi un numero considerevole di disegni originali de'primari artisti. Vi è pure una tibreria con più di 6600 volumi, di opere che hanno rapporio alte belte arti.

N. 10. SALA DELLA SCIOLA VENEZIANA. Le principali pilture della secuola 'Veneziana contenute in questa saia, sono le seguenti: S. Caterina, di Paolo Veronese. - Ritratio di Sansovino, di Tziano. - Figura vestila alla spagnuola, di Giambattista Morone. - Ritratti di Francesco della Novere, ducad'Urbino, e della duclessa di lui mogtie, entrambi del Tziziano.

N. H. SECONDA SALA DELLA SCIOLA VE-SELIMA. DUE COM I de ACEDA DE A-SELIMA. DUE COM I de L'ACEDA DE A-SELIMA DE L'ALTE DE L'ALTE DE L'ALTE DE L'ALTE DE MEDICI, del medesino. · Un Vecchio con un libro in mano, di Morone. · La Vergine e Gesù, del Tiziano. · S. Caterina, dello stesso. Quest' ultimo quadro è più generalmente conosciuto sotto il nome della Flora. · L'ultima Cena di G. C., di Bonifaccio Veronese - Ritratto di Sansovino in sua vecchiaja, del Tintoretto. - S. Caterina, del Tiziano.

N. 12. Gainstro della Pietra Prácosa. Belle colonne di alabastro orienlale el di verde antico formano il decoro di questo gabinetto, che contiene una preziosa raccolta di medaglie, pietre fine e dure, ed un tavolo in l'antico porto di Livorno. Tale mossico è tanto più interessante, in quanto che fu eseguito in un'epoca in cui questrate era ancora nell'infanzia.

N. 13. GABISETTO DEI DIPINTI DELLA SCUOLA FRANCESE. Le völle di questo gabinetto e di quelli che vi comunicano, come pure gli ornamenti accessori, furono lutti eseguili da artisia della scuola di Pocelti.

I muri sono ornali delle seguenii pilture: Tesco che soliceva la rupe enorme, sotlo alia quale suo padra aveva nascosta la spada ch'el doveva
portare ad Alene, di Nicola Poussin.
- Venere e Adone, dei medesimo. - Ritratto di un uomo vestito di nero, tele
Tilippo Campane. - Il riposo in EgilTilippo Campane. - Il riposo in Egildi haitaglie, di Rourgoprone. - La caccia del ieoni ed un gruppo di cavalieri, eseguiti l'uno e l'aliro da Gapareraux. - Due marine, di Pilmoni.

N. 14. SALA DILLA SCOÓA FINANINGA. Una testa da cumo, di Denner. Questo quadro si distingue specialmente per iafinitezza dei più minuli dettagli.
Testa dell'Apostolo S. Filippo, di Alberto Durer. Venere e Adone, di Ruberto Durer. Venere e Mone, di Ruberto Durer. Venere e Mone di Ruberto Durer. Della di Una sconosciulo, di Ruberto del Ruberto del Ruberto del Ruberto del Ruberto del Ruberto del Ruberto Perito Pietro Neef, Lu bellissimo quadro di

flori, di Mignon. - La morte di Seneca nella sua prigione, di Pietro Neefs. - Un interno di chiesa, del medesimo.

N. 43. SALA DELLA SCUOLA OLANDESE. Un quadro rappresentante paesaggi, di Giovanni Steen. - Un avaro, di Orazio Paulin. - Un maestro di scuola. di Dow. - Una famiglia povera, di Rembrandt. - Unciarlatano chesta facendo i suoi giuochi: un vecchio innamorato a canto alla sua bella: un uonio a tavola con una bottiglia di birra, e vicino a lui un uomo ed una donna immersi nel sonno: il rilratto di un figlio di Mieris: il suo proprio ritratto: lo slesso in una posa diversa: una donna addormentata con due altre figure: la famiglia di Mieris: un paesano che divide del pane, mentre sua moglie beve della birra. Questi nove quadri sono tutti dello stesso plllore, cloè di Francesco Micris, -Gesù Cristo nella capanna, di Vander Werf. - Il giudizio di Salomone, del medesimo. - Mosè che fa scalurire l'acqua dallo scoglio, di Cotemboura - l'adorazione de' Pastori, del mede-

simo. N. 16. SALA DELLA SCUOLA ITALIANA, II riposo di Venere, dell'Atbano. - La Vergine e Gesu, del Tiziano. - La testa di Medusa, di Caravaggio, - La Vergine e Gesù, di Carlo Cignani. - La Vergine, Gesù e S. Gio. Batlisla, del Guido. - Un paesaggio, del Guercino. - Il ralto di Europa, dell'Albano. - La Vergine e Gesù, di Manteana. - L'Annunciazione, di Benvenuto Garofato. - Una danza di geni, dell'Albano. -G. C. In mezzo a' Farisei, del Tiziano. Ouadro di piccola dimensione rappresentante la Vergine, Gesù e S. Gio. Battista, di Camillo Procaccini S. Pietro liberato da un angelo dalla sua prigione, dell'Albano - Diana nel bagno, di Solimene. - Paesaggio molto stimalo, di Salvator Rosa.

N. 47. SALA, DETTA LA TRIBUNA. Quest' elegante sala contiene tuiti capi d'opera tanto in pitture che in scultura. Egli è cola che si vede la famosa Venere de' Medici, opera attribruita a Cleomene, siccome indica l'iscrizione che si legge a d'isolto. L'Apollo conosciuto sotto il nome dell'Apollino, statua attribuita al medesimo autore. - Il Fauno danzante, statua che senza dubbio fu eseguita nei tempi migliori della scultura antica, e c che venne mirabilmenle ristaurata da Michell'Angelo. - L'Arrotino trovato a Roma. - Il gruppo del Lottatori trovalo col gruppo della Niobe.

Olire a dette maravigliose sculture. questa sala contiene I seguenti dipintl: la Vergine sopra un piedestallo con S. Francesco e S. Giovanni Evangelista, di Andrea del Sarto. - Due Veneri, del Tiziano. - La Vergine, Gesú, S. Giovanni, S. Giuseppe e S. Caterina, di Paolo Veronese. - Una Baccante che mostra le spalle, di Annibale Caracci. - S. Pietro accanto alla Croce, di Lanfranco. - La Vergine che si reca in grembo Gesù con S. Glo. Battisla e S. Sebasliano, del Perugino. - S. Gerolamo, di Giacomo Rubiera, detlo lo Spagnoletto. - Il ritratto di don Giovanni Monforte, di Van-Dick. - Il quadro che orna il soprapporla, di Caracci. - Il ritratto del duca Francesco I. di Baroccio. - Due quadri rappresenlanti l'uno Giobbe, l'altro il profela Isaia, di Fra Bartolomeo. - Il ritratto di Carlo V a cavallo. di Van-Dick. - La Sacra Famiglia, di Schidone. -Il quadro che orna il soprapporla, di Rubens. - La Vergine seduta col Bambino fra le braccia, e S. Elisabelta che le presenta S: Giovanni, di Domenico Alfani. - La Crocifissione, l'Adorazione de' Magi e la Risurrezione, tutti e tre di Mantegna. - La Vergine in contemplazione, del Guido, il ritratto del prelalo bolognese Beccadelli, del Tiziano. - La strage degl' Innocenti, di Daniele di Volterra. -La Sibilla di Samo, del Guercino. - It ritratto di Maddalena Doni: la Vergine con un libro nella mano sinistra . e Gesù Bambino rivolto a S. Giovanni Battista: S. Giovanni nel deserto: una Sacra Famiglia: il ritratlo di papa Giulio II : quello della Fornarina, a -mante di Raffaello, questi sel quadri sono tutte opere dell' immortale Raffaello. - La Vergine in adorazione avanti a G. C.: la Vergine con in braccio Gesù Bambino: la decollazione di S. Giovanni Battista; questi tre sono

del Correggio. - Erode che riceve la testa di S. Glovanni, di Bernardino Luini. - La Vergine e Gesù, di Giutio Romano - G. C. coronato di spine, di Luca di Leida. - L'Epifanta, di Alberto Durer. - Rodimione, del Guercino. - Una Sacra Famigita, di Michel Auca di Cala, del Dominichino. - La Vergine, Gesù, S. Giuseppe, la Naddalena ed i profeta Zaccaria, del Parmigiano.

Sala Billa scrola Toscans. G. C. dormente sopra una croce, all Cristo-foro Altori-- Una bellissima testa ed un ritrato, che si crede essere quello di Raffaelio, di Leonardo da Finci.
Una testa di Nedusa, dello slesso. - La Circoneisione e la Natività di G. C., di Pra Bartolomo. - La nascita di S. Glovanni, di frate Giovanni da Fiesole. S. Francesco, di Cigoli. S. Lucia, di Carlo Dolci. - La Presentazione al tempio, di Fra Bartolomo.

N. 49. SECONDA SALA DELLA SCUOLA TOscana, Ritratto di Andrea dei Sarto. dipinto da jui medesimo, - S. Giacomo e due fanciuile, deilo stesso. - La Vergine circondata da vari santi, grande composizione in chiaro-oscuro, di Fra Bartolomeo. - La Vergine, Gesù e varj santi, di Domenico Ghirlandajo, maestro di Michel'Angeio, - La Discesa di G. C. al Limbo, di Angelo Allori, detto ii Bronzino. - li casto Giusenne. di Bisiverti. - li corpo di S. Zenone trasportato in una chiesa, di Domenico Ghirlandajo. - Il martirio di S. Stefano, di Cigoli. - La Vergine, Gesù, S. Giuseppe e S. Gio. Battista, di Franciabigio.

GABINETTO DILLE MENAGLIL. DUE SAIG-COMIPORDON QUESTO GABINETO, OVE sono disposte in dodici armadj ie medaglie antiche greche e romane, in un grande armadio he monete di tutti gli stati d'italia, ed in varj altri armadj quelle dei restanto dell' Europa. Questa preziosa raccolta di medaglie e di monete ammonta a circa 18,000. Indipendentemente dalte medaglie vi sono altri oggetti d'enpi d'attenzione, fra i quali varj gruppi scolpiti in argento, delle carte geografiche, bassi rillevi, sec.

Dopo tale enumerazione benchè I

0.7

succinta, il viaggialore non ci accuserà di esagerazione se abbiam detto che questa galleria è la più ricca che sì conosca.

PALAZO PITY. Filippo Brunelleschi diede i disegni di questo selseo edificio, che fu incomincialo circa il 1440 a spese di Luca Pitti, ricco mercante di Firenze, di cui porta ii nome tuttora. Avendo, Pitti, acquistate immense ricchezze nel commercio, divenne rivale de' Medici, e leniò di sorpassare coi di lui fasto l'opuienza det sovrano.

Negli uitimi anni del regno di Cosimo, insorse nel seno medesimo de' suoi partigiani una scissione della quaie Pitti era il principale fautore. La sua influenza si accrebbe a tai segno, ch'egli pervenne all'alla dignità di gonfaioniere della giustizia, e che fu persino creaio cavailere della Repubblica, Pitii, che Machiavelli chiama un uomo pieno di energia e di ardimento, non si attenne unicamente a ciò; agi con tanta fermezza ed ingegno ch' era riguardato come li vero capo della repubblica. Dietro un si brillante successo era quasi Impossibile che non si abbandonasse all' orgogiio ed all'ostentazione; infaiti aiiora intraprese l'edificio di due paiazzi veramente reaii, l'uno a Ruciano, distante un miglio da Firenze, l'aitro entro Firenze stessa. Nessun privato aveva mai intrapreso a sue spese un palazzo così vasto come quelio di Firenze, ed era facile di prevedere che gli sarebbero mancate ie risorse onde terminario. Pitti se ne avvide e nulla risparmiò per riuscire. Da tutte le parti gli pervennero regali in denaro ed in materiali, ed affine di non mancare di operaj, Pitti diede ricovero a tutti i iadri e maifattori, col patto che dovessero contribuire ai compimento della sua opera. Saivi dalie ricerche della giustizia. ben si comprende, che tutti coloro i quali avevano motivo di temeria, risposero a tale chiamata; ma Pitti non tardò a provare t'instabilità della fortuna: poiché dopo la morte di Cosimo, il successore di iui, Pietro de' Medici, impugnò io scettro con mano

ferma e robusia; da quel momento Pitti rientrò nell'oscurità, da cui non avrebbe dovuto uscire glammai, e vide presto i suoi onori cambiarsi in umiliaziont, ed i trionfi in oltraggi.

Il Palazzo Pitti sorge al di la dell'Arno; si compone di tre piani, e ia sua facciata, si estende per una linea di 340 piedi. E tutta costruita a bozzi e spartimenti, e le finestre sono praticate entro tre ordini di archi soprapposti. Sille severo e maesiosa semplicità sono i due caratteri principali di quest'edificio. La corte è stata disegnala dall' Ammanati , ma non per questo si tralascia di criticarne con ragione la poca vastità. La principessa Eleonora di Toledo acquistò detto paiazzo, ed Il Gran Duca Cosimo I, lo Ingrandi ed abbelli notevolmente. Questo principe lo congiunse al suo proprio palazzo per mezzo di una galleria lunga 250 tese, ia quale traversa l'Arno e la città. Volie così assicurarsi uno scampo in caso di soltevazione. Da quell'epoca in poi ti palazzo Pitti non cesso di essere la residenza del Gran Duca di Toscana.

La Biblioteca del palazzo Pitti è posta al piano superiore; si compone di 45,000 voluni circa, e di buon numero di manoscritti interessanti, fra i quali si rimarca un sonetto del Tasso ed alcuni di Machiavelli. - Una quantità di lettere autografe dell'infelice Gallteo e di altri tumini celebri.

La Biblioteca particolare del gran duca è pure numerosa; confiene delle opere belle e delle edizioni rare. Per visitare codesta Biblioteca è indispensabile di chiederne il permesso che si ottiene con molta facilità.

La galleria di quadri del palazzo pitti è una delle più belle che esistano, poicitè gareggia colla galleria Medici. Possiede soo quadri, fra i quali 
ligurano buon numero di capi d'opera, 
di cui indicheremo i principali, avvertendo tutiavia gil amatori e gil artisti, cia se desiderano conoscere il 
degli autori, ne froveranno in ciascuna saia it catalogo.

Prima sala, detta sala di Venere. Questa sala è così chiamata perche

la vôlia rappresenta Minerva che prende un fanciulio dalle braccia di quella dea.

N. 4. Una marina, di Salvalor Rosa. - 9. Un paesaggio, di Rubens. - 11. Il martirio di S. Caterina, di Bassano. - 14. Un paesaggio, di Rubens. - 13. Una marina, di Salvalor Rosa. - 17. Il matrimonio di S. Caterina, del Tiziano. - 18. Un ritratto di donna, del medesimo.

SECONDA SALA DETTA SALA D'APOLLO.

N. 30. LA Vergine e Gest, di Murillo. - 40. Una Sacra Famiglia, di Madrea del Sarlo. - 41. Ospialità di S.
Giuliano, di Cristoforo Allori. - 31.
Cristo alla tomba, di Cigoli. - 37. la
Vergine, di Giulio Romano. - 28
e 81. Ritratti di Angole o Maddalena
Doni, di Roffaelto. - 60. Ritratto di
Rembrandi, di til di
Rembrandi, di til di
Sarlo. - 63. Una Depositione, di Fro
Bartolomoco.

TERLA SALA, DETTA SALA DI MARTA.

7.8 La celere Madonna della Seggioia, di Raffaetto. - 81. Bitratto di
Leone X, del medesimo. - 86. Le
conseguenze della guerra, di Rubera.
- 94. Una Sacra Famigita, delta dell'Impannata, di Raffaetto. - 98. Ritratto di Rubens e di alcuni de' suoi
amiel, del medesimo. - 96. Giuditta, di
Cristoforo Allori.

QUARTA SALA, DETTA DI GIOVE. N. 113. Le Parche, di Michel Angelo. 123. La Vergine equatiro santi, di Andrea del Sarto. 133. Una gran battaglia, di Salvator Rosa. 133. Un'attra battaglia, del medesimo.

QUINTA SALA, DETTA DI SATURNO.

N. 151. Riltratto del papa Giullo II, di Raffaello. - 154. Il Bambino dormente, di Carlo Dolci. - 1539. La Risurrezione di G. C., di Fra Bartolomeo.

- 161. Deposizione, del Frugino. - 165. La Vergine, detta del baldacchino, di Raffaello. - 167. La danza di 
Apol. Dolenta sulla santa Trulta, di 
Andrea del Sarvio. - 154. La Visione di 
Ezechiello, di Raffaello. - 156. Cieopatre, del Guido. - 158. Giudo. - 158. Giudo.

di Raffaello. Budio. - 158. Giudo.

di Raffaello di Raffaello. - 158. Giudo.

di Raffaello di Raffaello. - 158. Giudo.

di Raffaello di Raffaello. - 158. Giudo.

SESTA SALA DETTA DELL'ILLADE. Dipinia dal cav. Luigi Sabadelli, N. 184. Ritratlo di Andrea del Sarto, dipinto da tui medesimo. 1941. Un'Assunzione, dello stesso. - 200. La Vergine sul suto trono, di Fra Bartolomoe. - 214. Copia del S. Gerolamo del Correggio, di Barcoccio. - 218. Ritratto di Daniele Barcoccio. - 218. Ritratto di Daniele Bartono del Correggio, di Bitratto a mezza iggira, di Reloria. - 222. Un'Assunzione, di Andrea del Sarto. - 220. Ritratto di una donna, che credes di Raffaelto.

Nella prima delle saie seguenti si rimarcano: N. 243. Una Sacra Famiglia, di Fra Bartolomeo. - 244. Ritratto di una donna velata, di autore auonimo. - 276. S. Luigi re di Francia, di Carlo Dolci. - Una Vergine, di An-

drea del Sarto.

Nella seconda sala vedonsi nei centro un armadio molto antico, di ebano, ed una coionna di porfido, preziosissima.

Un gabinetto molio elegante, per nso di bagno, precede tre altre sale guarnile di quadri, ed a queste fa seguito il corridore delle colonne, nel quale rimarcansi due colonne di alabastro orientale, sel quadri in pletra dura e vari altri oggetti preziosi.

Al di la di un'altra camera, ove sono collocati diversi quadri, si entra in quella che contlene la celebre Venere di Canova.

Il palazzo Pittl è aperto ai pubblico dalle ore 40 del mattino fino alle 3 dopo mezzo giorno, tutti i glorni eccettuati ie domeniche ed I giorni festivi.

Davanti alla facciata interna dei palazzo, in giardino, fucostruita un'arena di forma elittica, circondata di aiberi e gradinate, propria alle feste spettacolose.

I glardini del palazzo Pitti, o per dir meglio i glardini di Boboli, ven-nero disegnati da Buontalenti, il qua-prodite meglio i glardini del Buontalenti, il qua-pil accidenti del terreno; spiegò ia maggiore abilità nel preparare belle prospettive, e fece contrasiare tanto bene le linee, che seppe evitare il più grande scoglio in tali sorte di opere, ia monotonia. Gii obelischi, pe statue,

I vasi, le grolle, le vasche, annunciamo, senza dubtoi, la presenza dell'arte, ma tale riunione di oggetti è tantote, inta tale riunione di oggetti è tantoartisticamente combinata che l'arte non pregiudica punto alia natura. Ciò che presia a questi glardini un merito singoiare si è la verdura semplterna da cui sono ornati, mercè il gran numero di plante d'aranci, limoni, pini de altre sempre verdi. Belle e vaste serre furonvi recentemente costruite. Vi si vede anche un piccolo serragito, che racchiude diversi animali, abitatori ordinari di regioni lontane.

Moile statue e gruppi sono sparsi pei giardini; fra queste ve ne sono varj di Bacio Bandinelli, di Giovan-

nt Bologna, ec.
I glardini di Boboli non sono aperti che al giovedi e nei giorni festivi; negli altri giorni bisogna, per
visitarli, olienerne un permesso.

II palazzo Buoxanorri. Via Ghibeilina', N. 7588, fu altre volte abilazione di Michel' Angelo; vi si vedono ancora alcune delle sue opere, ed una bella galieria di quadri e varj a freschi eseguiti da valenti artisti.

Palazzo Capponi. Via S Sebastiano, N. 6503. Quest' edificio è pluttosto vasto, e venne fabbricato sui disegni dei cav. Carlo Fontana. Si rende no tevole per un ampio scalone decorato da buone statue. Bonechi è i'autore de' buoni dipinti cire abbelliscono la volta. Vasti appartamenti, una ricca galleria, fra cui primeggiano, la Natività, del Correggio. - L'ingresso di G. C. in Gerusalemme , del Passignano. - La Carità Romana, di Guercino. - Un Ritratto , di Francia Bigio. - RItratto di una giovane, di L. Lippi. -Una donna che chiama un pollo, di Empoli, ec. - Una libreria con più di 10,000 volumi e varj manoscritti, ed un bel glardino completano l'ornamento di questo palazzo.

Palazzo Consni. Lung-Arno, N. 4475. Questo palazzo contiene una ricca raccolta di pilture, ed alcune scutture di merilo. Fra i molli quadri che in varie camere sono disposti, ve ne sono di Salvator Rosa, di Guido, di Tiztimo, d'Andrea dei Sario, dello Spagmotelto, dei Guercino, di Michel'Angelo, di A. Caracci, di Rubens, ec., oltre det belli a freschi che ornano la volta di clascuna camera da valenti artisti eseguiti.

Palazzo Grann, Il dilettante di quadri visiterà con placere la galleria di questo palazzo, benchè una gran parte delle opere che la componevano siano state alienate. Quanto ne rimane è ancora sufficiente per destare la curiosità.

Palazzo Guadacu. Piazza di S. Spirito, N. 2008. Questo palazzo, che credesi costruito sopra un disegno di Cronaca, contiene una preziosa raccolta di quadri dei primari pittori italiani.

Palazzo Medici o Riccardi. Via Larga, n. 6038. Questo palazzo fu la prima dimora dei Medici, e fu costruito sul disegui dell' architetto Michelozzi. Il piano terreno è di rustico siite e rinforzalo da grosse ptetre a bozzo. Quesia solida base sostiene due piani itiuminati da arcuate finestre. L'insieme di tale edificio, la di cui severità non esclude l'eleganza. richiama i tempi di dissenzioni e d'anarchia che distinsero il medio evo. Codesto palazzo non è meno interessante per la scienza; poiché contiene un buon numero di manoscritti. Le voite della gallerla e della biblioleca vennero dipinte da Luca Giordano.

Si fu in queste sale che ebbero luogo le adunanze serali degli Scienziati in occasione del Congresso scientifico avvenuto in Firenze nel 1811.

Palazzo Mozzi. Piazza dei Mozzi, N. 1830. Oltre un vasto e bei giardino vi è in questo palazzo una rteca gailerla di quadri di pillori Italiani antichi e moderni.

Palazzo del Ponssa', Un edillo dei popolo di Firenze che aveva vinto contro ia nobilià, diede origine a questo palazzo. Nel 1280 i nobili furono costretti dal popolo ad abbassare le torri delle ioro case ed in on oltrepassare l'altezza di trenta braccia. Con i material provenienti da tail demolizioni forzate s'innalazzono ie mura che sono all'ovest dell'al'ano, ed ti palazzo di cui parliamo. L'apparena esterna di tale edificio ha motta acesterna di tale edificio ha motta a-

nalogia con quella del palazzo Vecchlo, d cui abbiam gia parlato: simiimente a quello è difeso da una torre e meriato nella parte superiore. Nessun palazzo in Firenze rammenta più di questo til secolo XIII.

Palazzo Risuccissi. Fondaccio di S. Spirlio, N. 2014. Olire una ricca e unmerosa galleria di quadri, questo palazzo contiene una Biblioteca di circa 20,000 volumi, e 700 manoscritti, una raccolta di medaglie ed una cappelia dipinta a fresco da Pocetti.

Palazzo Srxozz. Via de Legnajuo.

I), N. 403. F. Di henomincia on el 4889
sul disegni di Benedetto di Mojano, e confinuado da Croucca. Visi ammira principalmente la corte ch'è d'ordiue dorlo e coriuto, a colonne molto
eleganii. Nelle sale di questo palazzo
si conserva una ricca e scella galleria di quadri de' primarj artisti,
fra i quali disinguonsi quelli di Andrea del Sarto, di Trisiano, di Leomardo, di Cutdo, del Guercino, del
Correggio, di Caravaggio, del Perugino, ec.

Vedonsi ancora a Firenze molti altri pajazzi particolari degni in tutto di essere visitati dagli siranieri, la descrizione de quali ci obblighereb-

be a troppa diffusione. L'ACCADEMIA DUCALE DI BELLE ARTI. Ouesto stabilimento, fondato dai gran duca Leopoido, è situato sulla piazza dt S. Marco, dove occupa una vasta estensione di terreno. È aperto al pubblico negli stessi giorni ch'è aperla la galleria degli ufficj e tl palazzo Pitti. L'accademia è interessante non solo perció che incoraggia con liberalità lo sviluppo dei giovant coll'eccellente scelta dei professori incarlcati del propagamento d'istruzione nei diverst rami di Beile Arti, ma anche perché vi si vedono eccellenti modelli tolti ii maggior numero dalle migtiori stalue che l'Italia possiede. Vi è un locale tutto pleno di disegni e di gessi, per uso dei giovani che coltivano le artt,ed attre sale ove si riuni tutto quanto può essere utlle o necessario agli artistl provetti. Taje Accademia comprende le scuole di pittura, colorito, architetiura, scultura, meccanica pratica, ec. Ogni tre anni si fa una solenne distribuzione di premi agli autori delle migliori opere.

Offre alie scuote che abbiam nominate, i'Accademia possiede due gailerie rinomatissime, una delle quali è composta dei migtiort modelli, e contiene il famoso a fresco di Giovanni di S. Giovanni , rappresentante la fuga in Egilto. Tale a fresco fu trasporiato colà tutto in un nezzo dai giardino reale della Crocetta, per ordine del gran duca Leopoldo e sotio ia direzione dell'ingegnere Gaspare Paoletti. La seconda gallerla è composia di una ricca collezione di pitture della scuola Firentina, e di quadri antichi dei principio dell'arte sino a' di nostri.

Vicino all'accademia trovasi ii iocale ove st lavorano le pletre dure, aperto ai pubblico in alcune ore del giorno.

giorne

A poca distanza dall' Accademia vi è il ciloisto che appartenne già al convento ora soppresso di S. Giovanni Battista, ed oggi proprietà dell' Accademia che ne serba ile chianato l'Oratorio dello Scatzo, è ornato di una serie di pilture a fresco, rappresentanti la vita di S. Giovanni Battista, eseguite da "Andrea del Sarto, eccetto due sole che sono opere di Prancia Bigio. Sono in numero di dodict in tutto.
Si afferma che Andrea del Sarto.

Si alterma che Altorea dei Sarto obbe sollanto venti lire per ciascuna di tali pitture, benchè ve ne siano diverse di molto merito. Però vi ha luogo a temere cie l'umidità dominante sotto a queile voite, prognidichi in breve si belle opere, a meno che non si pensi sertamente alla loro conservazione adoperando que mezzi che ora si praticano a Roma.

Entrando nella corte di questo cliostro si vedono le figure allegoriche della Fede e della Speranza, e sui flanchi della porta opposia quelle della Carità e della Giustizia, tutle eseguite da Andrea del Sarto.

Museo di Storia naturale. Questo Museo venne formato nell'antico palazzo de' Torrigiani, dei quale il gran

duca Leopoido fece appositamente acquisio. Si pretende che tale museo sia il migliore che esista di questo genere. Contiene una ricchissima coltezione di pezzi anatomici in cera ed in legno, dei mineratt e delle petrificazioni. Le piante grasse, spugnose e lattee che non si possono conservare coi mezzi usuali, vi sono raffigurate in cera con mirablle verità, e di tal maniera la parte botanica di questa ricca collezione si trova perfettamente completa. Il piano terreno è occupato dai iaboratorio. Al primo piano vt è il gabinetto contenente I quadrunedi, ec.; la biblioteca: le saie destinate ail'idraulica, alla meccanica, aglt apparati elettrici ed alie matematiche. Al secondo piano si vedono circa 20 sale contenenti i preparati anatomici in cera. Però si possono evitare se non si brama di vederli. Eniro un attro seguito di camere al medesimo piano si conservano gli uccelli, i pesci, i retiiti, gl'insetti, te conchiglie, 1 minerali, delle piante ln cera, ed una quantilà di altri oggetti singotari. In un gabinello separato furon collocate due scene della peste eseguite in cera , sotio li dominio dei Medici , da Gaetano Giulio Zummo con tale perfezione e tanta spaventosa verità, che è impossibile di non provare un sentimento di orrore nell'esaminarle. TRIBUNA. Fu fatta innaizare dall'at-

TRIBUNA. PU INITIA INTRIBUTA PAR INTRIBUTA. PU INTRIBUTA PAR INTRIBUTA P

L'Osservatorio astronomico forma parte del Museo che è aperto al pubblico ogni giorno, meno i festivi, dalle otto dei maitino sino al mezzodi, e dalle tre dopo mezzodi fino alle cinque. Tale osservalorio è pure dovulo all'intelligente liberalità del gran duca Leopoldo.

ACCADEMIA DELLA CRUSCA. Tale istituzione che gode a buon drilto di molta celebrità liene le sue sedute nei palazzo Riccardi. Si sa che non vi è accademia in Europa che non abbia destato l'invidia e per conseguenza la critica ed I sarcasmi; dunque l'Accademia della Grusca non e andò guari esente. E non venne meno de trittea nepure al Dizionario pubblicato da questo corpo sapiente. Il poeta Vincerzo Monti medesimo non lasciossi trascinare dal suo carattere irascibile fino a beffeggiario amaramente? Le censure di un uomo di ingegno superiore recano almeno qualche frutto; onde si videro moltipli-carsi i dizionari della lingua tialiana.

Indipendentemente Вівыотесне, della Biblioteca Laurenziana e di quelia dei palazzo Pitti, delle quali abbiamo già parlato, invitiamo il viaggiatore a visilare la biblioteca Riccardi . che si distingue per la sua ricchezza e per il suo bell'ordine. - La biblioteca MARCELLIANA, così chiamata dal nome dell'abate Marcelli, fondatore di essa - ia biblioteca Magliabecchiana fondata dal celebre Magliabecchi, e notevoimente accresciuta dalla munificenza del fu imperatore Francesco I. Ouest'uliima è aperia daile ore 9 del mattino fino alie 3 dopo mezzogiorno, tutti i giorni meno le domeniche e gli altri di di festa.

GRAND'OSPITALE DI S. MARIA NOVELLA. Ouesto edificlo magnifico e vasto venne fondato nel 1287 da Folco Porlinari. Vi si animetlono gli ammalati di ogni sorta, e conta circa milie letti. Tale stabilimento é assistito da professori, I quali hanno delle cattedre, nel iocale medesimo, per tutte le scienze che hanno rapporto colla medicina. Havvi pur anco un buonissimo laboratorio di chimica, un anfiteatro di anatomia, un gabinetto patologico, un gabinetto fisiologico, nei quale sonovi moiti pezzi pietrificati da Gerolamo Segato, una ricca biblioteca, e finalmente un giardino potanico. La più soave filantropia presiede alie cure che si porgono agli ammaiati. Ouest'edificio fu incominciato sui disegni di Buontalenti , e finito da Giulio Parigi, di lui allievo.

OSPITALE BONIFAZIO, COSì SI chlama dal nome del suo plo fondatore Bonifazio Lupt. Ilgran duca Pietro Leopoldo ingrandi notevolmente tale edificio, ne fece ricostruire la facciata e lo destinò non solo agli ammalati indigenti, ma ben anche agli alienati di mente, i quali vengon posti entro un fabbricato diviso dal corpo dell'edificio.

Una parte dell'ospitale Bonifazio è pure riservata agli ammalati militari. Nelia chiesa chie dipende da codest'ospitale vedonsi delle buone piture di Fra Bartolomeo, di Nicola Saggi, allievo di Perugino, di Matteo, di Rosselli, di IErrucci, ec.

OSPITALE DEGL'INSOCRAYI. QUESTO VAS-SES STABILIMENTO ESISTEN SES DESTA-COO XY; ma in questi utilimi tempi tu di molto ingrandito a spese dei negozianti di sela. Tale ospizio mantinee circa Zisoo individia, itutti sparsi per le campagne ove si danno all'agricoltura. A quest' ospizio va unito quello della Materinia, it quale venne indato da Ferliando III per'listruzione delle levatrici, che ivi fanno un corso di studi sotto un professore. Le allieve levatrici son mantenute nello stabilimento a suese dello Stato.

La Casa d' Industria è anche chiamala casa di S. Ferdinando, dal nome del gran duca Ferdinando III, suo fondatore; fu considerablimente migliorata da Leonoido II, di lul figlio. Vi si mantengono 100 persone circa d'ambo I sessi, e queste si occupano di qualunque arte o mestiere. S'insegna loro a leggere e scrivere, ed i primi elementt di aritmetica, ed anche la jetteratura e le Belie Arti, se annunciano atcune singolari disposizioni. Fra gli oggetti di manifattura che st perfezionarono in questo stabilimento, rimarcansi specialmente i tappeti di lana, i cui disegni, la vivacità e costanza dei colori, nulla hanno da invidiare alle altre nazioni.

L'Ostitale S. Giovann di Dio è diretto dal Padri Fate-bene-fratelli; è un piccolo stabilimento destinato agli uomini esclusivamente. VI si ammirano principalmente un'esterma prorietà ed una somma fiiantropia nelle cure presiate da que'buoni Padri agli ammalati.

La Congregazione di S. Martino è un'istituzione filantropica fondata da S. Antonino nei corso del XV secolo. Dicesi che sia ia più antica di questo genere che possa vantare l'Italia. Il suo scopo è di assistere e soccorrere i poveri vergognosi.

TEATRI. Firenze conta nove teatri, it più importante de' quali si chiama

La Persona. Esso è amministrato da 30 proprietarj nobili ichiamati immobili, ed il teatro ha per stemma un mutino a vento con queste parole per leggenda: Esso è fisso nel suo movimento. La Pergola fu recentemente ristaurato, e può stare a confronto senza grave svantaggio col leatri più betti d'Italia.

Il Tanno Novo degl' Intrepedi è di costruzione recente, grande, ben fabbricato, ornato con molta eleganza, e assai ricco di ornamenti dorali. - I teatri Golbon ed Aurisai sono pure di costruzione moderna, e quest' ultimo in ispecte è notato per la beliezza de'suoi ornamenti interni.

li Teatro del Cocomero, o degl'Infocali, è di bell'architettura; e fu recentemente oggetto di molti ristauri. Li Teatro Leopoldo venne aperto nel

1841, e serve per le opere în musica. I teatri di Borgognissanti dei Soliecitle di Piazzavecchia degii Arrischiati, son destinati agli spetlacoii e divertimenți delle classi inferiori.

Pont. Fra le porte che danno ingresso in Firenze la sola che meriti attenzione si è la Pont. S. Gallo, così citiamata dal nome di un ospitale che esisteva colà vicino, e che fu demoilto durante l'assedio che Firenze sosienne nel 1820. Venne fabbricata sui disegni di Giado Lovrain; ne abbiam già partialo a pag. 248.

PUBBLICHE PIAZZE, LA piazza del Gran Duca è la principale di Firenze. Noi non rammenteremo qui I varj edifici che ne formano l'ornamento e che abbiamo gli separatamente descritti; soggiungeremo soltanto che l'àttento esame di tutti quegli edifici servirebbe di studio completo della storia di Firenze.

La piazza Santa Caoca, che prese il nome del bel tempio che contiene, è il luogo che serviva di arena al giuocatori del Catcio. Le antiche sbarre di legno che la cingevano, vennero surrogate da colonnelle di marmo al-

torniate da sediit consimili. Una betla fontana orna un lafo di questa plazza, che la sua regolarità rende di gradevole aspetto.

La piazza del Misacaro fu costruita per ordine di Cosimo II, che la destinò al mercato del grano. Il centro di questa piazza, di cut Simone Tiradi fu architetto, è adorno di una fontana, sulla quale si vede un cignale di bronzo, copiato, da Tacca, dall'originale che vedesi nella galleria de' Medici.

La piazza Santa Mana Novella deveis suo principate ornamento alla chieles dello stesso nome che abbiam gia descritta. Egil è su questa piazza che es fanno ie corse di carri all'epoca della festa di S. Giovanni, dette le corse del cocchi.

La plazza dell'Annunziata contiene due belle fontane di bronzo e la siatua equestre di Ferdinando I. E stata fusa da Tacca coi bronzo dei cannoni lotti al Turchi dai cavalieri di S. Stefano.

Piazza S. Tanvia. La colonna di granilo che vedesi su questa piazza, fu levala dalle Terme di Antonino, li koma, e irasportala a Firenze, per ordine di Cosimo I, in ricordanza deiia conquista di Siena. La statua deila colonna, ciò che dided tuogo al seguente proverbio: la diustizia è lanto arrivarvi.

Piazza di S. Lonavzo. Il piedestalio ornato di bassi rilievi in marmo, posto su questa piazza, è un'eccellente scultura di Bacio Bandinelli; detti bassi rilievi rappresentano Giovanni de'Medici, padre di Cosimo I, avente a' suoi piedi de' prigionieri e le spogiti del nemico.

Firenze possiede varle altre piazze; ma siccome non offrono di rimarchevole che i monumentl o edifici già descritti. tralasceremo di nominarie.

Pont. I ponti che servono a stabiiire le comunicazioni fra le due parti ineguali della città sono in numero di quattro, cioè: il ponte alla Can-BAJA.- Il ponte SANTA TRINITA.- Il ponte Vecceno ed il ponte alle Gazzis. Benche questi qualtro ponti siano utili rimarchevoli, tanto per l'eleganza che per la solidità della loro costruzione, quello di Santa Trinita ha sugli altri tre una superiorità incontrastablie. Oltre a questi ponti antichi, ne furono costruiti due altri di ferro el 1856. Quello che traversa l'Armo alla porta delle Cascine si chiama ponte el 1856. Quello, e quello che si trova fuori della porta Santa Croce è detto ponte S. Ferdinando.

Questo ponte venne quasi interamente distrutto nel novembre 1814 dall'inondazione dell'Arno, che immenso danno arrecò a tutta quella parte di Firenze che sta prossima a questo fume.

COMERGIO DI INDUSTRIA. Firenze era perventua altre volle ad un alto grado di prosperità nel commercio della seta e della lana; furon anzi cotali industrie che formarono l'immensa ricebezza di Pitti e della famiglia de'Medici, servendo a quest'unitimi di sgabello al potere; ma tali manifatture sono attualmente assai diradate.

L'incisione di pietre dure, l'ingegnoso lavoro di mosalci, le fabbriche di cappelli di paglia conosciuti col nome di cappelli di paglia di Firenze, sono rami importanti del commercio di questa capitale. Va pure menzionata la fabbrica di porceliana, detta della Doccia, stabilimento notabilissimo, diretto dalla famiglia Ginorl, di padre in figlio da più di un secolo. poichè fondato nel 1740 dal marchese Carlo Ginori, Il quale non credette di macchiare Il suo stemma col darsi a tale manifattura. Questa fabbrica gareggia colle migilori di Sassonia e di Francia, tanto per la sceltezza perfetta della materia prima, quanto per l'eleganza di forme de' suoi prodotti, e pel brillanti colori.

Uommi illustrat. Fra le grandi cetebrità che produsse Firenze, essa va giustamente superba d'esser stata la culla di sante persone, la maggior parte delle quall furono i fondatori, oppure i riformatori di ordini religiosi; più di varj genj trascendenti come: Danie, Petrarca, Boccacio, Cosimo de' Medici soprannominato il padre della patria, Lorenzo il Magnifico, Berni, Guicciardini, Machiavetli, Ruccciali, Salviati, Galileo, Andrea del Cella, Salviati, Galileo, Andrea del Benvenuto Cellini, Donatello, Citotto, Americo Vespucci e molti altri, l'enumerazione de'quali sarebbe troppo lunga.

Non si vide mai cillà grande senza povertà, e Firenze non ne va esente, senza dubbio, ma colale povertà non ha l'aspetto disgustoso della miseria.

I poveri trovano d'altronde moita risorsa nell'inesaurible munificenza del sovrano e nella pubblica beneficenza, che a Firenze, non è ne parca nè cieca, come lo dimostrano le moite istituzioni pie erette in questa città. Firentini sono generalmente umani, civili, ospilalieri e dottali di una vivacilià, che aggiunge un'attrattiva di più al loro caralteri.

LE CASCINE del Gran Duca formano un delizioso passeggio, del quale i FIrentini vanno superbi e con ragione. Questo bel sito è formato da un isola chlusa tra il Mugnone e l'Arno; belli alberi di alto fusto vi mantengono una freschezzza continua: nel centro displegasi una vasta prateria sulla quale pascolano le mandre. Sopra un fianco di tale prateria sorge il palazzo delle Cascine, dove si reca il Gran Duca per riposarsi quando dirige da quesia parte la sua passeggiata, Cotale luogo è molio aggradevole principalmente per il contrasto che presenta coll'esservi riunila al lusso della città la solitudine de'boschi. Le sere estive le Cascine sono frequentate da una quantità di persone che passeggiando quivi si recano a respirare l'aria pura. Il gran numero di carrozze che ne percorrono la via fan si che è un vero corso. All'epoca specialmente della festa dell' Ascensione, Il concorso è immenso, perchè l'uso vuole che si vada a pranzare colà. Tale usanza è tutt'ora in pieno vigore.

#### CONTORNI DI FIRENZE.

Se Firenze è, per tanti titoli, città di primo ordine, non è meno degna di riguardo per i suoi contorni. Noi ci limiteremo ad una semplice indicazione del luoghi principali, astenendoci di farne la descrizione.

Tre miglia fuori della porta S. Gallo si vedono ancora sopra una collina gli avanzi della città di

FIESOLE, della quale non rimane più che il tilolo di città. Fra quelle rulne si Irovano le Tracce di un grandosoanfitearne, e poco lungi di cola selte sotlerranei, ove tenevansi chiuse the bestle feroci destinate al combattimenti dell'anfiteatro suddetto, detti i el Bocche delle Pate. Si vedono anche le mura dell'anfica città, e gli avazzi delle sue porte.

La CATERDALE di Fiesole, fabbricata nel 1023, presenia vari oggetti rimarchevoli, fra cui una immagine della Vergine, di Giotto; diverse pitture di Volterrano e di Bronzino e buon numero di a freschi di Ferrucci. La chiesa di S. Alessando è la più antica della Toscaua; fu costruita

al principio del VI secolo.

Imporia assai di Visitare fuori di
porta Romana la villa del Poccio Inpranzar, che contiene egregie pitture,
statue antiche e moderne, e vasti giardini. - La collina di Ballo Scuano,
da cui si vede estendersi al piedi il
panorama della città e delle campa-

gne circostanti. - Le ville CAPPONI,

RINUCCIN, ANTINOM e BARDI.
Qui si può fare una diversione a
sinistra e recarsi a visilare la Cervosa,
tempio, il cui disegno è altribuio ad
Orgagna. Oltre vari a freschi che ne
abbelliscono l'inierno, vi è la tribuna
tutta dipinta da B. Pocelti, ed in una
cappella ristaurata nel 1840 vedesi un
bel quadro di Cigali.

Fuori della porta S. Nicola si vedono elevarsi le case di campagna, dei Nicolini, dei Pitti, dei Palmisai, dei Loxenio, e dei Belmonti, e la villeggialura reale di Lappaggi, poi sulla sommilià di una deliziosa collina il celebre tempio di Nostra Signora dell'IMPRINETA.

Sortendo per la porta di Prato troveremo la villa Desunory, la fabbrica di porcellana de'signori Ginori, che abbiamo gia nominata, e la villa del Pocaco a Cajano ora appartenente al gran duca. Questa villa e ornata di numerosi e begli a freschi, di Anreco del Sarro, di Francia Digio e di Armo, e dicrondata da un parco la vasta estensione e da giardini deliciali.

La porta S. Giorgio ci condurrà alla villa Cossini, ove ammireremo de'bel dipinti. Non ci staccheremo da que'dintorni senz'aver visitato il Forte di Bel-vedere, edificio costruito sui diserni di Michel'Ancelo.



## VIAGGIO IX.

# DA FIRENZE A VENEZIA

#### PER BOLOGNA E FERRARA.

|                                                                  |    | oste | Poste                                       |
|------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------|
| Da Firenze a Fontebuona .<br>5.º Cavallo di rinf.<br>Caffaggiolo |    |      | Somma retro . 12 1/2 Polesella (Veneto) 2 — |
| Calfaggiolo                                                      | 1  | _    | Rovigo                                      |
| Montecarelli                                                     | 1  | _    | Monselice                                   |
| 5.º Cavallo di rinf.<br>Covigliajo                               | 1  | _    | Dolo                                        |
| Filigare                                                         |    |      |                                             |
| Lojano (Stati Pontificj)                                         | 1  | _    | VENEZIA (per acqua) 1 -                     |
| Planoro                                                          | 1  | 1/2  |                                             |
| Bologna                                                          |    | 1/2  |                                             |
| Malaibergo                                                       | 4  | _    | Per la descrizione dello stradaje           |
| Ferrara                                                          |    |      |                                             |
| Poste                                                            | 12 | 1/2  | il viaggio LX, p.216, in senso inverso.     |

# VIAGGIO X.

# da firenze a milano

# PER BOLOGNA E PARMA.

| Da I         | il Viaggi             | Bologi<br>o prec | ia .<br>eden | le. | •   | 9  | -   | Placenza Somma rei         | 10   | . 1  | 9 1/4 |
|--------------|-----------------------|------------------|--------------|-----|-----|----|-----|----------------------------|------|------|-------|
| La S         | amoggia               |                  |              |     |     | 1  | 1/0 | Casal Pusterlengo (Lomb    | ard  | ia). | 2 -   |
| Mod          | ena (Du               | cato a           | i Mo         | der | ia) | 1  | 1/2 | Lodi                       |      | . :  | i 1/2 |
| Rub          | iera                  |                  |              |     |     | 1  | _   | Meiegnano                  |      | . :  | 1 1/4 |
| Keg          | ζiO                   |                  |              |     |     | 1  | -   | MILANO                     |      | . :  | ı 1ĥ  |
| 8. III       | lario .               |                  |              |     |     | 1  | _   |                            |      |      |       |
| Parn<br>Cast | na (Duci<br>el Guelfo | alo di           | Par          | ma) | ٠.  | 1  | 1/4 | Po                         | le   | . 2  | 7 1/9 |
| Borg         | go S. Don             | nino .           |              |     |     | 1  | _   | Il viaggio VIII ci servi   | rà e | da F | iren- |
| Fior         | enzuola               |                  |              |     |     | 1  | _   | ze a Bologna , e di ia a M | lila | no ( | glova |
|              |                       |                  |              |     | -   |    |     | consultare il viaggio XLV  | ш    | in s | enso  |
|              |                       |                  | Pos          | ste |     | 19 | 1/2 | inverso.                   |      |      |       |

# VIAGGIO XI,

# DA FIRENZE A FORLÍ.

| Da Firenze a | 1 | e. | co | ma | no. | ٠. |   | 3 | oste<br>— |  | s | on. | m | 3 7 | et: | ro<br>• | : | 8 | ste |
|--------------|---|----|----|----|-----|----|---|---|-----------|--|---|-----|---|-----|-----|---------|---|---|-----|
| -            |   |    |    |    |     |    | _ | _ |           |  |   |     |   |     |     |         | - | - | _   |

### VIAGGIO XII.

## DA FIRENZE A LIVORNO

#### PER EMPOLI E PONTEDERA.

|            |   |   |   |   |    |    |   | PO | ste |
|------------|---|---|---|---|----|----|---|----|-----|
| Da FIRENZE |   |   |   |   |    |    |   |    | -   |
| Ambrogian  |   |   |   |   |    |    |   |    | _   |
| Scala      |   |   |   |   |    |    |   |    | _   |
| Castel del |   |   |   |   |    |    |   |    | -   |
| Fornacette |   |   |   |   |    |    |   | 1  | 1/2 |
| Livonno .  | ٠ | ٠ | • | • | •  | ٠  | ٠ | 1  | 1/2 |
|            |   |   |   | P | 05 | te |   | 7  | _   |

Lo stradale che Imprendiamo a percorrere è veramente uno de' più diletlevoli della Toscana. Noi costeggeremo la deliziosa valte dell' Arno, te tenendoci alla sua riva sinistra, e salendo le vicine alture di Monte Ollvelo, di Castel Pucci, di S. Salvatore, ed i coili di Signa e Bellosguardo.

Il villaggio di LASTRA è la prima stazione di posta che incontrasi, ed ivi è assai florente la fabbrica di cap-

pelli di paglia.

MONTE LUPI, che viene di poi, è osservabile per la sua manifatura di vasi di terra cotta con ornamenti a basso rilievo. Questa manifattura, i cui prodotti erano destinati ad abbelire i giardini, risale, per quanto prendesi, al tempt degli Etruschi.

Al di la di Monte Lupi si attraversa il flume Pesa, ed arrivast ali'

AMBROGIANA, dove trovasi una viileggiatura ducale.

Foco più oltre è il borgo murato di EMPOLI, assa l'avorevole al commercio per la sua centralità, riferibimente alla maggior parte delle città di Toscana, e famoso per l'adunanza che vi lennero I Ghibellini dopo ia viltoria da essi riportala nell'anno 1896, in cui si progettò di abbaltere l'antica Firenze, e costruirne una nuova in Empoli, lo che sarcebbe avvenuto senza l'insistente opposizione di Farinata degli Uberti. Contiene 3500 abilianti, che nella fabricazione de'vasi di terra, di cappeli di castoro e

di iavori in paglia godono distinta fama. È patria dei ptitori Ctgoli, Passignano. Pontormo, ec.

Giunti al sito che chiamasi l'O-Giunti al sito che chiamasi l'O-STERIA BIANCA, la sirada forma due rami, il sinistro de'quali, pralicalo lungo la sponda destra del fiume Elsa in mezzo a colline note per i testacei che racchiudono, conduce a Siena. Ma nol continuando il cammino retto, giungeremo alla terza stazione di po-

sta, detta la SCALA. Proseguendo iungo la sponda dell' Arno scorgesi di la det fiume il borgo ed il lago di Fuccechio,

cui succedono I borghi di SANTA CROCE e di CASTELFRAN-

CO, posti sopra una strada che va a Pisa. Alla sinistra dello stradale che percorriamo sta la piccola città di S. MINIATO, popolata da 2800 abi-

tanti, stata gran tempo sede de'vicarj impertali, dove ebbero origine le famiglie Borromeo e Buonaparie, ed ove nacque Francesco Sforza duca di Miiano.

Quindi poco distante è l'antico conline delle rivali repubbliche di Firenze e di Pisa, fortificato da ciascuna di esse con un castello, di cui rimangono gji avanzi, cioè di quel di Firenze a Montopoli sopra una collina, e di quello di Pisa a Marchi.

La prima stazione, che poi s'incontra è

CASTEL DEL BOSCO, di là del quaie trovasi il flume Era, che va poco dopo a getlarsi nell'Arno, il quai flume si passa sopra un ponte situalo in un ameno borgo, perciò chiamato

PONTEDERA, che 3,000 abitanti contiene, ed ha manifatture di telerie, conce di cuol o tintorie.

Nulia offre la vicina stazione delle FORNACETTE e CASCINA, dove è un vecchio castello, spetiante al territorio Pisano. Dopo di essi, lasciando a mano diritta le rive deil'Arno e prendendo la via traversa, giungesi prestamente a

#### LIVORNO \*.

ALBERGHI. Thomson, Fischer, l'Aquila Nera, la Gran Bretlagna.

Livorno, città e porto di mare spettante al ducato di Toscana, situato sul Mediterraneo alia distanza di 16 leghe da Firenze. Esso era un antico porto romano, ma nessuna traccia conserva della sua antichità. Tuttavia Cicerone lo Indicò sotto Il nome di Labronis. Sorgeva esso sulla riva sinisira dei porto Pisano, In vicinanza a Tarrita. che ne era la fortezza. Nel 1392, Livorno, che aitro non era che un villaggio aperto da tutti i lati, venne dalla pisana repubblica cinto di mura. In tal modo l'infelice Pisa affaticavasi a crearsl una rivale, che l'avrebbe più tardi interamente eclissata. Fu realmente ail' epoca della decadenza di Pisa e della distruzione del suo norto, che Livorno, preso tutt'altro aspetto, divenne una città opulenta. Essa deve l'attuale sua prosperità ai Medici, che la fortificarono, e tanti privilegi le concessero, che ivi chiamarono i negozianti di tutte le nazioni. Nel 1742 moito sofferse a cagione

Nel 1742 moito sofferse a cagione del terremolo, e moito nel 1801 per la febbre gialla.

Ha Livorno tre sobborghl, ed una rocca assai bene fortificata dalla parte di marc. Il circuito della città non oltrepassava due migita loscane; ora però a causa dell'en uove fabbriche, che giornalmente vanno costruendovisi, si considere atterna etterna contra contra della città del

\* Le principali vedute di Livorno non che quelle di Pisa eseguite dietro gli originali del Daguerreotipo furono pubblicate dagli Editori della presente Guida. conduce alia porta di Pisa. Da un lato di questa via trovasi la plazza d'arme, grande, regolare e solidamente costruita. La parte settentrionale della città è attraversata, ai par di Venezia, da varj canali, che recano le mercanzie fino alle porte del magazzini, ond'è che chiamasi quel quartiere la Nuova Venezia.

Venezia.
Contiene Livorno undici chiese
cattoliche. Il Douwo, ossia la CarTrabata, è poca còsa, ove si paragoni
agli edifici di questo genere, de quali
abbonda l'Italia, nondimenos i vedrà
con piacere il suo ricco sofitto dipinto e dorato, una Trasfigurazione a
fresco del Chelardini, e pitture di
Passignano, Empoli, Cigotí, ec.

Possiede Livorno varj teatri di bella architettura e due teatri diurni.

Invano lo straniero cercherebbe a Livorno oggetti rimarchevoli in fatto di belle arti, non altro possedendo, fuorche la siatua in marmo di Ferdinando I, fondatore di quella nuova città. Non è la slatua che trattener possa il conoscitore, perchè il disegno, l'esecuzione e l'attitudine della figura presentano vari difetti, ma bensi le quattro stalue accessorie in bronzo. rappresentanti quattro schlavi affricani nudi, e di varie età, l' espressione delle quali, indicante il dolore e ia sofferenza, è ammirabile. Dicesi però che I modelli di Pietro Tacca erano anche migliori, e che l'esecuzione ne scemò in gran parte il merito.

Tutte le nazioni possono ilberamente esercitare li culto loro a Livorno, dove oltre due chiese di rito greco, ed una di rito armeno, trovasi un'ampia sinagoga, che stimasla più bella che abbiano gli Ebrel in

Italia.

Tre Lazzaretti vi sono, ii più rimarhevoie de' quali è quello di S. Rocco. Tutlo è ivi disposto con perfettissimo ordine e somma intelligenza. Magazzini a volla son destinati a contenere te merci più preziose distribuite regolarmente secondo le qualità loro. Il fondono con quelle di un altro; così pure i forestieri rimangono separati, e siolte si è spinta ia previdenza, che diverse carceri e luoghi d'arresto si stabilirono secondo le diverse classi e le diverse condizioni. Il Lazzarello di S. Rocco comunica con la città per mezzo di un canale, che serve di trasporto delle merci.

Merita parimente di essere visitato attentamente il magazzino generale degli olj, non già per l'architettura. che nulla offre di particolare, ma bensi peria solidità, ed assai più per la maravigliosa disposizione di tutte le sue parti. Esso è sommamente esteso, costrutto in volte basse, nette quali veggonsi disposti parecchi tini di quattro piedi quadrati ciascuno, fabbricati di mattoni, coperti di ardesia, e chiusi a chiave. I mercatanti, pagando una tenue retribuzione depongono i ioro olj in quei tini, dove perfetlamente si conservano, e non ii ritraggono che per mandarli in commercio. In tal modo si risparmia il mantenimento di una gran quantità di botti, che sarebbero state necessarie a conienere e conservare cotesto liquido.

It porto, che ha circa 300 tese di lunghezza e 36 piedi d'acqua, dove è più profondo, è sicuro e comodo, ma va soggetto ad interramenti, cui facilmente si rimedia. L'ingresso nei porto è assai difficile pei molli banchi di sabbta, che lo circondano. La rada all'incontro dove si getta t'ancora, vi è ecceliente. It moio, costrutto sopra disegno det celebre conte di Warwich, ha 600 passi di lunghezza, e difende il porto contro la viotenza dei flutti e dei venti; ed è difeso anch'esso da tre forlezze. In faccia ai molo sorge sopra una rupe ii Faro, fabbricato nel 1303 dalla repubblica Pisana: edificio leggiero, elegante, veramente ammirabile, e composto di due torri una sopra l'altra.

Tra te due porte della cillà avvi una Darsena, che può contenere circa 90 navi, e che venne scavata in cinque giorni da 8000 operaj per ordine di Ferdinando I de'Medici. Essa però non può ricevere che le piccole barche, e serve di cantiere di costruzione.

Livorno fu per moito tempo mancante d'acqua bevibite; gli abilanti eran ridotti a servirsi di cisierne,

24\*

mezzo insufficente, ed anche poco salubre; oggi però, mercè ie cure del governo, un acquedotlo di pietra porta in citta un'acqua purissima, ja cui sorgente è posta nette montagne di Colognola, di là distante più di dodict miglia. Merita di essere osservato un gran serbatojo per le acque piovane, che chiamasi li Cisternone.

Livorno ha un cimilero del protestanti chiamato il cimitero degli Ingiesi, dove è una quantità immensa di tombe di marmo bianco più fastose che eteganti, le iscrizioni detle quali però eccilano non meno curiosità che commiserazione.

Possiede Livorno varle manifatture di coralio, he si pease aulie coste di Sardegna e di Corsica, e fabbriche di mobili, di carte da giucco, di bottiglie, di utensili di vetro, e grandi birrerie. Essendo questa cilti dichiarata Porto Franco, diventa naiuraimente un immenso deposito di meret, edi it centro de l'engo di una parte dell' Europa con i' Halia, ii Levante, edil' Europa con i' Halia, ii Levante, l'America; quindi somnamente attili America; quindi somnamente attili vò di il suo commercio: calciolandosi a circa 4 mila navi di ogni bandiera, che enfrano ogni anno nel suo porto, centro con continuo montante di continuo con con continuo continuo con continuo con continuo continuo continuo con continuo con continuo con continuo con continuo con

La Germania trova in Livorno una grande via di smercio per le sue tele e la sua chincaglieria, l'Inghilterra pe' suoi tessuli di lana e di colone, e la Francia per le sue sioffc di seta.

Livorno è pairia di don Giovanni da Montenero, celebre oratore del secolo XV, del malematico Donato Rosetti, del letteralo Calsabigi, dei bibilografo Poggiali, del fisico Cestoni, dell'antiquario Nardini, ec.

La popolazione di Livorno, compresi i suoi vasii sobborghi, arriva ora maia 80,000 anime, di cui ia quinta parte eè composta di ebrei. Una parte però di questa popolazione è transitoria, cioè formala da una quantità di gente di passaggio e di mercadanti d'ogni nazione.

Ridenti colli coperti di ulivi sorgono dalle parti meridionale e setlentrionale di Livorno. Costeggiando il mare a sinistra incontrasi

montenero, collina sparsa di ca-

se di campagna, sulla cima della quale sta la chiesa di Maria Vergine, oggetto speciale della pubblica de vozione, e mirabile per la ricchezza e varietà de'suoi marmi. Montenero è parimente il luogo di passeggio de-

gli abitanti di Livorno. Dalla sua altura la vista si estende a immensa distanza sut Mediterraneo, si vede l'Isota Capraja,Gorgona, l'Isota d'Elba, ed anche, se li tempo è sereno, quella di Corsica.

#### VIAGGIO XIII.

#### DA FIRENZE A LIVORNO

#### PER PISA.

|         |    |   |   |   |   |     |    |   | PC | oste |
|---------|----|---|---|---|---|-----|----|---|----|------|
| Da Fire |    |   |   |   |   |     |    |   | 5  | 1/   |
| Vedi    |    |   |   |   |   |     |    |   |    |      |
| Pisa .  |    |   | ٠ |   |   |     |    | ٠ | 1  | _    |
| LIVORNO | ٠. | ٠ |   | • | • | ٠   | •  | • | 2  | -    |
|         |    |   |   |   | Р | osi | ie | - | 8  | 1/.  |

Da Firenze a Fornacette abbiamo la descrizione del cammino al viaggio precedente.

#### PISA.

ALBERGHI PRINCIPALI. L'USSAFO, le Tre Donzeile, la Viltoria. Pisa era altre volte una delie dodici

Moride cilià dell'Etruria. Non può mettersi In diubbio l'antichità delia sua fondazione, essendo appoggiata a non equivoche testimonianze. Dionigi Alicarnasseo e Tito Livio l'hanno ciliata in più luoghi, e Strabone assicura che venne fondata da una colonia di fercei venuti dopo la guerra di Troja dalia Pisa di Grecia, situala sul flume Alfeo del Peloponueso.

Allesla con Roma sin dall'anno 881 no el tenne si parziale considerazione, che nell'anno 374 divenne una delle più consideravio li succolonie, ed ebbe da Augusto il tomo ell'Italia Obsequens. Predicta fu anche dagli imperadori Adriano ed Antonino, i quall la abbelliron di tempj, teatri, archi trionfati e di più altri monumenti, de'quall non rimangono che pocili avanzi. Dovette essa il passalo splendre alta sua preponderaza naritti-dore alta sua preponderaza naritti-

ma, che era singolarmente favorita dall'Arno, che ivi aveva allora ta sua imboccatura, ma che oggi, a cagione delle aliuvioni cui va soggetto questo fiume ne resta tontana. Al cadere det romano impero, non venne Pisa risparmiata dai barbari, saccheggiala dai Gotti nel V secolo, e cadula poi nel dominio de' Longobardi. Ma quando l'intera Italia scosse il giogo, Pisa ievò to stendardo della fiberta, e felice rivale di Venezia segnalossi con grandi imprese. L'anno mille la repubblica Pisana era divenula ricca, formidabile e conquistatrice: I Saracent Inseguiti dalle sue navi abbandonarono le coste d'Italia; poco tempo pol i Pisani inalberarono la vittoriosa loro bandiera nell' isola di Sardegna, e net 1029 Impadronironsi di Cartagine, conducendone prigioniero il re. Anche le Crociate ampliarono la notenza di Pisa, che fece importanti siabilimenti sulle rive africane. Merci da ogni parte venute ingombravano il porto pisano, del quale alcune torri rovinate fanno oggi appena sospettar l'esistenza, Intanto sorgeva il porto di Genova: la discordia confinciava ad agitare la tugubre sua face in tutta l'Italia, e l'onulente Pisa avvicinavasi alla sua rovina. A poco a poco andò essa perdendo tutte le sue conquiste, ne ad altro dovette la sua conservazione, che all'intervento sempre pericoloso di signori stranieri, sollo la tirannia de'quali vegetò per più anni, sino at momento in cui per ultimo oitraggio trovossi venduta a Gio, Galeazzo Visconti, duca di Mitano. Aliora fu che

Firenze concepi il progetto di impadronirsi di Pisa, e che Cino Capponi pose un rigorosissimo assedio aite sue mura, che eila però intrepidamente sostenne. Un secolo intero ebbero t Pisani a soffrire ogni sorta di caiamità, e la fame e la peste unironsi al flageilo devastatore della guerra per opprimeria interamente. Finalmente sotto Cosimo I potè Pisa godere qualche tranquillità: la confidenza a poeo a poco rinacque negli abitanti, gli studi ripresero il corso loro, l'agricoltura fecondò nuovamente le campagne, e t Medici fecero ognt sforzo onde cicatrizzare le piaghe di quella sventurala città. Ma abbandonata a un tempo stesso dai mare e dalla fortuna, Pisa non pote mai ricuperare quello stato di prosperita, che l'aveva resa rivale di Venezia. Di tutli i suoi passati vantaggi altro non le rimane, che quello che non si poleva toglierie, cioè il suo clima si dolce, si benefico, si propizio ai vaieludinari, che vi accorrono di tutte le nazioni, onde riscaldare ai raggi dei suo vivitico sole le membra ioro daile malattie abbattute.

GEOGRAFIA E STATISTICA. PISA è costruita sull' Arno a tre leghe dalla sua foce in mare ed in una pianura assal fertile e vasta. Le mura da cui è circondata hanno circa due ieghe e mezzo di circonferenza : essa è dilesa da due castelli, di cui uno di costruzione moderna s'innalza ad occidente, e l'altro antico è a mezzogiorno. Codesie mura erano fortificate in altri tempi da molte torri, come io erano pure la maggior parte delle case dei particolari. La storia conserva ancora il nome della Torre Vittoriosa innaizata nel 1336 dal conte Bonifaccio della Gherardesca in commemorazione della sua vittoria sul Gualandi, e quello della Torre deila Fame, che ricorda l'atroce supplizlo del conte Ugolino e degli lanocenti suoi figli. La città è divisa dall'Arno, ii cui largo e maestoso ietio trovasi fiancheggiato da magnifiche vie. Si passa detto fiume sopra tre ponti, uno de' quali tutto costruito di marmo bianco. Larghe, ben sciciale e munite di comodi marciapiedi ne sono le strade, ma una sola ve n'ha ornata di portici.

Tra le plazze di Pisa quella che occupa Il primo posto è la piazza det Dromo, essendo adorna dei quatiro principali monumenti di cul Pisa va giustamente orgogliosa, e de'quail parieremo del'fagliatamente più avanti.

La piazza del Cavatta è abbellila di una fontana e dalla statua colosale di Cosimo I de' Medici, eseguita da Francavilla. Essa è pure circondata di edifici assai rimarchevoli, come ia chiesa di S. Stefano, il palazzo appartenente ai cavalieri di ques'orine, la chiesa di S. Necao, il Collegio Puteano ed il palazzo che serve di residenza ai Tribunali Civili e Criminali; pure su questa plazza altre votte esisteva la famosa torre della fame, il terreno della quale è oge gi occupato dal palazzo con orologio.

La piazza di S. Caterina, ridotta a forma di passeggio, è adorna nei suo centro della statua innalzata dal comune in memoria di Leopoldo I, ed è opera di Pampaloni.

La CATTEDALE à una deile più belle d'Italia, fu cominciata nel 1064 sopra le rovine di una chiesa, stata essa pur fabbricata sui rottami di un tempio d'Adriano; e venne terminata 44 anni dopo. La sua greco-araba architettura è attribuita a Bruschetto, che credesi greco di origine.

La parle esteriore di questo tempio è interamente incrostata di marmo; la faccintà è ornata da chaque statue e da Sis colonne di marmo disposte lu cinque ordini, che formano quattro galierie aperte sovrapposte l'una a l'alira. Eutrasi nella chiesa da tre porte di bronzo, di cui Gio. Bologna diede i disgrai, e che rappresentano vari fatti della vita della Venezia di principati di cia di Sasimi e vari atti alita di Giona Bologna eseguirono talli lavori sotto la sua direzione.

L'interno è diviso in cinque navate, che sono sostenute, queila di mezzo da 24 colonne di bei granlto, e le altre da altre colonne di minor dimensione. Gli ornati, le pitture e le sculture sone sparsi in abbondanza in questa chiesa, e la vòlta della navata principale è assa ricca. I due lati sone ornati da scaliari per ogni parte, di cul i disegni sono di Michel 'Angeri, Yanni, Andrea del Sara, Cali rati, Yanni, Andrea del Saro, Currati, Yango, Salimo pitture di Altorati, Yango, Salimo e si parti per per sono sono occupate ne da aliari ne da pilastri, sianno 35 grandi quadri dininti da artisti di merllo.

L'altar magglore, che è separalo dal preshiterio da una balaustra di marmo con pietre preziose ornala da due statue, di Gána Bologna, è interamente coperto di pietra ed abbellito da colonne di portido con dei candelabri di bronzo ed un crocifismo, opera predello stesso Gána Bologna, opera presenti, delle pitture pregiate complesamento di cuestidare.

Le due cappelle del due bracci della croce sono assai rimarchevoli. Quella di S. Raineri, il cui corpo si conserva lu ni virna, esguiti da Foggini, è adorna di bei marmi. L'altar del SS. Sacramento ha un santo ciborio d'argento perfettamente lavorato. Veggonsi pure in questa cappella due monumenti ammirabili per la scuttura di que' tempi. Il pulpilo di questa chiesa è assai ben eseguito lu marmi e pierre dure.

DI rimpetto alla facciata della Cattedrale s'innalza il tempto dedicato a S. Giovanni Battista, detto

Il BATTISTERO, perchè conliene il fonte battesimale. Dicesi che trentadue famiglie Pisane abbiano contribuito alla spesa della costruzione di questo templo, le cul fondamenia furono messe nell'anno 1133. I lavori vennero esegulti con disegno e sotto la direzione dell'architetto Diotisalvi. L' edificio è di forma rotonda totalmente coperio di marmi tanto internamente che esternamente. L'esierno componesi di tre ordini arricchiti da numerose colonne con ornati che sostengono una vasta cupoia coperta di plombo. Quattro bellissime porte scolplte danno accesso alla chiesa, che contiene degli altari di bel marmo ed un pulpito scolpito da Nicola Pisano. opera classica, che mostra a qual grado di perfezione quell'artista aveva portala la scultura a'suoi tempi.

Il CAMPANILE, o la torre pendente, venne cominciata net 1174 sotto la direzione dell'architetto Bonanno di Pisa e Guglielmo d'Innsbruck, Ouesta torre è rimarchevoie per la leggierezza della sua architetlura, per la bellezza de' marmi e per la singolarità della sua forma, L'esterno è composto di sette galierie, di cui sel sono praticabili, e di 207 cojonne ammirabili per la loro scultura antica e variata; queste colonne separano e sostengono nel tempo stesso le dette gallerie. Una scala interna di marmo, composta di 293 gradini e seguila da un'altra scala a spirale monta all'estremità della torre, dove godesi di una sorprendente visia sulla città e suoi contorni.

La pendenza di questa torre è tale che una corda che facciasi discendere datia cima, arriva distante dalia base più di 15 piedi. Questa pendenza fu argomento a molte diseriazioni non meno strane che ridicole. La causa che sembra la plù probabite è l'abbassamento del terreno da una parte. Gli architetti avendo riconosciuto che tale abbassamenio non influiva in alcun modo alla solidità del loro edificio, continuarono l'opera incominciata senza prendersi pensiero di tale avvenimento. Quantunque sieno scorsi vari secoli dopo la costruzione di questa torre, e quantunque sette grosse campane situate alia sua estremità vengano ogni glorno suonate senza precauzione alcuna, non si è sin'ora scorta alterazione alcuna in tutto l'edificio. Dall'alto di questa torre Galileo, allorchè occupava la caltedra di matematica a Pisa, fece non poche esperieuze, che arrecarono notabile avanzamento aila

fisica.

Il Campo Santo, costruito nel 1208
sopra i disegni di Giovanni Pisano,
s'innalza a poca distauza datia Cattedrale, Questo vaslo recinto ha la forma di un paratlelogrammo di circa
430 piedi di lunghezza sopra 140 di
larghezza. L'interno è composto di

62 archi di stile gottico, sostenuti da 66 grossi pilastri, che posano sopra un solido basamento. I grossi pitastri sono separati da allri più piccoli e da piccote coionne che posano pure sul hasamento. Le parett sono adorne di pitture di buoni artisti di que' tempi, fra i quali ve ne sono, di Giotto, Orcagna, Memmi, Laurali, Spinelli, Gozzoli, Buffalmacco, ec.

In giro nelle gallerie sono disposti più di 600 pezzi di scultura antica e moderna, in questo luogo riuniti

dal cay, Carlo Lasinio. Netl' area di mezzo del Campo

Sanlo, che è diviso in tre parli, venne messa la terra trasportata da Gerusalemme e condotla a Pisa nel 1228 da 30 gailere della repubblica. Dicest che quella terra avesse ta facolià di ridurre in polyere i cadaveri cola sepolti nel breve spazio di 24 ore.

Ollre la Cattedrale vi sono in Pisa varie chiese che merilano d'esser vlste per gli oggetti interessanti ch'esse contengono e di cul citiamo le prin-

cipall.

S. STEFANO DE' CAVALIERI SI fa rimarcare per le buone pitture di Empoli. Cigoli, Vasari, Bronzino ed attri artisti di merito. L'organo di questa chiesa passa per uno dei migliori che vi siano in Italia. Le bandiere che ornano la vôlta vennero prese ai Turchi dai cavalieri dell'ordine di S. Slefano, ai quali ques la chiesa era riservata.

S. Nicola ha il vanto sopra le altre chiese per la ricchezza dei marmi di cui è abbeliita. La sua bella vôlla, varie buone pitture, li suo campanile, architetlura eleganle di Nicola da Pisa, sono gli oggetli che ii viagglalore vedrà con placere.

S. CATERINA . S. FRANCESCO . S. FER-DINANDO . S. MARIA DEL CARMINE, S. MAR-TINO, S. PAOLO, S. SISTO e S. MARIA DEL-LA SPINA sono pure degne d'esser cltate, e conlengono tutte qualche oggetto di mertto. Quest'uitima sopra tutto posta tungo l'Arno si distingue per l'eleganza della sua architettura gottica, e passa per l'edificio il più perfetto in simli genere che vi sia in Itaiia, quantunque eseguito in piccoie

dimensioni. Varie statue situate esternamente sono assai bene eseguite. PALAZZI. I paiazzl che fannosi rimarcare per la grandiosità della ioro

architettura e per la joro antichità. sono posti lungo l'Arno.

L'edificio che oggi rinchiude gii uffici della Dogana è di una gran magnificenza, e fu attra volta proprietà dei Gambacorti signori di Pisa.

li paiazzo del Governatore, il paiazzo Toscanelli, architetlura attributta a Michel Angelo . il palazzo , UPPEZZINGHI, QUEIIO dei CAVALIERI DI S. STEFANO, Il palazzo Lanfranchi, archileltura pure attribuila a Michel' Angelo, e che su per quaiche tempo ia dimora di Lord Byron, il paiazzo Lan-PREDUCCI ed in fine li paiazzo del GRAN Duca, architettura di Baccio Bandinelli, sono queili che occupano li primo luogo. Non va omesso it palazzo Scorro, che per la magnificenza degli ornati e l'amenità de'suoi giardini va posto fra i più eleganti di quesla ciltà.

L'UNIVERSITA' DI PISA è una delle ptù antiche e più celebri dell'ttalia. Cosimo I la rislabili nel XVI secolo. Essa possiede una ricca biblioleca. un gabinelto di fisica, un ampio giardino bolanico, e quanto insomma può esser utile al bisogni della istruzione.

Pisa già si possente, è oggi poco popolata, il suo recinto un tempo troppo strello per contenere 450,000 abitanti, è ora troppo vaslo per l' attual sua popolazione che riducesì a poco più di 24.000 anime, ti suo commercio scemò del pari colia sua popoiazione; il sorgere della sua fortunata rivale, cloè Livorno, fu per essa ciò che la scoperta del capo di Buona Speranza fu per Venezia.

Ognuno afferma, che l Pisani si distinguono per l'affabliità e la gentilezza del modi ioro, e che esercitano l'ospitatità con la più amabile cordlalità; ond'è che gii stranieri amano sommamente di soggiornarvi.

Pisa fu patria di varj uomini distinti nelle scienze e nelle lettere, degli scullori Nicolò Pisano e Andrea Pisano, del pittort Vanni, Andrea di Lippo, Giovanni di Nicolò ec.

Pisa è frequentatissima all'epoca che tutta la città viene illuminata, ciò che succede ogni ire anni nella sera di S. Ranieri, e che chiamasi la luminara. k cosa difficile il potersi formare un'idea dei magnifico colpo d'occhio che presenta l'Arno e le due strade che il flancheggiano in quella sera,

Poco dislanti dalla città, in vicinanza al Monte Pisano, si trovano i celebri bagni di acqua minerale di S. Giuliano, di-cut facevano gran pregio i Romani, e che oggi sono caduti in obblio, benché la salutare loro viriù sia pur sempre la stessa.

Nel contorni di Pisa è degna di essere visitata la Carrosa, per il grande suo fabbricato, e per la bella sua chiesa. L'altar maggiore di essa, tutto adorno di bei marmi, presenta un pregevole quadro del Volterrano, ed in una delle vicine cappelle un cro-

cifisso del Pocetti.

Termineremo questo artícoto di Pisa coila descrizione di uno de'maggiori stabilimenti agricoli d'Europa, cioè del podere di S. Rossora, di cui pochi viaggiatori pariarono, e che si-curamente non metita d'essere dimenticato. Il podere di S. Rossore è si-tuato fra Pisa e il mare in una pianura di estensione maggiore di una leza quadrata. Il suo terreno, gia ibhandonato dal mare, è misto di sabbia marina, che troppo sterie lo rendeva per tentarne la coltivazione; è però conerto di sottii erbette, ciù verdi

roveri, che vi prosperano. Dai due lati della via, che a S. Rossore conduce, vaste praterie si estendono, il cul fieno serve di nodrimento nell'Inverno agli animali addetti al podere. Truppe di cavalli selvaggi interamente liberi pascolano su quel prati: da un altro lato veggonsi parlmente pascere liberamente circa 2000 vacche selvagge di belle forme, ma scarse di latte; oltre a ciò sarebbe assai difficile il mugnerie, e quindi non si pensa che a ritirarne i vitelli. Al tempi delle Crociate, un gran Priore di Pisa dell'ordine di S. Giovanni trasportò su questa piaggia una mandra di 200 cammelli, che propagatisi servono ancora ai lavori di esso podere. Era impossibile il trarre miglior partilo da un suoio ingrato, che la natura sembrava aver voluto disputare alla cupidigla dell' uomo.

Non altro ci resia da indicare al viaggiatore, fuorchè i bagni minerali, che traggono a Pisa si gran numero di forestieri. Son essi:

RIGACCIO, AGNANO, sorgenti calde, ed ASCIARO celebre per le acque acidule; I quali bagni restano poco distanti da Pisa.

Trovansi per tutio alberghi assai ben serviti, e nel casi di gran concorrenza è facile ottenere alioggio nelle case particolari.

Venne da poco tempo aperta una strada ferrata che da Pisa mette a Livorno, tragitto che si fa in pochi minuti.

## VIAGGIO XIV.

# DA PIRENZE A LUCCA

### PER PISTOJA.

| Da FIRE | NZE | a | Pr | ato | ١. |      |   | 4 | 1 |
|---------|-----|---|----|-----|----|------|---|---|---|
| Pistoja |     |   |    |     |    |      |   | 1 | • |
| Pescia  |     |   |    |     |    |      |   | 4 | 1 |
| LUCCA.  |     |   |    |     |    | ٠    |   | 2 | - |
|         |     |   |    |     |    | loe. | _ |   | - |

Poste | quale si esce per la porta S. Nicola , i '/<sub>2</sub> si attraversa li Mugnone, la belia piata '/<sub>2</sub> nura di Peretola, li villaggio dello stesi '/<sub>2</sub> so nome, ed il bel villaggio di

CAMPI, ove la fabbricazione del cappelli di paglia è mollo florente. Un poco più lungi si presenta ii Bisenzio, flume che va a formare confluenza

A poca distanza da Firenze dalla | coll'Arno; dopo il quale troviamo

PRATO (Albergo della Posta), pic- 1 cola città costruita in riva ai flume Bisenzio. Benchè il suolo ove posa sia basso, non pertanto è di troppo scarsa fertilità; i suoi abitanti sono in generale moito industriosi, ed ascendono a più di 10,500. Il castello che difende questa città fu costruito per ordine di Federico II, e venne lungamente risguardato come t'uno de'più formidabili dell' Italia. Prato era sotio ii dominio di Firenze, e vi rimase fino ai momento in cui i Medici essendone siati discacciati, e ia repubblica stessa trovandosi ai suo declinare, fu combattuta e presa d'assaito dagii Spagnuoii, sotto la condotta dei generale Cardona, nei 4812. In conseguenza di tale vittoria riportata da questi ultimi, Prato fu abbandonata ai saccheggio, e subitutti i danni di taie condizione. La famiglia de' Medici essendo poi rientrata in Firenze, Prato sorti daile sue rovine, e merce la protezione speciale di quella famiglia, per la quale aveva tanto sofferto, pervenne ad alto grado di prosperità ed opuienza. Attualmente il suo principale commercio consisie nel fabbricare utensiti di rame, e panni grossolani, che servono per uso degli abitanti della campagna-

La CATTERBALA di PTAIO, architeltura di Giovanni Piano, e di bello sille e contiene diversi monumenti degni di attenzione. Sulla faccila vedesi una specie di caltedra in marmo, di cui Vasari fa grandi elgi e che è opera di Donatello. Luca della Robbia ha pure ornato codesta faccila a di un basso rilievo assal bello rapprebambiano. Se rigine com loraccio il Bambiano. Se rigine com loraccio il cor poducioni l'interno di loro produzioni l'interno di

La chiesa della Madonna della Canceri è stata eretta sui disegni di *Bru*melleschi, che è quanto dire che l'architettura ne è rimarchevoie.

La piazza Mercantile è di vasta estensione, ma interamente ignuda di ornamenti: queita dei

Duomo al contrario è adorna di beile case, ma di piccola estensione. Il collegio Cicognini è perfettamen-

te ordinato in tutte le sue parti; viene considerato per uno de'migliori che sianvi in Toscana,

Prato Possiede inoitre un beil'Ospi-TALE, un Monte di Pieta', un Semnano, una Biblioteca Pubblica e moiti aitri utili stabilimenti.

I cappelli di paglia e le berrette sono i principali oggetti dei suo commercio. Questi articoli vengon destinali all'esportazione nei Levante.

Il pane che si fabbrica a Prato è di eccellente qualità, e reputasi il migilore della Toscana.

Prato è la patria dei celebre abate Giambaltisia Castl, tanto conosciuto per le sue poesie bizzarre ed anche licenziose laivolta.

Non iungi da Prato, dalia parte dei nord, s'innatza uno scoglio sterile e nudo, detto il Monte Ferrato, che può essere oggetto di curiosità e di studio pei naturalista.

Ripigiiando il nostro cammino dopo Prato.

Lasciamo a destra MONTE MURLO, luogo citato negli annali del XIV secolo per la disfatta che ivi subirono i rifugiati Firentini; traverseremo varie piccole riviere, ed infine entreremo in

PISTOJA (ALBREGIA Albergod I Londra, la Posla), città tanto ricca quanto bella, che sorge a piedi degli Apennini dei nua fertile pianura. L'Italia possiede poche città te di cui strade siano tanto larghe e dritte quanto quelle di Pistoja. Contiene numerosi palazzi che non mancano di magnifecama, a coche la sua popolazione arriva appena a 14,000 persoue.

La Carranaux è un bell'edificio che esisteva già nel V secolo, e che venne rislaurato durante il XIII da Nicola Pisano. L'interno è composto di tre navate divise fra loro da colonie di consecuente di consecuente di consecuente di consecuente di consecuente di marcia di marcia

buone pillure e a freschi di merito, si vedono in questa chiesa delle sculture di Verrocchio sopra il mausoleo dei cardinale Forteguerri. La statua di un Santo, eseguita da Ferrucci. - Un aitare in argento dedicato a S. Giacobbe, opera del secono XIV. - Una cattedra nattona. - Ed il centicalo in marmo del celebre Cino to transporte del secono del controlo del control

Il Battutteno, edificio di formanolagona, fu octivulto nel 1815 sul disegni di Andrea Piano. È separato da corpo della catedrale, e, secondo l'uso di que tempi, e increstato esternamente da fasce di marmo bianche e nere. È circondato al ditiori da colone sulle quali si notano sicuni lavori in mosalco. L'altare è composto di bel marmi.

Di tutte le chiese di Pistoja la più rimarchevole è senza dubbio quella Dell'Usur.x², la cul architeitura è prefetta in ogni rapporto. Il disegno della cupola, che è dovuto a Pasari, è s pecialmente ammirabile. Quesia chiesa fu costruita appositamente per collocarvi una immagine della Vergine, che esisteva altre volte in un luoco quanto della contra dell

La chiesa di S. Francesco racchiude dei dipinti di Campana, e queila di S. Domenico, degli a freschi di Fra Bartolomeo.

Il palazzo di Cirta' ed il palazzo dell' Ancuescovato sono edifici non affatto privi di merito: egualmente diremo del palazzo della Sanesza, entro il quale conservasi la Biblioleca pubblica. Fra le rarità di codesta biblioleca rimarcasi specialmente un manoscrilto antichissimo di Poliblo.

I padri di S. Filippo possiedono pure una biblioteca aperta al pubblico, che contleno una ricca collezione di manoscritti preziosi. Tale biblioleca se l'ebbo in lascito questa comunità dal cardinale Fabroni. Si vedrà con Interesse il Seminanio, di architetiura moderna, il cui interno è perfettamente adattato alla sua destinazione.

Un bel luogo di passeggio unito alla piazza di S. Francesco ed il viale dell' Arcadia, offrono agli ablianti di Pistoja un punto di ricreamento durante il giorno; per la sera vi ha un teatro ed un casino.

Vi sono poche ciità della popolatione di Pistoja che contengano tanii ospizi e siablimienti di beneficenza. Gli ablianti vanno debitori di questo prezioso vantaggio ai cardinali Forteguerri, Fabroni e Sozomeno.

Pisioja ha qualche celebrità nell'istoria di Toscana, perchè si fu in seno ad essa che si formarono te fazioni de' Bianchi e de' Neri, de' Cancellieri e de' Panciatichi. Questa città ul a culla di varie persone ilustri, e fra le altre del professore legista (Ino, della poetessa Selvaggia, di Sozomeno, di Villani, di Buonaccorso, di Zeno Zenoni, di Bracciolini, di Forieguerri, ec. Pisiola acquistò qualche nome per

la fabbricazione di organi e di armi da fuoco. Vi si osservano anche diverse officine e deile fabbriche di vetro, le quali occupano una gran parte della popolazione industriosa.

Sortendo da Pistoja si passa a SER-RAVALLE e vicino a

MAYALLE e vicino a MONTE CATINI. In quest'ultimo luogo vi sono delle acque termali che da alcuni anni sono molto frequentate. Lo stabilimento de' bagni è un bell' edificio con porticato. Si vede anche in questo villaggio una bella chiesa, costruita recentemente per

ordine del Gran Duca regnante.
Al di i di Monte Calini si traversa
BORGO BUGGIANO, vicino al quale distinguesi la celebre casa di campagna Ferroni, comunemente chiamata Bella vista. Poco lungi di fà, suila riva del piccolo flume Pescla, sorge

ia città dello stesso nome.

PESCIA è rinomata per le sue beile fabbriche di carta, per l'eccellenza
de'suoi olj, per la buona qualità di
seta, e per i bei dipinti che ornano

LUCCA. 285

lesue chiese, fra le quali va distinta la Cattedale, fra le l'1685 con disegno di Ferri, e con altari incrostati di bei marmi e adorni di buone pitture. La sua popolazione ammonta a circa 4000 anime, contiene un vasto Ospitale, un Seminario, un Conservatorio, un Del Teatro, ec.

SQUARCIABOCCONIC BORGONUO-VO sono i primi villaggi che incontransi in seguito.

Dopo LUNATA un cammino sempre più aggradevoie ci mena a

#### LUCCA.

ALRERGHI PRINCIPALI, L'Europa, la Gran Brettagna, la Croce di Malta.

È questa una città di 28,000 abitanti tanto antica che ne rimane ignota la sua origine. Al parl di Pisa è situata discosta tre miglia dal mare, in riva al flume Serchio, Fu altre volte soggetta al Romani, senza che tuttavia cotal dipendenza ie avesse tolto il privilegio di governarsi colle sue leggi proprie. Neli'anno 85 prima dell'era cristiana, Giulio Cesare vi fece residenza per tutto un inverno, ed lyi ricevette gli omaggi del Senato e della nobiltà romana come se fosse stato in Roma medesima. Caduta in potere di Tottla nei 880, i Goti vi formarono degli stabilimenti; ma essendo essi stati scacclati da tutta la Toscana da Narsete, generale dell' imperatore Giustiniano.Lucca fu assediata e costretta di rendersi al vincitore dopo un' ostinata difesa di sette mesi, Più tardi divenne ducato, marchesato e contea. secondo li titolo personale di ciascun nuovopadrone di cul subiva Il giogo. Sotto il pontificato di Onorio IV, Lucca ottenne dall'imperatore Rodolfo di Ausborgo ii privilegio di costituirsi in repubblica, e tale forma di Governo si mantenne fino al momento in cui divenne preda di Ugo della Fagiuola, ed indi di Castruccio Castracani.Dopo quei tempo fu varie voltevenduta e rivenduta. I Firentini furono gli ultimi che l'acquistarono; venne ceduta a loro da Mastino della Scala, Cario IV avendovi mandato un vicario per governaria, questi le accordo la libertà mediante l'enorme sovvenzione di 25.000 fiorini d'oro. Al principio dei XV secolo il potere fu devotuto a Paolo Guinigi; ma questi dopo una disfatta venne messo a morte co' suoi figli , e Lucca fu riunita agii Stati dl Filippo Maria Visconti, duca di Milano. Trascinata dall'esempio di tutte le altre città d'Italia, si costilui nuovamente in repubblica, e conservo taje libertà fino al tempo In cui Napoleone la converti in Ducato per investirne la principessa Elisa di lui sorella. Dopo la caduta di Napoleone Lucca fu ricostrulta in principato, e ceduta, a termini del trattato di Vienna, all'infante Maria Luigia, altre volte duchessa di Parma, a cui successe il figlio Carlo Luigi, il quale nel 1847 abdicò in favore dei Gran Duca di Toscana.

Larghi bastioni ove sono piantati dei grandi albert, circondano la città e servono di luogo di passeggio; hanno tre miglia circa di circonferenza. Lucca, visla ad una certa distanza, rassembra un bosco di alte pianle che avrebbe nel suo centro una torre. L'interno della città è la generale ben fabbricato e soprattutto assai proprio. Le strade sono bene selciale, ed hanno del condotti sotterranel, secondo i' usanza adottata nelle città Lombarde, per lo scolo delle acque pluviall. Le piazze pubbliche sono abbastanza numerose a Lucca, le più regolari sono: la plazza Maggiore, la Diazza di S. MARTINO, ossia del Duomo, e la piazza di S. MICHELE.

Là CATTEMALE dI Lucca è la seconda chiesa di vaste dimensioni che sia stata costrulta in Italia dopo il secio X (la prima fu la basilica di S. Marco in Venezia). Ne vennero poste le fondamenta nel 1909, e o anul dopo fu consacrata dal papa Alessandro Il et al perta al pubblico cullo. L'interno di questachiesa è in forma di croce taltina, e si compone di tre navate, ove domina lo stile gottico. bellissima leia di Tintoretto, rappresentante l'ullima cena di Gesù Cristo cogli Apostoli. Fra gli altri oggetti rimarchevoli che esistono in questa chiesa sono da distinguersi: G. C. croclfisso tra S. Pietro e S. Paolo, gruppo la marmo di merito grande, eseguito da Giovanni Bologna. -Una discesa dalla Croce con numerose figure in marmo, di Nicola Pisano. - S. Petronilla, quadro dipinto da Daniele di Vollerra. - La Vergine. Gesù bambino, S. Giovanni Battista e S. Stefano, ed un piccolo Angelo che suona il lluto, di Fra Bartolomeo. - Un piccolo templo ottagono. o cappella del Volto santo, costruito in marmo nel 1484, sui disegni di Matteo Civitali, arlista nativo di Lucca. - La slalua di S. Sebastiano. capo d'opera del medesimo artista. -SI conserva in questo piccolo templo una specie di Sudario, chiamato il Volto Santo, che è in grandissima venerazione presso gli abitanti di Lucca. Accenneremo ancora come oggetti rimarchevoli il pulpilo. le sculture del quale sono opere del sunpominato Malteo Civitali. - L' Annunciazione, di Pietro Sorri. - L'Annunciazione e la Nalività della Vergine, ambedue di Poggi, ec. Gli archivi del capilolo di questa chiesa possiedono più di 4000 pergamene, la più antica delle quali risale all' anno 774, una biblioleca che contlene una collezione di manoscritti preziosissimi, e le più rare edizioni del secolo XV. Gli Archivi dell' arcivescovato contengono pure più di 10,000 pergamene antiche, fra le quali ve ne sono sooche datano del VIII secolo, e due del VII.

La chiesa di S. Fandiano è di rimola antichità ; chiamavasi altre voite la basilica dei Longobardi. La facciata è adorna di un bei mosaico rappresenianie Gesù Crisio entro una Gioria, in mezzo a due Angeli.

S. Romao ha il vantaggio di possedere i due più bel quadri di Fra Barlolomeo. Il primo, situato nella cappellaa sinistra dell'altar maggiore, e che si può con ragioneconsiderare come il suo capo d'opera, rap-

presenia la Madonna della Misericordia. Il secondo, collocato vicino alia porta, ci rappresenta nella parte superiore dei quadro il Padre Elerno ed un poco più basso Sania Maria Maddalena e Santa Caterina da Siena, entrambe sollevate da terra ed in atto di estasi.

S. Michika, è unachiesa molto ricca, tutla incrostata di marmo tanio internamentecome nell'esterno. Essa pure data da un'epoca assai iontana, poichè era già conosciuta nel secolo VIII. Sul primo altare a destra, entrando, si ammira una tela di Filippo Linni.

Fra tutti gli edificj di Lucca il più notevole è il

Palazzo Pussuco, o ex Palazzo del Palazzo Pissuco de facela de la Pissuco Visiono due facela desierne, ed il gran balcone del centro è sosienuto da due grandi colonne d'ordine dorico del più squisito gusto. Fu eretto in partes ui disegni dell'. Mumanati, ed in parte su quelli di Filippo Juvarra. Oltre ai merito intrinseco della sua architettura, dello palazzo si raccomanda anche per le buone pitture che ne adornano l'Interno. La Bissiorrac Retate contiene più

di 45,000 volumi e molli manoscritti. Sulla piazza, ove sorge il palazzo Pubblico, si vede una statua in marmo eretta nel 1845 alla memoria di Maria Luigia di Borbone, opera di Barlolini. Avvi pure un Textro costruito su piecole dimensioni, ma che non manca perció d'eleganza.

Lucca possiede vari istiluti di beneficenza come i Vospedale della Misericordia, i Vospizio degli Esposti, quello delle Orfane ce. Ila un Collegio detto di Carlo Lodovico, un Licco, una Scuola di disegno, un Istituto ed un Conservatorio pei sesso femminino, ecc.

Nella sua origine Lucca possedeva un anfiteatro: ne esistono tuttora le rovine, che si possonoriconoscere distintamente nel luogo chiamato le Prigioni Vecchie, che serve attualmente di deposito del sale, La circonferenza esterna di questo antico monumento è visibilissima, quantiunque LUCCA.

non poco alterata dalle costruzioni moderne che vi furono sopra innalzate.

Fuoridi città, tra ia porta S. Pietro e ia porta S. Croce, si vede un bell'acquedetto che si estende per ia lunghezza di due miglia in linea retta; e composto di 459 archi e fa onore all'architetto Nottolini, che ne diede it disegno e ne diresse l'avori.

Gli ablianti di Lucca sono generimente istruiti ed hanno motta inciinazione per te arti e le scienze. Questa ciltà diede nascita a quattro papi, due imperatori e diversi scienziati.

Itterritorio di Lucca essendo troppo limitato per la sua popoiazione, la quale ascende a più di 26,000 anime, gli abitanti divennero naturaimente industriosi, e si sparsero in tutta Europa commerciando in varj generi e principalmente di statuette e di vasi di gesso.

L'agricoitura neila parte che altrevoite formava il Ducato di Lucca vi è praticata con tanta cura ed inlettigenza che si può paragonare il suo territorio ad un giardino. Quet territorio ècircondato di monti ove abbondano le viti, gii olivi, i castagni ed i giesi: vi si vedono anche aicuni campi di frumenio. I bachi da seta cit viti a di contra di contra contra di contra di contra contra di concondi condi cond

L'olio è pure un oggetto importantissimo fra i prodotti territoriall, essendo generalmente di qualità supeziore.

Il prodotto annuo di lale articoto è vaiutato più di 200,000 scudi. La parte del territorio che si estende verso ti mare, essendo alquanto bassa, forma dei pascoli eccellenti che nutrono una gran quantità di bestiame; per cui i latticini vi sono abbondanti.

Le acque che scendono dai monti somministrano anguiite etrotte di sapore squisito.

RAGN DI LUCCA. Questi bagni posti in una dette più bette valiate deia l'oscana, sono a due poste da Lucca. Essi sono motto frequentati nei mesi d'estate, e le persone che vi rendono trovano dei buoni atberghi, fra i quai i distinguonsi: a PONTE SERNACIO I'Albergo dell' Europa e a BAGNO ALLA VILLA I'Albergo del Petticano. Vi sono altresi case particolari neite quali possonsi trovare degli appartamenti mobigliati per tutto il tempo che si resta ai bagni.

Ii piccolo porto di VIAREGGIO, situato sut Mediterraneo con circa s,000 abitanti vicino a Lucca, reca sommo vantaggio at commercio di quest'utilma citta. Vi si giunge per una strada assai comoda, che passa vicino at piccolo lago di Massaiuccoli e per mezzo ad ameni viliaggi.

## ESCURSIONE

ALL'ISOLA D'ELBA E AD ALTRE ISOLE DELLA TOSCANA.

Partendo da Livorno il litorale non ci offre nuiia di rimarchevole fino a PIOMBINO, alire voite capilale dei principato di questo nome, I principi di Piombino furono feudatari dei re di Napoli fino all'epoca in cui venne loro confermato ii titolo di principato in favore della principesa Elisa, so-

reila di Napoleone. Nel 1814 la città colle sue dipendenze fu riunita al Gran Ducato di Toscana.

PIOMBINO è una piccola città di 1800 abitanti circa, situata a poca distanza dall'Isola d'Elba; è circondata da fortt e ben costruite mura, munite di bastioni e piccole fortezze.

Nell'interno possiede un forte castello collocato nella siluazione la plù vantaggiosa. Il braccio di mare che divide Pionibino dall'isola d'Elba vien detto Canale di Plombino; la sua larghezza minima è di cinque miglia.

PALMAJOLI e CERBOLI, che non citiamo che per memoria, sono piceole Isole quasi deserte.

L'ISOLA D'ELBA fu nel tempi trascorsi frequentata dal Greci e dal Romani, che le avevano dati due nomi diversi. Questi ultimi in Ispecie vi occuparono una gran quantità di operaj per le escavazioni delle sue rieche miniere di ferro, Nel secolo XIII l'isola d'Elba divenne proprietà della repubblica di Pisa, a cui fu tolta nel 1290 dal Genovesi, i quali, alla loro volta, la eedettero agli abitanti di Lucca; ma i Pisani poco tardarono a ricuperarne il possesso. Glacomo d'Applanl, loro capo, essendo divenuto padrone della repubblica, lasciò per successore suo figlio Gherardo, il quale vendelte lo stato di Pisa a Giovanni Galeazzo Visconti, duca di Milano, riserbandosl tuttavia la proprietà dell'Isola d'Elba e di Piombino. Glacomo II d'Applani, essendo morto nel 1439 senza eredi maschi. ebbe per successore Rinaldo Orsinl suo genero. Questo principe, coll'intervento de' Firentini e del Sienesi, ebbe Il coraggio e la forza di resistere ad Alfonso di Arragona nel 1448, Dopo moltissime vicende occasionate dalla morte di Caterina, moglie di Orsini e figlia di Giacomo II d' Appianl, Cesare Borgia tolse a Glacomo IV l'Isola d'Elba e vari altri paesi. Nel 1884, in mezzo alla sicurezza di una pace profonda, Il famoso corsaro Barbarossa sbarco improvvisamente nell'isola, la pose a sacco e condusse tutti gli abitanti in ischiavltů. Più tardi l turchi feceroanch'essi provare a quest'isola molte vicende; finalmente dopo una lunga serle di calamità, venne unita al regno delle Due Sicille. Dopo essere stata vittima di tanti cambiamenti di sovrani, cadde in potere della Francia. la quale nel 1814 la cedette a titolo di | do stata devastata dai pirati venne

sovranità a Napoleone, che vi dimorò dalla fine di maggio 1814 fino al 26 febbrajo 1818, epoca in cui l'abbandono per tentare di riconquistare ta Francia. In ullimo quest'isola venne assegnata, secondo Il trattato di Vienna del 1818, al Gran Duca di Toscana, a cul appartiene attualmente,

PORTO FERRAJO, capitale dell' 1sola, è una piceola città di circa 12,000

abllanti. VI si vede il palazzo del Governa-TORE nel quale soggiornò Napoleone. I Forti Falcone e Stella sono circondati da sollde mura, di gran fortificazionì e munite di quaranta batterie. opera dell'architetto Belluzzi. Tali fortificazioni furono ancora aumentate da Napoleone, talché si può attualmente consideraria come una delle plu formidabili plazze forti d'Europa.

Di tulte le plazze di Porto Ferrajo, la più estesa è la plazza d'Armi; ha per ornamento principale da un lato la Cattedrale, a cui si fecero recenti ristauri. Porto Ferrajo posslede un Teatro e bel luoghi da passeggio in

riva al mare.

PORTO LONGONE è un'altra piccola citlà con porto contenente 1000 abitanti circa. Non possiede più nulla di rimarchevole, dacche Il generale Dalesme distrusse nel 1818 le magnifiche fortificazioni che vi esistevano.

BIO è un piccolo villaggio a cui le sue miniere di ferro, ed I vini di eccellente qualità che produce il suo territorio, danno una certa importanza.

La popolazione totale dell'isola d'Elba ascende a 20,500 anime circa. Eccetto gll abitanti agiati, la maggior parte si dedica alla pesca del tonno c delle sardelle, di cul abbondano le coste di detta isola.

PIANOSA è l'isola più vicina all'isola d'Elba; era fiorentissima prima che l'corsarl barbareschi la saccheggiassero e ne avesscro condolti schiavi tutti gli abilanti. Ora si pensa a costruirvi delle case ed a coltivarne i terreni.

MONTE-CRISTO. Ouest'isola essen-

totalmente abbandonata nel XVI secolo. Non vi si vede altro che gli avanzi di un'abbadia, una chiesa e le rovine di un forte. L'aria è poco salubre: vi abbonda la selvagina.

GIGLIO. La popolazione di quest'isola è soltanto di 1700 anime. Possiede un villaggio fabbricato in riva al mare, che porta il nome dell'isola. Sopra l'uno de'suoi monti si vede un castello ed un forte munito di sette forri. CAPRAJA (l'isola di jì ha un suolo

montuoso che produce buoni vini; e contiene circa 2000 abitanti.

DA LIVORNO.

GORGONA (l'isola di) ha tre mi-

glla circa di circonferenza; contiene alcune case di pescatori, due forli, un convento ed una chiesa, dove molti religiosi furono massacrati nel secolo XV da pirati che discesero improvvisamente in quest'i sola.

MELORIA è il nome di uno scoglio che sorge dalle acque in vicinanza di Livorno, e si fa rimarcare per una torre elevata. Vi si fanno delle pesche abbondanti.

Indipendentemente dalle Isole che abbiamo accennate ne esistono altre, che per la nessuna loro importanza non vale la pena di nominare.

## VIAGGIO XV.

# DA LIVORNO O DA LUCCA A SIENA.

|                 |     |     | 12744 |    |    |   |    |      |
|-----------------|-----|-----|-------|----|----|---|----|------|
|                 |     |     |       |    |    |   | P  | oste |
| Da Livorno a F  | ori | na  | cet   | te |    |   | 2  | _    |
| Castel del Bosc |     |     |       |    |    |   | 1  | _    |
| Scala           |     |     |       |    | ٠. |   | 1  | _    |
|                 |     |     |       |    |    |   | 1  | _    |
| Poggibonsl .    | Ċ   |     |       |    |    |   | 2  | _    |
| Castiglioncello |     |     |       |    |    | i | 1  | _    |
| SIENA           |     |     |       |    |    |   | 1  | _    |
|                 |     |     |       |    |    | _ |    |      |
|                 |     |     | P     | ne | te |   | 9  | -    |
|                 |     |     | -     |    |    | • |    |      |
| n               | A 1 | Lne | CCA.  |    |    |   |    |      |
| -               |     |     |       |    |    |   | Po | ste  |
| Da Lucca a Pisa |     |     |       |    |    |   | 2  | _    |
| Fornacette .    |     | Ċ   |       | Ċ  | ÷  | i | 1  | _    |
| Castel del Bosc |     | Ī   |       | ·  | Ċ  | Ī | 4  | _    |
| Scala           |     | ï   |       |    | Ī  | Ĭ | i  | _    |
| Cammiano        |     |     |       |    | •  | • |    | _    |
| Poggibonsi .    |     |     |       |    |    | ٠ | 2  | _    |
| Coelleliancelle | •   | ٠   | ٠     | ٠  | ٠  | ٠ | -  | -    |
| Casliglioncello |     |     | •     | ٠  | ٠  | ٠ | 1  | _    |
| SIENA           | ٠   | ٠   | ٠     | ٠  | ٠  | ٠ | 1  | _    |
|                 |     |     |       |    |    | _ |    | _    |
|                 |     |     | P     | st | е  |   | 10 | _    |
|                 |     |     |       |    |    |   |    |      |

Tra Livorno e Vollerra si trova una strada più breve di quella che si lamo per descrivere; ma bisogna traversare il Monte Vecchio, o Rotondo, e le colline che vi fanno seguito, di modo che è assal montuosa e praticabile soltanto per i pedoni e per la gente dei

paese, a cui gli speciali interessi fanno preferire la via più spedita.

Sortendo da Livorno prenderemo la strada che abbiamo già descritta alla pag. 279 e ci recheremo all' Osteria Bianca, di là segultando il flume Etsa, che ci viene a destra, penetreremo nella valle dello stesso nome, per traversare il Monte Sertoli e giungere à

CERTALDO, patria di Boccaccio. La casa di quel celebre poeta esiste ancora ed appartiene alia signora Lenzoni Medici, dama di merito distinto, the vi fece fare delle riparazioni. e la ornò di mobili eseguiti nello stile di quelli che usavansi ai tempi di Boccaccio. La Bibiloteca di cui va adorna detta casa contiene non solo le opere complete dell'autore del Decamerone; ma ben anche la maggior parte delle edizioni che ne vennero fatte. Dobbiam dire però che il vero luogo di nascita di Boccaccio è un punto di controversia per l blografi; poichè se alcuni lo fanno nascere a Certaldo, da dove ta sua famiglia era originaria, altri pretendono che vedesse la luce in Firenze, ed altri finalmente a Parigi, ove trovavasi allora accidentalmente suo padre, negoziante Firentino, il quale, dicesi, si recò in suo commercio. Al di là di Certaldo vedremo suc-

cessivamente parecchi borghi e viltaggi tanto ameni quanlo ben popo- il rimanente della sirada.

quella capitale nel 1313 per affari del | lati, e dopo CAMMIANO giungeremo a POGGIBONSI, borgo di cul daremo la descrizione nel viaggio seguente, al quale rimandiamo il lettore per

## VIAGGIO XVI.

# DA FIRENZE A ROMA

#### PER SIENA.

| Da Fibenze a S. Casclano . |     | 4  |     |
|----------------------------|-----|----|-----|
|                            |     |    | *** |
| 3.º Cavallo senza recipr.  |     |    |     |
| Tavernelle                 |     | 1  | *** |
| Poggibonsi                 |     | 1  | _   |
| Casiigiioncelto            |     | 1  | _   |
| 3.º Cavallo senza recipr.  |     |    |     |
| Slena                      |     | 1  |     |
| Montarone                  |     | 1  | _   |
|                            |     | 1  | _   |
| Torrenleri                 |     | 1  |     |
| Torrenlerl                 |     |    |     |
| La Poderina                |     | 1  |     |
| Ricorsi                    |     | 1  | _   |
| 3.º Cavallo senza recipr.  |     | -  |     |
| Radicofani                 |     | 1  |     |
| Radicofani                 |     | •  |     |
| Ponlecentino               |     | 1  | _   |
| Acquapendenle              | Ċ   | ï  |     |
| S. Lorenzo                 | Ċ   |    | 3/4 |
| S. Lorenzo                 | da  |    | /4  |
| Bolsena a S. Lorenzo.      |     |    |     |
| Bolsena                    |     | 1  | _   |
| Monlellascone              | •   | i  | 1/4 |
| 3.º Cavallo senza recipr.  | da. | •  | 14  |
| Viterbo a Montefiascor     | 10  |    |     |
| Viterbo , .                | 10  | 4  | _   |
| L'imposta                  |     | i  | _   |
| 3.º Cavallo senza recipr.  | ďa. | •  |     |
| Ronciglione a l'Impos      | ta  |    |     |
| Ronciglione                | u.  | 1  |     |
| Monterosi                  | •   | 4  | _   |
| Raccano                    | •   | 1  | _   |
| Baccano                    | •   | 1  | _   |
| Rows                       | •   | 1  | -   |
| Roma                       | •   |    | 1/4 |
| De Nome and Storts 1 */g.  |     |    |     |
| Poste                      | _   | 94 | 1/  |
| Fusie                      | •   | w  | -/4 |
|                            |     |    |     |

per recarci da Firenze a Siena, non potrebbe certamente sostenere il confronto della valle ridente bagnata dall'Arno; ma però è fertile e ben coltivato; presentasi in rozzo aspetto, egti è vero, nia non punto selvaggio. Vt si scorgono qua e là delle case di campagna alle quali si giunge per lunghi viali di cipressi; la vite e l'ulivo coprono i declivj del montl; ma siccome i pascoli vi sono scarsi, non vi si tengono che te bestie puramente indispensabili per la coltivazione delle terre.

Si traversano molti canali, i quali sembrano di nessuna Importanza, che cangiano singolarmente aspetto all'epoca delle ptogge autunnali, oppure dello scioglimento delte nevt in primayera, Atlora divengono furiosi, e qualche volla intercetlano li passo ai viaggialori.

Il Santuario che si scorge a sinistra ed a poca distanza allorchè si è pervenuti în cima atla salila, detfa dedegli Scopetti, si chiama ta Madonna DELL'IMPRUNETA. È posto in vetlaaduna collina deserta, ed è in grande venerazione presso i Firentini.

Sopra un'attura poco lontana, fertile e ben coitivala, si trova

S. CASCIANO, grosso borgo che la strada attraversa. Prima di giungere al nuovo ponte, chiamato Ponte atla Pesa, si trova a mano sinistra la strada della Caslellina, ch'è la plu breve per andare a Siena. Da gueslo luogo si può recarsi a

PASSIGNANO, antica abbazia dei monaci di Vallombrosa, ove gl'intelligenli vedranno del dipinti degni delta loro attenzione.

Ad una posta di distanza da

TAVERNELLE, stazione postale, si trova

POGGIBONSI, borgo ragguardevoie e ben popotato, i cui abitanti si distinguono per la loro attività e per la toro industria la genere di manifatture. Vi si vede un bellissimo palazzo appartenente al Gran Duca. A tre miglia circa datta strada sorge sul pendio di una collina la città di

COLLE, che per la sua posizione venne divisa la città alta e bassa. Quest'uitima contiene buon numero di fabbriche di carta, che sono messe in movimento datle acque dell'Etsa e della Stelia, La città atta è più popolata della bassa; te persone più agiate la preferirouo per loro soggiorno.

Due strade partono da Colle e conducono a Massa ed a Votterra.

MASSA, città che appartiene alia provincta di Siena, non offre nulla assolutamente di rimarchevole, Così non diremo di

VOLTERRA, città di circa 4,000 ablianti, posta sopra un atto monte che domina una vasta estensione di territorio. Gli avanzi de' suoi anticht edifici sono assai interessanti. Vt è tutt'ora una porta dei tenint degti Etruschi; le rovine d'un antico anfiteatro, dei frammenti dette mura. e vestigia di terme attestano la remota sua antichità. La ctttà moderna ha un circuito di circa due miglia, e sel porte danno accesso atta medesima. E munita dt un forte, che ha una torre rotonda, altre votte tremendo carcere di stato.

li Duono, che venne lngrandito da Nicolo Pisano , è adorno di sculture e pitture dt sommo preglo-

La chlesa di S. Giovanni, quella del FRANCESCANI e quetta di S. DALMAZIO. contengono del dipinti di Pomarancio e di Rossetti : nell'uitima vi sono buone sculture di Silvio da Fiesole e di Montorsoli.

Vi è la Volterra un elegante teatro di recente costruzione, un ospitale, e varj stabilimenti di beneficenza e d'istruzione.

Il palazzo Pubblico contiene un Museo ed una Biblioteca.

Nei contorni di Votterra vi sono delle cave di atabastro, che viene assat bene lavorato dagti abitanti di detta città e di cui se ne fa buon commercto, deite miniere di zoifo e le rinomate satine Voiterrane. Votterra fu culta di varle persone che si distinsero nelle scienze e neita ietteratura e degti artisti, Raffaeito Votterrano, Ricciarelli, detto Daniele di Volterra, Franceschini, ec.

Riprendendo il nostro stradale che abblamo abbandonato a Poggibonsi, usclti da questo borgo sl cammina per quatche tempo fra campi ed aite montagne. Due leghe circa prima d'arrivare a Siena dette montagne st abbassano insensibilmente e presentano prospettive aiguanto pittoresche. Nel traverso da Poggibonsi a Siena sl lascla sulla sinistra la città di

CHIANTI, it cui montuoso ed esteso territorto produce in abbondanza una qualità di vino che gli valse quaiche rinomanza.

#### SIEMA.

ALBERGEI PRINCIPALI, L'Aquila Nera. le Armi d'Inghilterra, i Tre Re.

Questa città fondata dat Gatll dopo la presa di Roma stede a guisa di anfiteatro sul pendio d'un monte. Il suo suoto è per conseguenza lneguate, e giudicando datta configurazione dt esso vt ha luogo a credere che fosse aitre votte li cratere di qualche vutcano. Ctò che vi ha di posttivo eglt è che questa città è in gran parte costruita sopra dei sotterranel, la cul origine e destinazione rimasero sempre sconosciute.

Sotto il regno di Augusto Siena divenne coionia romana, ed anzi le venne linposto in tate occasione li nome di Siena Jutta, In memoria di Giuito Cesare. Dopo ia caduta deil'impero romano, ando soggetta a molte rivoluzioni più o meno disastrose, e divenne sovente premio detta conquisla. Finalmente verso la metà del se-

colo XII si costitui in repubblica indipendente, nella speranza di rimarginare le proprie plaghe; ma confidò vanamente, e tale nuova forma di governo non fece che accrescere il male. Al dispotismo di uno solo, successe il dispotismo ancora più assoluto di una democrazia Inquieta ed ambiziosa. Le discordie civili vi vennero fomentate sottomano dai Firentini, suoi gelosi rivall, I quali speravano di profittare di que torbidi interni. Una guerra accanita fra queste due città fu i' esito di tali segreti maneggi. La sorte parve dapprima favorire gli abitanti di Siena, ma furono in breve costretti a subire il giogo de' Firentini, i quall, sotto il titolo specioso di governatore, gl'imposero un astuto tiranno. Questo governatore Iliusorio, chiamato Pandolfo Petrucci, entro tanto bene nelle viste segrete del Firentini, che Macchiavelli lo cita come il vero tipo degli usurpatori artificiosi. La morte di quel tiranno scosse finalmente i Sienesi dal loro letargo; scacciarono dalla città tutti i discendenti del despota; ma sgraziatamente, vincere era per essi più facile che governarsi; onde la face della discordla non tardò ad accendersi, ciò che li spinse di nuovo sotto al giogo di vari padroni. I Francesi e gli Spagnuoii furono allernativamente signori di Siena fino al momento in cui Filippo II re di Spagna, la cedette al gran duca Cosimo I de'Medici. Egli fu da quell'epoca che Siena non cessò più d'appartenere alla Toscana.

Le strade di Siena sono seiciate le une di larghe pietre ben connesse, le altre di mattoni posti di platto; in ioro disposizione è tale che tendono tutte ai centro della città con un saitre e discendere incessante. Le torri che sorgono in varj luoghi, e che si scorgono a moti distanza, a papartenevano nel passati tempi alle abitanevano nel passati tempi alle abitanevano matthe, sono cume into antiche, sono cune i autre di stile gottico, eccetto alcune di moderna costruzione e non prive di e-leganza. La maggior parte di dette case collocate sull'alto della monta-

gna, hanno dei giardini molto elevati, e che offrono bei punti di vista.

Sette porte, di cui alcune non sono sprovviste di merito architettonico, danno ingresso in Siena.

Fra le piazze di questa città quelia che occupa il primo luogo è ia PIAZZA MAGGIORE, la quale passa per una delle più belle e più singolari che si vedano in Italia. Essa non è, come la maggior parte delle plazze, una superficie piana di forma regolare; ma bensi ha la forma di conchiglia ed è di vasta dimensione: undici strade vi mettono capo; è circondata da belli edifici, fra i quali distinguesi specialmente il palazzo dell'antica Signoria, fabbricato pregevolissimo tanto per la magnificenza della sua architettura come per I bel dipinti che contiene. Sopra questa piazza sorge anche la torre, detta la Mangia, di svelle forme e di altezza prodigiosa. È munita di campane e adorna di orologio. Dall'alto di questa torre si può godere la vista della città intlera e de' suol contorni. La piazza è abbellita da un' elegante fontana che somministra acqua in abbondanza. Cola si eseguiscono gluochi, e si fanno annualmente delle corse di cavalli. uniche nel loro genere, che chiamano un gran concorso di stranieri.

Sulle piazze inferiori ed in una quantità di strade si trovano delle fontane che danno acqua limpidissima, e che dovettero costare somme enormi al Sienesi; polche non era facile Impresa certamente quella di far salire una si grande quantità di acqua entro una città che non ha intorno a sè alcuna montagna tanto elevata quanto quella su cui è costruita essa stessa. Vedonvisi degli acquedotti che abbracciano i'estensione di cinque miglia e che sono praticabili. La sorgente che li alimenta è rimarchevole per la prodigiosa quantità di acqua che somministra: vien detta Fontebranda, ed è situata nella parte bassa della città.

Siena possiedecirca cinquanta chiese, la più importante delle quali è La Cattebrale. La costruzione di quest'edificio venne sovente interrotla, e per conseguenza diretta da diversi architetti. La facciala, eseguita verso la fine del secolo XIII, è tutta coperta di marmi bianchi e neri: numerose statue, busti ed ornamenti di marmo e di bronzo completano il decoro di questa facciata, di cui Giovanni Pisano fu l'architetto. L'Interno è diviso in tre navate sostenute da pilastri increstati di marmo: all'Ingiro regna una beila cornice: le pareti sono anch'esse coperle di marmi bianchi e neri: la vôlta é ornata da un fondo azzurro sparso di stelle d'oro. Il pavimento è in mosaico, e non ha pari al cerlo in lai genere. Questo mosaico rappresenta diversi fatti del nuovo e dell' antico Testamento, eseguiti da Baccio, inventore di cotal specie di ornamento, da Urbino di Cortona, da Antonio Federighi, e più tardi da Beccafumi. Sugli altari si vedono dei dipinti di Raffaello, di Vanni, di Dandini, di Carlo Maratta, di Morandi, Preti, Francesco Vanni e Salvatore Fontana.

Git slalil che circondano il coro sono lavorali in modo ammirabile: le pareti sono abbellile da pitture di merilo, dovule a Fentura Sadimbeni ed a Beccafumi. Il labernacolo delr'altare maggiore è un magnilico lavoro in bronzo dorato, eseguito in pronzo, eseguito di pronzo, eseguiti da Francesco di Giorgio, aggiungono bellezza al dello labernacolo.

In varj punti dell'Interno della chiesa vedonsi delle opere di scultura che hanno pure il loro merilo, come: il puiplio in marmo bianco scolpito da Nicola Pisano. - Il Sacro Fonte, da Giacomo della Guerra, colla statua di S. Giovanni, di Donatello. - Le statua di S. Alzano e di S. Calerina, di Neroccio. - Il mausoleo di Testa Piccolomini, il Crocifisso, di Michel'Angelo. - La statua di Pio II, quella di Pio III, e diverse altre slatue che ornano la soniuosa cappella di papa Alessandro VII.

Nella sagrestia, che vien delta biblioteca perche vi si conscrvano dei manoscritti ornati di bellissime mi-

niature, si vedono dei dipinii rimarchevoii che irrono eseguii da Pintivricchio dielro i disegni di Raffaelo; rappresentano le azioni del papa Pio II. Nei centro sorge la statua di Gessi Cristo risuscialo, gilitata in bronzo da Futicio Signorini. Nal'osgetto più degno di ammirazione è il gruppo rappresentante le Ire Grazle, opera di greco scapello.

S. GIOVANNI è una chiesa che corrisponde precisamente allo spazio occupato dal coro e dall'allar maggiore della Cattedrale che s'innalza al disotlo. La facciala di quest'edificio è di stile gottico e non manca di ricchezza. L'interno contiene delle buone nitture di Andrea Bresciano, Faentini , Beccafumi , Martelli , ec. li fonte battesimale, piccolo edificio disegnalo da Giacomo della Guerra, è un capo d'opera di scultura, all' ornamento del quale concorsero Donatello, Ghiberti, Pallajolo, Vecchietti e Lorenzo Bertoli; tali artisli gareggiarono di bravura per condurre a perfezione codesta opera.

La chiesa di S. Francesco e S. Domexico non sono meno interessanti per gli oggelti che contengono.

Fra i paiazzi pubbilel quelli del Gran Duca e del Governatore occupano il primo rango; e fra quelli del privati indicheremo, come principali, I paiazzi Bonsignori, Seracini, Chigi, Petrucca, Piecolomini, Bellantir, ec.

Non ómetterenno di accennare allo straniero la Casa di S. Cattrama, che fu convertita in una cappella ove accorrono in folia lutt'i fedeii. S. Caterina nacque in codesla casa di un padre che esercitava la professione di tinlore.

L'UNIVERSTA', una delle più antiche. Il SERMARIO ARCIVESCOVILE.
L'ISTITUTO DEI SORDI-MUTI. - L'ACCADE-MIA, O SCUOLA di BELLE ARTI. - LA BI-RILOTECA, Stabilimento ricchissimo.
Siena possiede ancora molti altri stabilimenti pubblici che meritano l'attenzione de viaggiatori.

Presso ii signor Muzzi, professore dell' Università, si può vedere una collezione di conchiglie, che forse non ha la simile. Il passeggio pubblico, chiamato la Lizza, forma un bell'ornamento per ta ciltà, ed è assal frequentato.

Siena possede due teatri, di cui il principale, detto Gaar Taatro, fu costruito sui disegnidel celebre Bibbiena, l'altro, quantunque eretto in proporzioni minori, non manca però di eleganza.

Questa città va superba di aver dato la luce ad un gran numero di persone illustri, fra le quali: a S. Caterina da Siena, a S. Bernardino, a sel pap), fra i quali si distingue Alessandro III, c'hebbe la gioria di umiliare l'orgogio dell' imperatore Federilica di S. Marco. Siena fu anche culta di molti cardinali e di varj artisti e letterati.

La popolazione attuale di Siena è di circa 18,000 anime. Il commercio di questa città era altre volte floridissimo, e quantuque abbia perduto assai sotto questo rapporto, possicota cancora alcune manifatture di stoffe di lana, de'tclaj per sete, delle fabbriche di nastri di seta, di cappelli di feltro, e finalmente una grande manifattura di stoffe di seta.

Lo spirito, l'affabilità e la cortesia distinguono particolarmente gil abitanti di Siena. La bellezza è attributo di quasi lutte donne, i cui vivi cotori danno risalto al candore della loropelle. La lingua che si parta a Siena passa giustamente per la più pura di lutte l'altre d'Italia: la pronuncia ne è soave ed armoniosa, e generalmente correttissima.

Sortendo da Siena per proseguire il nostro viaggio, la strada discende in mezzo a belle campagne fino a

BUONCONVENTO, villaggio posto in riva di un ruscello, e che st ebbe celebrita nella storia delle fazioni Guelfe e fibilelline, perche l'imperatore Brrico VII vi mori avvelenato, di cui dicesi, du un frate homenicano, di cui dicesi, du un frate homenicano, di cui atrade è molio incomoda, si trovano dappertutto salite e discese. Il territorio che si travrasa ha del selvaggio,

quantunque vi sieno delle piantagioni di gelsi e di ulivi.

In questo intervallo di strada si lascia a destra vicino al villaggio di TORRENIERI, la piccola città di

MONTALCINO, che sorge sulla cresta di upa collina etevata: ta posizione, benché fredda, è molto aggradevole e saiubre. Gli abitanti si distinguono per la foro robustezza. Le campagne circostanti sono ben coltivate, e producono un vino moscato di eccettente qualità.

SANQUIRICO, clie abbiamo nominato poc'anzi, è un borgo ragguardevole, clie contiene bette case ed anche un palazzo. Prima di giungervi si vede elevarsi, a sinistra della strada, le due piccole città di le due piccole città di

PIENZA e di MONTE PULCIANO. La prima fu culta del papa Pto II, e chiamossi altre volte Fortignano; è assai popolata. La seconda è situata sopra un fertile monte, il cut pendio produce vino eccellente.

PODERINA e RICORSI sono le stazioni di posta che vengon dopo.

Due o tre miglia at di la di Ricorsi trovansi, alquanto sulla destra

delta strada, I BAGNI DI S. FILIPPO, piccolo casale interessante per le due sorgenti di acqua minerale che possiede. La temperatura della più calda di esse giunge at trentesimo grado del termometro di Réaumnr, St attribuisce a codeste acque una gran potenza curativa, e particolarmente contro ta carie delle ossa. La quantità di tartaro che venne depositata da quette acque, le quali variano spesso nella loro corrente, impresse a tutti quel contorni una tinta biancastra marcatissima. Egli è da notarsi che in questo luogo, quando si costruisce un muro non vi si implega calce di sorta, non si fa attro che farvt scorrer sopra rivi di cotale acqua la quate tura ogni fessura col tartaro che depone, e riveste il muro di un cemento bianco tenacissimo. Introducendo codest'acqua entro una forma o matrice qualunque, it deposito che lascia riproduce delle figure, de' bassi rillevi, ec. con precisione e solidità maggiore di quanta se ne ottiene adoperando il gesso.

In vicinanza di questi bagni esisiono delle grotte da cui escono delle forti esalazioni di zolfo, le quali decomponendo la caice la cambiano in gesso, lo che porge a tali grotte un a spetto inustiato. In situazione alquanto più elevata vedesi anche un romi agentre li quale assicurasi ch'abbia vissulo per molto tempo un rifugiato sienese.

Da Ricorsi fino a Radicofanl la strada è ancora più faticosa di prima: certi tratti di cammino sono ripidi e perfino scoscesi: il paese circondante è sterile e deserto; del resto non è da stupirsene, polchè tale passaggio è riputato il punto più alto della catena degli Apennini.

RADICOPANI è un grosso borgo cinto di mura, che sembrano di un epoca molto tontana. Gli abitanti hanmonta somigilanza coi Savojardi,
così per la figura come per il modo
di vestire. Si vectono qua e la del
mucchi di sassi narrastri che hamue coi
di vestire. Si vectono qua e la del
mucchi di sassi narrastri che hamue
la perio provata l' esistenza
passata di un vulcano in codesti luopassata di un vulcano in codesti luopassata di un vulcano in codesti luoquali si possono vedere i guasti.

Radicofani è difeso da un castelo che s'innalza sul fianco sinistro della strada prima di entrare in Radicofani stesso, e sulla sommità di una rupe scoscesa. Questo luogo è l'ultimo della Toscana, dalla parte degli Stati della Chiesa.

I dintorni dei borgo di Radicofani offrono varie sorgenti di acqua freschissima e molto pura.

Di colà si discende per un pendio molto ripido fino alla

NOVELLA, poi si passa il Rigo. Qui la strada s'interna in una valle, la quale è formata esclusivamente dai letto di un torrente. All'estremità della valle si traversa sopra un bel ponte la Paglia, si sale insensibilmente per una strada assai migliore della precedente, e si giunge ad

ACQUAPENDENTE, che nei tempi natichi non era che un castello di secondaria importanza, che poche abitazioni circondavano. Gli abitanti di Castro avendo assassinato il loro vecovo, il papa Innnocente trasferi questa sede vescovite ad Acquapendente, la quale d'aliora prese il titolo di città e col titolo una certa preponenta del castello de di città e col titolo una certa preponenta con la vecovo, il governatore ed I tribunali sono di buona costruzione.

Acquapendente prende il suo nome da una grande cascata, le cui acque abbondanti scendono dallo scoglio su cui è fabbricata la città.

Da questo punto in avanti la strada che conduce a Roma è costantemente tracciata sovra un terreno vulcanico. Nel soli contorni di Acquapendente la sirada percorre una fertile pianura. In vicinanza di

S. LORENZO DELLE GROTTE si vedono qua e la sulte colline delle grotte scavate nella roccia, alcune delle quali sono opera della natura, ed alcune altre dell'arte. Cotali grotte servono di ritugio al pastori di que' monti; i paesani vicini ne fanno spesso luogo di deposito dei loro strumenti aratori. Si crede che tali grotte siano state scavate nel tempi addietro per ritrarne la pozzolana, specie di asbila vulcanica.

Sulla sommità della collina, che in breve si presenta a noi, si vede sorgere la bella e nuova città, di

S. LORENZO NUOVO. A piedi della collina stessa si vedono ancora le rovine dell'antica città, le quali veugono dette attualmente S. Lorenzo Rovinato, perchè della città infatti fu demolita totalmente in causa dell'aria insalubre che vi si respirava.

BOLSENA, a cul tosto giungest, è borgo il cui nome storto forma nituralmente l'attenzione, quantunque non sia ora altro che una specie un maussione ontro il quale sprofondarono il generazioni passate, e vicino a cui rare abitazioni ostinansi a soggiornare, come se volessero in certo modo render cuito al passato. Si crede generalmente che Bolsena fossas l'antica capitale del Volsci. Comunque sla, questo borgo non offre più nulla di rimarchevole, ses le cectua una tomba antica cite esiste ancora nella corte della chiesa. Dello borgo, patria dell' odioso Sejano, degno ministro di Tiberio, è eretto sulle sponde di un lago cite ha quaranta migila di diametro, Varj naturalisti affermano che fu in origine il cratere di un vincano. Quando soffia li vento, n'è alquanto pericolosa la navigazione. Le sue acque sono limpidissime ed alimentano una quantità di nesci.

PASSENTINA E MORTANA sono i nomi delle due piccole isole che si vedono sorgere in mezzo al lago. So-pra quest' ultima peri di morte violenta Amaiasunia, regina del Gotti, ligita di Teodorico e cuglian di Teodato, il quale ordinò egli stesso la morte di quest' infelice; ma espiò in Dieve il suo delitio colla propria morte. Vilige, di lui generale, fui o strumento di tale espiazione, e subentrò alla sua vittima sul trono.

Se Bolsena non offre nulta d'interessantepres étessa, in compenso i suol contorni presentano i punti di visia più piltoreschi ed incantevoli. Dinanzi ai lago s'innalza una montagna che somministrò materia agli studi di tutti i geologhi moderni. Essa è composta di colonne verticali di lasalto, specie di lava durissimia, colo del priscir l'egolari coliocati obbiquadel priscir l'egolari coliocati obbiquatezza ragguardevole al disopra del invello dei terreno. La maggior parte di dette colonne sono di forma esagona, e pialte ciale due loro estremitis,

gona, e piatte alle due loro estremità. Dieci miglia circa al di là di Boisena, si presenta

ORVIETO (Albergo dell'Aquila), città a cui si giuneg per uu cammino difficile, ma dove si è bene ricompensail daila fatica per gli oggetti singolari che possiede; tale città siede sopra una moniagna e contiene una popolazione di 7000 anime. Gli oggetti più degni di chiamare Pattenzione sono: la CATTEDRALE, Il palazzo PURBLICO, Il COLLEGO DI GESUSTI et un pozzo lanto largo e profondo che si può discendervi e risalirne a cavallo per

mezzo di due scale a spirale, ognuna delle quall ha 150 gradini, ed è iliuminata da una quantità di piccole finestre praticate nei due lati del pozzo.

sure praticate net due lati det pozzo.

La Cattledraie è più di tutto meritevole d'attenzione; e un bell'edilicio di 
stite gottio; a cui facetate i rechissima di mosaici e di sculture e seguite
da ciebre Nicola Piasno. l'interno
cano di mosaici di continue e di quapartici inserio.

Interno
cano di mosaici di continue di quapartici inserio.

Interno
cano di composito di continue di quaglatore di cassoniane attenamente la
cappella dipina da Ngnorelli. Questi
dipinti sono di esecuzione tanto perfetta, che Michel'Angeio il esaminava
abitualmente come oggetti di studio.

Egil è impossibile di dare una giusia idea della ricchezza che distingue la cappella consacrata al miracolo del Cornorale.

Ì granl, i bestiami, la sela, ma più di tutto i vini squisiti che produce li territorio, formano gli articoli princinali dei commercio d'Orvieto.

Da Bolsena, che abblamo citato qui sopra, fino a Montefiascone, verso cui ci dirigiamo, la strada è assal migliore; il terreno che si percorre è legglero e sabbioso e facile da smuovere.

MONTEFIASCONE è una piccola città non bene fabbricata nè molto popolaja, e che pure ebbe aitre volte li titolo ed 1 privilegi di metropoli. E situata sopra una collina moito alta, vicino al lago di Boisena. Il vino moscato che produce è il migliore del suolo d'Italia; ed è conosciuto coi nome di vino d'Est, in causa di un'avventura aiguanto piacevole, che per altro cagionò la morte di uno svizzero. Quest' uomo, amatore appassionato di cotal vino, aveva spedlio avanti il suo domestico, il quale scriveva sui muro di tutti gli alberghi che possedevano il vino suddetto la parola Est (vi è), lo che spiega ii senso dell'epitafio seguente, che si vede ancora nella ciriesa di S. Fioriano.

Est; Est; Est Et. propter . nimium . est Dominus . meus . mortuus . est.

La strada diviene assai più comoda sortendo da Montesiascone; ma il paesaggio è tetro e monolono, ciò che deve attribuirsi all'aspetto di quelle campagne infeconde, composte di iave di antichi vuicani, e che ie cure plù assidue non pervennero a fertilizzare.

Prima di giungere a Viterbo vedremo sulla nostra diritta un lago, le cul acque sono calde ed esaiano un odore di zolfo assai forle. Questo iago vien detio li Bulicano.

VITERBO (ALBERGHI, L'Aquila Nera, l'Angeio) è una piccola citià cinta di mura fiancheggiaia da torri, situata a' pledi del monte Cimino; contiene 43,000 anime circa di popolazione. Atcuni scrittori assicurano ch'è (abbricata sutl'area occupata altre volte dall'antica Voiterra, capitale del-

Etruria. Alcuni altri dicono che il fondatore di quesia citlà, fosse Desiderio, re de Longobardi. Due Iscrizioni che si possono ieggere nel paiazzo Municipale sembrano confermare quest' uitima asserzione.

Viterbo è ben fabbricaia, le sue strade sono regolari e selciate di iarghe pietre di lava. Vi si vedono beile Iontane, buon numero di case eleganti e moiti giardinl. La piazza principale è circondata di portici.

La CATTEDRALE contiene le tombe del papa Giovanni XXI, Alessandro IV, Adriano V e Ciemente IV.

Nella chiesa di S. Rosa si conserva i' intiero corpo della santa tilolare. Il padre Annio, di Viterbo, le di cui ardite imposture in materia di letteratura acquistarongil tanta celebrità, abitava un tempo ii convento dei Domenicant che esiste fuori di porta Romana. Nel palazzo di Citta' alcune camere dipinte a fresco da Baldassare Croci, un Crisio morio eseguito da Sebastiano del Piombo, sul disegni di Michel Angelo, neila chiesa dl S. Francesco, tatl sono a un di presso tutti gil oggeiti rimarchevoit che presenta Vlterbo. Ii commercio degli abitanti consiste principalmente in zolfo ed in ferro. Questa cliià ritrae anche qualche vaniaggio dai bagni di acque minerati che esistono ad una mezza lega circa di disianza dalle sue mura e che godono molla riputazione. | montagna di Viterbo , comincia quella

A Vlterbo vi è una strada che pie gando a mano desira guida a

CORNETO, piccola citià di 2000 abitanti, che fa un considerevoie commercio di ollo e grano. Vi sono nelle sue vicinanze vatie rovine di antichità el rusche e la miniera d'allume della Tolfa, che è la più abbondante d'Itaila.

Sortendo da Viterbo vi è pure un' altra strada che va a Narnt e di la a Foligno, ove dividesi in due rami. uno va a Firenze per Perugia ed Arrezzo e l'altro ad Ancona.

Ripigilando il nostro cammino, usciti da Viterbo non tarderemo ad arrivare al piccolo jago di Vico, che ha circa una lega di diametro, e il cui bacino posto in mezzo a verdeggianti coiil rassembra un anfileatro; ie sue rive sono coperte di lava; una antica tradizione riferisce, che là dove è il iago di Vico, era altre volie una città sobbissata dalle acque. Aicuni aujort scrivono pure che quando le onde sono chiare si osservano in fondo ai lago molie rovine.

SI lascia a sinistra, sul monte che domina Ronciglione, Il paesetto di CAPRAROLA, che nulia contiene di rimarchevole, tranne ii palazzo Caprarola dei Farnesi, edificaio sopra disegno del celebre Vignola. Esso è di forma pentagona e motto rassomiglia ad un castelio; gli appartamenti furon dipinti da Pietro dello l'Orbita.

BONCIGLIONE, dove arrivasi per bella strada, è piccola, ricca e assai popolasa citià; la strada principale è di molio bella apparenza, benchè ie case sieno fabbricate di tufo. Ii castello, dove entrasi per un ponie strettissimo, rassembrajuna prigione. Presso la citià osservasi una profonda valle, che offre diverse situazioni assai nitioresche, e ne' contorni molle caverne scavate neile rupi, del resto trisie vi è la campagna, negletia l'agricoliura, e gii abilanti più volentierl s'impiegano nelle cartiere e fucine loro, che su un terreno, ii quale mat corrisponderebbe alle ioro cure.

A Ronciglione, cioè ai piede delia

celebre pianura che circonda Roma, c che confina col mare da un lato, e con un richio di monti, le altezze de'quali formano una specie di anfiteatro, cominciando da quel di Circe sino a quelli dell'antica Etruria.

Questa pianura, lunga trenta legihe e larga dieci o dodici, non offre una superitcie piana e livellata dalle acque, ma è una serle non interrotta di ondeggiamenti, che non hanno direzione comune; nessun di quel colli è abbastanza allo per distinguersi sopra gli altri, ma tutti insieme ilmitano la visia in modo che conviene scorrere tutta la distanza per poter giudicar dell'andamento di si ampio tratto, Le valli che separano i colli tratto, Le valli che separano i colli nella campagna di Roma, che oggi chiamasi l'Agro Romano, non suono ri profiende, ma sono pendenze del suolo sminuite dalla collura e dallo scoscendimento de' terreni. In tutta questa pianura le piante sono rare.

Passato Ronciglione incontrasi un antico torrente di lava, e poco dopo arrivasi a

MONTEROSI, vedi la pag. 243 pel seguito del viaggio.

to little ed li

## VIAGGIO XVII.

# DA FIRENZE A ROMA

#### PER AREZZO E FOLIGNO.

| Poste                         | Poste                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Da Firenze a Pontassieve 1 1/ | Somma retro . 21 -                       |
| Inclsa 1 1/                   | Borghetto                                |
| S. Giovanni                   | 3.º Cavallo senza recipr.                |
| Levano                        | - Cività Castellana                      |
| Ponticiano 1 -                | Nepi 1 -                                 |
| Arezzo 1 -                    |                                          |
| Rigutino 1 -                  |                                          |
| Camuscia 1 -                  | - La Storia 1 -                          |
| Casa del Piano (Stati Ponti-  | ROMA 1 1/                                |
| ficj) 1 1                     |                                          |
| Magione                       |                                          |
| 3.º Cavallo con recipr.       |                                          |
| Perugia 1 1/                  | Posle . 27 1/2                           |
| 3.º Cavallo da S. Maria de-   |                                          |
| gli Angioti a Perugia.        | La strada che da Firenze conduces        |
| S. Maria degli Angioli 1 -    |                                          |
| Foligno 1 -                   |                                          |
| Le Vene                       |                                          |
|                               | cipalmente quelli della Toscana, sono    |
| 3.º Cavallo con recipr.       | amenissimi. Sortendo da Firenze s        |
| Strettura                     | - percorre una parte della tanto ferille |
| Terni 1 -                     |                                          |
| Narni 1 -                     |                                          |
| 5.º Cavallo con recipr.       | stra ora a sinistra della strada.        |
| Olricoli                      | PONTASSIEVE è la prima slazion           |
| 3.º Cavatto da Borghetto a    | di posta che si presenta; segue quin     |
| Otricoli                      | di INCISA piccolo villaggio del que      |

le è originaria la famiglia di Petrarca. In questo luogo si traversa l'Arno e io si costeggia per qualche tempo fra una pianura fertiie ed amena.

Avanli di progredire citeremo i tre celebri Santuarj situati fra i monil a sinistra dei traverso che abbiam fatto

da Pontassleve ad Incisa. Il più vicino di codesti Santuarj è quello di

VALLOMBROSA , fondalo da S. Giovanni Guatherto, Nel 1637 il padre abate Niccolini ricostrui quasi per intero il fabbricalo dell'abazia, e vi radunò degli oggetti d'arte preziost. una biblioteca ed un museo di cui venne spogljala più tardi. La chiesa di questo Santuarto è ornala di stucchi dorati e di varie pitture di merito. La sagrestia contiene un bel quadro di Sabatelli, Poco lungi dal monastero si vede uno scoglio isolato, detto il Paradisino, ed attre volte conosciulo sotto il nome di Romitorio delle Celle, ove abilava il già nominato S. Giovanni Guaiberto avanti la fondazione del Santuario di Vallombrosa. vale a dire nel 1040. Dalla cima di questo scoglio si gode una visia sorprendente.

II SANTUARIO DEI MONACI CAMALDOLESI è situato nella provincia di Cassentino, e venne fondato ai principio dei XI secolo da S. Romualdo. Novantatrè anni dopo la sua fondazione un orriblle incendio divorò la chiesa ed il convento, che furono presto ricostrutti da que' frati, i quali in tale epoca esercitavano molto potere e possedevano somme riechezze. Nel 1498 Il convenio fu attaccato dal Veneziani uniti al partitanti della famiglia Medici; ma trovarono dalla parle del monaci una resistenza lanto ostinata quanto inatlesa, e non potendo impadronirsi del convento commisero ogni sorta di danni nei contorni. Ora quel Santuario presenta sole tre cose degne di rimarco: 1.º 11 bosco che copre la vasta montagna. 2.º Il convento, 3.º li romitaggio situato a un miglio circa di Iontananza dalle Camatdule, in cima al monte, da dove ta vista abbraccia te più aggradevoli prospettive e il più esteso orizzonte.

Sull'alto di un monte che s'innalza tra ie sorgenti dell'Arno e del Te-

vere, e che si chiama Aivernia, è posto il lerzo Santuario, abliato dai frail Questuanti, ed ove, prima che dello Santuario fosse costruito, S. Francesco d'Assisi erasi rilirato nel 1213 con alcuni suoi confratelli, i quali vivevano come lui entro delle grotte scavate negli scogli per mano della natura.

La chiesa di questo Santuario ed il suo amplo convento furono incominciali nel 1264, ed abbetilli più tardi di pitture mercè la speciale prolezione di papa Eugenlo IV.

Se riprendiamo il cammino interrolto dopo Incisa, giungeremo a

FIGLINE, grosso borgo circondalo di mura, che contiene una popolazione di 3000 anime. La Calledrale di questo borgo s'innaiza su di una bella piazza mollo estesa.

S.GIOVANNI, che l'roviamo a poca distanza, è un borgo di 3000 abitanti, che diede nascita al piltore Masaccio, maestro di Perugino.

MONTEVARCHI è anch'esso un grosso borgo con belle strade, che si trova poco dopo S. Giovanni. La chlesa principale è adorna di una facciala di bell'aspetto.

LEVANO è una stazione di posia che non offre nulla assolutamente di rimarchevole. Lo stesso può dirsi di PONTICIANO, dopo il quale si giun-

ge presto ad

AREZZO (ALBERGHI, La Posta, le Armt d'inghitterra), citlà la cui fondazione ascende alla più remota antichita; è fabbricata, parte in una pianura, e parte sul pendio di una bella collina. Contava aitre volle fra le più forli città di origine Elrusca, Attorquando Scipione st diresse verso Cartagine trovò un possente ausiliario in Arezzo che all somministrò armi e viveri. Ouesta città fu vittima di grandi calamità sotto agil Imperatori Romant nemici del nome Cristiano, e nell'epoca dell'Irruzione dei barbari in Italia. Arezzo non riebbe alcuni momenti di tranquittità che al tempo di Teodoslo, e più tardi quando fu proletta dai Franchi, e godette del privilegio, raro in quell'epoca, di battere monete d'oro, d'argento e di rame. De Cossé, generale al servizio di Luigi d'Anjou, pervenne ad impadronirene, dopo averta spogliata di lutte le sue richezze, e la vendelte al Firentini per 24,000 ducati. Al principio del secolo altuale, Arezzo avendo opposta una viva resistenza alle truppe Francesi, venne presa d'assalto e abbandonata al saccleggio durante vari giorni, venne presa d'assalto e abbandonata al saccleggio durante vari giorni. Avendo gil avvenimenti politici preso sotto al dominio del Cran Duca di Toscana.

Arezzo possiede delle strade generalmente larghe, ben selciate e fiancheggiate da un buon numero di edifici eleganti e grandlosi. Le plazze sono poco numerose e di piccole dimensioni. La principale di esse è adorna della slatua del gran duca Ferdinando III., esegulta da Ricci., e di una fontana le cui acque ne alimentano varie altre sparse per la città. Ma clò che chiama più vivamente l'attenzione si è il magnifico edificio, chiamato Lz Locce, che fu costruito sui disegni di Giorgio Vasari , e la FRATERNITA', fabbricato gotilco assai pregevole, la cul bella facciata in sasso è adorna di un orologio. Questa facciata venne fabbricata nel 1552 sui disegni di Felice Fossato.

Si contano in Arezzo trenta chiese all'incirca, la più importante delle quali si è

quali si è La CATTEDRALE, siluala sul punto più elevato della città. Fu Incominciala nel 1218 da Jacopo Tedesco, continuata nel 1275 da Margheritone. e condotta finalmente a termine da varj artisti distinti. Si entra nella chiesa per vasti gradini, i quali formano un angolo; quest'angolo è ornato di una statua dei gran duca Ferdinando II. eseguila da Francavilla sopra un modello di Giovanni di Botogna. L'interno di questa chiesa è di architettura semplice ma grandiosa: tutte le finestre sono adorne di vetrl colorati. I migliori quadri fra quelli che decorano gil altari sono quel dipinti da Pocetti e da Santini . ed il martirlo di S. Domenico, di Bencano del lavori a ceseilo rappresentanti logliami, figure do ornamenti diversi, eseguili nel 1256 da Giovanni Pisano. Vi si vedono anche del piccoli mosale i de degli smalti che sono costati somme riguardevoli. Si verià con qualche interesse il Cenotafio del vescovo Feriati. - Il Mausoleo di Gregorio X. - Il Sacro Fonte e la sagrestia che contiene alcune buone pitture.

La cappella della Vergine del Conforto è anuessa a quesia chiesa. La cupola di delta cappella è adorna di quattro quadri di Cafani, di varj dipinti in chiaro-scuro di Ademolii, di un quadro di Luigi Sabatelli rappresentante Abigaille a piedi di Davide, e finalmente di una Giuditta di Pietro Benvenuti. Una bella statua, scolpita da Ricci, forma il principele ornamento del mausoleo di monsignore Naracci.

La chiesa volgarmente chiamata la Pisva, contiene delle pitture di Giotto, di Laurati, di Giorgio Vasari, di Rossi e di altri abili artisti dell'epoca.

La Badia, architettura del suddetto Giorgio Vasari, è stata costrulta nel 1830. Vi si vedono delle opere di Giotto, di Mattei, di Lappoli e di Giorgio Vasari.

Il Padre Pozzo vi dipinse una finta cupola dell' effetto il più strano e singolare.

La chiesa della SS. ANNUNZATA IU costrulla con disegno di Bartolomeo della Galla, coll'aggiunia di due navate di Antonio di S. Gallo. Essa è ricca di belle colonne nell'atrio, ha un grandioso altare di varj marmi, e racchiude pregiati dipinti di Pietro da Cortona, Bosselli, Soggi, ec.

S. Maria in Gradi contlene buone pitture di Santini, Castellucci, Dandini e Andrea della Robbia.

S. Francesco è una vasta e grandiosa chiesa edificata nel XIV secolo, nella quale vi sono a freschi di Pietro della Francesca e dipinti di Santini, Lappoti, Spinelli e di Passignano.

ed il martirlo di S. Domenico, di Benvenuti. Sull'altar maggiore si rimardegli oggetti degni della sua ammirazione nelle seguenti chiese: di S. Acostino, di S. Domenigo, di S. Pier Piccolo. ec.

Arezzo possiede una Bibblotaga Pubblica. - Un'Accabebbl di Scarse D Aati. - Un vasto Ospitale. - Un pubblico passeggio, chiamalo il Phato. -Un Teatao, e fra gil oggetti di proprietà privala un bet Museo di antichità, posseduto dal cav. Bacci.

Sono ancora visibili gli avanzi di un antico anfileatro del tempo del Romani, ma sono in poca guanilià.

La popolazione di Arezzo ascende attualmente a 6,000 abilanti circa. Questa elità diede nascila a Cibricò Mecenate; a Petrarca, del quale viene ancora mosirata la casa in borgo dei Urtorio, a Guido, inventore delle note musicali; a Pietro Bacci, detlo l'Arretino; ad Andrea Cisalpino, che creò ta botanica; a Redi, al papa Gluio III, a pittori Gorgio Vasari, Vanni, ec.

Soriendo da Arezzo per avviarsi verso Roma traverseremo senza fermarci

RIGUTINO, viliaggio di nessun interesse. Un poco più avanti si trova sulla sinistra

CASTIGLIONE FIORENTINO, borgo popolato di 2000 abitanti, poi alquanto più lungi ancora e dallo stesso lato

CORTONA, piccola ciltà di 3800 anime di popolazione, ereita sopra una moniagna, ed una delle dodici ciltà Etrusche. Si noteranno le sue mura gigantesche.

LA CATERBAIS, che racchiude commendevoit opere di Signoretti, Berettini, Cigoli, Perrocchi ec. Il palazzo Passausi. - La nuica tomba El riusa carroneamente chiamala la Grotla di Pitagora. - La chiesa di si Manoemaria; e spoglie mortati della titolare sono conservate unito un imma conservate u

Vi è in Cortona un Ospilate, un Seminario, un Conservatorio delle Salesiane, varie scuole ed un teatro. CAMOSCIA è l'ultima stazione postate della Toscana da questa parte. Ma prima di lasciare assolutamente lo Siato suddetto, vogliam fare aicun cenno del lavori eseguiti netla valle di Chiana.

A Camoscía esiste una strada che conduce a Montepuiciano di cui abbtam già parlaio, ed a

CHIUSI, piccola citià situala a pochissima disianza dei lago a cui dà nome. Contiene soltanto 4600 anime di popolazione. Chiusi è un'antica città Etrusca che fu altre volie residenza di Porsenna. Quantunque sia di pochissima esiensione, e non serbi plù alcuna traccia dei famoso laberinto, o mausoleo di detto re, ciò nondimeno è ancora rimarchevole per molli rapporti. Presenta infatti moitissimi ruderi anticht assal interessanti, e massime varie collezioni di antichità Etrusche, delle quali sono principalmente considerevoli quelle del signori Cafuccini e Paoiozzi, Nelle grotte sepolcrati di Chiusi si ritrova gran quantità di vasi di terra nera, che si veggono oggi giorno nella gatteria di Firenze.

La CATTEDRALE della moderna città di Chiusi è un grandioso tempio a tre navate, fabbricato con giuste proporzioni, nel quale sono meritevoli di singoiare osservazione dodici colonne di marmo di varia specie e differentemente condotte, appariementi probabilmente ad aniichi edifizi provinati.
Nelle vicionaze di Chiusi si vede la

diga di separazione, dove cominciano I lavori idraulici che hanno ora cangiaio interamente ii corso della Chiana. Il cui pendio è siato rivolio da aitra parte. Quelle immense opere vennero principiate sotto ti gran duca Pietro Leopoido, e coi disegni dei cavaliere Fossombroni , e condotti poi a termine sotio la ristaurazione. Mercè tail lavort la valle di Chiana, la cui sterliità ed insalubrità dell'aria erano proverbiali, offre al presente un territorio dei più floridi e fertili d'Italia. Le sue vaste paiudi scompar vero interamente facendo luogo a ricche messi, e superbt vigneti, ed a quanilià d'albert [ruttiferi; un'agialezza generale succedite alfa più spavenlevole miseria, in cui giaceva una poolazione scarsa e maialiccia; ià dove regnava altre volte la stupida inerzia, si svituppò una industriosa attività il cui si scorgono i prodotti ad ogni passo. Non solo l'ari ali queila valle la perduto tulte le sue qualità pestilenziali, ma va sempre divenendo più sulutare e vividicante.

Ripigliando il nostro stradale passato Camoscia arrivasi ad

OSSAJA, si sale la montagna della Spelunca, di là dalla quale si trovano le rive del lago Trasimeno, che si costeggia, lasciandolo a mano destra. Le acque del lago son chiuse fra verdi sponde, che si riflettono nel loro tranquillo specchio, coi numerosi alberl fruttiferiche le adornano. Questo lago è l'antico famoso Trasimeno . presso cul Annibale riportò la tanto celebre vittoria sui console Romano Flaminio. Alcuui storici pretenderebbero però che quella battaglia fosse slata data nella vicina planura di Sanguineto, ed altri che la rotta de' Romani avvenisse presso ai villaggio di Ossaja, dove per verila si rinvenne una quantità straordinaria di ossa umane. Il generale Cartaginese occupava, a quanto riferiscono, ic alture dei iago, e si precipitò sull'aia destra dell'esercito consolare; per tagliargli la ritirata pol, gli oppose nel passaggio di Passignano un corpo numerosissimo d'armati, affinche venisse arrestato ne' suoi movimenti.

Nei mezzo del lago s'innalzano tre isole, di cui la principale è detta i'l-

sola Maggiore.

Dopo aver oltrepassato MAGIONE

si arriva a
PERUGIA (ALBERGHI, L'EUropa, la
Gran Bretlagna), città di 18,000 allanti, costruità sopra un'altura, ai piedi della quale scorre il Tevere; essa
e posta a tre leghe dal lago Traslimeno. Questa città e' circondata da alte
mura e fassi rimarcare per le sue larghe contrade, pe' suoi antichi palazzi
per l'altezza delie cupole cite coro-

nano le suc vaste basiliche. Perugia

è pure interessante per la gran quantità di buone pitture che contiene.

La CATTEDRALE, posta sotto l' invocazione di S. Lorenzo, è un edificio di stile gottico, nella quale ammiransi varie opere di Perugino, di Vicar , di Luca Signorelli e di Scaramuccia, ed una bella deposizione dalla croce, di Baroccio, che passa per il capo iavoro di quest' artista.

La chiesa di S. Pierao possiede tre quadri di Giorgio Vasari, un Cristo portato alia tomba, bella copia di un quadro di Raffaello, eseguito da Sassoferrado. Gli stalli del coro di questa chiesa sono scolpili in legno sopra disegni di Raffaello, lavorati con somma perfezione.

Nella chiesa di S. Mana de Fossi ammirasi il prezioso dipinto di *Peru*gino rappresentante la Vergine e S. Anna sedute colle due Marie, S. Glusenne e S. Gloachimo.

La chiesa di S. Maria di Monta Luca distinguesi per il famoso quadro dell'incoronazione della Vergine, opera generalmente attribulta a Raffactlo, quantunque egli non abbia eseguito che il disegno; il rimanente venne eseguito dai Fallorino e da Giulio Romano suo allievi.

Tra le pitture che adornano S. Agostino rimarcansi delle!opere di Pervigino e di Anionio Viviani.

S. ANTONIO contiene l'adorazione dei Magi, una delle migliori opere del Perugino.

Nella chiesa di S. Savano avvi una cappella arricchila di a freschi eseguiti da Raffaello in tempo di sua giovinezza.

La chiesa di S. Mana Nova posstede un bellissimo quadro di Andrea Sacchi, rappresentante la purificazione della Vergine, ed un'altra tela non meno pregevole di Guido, che rappresenta l'Assunzione.

Le chiese di S. Filippo, S. Erco-Lano, S. Gerolano dei Domenicani e varie altre preseniano tulle dai più al meno degli oggetti interessanii per gli amatori di Belle Arti; ma i migliori quadri di cui esse erano adorne vennero trasportali a Parigi nei tempo dei Francesi, ed ora abbelliscono le sale del Vaticano a Roma.

le sale del Vaticano a Roma.

Molti particolari a Perugia posseggono del quadri di gran merito.

Nel patazzo Pubblico vi è un bel lavoro del Perugino, che è pure l'autore delle pitture rimarchevoti che abbelliscono it Collegio dei Cambio

e la cappella attigua. Sc Perugia è di grande interesse

sotto il rapporto artistico, non lo è meno pel monumenti che attesiano l'antichità della sua origine.

Sulta piazza Grimani si osserva una porta che è, a quanto si assicura, un avanzo d'un arco trionfate eretto alla memoria di Augusto.

Nelta chtesa di S. Angalo, edificio costruito nel luogo ove esisteva un tempio pagano, leggest un' iscrizione che ha rapporto alla stessa epoca.

Fra i monumenti moderni fassi rimarcare la piazza della Cattedrate adorna di statue e d'una bella fontana.

Perugia ha un Università, che è la terra dello Stato pontificlo e una delte più antiche d'Europa. Un Seminarto. - Un gabinello archeologico
ricco di iscrizioni Etrusche. - Un giardino botanico. - Un gabinello mineralogico. - Un'Accadenta di Belte
Arti. - Una Biblioteca pubblica hastantemente ricca. - Un'altra biblioteca della del Capitolo, che possede
del manoscritti preziosissimi ed un
libro d'Evanell del Vill secolo.

Nei 1822 si scopri in Perugia una grande iscrizione etrusca, che è Il più gran monumento conosciuto dell' Etruria antica.

Quantunque Perugia conlenga qualche manifattura di veltuto, di stoffe di sela, delle raffinerie d'acquavite, ec., egit è certo che il principal suo commercio consiste la grano, lana, sela, olto e bestlame.

La montagna sulla quale la città efabricata si ritondeggia in dolce deciivio, e unisce le due sue estremità alte due catene degli Apenini: quel ineguate e variato pendio trovasi ripartilo in gran quantila di gardini, coperti a un tempo stesso di forl, di futtt e di alberi, ed irrigali da canali di acque corrente: tvi in somma

la natura è non meno ridente che produttiva. Datte altezze della ciltà lo sguardo si estende e si perde nelle valli del Trastmeno e sino al bacini di Arezzo e di Firenze.

Sorienio da Perugia alte falde della montagna si passa il Tevere assoponte S. Giovanni. La valle inalifata da questo fiume è uno de più belli e più ricchi paesi d'Italia. Jopo aver corso circa due ieghe si vede un vasto edificio di nobilissima architettura, benchè isolato in mezzo ai campi. È esso la chiesa della

MADONA DELL AXGIOLI, cloè la Chiese centrate dell'ordine di S. Francesco,
fabbricata dal Pignola. L'aspetto di
quel templo copipise l'immaginazione. La sua solitudine e grandezza imprimono nell'anima un sentimiento reigioso, che è più factle senttre cite
esprimer. In questa chiesa, cui appartiene un vasto convento, si conserva
la Porl'ancoda, cui di
di dell'especia della distante sul pencetebrità. Poco Indi distante sul pendiod questa menlagna Sorge-

ASSISI, piccoia città di circa 3000 abitanti, che deve la sua celebrità alta tomba di S. Francesco, il di cul monumento è visitato tutti gil anni da inimensa quantità di nellerrini.

Il templo diviso in superiore e ineriore vi fia qui eretti ne IXII secolo in onore di questo santo, cdi edegno d'esser essaminato con altenzione, mentre puossi considerare come in cuila delle arti all'epoca del suo risorgimento iu Italia. Esso apparliene alla prima epoca dell'architeltura delta goiltea, c servi di modello per la costruzione di tutte le chiese dell'ordine di S. Francesco. Quadri ben conservati adornano questo templo, i quali vennero dipinti dai migliori ar listi di quell'epoca.

Dalla chiesa della Madonna degli Angioli sino a Foligno non vi sono più di due leghe, e queste si fanno sopra comoda sirada e in mezzo a campague, che per la bellezza dei silo e la ricchezza del suio non cedono in nulia a quelle sin qui percorse.

Per il rimanente di questo viaggio vedi a pag. 240.

# VIAGGIO XVIII.

# DA CIVITAVECCHIA A ROMA.

|        |   |    |     |  |    |   |   |   | Po | ste |
|--------|---|----|-----|--|----|---|---|---|----|-----|
| Da Cıv |   |    |     |  |    |   |   |   |    |     |
| Palo . |   |    |     |  |    |   |   |   | 1  | 1/- |
| Castel | , | Gu | ido |  | i  | : | : | : | i  | 1/2 |
| ROMA   |   |    |     |  | Ĭ. | : | : | : | 2  | -12 |
|        |   |    |     |  |    |   |   |   |    |     |

Poste . 7 -

Da Civitavecchia a Roma parte una Diligenza più volte alla settimana. Essendo questo por lo assai frequentato da battelli a vapore che arrivano da Napoli, Livorno, Genova e Marsiglia, a maggior comodo dei forestieri che giungono da quelle città e vogliono trasferirsi a Roma, si e combinato di tener pronta una Diligenza, che tosto giunto in porto un battello a vapore ne trasporta i viaggiatori a Roma, sempre che questi non sieno meno di quattro. Qualora poi il forestiere avesse a servirsi delle altre vetture, lo consigliamo a combinare il suo viaggio in modo da non esser costretto a passare la notte lungo la strada, mentre non vi troverebbe che miserabili alberghi posti in aria matsana.

CIVITAVECCHIA (Albergo d'Europa). All'imperator Trajano deve
questa città, già povero vitinggio,
il suo ingrandimento. Egli vi fee
seavare un porto, il cui bacino è un
capo d'opera, e molitplicare le abllazioni e le strade che sono, se non
lazioni e le strade che sono, se non
lazighe, diritte, Questa città, comi e
gracciano, e di
quasi fuite le attre d' Italia, ando
soggetta alle vicende che dall' irruzione dei barbart derivarono, comiticando da Tottila che se ne impedroni ecrudelmente, secondo il suo
costume, la traitò, e da Narsete che ilic, cicè a Roma.

la riprese , e non fu più umano di Totila. Urbano VII la muni di fortificazioni, che dagit intelligenti sono considerate deboli, e Benedetto XIII le accordò la franchigia del porto. A quest'epoca Infatti Civilavecchia divenne i' emporio di Roma. Le sue esportazioni consistono in allume, soda, zolfo naturate, olio, lane, legnanii da costruzione, acclughe, ec. VI si importano i vini di Francia, i pan ni, le tele, i merletti, le sete, i salumi, i meriuzzi, ec. Possede eziandto quaiche manifattura di lele, dt filature di tana e conciature di pelli. Civitavecchia contiene varie chiese. molti convenii, un teatro di recente fabbricato, un arsenale, cantieri da costruzione ed un bagno o galera, alla quaie servono i forzati. Il suo porto, considerato come il più sicuro di tutti quelli degit stati della chiesa, contiene le navl det papa. L'aria non vi è molto sana . e l'acqua di cattiva qualità, per cui difficilmente se ne accresce la popolazione, la quale è poco più di 7000 anime. La strada che conduce da Civita-

La strada che conduce da Civitavecchta a Monterone presenta qualche bel punto di vista dalla parte del mare.

asi aliraversano successivamente montrenone, stratula, albergo di MALGAROTA, quindi presentasi il piccolo flume Arrone che esce da lago di Bracciano, e dopo qualche ora di cammino si arriva sulle atture di una collina dalla cima della quale vedesi Roma e l'immensa cupola di S. Pietro, chiesa presso alia quale entreremo nella capitale del mondo caltolico, cloè a Roma.







BOMA.

ALBERGHI PRINCIPALL. Albergo d'Europa, Albergo di Londra di Cerny, le Isole Brilianiche, Albergo d'Alemagna di Franz, Albergo di Russia, Albergo Spilmann, la Minerva, la Gran Breitagna, Albergo Cesari.

Egli è fuor di dubbio che gli avvenimenti storici i quali hanno rapporto coi juoglii che noi visitiamo contribuiscono sommamente ad accrescere l'interesse nelto spirito dei coito viaggiatore. Per tai ragione daremo qui un breve sunto della storla di Roma, quantunque essa sia ta storia più conosciuta di tutte, poiche è divenuta parte integrante d'ogni educazione. Ed in vero la maggior parte dei monumenti di Roma antica si coitegano si strettamente coi fatti precipui della storia di quella città, che ti rammentare quet fattt deve di necessità accrescere a cento doppi all'occhio che il contempia it valore e t'importanza de' monumenti medesimi. Egli è perciò che crediamo entrare, come accennammo, nelle particolarità della storia di Roma, per far più utile quest'opera, il di cui scopo è non solo di guidare it viaggiatore ovungue la sua curtosttà possa veni-

re eccitata, ma ben anche di giustificare codesta curiosilà indicando i rapporti dei monumenti colla storia. Noi percorreremo dunque rapidamente le diverse fasi di Roma anilca sotto te tre forme di governo di cui si compone l'intera storia di essa.

Oscura affatto, come quella di pressochè ogni antica citià, è pure l'ortgine di Roma. Composero gli siorici un racconto favoloso, in cut è a credersi vi siano misie alcune verità travisate, e narrano che Enea, figlio di Venere e di Anchise, dopo aver sofferto i disastri della crudele guerra di Troja, staccatosi da patri ildi, confidò li suo destino all'incostanza del mari. Errò per molio tempo alla ventura, e finalmente approdò sulle terre d'Italia, lo che sarebbe avvenuto nell'anno del mondo 2826. Latino, re dei Latini primt abilatori d'Italia, accoglie benevolmente l'eroe fuggitivo, e gii offre per moglie la sua figlia La-

Gli Editori della presente Guida stanno pubblicando una raccolta delle migliori Vedute di Roma eseguite all'acquatinta e prese col Daguerreotipo.

vinia. I solenni sponsali divengono i pretesto di una guerra contro Enea mossa da Turno re dei Rutuil, aitro popolo Italiano. Questi aveva anteriormente chiesta la mano di Lavinia, e volle contrastaria colle armi allo strantero, ma fu vinto ed ucciso nei combattimento. Enea, dopo un si glorioso trionfo, costrui una città che chlamò Lavinia dal nome di sua moglie, e poco tempo dopo mori in una nuova guerra ch'el sosteneva contro Mesenzio. Successero vari re. Sali . quindicesimo di essi, al trono Numitore, il quale aveva un fratclio di nome Aniulio. Questi usò il tradimento e la violenza per Iscacciare Numitore e sedersi al suo posto sul seggio reale; e siccome li figilo di Numitore dava sospetto alta sua ambizione, non si rattenne dai farlo trucidare. Non baslava aucora ctò alla di fui sicurezza. polchè esisteva eziandio una figlia di Numitore, chlamata Rea Silvia. Pensando, il crudele, che un glorno avrebbe potuto essere punito di quella usurpazione dei regno dai figli della nipote, benché non ardisse farie subire la medesima sorte dei fratello, pure, affinche le fosse tollo di aver proie la costrinse a farsi sacerdotessa di Vesta. Questo nuovo delitto non ebbe però l'esito desiderato, poichè Rea Siivia violo il sacro voto, e diede alia luce due figll, Amulio ciò scoperto fece esporre i fanciulli sul Tevere. Quelle vittime innocenti di una snaturata ambizione, spinte dalle acque alla riva, vennero quasi da pietosa madre protetti da una lupa che le nutri coi suo proprio latte, e Faustolo, capo de' pastori del re, commosso alla vista di ciò, raccoise premuroso i fanciulii e ii confidò a Laurenzia sua moglie. Romoio e Remo vennero educati alia vita de' pastori; ma Numitore che già da quarant'anni aveva perduto il trono, riconosce i propri nipoti, palesa la loro esistenza, e perviene a ricuperare la corona, I due frateili iasclano che li loro avo regni tranquillamente in Alba, e risolvono di fondare una città nel luogo stesso dove furono raccolti e salvati. Pocostanle una ambiziosa rivalità arma il

fratello contro il fratello; entrambi vogliono esclusivamente regnare, e ad onta dell' avverso pronostico manifestatosì a Remo dai voio degli augelli, che in aliora si usava di consultare, li suo partito si ostina ad appoggiarne le pretese; s'impegna la lotta e nell'ardenza del conflitto Remo cade vittima della sua ostinazione. Nell'anno del mondo 3252 vale a dire 427 anni dopo l'arrivo di Enea su quelle sponde, Romolo fatto re e libero dl competitori, posa le fondamenta di quella citià , i di cui alti destini egli era ben lontano dal prevedere, e la chiamò Roma, perchè rammentasse il nome del suo fondatore. Trasceise li monte Palalino, perchè da quello aveva scorto li felice presagio che gli annunziava il sovrano potere.

Il recinto della città nascente era di forma quadrangiora ed il suo perimetro non oltrepassava un migito quadrato; conteneva all'incirca milie abitazioni, ma per quanto fosse poco estesa riusciva ancora troppo vasta per la popolazione d'altora. Affine di renderia meno deserta Romolo non seppe immaginare altro mezo che di farne l'asilo degli schiavi, dei maliattori, e finalmente di tuttu coloro i quali vi sarebbero condotti coloro i quali vi sarebbero condotti bai nel modo il più efficace all'accressimento della colonia.

li supremo comando era naturalmente devoluto ai fondatore: la riconoscenza lo Iniponeva in certo modo come un dovere al Romani, Affine di consolidare la propria posizione Romolo si affretto a comporre un Senato, ad instituire un culto religioso, e ad organizzare sovra un piede regolare quelle orde di briganti che formavano le sue truppe; ma ben presto si presentò un nuovo ostacolo. Vedendo che la mancanza di donne assegnava aila coionia una effimera durata, Romolo propose ai Sabini una indissolubile atleanza, ma le di lul proposizioni furono respinte, dissimulando egli il proprio dispetto fece disporre dei giuochi ad assistere ai quali vennero invitati i Sabini, e durante i medesimi furono rapite le Sabine, attentato che accese la guerra fra i due popoli. Queste guerre ebbero non poca durata, ma finalmente Romolo sottoscrisse un trattato con Tazio re del Sabini, nei quale venne silpuiato che regnerebbero tutil e due assieme cogli uguali diritti e colle medesime prerogative, e che i due popoli ne formerebbero un soio. Cinque anni dopo questo trattato, Tazio venne assassinato, e Romojo si vide per la seconda volta solo padrone del trono. La di jui ambizione s'accrebbe col potere, e fece si ch'egii si abbandonasse ad un tirannico assolutismo di cui trovossi gravemente offeso ii Senato. Il despoia scomparve ad un tratto senza che mai si potesse sapere se fosse caduto sotto il pugnale di un assassino, o se li veieno avesse posto fine ai suoi giorni. Acciò ii popolo non sospellasse il delitto gli abbisognava una favoia, e venne sparsa la voce che Romoio era sialo rapito nell'Olimpo. Quesia supposizione venne accreditata, ed il passaggio di un regno ail'aitro non fu turbato da aicun disordine, Romoio fu toilo al trono dopo un regno di 36 anni.

Già frent' ollo anni contava la fondazione di Roma allorche il Senato elesse Numa Pompilio, Sablino, a successore di Romolo. Questi, com mile leggi e pei felice siratagemma delle sue conferenze cola Ninfa Egeria, miligò l'abituale ferocia de' suoi sudditi, diede al tempo un misura regione cola fissasione dei calendario, ed decle all'anosciuto. Solto il suo regno, che durò 43 anni, le porte del templo di Giano rimasero segnore chiuse.

Tulio Ostilio succedette a Numa nell'annoid Romo St. Scoppiò a guerra tra i Romani e gii Albani, ed a que sia venne posto un termine dala ce lebre lotta tra gii Orazi ed i Curiazi. Dopo aver regnato per Sa anni Tulio mori, e venne occupato il trono dall'eletto dal popolo Anco Marzio nell'anno 144. a quesi "epoca appartiene la costruzione del porto d'Ostia. Marzio mori dopo aver regnato 24 anni.

A Marzio succedette Tarquinio prisco, ii quale contrassegnò il suo avvenimento al polere colla introduzione di nuovi membri nel Senato. In ela di 80 anni, dei quali visse 38 sul trono, egli cadde sotto il ferro di un assassino nei suo palazzo medesimo.

Un fine tragico del parl aspetiava Servio, di lui successore, dopo un lungo regno di 40 anni. Tarquinio, i siuperbo coi cadavere della
sua vittima si fece scala a salire ai
trono nell'anno 220. Di lai lempo avvenne la morte di Lucrezia. Brulo li
democratico, pervenne a fare scacciare Tarquinio il superbo, e con esso si
spense il governo monarchico di Roma, che era durato per due secoli e
mezzo.

Neil'anno di Roma 245 venne adottato il sistema democratico. I vincitori della monarchia, Bruto e Collatino, marito della sventurata Lucrezia. furono presceiti dai popolo a presiedere al di lui destini coi nome di consoli. Bruto sagrificando la nalura ai propri principi republicani mandò a morte i suoi figliuoli. Trovandosi in pericolo la republica vien nominato ua Difiatore nei 255 per andar contro Coriojano, il quaje minacciava d'impadronirsi di Roma. Cincinnato abbandona l'aratro per assumere si alta funzione. Coriolano, vinto dalle preghiere di sua madre e di sua moglie, depone le armi. Roma divenia preda delle fazioni: tali intestine discordie danno origine alla creazione dei decemviri, ai quali è devoluio un lilimitato potere esercitato da ciascuno di essi aliernativamente. Pubblicazione deile famose leggi delle dodici Tavole. Virginia è uccisa da suo padre. Nuove turbolenze interiori, che danno origine ad una nuova magistratura e creazione dei Censori, Nei 322 Roma strazlata dalla peste. Camilio è Innaizaio alla dignità di Dittatore. I Romani dichiararono la guerra al Galil; il Campidoglio è salvaio dalle oche dei tempio di Giunone. Qui incominciano le guerre contro i Sanniti, contro Pirro re di Epiro, e la prima guerra Punica. I Romani incominciano la loro prima escursione fuori dei territorio d'Italia. La tragedia e la comedia appariscono per la prima volia

sui teatro neil' anno 814. Nuova irru- I zione dei Galli e principio della seconda guerra Punica. Annibaie, famoso duce cariaginese, passa ie Alpi nei 536 e guadagna ia battaglia della Trebbia, Batiaglia dei Trasimeno. Fabio è scelto dai Romant per opporsi alia marcia vitioriosa di Annibaje; gran disfaita dei Romani alia battaglia di Canne, della quale Annibale non sa irar partito. Quet gran capitano accecato forse dalla fortuna, commelte t'errore di fermarsi a Capua invece d'innoitrasi immediatamente verso Roma, Conseguenze di questo errore, e principio del rovesci di Annibaie; è bailuto vicino a Cartagine. Scipione l'Africano firma ta pace coi Cartaginesi ; atto che dà fine alla seconda guerra Punica, che era durata 17 anni. Neli' anno 882 Annibale si da voiontariamente ta morie coi veieno. Principio della terza guerra Punica; assedio e presa di Cariagine. Incominciano le conquiste in 1talia, in Illiria, in Africa, in Grecia, in Macedonia ed in Siria. Fazione dei Gracchi. Mario riporia moite vittorie sui Teutoni e sui Cimbri; ma è ben tosto discaccialo da Roma. Nel 676 Sijia è nominato Ditiatore, e questa nomina è ben presto seguita dalle famose sue proscrizioni. Abdica ad un tratto alla dittalura. Gesia di Pompeo. Congiura di Catilina mandata a vuoto e fulminata dall'eloquenza di Cicerone. Giulio Cesare, Pompeo e Crasso esercitano il triumviralo. Dissensioni fra Cesare e Pompeo, e guerra civile. Cesare eseguisce il famoso passaggio dei Rubicone nei 701; compieta disfaita di Pompeo e suo tragico fine. La repubblica cessa di esistere. Partenza di Giulio Cesare per l'Egitto; suoi amori coita regina Cleopatra. Morte di Catone. Congiura contro t'imperatore, che è ucciso in mezzo ai Senato. I congiurali, compluto il delitio, si ritirano nei Camptdoglio. Antonio solieva ii popolo e vien formato un nuovo triumvirato composto di Antonio, di Ottavio e di Lepido. La tirannide dei triumviri è cagione della loro caduta. Cessazione di quella repubblica essimera. Anionio va nell'Asia;

suoi amori con Cicopatra e sue dissensioni con Augusto. Battaglia navaie di Azio e morte di Antonio. Cieopatra non potendo sopravvivergii si porge voiontariamente ia morte coi farsi morsicare da un aspide. Nei 723 Augusio assume solennemente il titolo d'imperatore, e pone in ordine la legisiazione sino aliora imperfetta. Augusto muore in età di 66 anni, dono averne regnato 44. Gii succede Tiberio suo figlio adottivo, il di cui regno da principio porge i più felici auguri per i avvenire; egii si fa amare dai popoio per la prudenza, per la generosità e per la viriù, ma prevale ben presto ta sua naturale ferocia. Dopo di aver fatio avvelenare suo nipote Germanico, si da in braccio ad ogni dissolutezza, ad ogni delitio. Finaimente dopo un regno di 23 anni, sceglie a suo successore Caligola, da lui certamente risguardato siccome destinaio a sorpassario nei delitti ed a fare dimeniicare i suoi proprj. Gesu Cristo fu crocifisso nei ventiduesimo anno dei regno di quesio mostro. Caligola, giustificando le previsioni di Tiberio, si macchiò del più orribili attentati, e si diede alle più ripugnanti passioni. Una tirannia cosi orrenda non poteva rimanere senza castigo; venne tramata una cospirazione e Caligola cadde ferilo da ventt coipt di pugnale. Gli uccisori temendo le conseguenze dei loro delitio, si diedero alla fuga; per qualche tempo rimase sospesa la scella di un successore. cadde essa finalmente sopra di Claudio, zio della vittima. Il nuovo imperatore, uomo deboie e senza energia, non andò guari che fu avvelenato da Agrippina sua seconda moglie.

Nerone sale il Irono e nei principio dei suo regno imita Tiberio; simile a quesio egli cava ia maschera, ed esercita non solo ta più orribile lirannia, ma non rifuge nè pure dai marifeldio. Manifesiasi contro di iui una cospirazione, e disperando delia una cospirazione, e disperando delia propria causa, vuole e non ardisce darsi la morte; è ajulato a farto da due suot favoriti, Morte di Seneca e di Lucano. Galba è eletto Imperatore in elia di eganti, Ottone, di jui favorito, usando della più nera ingratitudine verso il suo benefattore, tenta dt tôrgli Il trono, e glunge infatti a farsi eleggere imperatore dalle truppe da tui corrotte. Conseguenza di questo tradimento fu i'assassinlo di Galba, ia di cui tesia fu portata dintorno confitta sopra una fancia ed II corpo rimase abbandonato per je vie. A Galba mancò il tempo di fare il male non avendo egli regnato che selle mesi. Ottone jacerato forse dai rimorsi si diede la morte dopo un regno di 108 giorni. Dai Senato gli fu dato a successore Vitellio, ma le legioni d'ortente siancaronsi presio del despotismo di questo principe a cul sostituirono li loro generale Vespasiano. Le truppe preslano appoggio all'uomo scelto da esse; i due rivali vengono aite mani, e Viteliio rimane vinto dopo li più orrendo macello. Sabino è padrone del Campidoglio e Vitellio è ucciso. Il di lui cadavere è strascinato per te vie e suile pubbiiche plazze e gettato nel Tevere.

Vespasiano è nominato imperatore. Tito, suo figlio, stringe d'assedio Gerusaiemme e se ne impadronisce. Ii tempio della città santa è incendiato. Vespasiano, che per diect anni di regno seppe concillarsi l'affezione del suoi sudditi, muore di morte naturate. Gli succede suo figlio Tilo, cul vien dato il soprannonie di Dellzia dell'uman genere. Sotto il regno di quest'ottimo principe avvenne una si terriblle eruzione del vesuvio, che Ercojano. Pompej e mojle altre città furono sepolte sotio la cenere. Morie dei naiuralisia Pfinio. Tito, ii di cul nome divenne it tipo degli ottimi principi, è coipilo da una febbre violenta, alla quale toslo soccombe. Domiziano, di iul fratetio, cadde in sospetto di non essere straniero a quella morle subitanea. Quest' uilimo succede a Tito. It popolo appiaudisce ai di tui avvenimento, ma ben presto egli segue le tracce di Caligola, di Tiberio e di Nerone, suoi antecessori. Persecuzione dei cristlani. Sua mogile Domizia si pone ajia testa di una conmiziano. Ciò avvenne nell'anno di Roma 849. e di G. C. 96.

Era urgente ii dare un successore a Domiziano, e la scelta dei Senato cadde sopra di Nerva, il quaic apparteneva a nobile ed autica famigita spagnuoia. Nerva distinguevasi per la doicezza del suo carattere e de'suol costumi; adollò Trajano, e tre mesi dopo tale adozione mori di maiattia. È da notarsi che Nerva fu il primo imneralore di origine straniera.

Trajano succedette a suo padre adottivo e governo il popolo con saviezza e moderazione; ma cedendo a straniere influenze, concepi false idee inforno al cristiani e ne fece perire buon numero. Fra le principali vittime si contano S. Clemenle, S. Simeone, vescovo di Gerusaiemme, e S. Ignazio. Dopo di aver regnalo diciannove anni e mezzo. Trajano è colplto di apoplessia, che io rapisce all'amore de' suoi sudditi. Gli succede suo nipole Adriano, principe, che ad effettive virtu univa variati taienti. Pose egli ogni sua cura nell' evitare il flagello della guerra, e fece riedlficare le mura di Gerusalemme. Sgraziatamente fu assatito da moile Infermità, che gli cagionavano si violenti dojori che spesse voite egii supplicava gli astanti acciò lo liberassero dal suoi tormeuti coi dargli ja morte; ma Antonino, suo figlio adoltivo, sempre si oppose all'adempimento di un tale delitto. Finalmente la morie esaudi l suoi voti, egli spirò dopo di aver regnato per 22 anni.

Il di lui successore, da egli stesso indicato coli adottario, fu Tilo Antonino, soprannominato il pio, nato a Nimes, nelle Gaille, ed aveva allora 50 anni, li regno di questo principe fu impiegato nell' esercizio di tutte te viriù. Ad esempio dei suo predecessore si sceise un successore in Marco Aurelio che fu da iul adottato. Quest'ultimo non aveva da temere alcun rivale pei suo effetto dell'adozione; ciò non ostante egli volle darsi un coliega, e fu da lui sceito Lucio Vero. Questi due Imperatori presentavano giura che finisce coll'assassinio di Do- | fra toro il più notevole contrasto; li

primo era il modello di julie je virlù. ed il secondo ii vero tipo della dissolutezza. In quell'epoca ebbero principio le prime lrruzioni dei barbari in Italia. L'esercito di Vero, che marciava loro incontro, fu sopraggiunto dalla pesie, e la propagò ovunque ebbe a passare. Vero è totto di vita da un coipo di apoplessia, ed è ben presto seguito nel sepolero da Marco Aureiio. Commodo, figlio di quest' ultimo, cinge la corona imperiale, ma dimentico dellevirtà palerne, si pone nella carriera percorsa con ianta crudeltà da Domiziano. Pari a quest'uitimo finisce egli pure soito ii pugnale, non già per mano di sua moglie, ma per quella di Marzia, di lui concubina, la quale si presceise a complice Narciso, suo amante. Lo scettro vien dato ad Eivio Perlinace, che se n'era reso degno coi suo coraggio e colle sue virtu, ma sventuralamente egli non fece che passare sui trono, da iui onoraio colla sua saviezza e colla sua giusitzia. Un coipo di lancia scaglialogli da un milite privò i Romani di quesio buon principe. Alla sua morte i soidati dichiararono voier scegiiere il successore, e nominarono infaiti Didio, che aveva prodigato l'oro a larghe mani per comperarsi il loro voto. Seltimio Severo , soprannominato l'Africano, essendosi posto alla testa dell'esercito per vendicare l'assassinio di Perlinace, prende il posto di Didio. ii quale perisce sotto it ferro di un assassino. Il regno crudele di Settimto Severo durò 18 anni, ed a lui succedettero Caracalia e Gela suoi figli. Caracalla mai soffrendo un rivale, non ristette dail'assassinare Geta, suo fratello, nelie braccia della propria madre: ma il ferro impiegato per un delitto contro natura fu presto tinto del di iui sangue, Marziale vendicò Geia.

Macrino succede a Caracalla, ed incontra un egual fine, dopo quattordict mesi di regno. Eliogabato non aveva per anco quattordict anni allorché succedette a Macrino, e con principe elfeninano ebbero seggio su quel trono ia foiia e la dissoiulezza. Ebbe egti purela fine ordinaria de suoi predecessori, fu ucciso nell' citá di

diciollo anni , ed il suo corpo fu get tato nel Tevere.

Un principe saggio e modernio, Alessandro Severo, cugino germano del delunlo, cinse alia sua volta ia corona. I cristilani che con fanta crudella erano stall perseguitati sotto il regno precedente, cominciarno a respirare, mercè la clemenza di Alessandro Severo; ma nou gi si lenne alcun conto delia sua viriù nè della sua moderazione. Egli peri di tragica morte nell'età di 39 anni, dopo di averne regnati i redici.

Gli fu soslituilo Massimino, Quest'uomo straordinario era di una statura gigantesca, ed erano così potenti i suoi bisogni fisici che accadevagli spesso di mangiare persino quaranta libbre di carne in un soi pasto. Alcuni soidati, avendolo sorpreso mentre dormiva, lo pugnajarono perche era ioro odiosa la sua tirannide, e che d'altronde trovavano una scusa nel di iul tiiolo di usurpatore. Questi stessi soldati innaizarono ai trono Pupienno ed Alboino, ma ben presto pentiti della loro scetta li sagrificano entrambi alia loro feroce incostanza. Dopo un regno alguanio pacifico di sei anni , Gordiano è ucciso come pure Filippo di lut assassino, il quale era siato cinque anni sui trono. A Filippo è sostituito Decio, principe eccellente, che none voiontariamente fine a'suot giorni gettandosi in una paiude ove annegò, dopo di avere per due anni e mezzo occupato ii Irono, ti regno di Gallo, suo successore, fu turbato da molie vicissitudini e principalmente da un orribite pestilenza, che fece grande strage nell'impero. Gailo, il quale erasi dalo successivamente alla crudeità ed alla dissolutezza, è ucciso in una ballagija dai suo rivale Emlijano. Quasi nella stessa epoca Valeriano è prociamato imperatore dai soldatt; ma sgraziatamente cadde egil neile mani de'Persiani, suoi irreconciliabili nemici, i quali avendogli per selle anni continui falle provare le più ripugnanti umiliazioni, terminarono di fario soffrire colla morle. I Persiani mostraronsi crudeii persino in quest' ultimo ottraggio, poichè gli cavarono

giì occhi e lo fecero scorticare vivo. Gli fu sostituito sul trono suo figlio Gallieno. Al di lu avvenimento il trono divenne il punto di mira di una mottiltudine di pretendenti; uno di essi s'impadronisce di Milano, e tosto Gallieno si porta sopra quella città, ma è ucciso da uno de' suoi soldati.

Il popolo e l'esercito avevano trovato in Flavlo Claudio, di lui successore, un principe degno di governare, ma una febbbre pestilenziale lo rapi ben preslo all'amore de'suol sudditi, che fecero una perdila irreparabile. Aurellano, di lui successore, era pure assai distinto per valore, e ne dlede luminose prove; nia il pugnale non dormiya; egli fu assassinato e gli fu sostituito Tacito, il quale mori in capo a sel mesi. La sua morte fu essa naturale? La Sioria non lo decide; ma vi è luogo a dubitarne, allorchè si vede che gl'Imperatori romani morti di morte naturale fanno per cosi dire, eccezione alla regola.

A Tacilo succede il prefetto dei Pretorio, Marco Aurelio Caro, e poco tempo dopo fa di lui giustizia li fuoco del clelo. Diocleziano è elello imperatore : In quell' epoca l' tlalia è inondata da un diluvio di barbarl. A dividere il peso della corona egli si associa Massimiano, ed ambidue respingouo con buon esilo l'invasione straniera. Ad un trallo, porgendo esempio di moderazione, i due colleghi abdicano al sovrano polere per darsi alla dolcezza della vita privata sotto t'ombra de' propri allori. Nominano essi medesimi i loro successori, ma Coslanzo Cloro e Galerio avevano idee troppo eterogenee per intenders! bene, e le loro dissensioni furono cau-

sa della divisione dell'impero. Cosianzo si aggiudicò l'Occidente e Galerlo l' Oriente. Da li a non molto muoiono entrambi : Coslanzo finisce i suoi giorni in Bretagna, dopo di avere accennato per suo successore, Costantino, il regno di Coslantino il grande Incomincia nel 306. Questo principe abbandona l'Idolatria per darsi al culto di Crislo, e fa porre sui suol stendardi il segno della Redenzione. Dono di essersi impadronilo di Roma egli trasferisce la sede dell'impero a Bizanzlo, o Costantinopoli. Prima causa della decadenza dell'impero Romano fu certamente questo sposlamento della residenza Imperiale, Costantino, morendo, avendo lascialo tre figli, questi si divisero i'impero; da quel momento non vi fu più un punto d'appoggio, nè un centro che polesse servire di perno alle operazioni. La conseguenza di un tal fallo si fece sentire ben preslo. Alarico volge I suoi passi verso Roma, se ne impadronisce e l'abbaudona per tre glorni al saccheggio, Genserico, redel Vandali, lusingato dalla speranza del bottino. saccheggia Roma per la seconda volla, e questo saccheggio si prolungò per quattordicl giorni. Da questo fatto, data lo smembramento completo dell'impero Romano.

Questo rapido riassunto basterà e certamente al leltore per rammeniare alla sua memoria i fatti principali di questa eclebre storia, e per compietario daremo la nomenclatura degli imperatori, coll'indicazione del temimperatori, coll'indicazione del temtefici che occuparono la sede pontificia da S. Pietro sino a Gregorio XVI felicemente resmante.

#### IMPERATORI ROMANI.

| Anni | di Roma  |     |    |    |     |   |    |    | anni | mesit | Anni | i dopo G           |     |     |    |      |     |    | mni | mesi |
|------|----------|-----|----|----|-----|---|----|----|------|-------|------|--------------------|-----|-----|----|------|-----|----|-----|------|
| 723  | Cesare   | A   | ug | ţu | sio | r | eg | nò | 44   | 6     | 68   | Galba .            |     |     |    | r    | eg  | nò | -   | 7    |
| Ann  | dopo G.  | . ( | C. |    |     |   |    |    |      |       | 69   | Otlone             |     |     |    |      |     | 77 | -   | 2    |
| 14   | Tiberlo  |     |    |    |     |   |    | "  | 22   | 6     | 69   | Otlone<br>Vitelllo |     |     |    |      |     | 77 | -   | 11   |
| 37   | Caligola |     |    | ٠  |     |   |    | 77 | - 3  | 9 1   | 69   | Vespasi            | an  | 0.  |    |      |     | "  | 10  | _    |
| 41   | Claudio  | €   | es | 52 | re  |   |    | "  | 15   | 8     |      | Erezion            | e c | iel | Co | oios | sse | 0. |     |      |
| 8.4  | Nerone   |     |    |    |     |   |    | ** | 4%   | 7     | 79   | Tile               |     |     |    |      |     | 22 | 9   | 9    |

|   |     | Idopo G. C.                                 | ann | i mes | Anni dopo G. C. anni mes         |
|---|-----|---------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------|
|   |     | Domiziano regnò                             |     |       | 304 Costanzo, Cloro e Ga-        |
|   | 96  |                                             | 1   |       | lerio regnarono 2                |
|   | 98  |                                             | 19  |       | 306 Costantino il Grande. " 30 9 |
|   | 117 |                                             | 20  |       |                                  |
|   |     | Antonino Il Pio »                           |     | 7     | PRIMA DIVISIONE DELL'IMPERO.     |
|   | 161 |                                             | 19  | _     | THE DIVISIONS DELL IMPERO.       |
|   | 171 | Lucio Vero, associato                       |     |       | 307 Costantino II ha le          |
|   | 480 | ail' Impero »                               | 9   | _     | Gallie e l'Occidente.            |
|   | 195 |                                             | 12  | 9     | Costantino l' Africa e           |
|   |     | Pertinace »                                 | -   | 2     | l' Illiria.                      |
|   | 193 |                                             | =   | 2     | Costanzo i' Italia               |
|   |     | Settimio Severo »                           | 17  | 8     | 561 Giuliano l'Apostata re-      |
|   | 211 | Antonino, Caracalla Ge-                     | _   | _     |                                  |
|   |     | ta, suo fratelio . »<br>Macrino e Diadumene | 6   | 2     | gna                              |
|   | 217 |                                             |     |       | 364 Valentiniano I e Va-         |
|   |     | suo figlio n                                | 1   | 2     |                                  |
|   | 248 | Eilogabalo n                                | 5   | 9     | lente # 12 5                     |
|   | 222 | Alessandro Severo . n                       | 13  | -     |                                  |
|   |     | Massimino n                                 | 2   | 2     | SECONDA DIVISIONE DELL'IMPERO.   |
|   | 237 | Gordiano I e II »                           | 1   | -     | SECONDA DIVISIONE DELL'IMPERO.   |
| 1 | 238 | Massimo Pupieno e                           |     |       |                                  |
|   |     | Claudio Aibino »                            | 1   | _     | 576 Grazlano regnò — 6           |
|   | 238 | Gordiano III "                              | 8   | 8     | 575 Valentiniano II " 4 -        |
|   | 244 | Filippo I e li "                            | 8   | 8     | 579 Teodosio " 4 -               |
|   | 249 | Decio n                                     | 2   | 6     | 585 Arcadio                      |
|   | 254 | Gallo e Volusiano suo                       |     |       | 595 Onorio I n 28 7              |
|   |     | figlio »                                    | 5   | 4     | 425 Valentinlano III » 29 4      |
|   | 264 | Valeriano e Gallo suo                       |     |       | 455 Massimlano n - 5             |
|   |     |                                             | 13  | -     | 485 Avito 2                      |
|   | 268 | Claudio iI n                                | 2   | 10    | 457 Magieriane » — 3             |
|   | 270 | Aureliano »                                 | B   | -     | 461 Severo n 5 8                 |
|   | 275 |                                             | -   | 6     | 467 Antemio 4 11                 |
|   | 76  |                                             | _   | 2     | 472 Olibrio » — 7                |
|   | 276 | Probo                                       | 6   | 4     | 473 Clicerio n 1 7               |
|   | 82  | Caro                                        | 1   | 4     | 474 Giulio Nipole n 1 -          |
| 5 |     | Carino e Numeriano. "                       | _   | 9     | 475 Romolo Augustolo, ut-        |
| 5 | 84  | Diocleziano e Massi-                        |     |       | timo imperatore Ro-              |
|   |     | mlano                                       | 26  | _     | mano 10                          |

## CRONOLOGIA MODERNA.

| 476 | Odoacre, re degli Eruli vien elello re d'Ilaiia. | 578 | I Lombardi devastano il terri-       |
|-----|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 493 | Teodorico, re del Gotti.                         | ×07 | torio.<br>Agliulfo assedia la cliia. |
|     | reducties, te det dotti.                         | 000 |                                      |
| 536 | Ingresso in Roma di Belisario,                   | 717 | Leone l'Isaurico, Molte città        |
|     | generale di Giustiniano.                         |     | d'Italia si rendono Indipen-         |
| 546 | e 849 Totiia, re degli Osirogolli,               | 1   | denti. I papi regnano a Roma.        |
|     | s' impadronisce di Roma.                         | 753 | Pipino, re de' Franchi, divenia      |
| 882 |                                                  |     | patrizio a Roma, ossia reg-          |
|     | sta di molia parte deli'Italia per               |     | gente secolare.                      |
|     | quest' imperatore d'Oriente.                     | 755 | Astolfo, re del Lombardi, leva       |

868 Roma viene eretla in ducato.

788 Astolfo, re del Lombardi, leva l'assedio di Roma all'avylci-

- narsi di Pipino, re di Francia, Principio della potenza temporaria de' papi.
- poraria de' papi.

  736 Pipino lascia l' esarcaio di Roma al Papa.
- 774 Cariomagno fa ia conquista di Roma.
- 800 Cariomagno è coronato Impera-
- 814 Morte di Cariomagno.
- 816 I Saraceni saccheggiano ii Vaticano.
- 956 Ottone I depone il Papa.
- 961 Ottone unisce per iegge la corona d'Italia a quella dell'Allemagna; dà una costituzione repubblicana alle città d'Italia: I Saraceni penetrano in
- questa contrada. 996 Crescenzio regna in Roma in qualità di console, e cerca di
- ristabilirvi I' aniica liberia.

  1002 Ottone III. Sotto codesto principe la dignità d'imperatore ro-
- mano perde la sua influenza. 1026 Corrado II stabilisce li feudalismo ereditario sulle campagne di Roncallo. Irruzione dei
- Normanni in Italia.

  1056 Passaggio di un corpo di iruppe Irancesi, deslinate alla
  prima crociata... e comandale
- da Ugo.

  1044 Enrico III distrugge la repubbiica romana; depone tre papie ne crea uno nuovo.
- 1074 L'imperatore Enrico IV s'impadronisce di Roma, assedia il papa Gregorio VII in casiei Sant' Angelo.
- 1077 Le citià libere d'Italia divengono poienti.
- 1438 Corrado III di Hoenstaufen: fazione dei Guelfi e dei Ghibeilini.
- 1146 Arnaido di Brescia regna a Roma.
- 1152 Federico Barbarossa.
- Questo principe distrugge Milano.
   Lega Lombarda.
- 1347 Cojo Rienzi regna a Roma in qualità di tribuno dei popolo.

  I Visconti governano Mijano.
- 1378 Gregorio XI ristabilisce la sede papale in Roma.

- 1440 Federico III d' Austria. Regno de' Medici a Firenze. Risorgimento delle Scienze e deile Arti.
- 1493 Massimiliano I. Lega di Cambray.
- 1494 Cario VIII, re di Francia, fa il suo ingresso in Roma.
- 1819 Carlo V. 1828 Battagija vicino a Pavia, Fran
  - cesco I è fatto prigioniero. Andrea Doria ottiene l'indipendenza di Genova.
- Le truppe del coniesiabile di Borbone, generale di Cario V, saccheggiano Roma.
- 1890 e 1891 La citià è invasa dalla peste.
- 1705 Terremoto e straripamenio del Tevere. 1711 Cario VI.
- 1714 Riunione della Sardegna colla Savoja.
- 1737 Estinzione della famiglia de' Medici.
- 1738 Napoli e la Sicilia sono ceduti alla Spagna. 1748 Francesco I.
- 1746 Francesco I.
- 1768 La Corsica cedesi alia Francia.
- 1790 Leopoldo II. 1792 Francesco II. 1794 I Francesi entrano in Savoja
- e s' impadroniscono di Genova.
- 1796 Napoieone Buonaparte penetra neli'Italia. 1797 Nizza e la Savoja vengono riu-
- 1797 Nizza e la Savoja vengono riunite alla Francia. Creazione delle repubbliche Cisalpina e Romana. 1799 Venezia è cedula all'Austria, Il
- Piemonte viene riunito alla Francia. 1799 La Repubblica di Parienope, o
- napoletana, è proclamata.
  - 1800 L'Italia è riconquistata dagii Austro-Russi.
- 1804 Pace di Luneviile; i' Etruria viene ceduta ali' ex duchessa di Parma.
- 1808 Buonaparte è nominato presidente della Repubblica Italiana. Stabilimenio del Regno d'Italia, ai quale il Veneto vicne riunito.

ROMA. 317°

Febbrajo. - Promulgazione della 'legge Costituzionale a Napoli. -Costituzione del Gran Ducato di Toscana.

Marz). - Insurrezione a Milano. Rilirata det Maresciallo Radotzky da Milano a Verona. Proclama det Re Carlo Alberto di Sardegna al Lombardi ed al Veneziani. Aperlura del Parlamento slelliano a Palezmo.

Aprile.— La Reggema di Parma pubbilea le basi d'una Cosiliuzione.— Programma dei nuovo Minisiero a Napoli; il 1 e accorda alle due Camere del Pariamento l'autorizzazione di riformare gil Staluti d'accordo col sovrano. Il Pariamento di Sicilia decreta ia decadenza di Ferdinando di Borferdinando protesta contro il decreto del Partamento Sici-

liano. Magglo. - Il Ministero romano é formato sotto la presidenza del conte Mamianl, Combattimento di S. Lucia presso Verona tra gli Austriaci ed i Piemontesi. Il Re delle Due Sicilie elegge cinquanta Parl del Regno. Tumulti a Napoli. Si domanda che le truppe siano al-Iontanale. Combattimento fra l Napoletani e le truppe ln cui la via di Toledo è principale campo di battaglia. Le squadre: sarda, napoletana e veneziana riunite sotto i comandi del contro-ammiragijo Albini è in rada presso Trieste. Battaglia di Curtatone vinta dagli Austriaci.

Giugno. - Il Re Carlo Alberto sottoscrive dal suo quarilere generale a Garda l'atto relativo alla riunione della Lombardia al Regno di Sardegna. Vicenza è presa dagli Austriaci. A Firenza le Camere sono aperte, e il Granduca vi tiene un discorso.

Luglio. - Combattimento a Rivoli tra gli Austriael ed i Plemontesi. Disfatta dell'armata plemonte-

ss. Il Re Carlo Alberto fa la sua rillrata sopra Lodi e Milano. Agosto. Scaramuccia tra i Piemoniesi e gil Alustriaci sotto ic mura di Milano. Capitolazione tra Carlo Alberto del il Maresciallo Radeitty. Enirata degli Austriaci in Milano. Proclama della della della della della della quale dichiara milano in istato di "assedio."

Settembre. - Sommossa a Livorno. Guerrazzi ponesi a capo del popolo.

Novembre. - Assassinio del Ministro Rossi a Roma. Fuga del Papa a Gaeta.

Dicembre. - Profesia del Papa contro Il governo rivoltuzionario di Roma. Convocezione a Roma di soe rappresentanti del popolo per dare una Costituzione aggii Stati Romani. L'Imperatore Ferdinando I abdica al irono d'Austria. Suo fratello l'arciduca Carlo dovendogli succedero, rassegna li Gioseppe, il quale è dichiarato, Imperatore d'Austria col nome di Francesco Giuseppe I. Gennalo. - il Granduca di To-

 Gennalo. - Il Granduca di Toscana parle per Siena, Indi va a Porto S. Stefano.

Febbrajo. - Governo provvisorio a Firenze composto di Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli. La Costituente di Roma dichiara il Papa decaduto dal governo temporale.

Marzo, - Proposta del re di Napoli al Siciliani, intorno al riordinamento del Regno di Sicilia. L'Armistizio tra li Plemonte e l'Austria vien rotto e gli Austriaci abbandonano Parma. Il Duca di Modena si aiiontana dalla capitale. Le ostilità ricominciano fra letruppe Napoletane ed i Siciliani. Gli Austriacl passano it Ticino . ed Invadono il territorio piemontese. Gll Austriaci, dopo un accanito combattimento s' Impossessano di Mortara. Insurrezione di Brescia, di Bergamo e di Como. Battaglia di Novara vinta dagli Austriaci, Carlo Alberto abdica in favore di suo figlio Viltorio Emanuele. Carlo Alberto parte per Oporto (in Pertogalio). Un armisitzio è segnato tra il nuovolte e il marescialio Badetzky. I Flemontesi abbandonatali alla di perio di carlo di carlo di Sesia, che viene occupato dagli Austriaci. A Roma si proclama un Triunvirato.

Aprile. - Brescia è occupata dagli Austriaci, dono aver sostenuto un lungo combattimento. Rivoluzione a Genova, I Napoletani sbarcano in Sicilia, Il generale La Marmora abbandona ii Ducato di Parma e muove contro Genova. Parma è nuovamente occupata dagli Austriaci. Carlo II di Parma abdica il trono a favore di suo figlio che prende il nome di Cario III. Molte città della Sicilia sono occupate dalle truppe reali. Genova fa capitolazione, ed è occupata dal generale La Marmora. Gli Austriaci occupano Alessandria. I Francesi sbarcano a Civitavecchia. Palermo si solleva.

Maggio. Il re di Napoli entra con un corpo d'armata negli Stati Romani. Gli Austriaci entrano nel terrilorio Toscano c negli Stati della Chiesa. Bologna é assalita dagli Austriaci. Palermo è occupata dalle truppe del re di Napoli. Livorno, dopo breve resistenza, é occupata dagli Austriaci. Lo stesso avviene nel 17 a Bologna. Combattimento a Velletri tra i Romani ed i Napoletani, Gli Austriaci entrano a Firenze. Il forte di Malghera presso Venezia è preso d'assalto dalle truppe Austriache.

Giugno. - Il generale Wimpffen occupa Ancona. Scaramuccia tra Romani e Francesi presso Roma.

Luglio. - Le porte di Roma, di S. Paolo, Portese e di S. Pancrazio

sono aperte ai Francesi; il Triumvirato si dimette dal proprio officio, e vien stabililo un novello polere esecutivo. Roma è occupata dalle truppe francesi, che dapprima stanzionano nei Trastevere c cuslodiscono i ponti; gli stessi abilanti di Roma demoliscono le barricate. Il generale Rostolan è nominato Governatore di Roma. La bandiera della Sanla Sede è Inalberata sul castei S. Angelo, e il generale Oudinot proclama ristabilita la sovranità di S. Pietro. Ritorno dei Granduca di Toscana ne' propri stati. Morte di Carlo Alberto a Oporto.

Agoslo, - Tratlato di pace tra l' Austria e il Re di Sardegna. La Sardegna rinuncia a qualunque diritto sui paesi situati al di la dei limiti prelissi ad un epoca anteriore, Venezia dopo una lunga e coraggiosa difesa si soltomette agli Austriaci. Viene occupata dall'armata e il maresciailo Radetzky vi fa la sua entrata.

Settembre. - Papa Pio IX trasferisce la sua residenta da Gaeta a Porlici. Manifesto del Papa, un Consiglio di Stato con voce consultiva. Amnistra pubilicata a Roma per quelli che presero parte alla rivoluzione, eccettuati i Membri dei Governi che y'ebbero luogo.

Novembre. - Il Granduca di Toscana pubblica un' amnistia.

1850, Aprile. - Papa Pio IX abbandona Portici per trasferirsi a Cascrta. Ritorno di Pio IX a Roma.

Agosto. -Straordinaria innondazione nelle provincie di Brescia, cagionata dal fiume Mella, che apportò molti guasti e fece numerose vittime.

1881. Settembre. Grande rivista nelle pianure di Somma ove Interviene l'imperatore Francesco Giuseppe I il quale visita eziandio Milano. ROMA. 319

### PAPI.

## La prima cifra indica l'anno d'elezione, la seconda l'epoca che cessarono di governare la Chiesa.

| 33  | S. Pietro                   | 68  | 422   | S. Celestino I             | 432  |
|-----|-----------------------------|-----|-------|----------------------------|------|
| 66  | S. Lino                     | 78  | 432   | S. Sisto III               | 440  |
| 78  | S. Anacleto                 | 91  | 440   | S. Leone I ii grande       | 461  |
| 91  | S. Clemente I               | 100 | 461   | S. Iliario                 | 466  |
| 100 | S. Evaristo                 | 109 | 467   | S. Simplicio               | 482  |
| 109 | S. Alessandro I             | 119 | 482   | S. Felice III              | 492  |
| 119 | S. Sisto I                  | 127 | 492   | S. Geiasio                 | 496  |
| 127 | S. Telesforo                | 138 | 496   | S. Anastasio II            | 498  |
| 139 | S. Igino                    | 142 | 498   | S. Simmaco                 | 513  |
| 142 | S. Pio I                    | 157 | 814   | S. Orsmida                 | 523  |
| 157 | S. Aniceto                  | 168 | 823   | S. Glovanni I              | 826  |
| 168 | 8. Sotero                   | 177 | 526   | S. Felice IV               | 230  |
| 177 | S. Eleuterio                | 192 | 530   | Bonifazio II               | 232  |
| 193 | S. Vittore I                | 202 | 532   | Giovanni II                | 838  |
| 202 | S. Zefirino                 | 219 | 1536  | S. Agapito I               | 836  |
| 219 | S. Calisto I                | 223 | 1536  | S. Silverio                | 228  |
| 223 | S. Urbano I                 | 250 | 1538  | Vigilio                    | 1584 |
| 230 | S. Ponziano                 | 233 | 15355 | Peiagio I                  | 1560 |
| 235 | S. Antero                   | 233 | 1560  | Giovanni III               | 873  |
| 236 | S. Fabiano                  | 250 | 574   | Benedetto I                | 578  |
| 284 | S. Cornello                 | 252 | 378   | Peiaglo II                 | 1890 |
| 252 | S. Lucio I                  | 232 | 1590  | S. Gregorio I, il grande . | 603  |
| 253 | S. Stefano I                | 257 | 604   | Sabiniano                  | 607  |
| 257 | S. Sisto II                 | 288 | 607   | Bonifazio III              | 607  |
| 259 | S. Dionigi                  | 269 | 608   | S. Bonifazio IV            | 614  |
| 269 | S. Felice I                 | 274 | 615   | Diodato I                  | 618  |
| 275 | S. Eutichlano               | 283 | 619   | Bonifazio V                | 625  |
| 283 | S. Cajo                     | 295 | 625   | Onorio I                   | 638  |
| 296 | S. Marcellino               | 304 | 640   | Severino                   | 640  |
| 308 | S. Marceilo 1               | 309 | 640   | Giovanni IV                | 641  |
| 310 | S. Eusebio                  | 310 | 642   | Teodoro I                  | 648  |
| 311 | S. Melchiade                | 313 | 649   | S. Martino I               | 688  |
| 314 | S. Silvestro I              | 338 | 634   | Eugenio I                  | 667  |
| 336 | S. Marco                    | 336 | 637   | S. Vitaliano               | 671  |
| 337 | S. Glulio I                 | 352 | 672   | Adeodato                   | 676  |
| 382 | S. Liberlo                  | 366 | 676   | Dono I                     | 679  |
|     | S. Felice II fa le funzioni |     | 678   | S. Agaione                 | 681  |
|     | di papa durante l'esilio    |     | 682   | S. Leone II                | 683  |
|     | di S. Liberio, cloè per     |     | 684   | S. Benedetto II            | 683  |
|     | due anni.                   |     | 688   | Glovanni V                 | 687  |
| 566 | S. Damaso I                 | 384 | 687   | Conone                     | 687  |
| 584 | S. Siricio                  | 398 | 687   | S. Sergio I                | 701  |
| 398 | S. Anastasio I              | 401 | 701   | Giovanni VI                | 704  |
| 401 | S. Innocenzo I              | 416 | 708   | Giovanni VII               | 707  |
| 417 | S. Zosimo                   | 418 | 708   | Sisinio                    | 708  |
| 418 | S. Bonifazio I              | 421 | 708   | Costantino                 | 713  |
|     |                             |     |       |                            | - 20 |

| 250  |                           |   | ROS  | dA.  |                                |   |   |   |   |      |
|------|---------------------------|---|------|------|--------------------------------|---|---|---|---|------|
| 715  | S. Gregorio II            |   | 730  | 1003 | Giovanni XIX                   |   |   |   |   | 1009 |
| 734  | S. Gregorio III           |   | 741  | 1009 | Sergio IV                      |   |   |   | • | 1012 |
| 744  | S. Zaccarla               | i | 752  | 1012 | Benedetto VIII                 | • | : |   | : | 1024 |
| 782  | Stefano II                | Ċ | 732  | 1024 | Giovanni XX .                  | • | : |   | ٠ | 1033 |
| 752  | Stefano III               | · | 767  | 1055 | Benedetto IX .                 | ٠ | • |   | • | 1044 |
| 757  | S. Paoio I                | : | 767  | 1014 | Gregorio VI .                  |   |   |   | ٠ | 1046 |
| 768  | Stefano IV                | : | 771  | 1046 | Cieniente II .                 |   | * |   | ٠ | 1047 |
| 772  | Adriano I                 | : | 796  | 1048 | Damaso II                      |   |   |   | ٠ | 1042 |
| 796  | S. Leone III              | • | 816  | 1049 | Leone IX                       |   |   |   | • | 1048 |
| 816  | Stefano V                 | : | 817  | 1033 | Vittore II                     | ۰ |   |   | ٠ | 1054 |
| 817  | & Decause I               | ٠ | 824  | 1000 | Stefano X                      |   |   |   | • | 1057 |
| 824  | S. Pasquale I Eugenio II  | • | 827  | 1038 | Benedetto X .                  |   |   |   | ٠ | 1058 |
| 827  |                           | : | 827  | 1039 | Nicolà II                      |   |   |   | ٠ | 1061 |
| 827  |                           |   | 814  | 1061 | Nicolò II<br>Atessandro II     |   |   |   | • | 1061 |
| 844  | Sergio II                 | : | 817  | 1073 | Gregorio VII .                 |   |   | • | • | 1073 |
| 847  |                           | : | 833  | 1086 | Vittore III                    |   |   |   | • | 1087 |
| 888  | S. Leone IV Benedetto III | : | 838  | 1088 | Urbano II                      | • |   |   | ٠ | 1007 |
| 888  | S. Nicolò I               | : | 867  | 1099 | Pasquale II .                  |   |   |   | • | 1119 |
| 867  |                           |   | 872  | 1118 | Geiasio II                     |   |   |   | : | 1118 |
| 872  | Giovanni VIII             | ٠ | 882  | 1119 | Calisto II                     |   |   |   |   | 1118 |
| 882  |                           | ٠ | 884  | 1124 | Onorlo II                      |   |   |   | • |      |
| 884  | Martino I                 | ٠ | 883  | 1130 | Innocenzo II .                 |   | ٠ |   | • | 1130 |
| 888  |                           | • | 894  | 1143 | Celestino II .                 |   | • |   | ٠ |      |
| 804  |                           | ٠ | 895  | 1144 | Lucio II.                      | * |   |   | ٠ | 1144 |
| 896  | Bonlfazio VI              | ٠ | 896  | 1145 | Eugenie III                    | • |   |   | ٠ |      |
| 896  |                           | ٠ | 897  | 1133 | Eugenio III .                  |   |   |   | ٠ | 1153 |
| 897  |                           | • | 898  | 1134 | Anastasio IV .<br>Adriano IV . |   |   |   | ٠ |      |
|      | Romano                    | ٠ | 898  | 1139 | Alessandro III                 | ٠ |   |   | ٠ | 1159 |
| 898  | Teodoro II                | ٠ | 900  | 1181 | Lucio III                      |   |   |   | ٠ | 1181 |
| 898  | Giovanni IX Benedetto IV  | ٠ | 903  | 1183 | Urbano III                     |   | • |   | ٠ | 1185 |
|      |                           | • | 903  | 1187 | Gregorio VIII                  |   |   |   | • | 1187 |
| 903  | Leone V                   | ٠ | 903  | 1187 | Ciemente III .                 |   |   |   | ٠ | 1187 |
| 903  | Cristoforo                | ٠ |      | 1191 | Celestino III .                | • |   |   | ٠ | 1191 |
| 904  | Sergio III                | ٠ | 912  | 1198 | Innocenzo III                  |   |   |   | ٠ | 1216 |
| 911  | Anastasio III             | ٠ | 914  | 1216 | Onorio (II                     |   |   | • | ٠ | 1216 |
| 913  | Landone                   | ٠ | 928  | 1227 | Gregorio IX .                  |   |   |   | ٠ | 1241 |
| 914  |                           | ٠ | 929  | 1241 |                                | : | ٠ |   | ٠ | 1241 |
|      |                           | ٠ | 924  | 1243 | Innocenzo IV                   |   |   |   | ٠ | 1251 |
| 929  | Stefano VIII              | ٠ | 933  | 1233 | Alessandro IV                  | : | : |   | ٠ | 1261 |
| 931  |                           | ٠ | 939  | 1261 | Urbano IV                      |   | : |   | • | 1261 |
| 328  |                           | ٠ | 943  | 1265 |                                |   |   |   | ٠ | 1264 |
|      | Stefano IX                | • | 916  | 1274 | Ciemente IV .<br>B. Gregorio X |   | • |   | ٠ | 1276 |
| 943  | Martino II                | • |      | 1276 | Innocenzo V .                  |   |   | • | ٠ | 1276 |
| 946  | Agapito II                | ٠ | 966  | 1276 | Adriano V.                     | ٠ |   |   | ٠ |      |
| 966  | Giovanni XII              | ٠ | 963  | 1276 | Giovanni XXI                   |   |   |   | ٠ | 1276 |
| 964  | Benedetto V               | ٠ | 963  | 1276 | Wiseli III                     |   |   | : | ٠ | 1277 |
| 968  | Giovanni XIII             | ٠ |      | 1277 | Nicolò III                     |   |   |   | ٠ | 1280 |
| 972  | Benedetto VI              | ٠ | 974  | 1281 | Martino IV .                   |   |   | • |   |      |
| 974  | Donno II                  | ٠ | 978  |      | Onorlo IV                      |   |   |   | • | 1287 |
| 978  | Benedelto VII · · · ·     | ٠ | 984  | 1288 | MICOIO IV                      |   |   |   | ٠ | 1292 |
| 984  | Glovanni XIV              | ٠ | 983  | 1291 |                                |   |   |   | • | 1204 |
| 988  | Giovanni XV               | ٠ | 985  | 1294 | Bonifacio VIII                 |   |   |   | ٠ | 1303 |
| 985  | Giovanni XVI              | ٠ | 998  | 1303 | Benedetto Xt                   |   |   |   | • | 1301 |
| 996  | Gregorio V                | ٠ | 999  | 1306 | Clemente V .                   |   |   |   | • | 1314 |
| 999  | Silvestro II              | ٠ | 1002 | 1316 | Giovanni XXII                  |   |   |   | • | 1334 |
| 1003 | Giovanni XVII o XVIII     | ٠ | 1003 | 1331 | Benedetto XII                  | ٠ |   |   | ٠ | 1342 |
|      | 1                         |   |      |      |                                |   |   |   |   |      |

|      |                |    |   |   |   |   | ROM  | ļ |
|------|----------------|----|---|---|---|---|------|---|
| 342  | Clemente VI .  | -  |   | : |   |   | 1382 |   |
| 352  | Innocenzo VI   |    |   |   | ì |   | 1362 |   |
| 288  | Urbano V       |    |   |   |   |   | 1370 |   |
|      | Gregorio XI .  |    |   |   |   |   | 1370 |   |
| 1378 | Urbano VI .    |    |   |   |   |   | 1569 |   |
| 1289 | Benifacio IX . |    |   | : | : | : | 1404 |   |
| 1404 | Innocenzo VII  |    | : | : | : | : | 1406 |   |
| 1406 | Gregorio XII   |    | : |   |   | : | 1409 |   |
| 1409 | Alessandro V   |    | : | : | : | : | 1410 |   |
| 1410 | Giovanni XXI   |    | : | : |   | : | 1415 |   |
| 1417 | Martino V      | •• |   |   | ٠ | : | 1431 |   |
| 1431 | Eugenio IV .   | •  | • | ٠ | ٠ | : | 1447 |   |
| 1447 |                |    | ٠ | ٠ | ٠ |   | 1455 |   |
| 1455 |                |    | ٠ | ٠ | • | ٠ | 1488 |   |
| 1456 |                |    | ٠ | • | ٠ | ٠ | 1464 |   |
| 1464 |                |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 1471 |   |
| 1404 |                |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 1464 |   |
|      | Innocenzo VII  |    | ٠ | • | ٠ | ٠ | 1464 |   |
| 1484 | Alessandro VI  |    | ٠ | • | ٠ | ٠ |      |   |
| 1492 | m1             |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 1503 |   |
| 1303 | Pio III        |    | ٠ | • | ٠ | ٠ | 1202 |   |
| 1303 | Glullo II      |    | ٠ | • | • | • | 1813 |   |
| 1813 | Leone X        |    | ٠ | • | ٠ | ٠ | 1321 |   |
| 1522 | Adriano VI     |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 1323 |   |
| 1523 | Clemente VII   |    | ٠ | ٠ | ٠ |   | 1854 |   |
| 1554 |                | •  | ٠ |   | ٠ |   | 1549 |   |
| 1550 |                | •  | ٠ | ٠ | ٠ | • | 1555 |   |
| 1888 |                | •  | ٠ | • |   | • | 1222 |   |
| 1838 |                | •  | ٠ | • | ٠ | ٠ | 1559 |   |
| 1559 |                | •  | ٠ |   |   | ٠ | 1262 |   |
| 1566 |                | ٠  | ٠ |   | ٠ | ٠ | 1872 |   |
| 1572 | Gregorio XIII  |    | ٠ |   |   | ٠ | 1385 |   |
| 1885 | Sisto V        | ٠  | ٠ |   | ٠ |   | 1390 |   |
| 1390 | Urbano VII     | ٠  | • |   |   | ٠ | 1590 |   |
| 1890 | Gregorio XIV   |    | • | • |   |   | 1391 |   |
| 1691 | Innocenzo IX   |    | ٠ |   | ٠ | ٠ | 1591 |   |
| 1592 | Clemente VII   | I  |   |   |   |   | 1603 |   |
| 1608 |                | ٠  |   | ٠ |   |   | 1608 |   |
| 1605 | Paolo V .      | ٠  |   |   |   |   | 1621 |   |
| 1621 |                | •  | ٠ |   |   |   | 1623 |   |
| 1623 | Urbano VIII    | ٠  |   |   |   |   | 1644 |   |
| 1644 | Innocenzo X    |    |   |   |   |   | 1655 |   |
| 1685 | Alessandro V   | П  |   |   |   |   | 1667 |   |
| 1667 |                | ٠  |   |   |   |   | 1669 |   |
| 1670 |                | ٠  |   |   |   |   | 1676 |   |
| 1676 | Innocenzo XI   |    |   |   |   |   | 1689 |   |
| 1689 |                |    | ī |   |   |   | 1691 |   |
| 1691 |                | I  |   |   |   |   | 1700 |   |
| 1700 |                |    |   |   |   |   | 1721 |   |
| 1721 |                |    |   |   |   |   | 1724 |   |
| 1724 | Benedetto XI   |    |   |   |   |   | 1730 |   |
| 1730 |                |    |   |   |   |   | 1740 |   |
| 1740 |                |    |   |   |   |   | 1756 |   |
| 1759 |                |    |   |   |   |   | 1700 |   |
| 1769 |                | V  |   |   |   |   | 1774 |   |
| 1775 | Plo VI         |    |   |   |   |   | 1790 |   |
|      |                |    |   |   |   |   |      |   |

| 1800 | Pio VII      |  |  | 1823 |
|------|--------------|--|--|------|
| 1623 | Leone XII    |  |  | 1829 |
| 1829 | Pio VIII     |  |  | 1831 |
| 1632 | Gregorio XVI |  |  | 1846 |
| 1846 | Pio IX.      |  |  |      |

Roma è divisa in quattordici circondarj, I di cul nomi sono: Montl. Trevi. Colonna, Campo Marzlo, Ponte, Parione, S. Eustachio, Pigna, Campitelli, S. Angelo, Ripa, Regolo, Trastevere e Borgo: ma siffatta divisione riesce di debole soccorso al vlagglatore per orizzontarsi la guella citlà: per dargli adunque un miglior punto d'appoggio, incominceremo la nostra descrizione di Roma coll' Indicare la forma e la posizione attuale delle sette colline sulle quali è costruita l'antica Roma, non che i cinque monticelli compresi nella nuova città.

### COLLINE DELL'ANTICA ROMA.

IL MONTE PALATINO. Se si presta fede alla tradizione, fu su questa collina che da Evandro venne fondala uua città cul pose il nome di Pallanzio. che era quello della città donde veniva. Tale denominazione fu cangiata In quella di Pallanzio da cul , per contrazione, derivò finalmente quella di Monte Palatino, Questa collina ha la forma di un trapezio del perimetro di 6400 piedi romani; la sua elevazione al disopra del livello del mare è di 38 metri. I confini di questo colle sono segnati dalla chiesa di S. Anastasla, dal Circo massimo, dall' Arco di Costantino e dalla chiesa di S. Maria liberatrice. Romolo pose quivi le fondamenta della sua città, e questo primo recintonon fu ampliato se non quando si resenecessaria una tale misura a cagione del ratto delle Sabine.

Il plu notevole edificio è la villa chlamata Mattei, ora Mills, Questa villa è costruita sulle rovine della casa di Augusto: in una delle camere terrene sl vedrà con placere un portico sostenuto da quattro colonne di granilo bigio, ed ornato di pitture a fresco di Raffaello, rappresentanti Venere e delle Ninfe. Queste pitture avendo molto sofferto furono ristaurate sotto

l'immediata direzione di Camuccini. Nell' unilo giardino esisiono ancora gli avanzi di un vasto cortile oblungo, che serviva altre volte di palestra agli alteti.

IL MOSTE CAPTOLISO. VI si glunge per mezzo di nna gradinata che conduce pure all'intermontium, di cui è formata oggi la piazza del Campidogilo. Su questo colle, asinistra, sivecia chi candidogilo. Su questo colle, asinistra, sivepidogilo di il tempio di Giove Capitolino, costruiti ambidue da Tarquino Prisco. Sulla vetta, ma a destra, si distingue il vasto paiazzo Caffarella, poce distanza dei quale si vede la Rupe Tarpea lanlo feconda d'interessant i rimembranze.

I. MONTE QUARNALE, che Venne așgiunto a Roma da Numa Fompilio,
successore di Romolo, s'innalza a sinistra dei Monte Capitolino. Numa
vi aveva fatto costruire un palazzo;
questa collina prendeva nome dai
tempio di Quirino che ne faceva il
principale ornamento, oggi vienchiamata Monte Cavallo, come la piazzo
collina s'innata il palazzo di S. S.,
per cui venne chiamato palazzo Quiritanie.

IL MONTE CELIO è la plù irregolare e la più lunga delle sette colline di Roma, avendo essa 16,000 piedi romani di circonferenza, e 43 metri di altezza ai disopra del livello del mare. Vedesi su questo colie i' Arco di Dolabcila e Silano e gli archi in ruina dell'antica Piscatoria o mercato del pesce del Romani, i quali archi s'appoggiano, a guisa di contrafforti alia chiesa di S. Giovanni e Paoio. Ii giardino ch' è superiore alla chiesa, trovasi costruito ai disopra del Vivarium o serraglio per le fiere quando servivano pe'giuociti dei Colosseo, Nei giardino sottoposto si ammirano ancora je arcate magnifiche di travertino, simili a quelle del Colosseo, c che facevano parle del palazzo costruito al disopra dei Vivarium. Quivi era la Reggia e non già la Curia Ostilla , vale a dire il palazzo di Tuilo Ostilio, di cui di stilic elrusco, che sostiene il primo piano della torredella chiesa. In una delle logge ancora esistenti del Vivarium fu chiuso S. Ignazio vescovo d' Antiochia, condannato al ieoni del Ciolosso dall'imperatore Trajano. Sotto Il Vivarium si trovano grotie curiosissine, massiane per l'effetto che vi producono le flaccole, rifietto della consultata della consultata di presenta della consultata di presenta di consultata di presenta di presenta di condocti il condannati.

I. MONTE AVENTION prende II nome dair red 'Alba Avenlino, il quale, avendo trasferilo su questo colle gilabitanti di molte città tatine distrutte, yl fupoi sepolto più tardi. Il Monte Aventino fu riunito a Roma da Andmario successore di Tulio Ostilio. Quesia parte delia città ciunsi intieramente deseria; y vi si corgono soltanto dei giardini, ed aicuni avanzi che indicano una passata magolficenza.

Mostr Esquisso. Dall'alio del Campiloggilo o is seorge a sinistra al di la del Colosseo, ed appartiene alla parte deserta di Roma. Questo oltre in compreso in Roma antica da Servio Tullio, e la magnifica basilica di S. Maria maggiore, che s'innatza ne'suoi dintorni, è la sola che in parte lo priva della sua mudità.

MOTE VININALE. È questa l' utilina delle sette colline di Roma antica, ed è siluata, come il precedente, nelia parte disabitata della citta, in cui fu esso pure compreso da Servio Tullio. Testimoni irrefragabili di sua antichita sono ie Terme di Diocleziano.

Il recinto di Roma non fu limitato alie sette colline di cui abbiamo fatto parola, ma col tempo altre pure vi furono aggiunte successivamente.

MONTE GIANICOLO. Esso fu congiunto alla città per mezzo di un ponte, detto Sublicio, e gettato sui Tevere per ordine di Anco Marzio. Questo colle è il più aito di tutti quelli di Roma.

Il recinto di Roma moderna racchiude pure ii

u dire il palazzo di Tullo Ostilio, di cui Monte Pixcio, che s' innalza a selsarebbe un avanzo la parte del muro del monte Quirinale. In oggi queslo colle trovasi nella più felice situazione, vi si giunge dalla parte della piazza del Popolo, e lo si vede dominare a sinistra la via deconduce alla piazza di Spagna. Per ordine di Napoleone questo colle tu convertito in ameno luogo di passeggio, e si può anche recarvisi per la balauna della piazza di spagna. Per ordine transpa e mette capo alla chiesa della Trinità de'Monti. Al monte Pincio fa corona la villa Medici, di cui più inmani dareno la descrizione a descrizione de descrizione.

MONTE CITORIO. È quesla una collina o un rialzo artificiale di terreno prodotto dall'accumularsi delle rovine di un antico teatro chiamato d'Attllio Tauro. Questa collinetta, che dei resto nuita presenta di notevole, è oggi siluata nel centro della città.

Movrs Tssracco, Trovasl questo monte situato in quella parte di Roma ove il Tevere esce dalla città, vale a dire nella parte meno abilata di essa. Dall'allo di questa collina la vista abbraccia un vasto orizzonte, si discerne il corso del Tevere, Roma antica e le camparge che la circondano.

Monte Varicano, il nome di questo monie sembra essere una corruzione della parola lalina Valicinia o oracoli. È nolo infalli che su questa collina si rendevano gli oracoli allorchè essa apparleneva agli Etruschi, al quali fu lolla da Romolo. Oltre le colline da noi citale, ne esisiono due altre chiamate

MONTE SACRO E MONTE MARIO. Il primo si scorge fuori della città sortendone dalla porla Salaria; il secondo s'innalza esso pure fuori di città dalla porla S. Pietro.

Coxo. È questo Il nome che, nella maggior parle delle grandi cillà d'I-talla, ylen dalo alia via più bella e più frequeniala. Il corso di Roma siestende sopra una linea rella di mezza lega di lunghezza; d'ambi i lali va adorno di eleganti editaj, e principalmente in questa ma lamone luogo fra desarra di mano luogo da la della del corso al estende la via del Babrado del corso a lestende la via del Babrado del corso si estende la via del Babrado del co

buino, la quale mette capo alla piazza di Spagna ed al monte Quirinale; sulla destra trovasi la via della di Ripetta.

#### PORTE.

Quantunque quasi tutte le porte presentino aicun che di notevole, clteremo soitanto le principali.

PORTA DEL POPOLO. FU essa Innalzala nel 403, allorché dall'imperatore Ouorio furono ricostruile le antiche murs. La porta antica, che già esisteva aliora lu quella parte, quantunque un pó più a destra, chiamavast la Porta Fianinia. La porta del Popolo obbe questa nuova denominazione a cagione delta sua vicinanza alla chiesa di S. Maria del Popolo.

Porta Salania. Di uguale origine della precedente, appartiene essa pure a quell'epoca. Per quesla porta entrò Alaricoa i lempli di Onorio, cho ed apoco tempo aveala fatta costruire in sostituzione dell'antica, chiamala Collina di Servio. Da questa porta erano en-rali precedentemente I Galli, ed ebbe essa il nome di Salaria dall'antica vice passava sotto alla suu volta.

Ponta Pta. Quesla appartiene ail'anno 1884, pocca în cui î us solilulta all' anlica che chiamavasi Nomentana per essere sulla via che conduceva a Nomento, piccoia citti altina e distante da Roma dodici miglia. Quest'antica citta altro più nou è che un villaggio chiama lo Lamentana. Il nome attuale di questa porta le fu imposto da Pio IV, il quale nelle parti interne la fece ornare con disegni somministrati da Michel Angelo.

Neil'interno delle mura a destra di quesla porla, si possono vedere gli avanzi dei terrazzo e delle mura di Servio Tuilio. Quivi esisteva altre voite li Campo Scelleralo, iuogo in cui venivano sepotte vive le vestati che avevano infranto il volo di castità.

PORTA S. LORENZO, Come molle altre porte quella di S. Lorenzo fu costruila per ordine di Onorio, nel 405 come ne fa testimonianza l'iscrizione che si legge tutiora. Viene pure chiamata porta Tiburtina, perciè conduce a Tivoli. Vicino a questa porta si vede li triplice acquedotto delle acque Marzia, Teptia e Glulia, sul quale leggesi una iscrizione retaliva al ristauramento di questo monumento sotto il regno di Caracalia. Il pontefice Sisto V approfittò di questo acquedotto per far costruire la fontana Felice di cui parieremo a suo luogo.

PORTA MAGGIORE, Questa porta, fondata dail' imperatore Ciaudio, fu costruita in forma d'arco di trionfo a fine di abbeilire l'acquedotto che in quesio iuogo attraversava la via Labicana. Su questo monumento si vedono tre iscrizioni che indicano la sua fondazione e la sua ricostruzione per cura degli imperatori Vespasiano e Tito. Più tardi questa porta venne chiamata Prænestina. Essa è formata dall'acquedotto di Ciaudio, che aveva per oggetto ii condurre a Roma i'Anio Novo e l'acqua, per tai ragione. chiamata acqua Ciaudia. Il monumento deil'acqua Ciaudia può essere consideralo come uno de'plu magnifici di Roma antica. Fuori di guesta porta a destra esiste ancora in giornata ii canale dell'acqua Alessandrina, che fu condotto nei giardini di Vario da Aiessandro Severo. Nei 1841 vennero aggiunii a questa porta nuovi iavori ed abbeilimenti.

Ponta S. Govanu. È situata presso aila basilica di S. Giovanni Laterano, e per quesia cagione chiamaia anche porta Lateranese. Fu costruita dal pontellee Gregorio XIII in sostituzione della porta Asinaria in oggi chiusa, e che esisievaaliora un po più verso de destra. I lavori di questa costruzione furono diretti dall'architetto Giovanni della Porta.

I viaggiatori che si recano a Napoli per la via di Terracina sortono dalla porla S. Giovanni.

PORTA APPIA O di S. SERASTIANO. La fondazione di questa porta che fu aperta nel iuogo dell'anlica porta Capena deve essere attribulta ad Onorito. Immensamente danneggiata durante la guerra contro i Gotti, fu ricostruita da Belisario; altri ne danno l'onore a Narsete. Essa prese ora li nome dalla chiesa di S. Sebastiano a

cui conduce, e che trovasi circa a due miglia di distanza.

Porta S. Paoto, chiamata anche Porta Ostrass. Al'epoca dell'ingrandimento del recinio della città, questa porta venne sostituita a moite altre che si trovano troppo vicine. In origine essa chiamavasi porta Ostiense perche aprivasi sulla via del porto d'Ostia, ma non lardo ad assumere il nome di S. Paolo per la sua vicinanza con questa basilica.

PORTA PORTAS. Questa pure fu costruita in sostituzione dell'antica porta Portuensis, così chiamata perchè da essa si usciva per andare al porto di Roma. Venne edificata per ordine di Arcadlo e di Onorio, se si presta fede ai tenore delle iscrizioni che ivi si teggono.

PORTA S. PANCALZIO, Chiamala anche PORTA AURELIA O GIANICULENSE. È situata sui monte Gianicolo, e fu costruita dail'architetto Antonio de Rossia posto di un'altra porta gia innaizata da Onorio. Porta essa oggi il nome della chiesa di S. Pancrazio da cui è lontana mezzo miglio.

#### PONTI.

PONTE S. ANGELO. L' imperatore Adriano volendo aprire una comunicazione fra il suo mausoleo ed i giardini di Domiziano fece costruire questo ponte. Esso cangiò più voite di nome; fu da prima chiamato ponte Ailo, più tardi, ponte S. Pietro, perchè conduceva alla basilica di tai nome; in oggi finalmente porta il nome di S. An gelo perche mette capo a quet castetio. Le due siatue di S. Pietro e S. Paoio, che sorgono all'ingresso del ponte, furono erette per ordine di Ciemente VII: la prima è opera di Lorenzetto, la seconda, di Paolo Romano. Le aitre otto statue, che rappresentano angioli , furono aggiunte soltanto nei secolo XVII, come pure il parapetto di ferro, e per ordine di papa Ciemente IX. Bernini diresse in persona tutti questi lavori, e scoipi persino colle proprie mani la sialua deil' angelo che porta la croce.

PONTE SISTO. COSTRUITO NEI 4374 per ordine del pontefice Sisto IV di cui conservò il nome, esso occupa il iuogo di un anilco ponte che sotto git imperatori fu chiamato ponte Gianteoio e più tardi, ponte di Antonino, ed era il primo che fosse stato gettato sul Tevere inferiore; esso fu distrutto nei medio evo.

PONTE QUATTRO CAPI O FABRICIO. Appartiene la sua fondazione all'anno 690 di Roma; conduce all'isola del Tevere e fu costruito da Fabricio, che in aliora era sopraintendente delle costruzioni e delle strade, siccome viene indicato dalle due iscrizioni che si leggono ai due lati degli archi.

Questo ponte fu cosi chiamato a cagione di un'immagine di Giano e di qualtro teste, una delle quali vedesi ancora in giornata. L' isola del Tevere alla quale conduce, ha un origine aiquanto singolare se si presta fede alla tradizione. Si pretende che dopo l'espuisione di Tarquinio Il superbo, il Senalo Romano facesse dono al popolo di tulle le proprietà di quel principe, e che li popolo nei suo sdegno contro il tiranno gettasse nei fiume tutti i covoni che erano stali raccolli nel campi di jui, i quaji si estendevano lungo la riva. Quel covoni erano in si gran numero che, la corrente non avendo polulo trasportarii, si accumularono successivamente sino a formare un'isola, che più tardi venne forlificata con bastioni in pietra. Da quell'epoca essa fu abitata siccome lo è ancora, Gli venne data la forma di un naviglio in commemorazione di quello sui quale nei 464 fu trasporialo a Roma il famoso sernente d' Epidauro, Il quale avendo scelto a suo soggiorno quest' isola la liberò dalla peste colla sua soia presenza. La poppa era raffigurata da un tempio erello in onore di Escuiapio sulla parle inferiore dell'isoia, la prora da uno spedaie che innalzavasl sulla estremila opposta, e un obelisco, che ne occupava il cenlro , figurava l'aibero maestro.

Il prolungamento dei ponte di cui abbiamo fatto parola, e che serve di communicazione con quella parte deila città della Trastevere (ai di ià del

Teverey, è chiamato Ponte Cestio, o ponte S. Bartolomeo. Questo fu co-struito al tempi della Repubblica Romana, ed Ignorasi perché venisse chiamato ponte Cestio, në si hanna maggiori notizie indornoali repoca precisa della sua fondazione. Sembra per o positivo chi egli si si stato ricostruito o per meno casiano, Valentiniano e Valente, come rilevasi dalle due Iserizioni che si leggono sui parapelli del ponte. È pure conosciulo col nome di Ponte Graziano, Ponte Serralo, edi Ponte S. partolome a cagione della Ponte S. partolome a cagione della

vicinanza di questa bastiica. PONTE PALATINO delto PONTE ROTTO. B questo di origine assai remota; ia sua antichità non la cede che al ponte Sublicio di cui prese il luogo, e fu costruito sotto la repubblica. Incominciato nell'anno di Roma 575 dat censore Marco Fuivio e da Marco Emillo Lepido, fu portato a compimento da Scinione l'Africano, e da Lucio Mummio nei 612. Fu questo il primo nonte in pietra che siasi vedulo a Roma, poiche il ponte Sublicio, distrutlo dono l'azione ben nota di Orazio Cocille, era di legno. Nel secolo XIII fu portato via dalle acque del Tevere. e poco dopo venne riedificato: essendosi rinovato questo accidente, it ponlefice Giulio III io fece riparare nel 4546. Gregorio XIII lo fece ricostruire per la terza volta nel 1878, enoca in cui era sialo di nuovo danneggialo dalla violenza della corrente. Si mantenne in pledi sino al 1598, nei qual anno due archi furono porlati via; da quel tempo si rinunzio a riparario.

Postr Mosta. Quantunque costruilo sul Tevere al di fuori della porta del Popolo, questo ponte deve essere considerato come appartenente alia città. Marco Emilio Seauro ne gelta te fondamenta 700 anni circa dopo la monre di Ponte Mitivo. A piccolissima distanza da questo ponte avvenne la famosa battagita fra Mesenzio e Costanlino. Una parte di esso è anlica, ma l'altra venne di frequente rigata rata e specialment nel secolo XX, epoca in cui i Romani, volendolo adat-iare più convenevolmente alla difesa della ciltà, ne costrussero una parti in tegno e l'altra in pietra viva imitando lo silie e la forma della porzione autica. L'arco di Irionio che ora si vede era in origine una torre, es volto la direzione dell'architetto Potodier. Questo ponte va ornato di qualtro statue.

## PIAZZE, FORI E FONTANE.

Affine di facilitare allo straniero il mezzo di rinvenire tosto la descrizione di quella piazza che potrebbe interessargii più delle altre, abbiamo stimalo conveniente di adottare l'ordine affabetico nella loro classificazione. Queste piazze essendo in numero di 148 , cl timiteremo ad Indicarne le più importanti.

PIAZZA BARBERNI. Del palazzo Barberini, che s'innalza in una sua facciata ed occupa in parte il posto deifrantico Circo di Fiora, prende il nome questa piazza, in mezzo atta quale sorge una bella fontana costruita dietro il disegno del cav. Bernini, e che è gno una conchiglia aperta donde esee un tritone che slancia l'acqua a grande allezza.

Fone BOAND. Così chlamato perchè serve in oggi di mercato de'huoi, è situato verso il Tevere fra il monte Palatino ed il Gampidoglio. Colà innaizavasi un tempo l'Ara Massima, allare che era slato estito ad Cecole in commemorazione della morte di Caco ucciso da questo semi-Dio, siccome è detio netta mitologia, per punirio del Tavergii rubati il huoi. In questo foro fu trova tà la slatua di Probe in bronseso del Campidoglio, Questa piazza è ornata tutt'ora dell'Arco di Settimio Severo.

Piazza Colonxa, Questa piazza trae il suo nome da una colonna di cul va adorna, e che venne tinnalzata dal Senato Romano in onore di Marco Aurelto Antonino, ed affine di perpetuare la ricordanza delle vittorie da esso

riportate nella Germania sopra i Marcomani. I bassi rilievt che adornano in giro questa colonna si riferiscono a queste vittorie. Essa è di ordine dorico, e composta di 28 pezzi di marmo bianco, ed ha 148 piedi e mezzo dt aitezza e 11 di diametro; il suo interno è pralicabile per mezzo di una scata falta a spiraie, composta di 190 gradini che conducono sino alla sommità di essa, sulla quale s'innalza una statua in bronzo dorato rappresentante S. Paolo. Non lungi da questa colonna trovasi pure una gran fontana. I quattro lati di quesia bella plazza sono ornati del pajazzo Chigi, di quelli del principe di Piombino e del Nicolini. e det nuovo edificio in cui sianno gti uffici dell'Amministrazione delle Poste ed un corpo di guardia.

PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO, QUANTUNGUE non mollo grande, questa plazza può dirsi una dette più nolevoll di Roma. Venendo daila gran via del corso, la quale sgraziatamente non arriva sin qui, si giunge alla gradinata che conduce al Campidogtio. Le balaustrate di questa gradinata sono ornate da due leoni di basallo, l quali getiano acqua e sono opera di greco scalpello: sulla parte superiore di essa s'innatzano due statue colossall in marmo rappresentanti, dicesi, Castore e Polluce aventi al flanco i loro cavalli. Queste statue furono trovate sotto il pontificato di Pio IV presso alla Sinagoga e trasferite al Campidoglio per ordine di Gregorio XII. Una balaustrata, sulla quale veggonsi due magnifici trofet di marmo, orna la parte anteriore della plazza, e sovr'essa s' innatzano le statue di Costantino Augusto e di Costantino Cesare, rinvenute sut monte Ouirinale nelle Terme dell'imperatore Costantino. Veggonsi pure due colonne: quella a destra salendo è l'antica colonna migliare che serviva ad indicare il primo miglio della via Appia, ove fu trovata nel 1884. La seconda, che trovasi dirimpetto, fu costruita soltanto per fare pariglia colla prima. Clò che contribuisce maggiormente a fissare l'attenzione sopra questa plazza, si è la statua equestre in bronzo dorato rappresentante Marco Aurello, sola in questo genere che siasi conservala a Roma sino ai giorni nosiri. Essa sorgeva una volta nelle vicinanze di S. Giovanni Lalerano, ma Paolo III la fece trasferire al Campidogito, e collocare sovra un piedestallo di marmo di un sot pezzo, che gla faceva parte di un architrave esistenle sul foro di Nerva. Questa operazione venne dirella dallo slesso Michel Angelo. Oltre i diversi ornamenti da nol accennati la plazza del Campidoglio è circondala da tre notevoli edifizi, e sono: il Museo del Campidoglio, silualo a sinistra della grande scata: Il patazzo dei Conservalori che sorge a destra: (Quivl a deslra si vede un' altra scala che conduce alla Rupe Tarpea, che è ben lungi dal corrispondere atla sua celebrilà. Alfualmente non ha che circa 30 pledi d'atlezza e per meglio vederta conviene portarsi sulla piazza della Consolazione): Il patazzo Senatoriale; passando a lalo di questo edifizlo si discende nel Foro Romano, Lo stranlero che vuol godere della Intiera vista di Roma antica e di Roma moderna, non deve tralasclare di satire sulla torre dell'orologio del palazzo Senatoriale. Datl'allo di essa il di lui occhio abbraccerà un immenso orizzonte, e gli renderà famigliare la posizione del principali edifizi e quella delle sette colline.

PIAZZA DELLA CONSOLAZIONE. È SIluata alquanto al di là ed al disollo del Campidoglio, ed è dominala dalla famosa Rupe Tarpea. Se si eccetiul la chiesa della Consolazione da cul prende nome, questa piazza nulla ha d'imporlante.

PAIZZA DI SPARNA. COSI chiamala a cagione del palazzo appartenene alla corona di Spagna e che sorge in un lato. Questa piazza possatede nel suo centro una bella fontana eseguila diero il disegno di Pietro Bernini, padre del celebre artista di ugual nome. Fo essa innalzala sotto il pontificalo di Urbano VIII e raffigura una barca, che gli fece prendere il nome di barcaccia, il principale ornamento di questa piazza è una magnifica gradinala che conduce sul monte Pincio da lla chiesa della Trinità de'Montil.

Piazza Farrese. La si dislingue per due belle fontane e per molti getti di acqua; suo principale ornamenio è il soniuoso palazzo Farnese da cui prese il nome, e che s'innatza in una facciala di essa.

PIAZZA DI MONTE CITORIO, QUESTA piazza è situala alla estremità detta via che corre a destra della Posla delle lettere, e suo principate ornamento è il patazzo di giustizia. Su questa plazza si vede l'obelisco solare innajzato ad Eliopoli da Sesosiri, e che fu poi Irasporlato a Roma da Augusto, che lo fece collocare nel Campo di Marle ove servi di Meridiana. Nel 1748 fu esso trovalo nelle fondamenta della sagreslia della chiesa di S. Lorenzo in Lucina, ed era rollo in cinque pezzl. Il nonlefice Plo VI lo fece riatzare. Queslo obelisco è di granito rosso 'c coperlo di geroglifici, ed è atlo 81 plede compreso il pledestallo.

PIAZZA MONTANARA. Si vedono in essa gli avanzi del tealro Marcello.

PIAZZA DI MONTE CAVALLO. QUES la plazza è una delle più distinte di Roma, essendo essa circondata di magnifici edifizi quali sono il palazzo Pontificio, il palazzo della Consulla. quello della famiglia Rospigliosi e la chiesa di S. Sllvestro, Quivi si ammirano que'due famosi cavalli conosciuti col nome di Fidia e di Prassilele. Una tale opinione però non è confermata datla dala detle inscrizioni, che non è anleriore al regno di Costantino, il quale arricchi le sue terme con questi due capilavori del greco scalpello. Sisto V II fece poi trasporlare ove si trovano ora. Su quesla plazza vedesi pure un obelisco di granito rosso allo 43 pledi, non compreso il piedestallo, che fu trovato presso al mausoleo di Augusio, cui serviva di ornamento. Pio VII fece pure trasportare nel luogo medesinio una gran vasca di granito orientale grigio di 76 piedi di circonferenza, colta quale si è formata una magnifica fontana. Questa vasca una votta era posta sul foro Romano.

PIAZZA DELLA MINERVA. In mezzo a questa plazza sorge un obelisco egiziano che fu trovalo nel 1665 nel giardino del convento dello della Minerva. Il pontelle a lessandro VII lo fece innaizare su questa plazza, e late operazione fu diretta dal cav. Berni. i. Questo cetebre architeito lo pose sul dorso di un elefante di marmo, che fu scolpilo da Ercole Ferrata.

Piazza Marrsi. Questa piazza glace în l'isola del Tevere ed il Campidoglio, sul posto glà occupato dai circo Flaminio, costrulto dietro l'ordine del Console di questo nome, il quale mori atla baltaglia del Trasimeno, e che fece pure costruire la via Flaminia. Poco discosta innalzavasi la famosa colonna Bellica, dall'allo detta quale il console lanclava un giavellollo nella direzione del paese cui il Senalo aveva fatta dichiarazione di guerra.

PIAZZA NAVONA. Di tulte le piazze di Roma è questa la più vasta, e siede essa pure in primo rango a cagione degli oggelli che l'adornano. Le due estremità meridionale e settentrionale di essa vanno adorne ciascuna di una fontana dovuta a Gregorio XIII. La prima è formata di due vasti bacini di marmo il di cui centro fu pol abbellilo da una scullura del cay. Bernini, rappresentante un tritone che afferra un deifino per la coda: allri Iritoni sorgono sugit orli del bacino e mandano acqua; questi ultimi furono scolpiti da Flaminio Vacca . Leonardo di Sarzana, Taddeo Landini e da Silla. La fonlana posla nel centro della piazza fu costrulta per ordine d'Innocente X, dietro i disegni del nominalo Bernini. È composta di un vasto bacino di forma circolare e di marmo ed avenle 73 piedi di diametro: il centro è occupato da una specie di dirupo, dalle cui aperture scorgesi l'interno di una grotta in cul veggonsi da un lalo un cavallo marino e dall' altro un teone, opera dello scultore Lazzaro Morelli. Questo dirupo, che ha circa 41 piede di allezza, serve di base ad un obelisco di granilo rosso coperlo di geroglifici e di 81 piede di eievazione. Su questa stessa plazza si osserva la bella facciata della chiesa di S. Agnese. Nel giorni di sabbato e di domenica dei mese di agosio, la piazza Navona vien converilia in un lago, ed il popolo accorre a godere di questo spellacolo, e menlre le carrozze circolano in mezzo all'acqua, gil spellatori dalla riva e dalle finestre sono rallegrati dall'armonia di due bande militari poste cotà espressamente per quella circoslanza. Su questa plazza tlensi pure in ogni mercodedi un mercalo considerevole,

PIAZZA DEL POPOLO. Questa plazza è la prima che si affaccia al viaggiatore che entra in Roma dalla parte setlentrionale, ed è situala vicino alia porta dello slesso nome. Giunti in questo luogo si può formare un'idea della grandiosità della capitale del mondo cristiano. La plazza è formata da due immensi semicircoli adorni di statue e di fonlane, e chiusi da quattro vasti edifizi simmetrici. Il centro è occupato da un grande obelisco egiziano coperto di geroglifici e che fu trasportato a Roma da Ellopoli, città del Basso Egillo: esso è allo 74 pledi, non compreso it piedestallo. La nuova architellura della piazza del Popolo è dovula al cav. Valadier. A sinistra di questa plazza si vede il giardino pubblico di Monte Pincio; dal centro di essa la vista scorre sulla via lunga e dritta del corso; a destra si svolge ia via Ripetla, ed a sinistra vi è la via del Babbuino per nulla inferiore atle due precedenti.

Piazza Di Pierra. Siluala in vicinanza alla piazza Colonna è la prima che i viagglatori sono costretti a vedere, perchè ivi sono gli ufizi della Dogana. Questo edifizio fu costruito sulle rovine del templo consacrato ad Antonino.

PILEZ DI PASQUNO. Quesla piazza di piccosa dimensione è così della da un'anilea statua danneggiata dal tempo, e che si vede tutt'ora sopra un piedestallo posto all'angolo del parazzo Braschi. Questa statua è conosciula coi nome di Pasquin di cui di cui del principale consisteva a segliar satire contro gli individui che passavano dinanzi alla sua bollega alla sua roma di para alla sua bollega alla sua porte presenta del cui di cui di

Piazza delle quattro Fontane. Quesio è il punio convergente di più vie, che vanno a meller capo alla vetta del monte Ouirinale. In questo luogo I si gode di una pittoresca prospettiva.

PIAZZA DELLA ROTONDA. Quivi si vede l'edifizio antico meglio conservato, vale a dire it Panteon. Questa plazza era una volta affatto ingombra di rottami, ed il pontetice Eugenio tV la fece sgombrare senza però farla livellare, ciò che nuoce non poco al magnifico monumento di cui va ornata.

La fontana che s'innalza dinanzi al Panteon è coronala da un obetisco di granilo rosso e coperto di geroglifici, che fu Irovato allorchè si scavarono le fondamenta della chiesa di S. Maria sulta Minerva. Si suppone che questo obelisco abbia appartenuto a qualche templo d'Iside o di Serapide, il ponteffee Paolo V lo aveva fatto innatzare altrove, ma Gregorlo XI gludico più convenevole farlo servire di ornamento alla fontana del Panleon.

FORO ROMANO, Troppe sono le rimembranze che un tat tuogo richiama atla memorla, perché it viaggiatore non vi si trattenga per qualche tempo. Indipenden lemente dall'interesse non disgiunto da questo nome tanlo celebre a buon diritio, vi si scorge un esempio parlante delle vicissttudini alle quali va soggetta l'esistenza dei popolt e delle nazioni. Quesio foro, che fu il teatro di lanti gloriosi eventi, questo foro da cui Cícerone scagilava i fulmint della sua eloquenza, trovasi in oggi avvitito del parl tanlo pel suo nome che per la sua destinazione. Il foro è ora chiamato Campo Vaccino ed è luogo di stazione pel buol e pel bufati che servono a trasporlare a Roma i commeslibili, il fieno e la paglia. È bensi vero che in origine, cioè atl'epoca in cui Romolo sottoscrisse Il Irattato di ace con Tazio, li foro serviva di pub-

blica plazza e di mercalo; ma più tardi ebbe più nobile destinazione. Era situato tra it Campidoglio ed ii monte Palalino, ed aveva la forma di un rettangolo oblungo, la cui lunghezza era dl un terzo superiore atta larghezza. Era già circondato da un porticalo a due plant che gli dava una forma regolare, ed ii jerreno del porlico veni-28\*

va distribulto in camere destinate aall uffici della percezione delle lmposte. Daremo a suo luogo la descrizione degli edifizi anlichi che ornavano Il Foro.

PIAZZA SCIARRA, Quesio nome vien dalo a cerla parte della via del Corso a cagione dei grandioso palazzo Sciarra che ne forma l'ornamento. Parleremo a suo luogo di questo palazzo. PIAZZA DI S. PIETRO IN VATICANO. Quesla piazza è degna per ogni riguardo di figurare dinanzi al più vasto ed ai più magnifico templo di lutta la cristianità. Essa è di forma elittica e presenta l'aspetto di un anfiteatro; il suo maggiore diametro è di 738 piedì, e l'inferiore di 588. È circondata da un portico semi-circolare, diviso in due ali e sorretto da 284 grosse colonne dorlche e da 64 pllastri che formano tre gallerie semi-circolari. Nel centro della ptazza s'innalza un magnifico obelisco Egiziano tutto di granito. Quantunque ve ne siano a Roma di più grandi e non sla ornato di geroglifici, ha questo il merito di essere il solo che siasi conservalo inliero, perchè non fu mai atterrato. È opinione generale che questo obellsco abbla appartenulo in origine alia città d'Eliquoli d'onde Caligola lo fece trasportare a Roma per ornarne il proprio elreo nel campo del Vaticano. Il posto sul quale sorgeva quesio circo trovasi oggi occupato dalla sagrestia della basillea di S. Pielro, L'aitezza di questo obelisco è di 72 pledi, e ta sua maggiore larghezza di 8 piedì, e quattro pollici. Misurato da terra sino alla sommità della Croce, ta sua altezza totale è di 126 pledt. Sul lato che guarda verso la facciata di S. Pietro e su quello opposto jeggesi la dedica fattane ad Augusio ed a Tiberio dall' Imperatore Caligola, Ponendosi sul segno ovale in pletra bianca. che trovasi fra le fontane e l'obelisco, e gellando lo sguardo sopra uno dei latt del portico, più non si scorge che una sola delle quatiro file di colonne di cul è composio. Le due fontane da noi cliaie non sono prive di

molto nierilo. PIAZZA DI S. GIOVANNI LATERANO. QUO- 550 ROMA.

sta plazza si distende sul limitare delia ciltà e sulla via che guida a Napoli, e urende il nome da Planco Laterano, che quivi aveva la propria dimora. Gli ornamenti di questa plazza sono: La chiesa di S. Giovanni Laterano, il palazzo dello stesso nome, che essenilo stato preda daile fiamme, venne rtedificato col disegno dell'architetto Fontana sotto it pontificato di Sisto V, la bella villa Massimi e la Scala santa. Questa Scata è composta di 28 gradini di marmo bianco provenienti dal nalazzo di Pitato a Gerusalemme. I divoti la salgono la ginocchio, e discendono poscla da una dette quattro scale laterali. Detta Scala conduce ad una cappella sottoti cut altare è racchiusa un' immagine di G. C., alla cinque pledi e che è motto venerata. La piazza dl S. Giovanni Laterano è inoltre abbellifa nel centro dall' obelisco più alto che siavi in Roma.

PIAZZA DI S. MARIA MAGGORE. Queesla pure è ornata di un nobelloco e di una bella colonna coronata da una situate dicila Vergine. Essa prende il nome dalla maestosa basilica di S. Marta Maggiore, che sorge in uno de'suoi lati. Ses i vuoi godere di un bel punto il vista conviene collocarsa nell'ampine dalla proteccionale della proteccionale della principa della proteccionale della Trinità dei Monti.

PIAZZ DELLA TAINITA' DE'MONT. SIlutala in faccia alla chiesa dello stesso nome, è ornata di un obelisco di granito Egiziano di 44 piedi di aliezza uon compreso il piedestalio. Esso è coperto di georgilici, e fu innatziato in questo luogo per ordine del pontelice Pio VI. Da questa piazza la vista spazia su tutta la parte più popolata della città.

Fono Talaiso. Esso fu convertito da questo imperatore in una delle più belle piazze di Roma che gia andava ornala della statu di Trajano; in orgi non irovasì altro che quella colonna tanto giustamente celebre conosciuta sotto il nome di Colonna Trajana, con controlla sotto il nome di Colonna Trajana, che ce tri manga della magnificenza itomana, e quantunque siano decorsi dicassel le secoli dacche fu Innaizata i,

essa trovasi ancora nella sua integrità. Questo monumento non è mirablle per la sua altezza, ma bensi nel bassi rillevi di cui è freglato dalla base sino al capitello: formano Il soggetto di essi la prima e la seconda spedizione di Trajano, le vittorie da lui riportate sopra Decebalo re del Daci , nell'anno 101 dell'era cristiana : si contano lu essi persino 2300 figure d'uomini tutte diverse te une dalle altre ed alte tre paiml, oltre una infinità di cavalil, di macchine da guerra, d'armi, di stendardi militari, di trofei e di altri oggetti, la di cut varletà ecclla una giusta sorpresa. Il disegno di questa vasta composione è di un solo artefice, ma l'esecuzione è dovuta a moiti, cosa facite a supporsi. Il lavoro poi diquesti bassi rillevi è così perfetto che molti artisti celebri di tutte le scuole, e persino Raffaello, vi attinsero i modeili. La colonna Trajana è composta di 34 pezzi di marmo e reca in oggi sulla sua estremità la statua di S. Paolo. La sua circonferenza è di 16 pledi; una scala praticata nell'interno conduce per 186 gradini sino alla sua sommità, da dove la vista abbraccia un vasto orizzonte ed II panorama di Roma antica e di Roma moderna.

Il foro Trajano contiene pure diversi ordini di mezze colonne che già fecero parte della magnifica basilica di Trajano, specie di accademia ove I telterati ed i poeti di quel tempo andavano a recitare I loro componimenti. Questa piazza oggi è quasi per intlero scombrata e circondata di muri.

PILEZ DELLE TENEL ESSA ricevelle in nome dalle vaste Terme di Diocieriano, le quali furono trasformate in luna chiesa posta sotto il patrochio di 
S. Marta degli Angioli. Il papa Sisto V fece innaizare su questa piazza una bellissima fontana, nella cui grannicchia del centro racchiudest ia siatua di Mosè raffigurato nel momento In 
cui stende ia verga sulla rupe per 
farne scaturire l'acqua che deve saziare l'ardente sete degli Ebra.

PIAZZA DI VENEZIA. È SILUAIA IN fondo alla via del Corso, ed è così chiamata a cagione del palazzo ch'era della Repubblica di Venezia e che osgi serve di residenza all'ambasciatore austriaco. Quantunque di piccola dimensione questa piazza si distingue pei soniuosi palazzi da cui è circondata. Gli vien pur dato alle volte il nome di piazza S. Marco a cagione di una chiesa consacrala a quell'avagelista, e che sorge ad un tatol evangelista, e che sorge ad un tatol essa-

FORTANA DI TREVI DELLA VERGINE, COSI vien detta perchè fu indicata da una Vergine ad alcuni soldati cul la sele dava flero tormento; la sorgente di tale fontana è dislante olto miglia da Roma, Marco Agrippa, cognato di Augusto, ne fece condurre le acque sino alle sue terme, ch' erano in vicinanza del Panteon, per mezzo di tubi lunghissimi collocali sotto terra, La facciata che ora si vede di detta fontana è degna di rimarco, e fu erella ai tempi di Clemente XII, secondo il disegno di Nicola Salvi. L'acqua scaturisce dalle sessure di una rupe artificiale, sopra la quale è posta una statua colossale rappresentante l'Oceano, figurato entro un carro in forma di conchiglia e tirato da cavatli e tritoni; fu questa opera di Pietro Bracci. In ciascuna parte laterate avvi poi una nicchia entro cul è cotlocata la statua della Satute da un lato e quella dell'Abbondanza dall' altro, esse furono scolpile da Filippo Valli. Vedonsi inoltre al disonra delle nicchie suaccennate due bassi rilievi, l'uno dei quali rappresenta Marco Agrippa, e l'altro raffigura la giovinetta che indicò la sorgente. Gli autori di quest'ultime scullure furono Andrea Bergonzi, e Giovanni Grossi.

La PONTANA PAGUNA: é situala in Vicinanza del palazzo Farnese, al di là del Tevere; e trac la sua denominazione dalla così della Acqua Paola che serve ad atimentaria. È la più grande de la più abbondante di tutle le fontane di Roma; fu costrulta nell'anno 1623, mentre regnava il pondefice Paolo V, il quale affidò tale opera agli architetti Giocomi Fontana e Stefano Maderno. Nell'esecuzione di questo edificio si adoperarono materiali che provenivano dal foro di Nerva. Il suo principale ornamento consiste in sei

colonne loniche di granito rosso, ie quali sostengono un attico nei cui mezzo scorgesi una tscrizione, e ai disopra lo stemma del fondatore.

LA FONTANA ACETOSA Îu eretta dietro îl disegno del cav. Bernini nell'anno 1661; sorge poco discosta dalla villa Poniatowski, fuori della porta del Popolo; è una sorgente di acque minerali acidute, dalla quate proprieta prese nome.

LA SORGENTE DI S. GIORGIO merita di essere annoverata per la bontà delle sue acque; è situata in poca distanza dalla Cloaca Massima.

# MONUMENTI ANTICHI.

Cominceremo la descrizione del monumenti anticht col condurre il forestiere in primo luogo al Foro Romano, il di cui nome sollanto riassume, direbbesi, l'Intera storia di Roma. Da quel punto, scendendo i' ampia gradinata del Campidoglio, frovazi incondato dagli anti il maneri sognito conducti, per et un lempo lu Roma, si recano d'ordinario, molte volte a visitare questo luogo; noi pertanto ne faremo una esatta descrizione.

Come si ebbe già occasione di dirlo partando dei Foro moderno, il Foro Romano venne creato ad uso di mercalo e di riunione popolare, e fu la prima plazza che esistesse in Roma a tale uopo. Il suo nome deriva da due parole latine che significano portare a vendere. Tito Livio e Dionigi di Alicarnasso assicuravano che il Foro esisteva fra it monte Palatino e it Campidoglio, e fanno risalire la sua origine sino all'epoca della conclusione della pace tra Romolo e Tazio. I confini che più comunemente vi si attribulscono sono: l'Arco di trionfo di Settimio Severo, la chiesa della Consolazione; quella dl S. Teodoro e l'angolo che si formerebbe se si tirasse una ilnea dalla chiesa suddetta agli alberi del passeggio pubblico, e di la tornando verso l'arco di Settimio Severo, di modo che il tempio di Antonino e Faustina rimaneva al di ià del suo recinto. Quantunque le devastazioni dei barbari che piom- i barono successivamente sopra di Roma, con Alarico, Genserico ed Attila, avessero già spogliato in gran parte il Foro della sua magnificenza primitiva, pure erangli ancora rimasti i suoi antichi confini e la sua destinazione originaria, come lo prova la colonna di Foca. La totale sua distruzione non avvenne che nel 1084; nell'occasione che i Romani essendosi sollevati contro Gregorio VII. questo papa chiamò in soccorso i Normanni, i quali entrarono in Roma guidati da Roberto Guiscardo, e posero a juoco ed a sangue tutta quella parte della città che stendesi tra la basilica di S. Giovanni Laterano ed Il Campidogllo, Dipoi nel secolo XIII furono distrutti tutti gli antichi edifici da Branca Leone, il quale volle per tai mezzo togliere al ribelli qualunque rifugio. Dopo quell'epoca fatale il Foro non è altro che una piazza descria destinata all'ignobile uso che accennammo qui sopra, e chiamasi Campo Vaccino.

Scendasi dunque la gradinata del Campidoglio, seguasi l'antica viatrionfale e si giungerà all'

ARCO DI SETTIMIO SEVERO: Il quale fu costrulto nell'anno 206 dell'era cristiana per comando del Senato e dei popolo romano, che vollero perpetuare in esso la memoria delle vittorie riportate da Settimio Severo, Antonino Caracalla e Geta, figli di lui, contro dei Partt, degli Arabl ed altri popoli deil'Oriente. I tre archi danneggiati dal tempo sono di marmo. Abbenchè l'insieme di quel monumento sia incontrastabilmente di buon disegno. pure si scorge nell'esecuzione un principlo di decadenza dell'arle. Alioraquando Caracalla divenne fratricida coll'uccisione di Gela, fe' cancellare li nome della sua vittima dall' iscrizione di quell'arco, siccome altrove. Havvi un' altra iscrizione nella quale si legge che siffalto monumento era rimasto coperto persino a mezzo e più della sua elevatezza, e che Pio VI lo fece completamente sgombrare.

Nella chiesa di S. Adriano, la quale s'innaiza a sinistra di detto arco, scorgousi ancora gli avanzi della basilica di Paolo Emillo. Le colonne di sipgolare beliezza in marno grigito violaceo, che appartene vano a quell'udficio, servirono per ornamento della chiesa di S. Paolo; ma poi rimasero distrutte dall'inecndio nell'anno sess, che consumò quel templo. Rimangono però ancora, orgetto di ammirazione, le sue porte di bronzo, serbate nella basilica di S. Giovanni Laterato.

La Grecostasia. Di questo antico edificio vedonsi ancora tre colonne scannellate di ordine corinto, ed i loro architravi. Queste colonne e quelle dei Panteon vengono risguardate come i modelli migliori di ordine corinto. Infatti, tanto gli antichi scrittori, come il frammento dell'antico piano di Roma che esiste ancora al Campidoglio, fanno menzione di cotali avanzi del Panteon e della Grecostasia, il quale edificio venne appositamente costruito per ricevere gil ambasciatori stranieri sino al tempo di Pirro. Nei secolo di Piluio codesto fabbricato era notevolmente decaduto dal suo splendore antico; ma Antonino il Plo lo fece rislaurare con magnificenza.

TEMPO DI CIOVE TONATTE. FU CETICIO PER OFFICIALI DE L'AUGUSTO, UN CALLE DE L'AUGUSTO, MENTE VIAGGIAVA DE L'AUGUSTO, MENTE VIAGGIAVA DE L'AUGUSTO, MENTE VIAGGIAVA DE L'AUGUSTO, DE L'AUG

lungi da que'pochi avanzi del templo della Fortuna di cui si fece menzione quisopra. Nel terreno che riusciva davanti questo edificio scopronsi ancora delle porzioni di pavimento formato en del pezzi di lava basalica di sagoma poligona, il quale pavimento el rapartenevà all'antica strada del cilvo Capitolino. Fu disotterralo per cura del conte Funchal. A sinistra dele predette rovine si notano quelle del

TENDIO DELLA CONCORDIA. Il quale edificio fece costruire Camillo in comincinorazione della pace conchiusa tra i patrizi ed ll popolo. In alcune circostanze il Senato ivi tenea le sue sedute; si fu entro quel recinto che Cicerone radunò I Senatori per pronunclare la celebre di lul accusa contro Catilina, Tiberio e Vesnasiano fecero ristaurare il detto templo. Al secolo VIII lo sl riuni la parte alla chiesa di Serglo, Nell' epoca della conquista di Cario V tanto il tempio come la chiesa di Sergio erano a tale grado di distruzione, che non se ne rinvennero le fondamenta che in occasione degli scavi praticativi nel 1817.

CURIA OSTILIA. Monumento destinato alla riunione del Senato e di cul la facciata era rivolta dalla parte del Campidoglio, S' intitolava dal nome del suo fondatore Tullo Ostllio, re di Roma. Non se ne vedono niù che alcuni frammenti situati presso la chiesa di S. Maria Liberatrice. Narra la storia che dall'alto dello scalone della Curia fu precipitato Servio Tullio da Tarquinio, L'intero fabbricato divenne preda delle flamme al templ di Cicerone; Augusto lo fece ricostrulre e gl'impose il nome del suo padre adottivo Giulio Cesare, Comunemente la Curla Ostilla vlen detta templo di Glove Statore; ed alcuni autori credono anche fosse un templo dedicato anticamente a Castore e Polluce.

Fra la Curia Ostllia ed i Comizj era anticamente il famoso

PICES RUMINALIS, sotto del quale pretendesi che Remo e Romolo venissero allattali. Egliè inoltre in quele vicinanze che vedesi l'unica colonna antica che sia rimasta ancora eretia, ed è ia

COLONNA DI FOCA, la quale innalzasi sul Foro Romano. Egli è fuori di dubbio che codesta colonna appartenne in origine a qualche edificio costrulto al tempi degli Antonini, da dove probabile che Smaragdo l'abbta tolta. Essa è di marmo, scannellata e di ordine corinto; la sua circonferenza è di 13 piedi all'incirca ed ergest al disopra di un piedestallo, ti quale ha 10 piedl e 11 pollici di elevatezza. Questo avanzo di antichità fu per assai lungo tempo soggetto di congetture e dissertazioni, e venne creduto attenente ad un templo di Giove; finalmente, per mezzo degli scavi che si eseguirono in Roma sotto il domlnio Francese, si ottenne la certezza che questa colonna, la quale era per metà seppellita, era stata innalzata nell'anno 608 dall'esarca Smaragdo In onore di Foca, imperatore di Costantinopoll. L'iscrizione che vi si legge Indica puranche che in cima di essa colonna era la statua di questo principe.

Nclia chiesa di S. Teodoro si rinvengono ancora alcune iracce del lempio di Vesta; dove le sacerdotesse di quella dea alimentavano perpetuamente il fuoco sacro, e dove serbavasi il Palladio.

Sortendo dalla piazza detta Foro, e camminando lungo il viale di alberi che quivi si trova, giungesi alla

Via Sacaa, cosi chiamata a cagione dei numerosi sagrifici che si esegutrono dopo la pace conchiusa fra Romolo e Tazio, Quesla Via lauto celebre incominciava davanti al Colosseo, pasawa a fianco del tempio di Venenano, costeggiava I tempii di Romolo e Remo, di Antonino e Faustiua, e anciava a riuscire nel Foro passasado solto l'arco di trionfo di Fabio.

Risalendo la Via Sacra verso l'anfileator Irovansi gli avanul dei tempio di Antonino e Faustina. Da quel punto si dipartivano due rami della Via Sacra; l'uno passava dietro la Curia Ostilia e conduceva al monte Palutino; l'altro melteva capo al Circo Massimo. Tornando al tempio di cui si è pariato, esso fu eretto in onore di Faustina per espresso ordine del Senato, e non fu | che dono la morte di Antonino, marito di lei, che nella dedica si agglunse il suo nome a quello della moglie. Di quel monumento esistono ancora due lati della Cella, e 17 colonne di marmo cipollino sormontate del loro architravi, le quali formavano l'interno porticato. Gil altri materiali vennero adoperati nella costruzione della chiesa di S. Lorenzo in Miranda. Le dette colonne vengono considerate, e non senza ragione, come le ptù grandi che esistano di questo marmo, essendo esse alte 48 piedi comprendendo il capitello e la base.

IL TEMPO DI ROMOLO E RIMO SOFGE un poco più innanzi nella Via Sacra. La cella di questo templo fu adoperata nell'anno 327 per la costruzione del vestibolo di una chiesa che S. Fellce III fece innalzare a fianco dei tempio medesimo, e che pose sotto il patrocinio del SS. Cosimo e Damiano.

Questo antico edificio aveva un pavimento di marmo bianco sopra il quale era raffigurato il piano della città; ma ora tale pavimento è annesso allo scalone del Museo del Campidoglio.

BASILICA DI COSTANTINO, Cotall Immense rovine ebbero il nome di tempio della Pace dal XV secolo sino alla metà del secolo scorso. Ma sgraziatamente tale denominazione incertissima può andar congiunta alle tante altre dello stesso genere che sovrabbondano in Roma. Fuvvi realmente in quel luogo un templo dedicato alla Pace, che l'imperatore Vespasiano aveva fallo erigere, ma egil è vero puranco che quel tempio venne completamente distrutto da un incendio che accadde sotto il regno dell'imperatore Commado. Il genere di costruzione di quell'edificio indurrebbe piuttosto a credere con fondamento che quegli avanzi appartengono alla basilica di Costantino. Non ne rimane che la parte settentrionale della navala, che nerò è sufficientemente compita, e può dare un' idea delle grandi dimensioni dell'intero monumento.

Se si prosegue il cammino lungo la Via Sacra, si vedra elevarsi sopra

il suolo alcune vòlte, le quall appartennero al templo di Venere, di cui l'Imperatore Adriano diede il disegno e diresse Inpersona I lavori. Esistono ancora le tracce delle sue fondamenta. Alcuni autori pretesero, ma senza verun appoggio, che quelle rovine fossero di un templo d'Iside e di Serapide, ossia del Sole e della Luna.

Akto pi Tiro. A quest'arco si diede tal nome perche il Senato ed il popolo Romano lo fecero erigere in onore di Tito, figlio di Vespasiano, per celebrare la conquista chei fece di Gerusalemme. È tutto di marmo pentelleo, ed assal uolevoleper l'esecuzione del bassi rillevi che lo adornano.

ARCO DI COSTANTINO, ESSO DUPE VEDne innaizato per ordine dei Senato, che volle ricordare mai sempre le vittorle riportate da Costantino contro di Massenzio e di Licinio. Una grande iscrizione posta sul due finachi dell'arco comprova tali notizie. È situato tra il monte Palatino ed il monte Cello, ed attira gli sguardi tanto per la magnificenza della sua costruzione, come per lo stato di conservazione eccellente in cui trovasi, comparativamente a quanto ci avanza di Roma antica. Vien composto da tre archi, dei quali i due laterall sono inferiori in dimensioni a quello di mezzo. Sul davanti di ciascuna facciata s'innalzano quattro colonne scannellate, d'ordine corinio, e in cima a queste sono del pilastri su cul posano delle statue rappresentanti guerrieri Daci.

Presso l'arco di Costantino vedonsi le rovine della

Merx Subass. Fontana la quale eststeva fino al tempí di Seneca. Cassiodoro afferma che l'Imperatore Domiziano la fece ricostruire con grande magnificenza. Quantunque sia in istato di deperimento le rimane ancora la sua forma primitiva, che è quella di una meta di circo.

I. Conosso. Questo antiteatro vastissimo s'innaiza sullo stesso terreno ov'era primitivamente la Piscina dei giardini di Nerone, vale a dire quasi al centro di Roma antica. Venne costruito per ordine dell' Imperatore Flavjo Vespasiano, al suo ritorno dalla guerra coniro gii Ebrei, neii'anno 72 dell' era cristiana.

Credesi, che il nome di Colosseo derivi daila statua colossale di Nerone. rappresentato in sembianze di Apoilo, che era ivi collocata, sia nell' interno dell'edificio, ossia a poca distanza. Si vuole che detta statua fosse dell'aitezza di 430 piedi. Vespasiano incominciò tale monumento a cui travagtiarono i prigionieri ebrei, ma non venne ultimato che sotto ii dominio di Tito, suo figiio. Aliorquando ne fu eseguita l'inaugurazione, questo principe vi diede, durante cento giorni consecutivi, io speltacolo dei combattimenti dei gladiatori. Accertasi che in quei crudeli divertimenti perirono più di 2000 giadiatori e 8000 bestie feroci. L'anflicatro è composto di tre ordini; dat jato esterno era circuito da una triplice fija di archi soprapposti gii uni agli aitri e separati fra ioro da mezze cojonne che sostenevano ia gran cornice. Ogni ordine comprendeva 80 archi ed altrettante mezze colonne. Ai disopra poi di questi tre vastissimi porticati era un attico adorno di pilastri e cento finestre simetricamente disposte. Lo stile architettonico dei predetti archi varia ad ogni piano nel modo seguente. Al primo piano sono di ordine dorico, ai secondo ionico, ai terzo attico corinto. Gii archi del primo piano erano segnati dai numeri romani ed erano aitrettante porte d'ingresso, daile quali si perveniva, col mezzo di scale interne, ai piani superiori ed aite gradinate, di modo che ognuno poteva recarsi al suo posto senza grave difficoità. Lo siesso vantaggio trovavasi neil'uscita, che riusciva facile da operarsi senza confusione alcuna. Al popolo erano destinati settanta archi: due erano riserbali ai giadiatori, e due all'imperatore col suo seguito.

Comunemente si crede che l'entrata per l'imperatore Tito riuscisse sotto i due archi segnati coi numeri XXVIII e XXIV. Il Colosseo è di forma ovale ji as ua circonferenza esterna di 1641 piede, ne ha 187 di elevatezza. Questo monumento, siccome moili aitri, vedesi danneggialo da unaquan tità di buchi cagionati dail' estrazione delle chiavi di ferro che univano ie pietre', operazione che venne praticata nei medio evo.

Havvi due ingressi per l'Arena di detto edificio; l'uno è di contro al tempio di Venere, l'aitro riesce sul fianco dei monte Celio. Vicino a quest' uitima porta vedesi un enorme sostegno di mattoni, che ii papa Pio VII fece appositamente costruire affine di preservare l'edificio da un diroccamento da quella parte, Nella fabbrica dei Colosseo si adonerarono per materiale enormi pezzi di pietra travertina connessi fra ioro e rattenuti da chiavi e ramponi di ferro che destarono più tardi la cupidigia, come abbiamo detto. Si vuole che quattro anni siano bastati alla costruzione di questo vasto edificio. Nella muraglia che circonda l'arena erano praticate aicune porte difese da inferriata;i giadiatori e le bestie feroci comparivano per di ià. Ai disopra di esse muraglie sorgeva il podio, ch' era un immenso baicone riserbato per l'imperatore colla sua famtglia, i sacerdoti ie vestaij, i senatori ed i magistrati che avevano la sedia curule. Un incendio violentissimo danneggio assai questo monumento sotto ii regno di Antonino ii Pio; ma venne immediatamente riparato. Lo stesso disordine accadde sotio Macrino, e non si penso a rimediarvi che sotto il regno di Settimio Severo. Dono gii uitimi scavi che furono

praticati sotto l' Arena, si trovarono delle muraglie, dei passaggi sotterranei, dei pezzi di coionne, delle scuiture e deije iscrizioni. Una di quest' uitime ci fa conoscere che nell'anno 439 deli'era cristiana, Lampadio, prefetto di Roma, fece riparare ii podio, le sedie e varie porie d'ingresso. Durante la guerra civile che scoppiò nel secolo XIV questo edificio venne taimente devastato, che tutto ii flanco che farebbe ironte alla chiesa di S. Gregorio, cadde in totate rovina. Si profiitò de'materiali tolti a tale sfasciume per erigere varj palazzi; egii è anzi presumibile che simile vandalismo non sarebbesi limitato a ciò, ma che tutto quel grandioso monumenio sarebbe siato invaso dal muratori, se l'interno dell'Arena non fosse stato consacrato al cuito cristiano che gil servi di egida.

Per avere un colpo di vista compieto di quel gigantesco edificio, conviene di salire sino ai luogo dove anticamente dispiegavasl la lela cheserviva a riparare gli spettatori tanto dalla pioggia come dai raggi del sole. Entro quell'ampissimo reciuto potevano capire persino a cento mlia astanti, Chiamavasi anticamente, e lo si chiama ancora Anfiteatrodi Flavio, dal nome dei suo fondalore. Quantunque l Gotti ne avessero già incominciata la distruzione, pure restava ancora intiero nei 1834; ma in queil'epoca Paoio II ne fece estrarre una grande quantità di pietre che destinò alla costruzione del nonte di Ripetta. La Cancelleria, il palazzo Farnese e quello di Venezia furono anch' essi fabbricati con del materiali provenuti dal Colosseo.

La maggior parte dei viaggialori, dopo che hanno visitato il Coiosseo si recano ad esaminare gli oggetti rari, antichi e moderni, che offre li monie Palatino. Colali oggetti sono in gran parte altenenti agli orti Farnesiani, ed alie vigne Palatine. Sarà bene di percorrere quest' utilma per vedervi le novine dei nalezti Imperati romani.

le rovine dei palazzi Imperiali romani. PALAZZI IMPERIALI SON ra il monte Palatino. Egii è sopra di codesto monte che Romoio dimorò come parimente i suol successori fino a Servio Tullio. Dipoi verso la fine della repubblica Catilina, Crasso e Cicerone y'ebbero i ioro paiazzi. Augusto vi ebbe la cuila, ed in seguilo vi fece costruire una sua nuova abilazione, un tempio che dedicò ad Apolio , ed una biblioteca. Quest'uitimo edificio fu notablimente ingrandito da Tiberio e da Caligola, i quali io estesero dal Foro sino al Circo Massimo, e lo congiunsero al Campidogllo per mezzo di un ponte. Nerone diede a cotali palazzi una estensione aneora maggiore, poichè li estese sino ai monti Esquilino e Celio; fu in queli' epoca che impose a questi ii nome di Casa d'oro di Nerone. Questi ampi fabbricati erano adorni di 300 colonne. Ma aliorquando Vespasiano e il di iul figlio Tito vollero erigere ii Colosseo e le Terme di Tito. ne fecero demolire tutta quella parte che stendevasi sopra il monte Paiatino, la quale era la più antica. Settimio Severo decorò ia fronte dei paiazzi imperiali del Settizonio, triplice porticato che serviva di vestibolo, e cotale ornamento venne demolito per ordine dei papa Sisto V. il quale profittò di quelle colonne per la costruzione di varie chiese. I suddetti pajazzi rimasero presso che intieri fino all'VIII secolo, benchè venissero successivamente danneggiati da Genserico e da Totiia. Dopo quel tempo caddero a poco a poco in rovina, ed i loro avanzi sono oggi giorno coperti di eiiera e di viti. Negli orti Farnesiani vedonsi alcuni avanzi della biblioteca, e nella viiia Spada oggi Milis, alcuni altri dei bagni di Livia. Indipendentemente da cotaii oggetti si possono anche osservare vicino al Circo Massimo varie camere sotterranee, e differenti lavori in pietra. Presso la viita sunnominata trovasi l'Ippodromo, ed ii giardino dei Collegio Inglese, il quale contiene aicuni resti notevoli dei palazzi imperiali.

Non dobbiamo qui omettere di indicare aicuni edifici che aitre volte ornavano il Campidoglio.

to the consequence of the conseq

IL CASTELLO (citladella), di cul vedesi ancora una torre quadrata, la quale venne costrulla al tempo di Camillo, è silualo un poco più ai basso dei paiazzo Caffarelli.

Le pricioni Marertine e di Tullio scopronsi dai lato opposto del Campidoglio, su di quei pendio che scende verso li Foro, vicino alla gradinata dell'antica Via Trionfale. Oueste prigioni furono costruite per ordine di Anco Marzio, quarto re di Roma, il quale diede loro il nome di Mamertine. Più lardi Tuilio fe fece ingrandire. Fra quelle mura Giuguria mori di fame, e furono strozzati i complici del cospiratore Catilina. Questo edificio è fabbricato con pietre vuicaniche e sienza cemento, eppure sono due mila e più anni che esistono. Ilavianora una camera, nella quale vedonsi in alcune parti delle lastre in forma retlangota della pietra vulcanica del Campidogilo.

La Scalalle Gescour fu così chiamata perche visi duivano i sospiri ed i gemiti dei condannati; per queila scaa si perveniva alia sommiti dei Poro, ed era da queil' altezza che si precipitavano i cadaveri dei condannati. Nel tuogo di questa prigione vi è ora una chiesa dedicata a S. Pietro, ma sotto ii nome di S. Giuseppe dei Fategnami. Vi si fa vedere ia colonna ove dicesì che questo capo degli apostoli fu annodato, e la sorgente che egli medesimo fece scaturire affine di battezzare li suo custode.

II. TEMPIO DI BELLONA S' Innatza fra il Tevere ed li Campidoglio presso del Girco Fiaminio. I consoli cotà geltavano ta ioro mazza in segno di dichiarazione di guerra.

Un solo edificio esiste ancora in perfetto stato di conservazione, e di interesse, e questo edificio è

IL PANTEON, il quale fu costruito da Agrippa quando fu nominato console per la terza voita, vaie a dire neil'anno di Roma 727, io che corrisponde ail'anno 26 prima deit'era Cristiana. Solto il regno di Tito e di Traiano. essendo questo edificio stato danneggialo da un incendio, venne successivamente rislaurato da Adriano, da Antonino Il Pio, da Settimio Severo e da Caracajia. Tati ristauri furono eseguiti neit'anno 202 deit'era volgare, quando Settimio Severo era console per la terza voita, e Caracaila io era per la prima. Nei passalo questo tempio era più maestoso che non lo sia al presente, giacchè i gradini per li quati si ascendeva al portico erano in numero di sette, mentre ora sono

ridotti a due. Quet superbo porticato ejevasi sopra uno spazio di 103 piedi in tunghezza e 16 in jarghezza. È ornato di 16 coionne corinte in un solo pezzo di granito orientate, aventt 11 piedi di circonferenza e 18 e mezzo di allezza, non comprese le basi ed i capiteili, i quali sono di marmo bianco ed I più beili che ci abbia iasciati l'antichità. Le otto coionne che vedonsi nella facciata sono di granito bigio, meno una la quale fu posta dopo a rimpiazzare l'antica ed è di granito rosso. Queste coionne sopnortano una gran cornice e un frontone, le cui proporzioni sono la una colate armonia tanto ammirabite che difficitmente potrebbet'architettura crearne di più eleganti. La porta grande d'ingresso è in fondo det porticato: je sono rimasti t suoi anticht pijastri. Sopra i due iati di essa vedonsi te inscrizioni di Urbano VIII, le quait indicano ii trasporto dei bronzi, t'uso che ne fece il dello pontefice, e varie attre circostanze.

Le due ampie nicchle che scorgonsi tateralmente erano attre voite occupate dalle statue di Augusto e d'Agrippa, L'interno dell'edificio non è minore per eleganza e grandezza; è di forma circolare, circostanza che fece sostituire it nome di Rolonda ail'antica sua denominazione. Il diametro Interno, misurato entro opera, è di 432 piedi; l'elevalezza del monumento presa dai pavimento fino alla sommità è perfettamente eguale ai diametro; lo spessore detie muragtie che circondano il tempto è di 19 piedi, ciò che porta ii diametro, misurato fuori opera, a 170 piedi. L'aitezza doveva aitre voite essere maggiore, poichè ait'aspetto deile basi delle colonne scopresi facitmente che ii pavimento fu riaizato aitorquando Settimio Severo vi fece eseguire le riparazioni. li tempio riceve la juce da una soja apertura circolare, praticata net centro delia volta, e che ha 26 piedt di diametro. Vi si ascende per mezzo di una scala avente 190 gradini. La tribuna dell'altare maggiore è scavata nello spessore del muro in forma di semt-cerchto ed il suo grand'arco rie-

sce di fronte a queilo della porla d'in- I gresso. Quest' arco viene sostenuto da due grosse coionne scanneilate. Sel cappelle, tre da ciascun iato, ornano il tempio, e queste sono pure scavate nello spessore delle pareti. similmente alia tribuna dell' altare maggiore. A ciascuna di delle cappelle sono due piiastri inseriti nella niuraglia, e due coionne Isolate, d'ordine corinto e scanneliate. I pilastri e le colonne sostengono unitamente una maestosa cornice di marmo bianco, la quaje gira tutt' intorno ai tempio e li di cui fregio è di porfido. Sotto di quest' ordine regna una specie di attico con 14 nicchie ed una vasta cornice suita quale posa la volta principaie. Inframezzo alle cappelle suaccennate, esistono aitre otto nicchie ornate da un frontone, il quale viene sostenuto da due coionne scannetiate, dell'ordine corinto, di marmo gialio antico, di porfido e di granito. Queste nicchie furono convertite in aitari dai cristiani, che ne alterarono alquanto la forma primitiva. Baffacito. trovandosi presso alia morte, indicò egti medesimo la terza a sinistra entrando di cotali nicchte per esser ivi sepollo, lasciò al suol eredi il carico di faria ristaurare, e di far scoipire in marmo da Lorenzello, di jui allievo, la statua della Vergine che vedesi ancora in quella nicchia istessa, e che si conosce sollo il nome della Madonna del Sasso. L'Immortale artista fu seppellito dietro l'aitare net basamento della statua. li giorno 14 settembre 1833, si trovarono colà le sue ossa, e furono ricollocate net medesimo posto il 18 ottobre dello stesso anno, con tutia la pompa e ie certmonie che si convenivano alla circostanza. Non sappiamo tratteneret dail'esprimere qui la nostra amara sorpresa, perchè non sia aucora innaizato un monumento degno dei più grande artista che abbia mai esistito.

Nel passalo estaleva una congregazione annessa a questa Citeisa tulta composta d'architetti, di pittori, dei gruppi d'uomini coi ioro cavalii. sculiori, dei altre persone più o meno celebri nelle arti; di modo che vi si citato, assicura che ia cornice princivedeva una quantita immensa di bu-posta espoporalava molie altre stalue, le

sti e di monumenti (mebri; ma tale coliezione molippicavasi talmente che si fu costrelli a trasportarii altrove. A tale uopo fu secito il Campidoglio, e la traslazione avvenne net 1924. non si serbarouo nel Panteon che le iscrizioni in onore di Raffaello e di Amnibale Carracci; queste si leggono ancora sui talo ov'è Italtare della Madonna dei Saso. Il Panteon e un monumento assai notevole per l'archicettura, l'estensione e l'antichità sua, ma per verità è spoglio di qualstasi ornamento in pittura odi na scultura.

CASTEL S. ANGELO. Augusto aveva fatto costruire sulla riva sinistra del Tevere un magnifico mausoleo per sè ed i suoi, ed Adriano rivalizzando in grandiosità con questo principe, ne fece costruire un altro sulla riva opposta, entro li ricinto del giardint di Domiziano. È presumibile che Adriano abbia voluto, nella costruzione di tale edificto, imitare qualche altro il cui disegne io aveva coipito ne' suol viaggi. Sovra una base di forma quadrata ergevasi una massa rotonda il cui diametro attuale, tuttoche assai diminuito, è ancora di 188 piedt, Se dobbiamo prestar fede a Procopio, l'edificio era în origine ricoperto esteriormente da iastre di marmo di Paros. Ii basamento quadrato era adorno di festoni, e vi si leggevano le iscrizioni funebri degli imperatori che vi erano stati sepoiti. La porta era net mezzo di quella parte del basamento che riesce di fronte alla città, e precisamente in faccia ai ponte dat quaie vi si giunge. Questa porta, rimasta chiusa iungo tenipo, venne recentemente aperta, e fu anche in tale occasione sgombrata moita parte della via che conduceva alle stanze sepoicrali. e melleva capo alla sommilà del monumento. Questa via, In forma di spiraje, consiste in un piano inclinato assai incomodo, il cui pavimento era di mosaico a fondo bianco e del quale esiste ancora una parte. Al quattro angoli del basamento erano collocati dei gruppi d'uomint coi joro cavalii. Lo stesso Procopto, che abbiamo già citato, assicura che la cornice princtquali vennero infrante e lanciate dal l Romani contro | Gotti che assediavano la piazza. Per avere un'idea del merito di quelle statue, e sapere quanto si abbia a dolersi della loro perdita, basterà di rammentare al tettore che il regno di Adriano fu un' epoca floridissima per l'arte della scuifura a Roma, e che ii ceiebre Fauno dei Barberini, li quale trovasi oggidi in Bavlera, è precisamente una di quelle statue che servirono di projettili contro dei Gotti, Codesta statua fu rinvenuta sotio il pontificato di Urbano VIII mentre scavavansi le fosse dei Castei S. Angeio. Egil è probabile che quello straordinario mausojeo rimanesse iniatto sino al tempi di Onorlo, atlorquando per l'ingrandimento di Roma si dovette costruire un nuovo ricinto murato. Nel frattempo trascorso da quest'epoca e la guerra contro i Gotti, di cul si è fatto cenno, ii mausoleo era già stato tramutato in fortificazione, senza però che le si fossero totti i suoi ornamenti. Nel secoto X venne intigramente convertito in fortezza da Crescenzio, nobile romano, da cui prese il nome di Castrum Crescentii. 1 papl Bonifacio IX, Nicola V, Aiessandro VI ed Urbano VIII, accrebbero successivamente le fortificazioni. Quest' ultimo vi agglunse anche le opere esterne, di cui il cav. Bernini fu architetto. Più tardi venne poi chiamato Castel S. Angelo, per la statua in marmo dell' arcangelo S. Michele, scolpita da Raffaele di Monte Lupo, che venne posta sulla sommità. Questa statua di marmo fu posteriormente rimpiazzata da una statua di bronzo eseguita sui modelio di Vanchefeld, per ordine di Benedetto XIV.

Una galleria coperla, sostenuta da archi, che fece costruire Alessandro VI, mette in comunicazione questa fortezza col paíazzo del Vaticano. Per tai mezzo i papi, in caso di bisogno, vi si possono ritirare con sicurezza.

Egli è ordinariamente su questo castello che si dà il grandioso spettacolo det fuoco artificiate chiamato la Girandola, ricorrendo la festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nei

giorni 28 e 29 giugno. Sarebbe difficiie di trovare una situazione più favorevole di quella perchè tutti potessero godere ad un tratio di una cosi bella vedufa.

#### TEMPI.

TENEO DI ANTONYO IL PIO, PIEZZA di Piezra. Il disegno di questo magnifico edificio non inscia alcun dubbio sopra la sua origine. Dalla parte settentrionale ne rimangono ancora undici colonne, e su di esse posa un architrave di marmo bianco. Quest'architrave ed il rimanente della cornice avevano sofferio notabilmente, e Borromini il fece riparare a Succeo, ciò che dided tuogo alla favola che il deto architrave fosse tetti o in con fornano in facciata della Dogana delle mercanzie di letra.

TEMPO DE CERERE E DI PROSERNIA.
Rimane di questo tempio una porzione della cella, costruita con grossi
pezzi di marmo travertino quadrangolari, ed olto colonne del vestibolo
esterno, cinque delle quali si trovano
ora incassate nella facciata della chiecolonne sono di marmo bianco, delfordina compostio, scannella, di
assai distinti che le adornano, provano con evidenza, che quest'edificio fu
innaizato od almeno ristaurato, nel
tempo della buona archilettura.

Traveo ne Excuse Crasnivac, Sono riguardate come avanzi di questo tempio qualtro colonne di tufo, ossi adi pietra vuicanica, i e quali esistono nel convento di S. Nicola del Cesarini. Il delto tempio era stato e-retto da Silia, presso del Circo di Fiamino, il quale sorgeva a poca distanza da quel tuogo. Tale opinione è generalmente accreditata, e pare, con qualitata de la consecución de la credere che tale edificio appartenga realmente est edificio appartenga realmente al tempi della requibilita.

TEMPIO DELLA FORTUNA VIRILE. È questo uno dei tempi più beill e più

Servio Tulijo, sesto re di Roma, it quale riconoscente atia Fortuna, a cui doveva la sua elevazione al trono, da semplice schiavo che egli era stato. to fece erigere sulia sponda dei Tevere, e to intitoio Tempio della Fortuna Virile. Dopo di essere rimasto distrutto da un incendio fu riedificato in tempo della repubblica. È formalo da un jungo quadrato costruito colia maggior economia possibile; allesoché il materiale sono le pietre che somministra il paese. In origine era ricoperto da uno strato di stucco durissimo che dissimulava la porosilà e la differenza del colore delle pletre. Esistono ancora tredici colonne di questo medesimo sasso, delle diclotto che circondavano l'edificio. Ora si turarono gi'intercolonni con muragije di mattone, essendosi convertito li tempio in una chiesa. Le delle colonne sostengono una cornice piultosto belia, di cui però gli ornamenti in stucco venuero assai danneggiati dal tempo. Il tempio posa sovra di un basamenlo elevato che si sgomberò recentemente, ed al quale si saliva per degli scalini junghi quanto il porticalo. Fu consacrato al cuito cristiano sotto il regno pontificio di Giovanni VIII, ma da Pio V în poi è diventato una chiesa Armena.

antichi di Roma. Venne fondato da

Taxrio di Mixava. A questo tempio, già cretto da Pompeo in commenorazione delle sue proprie vittorie, venne surrogata una chiesa che oggi poria il nome di esso, siecome ta piazza ed il convento che sono annessi sila chiesa.

TENTO DI MININAYA MEDICA. L'Interno el questo templo è di forma decagona, ed elevast su di un perimetro di 350 palmi, elacun lato dei decagono aveva una finestra ed una nicchia per statua: la decima nicchia rea suppilla dalla porta d'ingresso. In diverse epoche si trovarono aicune statue fra quelle ruine, e tra le altre quelle di Esculapio, di Pomona, di Adone, di Ercole, di Venere, ec., Ammirasi principalmente una statua di Minerva che lu soprannominala Medica, perchè è rappresentala con una serpe al pie-

di. Per attro non appare quale rapporto siavi tra Minerva e la Medicina, polche il serpente essendo il simbolo della prudenza, è quasi sempre l'attributo di Minerva medesima, come Dea protettrice della città. Pertanto noi crediamo che quell'edificio non fosse nullamente un templo dedicato a Minerva Medica, ma bensi una sala del giardini di Licinio, a cui servivano di ornamento le statue che si rinvennero, li governo aveva deliberato di far rialzare la voita di quelle ruine; e già erasi sui punto di dar mano all' opera, allorche ad un tratto erollarono da sè sole nell' anno 1828. e schiacciarono nella loro caduta I ponti col quati erasi votuto mantenerie.

Templo Di Nerva. Ci viene asserito da Piinlo li giovane che queslo tempio, eretto da Trajano in onore di Nerva, era uno de' più eleganti e sontuosi edifici di Roma antica, così per la sua magnificenza come per la squisitezza della sua architettura e la ricchezza degli ornamenti; eranvi otto colonne sulla fronte ed undicl all'intorno. L'area interna era fiancheggiata da due semi-circoti adorni di nicchie a due ordini, delle quali vedonsi alcuni avanzi. Non rimane più di queilo che direbbesi propriamente il tempio, che una porzione del fianco meridionale dei portico, la quale consiste in tre colonne magnifiche ed un nijastro che sostiene l'architrave, ed tn un frammento della Ceija ch'era di grosse pietre quadrate. Le dette coionne sono di marmo bianco, scanneliate e dell'ordine corinto: hanno 21 paimi di circonferenza e 74 di elevatezza. La facciata di quei sontuoso edificio era rivolta dalla parte del Foro; Il foudo appoggiavasi al muro che cingeva la città, e perciò non era circondato da colonne.

TEMPIODI VENERE. Quest'edificio, basiantemente conservato, vedesi negli antichi giardini di Saltustio.

TEMPIO DI VESTA. Quantunque sia di piccolissima dimensione, rilevast facilmente quale doveva essere la sua magnificenza primitiva, sottanto all'aspetto del muro della Cella circolare, il quale è tuito composto di pez-

zi di marmo quadrati, e connessi così perfettamente che direbbonsi un solo pezzo. Il portico era formato da venti colonne dell'ordine corinto, scannellate, in marmo di Paro: diciannove di esse sono ancora in piedi. S' innalzano basate sovra alcunt gradini, e formano un portico circolare di 231 paimo di circonferenza esteriore. Oltre ia colonna suaccennata mancavi ancora i'architrave, ja vojta, e tutti gli ornamenti che io abbeitivano. Allorquando fu consacrato questo templo al culto cristiano, furono chiusi gi'intercolonnj, ma vennero riaperti recentemente affine di praticare alcune riparazioni. Nello stato che trovasi attualmente produce un effetto bastantemente pittoresco.

TEMPIO DI VESTA SODTA II FOTO ROmano. Prelendesi che questo tempio sia eretto sui posto medesimo ove Romolo e Remo furono Irovati. È un edificio di forma rotonda, oggi consacrato al culto cristlano e chiamasi la ciiesa di S. Teodoro.

TEMPIO DI BACCO, Un altare di forma rotonda stato rinvenuto nel sotterraneo di questo tempio sotto Il pontificato di Urbano VIII, ed una iscrizione greca nella quale viendato a quest'altare li nome di casa di Bacco, finalmente vari aitri oggetti che vennero scoperti nello stesso luogo, non tasciano alcun dubbio sulla vera origine di queti'edificio, il di cui stile. sembra moito antico, È decorato da un portico formato da quattro colonne dell'ordine corinto, scanuellate, e che trovansi attuaimente incassate nel muro della facciata, attesoche questa minacciava di ruinare, e bisognò sorreggerla di contrafforti e turare gli intercolonni.

Abbiamo glá descritti i Templi della Fortuna Capitolina a pag. 332, di Glove Tonante a pag. 332, della Concordia a pag. 335, di Romolo e Remo a pag. 334, di Beilona a pag. 337.

## TERME.

Siccome tale genere di edifici costituisce una parte importante delle ruine dell'antica capitale dei mondo,

perciò crediamo che sarà ulife di porgere al lettore alcune nozioni generali sopra di questi stabilimenti.

Sembra una cosa provata che i Romani, nei primi tempi delia loro repubblica, non avessero altri bagni che queili dei Tevere. A poco a poco le persone agiate ne introdussero nei loro palazzi e nelle loro case di campagna; ma erano di una grande semplicità, polchè non consistevano in altro che in un gabinetto, siccome ci viene narrato da Seneca nella descrizione ch'el fece dei bagni di Literno. Il lusso di cotali stabijimenti non si spiego che verso la fine della repubbilca; presero maggiore accrescimento solto gl'imperatori, e finalmente ai tempi di Nerone divennero del palazzi immensi, nei quali cercavasi di riunire tutto ciò che poteva giovare all'esercizio del corpo ed al sollievo dello spirito. La parola Terme presa nel suo significato più ristretto e rigoroso, significa cajore; dacchè non dovrebbe essere applicabile che ai bagni caldi. Questi vasti edifici possono essere divisi in due parti perfettamente distinte, cioè quella propriamente riserbata per li bagni, e quelia destinata per gii esercizi dei corpo. La parte consacrata al bagni comprendeva le sale chiamate Lavatio e Sudatio, it cul nome solo indica chiaramente la loro destinazione: il vestibolo chiamato Apodyterium: l' Elacotherium o sala destinata a profumarsi; pol in fine tutto ciò che può avere rapporto al bagni. La seconda parte, vale a dire quella destinata agli esercizi del corpo ed al ricreamento dello spirito, componevasi primieramente di un ampio spazio ombreggiato da alberi, il quaje favoriva il passeggio; dello stadio, ossia iuogo scoperto avente da un ialo del gradini per gli spettatori, dove il popolo esercitavasi alia lotta, ai salto, at pugitlato, al disco e ad aitri gluochi; poi eranvi delle Biblioteche e delle sale d'adunanza, ove venivano i filosofi ed i poeti a leggere i loro componimenti; poi infine eranvi le Pinacoteche, ch' erano ample sale tuite oc-

cupate da ogni sorta di oggetti d'ar-

nati questi due edifici, ma preiendesi che vi si prendessero dei bagni caldi.

TERME DI TRAJANO. Se ne DOSSONO scorgere alcune vesligia tra la chiesa di S. Martino e quella di S. Pietro in Vincoli. Quesl'erano quasi contigue alle terme di Diocleziano, ma però si sa di cerlo che non esisteva veruna comunanza tra loro, fuori che quella assai probabile di venire alimentale da un medesimo acquedollo.

Terms ni Tiro. Erano limitrofe allo stesso di lui palazzo, nel quale, secondo Plinio, irovavasi il famosogruppo del Laocoonie, che si rinvenne sotto il ponlificato di Giulio II. Accertasi che nell'epoca del risorgimento delle arti, un numero infinilo di artisli penelrarono nella parte sotlerranea di esse Terme, Raffaello medesinio, dicesi, fu tra loro, e vi scoperse varie sale tanto riccamente ornate di arabeschi, che ne ricavò il bello stile d'ornamenti che ammirasi nelle logge del Vaticano. Come si può ben credere, la calunula non lasciò sfuggire una così buona occasione di spargere il suo veleno; ed infatti non si ebbe rossore di affermare che Raffaello. dopo di avere approfiltato, per proprio conlo, della sua scoperta, fece colmare e turare quel solterranei, affinchè nessun altro polesse recarsi ad attingere alla uredesima origine cul egli aveva attinto. La laisila di tale assersione si appalesa da se siessa, giacche non si può mellere neppure in dubblo che que sollerranel furono accessibili a tutti dono la morte di Raffaello, sotlo il ponlificato di Paolo III, ed anzi più lardi ancora. Le iscrizioni informi, lasciate in quei luoghi da una quantilà di visilalori, ne sono una prova incontrastabile.

In un'epoca più inoltrala que'solterranel caddero poi in dimenticanza, e non vennero riaperti che alla fine del secolo XVIII per cura di Mirri, che volle pubblicare il piano ed i disegni degli ornamenti.

Però l'accesso ne era difficilissimo. ed uua gran parte delle pilture venne distrutia dall'eni ustasta avidità dei videi pezzi inlieri degli ornamenti me- fa sapere che fu erello nei X anno

glio conservali. Un tanto vandalismo venne finalmente arrestato.

In quel tempo si sgomberarono dalla terra varie sale ed oggi il viagglalore può percorrerle liberamente senza incomodo alcuno, siccome può guslare a suo bell'aglo l'effetto originale di quelle nillure nel loro insleme. È cosa dolorosa il dover confessare, che quelle pitture hanno sofferto assal più dalla mano degli uomini che dal tempo.

Le terme propriamente dette, vale a dire la porzione di fabbricalo costruita da Tito, sono pressoché lutieramente distrutte: non ne avanzano che alcune muraglie. Ma si può considerare come appartenente alle Terme di Tito l'edificio che chiamavasi Septisolium, il quale era composto di due plant, e di cui it piano terreno giace tutlavia sotlo lerra. Il secondo piano è diviso in nove scompartimenti o camere. La costruzione di tale edificio è della maggiore solidlià. Le parell sono ornate da bel lavori in mallone. Questo fabbricato è del genere degli edifici che gli antichi chiamavano Piscina.

BAGNI DI PAOLO EMILIO, Pretendesi che gli avanzi di un fabbricalo semicirculare in mattone, che vedonsi ora presso la chiesa di S. Maria in Campo, apparlenessero ai bagni di Paolo Emillo.

BAGNI DI LIVIA. Benchè il vero none e l'uso primitivo delle due piccole camere sotterranee che vedonsi negli orti Farnesiani siano egualmente incerli, pure vengono lali camere indicale col nome di bagni di Livia, Comunque sia esse sono egualmente inleressanti, glacche non si può dubilare della loro antichità, ottrechè contengono delle pillure e delle indoralure di buon gusto alquanto rispetlate dal tempo.

Ollre i gla descritti archi di Seltiinio Severo a pag. 332, di Tilo e di Coslanlino a pag. 334, rimangono ancora da enumerarsi I seguenti:

ARCO DI DOLABELLA E SILANO, QUEsl'arco è costruito in marmo iraverlino. L'iscrizione che vi si legge ancositatori, i quali siaccarono e rapirono | ra sulla facciata dalla parte dell'est ci dell'era volgare, per ordine dei consoll Pubbliclo Cornelio Dolabella e Cajo Surio Silano, sacerdoli di Marte. Nerone si valse di quell'arco per appoggiarvi li suo acquedolto di cui esiste ancora la volla. Credesi che in altri tempi servisse di entrala al Campo di Marte.

ARCO DI DRUSO. La costruzione di questo monumento trionfale venne decretata dal Senato e dal popolo romano, per onorare la memorla di Ciaudio Druso, padre dell' imperatore Claudio. È formato con grosse pietre di travertino, ecceltuata la volta e gii ornamenti, i quali sono in marmo comune, e due colonne di ordine composito che sono la marmo africano. Caracalla profittò esso pure di quest'arco per iarvi passare l'acquedolto, ch' el fece costruire affine di alimentare le sue Terme. Era posto sul lalo della via Appla, andando verso la porta S. Sebastiano. È assai bene conservato; ma le Incrostazioni di marmo che lo ricoprivano scomparvero intieramente.

Anco DI GALLINSO, Verso l'anno 200 un semplice privato, per nome Marco Aurelio Villorto, innaizò questo monumento all'imperatore Gallieno ed a sua moglie Salonina. Questo ci reso noto dall'Iscrizione che esiste ancora. L'architettura, quantunque semplice, è di buon effetto; sorge presso la chiesa di S. Maria Maggiore.

ARCO DI GIANO DALLE QUATTRO FACCE. Di tutti gli antichi archi detti di Giano, che vedevansi ad ogni angolo ed in lutti i fori di Roma, questo è il solo che esiste ancora. Ei prende ii suo nome dall'avere quattro facciate. Deall altri alcuni ne esistevano che ne avevano soltanto due o tre. La loro destinazione era di preservare il popolo dall'ardore del sole oppure dalla pioggia. Quello di cui parliamo attualmente fu espressamente eretto per Il comodo di coloro, i quali attendevano al commercio sul Foro Boario. Non è che da pochl anni, che questo monumento, il quale era sotterrato, venne scoperto e messo nello stato in cul lo si vede attualmente. B costruito con grossi pezzi di marmo bianco: i pila-

siri posano su di un basamento di forma quadrata; ogni facciala presenta dodici nicchie da coliocarvi delle statue, ma non tutte erano aperte. In questo monumento come in motit altri noiansi dei buchi derivanti datl'estrazione del ferri e dei bronzi che servivano alla connessione delle pietre. Affine di restitutre a quest'arco la sua forma primitiva, venne recentemente demoitia una torre di mattogilia Frangipani vi aveva fatto innalzare per servirsene di asilo durante le guerre civili.

Presso di quest'arco vi ha un pas-

saggio che conduce alla CLOACA MASSINA, OSSIG condotto sotterraneo, costruito per lo scolo delle acque e delle immondizie. I Romani sono il primo popolo conosciuto,, che siasi occupato di lal genere di lavoro: ed anche in Roma fu Tarquinio l'antico. Il quale ebbe per il primo l'idea di scavare uno smallitojo principale sotterraneo, al quale mettessero capo una infinita di altri smaltitoi secondari, i quali attraversassero la città in tutte le direzioni. Il nome di Cloaca le deriva da una paroja antica latina che significa purgare o purificare. Dagli avanzi che ancora si scorgono della Cloaca Massima rijevasi che questo canaje era fatto a volta, e che aveva diciotto paimi incirca di altezza. Questa volta è formata da tre filari di grosse nietre di tufo, congiunte di distanza in distanza con altre pietre di travertino, che però non sono connesse con alcun cemento.

Sono trascorsi ventitrè secoli dopo la sua costruzione, e pure quel condolto è ancora atioalla sua destinazione, prova solenne della sua solidità. L'acqua argentina, sorgente che prende il suo nome dalla limpidezza delle sue acque, entra nella Cloaca vicino alla chiesa di S. Giorzio.

ALCO DI SETTINO SEVENO IN Velabrio. La lunga iscrizione antica che esiste ancora sopra quest'arco ci rende noto che fu eretto da mercanti di bestiame del foro Boario in enore di Settimio Severo e di sua moglie Giulia e di Cargalia, Ques'arco è in piccole dimensioni; è di marmo blanco, di il forma quadrala, e non ha che una sola apertura. Da un lato dell' iscrizione vedesi un Ercole, ciò che fa supporre con qualche fondamento, che dall'altro lato, il quale è ora riosseratio nel muro della chiesa di S. Giorgio, vi fosse un Bacco per riscontro. È noto che Bacco era la divinità tutelare della famigita di Sellimio Severo.

ARCO DI PENTANIO. L'unione dell'antico muro del foro di Nerva, con quello del foro di Cesare e di Augusto, forma il passaggio di quest'arco, il quale non ha altro merito che la sua antichità.

## TOMBE E MAUSOLEI.

MAUSOLEO DI AUGUSTO, Queslo monumento fu innalzato da Augusto medesimo tra la via Flaminia e la riva det Tevere nell'anno 27 dell'era volgare, dopo aver dichlarati di pubblico dominio i boschi e i passeggi vicini, Ora non ne resia che il nucleo del basamento, spoglio però dei suo conlorno di marmo. Intorno a questa massa circolare erano disposte le sianze sepolerali nel numero di tredici, non compresa quella che dava ingresso all'interno. Un'ampia sala rotonda di 430 piedi romani di diametro, sormontata da una volta che nella parte esterna era adorna di alberi, occupava Il centro del monumento. Questa volta è caduta, e nella sua rovina ha formato una specie di terrapieno intorno a cul furono costruiti verso la fino del secolo passato del glardini e delle logge di maniera che la sala centrale trovasi convertita in una specie di anfileatro, nel quale si danno varj spellacoli, come fuochl artificiall, ec. Le sianze sepoterali sono ora destinate all'uso it plu Ignobile, poiche servono per scuderle. Questo luogo vien oggi denominato anfiteatro Corea.

TOMB. DI CAIO PUBLICO BIBULO. CIAjo Pubblicio Bibuto oltenne dal Senato, per il solo suo merito, la concessione del terreno sopra il quale ergesi
quest'antico monumento sepoterale.
Tanto el reca a nolizia l'iscrizione che
leggesi sulla tomba siessa.

Questa tomba è situala a sinistra delta saitia di Marforio, e si può consideraria per una delle meglio conservate e delie più distinie. Era composia di travertino ed ornala da due piastri di forma piuttosobi izzarra, poi chè il toro diametro s'andava diminuendo insensibilmente dal mezzo sino alla sommità. Detti pilastri servivano di apoggio ad una cornice assai rimarchevole per bellezza e grandiosità. Il monumento era composto di due plant; ma il primo è ancora intieramente sepolto.

Pinames sproceaux pi Cao Gestrio. Una lestraine scopiale acteriormente su questa piramide c'insegna che fu innatzata per adempiere un voto eapresso da Cajo Cesito nel suo testamento, bramando egli che le sue ceneri fossero ivi deposte. Questa magoliare e simile a quette dell'Egitto, venne fabbricala in 330 giorni.

Cotale massa enorme è intieramente ricoperta da lastre di marmo blanco, e conla 164 paimi di altezza sopra 450 nella sua più grande larghezza; posa su di una base di travertino alta quattro paimi. La volta e le pareti della stanza sono adorne di figure eleganii, di viltorie, di molti vasi e di altri ornamenti, i quali per sventura risentirono assai l'ingluria del tempo. La piramide essendo stata anch' essa danneggiata dal lempo. venne riparata per ordine di papa Alessandro VII, ed allorquando si abbasso il terreno, il quale in alcuni luoghi ricopriva la piramide sino a 24 palmi di allezza, si trovarono due capilelli di bellissimo tavoro, e due piccole colonne scannellate in marmo, che furono collocate sugli angoli della piramide dalla parle occidentale.

COLEMBAN OSSIA TOMER DI LUCIO A-RENEO. Sono posie Irri la Minerva Medica e la porta Maggiore. La prima di queste tombe equella del console Lucio Arunzio, It di cui nome figura al disotto della porta d'ingresso ch'egli medesimo aveva fatto costruire da'suoi liberti.

Questa tomba si compone di due piccole camere che sono ora solterra. L' una non racchiude altro che delle celle cenerarie, e nell'altra rimarcansi alcune pitture e varie figure in stucco.

Cola presso vedesi ia seconda tomba, la quale si compone di una sola stanza disposta secondo l'uso di al-

cune famiglie piebee.

TOMBA DEGLI SCIPIONI. Fu nel 1781 che si scopri questo celebre monumento. Era formato da due piani: il primo è scavato nel tufo, e del secondo nulla pressochè ne rimane, che era adorno di mezze colonne toniche. Oggi si discende nel plano inferiore per mezzo di un sentiero scavato nel tufo, ed il primo monumento che si presenta alia destra è quello di Pubblio Cornello Scipione, c dopo di avere visitate quelie tombe, e letti gli epitafii che le coprono giungeremo all'antica porta del monumento formata da un arco alquanto rozzo sostenuto da pilastri di marmo. Quesia porta dava su di una strada di comunicazione tra la Via Appla e la Via Latina, La tomba degli Scipioni è notevoltssima nella sua nobile semplicità, e merila per ogni riguardo di essere visilata.

TOMBA DI CECILIA METELLA. QUESTO monumento viene enumerato fra i più splendidi e meglio conservati di Roma antica; secondo l'epitafio fu innalzato a Ceclita Metella, figlia di Quinzio Metello e moglie di Crasso, L'edificio è di forma circolare, e poggia su di una base quadrata di allezza inequale, perche fu eretta seguendo le ineguaglianze del terreno. Quello che offre di plù rimarchevole questo monumento sono i pezzi di travertino dai quall è intieramente ricoperto e la rozzezza straordinaria di tutto l'edificio. L'interno presenta una piccola camera, la cul volta si termina in forma di cono; al disollo trovasi la stanza sepoicrale, oggi totalmente softerrata, nella quale sotto il poutificato di Paolo III si trovò il sarcofago di marmo, che quel pontefice fece trasportare nella corte dei palazzo Farnese, dove lo si vede tutt'ora.

TOMBA DI SERVILIO QUARTO. Il celebre Canova avendo falto praticare delle escavazioni nel 1818, scoperse della lomba, che è posta sulia Via Appia a un mezzo miglio incirca di distanza dalla tomba di Cecilia Metella, Tomba di Priscilla, Gli avanzi di

questo sontusos sepolero, esistenti in un vigneto presso la chiesa di S. Sebastiano, furono risguardali per lungo tempo come quelli della lomba degli Scipioni.

La forma di tale edificio ed una iscrizione che vi si rinvenne, autorizzano a credere che fosse questo realmenle il celebre monumento sepoicrale di Priscilia, moglie di Abascante.

# TEATRI, ANFITEATRI E CIRCHI.

TEATRO MARCELLO. Queslo lealro porta il nome del figlio di Oltavia, per it quale Otlavio Augusto lo fece erigere ed a lui to dedico. Fu questo il secondo teatro permanente che si fabbricasse in Roma per le rappresentazioni drammatiche, L'architetlura di quell'edificio era tanto perfetta ed armonica che servi di modello agli architetti tanto per l'ordine dorico come per l'ionico, e per l'ammirabile accordo di questi due ordini soprapposti l'uno all'attro; essi formano dei portici tutti lutorno al teatro. Questo bell'edificio era riconerto di grossi pezzi di travertino; e potevà contenere 3000 spettalori.

TEATO DI PONTO. Non era questo in magnificenza interiore al predetto, occupava tutto il terreno ov' è adesso il paiazzo Pio, sul Campo del Fiori, e la sirada del Chiavarie de Ciuppona-IL. La scena era situala precisamente nella direzione della prima di queste diecontradel: cientro dell'elisse viene ora occupato dal pialazzo Pio, Questio teatro era tutto formato di mationi, e fu il primo di questo genere che si vedesse in Roma.

Prima d'allora si costruirono tutti in legno affine di poterii disfare e rifare secondo l'occorenza; esso poteva contenere 2800 spettatori. Sotto al palazzo Pio se ne vedono molti delubri.

Il solo fra gli anfileatri che, secondo noi , meriti l'attenzione, è

L'Antiteatro Castaense. Da quanto ne rimane si scorge che era ornato esteriormente da due ranghi, i'uno è composlo da mezze coionne corinle, el'altro da pliastri egualmente dell'ordine corinto. L'editicio era fabbricalo per Inliero con mattoni. Originariamente era situato fuort delle mura di Servio Tullio; ma sotto il regno dell'Imperatore Onorio i suoi archi vennero murali, e rimase compreso nell'Interno del nuovo recinto. Per vedere convencyomente tutta ia parte esterna di quest'edificio bisogna uscire dalla norta S. Giovanni.

Si diede il nome di Castrense a quest'anflicatro perch'era destinalo al combattimenti dei soidati contro le bestie feroci, ed a molti altri gluochi militari.

In quanto al Circhl di Roma anlica sono in tale stato di rovina che della maggior parle non si scorgono più nemmeno le tracce.

In Cinco di Romono però fa eccezione. Questo Circo venne chiamato sino nell'anno 1828 col nome di Circo di Caracalla, ma quest'errore si rettilicò quando il duca di Torionia, proprietario del fondo, fece eseguire degli scavi. Biramoso egil di offrire agli artisti nuovi modelli di studio, fece si modelli di perina di gran porta d'ingresso dell'aroma. Tra le variate iscrizioni che dell'aroma. Tra le variate iscrizioni che dell'area volgare a Romolo, figlio di'Massenzio.

Non vogliamo ommettere di Indicare qui un' aitra antichità che merita pure di essere visilata, cloè

La Torre dei Corti. Per moito tempo si è creduto che quest' edificio risalisse ad una grande antichità; ma infine si riconobbe che fu eretto nei 1907 da Innocente III, sopra le rovine del lemplo della Terra, presso ai quate esisteva la casa di Pompeo, Questa torre è vicino ai l'emplo di Nerva.

## BASILICHE E CHIESE,

Le chiese di Roma sono in numero di circa 360. Noi ci limiteremo a descriverne le più interessanti.

Tra dette chiese ne esistono varle le quali porlano ii Illoio di basiliche,

perchè godono di certi privilegi e prerogative esclusive.

S. Pierra or Varicaso, Basilica sulla plazza delio stesso nome. Cerl dedifici s'acquistarono nel mondo tale celebrila, che il iloro nome pare inseparabile da quello del luogo in cui sono. Ed Infatti puossi nominare Venezia senza associarvi ia piazza di S. Marco, Milano senza unirvi la sua gigantesca Catledrale, Pisa senza rammentare la sua lorre inclinata qe.? Con più forte ragione noi possiamo applicare questa vertifa s. Pietro di Roma, al templo il più sontuoso che possa vanlare il mondo cristiano.

Non potevast ritrovare in Roma un luogo più celebre, ed in conseguenza più conveniente dei Vaticano per erigervi un simile monumento. Colà erano i glardini ed ii Circo di Nenone, ià fiu il teatro sopra il quale questo tiranno esercitò ia sua feroclia, agrificando alia sua sete di sangue una folia di vittime cristiane, i dicu no sepolit in una grotta di giadiatori che estsieva presso del circo. Codesta grotta servi anche di cimitero per il corpo di S. Pietro, il quale aveva colta la palma del martirio.

Plù tardi un oratorio eretlo dai nana S. Anacleto servi ad indicare II posto della sua lomba. Nel 306 Costantino ii Grande, essendo sailto al trono, aderi alle istanze di papa S. Silvestro, e fece fabbricare sul luogo medesimo un magnifico tempio, in forma di basilica, composto da cinque navate sostenute da 93 grosse coionne di marmo. Quest'edificio stendevasi sulla lunghezza di 410 palmi, e larghezza di 286. Trascorsero undici secoil dopo tale fondazione; le frequenti riparazioni che vi si praticavano non Impedirono che l'edificio minacclasse rovine, e questo fece nascere Il pensiero a papa Nicola V di ricostruirio di nuovo, i iavori s'incominciarono nel 1450 ed i primi architetti furono Rernardino Rosellino e Leone Battista Alberti. L'edificio non era per anco ejevato più ditre cubiti al disonra del suojo aliorchè la morte di Nicola V cagionò la sospensione dei

lavori, che poi non si ripresero che sotto il pontificajo di Paolo II, vale a dire gulndici o sedici anni niù tardi. Finalmente ia cattedra di S. Pietro venne occupata da Giullo II, Il quale doveva accaparrarsi Il merito e la glorla di questa impresa gigantesca. Venne aperto un concorso, ed l disegni di Bramante Lazzari ottennero la preferenza. Quest' architetto aveva concepito l'Idea di elevare una imniensa cupola, ed a tale effetto fabbrico qualtro enormi pilastri per sostenerla. Giullo II e Bramante morirono lasciando entrambi la loro opera incompleta. Leone X, successore di Giulio, affidò la continuazione del la vorlagli architetti Giutiano Sangallo, Giocondo, padre Domenicano, e più tardi aggiunse loro Raffaello d'Urblno. Questi giudicarono ch'era indispensabite di dare maggior forza al fondamenti dei pliastri, i quali sembrarono loro troppo deboll per sopportare l'immensa cupola. Questi architetti furono rimpiazzati da Baldassare Peruzzi da Siena, Egll, senza alterare per nulla i lavori già eseguiti, cangio però il piano della basilica; la croce latina di Bramante diede luogo alla croce greca, e per mezzo di tale cambiamento venne diminulta di molto l'enorme spesa che avrebbe necessitato l'esecuzione del piano primitivo. A Peruzzi succedette Antonio Sangallo il quale volle ritornare al piano originario di Bramante: ma Mi chel' Angelo adotto definitivamente la croce greca e cangiò Il disegno delia cupola; ne incominciò anzi la costruzione che fu continuata secondo il suo plano: poiche Vignola e Pietro Ligorio, I quali sotto il pontificato di Plo V ebbero la direzione dei lavori, ricevettero l'ordine formale di conformarsl ai disegni lasciati da Michel'Angelo. La gran cupola è opera, per in quanto all' esecuzione, di Giacomo della Porta: Vignola è l'autore delle due cupole laterall. Giacomo della Porta presiedette anche ad allri lavorl, I quali gli vennero affidati da Clemente Vill; adornò la grande cupola di mosaici, la volta di stucchi dorati e fece incroslare vari marmi nel pa-

vimento. Finalmente solto il pontificato di Paolo V. Carto Maderna ebbe incarico del complmento di questo tempio. Il nuovo archiletto abbandono il disegno di Michel' Angelo e torno ancora alla croce latina: fece II portico e la facciala. Il cav. Bernini aggiunse più tardi, sotto Alessandro VII il celebre colonnato che circonda la piazza; alt'una delle estremità della facciata; aggiunse anche un campanile; ma fu demolito sotto pretesto che quella parte della facciata minacciasse ruina. Sembra però certo che gl'invldiosi di Bernini siano quelli che abbia. no provocata tale demolizione.

Il papa Pio VI ebbe la gloria di porre l'ultima mano a questo insigne monumento; è a lui che si deve la costruzione della sagrestia, la quale tu eretta secondo i disegni di Cario Marchioni; e quella del due orologi della facciata. Per meglio compir l'opera, questo pontefice fece indorare di nuovo l'interno della viòlia.

a nitovo i interno della vona.
Si valuta y milioni di scudi all'incirca la spesa cagionala dall'inalesta stima sono esclute la disconsidada di la sista stima sono esclute la disconsidada di la considera di 
una quanti di dall'a spesa eccidentali. E perciò quand'anche Roma non
offrisse nessun'attra attrattiva, la basilica di S. Pietro basterebbe a chiamare un bel numero di vistiatori.

Crediamo che questo breve sunto Istorico sta sufficiente per Il viaggiatore, dunque passeremo immediatamente alla descrizione del monumen-

to incominciando dalla-FACCIATA. Essa è composta di otto colonne, di quattro pliastri d'ordine corinto, di sette gallerle, di sei nicchie e di un attico che vien terminato da una balaustra adorna di tredici statue colossall rappresentantl Gesù Cristo col dodici Apostoli. Questa facciata è tulta di travertino; si entra nel templo per mezzo di cinque porte. Le sue proporzioni sono le seguenti: l'altezza totale della facciata è di 540 palmi di larghezza su 216 di altezza: le colonne hanno 12 palmi di diametro e 128 di altezza compresa la base ed i capilelli; infine le 13 statue che coronano la balaustra superiore hanno l ciascuna 26 palml e mezzo di altezza. Si può giudicare da questi dati quanto dev'essere imponente l'aspetto di tale edifizio. Questa facciata è perfettamente in armonta colia cupola principale, innalzala da Michel' Angelo e coile aitre cupole laterali eseguite da Vianola: lati cupole danno una forma piramidale alla facciala, la quale forma conviensi mirabilmente alle sue immense proporzioni, il giobo che sopporta la crocc della cupoia, visto dalla piazza, sembra di una dimenslone minima, e però 16 persone possono stare agiatamente entro di esso,

Parrebbe impossibile di dare una idea esatia al viaggiatore del magico effetto che produce questa basilica, aliorche le tre cupole ed il colonnato sono illuminati da 4400 impolni e 784 torce. Tale illuminazione ha luogo lutti gli anni, occorrendo la festa del SS. Anostoli Pleiro e Paolo.

VESTIBOLO. Cinque porle danno accesso a questo maestoso vestibolo, e corrispondono alle cinque navate della basilica, il vestibolo è così vasto e tanto ricco di marmi, dorature estucchi, che può essere per sè stesso considerato come un magnifico tempio. Aldue lati vedonsi in fondo di prospetto due statue equestri in marmo. Quella a dritta rappresenta Costantino nell'atio di amnirare la Croce che gli è apparsa nel cielo: è opera di Bernini: quella a sinistra è opera di Comacchini, il quale riprodusse la figura di Carlomagno. Una delle cinque porte, che abbiamo indicate, è murata ed ha nel centro una croce in ottone: si chiama la Porla Sanla e non la si apre che ogni 26 anni, cioè, all' apertura del gran Giubileo, la cui durata è di un anno. La porta di mezzo è in bronzo, ed è ornata di bassi rilicvi eseguiti da Antonio Flarete,

İstranso. È noto, che la basilica di S. Pielro non sembra al primo aspetto così vasta come lo è realimente, di modo che alcuni la giudicano inferiore alia Catledrale di Milano, ed alia chiesa di S. Paolo a Londra. Per fissare l'opinione pubblica su questo punto daremo il quadro comparativo

delle dimensioni di questi tre celebri edifizj.

|                |     | Roma | Londra | Milan |
|----------------|-----|------|--------|-------|
| Lunghezzain pa | al- |      |        |       |
| miromani .     |     | 820  | 710    | 598   |
| Larghezza      |     | 606  | 400    | 465   |
|                |     |      |        |       |

100 paimi romani equivaigono a meiri 22,5327, oppure a piedi di Parigi 68, 9 pollici.

Yedesi da questo semplice confronto quale Immensa superiorità abbiasi la basilica di S. Pletro sopra le due rivali di essa. Vedesi anche che il S. Paolo di Londra ha maggior lunghezza che la Cattedrale di Milano, ma che gli è Inferiore in larghezza,

La basilica di S. Pietro è costrulta In forma di croce latina e si compone di tre navate: quattro grandi archi, i quali conducono ad altrettante canpelle sviluppansi su tutta l'eslensione della navata principale. Ciaschedun arco è separato dall'attro per due pilastri scanneliati, dell'ordine corinto, e dell'aitezza di 112 palmi, i quali pilastri sostengono una gran cornice che circonda tutta la chiesa. Tramezzo ai due pilastri suaccennati vedonsi due nicchie collocate l'una al disonra dell'aitra: nelle inferiori sono coilocate delle statue di santi in marmo dell'aitezza di 19 paimi. La gran volta ha ner ornamento dei rosoni di stucco dorati coi loro scompartimenti. It pavimento è composto per inliero di bei marmi. Quattro angioli di forma colossale scoipili da Giuseppe Lironi e da Francesco Moderati, sopportano i due bacini dett'acqua santa.

Prima di giungere alla Confessionevdesi a drilla la statua in bronzo di S. Pietro, la quale è in grande venerazione. Venne fusa col bronzo della statua di Ciove Capitolino, e fu Ivi collocata dal pontefice Paolo V.

La CONFESSIONE O SEPOLERO DI S. PIETRO. Cento dodici lampade portate da corni di abbondanza iliuminano perpetuamente questa tomba. Tall iampade sono disposte inforno ad una balaustrarolonda, dal cui centro scendesi per una scaia nella tomba sotterrance, Colà vedesi la statua di Plo

VI rappreseniala in glnocchio presso i al luogo ove riposa il corpo di S. Plelro. Questa stalua è opera di Canova. li papa Paoio V affidò la cura di abbeillre codesia tomba aii' archilello Carlo Maderna, li quaje vi prodigò gli ornamenti di ogni specle, i magnifici marml, ed l'iavorl in bronzo dorato come sarebbero degli angeli, dei festoni, e le slalue di S. Pietro e di S. Paolo. Oltre a ciò vi si vede una nlechia oblunga, che chiamasì ia Confessione, nel fondo della quale havvi una immagine di Gesù Cristo eseguita in mosaico. La parle inferiore di quesla nicchia è ricoperta da una lastra di bronzo dorato sotio di cui conservasi li corpo dl S. Pietro. La detta niccebia è situala ai disopra dell'antico oratorio di S. Anacleto.

ALTAR MAGGIORE, Questo magnifico allare rivolto ail' orienle, secondo le ldee primitive, elevasi ai disopra della Confessione e sotlo della grande cupola; posa sopra setle gradini, ed è esclusivamente riservato al Papa, ii quale solo vi oificia. Un baldacchino maestoso di bronzo doralo, sostenuto da quattro colonne torse dello stesso metalio, decorano noblimente queslo allare. Cotali quattro colonne vennero eseguite nel 4633 da Bernini, dlelro l'ordine di Urbano VIII. Sop-· porlano una grande cornice, 1 dl cui quattro angoli vanno munili da quattro spine molto aile, li cul punto di congiunzione è coronato da un giobo con sopra una Croce, L'elevalezza totale di questo pezzo rimarchevole è di 124 paimi. Se ne valula la spesa 100,000 scudi d'oro, dei quali 40,000 per l'indoratura solamente; spesa enorme senza dubbio per quell'epoca, tanto più se si considera che la materia prima, vale a dire li bronzo, fu tutto preso dal Panleon.

Croots. Bromante nell'innaltare questa cupola aveva avulo in animo di farla superiore per dimensioni a tutte le cupole conosciule, ed è per lai ragione che costrui i qualtro esormi pilastri, i qual li anuno per ciacuno in circonferenza di 304 palmi. Più lardi Michel' Angelo ne modificò i disegno. Il suo diametro interno è

di 190 palmi, e la sua allezza misurata dal pavimento giunge al numero di 616 palmi. La rolonda della cupola è ornala da 52 pilastri gemelii dell'ordine corinto, i quali sono distribuili circolarmente e sostengono una gran cornice, al disopra di cui regna un plinto. Dopo queslo comincia la concavilà della cupola, la cui parte interna è divisa in 16 spine, il cui punto di convergenza è la base della lanterna. L'interno della cupola è adorno di stucchi dorati e di mosaici. Sulla facciata principale di uno dei quattro pilastri di Bramante, vedonsi parecchie nicchie, in una delle quali conservansi delle reliquie preziosissime come: la lancia che feri il fianco di Gesù Crislo, Il santo Sudarlo ed un pezzo della Croce. Queste reliquie sono d'ordinario esposte alia venerazione del fedell al giovedi e venerdi santo di ogni anno. Al disopra vi sono ancora altre nicchie che conlengono quattro slatue di marmo rappresentanji S. Longino, opera del cay, Bernini. - S. Elena . dl Andrea Borghi. - S. Veronica, di Francesco Mochi. - S. Andrea, di Fiamingo, Que-

st'ultima olliene maggiore stima. CATTEDRA DI S. PIETRO E TRIBUNA. Questa magnifica Tribuna, i cui ornamenli furono eseguili dietro i disegni di Michel' Angelo, è siluata nella parte superiore della navata che termina in semi-cerchio. Si sale lvi per due gradiul di porfido. Nel fondo vedesi eretto un allare maesloso, costruilo con bei marmi: ai disopra di questo aitare notasi un mirabile lavoro la bronzo dorato, eseguito da Bernini. Si diede a tale iavoro li nome di pulpito di S. Pletro, attesochè il gran seggio che sostengono quattro figure giganlesche racchiude infatll il pulpito di cui si serviva S Pietro nelle sue predicazioni. Questi quattro colossi, i quali hanno 27 palmi e mezzo per ciascheduno di altezza, rappresentano quattro dottori: i due dottori della chiesa latina sono collocati sulia fronte del monumento, i due della chiesa greca riescono nella parte posterlore. I due primi sono S. Ambrogio e S. Agostino; i due seROMA. 551

condi S. Anastasio e S. Giovanni Grisostomo. La calledra è sormontala da due angeil , i quali sostengono ia lara pontilicia. Tale insieme viene poi coronato da una gioria composta da una molifitudine di angeli dorati e da una infinità di raggi pure dorati, appoggiati ad un fondo di crisialio trasparente che imitia perfetiamente la iuec. Nel mezzo di quesio fondo è cali gioria reca all'allare un aspetto marstosissimo angeli allare un aspetto marstosissimo.

Da ciascun laio del pulpilo slanno due sepoleri. Il primo fu erretto alla memoria di Paoio III Farnese; è un capo d'arte motto stimato, che venne scolpilo da Guglielmo della Porta, secondo i disegni ed anai solto la direzione di Michell'Angelo. La siatua del Pontefice è di Ironozo: le alire due che rafigurano la Giusilizia e la Pruchera sono di marmo. L'airo sepoloro, è quello di Urbano Yttl Barberiro, è quello di Urbano et della Carilà. Tut fu queste stalue sono di Rernini.

NAVATA a dritta scendendo i gradini della tribuna. It primo allare che si presenta è ornato da due coionne di granito nero orientate e da un mosaico rappresentante S. Pietro. In faccia si vede la tomba di papa Alessandro VIII, Sotto l'aliare di S. Leone Magno, it quale viene in seguito, si conserva il corpo del sauto titotare. Egli è su quest'allare che si ammira it celebre basso rilievo di Algardi, che rappresenta S. Leone intimando ad Attita i'ordine di non accostarsi a Roma. La cupoia dell'attare consecutivo è degna di rimarco ne' suoi mosaici preziosissimi.

Sulla porta iaterate della chiesa artitta al distingue 1a tomba di Atessandro VII, ultimo lavoro di Bernini, e nel quale vedesi brilliare ancora in tulla ia sua forza il genio che appateòn nella sua giovinezza. L'artista usò di un felice espedienie per conservare la porta; eggli a collocò nel printavare la porta; eggli a collocò nel printavare la porta; eggli a collocò nel printavare la porta; monta porta del presenta del norte che colleva una presentalo la Morte che colleva una

tenda e mostra al sovrano pontefice un orologio a sabbia, per indicargli che è giunta ta sua ultima ora; idea impegnosa dell'arilsia.

Bracedo MERIDIONALE DELLA CROCE.
La rechitettura ne è dovuta a Michel'Angelo: I tre attari che vi si notano
sono adorni di belle colonne e di quadri di un certo merito: le statue sono
per la maggior parie di celchri artisti.

CAPPILLA CLEMENTAN. Questa cappella ha preso il suo nome da quello di papa Clemente VII, che ne fu il fondalore. Vi si conserva il corpo di S. Gregorio, presso ai quale vedest anche la tomba di Pio VII, opera dei celebre sculiore Thorwaldsen. La cupola di questa cappella e la cappella medesima sono ornale di mosal-ci Sotto i'arco si vede a sinistra li monumento d'Innocente XI eseguito da S. Mennot, di Besanzone, ed a dritta quello di Leone XI, papa, il du iregno non durò più di 27 giornit.

CAPPELLA DEL CORO. Tale cappella è particolarmenie addetia at capitolo di S. Pietro, che vi cetebra quotidianamente i santi uffici. Vi sono tre ordini di stalli in jegno di noce, ornati di fogliame e figure in basso rilievo. più il famoso organo di Mosca. Una cupota di forma ovale, adorna di mosaiei, abbeilisce la parle anteriore di questa cappella, la quale è chiusa con un cancello di ferro adorno di bronzi. Sollo l'arco che forma seguito a questa cappelia, havvi a sinistra il sepoicro d'Innocente Vttt, eseguito in bronzo da Antonio Pollajuolo, e dicontro queito di Pio VIII.

CAPPELLA DELLA PRASSYNAUON. Un bel mosaico rappresenianie la presentazione della Vergine ai Tempio, diede in nome a questa cappella, la di cui cupola è essa pure ornala di mosaici. Solio l'areata seguente vedesia drilt-la la tomba di Maria Ciementina Solio l'areata seguente vedesia drilt-la la tomba di Maria Ciementina Solieski Stuardi, regina d'inghilierra, che la fabbriceria della basilica fece levare a questa principessa. La spesa ne ammonio a 18,000 secuti. Pitippo Dampiani Professio Processi del la la seultore. L'urna sepolerale è di lo seultore. L'urna sepolerale è di nordio, adorna di bronzo dorato cia

una drapperia di alabastro. Al disopra dell'uran vedesi la statua della Carilà e quella di un Genio che sostiene una medaglia. Su questa medaglia distinguesi il ritratilo della detunia regina, sesguilo in mosico dal di maria. Ciementina. Stuard ergesi di Maria. Ciementina. Stuard ergesi quella di Giacono il Il di el marito, e de'suoi due figil. Questo mausoieo venne scopilo da Canoza.

Forte Battssmale. La cappella che racchiude li fonte battesimale è ornata da tre mosaiel, non compresi quelli della cupola. Il sacro fonte viene formato da una magnifica vasca di portido dell'attezza di 17 palmi ed 8 ½ di larghezza: degli angeli e dei fesioni in metallo dorato ne compietano

t'ornamento.

CAPPELLA DELLA PIETA'. Questa cappelia sorge dicontro alla precedente, e prende il suo nome da un bei gruppo di marmo rappresentante la Vergine che ttene sui suo grembo il di lel figlio morlo. Questo bei gruppo fu It primo saggio del genio di Michel'Angelo, il quale lo esegui nell'età di 21 anno, e forma Il principale ornamento detl'atlare di questa cappella, al cui fianco ne sorgono altre due, le quall racchiudono alcuni oggetti che meritano di essere notali. Quella a sinistra contiene una colonna, alla quate pretendesi che Gesù Crislo sl appoggio allorquando disputo con i Dottori nei Templo: un' urna di marmo mollo antica, adorna di bassi ritievi e che racchiuse altre voile te ceneri di Probo Anicio, prefetto di Roma, poi servi di fonte batlesimale in questa basilica medesima. Lanfranco e l'autore degli a freschi della volta della cappella della Pleta, ed i mosaici che le formano ornamento vennero eseguiti da Ciro Ferri secondo dei dipinli di Pietro da Cortona. Un poco più jungi notasi la tomba della celebre Cristina Alessandrina, regina di Svezia, la quale dopo di avere abdicalo il trono, ed abjurato li protestantismo, venne a morire a Roma nei 1689. In faccia a detta tomba Gregorio XIV fece collocare nel 1836 la slaiua di papa Leone Xtt.

CAPPELLA DI S. SEBASTIANO, Fra due cojonne che sorgono sull'ailare di quesla cappella vedesi un prezioso mosalco, il quale rappresenta li martirlo di S. Sebastiano, Sotio l'arco che viene in seguito distinguonsi due tomhe: quelta a dritta contlene le ossa di innocente XII, morto nel 1700. La statua del Poniefice, che è rappresentalo seduto, quelle della Giuslizia e della Carilà furono scolplte da Filippo Valle. L'aitra tomba che abbiamo accennata è quetla della famosa contessa Matitde, morta nel 1115; venne eretla a questa principessa da Urbano VtII. che ne fece ivi trasportare ie ceneri dat convento di S. Benedetto, vicino a Mantova, ov' erano state deposle. Il disegno di questo monumento è intieramente di Bernini; ma in quanto all'esecuzione non vi ha di lui che la tesia della contessa.

CAPPELLA DEL SS. SACRAMENTO, UN cancello di ferro adorno di bronzo doralo chiude questa magnifica cappella, che risponde a quella del coro, che sorge in faccia e di cut si è già detlo. L'altare st distingue parlicolarmente per un ricco tabernacolo disegnato da Bernini, il quale è tutto in bronzo doralo, ed increstato di lapisiazzuil; è costruilo in forma di un piccojo tempjo rotondo, con delle coionne le quali sosiengono una cupola; lia 28 palmi di altezza. È una imilazione del tabernacoto di Bramante, che si può vedere nella chiesa di S. Pietro in Montorio. Il quadro detl' attare è dipinto a fresco e rappresenta la Trinila; è opera di Pietro da Cortona. Questa cappella possiede un aitro allare, il quale conliene frammezzo a due coionne, che allre volte appartenevano all'antica Confessione di S. Pietro, un bel quadro di Bernini rappresentante S. Maurizio. Davanti a quest'atiare vedesi il sepolero di papa Sisto IV, morlo nel 1484; esso è di bronzo adorno di bassi ritlevt. Anlonio Pollajuolo, che abblamo già nominalo, ne è l'aulore. Due allre tombe trovansi sotto l'arco seguente; quella a dritta, eretta alla memoria di Gregorio Xtti, morio nel 1383, fu eseguila da Camillo Rusconi : quella a ROMA. 383

sinisira racchinde le spoglie mortali di Gregorio XIV, morto nel 1891.

All'estremiță di questo lato della navata, sul pilastro della grande cupola si vede elevarsi un altare, sopra il quale ammirasi un prezioso mosaico imitato dai famoso quadro del Domenichino, rappresentante la comunione di S. Gerolamo.

CAPPELLA DELLA VERGINE, FU COSTRUÍta da Giacomo della Porta , sopra il disegno di Michel' Angelo, e per ordine di Gregorio XIII. Egli è perciò che chiamasi anche cappella gregoriana. L' alabastro, gli amatisti ed altre pietre preziose sono sparse a urofusione sull'altare. Dirigendoci verso il braccio della croce, noi vedremo a dritta il sepolero di Benedello XIV. la di cul statua è opera di Pietro Bracci: le altre due slatue allegoriche della Scienza e della Carilà, furono scolpite, la prima dallo stesso Bracci , la seconda da Gaspare Sibilla.

BRACIO STITENTIONALE DILLA CROOK.
Vedonsi in flondo a questa parte della
basilita, similmente all'altro braccio
he ie di fionite, tre aliari ragguardevoil per le loro belle colonne, e pe'
toro preziosi mossiei. Continuando
ii giro della chiesa, noi vediamo a sinistra, sovra un altare chiamato ia Navicetta, un mossico di valore inestimabile, copiato da un quadro origimabile, copiato da un quadro origimabile, sopiato da un quadro origimabile, sopiato da un quadra caque aila varor del Siguinore.

Dicontro all'allare della Naviceila elevasi il grandioso mausoleo di Clemente XIII della famiglia Rezzonico di Venezia, sortito dallo scaipello di Canova, Questo monumento è composto della statua dei pontefice, figuraio lu ginocchio, di quella della Religione che tiene la Croce e di quella dei Genio della Morte, che è scduto presso un'urua. Finalmente sui due zoccoll dei basamento la forza d'animo del defunto viene significata colla figura allegorica di due icont, i quali vengono risguardati come i più perfetti che abbia prodotti uno scalpello moderno.

S. MICHELE ARCANGELO è il nome che

viene dalo all' ultima cappella a dritta di questo lalo, perche va adorna di uu mosalco preziosissimo imitato dai quadro originale di Guido. Questa cappella contiene anche un attro attare, il quale è tanto più importante da visitare in quanto che possiede il più stupendo mosaico che possa vantare S. Pietro. Fu anch' esso eseguito da Cristoforis, il quale lia copiato il quadro originale dei Guercino, rappresentante S. Petronilla nel momento in cut viene levata fuori dat sepolcro. Presso di questo altare è situala la tomba di Clemente X, eretia dielro l disegni di Mattia de Rossi. In faccia a quest' attare ne esiste un altro il quale ha per principale ornamento un bel mosalco rappresentante S. Pletro, e collocato fra due colonne di granito nero.

Ecoci giunti at termine della nostra visita ueil' interno della basilica, ed in cui abblamo ĉercato di non omettere nulla d'importante; ma prima di uscirne noi el trasportereno ancora presso l'uno dei grossi pilastri che sostengono la grande cupola, dove trovereno la statu di S. Veronica. Solto di questa statua vedesi una piccola scala che conduce nel

SOTTERBANEI DEL VATICANO. Abbiamo già detto che quando l'imperatore Costantino fece porre le fondamenta della nuova basilica, sl colmò il solterraneo che aveva servito di sepoltura ad un numero infinito di cristiani vittime della crudella di Nerone, ed in particolare il luogo ov'era stato seppellito S. Pietro. Egli è perciò che t papi, i quali cooperarono successivamente alla costruzione del tempio. raccomandarono sempre al differenti architetti di conservare intatta quella parte del pavimento sotto di cui esisleva il cimitero. Colà vedonst quattro cappellette appoggiate ai quattro grandi pliastri della cupola, i quali furono eretti secondo i disegni di Bernini. I mosaici che ornano gli altari sono copie buone di quadri originali di Andrea Sacchi. Vedonvisi anche un numero infinito di urue senolcrali e di tombe. Fra quest' ultime distinguonsi particolarmente quelle di Cariotia, regina di Gerusalemme e di Cipro dell'imperatore Ottone II, del grau maestro dell'ordine di Maita, del papi Adriano VI, Bonifacio VIII, Nicola V. Urbano VI. Paolo II e Pio VI. Tutto merita attenzione in questo Santuario della morte; poiche ollre di quanto abbiamo già indicato, vi si vede anche una quantità di antiche iscrizioni, di pitture, di mosaici, di bassi rilievi, di figure in marmo e di monumenti sacri, che richiamano la nostra mente a quell'epoca funesta di persecuzione e di sangue, in cui il solo titolo di cristiano dannava alla morte colui che lo portava. Le donne non sono ammesse a visitare questo sacro sotterraneo che il glorno di lunedi della Pentecoste.

Sagnestra. L'architetto Carlo Marchonni el Valuro del disegno di questedificio, ch'egli innelzò per ordine di papa Plo VI. Entrandovi dalla porta che mette nella chiesa, lo sguardo va a cadere sulla satua colossale dell'apostolo S. Andrea, che sorge sotto un vestibolo orato di qualtro bellissime colonne e di pilastri di granito rosso orientalo.

Da guesto vestibolo noi penetriamo in tre grandi gallerie adorne di una infinità di colonne di grigio antico e di pilastri di verde africano, sopra i quall leggonsi delle iscrizioni antiche e moderne. La sagrestia comune è situala al centro; essa è di forma ottangolare e comunica esteriormente colle due altre sagrestie che ne dipendono. Otto colonne scannellate di grigio antico sostengono i segmenti di circolo della volta, e negli otto angoti vt ha un eguai numero di pilastri scannellati di giallo antico. La cupola è abbellita di ornamenti in stucco.

La sagrestia del canonici è situata a sinistra; essa è intieramente circondala da armadj in legno del Brasile. Possiède un altare ornato da due colonne di alabastro e da un quadro apprezzato assai, dipinto da Fattore, rappresentante la Vergine, Gesti Bambino e gli apostoli S. Pietro e S. Paolo.

La seconda sagrestia è, come la precedente, circondata da armadj in

legno del Brasile, e possiede sull' altare una bella tela di Carlo Marsiano. Finalmente vi ha ancora una terza

sagrestia ad uso del Chierici benefiziati, ed un altro fabbricato assal bello ove i Canonici ed i Chierici benefiziati hanno la loro abilazione particolare e separata, composta di molte camere.

Per salire sulla cupola conviene munirsi di una autorizzazione espressa, che si ottiene facilmente indirizzandosi alla sagrestia.

PARTE SUPERIORE DELLA BASILICA. Egii è a questa parte che bisogna salire se si vuole farsi una idea delle immense proporzioni di tate basilica. Vi si arriva assai comodamente per mezzo di una scala a spirale, la cui ascesa è si dolce, che un cavallo anche carico non durerebbe fatica a salirvi. Alla sommità della scala si possono leggere varie iscrizioni incassate nei muro, le quali vennero poste colà in occasione della visita di differenti sovrani dei tempi moderni. Daila sommità del tempio si scoprono sei cupole ovali e quattro di forma ottagona, non compresa la grande cupola di Michel' Angelo. Tutlo in giro di questo vasto juogo, che rassembra una gran piazza, regna una baiaustra, la quale verso la facciata è sormontata da statue colossali, siccome abbiamo detto. Una scala di 28 gradini conduce alla gran cornice della grande cupola, e di là si può passare ad una scala interna, la quale girando intorno alia cupola offre la facilità di esaminaria da vicino. Un'aitra scala conduce al globo di bronzo entro cui sedici persone possono muoversi comodamente, e permette di giungere sino alla sommità della Croce. Da quel punto si scorge in tutta la sua immensità la basilica di S. Pietro, di cui l'altezza non è sorpassata che dalle piramidi di Egitto. Come si può dare una idea ai iettore della vista che si gode quando si è giunti al piede della Croce? Non possiamo dire altro se non che si estende tanto iontano quanto l'imperfezione dei nostri organi lo permette; poiché lassù nessun ostacolo arriva a limitare i'orizzonte, e

att è solamente peccato che abbas-

sandosi gli sguardi vadano a cadere su di quella campagna di Roma tanto male collivata, trista e deseria. Il viaggiatore non dovrà ometiere di munirsi di una buona carta topografica del contorni di Roma, altesoche dalla cupola gli sarà facile di riconoscere sui terreno la posizione dell'ungli che avra in animo di visilare.

Bastica Di S. GOVANN LATERANO.
Plazza dello slesso nome, Dopo la basilica di S. Pietro, quella di S. Giovanui Laterano è senza dubbio il tempio il più ragguardevole della cristiatilà. Gil si diede il nome di Laterano
perche fu eretto sull'area della casa
di Plautino Laterano, il quale venne
suppliziato in conseguenza della sua
cospirazione contro Nerone. Alcune
volte viene anche delta basilica di Costantino, dal nome di quest'imperasiantino, dal nome di quest'impera-

tore che i' ha fondata. Detta basifica è sempre la Cattedraie del sovrano pontefice, il quale subito dopo la sua elezione ne prende possesso colla più grande solennità. Due grandi concili che vi furono tenutt contribuirono non poco alla sua celebrità. Questa basilica si conservò intalta per il jungo spazio di dieci secoli, grazie alie riparazioni che i papi vi fecero successivamente: ma nei 1308 fu quasi iotalmente distrutta da un incendio. Il seggio pontificio era in quell'epoca trasferito ad Avignone, e Clemenie V, che occupava allora la cattedra di S. Pietro, mandò a Roma una somma ragguardevoie per riparare il danno. Venne successivamente abbellita dai papi Urbano V, Alessandro VI, Plo IV e Sisto V. Finalmente Clemente XII fece dare l'ultima mano all'opera, facendone eseguire la facciata, i cui disegni vennero dati da Alessandro Gallileo. Questa facciata, è composta di cinque grandi balconi separati da quattro mezze colonne e sei pilastri d'ordine composilo, i quali sosiengono una bellissima cornice a frontispizio, ai disopra della quale regna una baiaustra sormontata da dieci statue colossali rappresentanti dei Santi e Gesù Cristo. li balcone di mezzo è riservato per le benedizioni papali, Questa facciata è fabbricata per intiero in marmo travertino. Ai cinque balconi precitati corrispondono, nella parte inferiore, cinque grandi porte, le quall danno ingresso ad un magnifico porticato sostenuto da 24 pliastri in marmo, d'ordine composito, in fondo ai quale porticato elevasi la statua colossale di Costantino il Grande, già rinvenuta nelle terme di questo monarca. Si penetra nella basilica per mezzo di ciuque aitre porte; quella di mezzo è in bronzo molto bene lavorata. Venne tolta alla basilica Emiilana, sui Foro Romano, a cui apparteneva, e collocata dove ora la si vede per cura di papa Alessandro VII. La porta a dritta è murata, e chiamasi ia Porta Santa perchè non si apre che all'epoca del Giubiico.

L'interno è diviso in cinque navate sostenute da sel pilastri per ogni parte. Quella dei mezzo fu ricostruita da Borromini, il quale copri le antiche colonne per mezzo di sei grossi pilastri che formano altrettanti archi e corrispondono ad aitrettante cappelle. Due altri pliastri scannellati e d'ordine composito s'innalzano contro i primi, e sopportano una grande cornice che fa il giro della chiesa, Tra questi pilastri vi sono dodici nicchie. ciascuna ornata da due colonne di verde antico, contenenti le statue colossali dei dodici Apostoli, le quali furono eseguite dai migliori artisti dell'epoca. Il soffitto intagliato e dorato venne faito eseguire da Pio IV con disegno dei Buonarotti.

LA CAPPELLA CORSINI. Questa cappella è stata costruita sul disegno di Alessandro Gallileo, e per ordine di Clemente XII, che la eresse in onore di S. Andrea Corsini di jui bisavo: è situata aija sinistra entrando nella basilica, ed è dei numero delle cappelle plù ricche e sontuose che sianvi in Roma, è d'ordine corinto e tuita ricoperta di marmi preziosi. Un belilssimo mosaico incassalo in una cornice di bronzo dorato, e rappreseniante S. Andrea Corsini, orna i' altare di questa cannella, ed è collocato fra due colonne di verde antico. Sui frontone deila cappella distinguonsi le due staiue dell'Innocenza e della Penilenza, ie quaji furono scolpile da Pincelotti. Un poco al disotto scorgesi un basso rillevo che rappresenta lo stesso S. Andrea in atto di difendere l'armaia florentina alia battaglia d'Anghierl. Dalla parle del Vangelo nolasi una gran nicchia sosienuta da due colonne di porfido; essa racchiude la lomba di Ciemente XII, che si distingue per una vasca antica di portido, li di cui posto era in origine sotto il porlico del Panleon. La slalua in bronzo del pontefice è siaia modellala da Maini, e le due statue laleraii in marmo che completano li decoro dei monumento vennero scoipile da Monuldi. Di contro a questa cappella rimarcasi anche il sepolero del cardinale Nerlo, che è opera dello slesso Maini. Questa cappella contiene le statuc deila Giustizia, della Forza, della Prudenza e della Temperanza, ic quali merilano una particolare attenzione per parle degli intelligenti. La cupola è di una grande ricchezza, adorna di una quantità di slucchi dorati,

Il pavimento è formato di bei marmi, ed il cancello che chiude la cappella è quasi inlieramente di brouzo doralo. Al disolto vi ha un solterranco che contiene un gruppo in marmò di un solo pezzo, composto di due digure che rappresentano la Pietà; è un lavoro assa notevole di Bernini.

La navala principale della chiesa decorala nel mezzo dal masusleo in oronzo di Marlino V. Il grand'arco di questa navala medestima è sosienulo da due colonne di granilo rosso orientale di 80 paimi di altezza. Il labernacolo dell'altare maggiore racchiude varle reliquie preziose e, ira le altre, le lesto di S. Pielro e di S. Pado.

LA CAPPELLADEL SS. SACAMENTO METILA BACK SS. all essere esaminala con allenzione; lu costrulta sui disconi di Prado Civileriri, il tabernacolo dell' altre viene risguardalo come il la latre viene risguardalo come il la merio a due angel in bronzo deralo, e elecondato da qualiro colonne magnifiche di verde antico. Il suo principalo ornamento viene composi dalle pietre le più prezione. L'archi-

trave ed il frontone posano su quatlro colonne in bronzo doralo, Alia dritta di quest'allare si Irova il coro. ove si potranno vedere delle ecceltenti scullure in legno. Nell'angolo a sinistra del predelto allare vedesi il bel mausoico di Lucrezia Tomacelli, moglie di Filippo Colonna, le di cui colonne sono di quel prezioso marmo nero che chiamasi pietra di paragone. I bronzi vennero eseguili da Laurenziani, ed il mausoleo fu erello dietro i disegni di Giacomo della Porta. Sopra l'una delle porte lalerali della chiesa s'innaiza l'organo, che è sostenulo da due coionne di gialio antico di 40 palmi di allezza. Sono le più belle colonne di questa qualità di mar-

mo che si conoscano. La basilica di Lalerano possiede allre lombe che sono degne di arresiare lo sguardo del viaggiatore. Vi si conservano inoltre vari oggetti preziosi, come sarebbero: la tavola su di cul Gesú Cristo institui la Pasqua, e quella che servi a S. Pietro ed agii apostoli per fare i loro pasti. Si dovra pure fare una visita ai chiostro, che è annesso alia chicsa. È un edificio del XIII secolo assai distinto per l'armonia di tutte le sue parti, e per ia leggerezza delle colonne che lo adornano. Vi si conservano varie antichità, tra le attre: la cojonna dei tempio di Gerusalemme, la quale si spezzo nel medesimo islanie in cui Gesù Cristo spirò sulla Groce, e la pietra su cui hanno giuocato le sue spogile, ec.

Uscendo da questa bastilca per la porta principale, st vede a sinistra la Scala Sania, di cui abbiamo già data la descrizione parlando della piazza di S. Giovanni Laterano a pag. 329 e seg.

Basuka Di S, Maala Macgora, Piazza dello siseso nome. La fondazione di questa basilica risale, dicest, all'ano 382, solto li pontificado di S, Liberio, Accerlasi che S, Liberto e S, Pairizio ebbero una visione nella medesima notle; che il giorno seguente (& del mese di agosto) questa visione fu confermila da una cadula miracolosa di neve, la quale non copri che il solto spazio che doveva venire cocupato dalla chiesa. Esti fu per ra-

gione di tale circoslanza straordinaria che questa basillea venne primieramente chiamata S. Maria della Neve: ma oggi più volgarmente porta la denominazione di S. Maria Maggiore, perchè è la più imponente di tutie le chiese consacrate alia Vergine Maria. È questa l'una delle quattro basillche di Roma, che hanno la Poria Santa. Benedetio XtV si placque di farvi un gran numero di abbellimenti; vi sparse a profusione i marml, gli stucchi dorali, e ne fece rinnovare intieramente la facciata. Questa facciata non è però di bella architettura. È composia da un doppio rango di colonne, il primo d'ordine ionico, il secondo d'ordine corinto; vi è anche un portico a due ordini, il tulto adorno di una quantità di statue in travertino. Otto colonne di grantio e vari pilastri di marmo bianco servono di sostegno al primo piano, che è ornato da qualtro bassi rilievi e da una statua in bronzo, rappreseniante Filippo IV, re di Spagna, ii quale fu ll benefatiore di questa basilica, Il balcone riservato alle benedizioni papali si trova al piano superiore di quesio portico. Si entra nel tempio per quattro porte, attesochè la quinia è murata e non si apre che all'enoca dei gran Glubileo. Tre navate separate l'una dall'altra da 26 belle colonne di marnio bianco compongono l'interno. All'ingresso vedousi prima di tuito due sepoleri. Il primo a dritta è quello di Clemente IX, eseguito da Guidi, Pancelli ed Ercole Ferrala; quello a sinistra fu eretto a papa Nicola IV, ed è siato eseguito da Leonardo da Sarzana. La cappella del SS. Sacramento distinguesi per il bei marmi de' quali è ricoperia, per li pilasiri corinti che la adornano, e per le belle piiture che possiede. Entrando in questa magnifica cappella si vede a dritta la tomba di papa Sisto V, suo fondatore, che la fece innalzare secondo i disegni di Fontana. Questo monumenio è ornalo di quattro beile colonne di verde antico, di vari bassi rilievi e di tre statue. Queila del pontefice è siata scolpita da Giovanni Antonio Valsodo ; queila di S. Francesco, da Fla-

minio Yacca, ed in fine quella di S. Antonio, da Pietro Olivieri. In faccia a quesio sepolero elevasi quello di pio V, che à anch'esso ornaio di varie colonne, di bassi rillevi e di statue in marmo: quella di mezzo è opera di Leonardo di Sarzana. Vi si conservano le spoglie mortali del poniefice in una bella vasca di verde antico, arricchila di bronzi dorati.

Nel mezzo di quesia cappella si ejeva l'altare dei SS. Sacramenio, il di cui magnifico tabernacolo è sostenuto da quattro angioli in bronzo dorato.

L'ALTARE MACGIONE della basilica è nitieramente isolato; viene formato da una grande vasca di portido, coperta-da una tavola di marmo, che quattro angioli di bronzo dorato so-stengono ai quattro angoli. Il baldacchino che lo corona è di una grande magnificenza; è sostenuto da quattro colonne di porfido d'ordine corindo circondate da palme dorate. Il papa Benedetto XYI lo fece eseguire die tro I disegni di Fago. Il baldacchino è inoltre sormontalo da quattro angel in marmo, scolpiti da P. Bracci.

Dicontroalia cappella che abblamo descritta si rimarca quella della Vergine, non meno ricca e non meno sontosa della precedente. Paolo V is fece costruire sui disegni di Flaminio Ponzio. Essa d'ordine corino, ricoperta di bei marmi e adorna di bello piliure. Vi si vedono anche due mausolei ornati di belle colonne di verda anico, di siatue e di bassi rilievi.

L'altare di questa cappella e di somma ricchezza. Quattro bellissime colonne di diaspro orientale, scannellate, colle loro basi ed i loro capitelli in bronzo dorato sopportano una grande cornice, il di cui fregio è in agata siccome anche i pledestalli delle colonne. L'immagine della Vergine, di cui l'esecuzione è aitribulta a S.ILuca, è situata sopra un fondo di lapislazzuii; essa è circondata di pietre preziose e sostenuta da quattro angioli in bronzo doraio. Sulla gran corulce di questo medesimo altare si vede un basso rilievo in bronzo dorato. che rappresenia il miracolo della neve di cui abbiam fatto cenno più so368 ROMA.

pra. Gil a freschi che si vedono al disporta della cornice, quelli che ornano il contorno dell'altare e quelli dell'arco e della pendenza della cupola sono dovuti ai cav. d'Arpino; le pitture poi della cupola al pittore firentino Lutipi Cicoli. Naccomandiamo particolarmente all'altensione degli includina della miscolarmente all'altensione degli indicato della contra 
Egli è nella cappella detta dell'Annunciazione che trovansi le fonti battesimali; vennero costruite con magnificenza dai papa Leone XII.

BASILICA DI S. PAOLO, fuori della porta S. Paolo. La tradizione attribuisce la fondazione di questa basilica all'imperatore Costantino, che la fece costruire ad istanza del pontefice S. Silvestro, e la pose sotto il patrocinio dell'apostolo S. Paolo. Quantunque non si possa in alcuna maniera precisare l'epoca di tale fondazione, egli è però indubitato che nell'anno 386 dell'era volgare, Saiustio, aliora prefetto di Roma, ebbe l'ordine dagl' imperatori Valentiniano II, Teodosio ed Arcadio, di ricostruire quella basilica sopra un piano più vasto e più ricco. Tale opera grandiosa venne compita da Onorio, ed il tempio fu successivamente arricchito dal diversi pontefici che occuparono la cattedra di S. Pietro. Ma ben presto parve che il destino si accanisse contro quell' edificio , poiché nell'anno 846 fu saccheggiato dai Saraceni: due secoli dopo, sotto il pontificato di Pasquale II, fu incendiato dalla folgore. Si erano già fatte grandissime spese per riparare a questo danno allorchè nella notte del 16 luglio 1823 prese fuoco ai tetto dell'edificio, il quale croilò e rovesciò alla sua caduta una gran parte dell'edificio medesimo. D'aliora In pol ci si lavora indefessamente per rimelterio nel suo spiendore primitivo.

Il papa Leone XII invitò nel 1823 ia cristianità a concerrere al ristabilimento di questa celebre basilica, e somme ragguardevoli furono versate a tale scopo da' sovrani e dal fedeli di tutta Europa, L'architetto Belli fu incaricato della costruzione; oggi l'architetto Pelletti vi è succeduto. Gli scultori ed i pittori romani t più dtstinti sono incaricati degli ornamenti. e fra quest'ultimi Cammuccini ed Agricola, di modo che fra poco tempo Roma sara Indennizzaia della perdita deila famosa chiesa antica, Sarebbe fuort di proposito di dare qui una descrizione della basilica, quale era prima deil' incendio, poiche non gioverebbe in nessuna maniera; ma noteremo il convento che ne dipende. La leggerezza e l'eleganza di quest' edificio lo rende assai commendevole. È formato di archi sostenuti da eleganti colonne, la maggior parte delle quali sono incrostate da mosaici siccome la cornice. Solto il portico si vede una grande quantità di marmi antichi, ed una moltitudine d'iscrizioni incassate nel muro.

Questo chiostro fu tncominciato dall'abate Pietro da Cappone, che ottenne più tardi il cappello cardinalizio; l'abate Giovanni Ardea fu quegli che la terminò.

Per il comodo degli stranlert che desiderano di visitare questa basilica, si sono stabiliti degli omnibus, I quait stazionano sulla piazza di Venezia.

SANTA AGNESE, ii papa Innocente X. suo fondatore, la fece erigere con gran magnificenza; ella è situata sulla piazza Navona. Il primo architetto di quest'edificio fu Gerolamo Rainaldi: la facciata e la cupola furono costruite plù tardi sut disegni dei cay. Borromini. L'interno di questa chiesa è assal ricco, in forma di croce greca, ornato da otto grandi cojonne corinte ed incrostate di bei marmi. Sotto dei quattro grandi archi che formano la croce greca, vi sono tre cappelle e ia gran porta d'ingresso. Queste cappelle sono adorne di stucchi, di marmi e di bassi rilievi dei migliori scultort. Ciro Ferri e Corbellini, suo allievo, sono gli autori delle pitture della cupola; quelle dei quattro altart collocati sotto la cupola stessa sono dovute al pennello di Baciccio. L'altare maggiore è intigramente coperto di alabastro; oltre che è abbeililo da qualtro colonne di verde an- i lico, e da un bel gruppo in marmo rappresentante la Sacra Fantiglia, opera distinta di Domenico Guidi. Nella cappella seguente si osserva una statua di S. Sebasliano che originarlamente rappresentava luit' altra cosa. Paolo Campi ebbe l'idea di trasformarla in un santo. L'uitimo alfare è ornalo di un basso rllievo di Ercole Ferrata, Il senolero che s' innalza al disopra della porta principale è quello d'Innocente X, e di questo n'è autore Giovanni Battista Maini, Sul fianco sinistro della cappella di S. Agnese troveremo la scala che ci condurrà nei sollerranel o corriloi, i quali sostenevano altre volte i gradini dell'antico circo di Alessandro severo. La Iradizione accerta che S. Agnese fu esposia in que'sotterranei; e perianio vedesi sull'aliare un basso rilievo che rappresenta la Santa, che sembra essere miracolosamente coperta da' suoi propri capelli. Questo basso ritievo è uno de' più bei lavorl di Algardi.

S. AGOSTINO, Piazza dello stesso nome. Quesia chiesa è stata fondata verso la fine del XV secolo dal cardinale Guglielmo d' Estouttevlile, ambasclatore di Francia a Roma, Baccio Pintelli ne diede i disegni. La facciata di cotale tempio è di uno stile semplice che però non esclude la maestà. Si assicura che la cupola da cul è sormontata, fu la prima che st costruisse a Roma, L' Interno è diviso in tre navate separate da pilastri, nel quali sono incassaje varle colonne, il primo oggello che colpisce gli sguardi entrando a dritia, si è una bella sialua rappreseniante la Vergine e Gesu bambino, scolpiti da Tatti, detto il Sansovino, Quesia Vergine è in grande venerazione, per cui è coperta di doni preziosi. Egii è sul lerzo pliastro della navata principale a sinistra che si vede il famoso a fresco di Raffaello, rappresentante il profeia Isaia.

All'estremità della navala a drilta s'innaiza la cappella dedicata a S. Agostino, che si distingue per le sue belle colonne, e principalmente per il quadro da cui è ornalo l'allare; è

un bel lavoro del Guercino. Il monumento che vien la seguito è siaio eretto alla memoria det cardinale Renato Imperiall, il cul ritratto, che vedesi al disopra, venne eseguilo in mosalco da P. Cristofani sul disegno di Paolo Posi. Le belle colonne che formano il principale ornamento dell'altare maggiore furono ivi coitocate da Bernini, e l'Immagine della Vergine che vi si venera è una di quelle che furono trasportate a Roma dopo la presa di Costantinopoli. La terza cappella, detla dei Panfill, è decorala da bei marmi. La statua di S. Tommaso di Villa Nova fu sbozzata da Melchiore Cafà e finita da Ercole Ferrata, Domenico Guidi è l'aujore del mausoleo del cardinale Lorenzo Imperialt. Nella penultima cappella si ammira un bellissimo gruppo in marmo rappresentante la Vergine e S. Anna, opera molto slimata di Andrea Cantucci, di Monte Sansovino. Michel'Angelo dipinse il quadro che rappresenta la Vergine e che orna la cappella di seguito.

S. ANASTASIA. Quesla chlesa risale ad un'epoca molto antica; è stala fabbricala presso l'Ara Massima, di cul abbiamo glà pariato a suo luogo. Fu ristaurala successivamente da vari pontefici: Urbano VIII ne fece rifare intieramente la facciata sul disegni di Luigi Arrigueri. In un'epoca più vicina, nel 1825, Pio VII vi fece fare delle nuove riparazioni e dei nuovi abbellimenti. Delle colonne antiche assal belle separano l'una dall'allra le tre navate dell'interno, che è in forma di croce lalina. Fra queste colonne, otto sono di marmo violetto, due In granito rosso e due altre in marmo africano. Tali colonne non sono già le sole cose degne di rimarco che possieda questa chiesa, ella contiene anche delle belle pitture e dei beill a freschi di Mola, di Baldi, di Trevisani, di Ponti, di Ceruti; e le stalue di Ercole Ferrata.

S. Andreadi Monte Cavallo. Codesta chiesa deve la sua fondazione al principe don Camillo Panfill, nipoledi papa innocente X, il quale la fece costruire nel 1678 dietro i disegni del cav. Bermini; era destinata al novizialo dei padri Gesquii. La faccalia decorrata da un ordine corinto e da un portico che, quantunque di piccole dimensioni, è di uno stille graziosissimo; è sostenuto da due cotonne ioniche. L'interno det tempio è di forma ovale, tutto incrostato di bei marmi, adorno di pilastri, di quattro colonne corinte e di belle pitture.

A sinistra dell'aitare maggiore si vede la tomba di Carlo Emanuele IV re di Sardegna, il quale dopo avere abdicato volontariamente il trono nei 1802 si rillrò a Roma, dove essendosi affiglialo alta compagnia di Gesú con semptici voti, mori nell'anno 1819. Questo sepolero modesto è stato disegnato e scolpito da Festa. La cappella di S. Stanistao è intieramente coperta di marmi preziosi. Vi si vedono molte buone pitture, tra le aitre ii quadro dell'aitare, di Carlo Maratta. - I quadri di fianco, del cav. Mozzanti. - Le pitture a fresco deila vôlta, di Giovanni Odazzi. Sotto questo altare st conserva ta spoglia mortale dl S. Stanisiao in un'urna arricchita da una quantità di lapistazzuti. Non sara senza interesse chi visiterà nella casa contigua al noviziato la camera di S. Stanistao, che venne convertita in cappella e dipinta da Chiari. La stalua del santo è stata scolpita da Legros, il quale lo ha rappresentato in attitudine di agonizzante. La testa, le manl ed i piedi sono di marmo blanco, gli abiti di marmo nero ed i cuscini di marmo giallo, L'artista ha talmente colpita la verità, che ail'aspetto di quella statua si è involontariamente assaliti da una sensazione quale si proverebbe alla vista di un uomo che lottasse colla morte.

S. A. ADRAI DELLA VALLE. Piazza dello stesso nome. Questa chtesa prende il nome dal palazzo Vatie che le è vicino, e che apparliene ai chierici l'egolari Tealini. Venne fondata nel 1891 dal cardinale Maffeo Gesualdo, che la fece incominciare dietro i disegni di Oltietri; il cardinale Altessandro Montalto ia continuò sui disegni di Carlo Moderna, e fu terminala dal cardina-

le Francesco Peretti, nipoie del precedente. La facciata, la quale non fu eseguita che posteriormente dall'architetto Carlo Rainaldi, è una delle niù belle che slanvi in Roma. Essa è tutta di travertino e composta di due ordini di cotonne corinte, ed ornata di statue. La cupola è stata dipinta per intiero da Lanfranco, e non solo tali pitture vengono annoverate fra le migliorl opere di questo artista, ma ja cupola istessa dicesi la plù belia di Roma. I quattro evangeilsti e le nitture della volta della tribuna sono l javori plù apprezzati del Domenichino. I tre quadri che ornano la grande cornice sono di Cozza. Le cappelle di questa chiesa sono quasi tutte ornate di pitture, di bei marmi e di statue.

La prima cappella a drilla, di cut l'architettura è di Carlo Fonlana, contiene olto colonne di verde antico ed alcune altre non inferiori. Il basso rilievo che rora l'altare è di Antionio Raggi, il quate è pur anco l'autore delle belle statue che sono dai latt. Alcune altre statue sono opera di A. Rondone.

Michel Angelo diede I disegni della Seconda cappila a drilla, nellia della Seconda cappila a drilla, nellia quale si rimarcano dodici colonne di quel marmo che chaimasi Lumachel-la, qualtro tombe di marmo, un bel pronzo, lavori che furono tutti ese-gruppo sull'alare e due statue di disegni dati dallo si tesso soli guili dileto i disegni dati dallo si tesso soli singue anche per var jimausoi assai singue anche per var jimausoi assai singue anche per var jimausoi assai sonoquelli dici pontifici Pioti II.

Sono que de porte de la composição de la

561

monumento sepolcrale del celebre incisore Voipato, che fu cretto alla sua memoria ed eseguito dal di lul intimo amico Canova.

L'interno di questa chiesa è composto di tre navate, ie quali vengono divise tra loro da pilastri di ordine corinto, che sostengono la gran volta nei cui centro il pittore Baciccio ha rappresentalo il trionfo dell'Ordine di S. Francesco. La cappella che sorge a dritta è quella del duchi Odescalchi; essa è ricchissima di marmi e di stucchi dorati. L' architettura di detta cappella è di Luigi Sassi. Sotto l'altar magglore, ii di cui quadro è una bella produzione di Domenico Muratori, si conservano i corpi del SS. Anostoli Fllippo e Giacomo. Odazzi rappresentò sulla volta della tribuna la caduta degli angioli ribelli. sl accenua sufficientemente il grado di merito della tomba di Clemente XIV, col dire che è opera di Canova. Il pontefice vi è rappresentato seduto su di un'urna, distendendo nobilmente la mano in atto di comandare a suoi sudditi, di pacificarli e di proteggerii, Questo monumento è messo nel rango del capi d'opera di Canova, Il monumento che si vede dopo la cappelia è di una composizione graziosa. Lo scuitore firentino . Pozzi. è l'autore delle statue della Carità e del fanciullini. Questo monumento è stato eretto alla memoria del contestabile della chiesa, don Filippo Colonna, e di sua moglie Cristina dl Savoja-Cariguano. SI deve pur fare qualche osservazione agli altri monumenti situati nel convento vicino. Quello del cardinale Bessarione ed Il cenotafio di Miche l'Angelo sono degni di rimarco.

pidoglio. Al posto della chiesa attuale sorgeva attre volte il celebre templo di Giove Capitolino. Questa si chiamava anticamente S. Maria del Campidoglio, e si ignora quale circostanza de abbia procurato la sua nuova denominazione. Tale chiesa avendo sofferio notabilimente nel 1786, venne ristaurata nel principio del presente secolo.

Chlesa In-ARA-COELI, Piazza delCam-

Le tre navate interne sono divise da 22 cojonne di differente diametro. Dette colonne sono quasi futte di granito rosso di Egitto. Due sole sono del marmo chimato Proconnesto, ciò che distrugge l'opinione comune che siano state tolte al tempio di Glove Capitolino, le di cul colonne erano tutte di marmo pentelico siccome afferma Plutarco. Pinturicchio ha eseguito in questa chiesa degli a freschi che contano tra i suoi lavori migliori; furono questi recentemente rislaurati sotto la direzione del cav. Camuccini. Marco da Siena, Giovanni De Vecchi, Marziano, Nucri, ed alcuni altri sono gli autoridelle altre pitture. Tutte le sculture sono dovute agli scalpelii di Michel Maglio e di Borgognone. Gli stucchi sono dl Cavallini.

S. Barrotomo Att. Isota, Via di Ponte quattro capi. Non si può mettere in dubbio l'antichità dell'origine di questa chiesa, giacche si sa positivamente che nel 985 il corpo di 8. Barlolomoe eravi gia deposto. Un secolo e mezzo dopo fu intieramente ricostruita dal papa S. Celaslo, poi ristaurata dal cardinale Sanlorlo, che ne feec riunovare la facelta. Martino Longhi fu l'architetto a cui venne affidato tale lavoro.

L'interno della chiesa è diviso in tre navatesostenute dei 14 colonne, la maggior parte di granito. Si accerta che appartennero altre volte ad un templo di Esculapio. Il nome di S. Bartolomeo all'isola deriva dall'essere situata sull'isola del Tevere.

S. Binana. Via dello stesso nome. Statribuisce la fondazione di questa chiesa ad una matrona romana, chiamata Olimpia, che la fece costruire nell' anno 305. Più lardi fu consacrata as. Bibliana dal papa S. Simplicio, perchè tale edificio aveva servito alperto dell' di mora a queste santa dell' della di granito, dividiono l'interno in tre navate. Questa chiesa è ornata da belli a freschi di Pietro da Cortona, e postede sull' altare maggiore uno del migliori lavori di Dernini, una bella satua che rappresenta la santa tito-

lare. La spoglia mortale di S. Bibiana, quella di S. Demetria sua sorella, e quella di S. Dafrosa loro madre, sono conservate entro un'urna antica assai preziosa di alabastro orientale, e la quale è coliocata sull'altare.

I CAPPUCCINI, Piazza Barberini, L'architetto Antonio Casoni diede I disegni di questa chiesa, e ne diresse i tavori per ordine del cardinale Francesco Barberini, cappuccino e fratello del papa Urbano VIII, La sua architettura è di uno stite molto semplice, ma ciò nullameno merita l'attenzione per l'capi d'opera che contiene. La prima cappella a dritta ci offre it famoso quadro di Guido rappresentantel'Arcangelo S. Michele. La terza cappella è adorna di un S. Francesco , opera distinta del Domenichino, il quale esegui pure nella quarta cappella un a fresco assat bello ch'era altre volte nel chiostro contiguo. Il S. Antonio risuscitando un morto, che orna l'altare della quinta cappella, è opera dl Andrea Sacchi, L'altare maggiore si distingue per i bei marmi de' quall è decorato e per it suo elegante tabernacolo. Si conserva sotto di quest'altare Il corpo di S. Glustino. Il quadro cheornava nel passa lo quest'altare era una tela molto distinta di Lanfranco: ma venne distrutta da un incendio. e rimpiazzata da una copia di questo quadro medesimo, la quale per altro non è priva di merito. Andrea Sacchi è pure autore del S. Buonaventura colla Vergine e Gesú bambino. che si vede nella cappella che segue.

Nell'ultima si ammira l'uno de migiori quadri di Pietro da Cortona, rappresentante S. Paolo. Sulle porte della chiesa, internamente, rimarcansti carloni di Giotto, i quali servirono di modello per il celebre mosalco dell'altare della Navicella, nella basilica di S. Pietro.

S. Carlo d'Carinani. Piazza Catinarl. Il cardinale Leonl ne pose le fondamenta nel 1812, e l'architetto Nosato Nosati la costrusse per intiero a decezcione della facciata, che fu eretta più tardi da Giovanni Battista Sorie. Tale facciata, di stile assai grazioso, si compone di due ordini, l'uno corinto e l'altro composito. L' interno della chiesa è in forma di croce greca, e dell'ordine corinto. Il quadro dell' Annunciazione che orna la prima cappella a dritta è di Lanfranco, che è anche autore delle pitture della volta dell'attar maggiore. L'altare di questa cappella è abbellito da quattro colonne di porfido, le quali scrvono, per cosi dire, d'inquadratura ad un bel quadro di Pietro da Cortona, rappresentante la processione di S. Carlo Borromeo, Nel coro, che è situato dietro questa canpelta, si ammira un bellissimo a fresco di Guido. La cupota si distingue particolarmente per quattro pitture del Domenichino, rappresentanti le quattro Virtù Cardinali eseguite in modo ammirabile. Andrea Saccht ha egli puro eseguilo un dipinto sublime netla cappella di S. Anna; rappresenta la morte della santa titolare, e vien considerato come il capo d'opera di tale artista.

S. CARLO AL CORSO. Via del Corso. Onorio Longhi fu l'architetto di questo sontuoso edificio, fondato net 1612 dal Longobardi. Dono la morte di tale architetto la costruzione su continuata da suo figlio, al quale succedette Pietro da Corlona; questi terminò tutta la parte interna, e la facciata non fu eseguita che posteriormente sotto la direzione di Giovanni Batt. Manicucci e del cappuccino Mario da Canepino. Tale chiesa, di una magnificenza grandissima, è divisa in fre navate da pilastri dell'ordine cortnto. ed abbonda di marmi preziosi, di pitture distinte e di stucchi dorati. La cappella che si eleva att'estremità del braccio destro della croce è anch'essa ornata di marmi assai ricchi, e possiede inoltre un prezioso mosaico, che rappresenta la Concezione della Vergine, stato copiato da un a fresco rimarchevole di Carlo Maratta, che si potrà ancora vedere nella chicsa di S. Maria del Popolo. Andrea Lebrun è l'autore della statua di Davide, P. Pucilla scotpi quella di Gluditta, Carlo Maratta ornò l'altare di una pittura molto apprezzata. L'illustre autore delle Notti Romane, Alessandro VerROMA.

ri, milanese, riposa in questa chiesa, i S. CARLO ALLE QUATTRO FONTANE. Piazza dello stesso nome. Ouesta chiesa data della prima melà det secolo XVII, e fu eretta dictro i disegni di Borromini, il quale ebbc l'ingegno di costruire una chiesa ed un convento sopra uno spazio di terreno eguale in superficie a quello che viene occupato da uno dei grandi pilastri che sostengono la vasta cupola del Vaticano. Due ordini di coionne abbeiliscono la facciata, e l'interno della chiesa è sostenuto da sedici attre coionne. Un portico a due piani, portato da 25 colonne ad ogni piano, reca un bell'aspelto alla corte dei convento, ad onta che sia di piccola dimensione.

S. CECILIA IN TRASTEVERE (al di là del Tevere). Le venne dato questo nome perché si crede generalmente che occupt l'area sulla quale sorgeva altre volte l'abitazione di S. Cecilia. Il papa Ciemente VIII fece dono di questa chiesa alie sorelle Benedetiine, che vi annessero un bei convento. Più tardi li cardinale Giorgio Doria vi fece dei notevoji abbeilimenti, siccome anche ii cardinale Sfondrato. Davanti alia chiesa si esiende una corte nella quale rimarcasi un antico vaso di marmo, singolarissimo per la bellezza della sua forma e per la sua grandezza. L'interno è diviso in tre navate sostenute da coionne: quattro altre colonne, due delle quali sono di granito rosso, formano il portico precedente alla chicsa. li baldacchino che si eleva al disopra dell'allare maggiore è di marmo, e posa su quattro coionne antiche di marmo bianco c nero. Vicino a quest'aliare vedesi ia tomba ove glace il corpo di S. Cecilia, arricchita di alabastro, di lapislazzuii, di diaspro, di agale e di bronzi dorati. Stefano Maderna è l'autore della statua della santa rappreseniata sdrajata. Dopo la prima cappella del Crocifisso si mostra la camera ove credesi che S. Cecilia ricevesse il martirio. Quello che vi ha di certo si è che tale camera dovette servire per dei bagni a vapore, giacche vi si vedono ancora i tubi che ne indicano l'uso.

S. CLEMENTE, Via di S. Giovanni Laterano. La tradizione ci insegna che questa chiesa fu eretta sui luogo medesimo ove S. Ciemente, uno de' primi successori di S. Pietro, ebbe ia sua dimora. Il corpo dei detto Sanio e queito di S. Ignazio, vescovo di Antiochia, riposano soito l'aitar maggiore. Si può asserire che quesia chiesa esisteva già nei V secolo, e che è uno degli edifici più antichi di questo genere che Roma possiede. Vi si trovano una quantità sufficiente di buone pitture di differenti artisti, tra gii aitri di Sebastiano Conca , di Antonio Grecotino , di Giovanni Odazzi , di Tommaso Chiari e del cay, Ghizzi. Havvi anche una cappella, della della Passione, il cut circuito è adorno di vari a freschi stimabili di Masaccio. Presso all'allar maggiore sorge il mausoleo del cardinale Novarella, monumento magnifico di marmo bianco, di cui la composizione, ii javoro e gli ornamenti sono ammirabili del pari. È quella un'opera del XV secolo.

S. STEFANO ROTONDO, Plazza della Navicelia. Nulla sl sa di preciso sulla destinazione primitiva di questo antico edificio, del quale gli uni ne fanno un tempio di Bacco, di Fauno, di Ciaudio, e gii altri una macciteria pubblica e persino un Arsenale. Comunque sia, egli è certo che non fu convertito in chiesa cristiana che nei V secolo dal papa S. Simplicio, il quaie ja dedicò a S. Stefano. Gi'intercolonni sono stati murati, e su questi muri si vedono delle buone pitture di Pomarancio e di Antonio Tempesta rappresenianti diversi Santi, Nell'interno delia chiesa vedonsi anche otto coionne preziose di granito nero e verde, e due altre di porfido.

S. GREGORO AL MONTE CRIDO. VIA
de Santi Giovanni e Paolo. Su questo
terreno medesimo sorgeva altre volte
terreno medesimo sorgeva altre volte
ta casa palerna di S. Gregorio Magno,
ia quale lo stesso poniefice converti
i un conventi qui sulla conventi qui
ta si monte dell'anno sono di si monte
ta si monte dell'anno dell'anno dell'anno
ta sua morte i le conventi que convertito nuovamente in una chiesa, dal cardinate Scipione Borghese, il quale ne

fece costruire la facciala ed il donplo porlico sul disegni dell'architetto Giacomo Soria. Sotto questo portico vedonsi vari monumenti funerari, fra i quall distinguesi particolarmente quello della famiglia Boni. Tre navate divise da sedici colonne anliche, quasitulle di granito, formano l'interno della chiesa. Le pitture della vôlta ed i quadri che ornano gli aliari sono opere di artisti più o meno celebri; ma fra i quadri che hanno una marcata superiorità havvi la tela che orna la cappella di S. Gregorio, e che vlene attribulta a Sisto Badalocchi. Dalia detta cappella si passa ad una terrazza sulla quale notansi tre eappelle antiche, ristaurate dal cardinale Borromini. Da questa lerrazza si gode di una vista assal piltoresca delle ruine del palazzi di Cesare, La prima delle cappelle accennate è dedicata a S. Silvia, madre di S. Gregorio, la di cui statua, collocata fra due colonne di porfido, è un' opera eommendevole di Nicola Cordieri . alilevo di Michel' Angelo. Il Guido è autore del dipinti della volta. La seconda cappella è posta sotto il patrocinio di S. Andrea. Il cav. Roncalli. di Pomarancio, dipinse il quadro che vedesi fra due colonne di verde antico. I due dipinti che ornano i lati dell'altare, rappresentanti S. Pietro e S. Paolo, furono eseguiti dal Guido, Sulle pareti di questa cappella notansi anche due a freschi, i quali furono la conseguenza di una sfida fra Il Guido ed il Domenichino, Quello del Domenichino si vede a destra entrando e rappresenta la flagellazione di S. Andrea; quello del Guido, che vi sta di fronte, rappresenta ii Santo medesimo condotto al martirio ed in allo di adorare la Croce, Nessuno ardi ancora di pronunciare un giudizio fra quelle due belle composizioni. Infine la lerza ed ultima cappella, dedicala a S. Barbara, ei mostra nel fondo la sialua di S. Gregorlo slata abbozzata da Michel' Angelo e finila da Nicola Cordieri , di lui alltevo. Nel centro della stessa cappella si vede un tavolo di marmo, che e quello medesimo sopra il quale S.

Gregorio dava da manglare ai poveri peliegrini.

Chiesa di Gesù. Plazza dello siesso nonie. Questa magnifica chiesa è una delle plù vaste e più ricche di Roma. Il disegno ne fu dato dal celebre architetto Vignola, che la incominciò nel 1378. Della Porta, di lui alilevo, la continuò e disegnò la cupola e la facciata. L' Interno del tempio si dislingue per i suoi pilastri di ordine corinio, i suol slucchi dorati, le sue sculture in marmo ed I suol dipinti. Pietro da Cortona fu l'architetto della cappella che sorge all'estremità del braccio destro della croce: tale canpella è anche adorna di marmi preziosi, ma ti suo tilolo principale all'ammirazione si è un quadro di Carlo Maratta, rappresentante la morte di S. Francesco Zaverio. L'aitare maggiore fu disegnalo da Giacomo della Porta; è abbellito da quattro colonne di giallo antico e da un prezioso quadro di Marziano, che vi dininse la Circoncisione, A fianco a quest' altare si guarderà con Interessamento la tomba del cardinale Beliarmino, opera di Bernini: è tutta di marmo e composta di una quantità di figure. Roma posslede poche cappelle che possano venir paragonate a quella di S. ignazio, per la magnificenza e sontuosità. È decorata da quattro colonne con ornamenti in bronzo, lncroslate di lapisiazzuil e colle basi ed i capilelli pure di bronzo. Il pledestallo delle colonne, la cornice ed il frontone che sostengono, sono di verde antico. Nel mezzo del frontone slaecasi un bel gruppo in marmo che rappresenta la SS. Trinità. Il giobo, ch'è sosienuto da due angeli, consiste in un pezzo di iapisiazzuli, il più grosso ed Il più bello che si conosca. Dietro il quadro dell'altare si può vedere la slatua d'argento dt S. Ignazio. Conservasi anche il corpo di detto Santo in una vasca ricchissima di brouze derale, aderna di una quantità di pietre preziose e di bassi rilievi eseguiti parte in marmo e parle in brouzo dorato. I due fianchi dell'altare offrono, agl'intelligenti due bel gruppi di marmo; l'uno è opera

di Giovanni Teodamo, Valtro di Legros. Il pittore Baciccio è autore degli a freschi che decorano la volla di questa cappella.

S. GIOVANNI IN FONTE, OSSIA BATTISTE-BIO. Piazza di S. Glovanni Lalerano. Aleuni aulori acceriano che Costantino costrui queslo battisterio sontuoso per ivl farsi battezzare dal papa S. Silvestro, Senza tanto indagare quanta verità siavi in tale asserzione, noi diremo che quest' elegante rotonda esisteva già nel V secolo, e che non fu ridotia allo slalo in cui la si vede presentemente che 400 anni dopo. Il pavlmento di questa rolonda è tutto di marmi preziosi, e vi si sale per tre scalini; nel centro sorgono le fonti battesimali formate da una bella vasca di basalto adorna di bronzi dorati. A questo ballisterio si amministra il sacramento del battesimo agli Ebrei, al Turchi ed a tutti gli eretici che vogliono essere ammessi nel grembo della chiesa cattolica. Tale cerimonia ha luogo una volta all'anno, nel glorno di Sabalo Santo, il ballisterio è circondalo da una balaustra di forma ottagona, e coperto di una cupola sostenula da due ranghi sovrapposti di colonne. Le olto colonne che formano il piano inferiore sono di porfido e sormontale da una cornice composta di frammenti antichi: ai disopra di questa cornice s'innaizano le aitre otto colonne, le quali sono di marmo bianco, e sormonlale anch'esse da una cornice. Il secondo piano è ornalo da otlo grandi quadri collocati tra i pilastri, e rappresentanti i fatti più notori della vita di S. Glovanni Battista. Andrea Sacchi è l'autore di queste composizioni, le quali sono bastantemente apprezzate dagl'intelligentl. Le pareti sono anch' esse coperte di pillure a fresco, eseguile da Giacinto Geminiano, Carlo Maratta e Carlo Mannoni. Sortendo per la porta vecchia si rimarcano due colonne di porfido incassate nei muro, e coronale di un frontone composto di frammenti antichi; era l'ingresso primitivo dei battisterio.

S. GIOVANNI E S. PAOLO. Piazza dello siesso nome. La fondazione di que-

sta chiesa è altribuila al monaco S. Pammacchio, il quale la fece costruire sull'area medesima che veniva altre volte occupata dalla casa dei martiri S. Giovanni e S. Paolo, La sua facciala è adorna di un portico sostenulo da otlo colonne di granilo, d'ordine ionico. L'interno è composto di Ire navate, divise fra loro da 28 colonne di marmi diversi. Il pavimento di della chiesa è una specie di mosaico di porfido e di allri marmi preziosi. L'urna che contiene le ceneri del Sauli tilolari e che si conserva sollo l'altar maggiore, è anch'essa di porfido. Nel giardino adiacente a questa chiesa si può vedere ancora un vasto edificio, di travertino, al quale fu dato male a proposilo il nome di Curla Hostilia, si crede, con più verisimiglianza, che facesse parte del Vivarium, o serraglio di bestie feroci, costrullo per uso del Colosseo.

S. Ignazio da Lojola, Piazza di S. Ignazio. Incominciata nel 1226 dal cardinale Luigi Lodovisi, questa chiesa non si lerminò che dopo la sua morte, mercè un lascito di 200,000 scudi, ch'egli destino per il suo compimento. Il Domenichino diede due disegni, ed Il padre Grossi gesuita, prendendone parle dell'uno e parle dell'aliro, compose li piano che fu messo in esecuzione. La facciata è tutta dell'archiiello Algardi; è di traverlino, ornala da due ordini di colonne corinte e composile. L'interno è formalo da lre navate sostenute da grossi pilaslri corinti. Il padre Pozzi, gesuila, egualmente esperto in pittura ed in architettura, costrui i migliori altari di questa chiesa, e dipinse la volla grande e quella della tribuna. I due aitarl che sorgono da clascun lato deli' allar maggiore sono di architetiura simetrica, ornati di marmi preziosi, di bronzi dorati e di qualiro magnifiche colonne torse, rivestite di verde antico. Il basso rillevo rappresentante S. Luigi Gonzaga, che decora l'altare della cappella a desira, è un lavoro molto slimato dello scultore Legros. In delta cappella si conserva il corpo del Saulo chiuso in una vasca coperta di lapislazzuli.

Il medesimo artisia Legros è aulore del disegno e della seuttura del magnifico sepolero di Gregorio XV, che distinguesi in fondo della navata a dritla. Il Collegio romano, dei quate avremo occasione di partare più innanzi, è annesso a questa chiesa.

S. LORENZO IN LUCENS. Plazza dello stesso nome. Si la risaltire fino a Sistos III, nett' anno 435, la fondazione isto III, nett' anno 435, la fondazione di questa chiesa, che contiene alcune buone pitture degli artisti napoletani Gruetero, Massimo Stanzioni e di Marco Benflade; ma ciò che allitra più vivamente l'attenzione e la celebre Croetfissione del Guido e la tomba del pittore Nicola Poussia.

S. LUIGI DEI FRANCESI. PIAZZA dello stesso nome. La nazione francese fece erigere a sue spese codesta chiesa nel 1537, secondo i disegni di Giacomo della Porta. La facciata è di travertino, ornata da due ranght di pilastri dorici e corinti, e da quattro nicchie, le di cui statue sono Intte opere di Lestache. L'interno vien composto da tre navate sostenute da pilastri dett' ordine ionico di diaspro di Sicilta, I dipinti che ornano la volta principale sono di Natoine , il quate era altora direttore dell'Accademia francese di pittura a Roma. La prima cappella a dritta ci offre un quadro di Lanfranco, rappresentante S. Andrea e S. Giovanni Battisla. Nella seconda cappetta detto stesso lato si vedrà sult' altare una copia mollo bella della S. Cecitia di Raffaello, eseguita dal Guido. Sui fianchi st osserveranno degti a freschi mollo betti, che rappresentano due fatti della storia di S. Cecitia. Queste pttture sono opera del Domenichino, Quetta che occupa it fianco sinistro principalmente è riputata un capo d'opera per la perfczione e la purezza del disegno. La testa della Sauta è di una espressione marrivabile. Le statue e te doralure che abbelliscono il presbiterio e l'altar maggiore furono eseguite a spese del cardinale Mattia Conterel, Il quadro detl'Assunzione che rimarcasi su quest'altare è senza dubbto una delle migliori produzioni di Francesco da Ponte, detto il Bassano. La cappelta che è dedicala a S. Luigl, re di Francia, fu eseguita sui disegni di *Plau*tilla Bricci, artisla romana, che dipinse anche il quadro dell'attare.

La cappella del Crocifisso contiene degti a freschi di M. A. da Caravaggio, e la tomba di J. d'Agincourt. Si vede anche in questa chiesa un mausoleo eretto al cardinale De Bernis.

S. Marco, Piazza dello stesso nome , fondata neil'anno 536 dal papa S. Marco. Questa chiesa fu riparata moite volte sino al momento in cui venne ricostruita intieramente da Gregorio IV. Più lardi it cardinale Quirini l'abbelli a sue spese di pitture e di stucchi. Tre navale ne formano l'interno; quella del centro è sostenuta da 20 sontuose colonne ioniche di diaspro di Sictia. A destra si vede la tomba di Leonardo Pesaro. degno lavoro di Canova. Si conserva sotto l'attar maggiore la spoglta mortale di S. Marco, e quelle dei Santi martiri Persiana, Abdon, Sennen, ed Hermes. Questa chiesa posstede delle belle pitture di Palma, il giovine, di Carlo Maratta, di Borgognone, di Mola e di alcunt altri artisti egualmente celebri. La cappeita posta sotto l'invocazione del beato Glorgio Barbarigo, vescovo di Padova, è ornata da un basso rilievo degno di rimarco, eseguito da Antonio d'Este. Vi si osserveranno anche vari mausolei degni di attenzione.

S. MARIA DEGLI ANGIOLI, Piazza di Termini. Questa chiesa occupa il posto della gran sala delle Terme di Diocleziano. Fu il papa Pio IV quello che conceni l'Idea di dare una destinazione sacra a codesta sala. Tale iavoro venne affidalo a Michel' Angelo, il . quale diede al suo edificio la forma di croce greca, e ne fece una delle chiese più maeslose ed eleganti di Roma. Per far sparire l'umidilà dell'antico pavimento, ne elevò un altro, ed in conseguenza copri una parte delle basi di otto belle colonne di granito, delle quali abbiamo già fatto cenno parlando delle Terme di Diocieziano. Un vestibolo di forma tonda, che era una delle stanze di dette terme , da ingresso alia chiesa. Le due

cappelle che sorgono solto tale vestibolo, sono ornate da un quadro di merito per ciascuna. Un allievo di Daniele da Volterra ed un allievo di Flammingo ne sono gli autori. Si vedono anche sotto questo vestibolo le tombe del celebri artisti Carlo Maratta e Salvator Rosa, e quelle dei cardinali Paolo Parisio e Francesco Alciati. Dal vestibolo si passa nella navata traversale della chicsa, che era anticamente quella gran sala delle Terme ove erano esposti gli oggetti d'arte e che chiamavasi Pinacoteca. SI rimane sorpresi e con ragione della magnificenza di questo edificio. Oltre le grandi colonne di granito che abbiamo citate, ve ne sono delle altre formate di mattone e dipinte ad imitazione delle prime. Benedetto XIV, volendo ornare convenevolmente questo vasto tempio, vi aveva fatto trasportare vari grandi quadri originali della basilica dl S. Pietro, ch'erano stati conlati in mosaico. Si potra osservare nelle navate in cui sorge l'altar magglore una quantità di dipinii stupendi di Romanelli, del Domenichino , di Carlo Maratta , di Pietro Bianchi, di Placido Costanzi, di Trevisani , di Pomarancio e di Nicola Ricciolini. Sul pavimento esiste una meridiana rimarchevole per la sua gran precisione; fu tracciata nel 1701 da monsignore Bianchini. Michel Angelo è pur anco autore del disegno del chiostro per i monaci Certosini; è composto di un portico quadrato, sostenuto da 100 colonne di travertino e fiancheggiato da quattro gallerte.

S. MARIA M MARTIN, non è altro che il Panteon, o la Rolonda di cui abbiamo già partato alla pag. 337. Questo 
templo essendo stato chiuso dall'imperatore Teodosio, e donato in seguito al papa Bonifacio dall'imperatore 
Foca, detto ponticine fu il primo che 
lo consacrò ai culto cristiano, dedicandolo alla Vergine ed ai Santi martiri.

S. MARIA DELL'ANMA. Via dell'Anima. Questa chiesa venne fondata nei 1400 coi mezzo di una somma ragguardevole derivante da un lascito di un flammingo che nominavasi Giovanni di Pietro. Fu poi moito ingran-

dita dagli Austriael ai principio di questo secolo; essi vi mantengono un ospitale. Si attribuisce a Sangallo il disegno delle porte, le quali sono di uno stile eccellenle. La chiesa è composta di tre navate, arricchita di bei marmi ed ornata di pitture commendevoll. L'aitar maggiore fu ristaurato sul disegni di Paolo Posi; è fregiato di un bel quadro di Giulio Romano. rappresentante la Sacra Famiglia ed alcuni Santi. Ai due latt distinguonsi due mausolei assal belii: quello del papa Adriano VI fu scolpilo da Peruzzi: il secondo, eretto alla memoria del duca di Cleves, è opera di Egidio Riviere e di Nicola Arras, Oltre questi due vi sono altri monumenti, alcuni de'quali merilano rimarco, tra i quali il piccolo sepoicro di Vanden d'Anversa, e quello di Alekonar dovuti allo scalpello di Francesco Quesnoy: quello del cardinale d'Austria è opera del sunnominato Riviere. Presso alla sagrestia trovasi la tomba del letterato Luca Olsienio. La sagrestia medesima è ricca ed ornata di buoni quadri.

Da una porla che si apre in fondo alla navata sinistra, un piccolo andito comunica da questa chiesa a quella di

comunica da questa chiesa a quella di S. MARIA DELLA PACE, fondata dal papa Sisto IV., che la fece costrutre sul discant di Baccio Pintelli, Più tardi fu ristaurata per ordine di Alessandro VII. Pietro da Cortona ebbe l'incarico di tat lavoro e ne rifece intieramente la facciala. L'interno della chiesa non ha che una sola navata, ma è sormontata da una cupoja ottagona del plù squislto buon gusto. Nella prima cappella, a drilta entrando, si vedrà sull'altare un basso rilievo in bronzo di Fancelli che rappresenta la Deposizione della Croce. Al disopra dell'arco di questa cappella e dalla grande cornice della chiesa sino al basso, si ammira un a fresco di Raffaetto rappresentante quattro Sibilte. L'altar magglore, disegnato da Carlo Maderna, è ornato da quattro colonne di verde antico. Vi sono inoltre in guesta chiesa buone pitture di Peruzzi , Passignani , Vanni , Morandi, ec.

S. MARIA IN COSMEDINO, Piazza della Bocca della Verila. Le tracce del tempio antico sul posto del quale è costrulta questa ciriesa, sono ancora visibili. Venne rifabbricata e notevolmente abbelttta da S. Adriano I nel 722. Viene indicata ancire coi nome della Bocca della Verità, per causa di una maschera, la quale, dicesi, tratteneva ja mano di colui che prestava un giuramento fatso. Dodici colonne di marmo separano l'interno della chlesa in tre navate. Ii pavimento è fatto con pietre dure di cotore. Sutla caltedra di marmo osservasi una statua delia Vergine, che su gulyl trasportata dalla Grecia, L'attar maggiore è in una posizione Isolata; si compone di una vasca di granito rosso. con un baidaccinto sostenuto da quattro cojonne di grantto di Egitto.

S. MARIA IN CAMPITELLI. Piazza di Canipitelli. Questa chiesa è stata costruita sui disegni di Carlo Rainaldi, dai popoio Romano, in seguito alia peste dei 1636. La facciata è composta di due ordini, li primo corinto ed li secondo composito. L' interno è in forma di croce tatina, e racchtude delle cappeile rimarchevoli per la ricchezza dei marmi da cul sono coperte, e per la bellezza del loro ornamenti. La seconda di queste cappelle è di uno stite maestosissimo, e possiede sull'allare una bella teia di Luca Giordano. Vicino all'attar maggiore a sinistra si eleva la cappella Capizucchi, architettura di Matteo de Rossi; quella che segue è di Paluzzo Altieri; il quadro dell'altare è di Baciccio. La cappella che vien dono è incrostata di bei marmi e racchiude due mausolei degni di essere esaminati dagl'inteiligenti. Le altre cappelte e la chtesa stessa ci offrono qua eja varie statue e varj aitri monumentt funebri-Si conserva in questa chiesa una Madonna riccamente decorata ed in grande venerazione presso li popoio.

S. MANIA DEL POPOLO. Piazza deilo stesso nome. Se si presta fede aila tradizione, questa chiesa deve ia sua origine ad una superstizione che ta sola ignoranza di que' tempi può rendere ammissibile. Si assicura che li

papa Pasquaie II fece crigere della chlesa per ilberare il popojo dai fantasmi e dalle visioni attribuite al cadavere di Nerone, la di cul spoglia fu deposta sulta coliina degli Orti. chiamata attualmente monte Pincio. nella tomba della sua famiglia. Questa fondazione risaje fino att'XI secolo. Alcuni scrittori pretendono che venga così chiamata perchè nei 1227 fu rifabbricata dal popolo Romano, Venne poi abbeitita dal papi che si succedettero, e divenne atia fine una delle principali chiese di Roma. La prima cappelia a dritta è ornata di pitture eseguite da Bernardino Pinturiechio con una delicatezza ed un finito ammirabite. La seconda cappeila è in forma di croce greca; ma è precedula da un vestibolo che gii dà la forma di croce tattna, Indipendentemente dalle 16 colonne corinte di diaspro di Sicilla di cul è decorata. essa si rende notabile anche per i'ajabastro ed i bei marmi che rivestono je sue pareti. Si chiama cappella Cibo, dai nome dei cardinale Alderano Cibo, che ne fu il fondatore e che vi è seppellito. La sua tomba, innaizata secondo i disegni di Carlo Fontana, si vede a destra entrando. Sulla sinistra deila cappella si rimarca un bel dipinto di Giovanni Maria Morandi, rappresentante il martirio di S. Lorenzo, Il quadro che si trova a dritta è opera di Daniele da Votterra, che dipinse il martirlo di S. Caterina. Finalmente Carlo Maratta è l'autore della Concezione che vedesi rappresentala sul muro deil'allare, Bernardino di Pinturicchio esegui tutti i dipinti che ornano la terza cappella, di cui la fondazione è dovuta a Sisto V. Gi' Intelligenti ammireranno un basso rilievo che ci offre le immagini di S. Antonio di Padova, di S. Vincenzo martire e di S. Calerina. Questa scultura di una rara perfezione è del XV secolo.

I dipinti che adornano la vôlta sono anch' essi del Pinturicchio, che abbiamo gia nominato, ed i due sontuosi mausolei in marmo, ornati di scuiture di una singoiar perfezione, furono entrambi eseguili da Cantuc-

cio di Sansovino. Queste due tombe vengono risguardate con ragione come i migliori modelti che Roma possiede di ornamenti moderni, tanto per la purezza dei disegno come pel finito dell'esecuzione. La cappetia che segue contiene un'Assunzione, tavoro distinto di Annibate Caracci, e sut tatil due a freschi che rappresentano l'uno ta Crocifissione di S. Pietro. l'attro la Conversione di S. Paolo. sono opere di Michel' Angelo da Caravaggio, Il quale diede anche i disegni dei dipinti che ornano la vôtta.

Una deile più cetebri cappetie di Roma è senza dubbio la seguente, conosciuta sotto tl nome di cappetta Chigi, Raffaello diede 1 disegni di tate cappella, ed t cartoni per servire di modello al mosaici della cupola, al quadro deti' attare ed atte pitture del fregio. La parte anteriore deil'aitare è di bronzo con basso rtijevo di Lorenzetto. Quattro statue ornano i quattro angott di questa magnifica cappella. La prima rappresenta Daniele nella fossa dei leoni: la seconda Abacucco trattenuto da un angelo per i capelti; queste due statue furono scolpite dal cav. Bernini. La terza e la quarta, opere di Lorenzetto, cl offrono le forme, la prima del profeta Elia, la seconda queile di Gionata seduto suila balena. It Gionata è particolarmente oggetto della maggiore ammirazione generate non solo perchè il disegno ne fu dato da Raffaelto, ma benanche perch'el ne diresse l'esecuzione.

Fuori di questa cappelia sul pitastro che s'innalza a destra det grand'arco, st trova il sontuoso mausoico detta principessa Odescalcht Chigi,

Attre volte questa chiesa possedeva un convento nei quale soggiornò Lutero per varj anni.

S. MARIA SOPRA MINERVA. Piazza della Minerva. Suil'area ove sorge attuainiente questa chiesa Pompeo aveva fatto erigere un tempto consacrato a Minerva, allorché tornò dalle sue vittorle; da clò deriva il nome che venne dato atta chiesa ed al convento che vi è annesso. Deve questa essere annoverata a buon dritto fra le chie- | mento in cui | cristiani, avendone ot-

se più importanti di Roma, per le memorte ed t monumenti che possiede. La prima cappelia a dritta appartiene alia famiglia Atdobrandini; ha sull'altare un bel quadro di Federico Baroccio, ultima opera di tate artista. e contiene inottre varie statue molto pregtate, e due mausotel per stite e per esecuzione molto distinti. In fondo al braccio destro delta croce sorge una piccota cappelia adorna di un crocifisso, attribuito a Giotto, Fra le cappelle di questa chlesa, quelta dell'Annunciazione è forse la più rimarchevole per l'dipinti che contiene. I quadri rappresentanti l'Assunzione, la Vergine e S. Tommaso, ed il cardinale Caraffa, fondatore della cappella, sono opere di Filippo Lippi. Entrando net coro si vedono, addossate i'una contro l'attra le tombe di Leone X e di Clemente VII de' Medici, delle quail Baccio Bandinelli fu Insieme architetto e scuitore. Nel passaggio che conduce alla piccola porta dietro il coro sono varie tombe di bei marmi e lavorate atta perfezione. La prima che si presenta è quetta det cardinaie spagnuolo Pimental, eseguita da diversi scultort dietro it disegno di Bernini. Quetia posta at disopra della porta fu scotpita secondo it disegno di Giacomo delta Porta, Nelia cappeita posta sotto II patrocinio di S. Domentco st vede il mausoleo del papa Benedetto XIII domenicano della famiglia Orsinl; fu eretto dati'architetto scuttore Carlo Marchionni, li quate è anche l'autore degit angell e del basso ritievo che orna la vasca. La prima cappetta che viene in seguito ha un quadro di Procaccini. Questa chtesa possiede attri monumenti. ognuno de quali offre qualche cosa di notabile.

S. MARIA IN TRASTEVERE. Plazza dello stesso nome. Questo terreno era altre voite occupato da una specie di casa di rifugio destinata at mititari invatidi che si erano acquistati dtritto alla riconoscenza detta patria; ed allora si chiamava Taberna Meritoria. Taie edificio fu di poi trasformato in un atbergo che esistette sino at motenuto it consenso dali'imperatore Settimio Severo, lo desilnarono all'esercizio dei ioro cullo. Nel 224 venne dunque convertito in chiesa cattoilca dat pontefice S. Callisto, e fu la prima chiesa pubblica in Roma. In origine questa, siccome tutte te aitre chiese, non aveva niuna sorta d'importanza; ma i varj papi succedendosi si piacquero di abbeilirla, di modo che col tempo divenne un tempio magnifico La facciata è precedula da un portico formato da qualtro belle coionne di grantto: sotto ai portico si leggono varle iscrizioni antiche moito interessanti. Ventuna grosse coionne di granito rosso dividono t'interno in tre navate: queste colonne hanno dei capitell differenti; quelle che hanno un capitello ionico sono di stile ricchissimo, e si può dubilare che siano state tolte a qualche tempio d'Iside e di Serapi, attesoché le voiute portano ancora le figure di queste due divinttà Egizie. Il pavimento si compone di porfido, di serpentino e di aitri marmi preziosi. La volta è ricchissima di dorature c di ceseilature, e l'ornamento ne riesce compito da un a fresco stupendo del Domenichino, rappresentante l'Assunzione, La cappeila che si rimarca in fondo alla piccola navala a dritla fu anch'essa costruita sul disegni di deito artista, Quattro colonne di porfido sostengono li bal-

dacciino che corona l'altar maggiore. La tomba del celebre pittore Lan-

franco trovasi in questa chiesa. S. MARIA DELLA VITTORIA. PIAZZA di Termini. Dono che fu ereita nel 1605 dal papa Paolo V questa chiesa venne ceduta dal medesimo pontefice al Carmelilani. Moite vittorie riportate sugil eretici per intercessione della Vergine di cui si venera l'Immagine, la quale è tutta coperia di pietre preziose, feccro dare col tempo a questa chiesa il nome di S. Maria delia Vitioria. Il cardinale Scipione Borghese ne fece costruire la facciala. t cui disegnt vennero somministrati da Giovanni Battista Soria. Questo cardinate volie sostenere da solo lale spesa in riconoscenza del presente fattogii dai Carmelitani della cete-

bre siatua sdrajata dell' Ermafrodito, di triovata nel giardino conliguo a questa clitesa. L'inierno è tutto ricoperto di bel martini prato di bella di bella marini, ornato di pinatri di diaspro di Sicilia, di buone svulture, di stucchi dorati e di eccelenti di-la seconda cappella offre agli amatori un bel dipinto del Domenichino, arappresentante la Vergine, Gesù Bambino e S. Francesco. Gil a freschi la Lecali sono dei medicina ratiba.

L'altare della croce è di una grande magnificenza; in mezzo a quattro belle coionne di verde antico si vede ia statua di S. Giuseppe, che è rappresentato dormente, e ricevendo la visita di un angelo; è un lavoro assai distinto, di Domenico Guidi. In fondo all'altro braccio della croce si scopre la ricca cappella posta sotto t'invocazione di S. Teresa, la quaie venne fondata ed abbellita a spese del cardinale Cornaro. Un gruppo ammirabile, considerato come ii capo d'opera di Bernini, forma li principale ornamento di questa cappeila; esso rappresenta S. Teresa compresa da amor divino ed in una posa di estasi, mentre un angejo, cojia mano armata di una freccia, sta per ferirgii il cuore. Sui due fianchi di questa cappella sorgono due balconi, ciascuno de'quali è adorno di quattro siatue, eseguite pure da Bernini. La cupola della volta è stata dipinta da Gian Domenico Corsini, detto it cav. perugino. La cappella della Trinità non è meno interessante; poichè il quadro deil'altare è opera del Guercino, ed i piccoli dipinti che si vedono sui lati furono eseguiti dal Guido.

S. Mans in Valucieus, della Caissa Nora. Plazza dello stesso nome
questo bell' edificio è stalo costruito
sopra un'altra piecota chiesa della
quale ha, conservato ii nome. L'architettura è di Martino Longhi. L'interno è composto di tre navale, che
sono tutte adorne di bet dipinti, di
stucchi dorati, edi beltissime cappelie
coperte di marmi preziosi, di cul Borromini diede i discuni.

Gli a freschi della tribuna e della cupola, ed il quadro che orna la volta, sono lavori distinti di Pietro da Cortona. Al disotto dell'organo serge una bella cappella, architettura di Carlo Rainaldi, che fu abbellita di marmi preziosi da Carlo Fontana. Il quadro dell'altare è stato dipinto da Carlo Maralta.

L'altar maggiore si distingue per quattro colonne di marmo, dette di Porta Santa, e per un ricco ciborio di metalio dorato, coperto di pietre preziose. Il quadro dell'altare e le pitture laterall, eseguite da Rubens, offrono non minori titoli all'ammirazione.

Solto Il secondo organo s'innaiza un'attra cappelia, nella quale riposano le spoglie mortali di S. Filippo Neri a cul è consacrata. Olire questos santo deposito la cappella si raccomanda di cui è arricchia. Nella cappella di Cui è arricchia. Nella cappella d'arricchia. Nella cappella d'arricchia. Nella cappella d'arrocci rappresento con talento la Presentazione della Vergine al Tempo. Si deve anche all'artista medesimo Il quadro della Visitazione, che si rimarca nella cappella che segue.

S. Onorrio. Via dello stesso nome, sul monte Esquilino. Gli eremita della congregazione di S. Gerolamo furono i fondatori di quesia chiesa.

Si vedono ancora sotto il portico tre medagie dipinte dal Domenichino, che vi rappresentò con un raro lalento aicune azioni della vita di S. Gerolamo. Lo stesso artista dipinse la Vergine e Gestò bambino che ornano il disopra della porta principale. Vi sono in questa chiesa i sepolori dei due celebri poeti Italiani Tasso ed Alessandro Guidi.

La tomba del Tasso, il quale, come è noto, mori nel 898 nel convento vicino, trovasi a sinistra entrando nella chiesa. Nell'interno del convento si ammira un bel a fresco di Leonardo da Finci, che rappresenta una Mario del Pinci, che rappresenta una Mario del Pinc

Si conservano nella biblioteca diversi oggetti appartenuti al Tasso, aicuni de' suoi scritti ed il suo busto.

S. PIETRO IN VINCOLI. Piazza dello stesso nome. La fondazione di questa chiesa risale all'anno 442, sotto il pon-

ilincato di Leone Il grande; viene altribuita a Eudosta, moglie di Valentiniano III, imperatore d'Occidente, che volie qui conservare la catena di ferro, ch' erasi adoperata per incatenare S. Pietro neila prigione di Gerusatemme. Rimase nel suo primiero stato fino al 1708, nella quale epoca fu tolalmente ricostruita e ridotta come trovasi presentemente.

L'interno è diviso in tre navate da venti colonne antiche di marmo, scannellate e deil'ordine dorico; il grand'arco di mezzo è sostenuto da due colonne di granito più grosse delle altre. Il primo dipinto rimarchevole che al presenta è un S. Agostino, opera del Guercino, e che vedesi sui primo altare a desira, li Domenichino diede i disegni delle due tombe dei cardinali Marzotti ed Azucchi, dei quali dipinse anche i ritratti. Cola pure si vede la celebre tomba di Giulio II, disegnata da Michel'Angelo, a cui si deve anche la slajua dei Mosè, scultura che viene considerata il capo d'opera di quel gran maestro. Il profeta è di statura colossale: sta seduto e tiene sotto il braccio je Tavole delia legge; guarda con fierezza li popolo, come se non si tenesse per certo della sommissione di lui. Le altre statue che occupano le nicchie di questa medesima tomba sono di Raffaello di Monleiupo, poiche la morte arresto Michel' Angelo a mezzo di colali lavori.

GII aitri dipinti riguardevoll che sono disseminati que a la nella chiesa, furono eseguiti da Guerrino, Giacomo Coppi, Pomarancio e Parodi,
Raccomanderemo pure all'attenzione degli amatori un S. Sebsatiano la
mosaico, opera del VII secolo; un'antica cattedra pontificia di marmo bianco; ed infine vari frammenti di pavimento antico tolti dalle Terme di Tito.

S. PETRO IN MONTONIO. VIA delioi stesso nome sul monte Gianicolo. Questa chiesa venne rifabbricata dall'architetto Baccio Pintelli, sull'area di un'altra chiesa che vi esisteva glà. L'interno non è che di una sota navata; ma vi si trovano una quantila di pitture e scullure assai pregevoli. La prima cappella a destra ci offre dei dipinti di Fra Bartolomeo del Piombo, eseguiti con una rara perfezione copiando degli originali di Michel'. Angelo. ti quadro che rappresenta la Conversione di S. Paolo, e gil a freschi che ornano ia quarta cappeila sono di Giorgio Vasari. La celebre Trasigurazione, di Raffaetto, che ora trovasi al Valtcano ornava altre con le la lattera maggiore di questa chica dedicana con consultata del consu

S. PRASSEDE. Vla dello stesso nome, in vicinanza di S. Maria Maggiore. Accertasi che in quesio luogo esisieva già nel 160 un oratorio, che fu di poi convertito in chiesa nei 822 da S. Pasquaie I, ed abbellito ancora più lardi da S. Carlo Borromeo. Ventisei colonne di granilo dividono l'interno in tre navate. Un baldacchino poriato da quattro belle colonne di porfido sorge al disopra dell'aliar maggiore, li quale è isolato. Un magnifico scalone a doppia gradinata meite alla tribuna, la quale è ornaia con abbondanza di mosaici antichi, t gradini di tale scala sono di rosso antico, i più grossi pezzi di questo marmo che si conoscano. La cappella la più noiablie che possiede questa chiesa, è quella dove si vede il frammenio di colonna che fu trasportaja nel 1223 da Gerusalemme per comando dei cardinale Giovanni Colonna, ed alla quale credesi che Gesù Crisio venisse legato durante la sua flagellazione.

La tradizione afferma che [u nel pozzo che si trova al centro della navala principale, che S. Prassede raccolse il sangue dei martiri. Il tavolo di marmo che serviva abitualmente di letto a questa santa vedesi al principio della navala a sinistra. Giulio Romano dipinse una flagellazione di N. S. che orna la sagrestia.

S. Sabina. Sopra il monte Aventino. Al posto ove s' innaiza attuaimente la chiesa, esisteva altre voite la casa paterna della santa a cul viene dedicata. Una iscrizione in mosaico, che si può ancor leggere, sulla porta principale c'insegna che è stata fondata sotto il regno pontificio di Celestino, vale a dire verso l'anno 488, da un pocia Illirico, per nome Pietro. Le sue Irc navate posano sopra 24 colonne di narmo scannellate dell'ordine corinto. Sasso Ferrato insciò in questa chiesa uno dei suoti dipinti più belli e delicati; esso rappresenia la Vergine del Rosario.

S. SILVESTRO E S. MARTINO. Via di S. Martino, Tre navate formano l'interno di guesta chiesa; sono sostenute da 24 coionne di marmi diversi. Nicola Poussin ha coperto le pareti delle due navale laterall de' suoi paesaggi. La cappella che si vede in fondo della navata sinistra, consacrafa aila Madonna dei Carmine, è compieiamenie adorna di bei marmi e di ecceiienti pitture di Antonio Cavallucci. la tomba dei quale sorge in faccia alla cappella, ti medesimo artisia è autore dei dipinti dell'altar maggiore e di iuiti gli ornamenti. Una scala di marmo cl conduce sotio l'aijare maggiore, ove si conservano I corpi dei papi S. Silvestro c S. Martino, Questa cappella sotterranea è assai nolevole; viene sostenuta da belle coionne, che vi sono sparse in quantità. Pietro da Coriona ne fu l'architetto. Da questa cappella si discende ancora nella chiesa sotterranea, la di cui fondazione è attribuita a Costantino, e che servi, dicesi, per ii Concilio romano dell'anno 324. Questa chiesa è composta di tre navate: li pavimento è formaio da una specie di intarslatura grossolana a color bianco e nero. L'altar maggiore è ornato di una antica immagine della Vergine, eseguita in mosaico, e che appartiene certamente ad un'epoca in cui quest' arte era ancora bambina.

S. SLIVISTRO, SUI MODIE QUITIDAIE, QUESTA CIÈSES È POPPICIET del Padri della Missione. Il quadro che orna l'allare della seconda cappella è di Palma il giovine. Sull'allare della cappella che vedesi nel braccio destro della Croce ammirasi una Assunione dipinta del Carlono del pinta de Carlono Scriptone. Il dipinti della cupola sono del Domenicino. Nella seconda cannella che si

trova da questo laio vedonsi rappreseniate azioni della vita di S. Maria Maddaiena, opera di Polidoro e di Maturino da Caravaggio. La vôlia di questa cappella e la facciata al di fuori furono dipinte dai cav. d'Arpino. Vi si vedono anche due mausoiei molto singolari; i'uno contiene gli avanzi del cardinale Guido Bentivogilo , l'aitro quelli di Prospero Farinaccio, recentemente inciso da Toschi, come riscontro alla tavola dello Spasimo, quadro di Raffaello.

S. TRINITA' DE' MONTI, al disopra della piazza di Spagna. Questa chiesa deve la sua fondazione a Carlo VIII, re di Francia, ii quale ia fece costruire nei 1404. Abbandonata nel 1799, rimase chiusa fino al 1815, epoca in cui fu fatta riaprire da Luigi XVIII, re di Francia, il quaie affido i iavori ail'architetto Mazois. Il quadro dell'Assunzione, che orna l'aliare della terza cappella a desira, è un'opera stimabile di Daniele da Volterra. L'artista ebbe l'idea di farvi il ritratio di Michel'Angelo, ed è quella figura bruna a destra che indica la Vergine. La sirage degi' Innocenti, che si vede vicino ai detio quadro, fu presa da un cartone del medesimo artista, e colorita da Michele Alberti. L'aitare maggiore fu costruito sui disegni di Giovanni Campagna, il quale esegui anche gli stucchi. La cappella Massimi, della deila Maddalena, è adorna di un bei quadro che rappresenta ia santa ai piedi di Gesù Crisio. È opera di Giulio Romano, ii quale fu assistito in tate lavoro da Francesco Faltori. È neila prima cappelia a sinistra che vedesi la celebre Deposizione della Croce, opera molio dislinia di Daniele da Volierra, che egii esegui sotto ia direzione di Michel'Angelo. Questo prezioso dipinto a fresco, che viene rtsguardato, con ragione, per uno dei migijori di Roma, avendo moito sofferto, fu trasportaio sulla tela nel 1811 affine di conservare meglio gii avanzi di tale capo d'opera.

Questa bella chiesa, siccome fi convento contiguo appartengono ad una congregazione di dame francesi, chiamate del Sacro Cuore, ie quati si | matica. Suil'altar maggiore si rende

occupano principalmente dell'educazione di giovani damigeile.

SS. TRINITA' DE' PELLEGRINI. PIAZZA dello stesso nome. Sull' area di una chiesetia, chiamata S. Benedetto to Arenula, l'architetto Paolo Maggi innaizò la chiesa attuale nel 1614. La facciaia fu eseguita da Francesco de Santis dietro I disegni di Giovanni Battista de Rossi. È tutta di travertino ornata di colonne d'ordine composilo. L'abbellimento riesce compito da quattro staiue rappresentanii i quattro Evangelisti, opere stimabili dello scultore Bernardino Ludovisi. L'interno non offre nuita di notevole, se si eccetiua ii quadro del Guido, rappresentante la SS. Trinilà, che si vede suif' aliar maggiore.

Un ospizio è annesso alla chiesa: vien detio ospizio dei Peliegrini, perchè vi si ammetiono i pellegrini che arrivano a Roma ed 1 convalescenti che escono dagli ospitati. Perciò la chiesa ne ebbe it medesimo nome.

Oitre alie chiese che abbiamo già descritte qui sopra, crediamo di dover indicare anche te seguenti per i viaggiatori che vogliono fare una visiia più detiagiiaia di Roma.

S. ANDREA DELLE FRATTE, L'architettura di questa chiesa è dovuia a Giovanni Guerra, ad eccezione della torre, la quale è di Borromini. L'interno è ornato di siatue di Bernini e di C. Pacetti, di quadri di Brandi, di Trevisani e di G. B. Leonardi, e finaimente degli a freschi dei Marini.

S. APOLINARE. Questa chiesa fu eretta sul posto di un antico tempio d'Apolio, e data dail' anno 772. Originariamente costruita dai papa Adriano I, fu riedificata da Benedeito XiV sui disegni deil'architetto Fuga. Contiene una beila sialua di Legros rappresentanie S. Francesco Zaverio, ed un quadro distinto attribuito ai Perugino , che rappresenta la Vergine , Gesù Bambino, S. Pieiro e S. Paoio. S. CATERINA DA SIENA È SIRIR CO-

struita nel 1826 da una congregazione di Sienesi. Vi si osservano degli a freschi di Timoteo della Vita, ailievo di Raffaelio e di Antiveduto Gramparticolarmente notabile una lela di Gerolamo Genga.

S. Caoce in Gransarssis. Questa chiesa obbe ta de deuoninazione perchè venne fondata all'epoea della traslazione della Croce di Gerusalemme. La sua costruzione è attributa a Elena madre dell'imperatore Costantino. Benedetto XIV ia ridusse alla forma che ha di presente sui disegni dell' architetto Domenico Gregorini. Le via teclas della compositione dell'architetto della compositione dell'architetto della compositione dell'architetto della compositione della composi

S. Dioxio. Questa chiesa è di una archiettura piacevoie e contiene un quadro prezioso, l'Ecce Hommo, di Luca Giordano. Vi si nota anche una anitea immagine della Vergine, che col titolo di Madonna del buon Soccorso vi è in gran venerazione. Si crede che tale immagine sia un dono di S. Grezorio Magno.

S. Eusebio, fu costruito al tempo di S. Gregorio Magno, e possiede un quadro bastantemente pregevole di Raffaello Menas.

S. Francisco, Quesia chiesa fu ceduta a S. Francesco d'Aussiis nel 1229, e di poi ristaurata dai cardinale Paliavicini sui disegni di Mattia Rossi. Nella cappella che s'innatza a dritta dell'allar maggiore si nola un bel quadro di Baclecio, rappresentante la Vergine con Gesu bambino, ed una statua della beala Luigia Alberioni, seololla da Bernini.

S. LORENZO IN DAMASO. Il papa S. Damaso aveva gli fatto costruire questa chiesa l'anno 334, in onore di S. Lorenzo martire. Tale edificio aveva molto sofferto nel 1793, e fu completamente ristauralo nel 1815. Nella sagrestia si polrà vedere la statua di S. Carlo Borromeo, opera stimabile di Stefano Maderna. Annilhal Caro, celebre letterato dei XVI secolo. vi è senpellilo.

S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE. Questa chiesa, costruita fino all'aitezza dei secondo piano della facciala da Martino Longhi, non fu terminata che nei 1825, sui disegni dell'architetto

Belli. È mollo ricca. La prima cappella a destra entrando, fud lipinta da Taddeo Ziccari. La Vergine che orna la cappella seguente è dovuta a Livio Agretti. Le altre cappelle possegono degli a freschi di Baglioni e di Fomarancio e di Colantonio. I quati e di Franceco Napri. Le sculture dell'utima cappella sono di Raffaelio da Montelupo.

S. Maria di Lorro è un edificio di lorma oltagona, architettura di Sangallo. Havvi sull'aitar maggiore un quadro pregevole dei Perugino, ed una statua che rappresenta S. Susanna, opera di Ouesnoy.

S. Rocco. Questa chiesa fu ricostrula nel testa sul disegni di G. A., Rossi, Però la facelata venne fatta recentemente da Páladier. Sull'altare della seconda cappeila Baciccio rappresenio la Vergine, S. Rocco e S. Antonio. Il quadro dell'altare magglore di Giacinto Brandi; quello della cappella di S. Antonio di Padova è del Calabrese.

Ora passeremo alla descrizione dei palazzi, dei quali non indicheremo che i più distinti, per non oltrepassare i limili di quest' opera.

### PALAZZI E GALLERIE

NB. Il Museo e la Galteria del Vaticano sono aperti al pubblico nellestate il giovedi, e nell'inverno il lunedi e giovedi di ogni settimana. Nei medesimi giorni lo sono parimente il Museo Capitolino e l'annessa Galleria, mediante pero um mancia ai custodi si possono visitare ogni giorno.

IL VATEANO. LA fondazione del Valicano è ancora incerta sicuni l'altribulscono a Costantino il Grande che lo aveva, dicono, destinalo a dimora dei sovrani pontefici; altri preiendono che sia salio erello da S. Liberio, altri infine vogliono che fo sia stato dia ppa Simmaco. Tultavia egii stato dia ppa Simmaco. Tultavia egii elempo di Carlo Magno, pioche quesilmenta di carro Magno, pioche quesilmenta di carro l'agono, pioche quefu in Roma per farsi incoronare dal papa S. Leone III. Diversi pontefici ristaurarono ed abbellirono quell'edificio, e citasi in particolare Giulio II, Il quale fece venire appositamente da Firenze Raffaello d'Urbino, e gii fece dipingere le quattro sale che sono oggi ancora conosciute sotto il suo nome. Leone X essendo succeduto a Gluijo II sulla cattedra di S. Pietro. fece eseguire da Raffaello il tripio portico della corte. Quel grande artista ornò il secondo piano de' suol dipintl, e ne fece eseguire pure da'suoi eccellenti alllevi, per cui tail portici presero il nome di logge di Raffaello.

Il Vaticano è un composto di vari palazzi, la cui riunione forma un edificio immenso. Siccome detto palazzo fu eretto in diverse epoche ed in più riprese, non è da aspettarsi di trovarvi della regolarità nè della simetria; e però vi si distinguono le produzioni parziali del ptu celebri architetti come: Raffaello, Sangallo, Bramante. Ligario, Domenico Fontana, Carlo Maderna e Bernini. I tre plani di cul e composto quest'edificio contengono un'immensa quantità di sale, di camere, di gallerie, di grandiose capnelle, di vasti e lunghi corritoj, il cul numero si eleva a più di 10,000.

Net tempi più moderni furono l papt Clemente XIV, Pio VI e Pio VII che lo Ingrandirono notabilinente per rinchiudervi i Musei, la magnifica Biblioteca, le collezioni dei capt d'opera di pittura, ec. Venti ne sono ie cortt principall: I grandi scaloni sono otto, non comprese le scale secondarie delle quali se ne contano più di 200. La scala principale del palazzo s'innalza a fianco della statua equestre di Costantino, che è situata sotto l'uno del vestiboli della Basilica di S. Pietro. Questa scala, il cui disegno è di Bernini , e di una grande magnificenza ed assai maestosa, ornata di colonne ioniche. Conduce al primo plano e dà subito ingresso alla

SALA REGIA, vasta sala che fu costruita da Paolo III, con grande magnificenza. Sangallo ne fu l'architetto. Tutti gii ornamenti di tale sata furono dipinti da Pietro del Vaga e da Daniele da Volterra. Le pareli sono coperte di pitture, di cui gli autori sono: Giorgio Vasari, Orazio Sommachini, Taddeo Zuccari, Francesco Salviati, Gerolano Sicciolante e Sermoneta. A quest'ampia sala corrispondono due cappelle di cui la plù importante è

La CAPPELLA SISTINA, la quale prende il suo nome da quello di Sisto IV, suo fondatore. Questa cappella è particolarmente destinata alle cerimonie della Settimana Santa, Egil è in della cappella che Michel'Angelo dipinse quel celebre Gludizio Universale, che è uno del capi d'opera della pittura. Lo stesso artista dipinse la gran voita, lavoro gigantesco nel quale implego sollanto ventt mesi scnza essere assistito da nessuno. Questa immensa composizione rappresenta la Creazione del Mondo, e vari fatti deil'anlico Teslamento. Composizione e disegno, tutto è di una perfezione straordinaria.

CAPPILLA PAGUNA. Sangallo Îu l'archietto di questa cappella, che Îu eretla per ordine di Paolo III. L'aitare è arricchito di un magnifico tabernacolo di cristallo con ornamenti dorati. Sulle pareti laterali si osservano set a freschi che sgraziatamente sono stati affumicati. Il primo ed il terzo entrando sono di Federico Zuccari; quello di mezzo è di Miche-P.Angalo. Fra i tre che sono dicontro, quello di mezzo è pure di Michel-Angelo; gil altri due di Lorenzo Sabatini da Bologna.

CORRITOJO DELLE ISCRIZIONI, Uno de' più illustri scienziati del tempi moderni, l'abate Gaetano Marini, fu incarleato dal papa Pio VII della classificazione di fall iscrizioni antiche. La parte destra entrando non couliene che le Iscrizioni pagane; la parte sintstra, ad eccezione di alcuni quadratt che contengono anch'essi delle Iscrizioni pagane, è particolarmente consacrata alle iscrizioni cristiane, la maggior parte delle quali furono tolte agll anticui elmitert eristiani, conosciuti sotto Il nome di catacombe, Quest' ultime sono del maggior interesse, perche quasi fulle rappresentano dei simboli cristiani, come in monogramma, la vigna, il pesce, l'arcai noe, il bastone del Pastore, la colomba, la pace, l'àncora, ec. Una porta foderata di ferro che si trova a sinistra prima di entrare nel museo Chiaramonti, da ingresso alla

Biblioteca ni. Varicaxo, Non vi ha alcuna biblioteca in Italia che posa essere paragonata a questa per il numero del manoscritti greci, tatini, italiani ed orientali che possiede, siccome anche per la sua ricca collezione d'incisioni del XV secolo.

Entrandovi dalla porta piccola si trova la sala del papiri, del quali vi ha una collezione molto ricca. Sul-l'alto della sala vicina sono posti i ritratti del cardinali bibliotecari, Di la si passa nella gran sala chiè il corpo principate della biblioteca. Ha 246 piedi di lunghezza, 48 di larghezza, de è alta 23 piedi, divisa in tre navate da sette pilastri.

I manoscritti sono rinchlusi in armadi che regnano lungo le pareti ed Intorno ai pilastri. Fra t manoscritti preziosi accenneremo una Bibbla del IV secolo, una copia delle commedie di Terenzio, considerata come il plù bel manoscritto che esista: l' Eneide dl Virgilio, ornate di miniature straordinarle per la loro perfezione, ec. Al disopra di guesti armadi, siccome anche sopra quelli delle gallerie e delle altre camere, sta esposta la grande collezione del vasi Itaio-Greci del Vaticano. Nel mezzo della sala si distingue un bel vaso, eseguito a Parigi, e che fu mandato in dono a Leone XII da Carlo X re di Francia.

Da questa immenas sala si passa in un'aitra, la quale non é che una continuazione della prima. Sul pilaristo vicino all'ingresso si vede un antico calendario russo, dipinto sul tepno. Vengono in seguito due gallerie, l'una in faccta dell'aitra, che formano insteme una lunghezza di sono passaciegli armadi pieni di manoscritti, de cittibri che provengono dalle biblioteche dell' Elettore Patalino, dei duchi d'Urbino, della reglia ciristina, della casa Capponi e della casa Ottoboni, le quali vennero successivamente riunite a quella del Vaticano. Sel sale compongono la galieria a sinistra: la quarta contiene un museo sacro, vale a dire una collezione di utensili, di dipinti e di aitri oggetti che appartennero ai primi cristiani, e che furono trovati nelle calacombe. Tall oggetti formavano altre volte in gran parte l'antico museo Vettori. Detta sala vien seguita da un'aitra chiamala sala del Papirl, perche vi si conserva difatti una ricca collezione di scritti del VI secolo, fatti sulla scorza del papiro. Questa sala è ornala di bei marmi e di pitture a fresco di Mengs.

Essa precede una sala vastissima ove si raccolsero deile eleganti invetriale, un buon numero di quadri altichi della scuola di Giotto e di altri 
artisti di quei tempi. Da questa sala si passa nel gabinetto delle medaglie ed in varie altre camere che contengono dei libri stampati.

Tornando alla sinistra trovlamo un gabinetto, la di cui volta è divisa in tre quadrati, nel quali il Guido dipinse a fresco alcuni fatti della vita di Sansone.

Nella gran sala che abbiamo passalo si trova un cancello di legno, il quale ci introduce in varie aitre sale ed in fondo di queste si presenta il

MUSEO PROFANO. Gli armadj dl questo museo contengono una quantità dl idoli in bronzo, di pietre incise e scolpile, di pietre fine, d'oro, d'argento, di utensili e di mosalci, ec.

Sortendo per la medesima porta per la quale entrammo nella biblioteca, passeremo a sinistra da un cancello di ferro nel

MUSIO CHIARAMONTI, e subilto dopo dallo siesso iato troveremo il braccio nuovo. Così si chiama quella parte dei museo che fu aggiunta de Pio VII nel 1817, e che venne utilmata net tesse sotto ia direzione di Rafficatione di Safficatione d

museo è di una grande magnificenza, formato di marmi preziosi e di mosaici antichi.

Museo Pio Clementino. Questa immensa collezione ha preso il suo nome dai papi Clemente XIII, Clemente XIV e Pio VI che la formarono. Noi la percorreremo cominciando dai

VESTIBOLO QUADATO, QUESTO VESTIBOLO QUADATO, QUESTO VESTIBOLO QUADATO, QUESTO DE VESTIBOLO ESTADO DE VESTIBOLO EN CAPACIDA DE VESTIBOLO 
Vistrinoto korondo, il di cui centro è decoralo da una gran vasca di marmo bianco di gusto sufficientemente buono, All'Intorno si vede, a sinistra un frammento di slatua d'unmo catzato di sandati alla greca, ed un attro frammento di slatua parimente ben calzata, tatta sinistra si vedono due altri frammenti: l'uno di essi rappresenta una donna seduta ed assai bene panneggiata. Viene lu seguito

LA STANZA DI MIELGORO. Quesia Sala prende il suo nome dalla famosa statua di Meleagro, che ne forma il principate ornamento. Fra i diversi oggetti che ornano questa camera, sivede un basso rillevo incassato nel muro, il quale rappresenta le Muse formanti l'apoleosi di Omera.

Ponrico BLLA CORTE, Queslo portico regna all'Informo di una corle oltagona, sostenulo da sedici colonne di granito e da un gran numero di plastiri. Colà vengono conservali ri pezzi più cielori dell'arie antica. Incominciando il giro dalla deslra, sodiamo prima di ulilo un coffano orcimano prima di ulilo un coffano orsentia Fauno a Bacco. Fo trovalo menre si cavavano ie fondamenia della sagrestia di S. Pielro. Viene in seguito un altro sarcofago di cul l'iscrizione greca e latina el insegna che appartenne a Sesto Vario Marcello, padre di Ellogabalo. In faccia a questi sarcofagi si distingue un bellissimo vaso di basalto nero, dissotlerrato dalte terme di Caracalla, Entrando net gabinetlo a destra, it primo oggetto che si presenta è il celebre Perseo. coltocato in una gran nicchia: accanto sono i loltatori, di Canova, Le due nicchie siluate da ciascun tato delt'arco, sono occupate dalle statue di Mercurio e di Pallade. Da questo gabinetto si passa ad un'altra parte del portico aperla, dove troveremo a destra un sarcofago ornaio di un basso rilievo che rappresenta Bacco che va a vedere Arlanna nell'isola di Nesso. Alcuni prigionieri che implorano la clemenza del vincitore è it soggetto del basso rilieve di un altro sarcofago. Nella gran nicchia che viene in seguito si vede una stalua più grande del naturale rappresentante Sailustla Barbia Orbiana, moglie dell'imperatore Alessandro Severo, sotlo le spoglie di Venere con Cupido, li grande sarcofago che viene dopo, rappresenta Achilte dopo che ha uccisa Pantastlea regina dette Amazzoni. Di ta enlrasi nel secondo gabinetto, che ha it suo principale ornamento net celebre Mercurio del Belvedere, plù conosciuto sotlo il nome d'Antingo. Passiamo ancora ln una parle aperta dei portico; e la vedlamo i Genj delle Slagioni scoipiti sopra un sarcofago. Un poco più lungi s'Innalza un aitro sarcofago, sut quale furono rappresentate le Nereidi, che portano le armi di Achilte. li gabinetto seguente conliene il famoso gruppo del Laocoonte, sacerdote di Nettuno. Questo pezzo maraviglioso, collocato nella ntechta principale, fu trovalo solto it regno pontificio di Giullo II nei contorni delle sette sale. Ora passiamo nell'ultimo spazio aperlo dei porlico. ove, fra varj marmi interessanli, vedesi sul muro un basso rilievo in marmo rappresentante Ercole e Bacco col loro attributi. Al disopra sorge un sarcofago, sopra il quale vennero rappresentati dei Genj portanti delle armi; un poco discosto vi ha una vasca di granito di una grandezza straordinaria; finalmente si rimarca sul muro un ecceliente basso rille voe he rappresenta Augusto in atto di offrirer un sacrificio. Entrasi alla fine nell'ultimo gabinetto per ammirarvi il famoso Apollo del Belvedere, statua che fu trovata ad Anzio verso il principio del XVI secolo. Ritoreendo i passi verso il prinio spazio aperto del portico, traverseremo la corte ed entreremo nella

SALA DEGLI ANIMALI. Un vestibolo ornato di quattro colonne e di quattro pijastri di granito, divide in due parti questa saia. Vicino ail' Ingresso di detto vestibolo scorgesi sul paviincuto un antico mosaico rappresentante una lupa, e più verso ti centro un altro mosaico più rozzamente esegulto in pezzi blanchi quadrati, che fu trovato a Palestrina. Si ammira in quest'ampia sala una ricca collezione di animali collocati sopra tavoli di pietra ed appogglati sopra deile mcsole antiche. Fra ie tante sculture che contiene quesia sala, citeremo ie seguenti: a sinistra un gruppo che rappresenta un Centauro marino ed nna Neretde. - Ercole che trasporta Cerbero incatenato. - Un cavallo. -Una statua colossale sconosciuta: quest'è collocata in una nicchia adorna di due colonne di granito. - Un gruppo di Ercole che uccide Gerione e gli togilet buot. - Un bei gruppo rappresentante un leone che assale un cavallo.

Nel centro della saia si vede una coppa superba in verde antico di Corsica ed un tavolo di Verde antico, Passando di alto destro di questa sala così vasta, vediamo un gruppo mi-traco. - Un piecolo teone i cui denti relaco. Por piecolo teone i cui denti della così vasta, vediamo un gruppo mi-traco. - Un piecolo teone i cui denti della conso di marmo diverso. - Un piecolo teone i cui denti per della conso di marmo diverso. - Vi piecolo che uecide Dionede ed i suo i cavali. - Un Centau-ro. - I'limp. Comodo a cavallo, ed altri oggetti dello stesso genere.

GALLERIA DELLE STATUE. Fra le slatue numerose che arricchiscono questa galleria, ie più interessanti, incominciando dalia dritta, sono: una statua di Claudio Albino con corazza, ed una mezza figura di donna. di scultura greca. - Una statua eroica. -Una sconosciuta. - Un Caligola. - Una Musa. - Una bella statua di Amazzo-

ne. - Una Giunone, ec.

Dall'altra parte della galleria notansi: una figura di Apollo seduto, colla lira. Una statua nuda di Settimio Severo. - Una statua di Nettuno. - Un Adone ferito. - Un Bacco sdrajato. - Un bel gruppo di Esculapio ed Igia. - Una statua sdrajata di Arianna abbandonala. es

SALA DI BUSTI. Una quantità immensa di busti e di teste sono disposti a due ordini e collocati sopra tavoti di marmo, quelli che più meri-lano attenzione sono i seguenti: Domiziano. Calba. - Mammea. - Lisimaco. - Arianna. - Meneiao. - Ellogablo. - Pertinace. - Marco. - Agrippa. - Caracalia. - Una testa di Giuna Mammea. - Di busto di Serapide in Mammea. - Una testa di Colve, questa sala contiene un buon numero di altre statue e di busti egualmente no-levoli.

GABINETTO, Esso fu costruito per ordine del papa Pio Vt. che ne affidò ia direzione a Michel'Angelo Simonetti, e ne fece dipingere la volta da Domenico de Angelis , il quale rappresentò nel quadro di mezzo le nozze di Arianna con Bacco; e nel quattro aitri che lo circondano, Partde che presenta il pomo a Venere. - Diana ed Endimione. - Venere e Adone. -Pallade e Paride. Otto colonne di alabastro ed otto pliastri similmente di alabastro ornano l'interno di taje gabinetto. Vi si ammira inoltre un Fauno. - Un glovane Paride. - Una Minerva. - Un Adone. - Un Bacco. - Una Venere, e diversi bassi rilievi assai beill. Nel centro del gabinetto vi ha un bel mosalco antico.

Attraverseremo nuovamentelasala degli animali sino al vestibolo che abblamo descritto qui sopra, ed entreremo a destra nella

CAMERA DELLE MUSE, SOSIENULA da sedici colonne di marmo di Carrara che hanno capitelli antichi tolli dall'anlica Villa Adriana. Pio VI fece costruire quesl'ampia e bella sala dallo

12000

stesso Michel' Augelo Simonetti. Vi si vede un erma di Cleobulo coi suo nome greco. - Un Sofocte. - Un Epicuro. - Le statue delle Muse. - Un erma di Eschilo. - Una testa di Alcibiade e molte altre sculture anliche. Il pavimento di questa camera è composto di bei marmi; cd è inoltre incrostato di varie figure di attori comicle tragici, ec.

SALA ROTONDA. Egli è pure alia munificenza illuminata di Pio VI che si deve la costruzione di questa sala, la quale vien sostenuta da dieci gran pilastri di marmo di Carrara, i di cul capitelli furono inlagliati con una perfezione straordinaria da Franzovi Oltre a dieci finesire che la illuminano, riceve anche la luce da un'apertura rotonda praticala nel centro. Michel' Angeto Simonetti è pure autore di quest' architettura. Tale magnifica sala è coronata di statue e di busti di forma colossale. Nel centro si ammira una magnifica tazza di porfido in un sol pezzo portata da qualtre zampe di leone. Il pavlmento di questa sala è tutto formato di un bel mosalco.

CAMERA A CROCE GRECA, LO SIESSO pontefice ed il medesimo architetto cooperarono alla costruzione di quest'altra magnifica sala, di cul la grande porta non ha al certo l'eguale. I pliastri sono di granito rosso dell' Egitto, siccome anche i due tronchi di colonne sopra i quali sorgono due statue coiossali singolari di granilo rosso, lavorale ad imitazione dello stile egizio. Queste due statue furon trovate nella Villa Adriana, Quattro grossi cani di lavoro moderno sostengono due urne grandissime di porfido scolpite in basso rillevo. La più vicina alla finestra servi di tomba alle due Costanze, figila e sorella di Costantino; l'allra racchiudeva le spoglie di S. Elena, madre di Costantino medesimo. Quest'ultima fu trovala in una chlesa fuori di porta Maggiore. Nel mezzo della sala si ammira un bellissimo mosatco, trovato nel 1741 fra le rovine dell'antico Tusculum,

CAMERA DEGLI OCCETTI EGIZI. Il pontefice Gregorio XVI ebbe l'idea di riunire in queste camere un numero di statue di marmo, e di idoli egizi di bella esecuzione. In alcuni altri gabinetti egli riuni anche una collezione di mummie, di papiri, ec.

Questa scala conduce alla

CAMBA DELLA BIGA. Bell' edificio di forma rolonda, sostenuto da otto colonne di marmo bianco. Gl'intercolunni sono occupatti da quattro nicchie. Una antica biga di marmo lavorata perfettamente e rislaurata con molta destrezza tiene il centro di questa sala che ne prende il nome.

GALERIA DE CANDELARIA, lincancello.

di ferro conduce a questa lunga e bella galleria, la di cui costruzione richiama ancora il nome di Plo VI e di Michel'Angelo Simonetti. Essa èdivisa in sel parti che contengono una quantità di monumenti egizi, di statue, di colonue, di lazze, di candelabri, di vasi ed altri oggetti antichi. In una lunga galleria si vedono anche un bel numero di arazzi eseguiti secondo i diseggi di Raffaelli si

GALLERIA DEI QUADRI. Non è ancora gran tempo che i quadri che compongono questa galleria, furono trasportati in varie camere. Noi gl'indicheremo col loro numero rispettivo.

N. 1. La Trasfigurazione, di Raffaello. - 2. La Vergine di Foligno, dello stesso autore. - 3. L'incoronazione della Vergine, di Giulio Romano e del Fattorino. - 4. Altra incoronazione della Vergine, di Raffaetlone suoi primi anni. - 5. La comunione di S. Gerolamo, del Domenichino. - 6. S. Romualdo, di Andrea Sacchi. -7. Martirlo di S. Erasmo, di Nicola Poussin. - 8. La Vergine, S. Tomaso, o. 5. Gerolamo, opera del Guido. - 9. La Croctissione di S. Pietro, dello stesso-10. Maritir do del SS. Processo e Martiniano, di Valentin. - 11. La Pieta, di Michel' Angelo da Caravaggio. - 12. S. Sebastiano, del Tiziano. - 43. Riposo in Egitto, di Baroccio. - 14. Tre santi, del Perugino, - 45. S. Michellna, di Baroccio. - 16. S. Gio. Battista, del Guercino, - 17. Azioni della vita di S. Nicota da Bari, del B. Angelico da Ficsoie, - 18 S. Gregorio li Grande di Andrea Sacchi, - 19. L'incoronazione della Vergine, di Pinturicchio. - 20. La ceiebre Maddaicna, det Guercino. - 21. L'incredulità di S. Tomaso, dello stesso. - 22. L'Annunciazione, di Baroccio. - 23. G. C. sull'arco-bateno, det Correggio. - 24. Un paesaggio, dt Potter. - 23. Il papa Sisto V. di Malozzo da Forli. - 26, La Risurrezione di G. C., del Perugino. - 27. La Vergine e quattro santi, det medesimo. - 28. Presepio, di Raffaello, Perugino e Pinturicchio, - 29, G. C. morto, dt Crivelli. - 30, Un Doge, del Tiziano. - 31. Una Sacra Famiglia . dt B. Garofalo, - 32, S. Eiena, di Paoto Veronese. - 33. 1 Misterj, di Raffaello. - 34. La Pieta, di Mantegna. - 35. Le Virtù teologaii, di Raffaello, ec.

LOGGE DI RAFFAELLO, L'aia di fabbricato che guarda verso la città è ia soia che sia siata costruita da Raffaelto; egii è perciò che vi si vedono t dipinti e git ornamenti che furono eseguitt dietro i suoi disegni, e sotto ta di tui personale direzione. Le pitture ammirabili di quei gran genio sono ai secondo piano di queste galierie, ciò che vi ha di plù sorprendente sotto que' portict sono le tredici voite, ognuna deile quati è ornata da quattro a freschi, e formano per tai modo cinquantadue dipinti. Rappresentano t fattt principati detl'antico Testamento, eseguiti dietro i cartoni di Raffaello, da G. Romano, Pietro del Vaga, Pellegrini di Modena, Polidoro, Maturino, Caravaggio, ed aitri de'suot allievt. It dipinto ch'è situato al dtsopra della porta d'ingresso e che rappresenta il Padre Eterno sclogliendo e separando it caos, è tutto di mano di Raffaello. Il busto del grande artista è in fondo alla galteria.

CAMERE DI RAFFAELLO. Queste camere vengono così chiamate perchè furono dipinie per intiero da Raffaetto e da' suoi allievi.

CAMERA DELL'INCENDIO DI BORGO, II dipinto principate di quesia camera e l'incendio dei borgo S. Spirito, avvenuto nei 847, al tempo di S. Leone IV. Pare che, in questo meravigiioso dipinto. Raffaello abbia poeticamente rappresentato i' lucendio di Troja: poichė, fra varj attri episodi, vi ha collocato un gruppo di figure che st può benissimo credere Enea che porta Anchisesopra te spalje, seguito da sua moglie Creusa. Quesio magnifico gruppo è stato dipinto da Giulio Romano, la composizione e tt disegno sono di Raffaello. Le pitture della volta di questa camera furono eseeulte da Pietro Perugino, e Raffaello, per rispetto ai suo maestro, non volie cancellarle. Il basamento detla ramera è dipinto a chiaro-scuro da Polidoro da Caravaggio. Da qui si passa alla

CAMERA D'ATENE. È riconosciuto che la scuoia di Atene, vate a dire la scuola degti antichi fitosofi, è un capo tavoro di Raffaello, Il juogo deila scena rappresenta un bel portico di stupenda architettura. In aito e nei mezzo deite quattro grandt facciate si vede Platone'ed Aristotite. li dipinto situato dicontro rappresenta la Disputa sopra il Sacramento, ed è il primo a fresco che Raffaello esegui in queste camere; è pur anche uno de'suol migliori lavori tanto per la betiezza del compontmento quanto per l'esattezza det disegno e del coiortto. Il terzo dipinto a destra, situato at disopra delta finestra è anch' esso di mano di Raffaello, che vi rappresentò li monte Parnaso, te nove Muse distribulte in diversi gruppi ed Apolio net mezzo. Il quarto dipinto sopra la finestra è pur anco di Raffaello, e rappresenta la Giurisprudenza, figurata dalle tre Virtú che accompaguano la Giustizia. L'artista medesimo dipinse la volta. che è divisa in nove quadri separati tra ioro da un ornamento in chiaroscuro sopra fondo d'oro.

CAMERA DI ELIODORO. Il soggetto dei primo quadro di questa sala rappresenia Eliodoro, prefetto di Seleuco



Filopatore re di Siria, il quale tre anni prima dell'era cristiana fu mandato da questo principe per saccheggiare il tempio di Gerusalenme. Il disegno di questo qualro è di Raffaetto, che ne dipinse il primo gruppo: l'aliro quadro, nel quale si vedono rapprete di Pietro da Cremona, allievo del Correggio; tutto il restante fu eseguito da Ciutto Romano.

Net dipinio in faccia si vede S. Leone I che va incontro ad Atilia re degli Unni, il quale disponevasi a saccheggiare Roma, ma, colpilo di terrore alla vista dei SS. aposioli Pietro e Paolo apparsi nell'aria colla spada nuda tra le mani, si abbandona alia fuga, Il terzo quadro rappresenia un miracolo accadulto a Bolsena.

Il quadro che è collocato per coutro a quesi 'ulimo rappresenta S. Pictro In prigione, mentre l'Angelo spezza le suc catene e lo mette in libertà. Questo è il dipinto Il più sorprendente che sia stato prodotto da Raffaello, e non si può esaminario senza rimanere compresi di ammirzaione. Egliè ancora questo grande artista che dipinse tutta la viòla in charo-seuro. I zoccoli delle pitture sono adorni di caralitidi di Potiloro da Caravaggio.

SALA DI COSTANTINO. Dopo di aver tracciatt i disegni dei quadri di questa sala, Raffaello aveva già incominciato ad impregnare di olio il muro ove si vede rappresentala la vittoria riportata da Costanlino sopra Messenzio vicino al ponte Molle. Aveva anzi già incominciato questo quadro allorchè la morte 10 arrestò a mezzo del suot lavori, non lasciandogli che ll tempo di diplngere le due figure laterall che rappresentano la Giustizia e la Benignità, Giulio Romano, il migliore de'suoi allievi, dopo di aver levato tulto l'apparecchio che vi era stato disposto per dipingere ad ollo, esegui quell'opera a fresco per ordine del papa Clemente VII, ma rispettò le due figure dipinte dai suo maestro, e le conservò intatte.

PALAZZO SENATORIALE. Plazza del Campidoglio. Sul terreno ov'era l'antico Tabularium II pontefice Bonifa-

zio IX fece costruire questo palazzo al quate diede la forma di cittadella, La facciala ne fu incominciata da Michel'Angelo, il quale la ornò di pilastri corinti; più tardi Giacomo della Porta la terminò seguendo lo stesso disegno. SI giunge al primo piano per un grandioso scalone a due rami, il quale è ornato da una grande fontana, sulla quale sorgono tre statue antiche di marmo blanco, rappresentanti il Nilo, il Tevere, ed una Minerva seduta. Quest' ultima è panneggiata in porfido: fu trovata a Cora, e le altre due statue furono scoperte sul monte Oulrinale. In cima allo scalone si entra immediatamente in una vasta sala dove i senatori ed i giudici del tribunale tengono le loro sedute. Vi si osservano parecchi monumenti moderni abbastanza distinti , fra i quali si amnifrano principalmente le statue di Paolo III, di Gregorio XII, e di Carlo d'Aniou re di Napoli. Da questa sala si può ascendere sulla torre, da dove la visla abbraccia un immenso orizzonte. Questa torre è ornata nella sua parte superiore della statua di Roma Cristiana, che tiene in mano la Croce.

Alla destra del palazzo senatoriale vedesi campeggiare il

vedesi campegiare il plazzo nei Messo Carronno. One plazzo nei magnifico musco, ossi cottezione do da Clemente XII e continuato dal suoi successori Benedetto XIV, Clemente XIII, de finne terminato da Pio VII. Se dovessimo porgere qui al visilatore una enumerazione precisa di tutte le riechezze che esistono in detto Musco, converrebbe agiungere a quest'opera un grosso volume, epsema che abbiamo adottato, indicheremo ciò che vi ha di più importante e singolare.

In fondo alla corte vedesi primieramente la statua colossale dell'Oceano, più conosciuta sotto il nome di Marforto, ch'era altre volte collocata presso l'arec di Settimio Severo. Sul muro a destra leggonsi molte iserzitoni mortuarie di soldati pretoriani, le quali furono trovate nella vigna del Cinque, fuori di porta Salara. A de-

stra e a sinistra della statua dell'Oceano si rimarcano due Saliri ristaurati In forma di Telamoni.

Sotto al portico che sorge a sinistra della porta d'ingreso esiste un torso colossale, ch' era altre volte esiste Bevagna. Vi s'vede inoltre: una Minerva colossale. - Quattro fasci consolari in basso rillevo. - Una provincia Romana, rappresentala allegoriosopra un gran piedestallo. - Una festa colossale di Cibele, trovaia nella villa di Adriano, a Tivoli, ec.

A dritta della porta d'ingresso si nota la staluadi Diana, il cui panneggiamento è di una esecuzione perietta. - Un iride in granito rosso. -Un'altra statua colossale di Diana. -Un Glove. - Il ciclope Polliemo. - Una statua di Adriano rappresentato sotto

la figura di sacrificatore.

- Da qui si passa nella camera detta dei Canopo, denominazione derivatale dal luogo della villa d'Adriano a Tivoli, da cui furono tolte tutte le statue e le altre sculturc Egizie ch'erano stale cola raccolte. La camera delle iscrizioni forma seguito a quella del Canopo. Le pareti sono coperte da 122 tscrizioni imperiali e consolari, che presentano una serie cronologica da Tiberlo fino a Teodoslo. Questa camera contiene anche alcune scullure, di cui la più notevole è l'altare quadrato sul quale erano rappresentate ie failche di Ercole, in Istile greco-antico. La camera successiva vien chiamaia la sala dell' Urna, dove l'attenzione si ferma sopra un grande sarcofago di marmo bianco; siccome esso forma il principale ornamento di detta sala perciò vi diede ti nome.

Tornando solto ai portico Iroviamo in faccia alla statua colossale di Marte, lo scalone di cui le parell sono incrostate di que celebri frammenti dell'antico piano di Roma, che furono trovatt nelle rovolte dei tempto di Remo, sulla Via Sacra. Si ascende ad consiste di controlo del controlo di controlo di controlo di controlo di numenti, ma prima di Visilari il onnumenti, ma prima di Visilari ci entreremo a destra nella

SALA DETTA DEL VASO. Perchè infatti

contiene un vaso di marmo bianco adorno di fogliame, che fu dissotterrato vicino alla tomba di Cecilia Metella. Questo vaso posa sopra di un altareantico di forma rotonda, intorno al quale sono scolpije dodici divinità col loro altributi. L'altare fu trovato a Nettuno presso ad Anzlo. In fondo a questa sala si collocò recentemente Il gran vaso di bronzo, che fu trovato In mare nel porto di Anzio. Questo vaso era stato donato dal re Mitridate Eupatore al ginnasio degli Eupatoristi. Oltre a cotali oggetti sl rimarca anche in questa sala: li piccolo gruppo d'Elicate in bronzo, - Il piccojo basso rillevo conosciuto sotto il nome di tavola Illaca. - Un Tripode. - Una matrona romana in bronzo. - Due statue della Diana d'Efeso. - E due mosaici.

Da questa sala entriamo nella galleria precitata, ed in facela allo scalone vediamo t busti di Marco Aurello e Settlimio Severo conservali in un modo ammirabile. Le pareti sono coperte d'iscrizioni trovate nel 1728 nella camera sepoicrale, ossia Columbiatium degli sciulari e iliberti di Livia, sulla Via Appia. Le sculture più Importanti che ornano delte galierie socolo. – Un tarcolago. - Vin Discobolo. - Una testa colossate di Giunone, - Un busto di Giove. - Il Nino, beilerma di Amone, ecc.

Questa galleria ci Infroduce nelia SALA DEGL'INPERATORI. Il muri sono carichi di bassi rilievi, i più appariscenti de quali sono: i acacia dei cignale di Caledonia eseguita da Melegro - Perseo che libera Androma-ca. Il sonno di Endimione. - Il centro della sala è occupato da una statua sedula, che si conosce solto una tuta sedula, che si conosce solto manico, amanico, amanico, que della prova del giusta applicazione di questo nome. Viene noi il avivante del companico del conosce solto nome.

SALA CHIMATA DEI FILOSOFT, Nella quale si rluni un gran numero di ritratti di antichi scriitori e filosofi; vi si vedono quelli di Dlogene, di Demostene, di Euripide. Quattro busti di Omero. - Due di Sofocle. Uno però di questi ultimi due porta ii nome di Pindaro. La gran sala contiene varle i statue e fra le altre: Giove ed un Esculapio in nero antico, slalua trovata ad Anzio. - Due Centauri, anch'essi in nero antico. - Un Ercole fanciullo in basaito, trovalo sul monte Aventino. Un'Amazzone. - Una slatua d'Iside netto stile del secoto di Adriano; il panneggiamenlo di questa statua è di una estrema eleganza. - La statua di un Ginnasiarco trovata nella villa di Adriano, a Tivoti, . Una vecchia, assai animata, e che si crede rappresenti Ecuba. - Un buslo colossale, di Antonino il Pio. SALA DEL FAUNO, Sculture principati:

SALA BLE FATNO, SCULUTE PITHICIPALE.
Una testa di Tideo in alto Tilevo. Un sarcofago, sopra il quale è rappresentata la favola di Endimione. Un bell'allare consacrato ad Iside.
Un facellulo che giuoca con una maschera di Sileno. Si risguarda que so fancilulo come il più bel pezzo di scaggli antichi el abbiencecialo. Un altro fancilulo che giuoca con un etgno. Ed infine un sarcofago ammirabilmente conservato.

NELLA SALA DEL GLADIATORE, che vlene in seguito si vede la celebre slatua di un uomo morialmente ferilo e che vien detto volgarmente il gtadiatore moribondo, da cui prende il nome la sala. Tra le altre statue si distingue: Il Fauno, conosciuto sotto tl nome di Prasitele. - Antinoo, stalua di una stupenda esecuzione. - Flora. statua panneggiata con mott' arte ed eleganza. Il busto di Marco Bruto. -Glunone, detta la Giunone det Campidoglio. - La famosa statua conosciuta sotto il nome della Venere del Campidoglio è conservala in un gabinetto separato.

PALAZZO DE COSENVATORI. Quest'e dificio ha una facciala affatto simile a quella dell'attro edificio è consilaza di contro. Il vestibolo è ornato di due siatue che rappreseniano l'una Giutto Cesare, l'alira Ottavio Augusto. Nella corte furono disposi in mordine varj frammenti, come: Due piedi ed una mano di marmo greco. Della controla della disposi di superio del siatura di controla controla controla controla controla controla controla controla di superio della controla di controla di controla di controla controla di 
queslo gruppo è stato ristaurato da Michel' Angelo. In fondo ai porlico si scorge ta bella slatua seduta di Roma trionfante: a' suoi lati stanno due simutacri di re barbari prigionieri, lavorall in marmo grigio con molla abililà. Vi si vedono anche due slatue Egizie antiche trovate nelle rovine dei giardini di Sallustio Insieme alle altre tre di cui abbiamo glà parlato qui sopra. Netla corte a sinisira si vede una mano che appartenne, dicesi, al colosso di Commodo. - Un frammento di una singolare colonna di porfido, trovato vicino al tempio della Pace e trasportato in questo luogo. - Una bella testa colossale in marmo rappresenlante Domiziano. Tornando sotto al vestibolo, e prima di salire la scala a sinistra, si rimarca la siatua di una baccante, ed un modello della famosa colonna rostrale con una iscrizione scolpita In onore di Cajo Daillio. Sul primo ripiano della scala vi sono due nicchie occupale da due stalue anliche rislaurale, rappresentanti le muse Urania e Talia.

Nella corle piccola vennero collocati quattro grandi hassi rilievi di un bel lavoro. Salendo la scala a sinistra troveremo quel hasso rilievo tanto antico, nel quale è rappresentato Mezio Curzio, generale della cavalleria Sabina, il quale sta cadendo col suo cavallo. Giunti sull'altro ripiano vedremo due altri hassi rillevi più grandi ancora di melli tali hadicali.

APPARTAMENTO DEI CONSERVATORI. SI è dato il nome det cav. d'Arpino alla prima sala di quest'appartamenlo. perche detto artista vi dipinse i primi faill della storia Romana, come a dire: Romolo e Remo trovall dal pastore Faustolo sollo ta ficaja, Romolo che segna coll'aratro il recinio di Roma : Il ratto delle Sabine : Il sacrificio di Numa colle Vestali: le guerre dei Romani contro I Vejenti: il combattimento degil Orazi e del Curiazj. Vl sono in questa sala anche le statue di Leone X, di U bano VIII, e d'Innocenzo XI; le prime due sono di marmo, la terza di bronzo.

- Un bel gruppo rappresentante un Sala del Capitani. In questa sala leone che si azzuffa con un cavallo: avvi la continuazione della storia ro-

mana dipinia da Tomaso Lauretti, ed inoltre vi sono le statue di diversi generali della truppa pontificia. Vi si trovano anche vari oggetti di antichita, fra i quali due colonne di verde antico, una delle quali serve di pledestalio alla testa di Trajano e l'altra a quella di Settimio Severo.

Il fregio della sala seguente è stato dipinto da Daniele da Volterra. Egli è in questa sala che si conserva l'antica lupa di bronzo rappresentante quella che nutri dei suo latte Remo e Romolo. Questo gruppo fu trovato sopra il monte Paialtino; è un monumento che merita di essere attentamente esseminato.

Si vedeanche nella medesima sala una graziosa statua di bronz rappresentante un giovane che si cava una spina dal piede, la quale è volgarmente conosciuta sotto il nome pastore Marzio. Gl'intelligenti trovano anche pascoto alla ioro curiosti al contempiando un busto assati bello di bronzo, che riproduce i tratti dei primuna della contempiando il della contempia contempiano della contempia consiste nelle loro antichita.

La quarta camera ha le pareli coporte di frammenti di marmo e d'iscrizioni relative alle celebri feste capitoline. Questi frammenti furono trovati nei XVI secolo nei contorni della chiesa di S. Maria Liberatrice.

La Sala D'UDIENZA, nella quale si entra in seguito, è decorata da un fregio che rappresenta vari giuochi otimpici, e contiene due teste, l'una delle quail rappresenta, dicesi, Sciplone l'Africano, l'altra, Filippo, re di Macedonia. - Un busto di Claudio Applo, in rosso anlico. - Un ritratto di Michel' Angelo, fatio da lui medesimo. La testa è di bronzo ed li busto di marmo nero; assicurasi che è somigliantissimo. - Un busto di Tiberlo. - Una testa di Medusa, di Bernini. - Due anitre di bronzo, ed infine una bella tela di Giulio Romano, rappresentante la Sacra Famiglia. Si entra in seguito nella

SALA DEL TRONO, II di cui fregio fu dipinto da Annibale Carracci, che

vi rafilgurò le gesta militari di Sciplone l'Affricano. Le pareti sono coperte di arazzi eseguiti a Roma neil'ospizlo di S. Martino, rappresentanti dei fatti della Storia romana.

Nell'ultima sala si vedranno le statue di Virgillo e di Cicerone, di Polinnia, di Cibele e di Cerere. Gli a freschi che ornano questa sala rappresentanti degli avvenimenti della Storia romana relativi alle guerre Puniche sono del Perugino.

A quest'ultima sala è annessa la cappella, la quale è di buon gusto ed ornata di buone pitture, tra cui si notano principalmente i quattro Evangelisti, di Carracagio, it Padre Eterno, di Carraccio, S. Eustachlo, S. Cecilla e S. Alessio, di Romanelli.

GALERIA DEI QUADRI. Questa galleria vien composta da due sale, che il papa Benedello XVI fece costruire appositamente per riunirvi una ricca collezione di pitture. Noi qui Indicheremo queile che sono le più notevoli in ciascuna sala.

PRIMA SALA. N. 2. La Vergine, il Bambino ed alcuni Santi, buona copia di un originale di Paolo Veronese, esegulta da Bonatti. - 4. Il sacrificio d'Ifigenia, di Pietro da Cortona. - 6. S. Lucia, di Benvenuto Garofano. - 15. Il ratto delle Sabine, di Pietro da Cortona. - 36. La Carità, di Annibale Carracci. - 58, La Sibilla . del Guercino. - 39. La Vergine, Gesu Cristo e S. Cecilia , di Annibale Carracci. - 43. Le nozze di S. Caterina, del Correggio. - 44. La Vergine e Gesù, dell'Albano. - 45. S. Maria Maddalena, del Tintoretto. - 48. La Comunione di S. Gerolamo, di Agostino Carracci. - 51. S. Giovanni Battista, del Guercino. - 64. La Maddalena. deli'Albano. - 70. Lo Spirito Santo, del Guido.

SECONDA SALA, N. 57. L'Adullera, del Tiziano. 40. Europa, del Cui-do. - 41. Villoria di Alessandro sopra Dario, di Pietro da Cortona. - 83. Una testa, del Tiziano. - 44. Polifemo, del Guido. - 47. La presentazione, di Barcocci. - 63. Il Giudizio di Salomone, di Bassano. - 63. L'esumazione del corpo di S. Petronilla, e'iascenzione del.

l'anima sua al cielo, del Guercino.

-72. Una boema che prende l'oroscopo
di un giovane, di Caracaggio.

-80. Un ritratto di Michel'Angelo, dipinto
da tui medesimo.

-85. Augusto e Ciepatra, del Guercino.

-100. S. Sebastiano, del Guido.

-100. S. Barbara,
rocci, e da altri al Domenichino.

-185. L' Europa, di Paolo Feroneca.

-184. S. Cecilia, di Luigi Carracci.

In altre sale riservate conservansi alcuni quadri aiquanto osceni, fra i quall distinguonsi principalmente la Vanità, eccellente opera del Tiziano, e la celebre Fortuna, del Guido.

PROTOMOTECA. È composta di varie sate, nelie quali furono trasportati i ritratti ed i busti che esistevano anteriormente net Panteon.

La prima di queste sale possiede una lunga iscrizione tatina, che contiene gli statuti ed i regolamenti di questo stabilimento. Vi sono anche i ritratti degli stranieri iliustri che si possono in certo modo considerare come ilaliani, sia perchè vi abbiano soggiornato varj anni, sia perchè vi abbiano ottenuto degli incoraggiamenti, oppure vi abbiano acquistato la toro celebrità. A codesta categoria appartengono Nicola Poussin, paesista. - Raffaele Mengs, pittore. - Giovanni Winkelmann, ristauratore dell' archeologia. - Angelica Kauffmann, pittrice. - Gluseppe Snée, pittore, che fu anche direttore dell' Accademia di pittura a Roma.

Nella seconda sala vennero disposti i ritratti dei più celebri artisti del secoll XIII, XIV e XV. Questa coitezione venne formata a spese dello scultore Canova. VI si trovano i ritratti di Brunelleschi. - Nicola Pisani. - Giotto. - Massecio. - Andrea Orcagna. - Glovanni da Flesole. - Lorenzo Ghiberti. - Donatello ec.

Nella lerza sala si vede la collezione dei ritratti degli artisti più ceiebri del XVI secolo, e di questa si è pur anco debitori alia generosa ilberalità di Canova. I ritratti sono 1 seguenti: Tiziano. - Leonardo da Vinci. - Michel'Angelo. - Palladio. - Bartolomeo di S. Marco. - Andrea dei Sario.

 Marc'Antonio Raimondi, cetebre incisore bolognese. - Il Correggio. -Paoto Veronese. - Bramante e San Micheti, architetti.

Il busto di Raffaello, che pure vi si trova, è stato scoipilo a spese del pittore Carlo Maratta, e queilo del papa Pio VII, è di Canova.

I ritratti che ornano la quarta sala, sono quelli degli artisti del secoli XVI, XVII e XVIII, cioè: Francesco Marchi, architetto militare bolognese. - Annibate Carracci. - Giulio Pippi, ossia Giulio Romano. - Marco Beneficiale, pittore romano. - Polidoro Caidari, da Caravaggio. - Sebastiano del Plombo - Benvenuto Tiffi. - Rodoffo Brigoldi. - Giovanni da Udine. - Domenico Zampieri, detto il Domenichino. - Flaminio Vacca. - Pietro del Vago. - Taddeo Zuccari e Bartolomeo Baronino, architetti.

La sala seguente contiene i busti di Giovanni Pickier, incisore di camei. - Di Gaetano Rapini, ingegnere meccanico. - Di Giuseppe Rusconi, scultore milanese. - Di Pietro Branti, scultore romano. - Di Pietro Bauttini, incisore e di Giovanni Battista Piranesi, archiletto.

In questa sala vi sono anche dei ritratti di poeti, esegulti a spese pure di Canova. Tali ritratti sono quelli di Annibale Caro. - Del Trissino. - Di Dante. - Di Petrarca. - Dell'Ariosto. -Di Torquato Tasso. - Di Metastasio. -Di Coldoni e di Alferi.

La sala sellima contiene del ritratti di uomini celebri in diversi generi. VI si Irovano quelli di Bodoni, il lipografo. – Bodolfino Venuti, l'antiquario. – Di Cristoforo Colombo. – D'Aldo Manuzio, altro tipografo. – Di Galileo. – Di Muralori. – Di G. B. Morgagni. – Di Gerolamo Tiraboschi. – Di Alessandro Verri, milanese.

Finalmente nell'ultima sala si vedranno i ritratti dei cetebri compositori di musica, come Cimarosa. - Antonio Maria Sacchini. - Arcangeto Corelli. - Paesiello, ec.

Nelia saia principale della protomoteca si tengono le sedute dell' Accademia degli Arcadi.

PALAZZO DEL PAPA, Sul Monte Quiri-

nale, L'architelto Flaminio Ponzio pose je fondamenta di questo magnifico paiazzo nei 1574, per ordine di Gregorio XIII. I suol successori ingrandirono ed abbeilirono gradalamente taie edifizio; applicarono sempre a siffalti javori l migijori architetti dell'epoca; ed infatti si annoverano fra loro Ottavio Mascherino, Domenico Fontana . Carlo Maderna , Bernini e Fuga, li cortile è magnifico; in tre lati è circondato da portici soslenuti da pilastri, al quarto ialo navvi una facciala d'ordine lonico. che termina con un orologio, al disopra del quale si rimarca un mosaico che rappresenta la Vergine, Sotlo ai nortico trovansi due scaioni; queilo a dritta riesce aiia magnifica saia che è davanti alla cappeila. Questa saia è di vastissime dimensioni, ornata di un pavimento composto di diversi marmi, e di un plafone assal ricco in dorature e ceseilature. Il fregio è stato dipinto da Lanfranco e da Carlo Veneziano. Da questa saia si passa neila cappella; suila porta si rimarca un basso rilievo di Taddeo Landini. Questa cappeila è della stessa dimensione e della medesima forma della cappeila Sistina dei Vaticano. Neila sala che precede la cappella si vede un gran numero di pitture rimarchevoii, tra le aitre: S. Pietro e S. Paolo. di Bartolomeo di Santa Maria. - S. Gerojamo, deijo Spagnoletto. - La Risurrezione, di Van-Dik. - Una Vergine, del Guido, - Davide e Saulie. del Guercino. - La dispula di Gesù Crisio, di Caravaggio.

Cristo, an Caravaggiro, man beila cappabal nis en irra in an Grido, che vi rappresentò diveria avvenimenil dei vi vita di Maria Vergine. Si ammira principaimente l'Annunclasione. Neile sale seguenti, che sono guarnile di mobili ricchissimi, si frovano delle opere ecceienti di artisti moderni, e ra ie altre un seguilo di bassi rilievi in stucco rappresentanii il triorino di Alessandro, opera dello eculiore di mese l'Anoradette. Un altro bassesenta il rionfo di Costantino, Questo e dovuto allo scultore Finetti, Fra le dovuto allo scultore Finetti, Fra le pliture si distingue il plasone dipinto da Palagi, e queilo che su decorato da Antonio Cassi.

Il bel glardino dei palazzo si estende sopra un migio di circonferenza; è ornato di statue, di fontane, di viali spaziosi, di passeggi ombreggiati, che ne fanno un iuogo di delizia. Una casa più piccolo o Kafferbaux, costruita da Fuga, occupa il centro del giardino; è ornata di buone pitture essguite da Battoni, Ortizzonte, Pannini e Massucci.

PALAZZO DELLA CONSULTA. Plazza del Quirinale. Queslo vasto edifizio e stato fondalo da Clemente XII, che lo fece costruire dali'architetlo Fuga per coljocarvi li tribunaie della Consulta.

IL PALAZIO DI LATERANO È ANNESSO alla Basilica di cui porta li nome. Dopo i'incendio che lo distrusse quasi intieramente, li papa Sisto V lo fece ricostruire sul disegni di Domenico Fontana.

PALAZZO DI MONTE CITORIO, PilaZZO delio Slesso nome. (Curia Innocenziana). Il celebre Bernini diede Il diseno di queslo grandioso edificio nell'anno 1880. Il papa Innocente X lo fece costrulre sulle ruine dell'antileatro di Stallio Tauro; ma i lavori elmasero sospesi per circostanze partisolto la direzione di Carlo Fontana, solto la direzione di Carlo Fontana, per stabilire; il diversi Iribunali.

La facciala di quesio stupendo edificio è coronala da un'alta lorre che porta un orologio, il quale serve di regolatore a tutti quetili della città. La corte è di forma semi-circolare, abbellità da una fontana posta nel fondo, e la di cui vasca di granilo fu trovata nelle ruine di Porto. Dai verrone di questo paiazzo si pubblicano d'ordinario i numeri dei lotto.

PALAZZO DEL GOVENSO, PIEZZA MADAna. Questo paiazzo fu costruito per ordine di Caterina de' Medici, prima de delta principesa saisise al trono di Francia. Paolo Marucelli ne diede di disegno e ne diresse i lavori. Più lardi il papa Benedello XIV lo acquisiò per farne la residenza del governalore di Roma e de'suot ministri. Egli è colà che esistevano sitre volte le famose Terme di Nerone, che chia- | mavansi anche Alessandrine, dal nome di Alessandro Severo, che le aveva fatte ristaurare non solo, ma ben anche ingrandire. Prima che si costruisse la seconda corte di tale palazzo vi si vedeva ancora un grand'arco ed aicune muraglie anliche, che apparlenevano alle delle Terme.

PALAZZO DELLA SAPIENZA, Questo Dalazzo, di cui Michel' Angelo fu l'archilello, chiamavasi aitre voile Arciginnasio; oggi vi risiede l'Università.

Oitre al palazzi appartenenti allo stalo e che abbiamo citati, vi sono anche dei paiazzi parilcolari che sono degni per ogni riguardo di fissare l'attenzione dei viaggiatori. Accenneremo i seguenti:

Palazzo Barberini , jungo la strada delia Mercede. La famiglia Barberini fece costruire questo magnifico palazzo sotto il pontificajo di Urbano VIII. Tre celebri architetti cooperarono al suo innalzamento. Comincialo sui disegni di Carlo Maderna, venne conlinuato da Borromini, e finito dal cav. Bernini, Roma possiede pochi edificj la facciata dei quali sia più adorna e sontuosa. Per erigere lale edificio si volle distruggere varie opere di scullure preziose, e adoperare le pietre del Colosseo, clò che diede luogo al delto seguente: Quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini, (quanto non fecero i barbari, fecero i Barberini).

LA GALLERIA DEI QUADRI di questo palazzo contiene le opere seguenti: ii ritratto della Fornarina, dipinio da Raffaeilo. - Un ritratto, detto la Schiava, dei Tiziano. - Una S. Cecilia, dl Lanfranco. - Il magnifico ritratto della Cenci, dei Guido. - Adamo ed Eva, del Domenichino. - Gesù Crisio in mezzo ai Dottori, di Alberto Durer, - Un paesaggio, di Claudio di Lorena, - Un altro paesaggio. dell'Albano. - Il casto Giuseppe, di Biliverti, perfettamente somigliante a quello, del medesinio autore, che figura nella galleria ducale di Firenze. - Una Sacra Famiglia, di Andrea del Sarto, ec.

sono degli altri quadri non meno preziosi, fra i quali notansi: il trionfo della Gioria, a fresco di Pictro da Corlona, che passa per il suo capo d'opera, - Un sacrificio di Diana, del medesimo. - La Pietà, di Michel' Angelo. - Gesú Cristo e S. Maddalena. del Tintoretto. - S. Sebastiano, di Annibale Carracci. - Il martirio di S. Calerina, di Caravaggio, - Dedalo ed Icaro, dei Guercino. - Una Veslaie, del Guido. - Ii celebre Germanico. dei Poussin. - S. Andrea Corsini, dei Guido, - Due Evangelisti, dei Guercino.

SCULTURE PRINCIPALL. Un leone anlico, iavoro ammtrabile. - Una testa di Marco'Aurelio. - La statua di una Amazone. - Quella di un Satiro. -Una Giunone. - Una Glutia.

Birlioteca. È questa una delle plù importanti che siano in Roma. Si compone di circa 30.000 vojumi, e di una quantità di manoscritti preziosi, tra cul varj autografi del Tasso, di Petrarca e di molti altri uomini grandi anteriori al Tasso. Vi si conservano anche i libri che appartenevano a Bernardo Tasso di lui padre; alcunt sono postiilali di mano loro. Quesla biblioteca è aperta al pubblico ogni tunedi e giovedi datie otto fino a mezze glorno.

PALAZZO BORGHESE, Piazza dello stesso nome. Il cardinale Deza fece incominciare codesto palazzo nei 1390, dietro i disegni di Martino Longhi li vecchio; ma non fu terminato che al temno di Paolo V. Borghese, sotto la direzione di Flamminio Ponzio. Quest'edificio imila la forma di un cembalo, ed è per questo che lo si chiama volgarmente li cembalo dei Borghesi. È quadrangolare, ed ornato nell' interno da due ordini di archi, ai disopra de' quali regna un bell'atlico dell'ordine corinlo. Questi archi sono portati da 96 colonne di granito doriche e corinte, le quali ai piano terreno ed ai primo piano formano due portici aperli ed ornali da tre slatue colossali rappresentanti Giulia Pia, una Sabina ed una Cerere.

GALLERIA DEI QUADRI. Questo palaz-Negli appartamenti superiori vi zo possiede una galieria di quadri che tiene il primo posto fra le gallerie particolari di Roma. È formata da dodici sale, che contengono in circa 1700 quadri, de'quali indicheremo soltanto i principali, secondo il sistema già adottato. I viaggiatori che vorranno esaminarii in dettaglio, troveranno in ogni sala un catalogo degli oggetti che vi sono esposti,

La prima sala entrando contiene: La Trinità, di Bassano. - La Vergine con Santi, di Garofalo, - Maria e Gesu , del Ghirlandajo. - L'Adorazione del Magi, di Giacomo da Ponte.

Neije sale seguenti, notansi particolarmente: Il Salvatore, di Annibale Carracci. - Una Sacra Famiglia, del Tiziano. - La famosa caccia di Diana, del Domenichino, - Il ritratto di Giulio II, di Giulio Romano, - Le tre Grazie, del Tiziano, - Un paesaggio, di P. Potler. - La Deposizione della Croce, di Van-Dik. - Il ratto di Europa. dei cav. d'Arpino. - La Deposizione della Croce, di Raffaello, eseguita di sua prima maniera. - La celebre Siblila di Cuma, del Domenichino. - La Visitazione di S. Elisabetta, di Rubens. - Le quattro Stagioni, deil'Albano. - Una Vergine, di Andrea del Sarto. - Venere in alto di coprirsi, dei Padovanino. - Una Sacra Famiglia, di Andrea del Sarto. - Una battaglia, dei cav. d'Arpino. - Venere e Adone, di Cambiasi. - Venere incoronata da Amore, del cav. d'Arpino. - Andro-

meda, dello stesso.

i dipinti che ornano la saia degli specchi furono eseguiti da Ferri. A questa sala forma seguito un'altra, la quale contiene molti mosaici, e moiti dipinti su pietra. Vien dopo la galleria in cui noteremo: L'Amore sacro e l'Amore profano, del Tiziano. - I ritratti di un cardinale e di Cesare Borgia, di Raffaello, - li Figliuol prodigo, di Bonifazio. - li ritratto di Michel'Angelo di Caravaggio, fatio da lui medesimo. - Bacco, dello stesso. - La Maddalena, di Andrea del Sarto. - Danae , del Correggio. li Saivatore, di Carlo Dolci. - Una Vergine, del medesimo, - Una Sacra Famigiia, di Andrea del Sarto. - Lot e le sue figlie, di Gherardo delle gli eredi. Ne rimase però ancora un

Notti. - La Vergine, Gesù e vari Santi, di B. Garofalo. - Un'aitra Vergine. di Carlo Dolci. - Un concerto musicale, dl Leonello Spada.

PALAZZO BRASCHI, Piazza di Pasquino. La fondazione di questo palazzo non rimonta che alia fine del secolo passato; fu eretio sui disegni deil'architetto Morelli, li quale diede in questa circostanza una prova di gusto squisito. Tale palazzo figura tra i principali di Roma, tanto per la magnificenza della sua architettura, che per la scella de' marmi di cui è rivestito ed arricchito. La scala principalmente è aitrettanto nobile che sontuosa; è abbeiiita di marmi assai preziosi, di colonne e di pilastri di granito orientale. Si ammira neil' appartamento principale una statua colossale di Antinoo, trovata negli scavi presso a Paiestrina. Vi si vede anche un'aitra statua detta di Cincinnato. -Una terza rappresentante Giulia Augusia, figila di Druso. - Una Diana. -Due grandi vasi di rosso antico. - Un sarcofago ornato di un basso rilievo che rappresenta una Baccante. Conttene anche una quantità di marmi antichi.

PALAZZO COLONNA, Plazza del SS. Apostoli. E posto al piede dei Monte Quirinale, e fu incomincialo dal papa Marilno V della famiglia del Colonna. Non venne però terminato che dopo da cardinall e principi della stessa famiglia, l quali si placquero di abbelitrio. Questo palazzo non offre esieriormente aicun ornamento di architettura che lo renda più degli aitri nolevole, e pure è uno de' plù ragguardevoli di Roma per la vastità delle sue proporzioni. I dipinti che ornano ii piano terreno furono eseguili da Gaspare Poussin, Pietro Molino, detto il Tempesta, Pomarancio , li cav. d'Arpino e varj altri artisti non meno ceiebri.

La Galleria dei Quadri di questo palazzo veniva altre volte annoverala fra le plù ricche di Roma, ma la morte deil'ultimo principe di deita famiglia sgraziatamente occasiono la divisione di quasi tutti i quadri tra

numero dei quali indicheremo i più interessanti,

Le due prime sale contengono molti ricchi arazzi, ele seguenti possiedono: La Vergine e Gesù, di Giulio Romano. - Lutero e Galvino, del Tiziano. - L'Angeio Custode, del medesimo. - L'Europa, dell' Moano. S. Agnese, dei Guido. - La Musica, di Paolo Veronese. - Una Vergine, di Andrea del Sarto. - Un'altra Vergine, del Guerino. - L'Angelo Gabriele, del Guerino. - L'Angelo Gabriele, del Paolo Veronese.

Entrando nella grande galierla si vedono due grandi armadi di un tavoro straordinario ed ammirabile; quello a destra è tutto coperto di basi rilievi In avorio, fra i quali primegia al centro II Giudizio Universale, di Michel'Angelo, eseguito colla più rara perfezione. Il secondo è arricchito di pietre preziose, ed ornato di piccole cotonne di amatista.

Continuando la visita della galteria, si trovano successivamente: l'Assunzione, di Rubens - La Muddalena, di Amibule Currucci. - L' Ecce
Homo, dell'Albano. - S. Giovanni Battista, di Salvator Rosa. - S. Sebastiano, del Guido. - Mosè, del Guerzino.
- Da questa galieria si passa nei giardino, che è degno del palazzo.

PALAZZO CHIGI, Piazza Coionna, Questo palazzo s'incominciò sut disegni di Carlo Maderna, e fu terminato sui disegni medesimi dait'architetto Filippo della Greca. Contiene delle opere stimabili taulo in pillura che in scultura. Fra le prime citeremo: S. Pietro, di Pietro da Cortona. - S. Giovanni Battista, di Caravaggio. - S. Cecilia, dei Guido. L'Angelo Custode, di Pietro da Cortona. - La Flageilazione, dei Guercino. - Gesu Cristo in scorcio, di Carracci. - Tre quadri di fanciulii e fiori, di Barroccio. - Una Maddaiena, delio Spagnoletto. - Venere ed Amore, attribuito a Leonardo da Vinci. - Una Pieta, del Guido. -S. Pietro, dei Domenichino.

In un gabinetto si potranno vedere anche i disegnt originali di Giulio Romano, dei cav. Bernini, di Sacchi, ec. BIRLOTEC. La bibliofeca di detto palazzo venne nodata dat papa Alessandro VII. È provveduta abbondantemente di ediziont stampale, ma il suo merito principale consiste nella belia raccotla che possiede di manoscritti grecte taltini di un valore inestimabile. Ven es sono moliti che sono caricibi di miniature preziosissime, tra equali il messale di Bonifacio VIII.

PALAZZO CORSINI, at principio della Longara. In origine questo palazzo era di proprietà della famiglia Riari; fu la dimora di Cristina, regina di Svezia, ja quale vi mori nell'anno 1689. La famiglia Corsini ne fece l'acquisto sotto il regno pontificio di Clemente XII. Detta famiglia affidò t lavori per le riparazioni e l'ingrandimento alt'architetto Fuga, il quale ne fece uno degli edifici più distinti di Roma. Una scala a due rami e di uno stile maestoso conduce agii apparlamenti superiori. A questo palazzo è annesso un casino di divertimenio, che si sten de sut pendio det monte Gianicoto. Nella parte più elevata di tale collina è compresa una casa; da cui si abbraccia cotla visia il panorama di Roma in tutta la sua estensione.

GALLERIA DEI QUADRI. FUTONO riuniti nelle due prime sale i quadri degli artisti del nostro secolo. Vi si vedono anche dei vasi, dei busti di marmo ed alcuni pezzi antichi, come un sarcofago con bassi rilievi, una sedia curule trovata a S. Giovanni Laterano. I dipinti più notevoit sono: Due Ecce Homo, l'uno dei Guido e l'aitro dei Guercino. - La testa di Gesù Cristo . di Carlo Dolci. - La Vergine e Gesù, di Andrea del Sarto, - Una Sacra Famiglia, di Fra Bartolomeo. -Il ritratto di Giulio II , di Giulio Romano. - S. Apoliouia, di Carlo Dolci.-Un ritratto, del Tiziano. - Dodici quadri rappresentanti la viia di un soldato, di Calotta. - S. Agnese, di Carlo Dolci. - La Samaritana, det Guercino. - Una testa di Gesii Cristo e due altre di Santi, del Guido. Alla galleria succede il gabinetto dei ritratti, fra i quali se ne vedono vari che sono dovuti ai penneill di Tiziano. di Alberto Durer, di Rubens e di altri pittori rinomati. Questo gabinetto contiene auche una casla Susanna, del Domenichino, e l'Aduttera, del Tiziano.

La Bislotta è composta di otlo grandi sale, e non ha rivali a Roma per la riccliezza della sua collezione di libri stampali nel XV secolo, e di stampe incise che formano circa 400 volumi; senza contare molit manoscritti in diverse lingue. Il pubblico è ammesso in questa biblioleca lutti il giorni, eccottuati i mercoledi ed i giorni, fectoria.

PALAZZO COSTAGUTI. Piazza delle Tartarughe. Questo pajazzo si raccomanda principalmente per il magnifici a freschi de' quall é abbeliito. Netla prima sala si vede: Ercote che fulmina il centauro Nesso, rapitore di Deiaulra, dell'Albano, Neija seconda si vede Apollo sopra ii suo carro con molti Amorini, ed il Tempo che scuopre la Verità, del Domenichino. Nelia terza ll Guercino dipluse Rinaido che dorme eniro un carro guidaio da due dragoni, con Armida. Nelia galicria che segue il cav. d'Arpino figurò Venere, Cupldo ed altre divinita. La Giustizia e la Pace formano l'ornamento della guinta sala e vennero dipinle da Lanfranco. Finaimente la sesia camera si rende distinta per un beilissimo tavoro di Romanelli, rappresentante Arianna portata da un Delfino.

PALAZZO DORIA, sut Corso. Questo palazzo è composto da tre corpi di fabbricato, i quall riuniti formano uno degli edifizj plù sontuosi di Roma. La parle meglio costrulta è quella che sorge verso la piazza dei collegio Romano: fu ereita da Camilio Pautiii sul disegni di Borromini. Quatche temno dono lo siesso Panfiji fece costruire quella parte di fabbricato che guarda sulla contrada del Corso, da Valvasori, e finaimente la parle che corrisponde alia piazza di Venezia fu innaizala sul disegni di Paolo Amalfi, per ordine dell'ultimo principe della famiglia Panfij. Atta morte di questo. Il diritto di successione trasferi la proprietà di tale paiazzo nell'iliustre famiglia Doria. La magnificenza det l

suo interno è perfettamente in armonia coll'esticrore. Il portico che s'innaiza davanti alto scatone è sopra tutto rimarchevote per la difficile struttura del suo piafone piano, sostenuto da olto colonne di grantio orienne di suo piafone piano, sostepo questo portico è vasto e grantioso. Gil appartamenti ai quali conduce sono perfettamente distribulli ed ornati coi miglior gusto.

GALLERIA DEI QUADRI, Quesia numerosa coltezione di quadri è riunita in varle sale ed in una gatieria. Le duc prime contengono del paesaggi di Nicota Poussin e di Salvator Rosa : le altre contengono fra 1 molti: Il ritratto di Macchiavelli, di Andrea del Sarto, - La morte di Abele, di Salvator Rosa. . Due ritraill in un medesimo quadro, di Raffaello. - La Pieia, dl Annibale Carracci. - Diana ed Endlulone, di Rubens, - Due ritratti, del medesimo. - Dedalo ed icaro, dell'Albano. - La Carità Romana, di Vatentin. - La Visilazione, di B. Garofalo. - Il ritratio di un monaco, di Rubens. - Una Vergine, di Sassoferrato. - Sel tunette, dl Annibale Carracci. - Tancredl ed Erminia, del Guercino. - La Virlu, del Correggio. - Una Maddaiena, dl Murillo. - Il Figliuoi prodigo, det Guercino. - S. Agnese, deilo stesso. - La Vergine, Gesù bambino, del Guido. - S. Giovanni Battista, dei Guercino. Una Sacra Famiglia, di Sassoferrato. - Una Natività, di B. Garofalo. - I quattro Elementi, di Brequel. - Un Crocifisso, di Michel'Angelo Buonarotti. - Il sacrificio di Abramo, del Tiziano. - Un pranzo campesire, di Theniers, - Il riiratio detia regina Glovanna, di Leonardo da Vinci.

PALAZIO FARNES, SUIIA piazza dello stesso nome. Questo paiazzo viene riguardato come ii più bello di Roma, a
lanto per la magnificenza del suo interno, quanto per l'eccellenza del suo interno, quanto per l'eccellenza del suo interno, quanto per l'eccellenza del suo inpapa Pado III Parnese, allorquanto
gadio ne fin l'architetto. Non si lerunino che più tardi dal cardinate Alessandro Farnese, nipole del papa sud-

detto, sollo la direzione di Michel' An- 1 gelo e di Giacomo della Porta, che ne costrui la facciala verso la contrada Giutia. I marmi adoperati all' erezlone di questo palazzo provengono dat Colosseo. Ognuna delle tre facciate di esso ha tre ranghi di finestre. Dal portico, che sorge sulla plazza, si entra sotto un vestibolo sostenulo da dodici colonne di granito dell'Egitto, di ordine dorico. La corte forma un quadrato perfetto, ed è ornata da tre ranghi di archi sovrapposli: i due primi sono d'ordine dorico e lonlco, il terzo è d'ordine corinto. Originariamente delta corte era adorna di statue, fra le quali ammiravansi principalmente il celebre Ercole dell'atenlese Glicone, e la Flora; ma ora queste statue ed attri oggetti preziost di cul abbondava questo patazzo sono slati trasporlati a Napoli, attesochè il patazzo e lutte le altre proprietà dei Farnese appartengono attuatmente al re di Napoli, Oramai non si vede altro in quella corte che il sarcofago di Cecilia Metelta, il quale fu rinvenuto netta sua tomba.

GALLERIA DEI QUADRI. Tutti gil oggetti d'arte ch'erano contenuti in questo palazzo essendo stati Irasportati a Napoli, siccome abblamo glà detto, perciò non vi sono rimasti che i dipinti a fresco. Per tanto al primo plano si vedrà una galleria intleramente dipinta da Annibale Carracci. Il quate venne assecondato in tale lavoro da suo fratello Agostino. Questi a freschi s' acquisiarono una riputazione ben meritata, e non vi ha viagglatore che non li esamini colla maggiore atlenzione, il primo quadro rappresenta il trionfo di Bacco e di Arlanna collocati clascuno entro un carro: quello di Bacco è in oro tirato da due tigri; quello di Arianna è in argenlo condotto da due montoni bianchi. All'intorno vi sono sparsi det Faunt, del Satirl e delle Baccanli, preceduti da Sileno a cavallo dell'asino. I due dipinil laterali rappresentano l' uno il dio Pane che offre a Diana la lana delle sue capre, t'attro Mercurto che reca a Partde Il pomo d'oro. I qualtro seguenti quadri hanno per

soggetto Galalea , l' Aurora che rapisce Cefalo, Polifemo che scaglia un macigno contro Act, il quale fugge con Galatea, Gli attri quattro del centro rappresentano Giove accogliendo Giunone nel lelto nuziate, Diana ed Endimione, Ercole, Anchise togitendo a Venere un colurno dal niede. Si vedono poi 18 piccoli quadrati dipinli a vari soggetti. Infine le due grandi pitture sulle due pareti laterali della galleria rappresentano l'uua Andromeda legata allo scoglio, Perseo, che combatte il mostro marino, ed i parenti della principessa che s'abbandonano alla desolazione; l'altra offre ancora la figura di Perseo, il quale trasforma Finea In sasso mostrandogli la lesta di Medusa. Netta sala che fa segulto alla galteria si ammirano degli a treschi det Domenichino, Questi dipinti erano in origine in una casa vicina al palazzo Farnese, ma furono assal destramente staccati da quelle mura e rislaurati da Palmaroli. Gli a freschi che ornano un gabinetto, a cul si giunge dopo di avere altraversate molte camere, sono di Annibale Carracci.

I soggetti di tali dipinti sono separati gti uni dagli altri da oruamenti in chiaroscuro eseguiti dai medesimo arlista con una tale verttà che l'occhto ne rimane facitmente ingannato, e li prende per bassi rillevi.

Daniele da Vollerra è l'aulore dei diplati che ornano le tre sale seguentl. Gli a freschi che rimarcausi nella grande sata, che si trova dopo lutle le altre, furono diplati da Francesco Salviati, Taddeo Zuccari e Giorgio Vaneri

Casno Fanxes, dello ia Fanxesia, alla Lungara. Questo palazzo deve la sua costruzione al celebre banchiere Agostino Chig, i, quale lo fece erigere sui disegni di Baldassore Peruzzi, al tempo di Loone X, a cui diede uni festa magnifica, in questo luogo medestano, i due Parene e proprieta della famiglia reale di Napoli. Giò che rece maggiori mportanza a tale edificio sono i dipinti che lo abbelliscono. Nella prima sala ci arresta, a primo Nella prima sala ci arresta, a primo

aspeito, la vôlta, che rappresenia Amore e Psiche, esegulil sui disegni di Raffaello da' suoi allievi: la Galatea fu dipinta intieramenie di mano di quel gran maestro. Daniele da Volterra. Sebastiano del Piombo e Baldassare Peruzzi, sono gli autori degli a freschi che rappresentano Diana eniro il suo carro, la favola di Medusa ed alcuni ornamenii in chiaroscuro imitanii ii basso rilievo. La bella iesta, disegnata a carbone, che si vede sopra un fianco di questa camera, fu tracclaia da Michel' Angelo, menire aspeitava Daniele, suo allievo, del quale era siato a vedere i lavori. Al piano superiore si possono visitare due camere dipinie a fresco. In quesio palazzo vi sono anche altre pitiure rimarchevoli della scuola di Raffaello.

PALAZZO GIRAUD, O TORLONIA. Via di Borgo Nuovo. È un edificio di architetiura molto pregevole, e che fu costruito sui disegni del celebre Bramante.

PALAZZO MASSIMI . contrada di S. Pantaleone. Questo palazzo è composio di due fabbricati adiacenii, che anpariengono all'illusire famiglia Massimi. Vennero enirambi fabbricati da Baldassare Peruzzi da Siena , il quale, con grand'arie, trovò il modo d'innalzare sopra uno spazio ristrettissimo un portico grandioso sostenuio da sei colonne d'ordine dorico, serbando lo spazio per tre corii, la prima delle quali è di una rara e leganza, ornaia di bellissima foniana. Nell'appariamento principale si irova un sufficenie numero di quadri ed una siatua antica assai bella, che rappresenta un atleta in atio di lanciare il disco. Daniele da Volierra è l'aujore dei dipinti in chiaro-scuro che ornano la facciala dalla parie della piazza Navona.

PALAZZO MATTEI, vicino alla piazza delle Tarlarughe. Carlo Maderna è l'architelio di quest'elegante palazzo, ch'egli eresse per conto del duca Asdrubale Matlet. Il vestibolo e la corte di detto palazzo sono adorni di bassi rilievi, di busti e di staiue aniiche.

Palazzo Rospicliosi, sopra il monte Quirinale, Questo vasio palazzo fu in-

cominciato dal cardinale Scipione Borghese, il quale incaricò Flaminio Ponzio di tale costruzione, eretia sulle ruine delle Terme di Cosiantino, Tale palazzo divenne successivamenie proprieta del cardinale Benjivoglio e della famiglia Mazzarini; questi lo fecero terminare da Carlo Maderna. In uitimo cadde in possesso della nobile famiglia Rospigliosi. In giardino, che corrisponde alla corte, si vede un piccolo tempio, la cui vôlla dipinta per intiero dal Guido e rappresenianie l'Aurora, è una delle opere più perfeile di questo grande artista. I quadri principali che ornano le sale sono i seguenti: Adamo ed Eva. del Domenichino. - Sansone, di Lodovico Carracei. - Il trionfo di Davide, del Domeniehino. - I dodlel aposioli, dl Rubens, - Una Madonna, di Raffaello, - Una venditrice di frutta, del Guereino. - S. Gerolamo, del medesimo. · Gioconda nel bagno, di Leonardo da Vinci. - S. Giovanni evangelisia, del medesimo - Un angelo, dei Guido. - Lot e le sue figlie, di Annibale Carracei. - Gli amici fedell, del Guercino.

PALAZZO RUSPOLI, Via del Corso, Questo soniuoso palazzo fu Innalzato a spese della famiglia Ruccellai, che ne affidò i disegni a Bartolomeo Ammannati. Il verone e la grande cornice vi furono aggiunie posieriormente dal cardinale Ulrico Caetani, Il quale fu il secondo propriejario del palazzo. L'architetio Breccioli fu quegli, che esegui quesii uliimi lavori. L'opera dello scalone, che forma Il principale ornamento di questo pajazzo, è dovuia anch' essa ai comandi dello siesso cardinale. Tale scalone è composio di 115 gradini di marmo bianco d' un sol pezzo; la galleria ha 80 piedi di lunghezza, sopra 12 1/2 dl larghezza, e 26 di aliezza. Tutio Il piano terreno è occupato da un caffe, li più sontuoso che siavi In Roma, e le di cui sale furon dipinte da due ariisti francesi conosciuti sotto i nomi di Leandre e Francois.

PALAZZO SCIARRA. Piazza dei medesimo nome, lungo il Corso. La costruzione di tale palazzo, di cui l'architettura è molto distinta, è dovuta intiermente a Fleminio Ponzio, meno ia porta grande di marmo bianco, ta quate è attivulta a Labacco dagli uni, ed a Frignola dagli attri. Sulta pizza a cui dai in ometi palazzo medesimo, si praticarono nell'anno 4641 molti scavi, fino alla profondili di 33 palmi, e vi si trovarono mottissimi oggetti antichti di grande importanza.

LA GALLERIA DEI QUADRI, che dipende dal detto palazzo, è sufficientemente ricca di opere distinte. Nelia prima sala si vede una copia assai bella della trasfigurazione di Raffaello, eseguita dai suo migliore allievo Giulio Romano. - La Decoilazione di S. Giovanni Battista, di Valentin. - Roma trionfante, del medesimo. - Un Ecce Homo, det cay, d'Arpino, La seconda saia è ornata da paesaggi. Netla terza si vede una Vergine e Gesu, di Francia. Mosé, del Guido. - La Deposizione della Croce, di Barroccio. - Una Sacra Famiglia, e S. Pietro martire, di Andrea del Sarto. Un'aitra Sacra Famiglia, deil' Albano. La quarla sala contiene una Sacra Famiglia, di Fra Bartolomeo. - Due Evangelisti, del Guercino. - Il suonatore di violino, di Raffaello. - La Vanità e la Modestia. di Leonardo da Vinci. - Due Maddalene, del Guido. - S. Giacomo, del Guercino. - L'amante det Tiziano, detto stesso. - S. Gerolamo, dei Guercino.

PALAZZO SADA. Piazza di Capo di Ferro. Il cardinale Capodiferro feecostruire questo palazzo sui disegni di 
G. Mazzani Passò agli Spada nel 1833, 
che lo feecro riformare ed abbellire da 
Borromini. I muri della corte e la facciata del palazzo sono adorni di stucchi e di bassì rilievi. Lo scalone che 
conduce agli apparlamenti è abbastanza rimarchevole per le sue dimensioni e per lo sfile. A questo palazzo è pure annessa una

GALERIM DI QUADNI, di cut i più nolabili sono: Davide, dei Guercino.-Una Carlià romana, di Annibale Carracci.-Una Giudilta, dei Guido.- Una Lucrezia, del medesimo.- La disputa di G. C. coi Dottori, di Leonardo da Vinci.- La Visitazione, di Andrea

del Sario. - S. Anna e la Vergine, di Carrosoggio. Il ratio di Etena, del Guido. - Didone sul rogo, del Guercino. - Due parenge, del Guercino. - Due parenge, del Guercino. - Due parenge, del Guerdon - Dick e del Tiniorto, di Gan-Dick e del Tiniorto, a la Maddatena, del Guercino. - Ritratto de cerdinale Bernardino Spada, del Cutdo. - Due teste ignofe, del Correggio. La alatua di Pompeo e quella del filosofo Antistene in atto di meditare, sono due nezel di scultura amirabili,

PALAZZO STOPPANI. Via del Sudario. Il gran Raffaello diede i disegni di quest' edificio, entro il quale notasi un'antica statua di Marco Aurelio, la quale si altrae giustamente l'attenzione degl'intelligenti di scultura.

PALAZZO TOBLONIA. Piazza di Venezia, Carlo Fontana costrui questo grandioso palazzo per conto della famiglia Bolognetti. Al principio di questo secolo fu acquistato dalla famiglia Torionia, ia quale vi ha fatti moiti abbettimenti. Il portico, principalmente, che regna intorno alla corte, è di una grande magnificenza, poichè offre il nobile suo stite d'architettura, è ornato di busti e di statue copiate sui migliori modelli, e distributte colta maggiore intelligenza e con perfeito gusto. Questo palazzo possiede anche una galleria di quadri di celebri autori, ed una coliczione assai ricca di statue antiche. Gli appartamenti sono mobigliati con altrettanto buon gusto cire magnificenza, e adorni di opere dei migliori artisti moderni, come Camuccini, Landi, Palagi, Podesti, Canova ec. Quest'ultimo vi scoipi un gruppo coiossale rappresentante Ercole e Lica. Un bei teatro è annesso a questo palazzo, e serve per te rappresentazioni particolari che il nobile proprielario offre a' suoi invitati.

Palazzo di Vestzia. Questo sontuoso eddicio 3'innata sulla piazza che porta Il suo nome, ed è situaio all'estremità del corso. Apparteneva in origine alla repubblica di Venezia, ed era siato costruito nel 1608, sollo ii regno pontificto di Pado II, dall'architetto Giuliano da Majano, il quale adoperò in questa fabbrica delle pietre del Colosseo. L'architettura di lale palazzo è nobile e maesiosa; fiu abilato da varj poniefici ed anche da Carlo VIII, re di Francia, allorquando delto nonarca andò alla conquista del regno di Napoli. Oggi è di proprietà della casa d'Austria, che ne fece la residenza del suo ambascialore presso ta Sanla Sede.

PALAZO ALLEVI. PlaZZA del Gesù. Quest'edilicio è uno de' più betil edel più vasti che sianvi in Roma. Fu costruito verso la fine del secolo XVII sotto il pontificato, di Clemente X che apparteneva alla famiglia Allievi. Giovanni Antonio de Rossi ne fu l'architetto.

PALAZZO CAFFARELLI. Queslo palazzo è situato al disopra della rupe Tarpea, e sorge sull'antico castello del Campidoglio. Perciò vi si gode una visla estessisma. Ora è la residenza dell'ambacciatore di Prussia presso la corte Romana. La cappella di dello palazzo è l'unica in Roma che sia riserbaia al cullo profestante.

### BIBLIOTECHE E STABILIMENTI PUBBLICI.

Indipendentemente dalle biblioteche che abbiamo accennate nei palazzi Barberini, Corsini e Chigi, ve ne sono varle altre che non posstamo dispensarci di cilare, oltre a quella del Valicano menzionata alla pag. 374.

BIBLIOTECA ANGELICA. Vien anche della siblioteca di S. Agoslino, perchè apparliene al convento del monaci di quest'ordine. Quest'è la più ricca di Roma dopo quella del Vaticano e della Minerva.

BISLIOTEC. CLASANTERS, OSSIA della BISLIOTEC. CLASANTERS, OSSIA della Mineria. Questa biblioteca non la pari in Roma per le edizioni stampate. È posta nei convenio dei Domenicani, presso la chiesa di S. Maria sopra Minerva. Prende Il nome da questa lo del suo fondatore, il cardinale Casanala, del quale si vede la stalue scopilia dall'artisla francese Legros. Essa contiene molti manoscritti, cadici rari, edu ma Bibbia in pergamena.

BIBLIOTECA DEL COLLEGIO ROMANO, situata nel collegio medesimo da cut prende il nome, vicino alla chiesa di S. Ignazio.

Biblioteca Lancisiana. Quest'è u-

Biblioteca Lancisiana. Quest'è unita atl'Istituto di clinica nell'ospilale di S. Spirito.

Le Biblioteche Albani (ora Castelbarco), Colonna e Borghese, quantunque di qualche importanza, sono però assai meno ricche di quelle che abbiamo suaccennale.

Universita' Romana della Sapienza.
È una delle più antiche d'Europa, e
delle principali d'Ilalia. VI si insegnano le quattro Facoltà.

COLLEGIO ROMANO. Quest' edificio fu costruito nel 1582 dell'architetto Bartolomeo Ammanati: è appesso alla chiesa di S. Ignazio. La corte è di un magnifico aspetto ed imponente, circondata da un doppio giro di porlici. intorno al quali sono disposte le sate ove i padri Gesutti Insegnano it latino, it greco, l'ebraico, le umanità, la rettorica e i diversi rami di filosofia e di leologia. A questo collegio va unita una casa molto vasta e comoda, ta quale oltre al servire di alloggio ai professori Gesulla, possiede anche un osservatorio astronomico, una biblloleca, un glardino botanico, ed un museo crealo dal padre Kircher, nel quale si trovano un buon numero di antichilà in marmo, in bronzo, in terra colla, ed una ricca collezione

di oggetti di sioria naturale. L'ACCADEMIA DI S. LUCA è posta vicino alla chiesa dello slesso nome. Venne fondala ai tempi di Sislo V per la propagazione delle belle arll. La pittura, ta scuttura, l'architettura, l'ornalo, la prospeltiva, l'anaiomia e la mitologia sono i rami d'insegnamenlo al qualt dodici prof. trovansi glornalmente dedicati. Questo stabitimento posstede una riccbissima collezione di gessi e di quadri. Fra quest'ultimi nolasi principalmente quello di Raffaello, che rappresenta S. Luca in atto di dipingere un'immagine della Vergine. Tutti gti anni vi ha una solenne distribuzione di premj per

ogni ramo d'istruzione. Accademia di Francia. Quest'accademia ha il medesimo scopo della precedente, ma è mantenuta dal governo francese, che vi manda tutti gli anni gli allievi che hanno oltenuto il primo premio di piliura, scultura, architettura e musica.

Il direttore vien sempre scello tra i piltori francesi più distinti. Accademia Filarmonica. Quest' ac-

ACCADEMA FILAMORICA. Quest academia è composta di un direttore, e di un consiglio, i quali di comune accordo ne regolano l'a andamento. A diverse epoche dell'anno questa società da dei conocerii pubblici di musica vocale ed Istrumentale a grande orchestra, e a titolo di saggi. Si ammetiono in tale accademia i dilettanti d'entrambi I sessi, come le persone che intendono percorrere la carriera teatrale.

ACCADEMIA FILO-DRAMATICA. QUESTA è formata sulle medesme basi della precedente. I dilettanti dei due sessi vi rappresentano produzioni di ogni genere, a cui il pubblico e invitato con biglietti, che si dis!ribuiscono gratuitamente.

ACLIDEMA TIBEMIA. Venne fondata nel 1814 da alcuni poeti e letterati distinit; è presieduta da un direttore e da varj consiglieri. Tutti i lunedi vi è seduta particolare, e nel corso dell'anno vi sono delle riunioni pubbliche, nelle quali si leggono dei componimenti poetici tanto in latino come in lialiano.

ACCADEMA ECCLESIASTICA SUIIA PIEZZA della Minerva. Quest'è destinala al glovani di buona famiglia, i quali desiderano di vivere in comunità, e che sono disposti a seguire la carriera ecclesiastica. Il papa Clemente XI fu il fondatore di tale accademia.

IL GIARDINO BOTANICO è situato dietro il palazzo Salviati, sopra il monte Gianicolo, e dipende dall'Università della Sapienza.

SEMINANIO DI S. PIETRO, II papa Leone X avendo restitutio alla Compagnia di Gesù il collegio romano, nel quale erasi installatoi il seminario episcopale, i trasferi detto stabilimento nel palazzo che è posto a sinistra della chiesa di S. Apollinare, I giovani destinati al sacerdozio vi ricevono un educazione analoga a tale carriera.

Coussio de Propasana Fine. Questo stabilimento desta a buon diritto l'ammirazione degli stranieri che si porlano a visitarlo. Vi si insegnano le scienze ecclesiasilche e le lingue o-rientalia "glovani provvenienti da pnesi lonianissimi. Tosto che è compila la toro educazione religiosa, si prima di controla del controla di missionari, affinche vi propagino i lumi della religione. Esso fu inumi della religione. Esso fu fondano nel sesti dal papa Gregorio XV, e grandemente aumentato da Urbano VIII.

#### OSPITALI, OSPIZJ E TEATRI.

OSPITALE DELLO SPIRITO SANTO. QUEst'ospitale, il più vasio di Roma, onora la memoria di papa Innocente III, che ne pose le fondamenta verso la fine del secolo XII. Varj pontefici e particolarmente Lambertini e Braschi, verl benefattori dell'umanità, contribuirono in modo efficace all'ingrandimento successivo di questo pio stabilimento. Il papa Pio VI fece innalzare un altro braccio parellelo all'antico, e perciò questo vien chiamato braccio di Pio VI. Poco lungi dall'ospitale, sopra il monte Gianicolo, si trova il cimitero che ne dipende. Dello ospitale possiede delle rendite considerabili, che la pla liberalità del cittadini accresce giornalmente. Gli ajllevi in medicina ed in chirurgia vi si perfezionano nell'arte loro per gli esercizi della clinica. Lo stabilimento è provveduto di un anfiteatro anatomico, di un gabinetto di fisica e di una biblioteca ricca di opere di medicina.

OSPITAL DILLA COSSOLATIONI. QUESDO stabilimento, siccome vari altir, dipende immediatamente dalla commissione amministrativa che dirige l'ospitale dello Spirito Santo. Questo è situato vicino a Giano dalle quattro facce. Vi si ricevono le persone d'entrambi i sessì che hanno ricevuto qualche ferita, o che hanno qualche frattura.

OSPITALEDI S. GIACOMO DEGL'INCURABI-LI. Come il precedente, è una dipendenza dell'ospitale dello Spirito Santo, posto vicino alla porta del Popolo, ed il suo nome dice abbastanza chiaro a quail sorta di ammaiati è destinalo esciusivamente.

OSPIZIO DI S. MICHELE A RIFA. QUE sto stabilimento è situato lungo Ripa grande. Venne fondato dal papa Innocente XI, e contiene una casa di educazione per ii fanciutil indigenti, al quali si Insegnano le arli meccaniche e liberali. Serve anche di rifuglo alla vecchiaja inferma, ed agli adulti traviati.

Ospizio di S. Rocco, Questo stabilimento è destinato per le donne povere ed Incinte. Il cardinale Anionto Maria Salviati ne è stato il fondatore.

OSPITALE DI S. GIOVANNI. Quest' è esclusivamente riserbato alle donne. OSPITALE DEI PELLEGLINI, OSSIA della

Tainita'. Vi si ammettono per tre glornt i pellegrini di tutti i paesi. Neii'anno dei Giubileo il numero dei ricoverati è sempre grandissimo.

Gl'Indigentle gl'Infermi trovano a Roma ogni genere di soccorsi, poiché oltre agli ospitali secondari, che 
dipendono dall'ospitali grande, vi sono ancora diciotto ospizi, ognuno dei 
quali ha la sua particolare destinazione. Vi sono anche due case di ruma 
una casa di correzione per le donne 
di cattiva condolta, ed una casa d'industria oves i ricevono i mendichi.

MONTE DI PITTA'. Questo filantropico slabilimento, che non ha cerlamente il suo pari, e slato fondato verso la metà dei secolo XVI. Vi si presta con pegno senza interesse alcuno. Nei medesimo focale esiste una cassa di consegna. La cappella di quell' editelo merita di essere visitala, polcibe è ricca di marmi preziosi e di ecceicenti sculture eseguite da Domenico Guidi, Legros, Tendon ed aliri artisti rinomati;

II TEATO APOLLO O TORDINONA, ARTchilettura di Paladier, ha la facciata adorna di alcune colonne di marmo. Si entra per ire porte solto di un vestibolo, da cui per una scala comoda si ascende alla sala di conversazione, che precede il teatro. L'interno e'ornato di pilture in chiaro-scuro e di speechi; i palchi ne sono comodil e la scena di una vasta estensione. Durante il carnovale vi si rappresentano opere e baili.

TEATRO DI TORRE ARGENTINA. Questo teatro è singolarmente rimarchevole per l'abilità colla quaie l'architetto Teodoli seppe renderio armonico.

TEATRO VALLE. Fu intieramente ricostruito sul disegni dell'architetto Valadier. Vi si rappresentano atternativamente delle opere, delle comedie, delle tragedie, e del piccoli componimenti buffi.

Teatro Metastasio. Nel 1810 si eresse questo teatro nei luogo ove prima ne esisteva un piccolo detto di Pallacorda. Ne è architelto Nicola Carnevali, ed è uno de'più eleganti di quesla città.

IL TEATRO ALIBERT, SERVE PRINCIpaimente per le feste da ballo in maschera di carnovale.

Roma possiede anche altri teatri secondari, fra i quali il Fiano, ove si danno rappresentazioni con fantocci, che in generale è assal frequentato.

Nel Massotto di Accisso, che ora si è trasformato in antifetator, si danno, nella buona stagione, degli spetacoli di equitazione, delle rappresentazioni comiche e tragiche; ma li maggior concros degli spettalori vi è chiamato dai divertimenti notturni chiamati fuochet artificiali, distribuite ne di fuochi artificiali, distribuite rio dell'antificator. Si sa che i komani ebbero sempre una grande inclinazione per la priotecnica.

Nei glardino Barberini si formò un ricinto di legno per il gluoco del pallone, che viene mollo frequentato.

Gi rimane di pariare delle CATACOME. La porta che vi di accesso è situata a fianco della cappella di S. Schastiano. Le calacombe vengono anche dette cimitero Callisto. Dappertutto il iereno è ridolto in forma di corriloj. Questi solterrane furono scavati dagli antichi Romani per estrarne fa terra; ma notabilimente ingranditt dat prime cristiani che vi cercavano un asilo contro la persecuzione di cui erano gogetto, vi cetebravano di nascosto i loro uffici santi, e vi seponilivano i loro morti.

Le calacombe hanno all'incirca sei miglia di circonferenza. Gli scritico ecclesiastici assicurano che servirono di tomba a 14 papa ed a 170,000 martiri circa; affermano anche che i corpi dei santi Apostoli Pietro e Paolo vi stellero iunso tempo deposti.

Commercio. Roma non possiede che poche manifatture. Vi sono però alcune sabbriche di stoffe di seta, di lana, di guanti, di cremor di tartaro. di pomata, di cioccolata, e di argenteria di chiesa. Roma ha pure qualche celebrità per la fabbricazione di perie faise, e dei colori. Vi sono degli operai che fabbricano dei pennelli, dei mosaicl, dei tappetl, ec. Vi si trovano anche dei bravi incisori di pietre preziose. La distiliazione dell'acqua di lavanda, di altre essenze e di liquori vi st esercita piuttosto attivamente, Le sue esportazioni consistono princinalmente in oli d'ulive, iane, alume, anice, oiio di vetriuoio, e più di tutto in oggetti di arte e di antichità.

Costumi. Ella è cosa universalmente riconosciuta che i Romani hanno passioni ardenti, contro le quali non sempre il potere della legge riesce vittorioso. Gii abitanti di quella parte di Roma situata al di là dei Tevere, e che si chiama Trastevere, sono più rinomati per l'energia del loro carattere alquanto selvaggio. La società in Roma è piuttosto animata: Il gran numero di viaggiatori di tutte le nazioni, i quali affluiscono tutti gli anni a visitare questa capitale del mondo cristiano, contribuisce efficacemente ad accrescerne la vivacità. Le cerimonie religiose che vi si celebrano la seitimana santa sono accompagnate da tanto sfarzo e splendore che provocano sempre un immenso concorso di gente.

POPOLAZONS. Gli ultimi quadri siatistici ufficiali portano la popolazione attuale a 180,000 anime, senza comprendervi gli ebrei che sono ritirati in una parte della ciltà molto popolata e miserabile, posta sulla riva sinistra del Tevere, e conosciuta sotto ij nome di Ghetto.

Il numero degli uomini grandi di cui Roma fu la culla è tanto conside-

rabile che non imprenderemo neppure di nominare qui i principali. Lasceremo tale incarico all'erudizione dei lettore, il quale supplirà facilmente ad una lacuna, che la forma stessa di quest'opera rende scusabile.

Oltre al buoni alberghi che Roma conliene, vi si trovano delle camere e degli apparlamenti moblgilati , che al possono prendere a mese ed anche a settimana , ed a prezzi assai moderatti. I vilaggialori che vorrano fare i loro pasti fuori della propria ablitazio en la constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta del controlo della constanta del controlo della constanta del controlo della constanta del c

Il forestiere amante delle belle arti potrà visilare gli studj degli artisti in pittura e scuitura chequi gl'indichiamo: Pittori. Signori: Cammuccini, Podesti, Agricola, Coghetti, Carla, Cappetti, ec. Scullori. Signori: Finelli, Tenerani, Bienemais, Rinaldi, Gipson, Wolf, ec.

Chiuderemo questa descrizione di Roma con una enumerazione degli oggetti più degni dell'attenzione del viaggialore; dandoci cura di seguire in tale indicazione la posizione più naturale sul tuogo degli oggetti medesimi. Questa specie di tavoia gioverà principalmente al viaggiatori che non possono dedicare molto tempo alla visita di Roma.

Il Foro Romano. - Templo della Concordia. - Templo di Giove tonante. - Arco di Settimio Severo. - Chiesa di S. Adriano. - Colonna di Foca. - I Comizj. Curia Ostilia. - S. Maria Liberatrice. - Templo di Antonino e Faustina. - Templo di Remo e Romolo.

Tempio della Pace. - Arco di Tito.
Il Colossoc. - Arco di Costantino, Chiesa di S. Teodoro. - Arco di Giano delle quattro facce. - Closca Massima.
- S. Maria in Cosmedino. - Tempio di Vesia. - Tempio della Fortuna virile.
- Palazzo del Cesari. - Circo Massimo. - Terme di Tito. - S. Maria della Navio cella passi della partico della passi della partico della passi della partico della piazza Monte.
- Tempio della Potto della piazza Monte Cavalio, - S. Maria degli Angeli. - Ciar-Cavali, - S. Maria degli Angeli. - Ciar-Cavalio, - S. Maria degli Angeli. - Ciar-

dini di Salustio. - Obelisco di S. Maria Maggiore. - Obelisco di S. Giovanni Laterano. - Basilica di S. Giovanni Laterano. - Battistero di Costantino. - Basilica di S. Giovanni di Laterano. - La Scala sania. - Antileatro Castrense. - S. Groce in Gerusalemme. - Tempio di Venere e di Cupido. - Acquedotto di Venere del Cupido. - Acquedotto di Castrense. - Arco di Gallieno. - S. Prassede.

II Campidoglio, - Templo di Paliade, - Templo e Foro di Nerva. - Foro
e Colonna di Trajano. - Mausoleo di
C. Publiclo Bubuto. - Dogana pontificia. - Obelisco del monte Citorio.
- Colonna Antonina. - Mausoleo di Augusio, - Mausoleo di Adriano. - Templo del Sole. - Obelisco della piazza
di S. Maria sopra Minerva. - Panteon. - Bagni di Agrippa. - Teatro di R. Neponto. - Chiesa di S. Agnese. - Teatro
di Marcelio. - Portico d'Ottavia. - Templo d'Esculapio. - S. Cecilia in Trastevere. - Monte Aventino. - Sepoi-

ero di Cajo Cestio. - Terme di Caracalia. - Sepoicri degli Scipioni. - Porta S. Sebastiano. - S. Sebastiano alle Catacombe. - Circo di Romolo. - Sepoicro di Cecilia Metelia. - Bastlica di S. Paoio. - Monte Sacro. - Porta S. Lorenzo, - S. Lorenzo, - Porta Maggiore, - Basilica di S. Pietro. - Il Vaticano. -S. Trinità dei Monti. - Palazzo Barberini. - S. Marla della Vittoria. - Paiazzo pontificio sui Quirinale. - Palazzo Rospigiiosi. - Fontana di Trevl. -S. Maria dei Popolo. - S. Cario ai Corso. - S. Lorenzo in Lucina, - S. Ignazio. - I SS. Apostoit, - S. Maria di Loreto. - Chiesa di Gesù. - S. Andrea della Valle. - Trinità dei Pellegrini. - S. Cario ai Catinart. - S. Maria delia Pace. · S. Agostino. · Palazzo Borghese. · Sciarra. - Doria Panfili. - Bracciano. -Coionna. - Giustiniani. - Chiesa S. Luigi de'Francesi. - Palazzi Massimi -Braschi - Spada - Mattei - Costaguti - Faiconieri - Farnesina - Corsini. -Accademia di S. Luca. - Accademia Francese, o palazzo Medici.



# VILLE, OSSIA GASE DI CAMPAGNA

### TANTO NELL'INTERNO CHE NELLE VICINANZE DELLA CITTA'

Le case di campagna dette ville, che si vedono a Roma e nei contorni sono per la maggior parte palazzi magnifici, ornati di glardini deliziosi ed arricchili pur anco da molti oggetti d'arte; per cui il viagglatore non trainscia di visitarie. Alcune di codese ville furno danneggiale durante l'assedio dei Francest, nel tere; tul-pressuasi chi "esse verranno ristaurate. Fra le principali e le più ricche accennermo ormiteramente:

LA VILLA MERNI, ora Castelbarce di Milano. Questa casa o casino fu costruita verso la metà del secolo seorso dal cardinale Albani, che ne diede egit siesso il disegno ed affidò a direzione del lavori all'architetto Carlo Marchionni. Il cardinale, che era molto intelligente di antichità, e non perdeva nessuna occasione di procurarseu pervenne a riunire nella sua villa un numero prodigioso nella sua villa un numero prodigioso en consultato del nella sua villa un numero prodigioso en celestra del nodo che ne fece un vero museo archeologico.

L'abitazione principale si compone di un vasto appartamento, al disopra del quale, verso il giardino, sorge un magnifico portico ornato di colonne edi statue. Sotto ai vestiboio che da ingresso al patazzo si vedono del bassi rilievi moderni eseguiti in stucco e copiati dall'antico.

Sull'allo si scorgono tre maschere di forma colossale, e sono quelle di Bacco, di Mcdusa e di Ercole. Lo scalone ci introduce in una saia di forma ovale, nella quale notansi due colonne di gialto antico. Antonio Bicchierat è quegli che dipinse la volta. A questa sala succedono altre tre, che hanno ner ornamento dei neasagri edel-

le tappezzerie di fabbrica romana. Le volte di queste tre sale furono dipinte dall' arlista suddetto. Da queile si passa in un ricco gabinetto il cui pavimento è di mosaico, e che contlene varic belic stalue, dei bassi rillevi, dei vasi, cc.

Bicchierai è pur anco l'autore dei dipintidelte voite di tre attre saie che seguono, l'ultima delle quali presenta all'ammirazione il basso rillevo dell' Antinoo. Da quest'ultima sala si entra nella galleria, la quale é sostenuta da bei pilastri, ed ornata di bassi rillevi moilo distinti. Ouesta gaiteria si rende notabile principaimente per un dipinto sulla vôita che fu eseguito dal cav. Mengs. Rientrando sotto il vestibolo si passa sotto il portico detto della Cariatide, Tale portico è ricoperto di bei marmi, e porta nel centro un vaso di forma elegante. Oltre alla cariatide che gli dà il nome, detto portico contiene anche i busti di Marco Aurelio, di Vespasiano e di Tito.

Il portico principale dell'edificio formato di arcate aperte, sostenute da pitastri e da sa colonne antiche di marmo; è pure adorno di statue. Un secondo portico, ornato ne lundesimo genere di quello dile cariatido; conduce ad un altra lunga gauvi sono anche quattro gabinetti che rinchiudono una quantità dil oggetti rari e prezioni.

La collezione di quesia villa è tanio ricca che a stenio si può concepire come la fortuna di un semplice particolare abbia potuto bastare per raccogliere un si ricco tesoro.

A poca distanza dal Casino si nota un altro piccolo edificio che si chiama il Bigliardo.

Dal pianerottolo che si trova davanti al casino, si scende nel giardino per una doppia scaia, in faccia alla quale s'innalza una bella fonlana flancheggiata da due cariatidi. Al disotto di questa medesima scala vi sono due altre fontane, egualmente adorne di cariatidi e di vasi di marmo grigio; il tutto è coronato daile statue di duc fiumi. Nel centro del giardino esiste una quarta fontana, ia di cui vasca è di granito bianco e nero. In fondo di un lato del giardino e quasi in facela atl' edificio principale, si vede un altro bel fabbricato, it di cui portico semicircolare è sostenuto da vari pilastri e da 26 colonne di granito. Nel suo interno si tengono una quantità considerabile di statue e di busti.

Per tutto il restante della villa non si può fare un passo senza trovare delle fontane, delle statue, dei sarcofaghi, dei vasi, delle urne, dei bassi rilievi, delle colonne, delle iscrizioni antiche ed una quantità di altri oggetti.

VILLA ALDOBRANDINI. Via di Mazzarini. In origine appartenne alia famiglia Vitelii, indi ai Pamfili e dopo agli Aldobrandini. Nel palazzo, che è architettura di Carlo Lombardi, esisteva una collezione pregevote di quadrl antichi de'quaii pochissimi ora ne rimangono. In esso eranvi le nozze Atdobrandini che attualmente stanno nel Vaticano. Nei viall e boschetti del giardino veggonsi delle statue, bassi rilievi ed Iscrizioni che reputansi di gran pregio.

VILLA BORGHESE. Fuori della porta dei Popolo, Essa porta il nome della nobile famiglia che la fece costruire, e che ne è ancora proprietaria, Il disegno ne fu dato da Giovanni Van-

sanzio.

Questa villa, i di eni glardini aperti al pubblico, servivano di delizioso passeggio ai Romanl ed al Forestieri, venue quast interamente distrutta al tempo dell'assedio del 1849.

ORTI FARNESIANI. Tal'è il nome che vien dato ad una deliziosa casa dl campagna, che il papa Paolo Iti Far-

nese fece costruire ai posto del palazzo dei Cesarl. Questa villa ora appartiene alia famiglia reale di Napoli. Il celebre Vignola diede i disegni della facciata principale, che è posta dicontro alla basilica di Costantino: è adorna di un gran verone con balaustra sostenuto da due grandi eolonne doriche. Era altre volte ornata di statue, di boschetti , di viali , di fontane, di bassi rillevi e di marmi preziosi; ma dopo che si mandò a Napoli tutto ciò ch' era trasportabile, cadde ln un tristo abbandono. Però siccome contiene ancora un gran numero di anlichità interessanti, merita di essere visitata dallo straniero.

Si può riconoscere in questa villa la posizione di una parle del palazzi di Tiberlo, di Caligola e di Nerone.

VILLA LANTE, È situata sopra li monte Gianicolo, ed è stata costruita sui disegni di Giulio Romano, che anzi vi dipinse per intiero una sala. La vaghezza del giardino contribuisce di molto a rendere più delizioso quest' ameno locaie, che ora è posseduto dalia casa Borghese.

VILLA MADAMA. Questa villa fabbricata sul pendio del Monte Mario appartiene, come la vilia Farnese, alla corte di Napoli. Vi si vede un bellissimo casino, il quale fu incominciato sul disegni di Raffaello, e finito dopo la sua morte dal di lui allievo Giulio Romano, che vi dipinse il portico, il fregio di una sala ed una volta. Fu secondato in tale lavoro da Giovanni da Udine. Ouesti a freschi sono molto stimati . ed attirano gran numero di visitatori.

VILLA MATTEL, S'innalza vicino alia chiesa di S. Maria In Domnica. Possedeva un tempo vari monumenti anticht, alcuni de'quali sono stati trasportati nel Vaticano. Il palazzo è architettura di Giacomo del Duca, e nel suo interno si ammirano vari quadri stupendi deila scuola spagnuola. La vista sulla città e sulla campagna vi è molto estesa.

Nel mezzo di una vasta prateria si distingue un grande obelisco di granito egizio in due pezzi; la parte suBOMA. Ant

periore, che é l'antica , è coperta di gerogilifici.

VILLA MEDICI O ACCADEMIA DI FRANCIA. Piazza della Trinità de'Monti. Questo palazzo e la villa che vi è annessa datano dell'anno 1880, epoca in cui il cardinale Glovanni Ricci di Monte Pulciano li fece costruire sui disegni di Annibal Lippi. Però si crede gencralmente che la facciata del palazzo rivolta verso la città sia opera di Michel' Angelo, Il cardinale Alessandro Medicl essendo giunto al seggio pontificio sotto il nome di Leone X , fece l'acquisto del palazzo e della villa, abbelli Il primo ed Ingrandi notablimente la seconda, la quale, benchè nel centro di Roma, conta più di un miglio e mezzo di circonferenza. La slluazione non può essere più deliziosa; essa domina tutto l'orizzonte, ed offre la prospettiva più estesa e pittoresca.

Questi due edifici essendo passati l'uno e l'altiro sotto il dominio della Francia, tale potenza vi trasferi l'Accademia delle Belle Aril , che Luigi XIV aveva fondata a Roma nel 1606. Il palazzo contiene una ricchissima collezione di gessi del capi d'opera dell'antichità, una bella bibliotecadi opere concernenti le Belle Arti, ec.

VILLA MILLINI. È posta in cima al Monte Mario, ed appartiene ora alla famiglia Falconleri. La vista magnifica che vi si gode merita si vada a visitaria.

Villa Passili Donia. Questa villa è una delle più deliziose e più ricche di Roma; apparilene alla famiglia Doria di cui porta il nome. Fu costruita sotto il pontificato d'Innocente X per ordine dei principe Panni

Quivi il generale Oudinot nel 1848 pose il suo quartier generale, in tempo che assediava Roma. Dopo un accanilo combattimento, essa fu tolta al Romahi che l'avevanooccupata. I giardini ed il palazzo ne furono in gran parte guasti. VILLA PONITOWSKI. Ouest' è situata

fuori della porta del Popolo, e possiede un giardino assai bello, e buon

numero di sculture antiche. Il casino, costruilo nello stile moderno dall'architetto Valadier, è di una rara eleganza.

VILLA SPADA. Colle Palatino. Questa villa porta il modesto titolo di Vigna Palatina, e consiste in un delizioso giardino che fu costruito per conto della famiglia Mattei, al principio del XVI secolo. Divenne successivamente proprietà delle famiglie Spada, Margnani c Colucci, ed Infine nel 1848 passò nelle mani del signor Mills , gentil' uomo inglese, che si applico a rendere a questo giardino il suo splendor primitivo. La situazione di questa villa è forse la più aggradevole di Roma per la magnificenza delle prospettive che presenta da ogni lato. Per renderla più interessanle, il proprietario ha congiunti alle memorie storiche degli ornamenti moderni. La famiglia Mattel aveva ornata una camera al piano terreno di quattro colonne di granito grigio, e ne aveva fatto dipingere le pareti da Raffacilo: ma sgraziatamente l'incuria degli ullimi proprietari aveva quasi rovinate quelle belle pitture. Heav. Mills si diede premura di faria rislaurare, impegno che soddisfece meravigliosamente il pittore Camuccini. Un solo quadro non si poté riparare perché non ne era più suscettiblle.

Quando si ha oltrepassato il Casino, si discende per una scala comodissima alle magnifiche sale al plano terreno della casa di Augusto, le quali sono interessantissime da visitare, tanto per le loro vaste dimensioni ed il genere della loro costruzione, quanto per il loro stato di conservazione.

VILLA MASSIMI, prima GIBSTINIANI. Questa Villa è molto distinta per il gran numero di pitture a fresco che ne ornano le sale, la soggetti delle quall sono presi dalla divina commedia di Dante, dall'Orlando Furioso dall'Ariosto e dalla Gerusalemme liberata del Tasso, ed eseguite da buoni pittori moderni.

VILLA MASSIMI, prima Negroni, Que-

sta vilta, altre volte delle più sontuose di Roma, è ora molto rovinata, e non offre altro che il suo magnifico punto di vista sulla cittàe suol contorni. Vi si rinvennero un gran numero di statue antiche che furopo trasportate in Inghillerra.

VILLA LEDOVISI. Prende II suo nome dal cardinale così chlamado, nipote dei papa Gregorio XV che la fece costruire sui letreno dei glardini
i Salustio. Ora è proprieta dei duca
di Piombino. Ad una stupenda distribuzione di glardini si unisce una
quantità di oggetti d'arte molto distinti, come statue e busti, de' quati
molti di forma colossale, e du n Satiro esgrutio da Michel' Angelo.

VI sono tre casini, di cui quello a sinistra che ha la facciata adorna di statue, di busti, e bassi rilicvi, è arni che notturni.

chilettura del Domenichino. Il casino a destra contiene una bella raccotta di scutture antiche ed un gruppo di Plutone che rapisce Proserpina, di Bernini. Nel terzofabbricato Il Guericio dipinse nella vòlia! Aurora, che è considerata come una delle sue migiori opere. Oltre altri a freschi det medesimo artista ve ne sono del Domenichino, e di Zuccari.

VILLA TORLONIA. Questa bella villa distribuita col gusto moderno, appartiene ai principe di tai nome, ai quale si deverivolgersi per ottenere il permesso di visitarla. E adorna di scutture e di pitture pregevoli eseguite dai migliori artisti romani viventi.

Vi si fece costruire un anfiteatro che serve tanto per gli spettacoli diurni che notturni.





## CONTORNI DI ROMA.

TIVOLI. La strada che oggi bisogna seguire per recarsi a Tivoli corrisponde in varj luoghi all'antica Via Tiburtina , della quale si trovano ancora qua e la alcuni avanzi bastantemente conservati, siccome vedremo più avanti. Uscendo di Roma dalla porta S. Lorenzo, ed alla distanza quasi di un miglio si trova la basilica delio stesso nome. Dopo altre quattro miglia di cammino si attraversa il ponte suil' Aniene, detto Teverone, e sei migila ancora plù lungi si cammina di quando in quando sul fondo dell'antica Via Tiburtina, costruita neilo stesso genere delle antiche vie remane, vale a dire con grossi pezzi poligoni di una iava basaltica nerastra che trovasi in vicinanza di Roma, e fiancheggiata da due marciapiedi. Mezzo miglio al di la di Martelloni, possessione che è già discosta da Roma dodici miglia, si vede a sinistra la strada, ed a poca distanza li Lago de' Tartari. Tornando sulla strada maestra noteremo che in questo luogo l'antica via si divideva in due raml, l'uno, allontanandosi sempre verso sinistra, passava l'Aniene ai ponte che oggi chiamasi Aquoria e riusciva aTivoli, l'altro, traversando l'Aniene ai

ponte Lucano, andava alla Villa Adriana ed a Tivoll. Quest' ultima strada era presso a poco queia stessa che oggi si tiene andando a Tivoll, sino al

PONTE DELLA SOLFATARA, Le materie grasse e bltuminose che sl esalano continuamente dal jago, incorporandosi colla poive e l'erba portate dal vento, si condensano, e per mezzo del zoifo vengono a formare sulla superficie dell'acqua vari corpi compatti rassomiglianti a piccole isole. che, per la loro leggerezza galleggiano e girano a seconda del vento, e da ciò furon chiamate isole fluttuanti. A piccoia distanza dal ponte della Solfatara si vedono a sinistra gii avanzi di un sepolero che si pretende essere queilo di Marco Plauzio Lucano. Da questo prende nome il ponte Lucano sull'Aniene, che si altraversa due miglia più innanzi. Detto ponte è uno dei luoghi più pittoreschi del contorni. Dopo di esso si trova

IL SEPOLCAO DELLA FARICHA PLACZIA, magnifico monumento eretto da quesia famiglia, la quaie sotto ia repubblica e sotto gl'imperatori godeva moila considerazione in Roma. Taie monumento è fabbricato con quella specie di pietra di Tivoii. chiamata

Irmentina, ed è di forma rotonda con una grande cornice nei mezzo. Rassomiglia molto alla celebre tomba di Cecilia Metella, di cui si è già pariato. Due miglia innanzi trovasi

LA YELLA DRIANA, Che fu fondata dall'imperatore di questo nome. Quel principe dopo di aver percorse tutle in provincie del suo impero concepi l'idea di riunire in questa casa di campana gli oggetti che più gi erano andati a genio ne suoi funghi vortari pre secrito che nulla visi aveva risparmiato di quanto poteva contributire a lustingare i sensi.

TEATRO GRECO. Il solo aspetto della forma di tale edificio non lascia alcun dubbio che realmente fosse un teatro greco. Quest'è l'uno dei tre teatri che ornavano alire voite la città, ed è anche il più ben conservato. Vi si scorge ancora un corritojo situato sotto i gradini, ii posto ov'erano i gradini medesimi, e porzione della scena. Dai Pecile, o portico che Adriano ateva fatio costruire nella sua villa ad Imitazione di quello d'Atene, e seguendo il muro nella direzione sud. si giunge ai tempio, detto degli Sioici. Un poco più iontano si presenta un edificio di forma circolare, ed il cui centro è occupato da vari fabbricati. Di là si passa al

PALAZZO IMPERALUS. SI è dato tai nome a questo luogo perchè è situato neita parle più elevata. È un edificio a due piani, de' quali il terremo offre ancora dei dipinit che dovevano avere il ioro merito. Traversando la corte del Pecile vediamo

LE CASERME DELLE GUARDIE, a cui si diede il nome di Cento Camerelle, perchè vi sono infatii un gran numero di piccole camere ad uno e a due piani. In seguito si giunge al

Caxoro. Il piano dei d'avanti era alire voile pieno d'aegua. Nell' interno si possono ancora vedere le camere dei preti ed una galleria ornata di pitture. A destra del Canopo si vedono gli avansi dell'Accademia e di uno dei tre teatri che abbiamo accennati qui sopra, Innoltrandosi di più si en-

tra nella famosa valle di Tempe bagnaia dai Peneo, e che fu tanto celebrata dagli antichi. Si torna poi alia casa moderna, che s'innaiza tra il Peclie ed il leatro greco, e di la, riprendendo la strada maestra, dopo due

miglia circa di cammino si Irova
La Crra' no Trova, la cui fondazione risale ad un'epoca molto antica, polché lu costruia nell'anno 482 et a.
polche lu costruia nell'anno 482 et a.
polche lu costruia nell'anno 482 et a.
mmediatamente dopo l'espusione di Roma, ed del Scull, ch'erano aliora i padroni del paese. La maggior parte dei viaggiatori che vengono da Roma entrano a Tivoll dalia porta chiamata di
S. Croce, da cui si gode una vista estesissima sulia campagna di Roma.
Delta porta s'unaliza in vicinanza della città di Salustio.

L'edificio antico che a Tivoil meriia maggiormenie una particolare attenzione, si è

IL TEMPIO DI VESTA. La belia architettura di tale edificio lascia comprendere facilmente che appartiene ad un' epoca in cui quest'arle era giunta ad un allo grado di perfezione. Questo magnifico tempio è di forma circolare; ha 37 piedi e mezzo di circonferenza, ed era circondalo da 18 colonne. Ora non se ne vedono che 10; sono di iravertino, ricoperte di stucco. scannellale e d'ordine corinto. Hanno 18 piedi di elevatezza senza comprendervi i capiteili, e formano un bellissimo portico che accresce al tempio l'elegante magnificenza. La Cella è composia di piccoli poligoni di tufo e di travertino; è forata da due finestre come il Tempio di Vesta a Roma. Ciò che contribuisce singoiarmente alia bellezza ed all'effetio pittoresco di questo tempio si è la sua posizione in vetta di una rupe. sul flanco di una valle estesa, e precisamente in faccia alla cascata del fiume. A sinistra dei dello tempio se ne scorge un aitro che fu, dicesi, quello della Sibilia Tiburtina. Quest'è intieramente fabbricaio di travertino: ha la forma di un quadrato lungo. adorno sulla facciata di quattro coionne dell'ordine ionico. Cotale tempio è stato convertito per il culto cristiano, ed oggi si chiama chiesa S. Giorgio. Di là, tosto si passa alia

GROTTA DI NETTUNO, nella quale si discende per un sentiero facile e comodo. Le acque dell'Aniene, dopo di aver fatta la loro grande cascata, vanno a precipitarsi per un canale strettissimo, in quell'ablsso che chiamasi Grotia di Nettuno, entro di cui scavarono degli archi e delle caverne. Oui ii contrasto che presentano i diversi accidenti di luce attraverso tali archi e le rupi, è veramente ammirabile; ma clò che vi ha di più sorprendente si è l'immenso volume d'acqua, la quale cadendo sulla punta degil scogli, vi s'infrange, rimbalza e ricade in umida poivere sugli astanti meravigliati all'aspetto di tale scena maestosa ed imponente. Risajendo sulla parte elevata e tornando a discendere per una scala angusta scavata nel travertino, troviamo

La GAOTA DELIS SHANN. NO È GRAI tempo che si scopri il piccolo sentiero che mette a questa grotta imponente e deliciosa al tempo stesso, da dove si vedono a cadere con grande strepito le acque del Teverone. Questa grotta non è, al certo, meno singolare di quella di Nettuno, lanto per ia varietà degli accidenti di luce prodotti dalla caduta delle acque, come per le tante rupi da cui è magnificamente formata.

Ora, risalendo la Grolta delle Sirene, e prendendo un sentiero che si presenta a destra, si può andare a vedere le

CASATRLE di Tivoli. Dopo aver messo in movimento delle fucine di rame, di ferro e d'altri metalli, le aeque dell'Anlene vengono a formare queste piccole cascale, che non sono meno pittoresche ed interessanti delle grandi.

La prima è la più importante; le altre consistono in tre ruscelli, I quali sortono dalia Villa di Mecenate e cadono da un'altezza di più di cento piedi. L'aspetto di tali cascate è di tutta bellezza.

Se la vista della cascata di Tivoli

era ammirabile, eravi anche qualche inconveniente; poichè Tivoli e principalmente il tempio di Vesta erapo esposti ad innondazioni continue. Tale permanente pericolo fece nascere li pensiero di divergere il corso dell'Aniene, progetto grandiosissimo, trattandosi di nulia meno che di forare il Monte Catilio. L'ingegnere Folchi, incaricato di tale opera dal Governo pontificio, si accinse a così difficile impresa e la concepi in breve tempo. Quest'opera rammenta l'antica magnificenza romana, ed aggiungerà lustro al pontificato del papa regnante Gregorio XVI.

Viene in seguito la chiesa di S. Antonio, neila cui vicinanza vengono additate le rovine di una casa di campagna, che si suppone fosse quella di Orazio. Colà vicino si vede anche una chiesa, chiamala la Madonna di Quintilio, perchè è costruita sull'area della villa di Quintilio Varo. Alla distanza di circa mezzo miglio si passa un ruscello, detto l'Agnosia, sovra un ponte antico bastantemente conservato: un poco più Innanzi si attraversa l'Aniene sovra un ponte di legno. Qui la via che si segue per tornare a Tivoli non è altro che l'antica Via Tiburtina, di cui sono ancora visibili gli avanzi. In breve tempo si scorgono le rovine di un immenso edificio che si chiama

LA VILLA DI MECENATE. Questa villa doveva essere rimarchevole tanto per ie sue vasie proporzioni quanto per la sua magnificenza, a giudicarla da ciò che ne rimane. Siccome tagliava traversalmente l'antica strada, si aveva dovuto costruire una specie di tunnei sotto cui passava la Via Tiburtina. Si vede ancora una porzione di questa gaileria, che riceve la luce dajla parte superiore, e la di cui volta è di una arditezza sorprendente. Non si saprebbe bene assegnare l'epoca della costruzione delle mura di questa vilia. Ne rimane ancora un grande edificio quadrato, adorno di mezze colonne dorlche, e di arcate, che formano l'Ingresso di un portico sotto al quale si rimarca una piccola cascata

che procura a questo luogo una fisonomia assal pilioresca.

nomia assai pilloresca. Entrando in Tivoil per la porta Romana, s'incontra

LA VILLA D' ESTS, nella quale Zuccari, Muziano ed alcuni altri buoni ariisti eseguirono degli a freschi rappresentanti fatti della sloria di Tivoli. Sgrazlatamente lali a freschi hanno molto sofferio.

Dieci miglia al disopra di Tivoli si presenta la Via Valeria, Vicovana. Quivisi vedranno gli avanzi di un ponte, che serviva di acquedotto all'acqua Claudia.

Tre miglia più lungi s'inconira il villaggio di Licanza, che in origine chiamavasi Digentia. Egli è in tali contorni che esisteva la celebre casa di Orazio, tanto canitata da quel poeta ne' suoi versi, e di cui si vedono ancora alcuni avanzi dei pavimento in mosalco.

A ventiqualiro miglia da Roma, ed in conseguenza a dodici miglia da Tivoli, si eieva

La Citta' di Palestrina, molto antica e mollo celebre nella storia romana.

La sorgente dell'acqua FRICE trovasi a Colonna, piccolo villaggio dislante soiamente olto miglia da Palestrina. Al basso di questo piccolo villaggio si estende un lago che occupa un posto importante nella storia romana. Un attro lago, chianato Castiglione, vedesi pur'anthe poche miglia più tungi verso Roma, nella possessione di Pantano. A sel miglia da Cotonna ed a dodici circa da Roma, havvi

FRASCATI, piccola cillà di 4000 anime di popolazione, nella quale si trova entrando una bella piazza ov'è la gran cattedrale di S. Pietro, ed una fontana a tre getti che escono da tre nicchie.

Fra le case di campagna che si vedono nel contorni di Roma, la più sontuosa è senza dubblo la Villa Aldobrandini, detta anche il Beivedere, per la sua deliziosa posizione al disopra della città di Frascati. Venne fabbricala sotto li regno pontificio di Ciemente VIII, da suo nipote li cardi-

nale Aldobrandini, coi disegni di Giacomo della Porta. Ora appartiene alla famiglia Borghese, di Roma. Bellissimi vizil guldano ad una grande fontana, da cui si ascende alia terrazza sove sorge il palazzo. Questa terrazza si distingue per i bei marmi dai quali è rivestita, e per i dipinti che vi esegui il cav. «4-rpino.

Salendo al punto elevalo, ove esisteva l'antico Tusculum, e dopo aver oltrepassata la chiesa dei Cappuccini, si trova

La VILLA MONDANCONE appartenente, come la VIIIa Aldobrandini, alla famiglia Borghese, si rende particolarmente nolabile per le sue terrazze, i suoi viali, i suol giardini e le sue fontane. L'architeltura del palazzo, dovuta all'architelto Flaminio Ponzio, è sommamente ricca.

Da questa villa si passa immediatamente alla

VILLA TAVERNA, fondata dal cardinale Scipione Borghese, li quale non trascuro nulla per farne un soggiorno delizioso, e per dargli un aspetto grandioso.

La VILLA CONTI, SI presenta presto a poca distanza da Frascati. VI sono del vasti giardini, numerosi getti d'acqua, ed una bellissima cascata. La sua esposizione al sud-ovest è uno de'non minori vantagi di cotai villa.

Bellissimi dipinti di Gian Paolo Pannini, e di vari allievi del Domenichino, raccomandano all'attenzione degli amatori di belle arti la Villa Bracciano, che succede alla precedente. Due miglia al dili à di Frascall si trova

GROTTA FERRATA, piccolo villaggio ove sorge la chiesa di S. Maria, appartenente al monaci greci dell'ordine di S. Basilio , nella quale si ammira una bella tela del Domenichino.

Marino è una piccola citlà che s'incontra a due miglia circa dalla Grotta Ferrata, e che, veduta da lungi, produce un bellissimo effetto, poiche presenta una lunga fila di case erette sulla sommità di una collina. Molti abitanti di Roma vanno a Marino a passare la stagione dell'aulunno per godervi della bella situazione, e della sua arla salubre. Nella chiesa di S. Barnaba, sull'altar maggiore, dalla parte della sagrestia, si ammira un quadro rappresentante il martirio di S. Bartolomeo , opera del Guercino. Lasciata la città di Marino; e fatte tre miglia ritroviamo

CASTEL GANDOLFO, piccolo villagglo, la cui situazione è tanto graziosa e ridente, la sua aria tanto salubre che I papi vi fecero costruire un gran palazzo con glardini, affine di passarvi una parte della stagione d'autunno. All'ingresso del villaggio si scorge la casa di campagna della famiglia Barberini entro la quale esistono degli avanzi ragguardevoli della casa di campagna dell'Imperatore Domiziano. Il cav. Bernini è autore del disegno che servi per la costruzione della chiesa principale, la quale sorge sulla piazza del villaggio. Più in alto di Castel Gandolfo si estende un lago circondato da montagne, che fu in origine il cratere di un vulcano. L'aspetto di questo lago è molto pittoresco.

Dal Castel Gandolfo, seguendo una bella strada ombreggiata da grandf alheri, si glunge dopo un miglio di cammino alla villa Albani che abbiamo descritta.

### CAMPAGNA DI ROMA.

Allorquando lo stranlero, avente mora l'immaginazione esallata dall'aspetto del monumenti che ha visitati, e piena di reminiscenze soriche che tali monumenti risvegliarono in lui, esce dalla grande clitta e' inoltra nella campagna, non può a meno di provare un sentimento doloroso alia vista di quelle aride terre, abruciate e deserte, dove l'aratro gia-

ce sempre inoperoso. Una immense setensione di pianura sabbiosa, la quale mon premen al ro indiato di quale mon premen al ro indiato di propero della miserabile campagna di Roma.

Frima di abbandonare Intieramente questa trista contrada, convien dire alcune parole della celebre Foresia di Nettuno, iontana poche leghe da Roma. Dobbiamo però prevenire li viaggiatore che la strada di arrivarvi e tutt' altro che attraente. Bisogna muniral di una buona dose di pazienza, scegliere una guida sicura e fedele, e contentaria di un asino per unica montura. Prima di visitare ia foresta si potra riposarsia i villaggio di

NETTUNO, il quale non offre assoutamente nulla che possa fissare l'attenzione dei viaggiatore, soltanto la falica può valere a trattenerio alcuni momenti. A Nettuno si prende una sirada che costeggia il mare e si giunge a

PORTO D'ANZIO, piccola città che non è abitata d'aitri che da carbonal e da condannati. Però la casa di forza non ha niente di notablie. Al sortire da questa piccola città si entra nella foresta di Nettuno. Nulla vi è di più hello, di più poetico e singolare di tale foresta; quivi sono le roveri sterminate, il sughero della grigia scorza e scabrosa, il mirto comune dal fiore odoroso, il corbezzolo, di cui il frutto rosso, e rotondo come le fragole, scintilla come tante gocce di sangue intramezzo al fogliame verde e tagliuzzato; alcuni castani, delle erbe sottili e tortuose arrampicantisi lungo i pini, e che vanno ad attaccarsi da un albero all'altro formando una specie di ponte aereo; non un raggio di sole, pochi augelli, il silenzio e l'oscurità; poi, qua e là, degli alberi fracassati dai

fulmine, oppure delle file di castagni [ arrovesciati dal vento di mare, e giacenti col loro rami inariditi, e se si vuole avvicinarsi ed andare a sedere su quei tronchi, il legno è consumato, e cade in polvere; pol ancora, ogni

dall' ellera e da altre erbe arrampicanti, rammenta Laocoonte inviluppato dal serpente; e finalmente in mezzo a quella solitudine, a traverso dell' oscuro fogliame, giunge sorda e lamentosa la voce solenne del mare tanto, un'aita rovere tutta intraiciata i che s' infrange sulla riva iontana.



# PARTE TERZA

# BASSA ITALIA OSSIA ITALIA MERIDIONALE

## VIAGGIO PRIMO

## DA ROMA A FIRENZE

#### PER SIENA.

Da Roma a Siena . . Poste 18 1/4 Per la descrizione di questo stra-Da Siena a Firanza . . . . 8 — dale vedi le pag. 294 e seguito in sen-Poste . 23 1/4

--- so inverso.

## VIAGGIO II.

# DA ROMA A FIRENZE

#### PER AREZZO E FOLIGNO.

Poste . 25 5/4

Da Roma a Foligno . . . Poste 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> La descrizione dello stradale da V. II Vlaggio V. pag. 2292. Roma a Foligno è alle pag. 241 a 244 In senso inverso, per il rimanente del vlaggio vedi le pag. 307 a 302.

## VIAGGIO III.

# DA ROMA A BOLOGNA ED A MILANO.

Da Roma a Bologna . . Poste 59 3/4 V. il Vlaggio V. p. 229. V. Il Vlaggio XLVIII, p. 192.

La descrizione dello stradale da Roma a Bologna è alia pag. 229 e se-Da Bologna a Milano . . . . 18 1/2 guito in senso inverso; e queito da Bologna a Milano alla pag. 192 e seguito pure in senso inverso.

## VIAGGIO IV.

## DA ROMA A MAPOLI

#### PER TERRACINA.

|                                           | Po | ste |
|-------------------------------------------|----|-----|
| Da Roma a Torre di Mezzavia.              | 1  | 1/2 |
| Albano                                    | 1  | -   |
| <ol> <li>Cavallo senza recipr.</li> </ol> |    |     |
| Genzano                                   | •  | 3/4 |
| 3.º Cavallo da Velletri a                 |    |     |
| Genzano senza recipr.                     |    |     |
| Velletri                                  | 1  | -   |
| Cisterna                                  | 1  | _   |
| Torre de' tre Ponti                       |    | 1/2 |
| Bocca di Fiume                            | 1  | -   |
| Mesa                                      | 1  | -   |
| Ponte Maggiore                            |    | -   |
| Terracina                                 | 1  | -   |
| Fondi (Regnodi Napoli)                    | 1  | 1/2 |
| 3.º Cavallo senza recipr.                 |    |     |
| Itri                                      |    | -   |
| Mola di Gaela                             | 1  | -   |
| Carigliano                                | 1  | -   |
| 3.º Cavallo con e senza re-               |    |     |
| cipr.                                     |    |     |
| S. Agata                                  | 1  | -1  |
| Sparanisl                                 | 1  | -1  |
| Capua                                     | 1  | -   |
| Aversa                                    | 1  |     |
| Napoli                                    | 1  | _   |
|                                           |    | 1   |
| Poste .                                   | 20 | 1/4 |

Per recarsi a Napoli partendo da Roma, siesce dalia porla S. Giovanni, e si prende l'antica Via Appia, sulla quale domina ia malinconia e la trisiezza, che non vale certamente a dissipare l'incontro frequente di ruine di varie sorta, e particolarmente di frantumi di acquedotti e di monumenti funebri. Egite a traverso di tali mutt e lugubri avanzi che arrivasi a

TORRE DI MEZZA VIA, luogo così chiamato perchè Indica difatti la metà della strada fra Roma ed Albano. Prima di giungere in quest'ullima città si lascia alia sinistra Castel-Candolfo, del quale abbiamo già parlato, ed un antico mausoleo che dicesi essere la tomba di Ascanio.

ALBANO (Albergo della città di Parigi) è una città di 8000 abitanti, ove si portano, durante la bella stagione d'estate, tutti i Romani che vi possiedono delle case di campagna. Fra alcuni edifici non privi di merito, quello della chiesa di S. Maria della Rotonda è il più distinto. Il costume delle paesane di que'contorni è senz'alcun dubbio il più bello e pittoresco dell'Italia. In fondo all'ampia strada che attraversa il paese si vede il preteso sepolero degli Orazi e de' Curiazi; mentre alcuni autori vogliono che sia quello di Pompeo, ed altri quello di Ermes , figlio di Porsenna. Ai di là di Albano si presenta

GENZANO, villaggio siluato sulla sponda del lago di Nemi. Qui si può abbandonare per poco la strada maestra ed andare a visitare

CIVITA' LAVINIANA, piccolo castelio, dove sorgeva altre volte la citta di Lanuvio, patria dell' imperatore Antonino il Pio, Riprendendo la stra-

da principale si giunge a
VELLETRI (Albergo della Posta),
che contiene 12000 abitanti. Antica
capitale del Volsel, e cuita dell'Imperatore Ottavio Augusto. Questa piccola città offre pressoche nulla d'interessante; ma la sua posizione sulta
sommità di una coillan le presta una
flsonomia pitioresca, che non può sfuggire allo sgaurdo del viaggiadore che
sta per entrarvi. Simile a quasi tutte
c città motto antiche, le strade ne
sono anguste e tortuose. Vedonvisi
alcune fontane di buono stilto.

II PALEZO PUBLICO è UN edificio che non deve passare inosservato; altretlanto diremo del palazzo Lakezlotra, il quale è situato sulla parte più elevata di una montagna, e domina intieramente la città. Questo si rende nolevole per un bello scalone, per l'elegante distribuzione del giardino che ne dipende, e per il prospetto variato | ed esteso che vi si gode.

Prima di lasciare Vellelri si dovrà visilare il vecchio teatro e la colonna metallica del papa Urbano VIII, che

sorge sulla piazza del mercato. Nei contorni di Velletri, verso i monti Sabini , ed a nove miglia circa

di disianza, vi è CORA, città che appartenne anch'essa ai Volsci, dove vedonsi i muri dei Ciclopi e gli avanzi dei tempi di Ercole e di Castore e Polluce, Sull'area ov'era anticamente ii templo di Ercole sorge attualmente Il batlistero

della chiesa vicina.

Ritornati sulla strada maestra, si attraversa successivamente il fiume

Astura, e la stazione di posta CISTERNA, prima di glungere alla

stazione seguente che chiamasi LA TORRE DEI TRE PONTI. Si cominciano a scorgere le paludi Pontine. che si estendono sulla superficie di 144 miglia: egli è colà che fu stabilila la Linea Pia, vale a dire la nuova strada che, seguendo l'antica Via Appla. abbrevia di mollo e rende assai niù comodo il cammino che da Roma mette a Terracina, Questa strada traversa le naludi Pontine in quasi tulta ia ioro lunghezza, e cosleggia il canale. ora chiamalo Naviglio Grande. Si deve l'asclugamento di una gran parte di quelle paludi all'immortale Pio VI; ma que'grandi lavori igienici non produssero alcun esito felice; l'aria non ha quasi nulla perduto della sua insalubrità, e quella vasla estensione di terreno non ha cessato perciò di essere un grande e miserabile deserto, ove non s'incontrano che alcune povere capanne per cambiarvi i cavalli ed aliontanarsi tostamente.

TERBACINA (Albergo Reale) è ciltà di 9000 abitanti, la di cui fondazione appartiene al Volscl. La si scorge da lontano, ma benchè sia posta su di un juogo ejevato, non è perciò meno soggetta all'influenza malsana delle paludi adiacenti. Teodorico vi possedeva un palazzo; se ne vedono ancora alcuni avanzi, come pure quelli di alcuni altri monumenti antichi. Dove sorge attualmente la cattedrale | ta anteriormente alla fondazione di

altre volte esisteva il tempio di Giove indicato da Virgilio sotio il nome di Giove Anxures. Avvi un portico sostenuto da bellissime colonne, e un gran vaso di marmo bianco assal pregevole ornato di bassi rilievi interessanti. Si conserva anche nella chiesa un bel frammento di un mosaico antico. Il palazzo Nuovo, che il papa Plo VI fece costruire, è un edificio degno dell'attenzione del conoscitori. Terracina aveva un porto del quale ora non le rimangono che gli anelli a cul si affrancavano i bastimenti.

LA TORRE DEI CONFINI, che si trova un poco al di là di Terracina, è l'ultimo villaggio degli Stati Pontificj. Colà vicino avvi Portella, primo luogo appartenente al regno di Napoli, ed ln cui si trova la dogana delle frontiere. SI lascia sulla sinistra

MONTICELLI, paese grosso di 1400 abitanti, e prima di giungere a Fondi, di cui si scorge li lago a destra, ed a una certa distanza, si trova la grotia nella quale Tacito ci raconta che il ministro Seiano salvò la vita a Tibe

rio, suo degno padrone. Ora si è entrali nell' amena provincia, che chiamasi Terra di Lavoro.

FONDI è una piccola città di circa 4700 abitanti, che apparteneva altre volte agli Arunci. Nel sedicesimo secolo Prospero Colonna l'ebbe in dono da Ferdinando, re d'Aragona. All'epoca in cui Giulia Gonzaga, una delle più beile donne d'Halla, rimasta vedova di Vesnasiano Colonna, viveva a Fondi, nella solitudine e nelle lagrime, il famoso corsaro Barbarossa sbarcò di notte e all' improvviso sulla sponda vicina, e tentò rapirla. La misera Giulia ebbe appena il tempo di salvarsi. Il musulmano furioso per tale disappunto sfogo la sua collera contro la citià saccheggiandola; la Cattedrale venne distruttà, e gran parte degil abitanti furono condotti schiavi. Nel 1894 questa infelice città andò nuovamente soggetta ai sacco dei Turchi, Più tardi li contado di Fondi passò a titolo di Feudo nella casa Sangro. Si accerta che la parte bassa delle mura di quella citlà fu costrui-

Roma. Gii stranieri non mancano di | visitare a Fondi la camera neita quale studiava S. Tomaso d'Aguino, ed un bei quadro rappresentante il sacchegdio di Barbarossa, che vedesi nella chiesa dell'Annunclazione.

I vint che si fanno nelte montagne dei contorni di Fondi, chiamate dal romani Monti Cecubi, s'eranoacquistati una celebrilà presso git anticht che merijano tuttora. Dono Fondi si

camblano i cavaiti ad

ITRÎ, villaggie costrulio sopra una rupe, circondato da ridenti cottine, e che conitene 800 abitanti. La torre che si distingue a mano destra ed in poca distanza da questo villaggio, passa generalmente per essere la tomba che i liberti di Cicerone elevarono a quei grande oratore.

Nell' avvicinarsi a Moia, un migilo prima di giungervi, si scorge la citià ed il golfo di Gaeta, e le isole che sor-

gono in faccia a Napoli.

MOLA DI GAETA, oggi borgata di 2000 anime di popolazione, è l'antica Formia, città dei Lestrigont, mentovaja da Orazio, il quaje todando i suoi vini il paragona a quetii di Salerno. Al difuori della strada che si percorre presentasi

GAETA, città, ta di cul fondazione risale all'antichità più remota, polchè la st attribuisce ad Enea, che la dedicò, dicest, atta sua nutrice Cajeta. Oggi è una fortezza importante. La città è ben fabbricata, mollo bene selciata, e racchiude una popolazione di 10.000 anime. Sulta sommità del monte Corvo st vede elevarsi la Torre di Rolando, che è l'antica tomba di Lucio Manuzio Pianco. Vi è anche una cotonna a dodici fasi, sulia quate sono tracciati t nomi dei dodici venti in greco ed in latino. Un'altra torre, che chiamasi Latratina, passa per essere stata un tempio di Mercurio.

Nei 1440 Gaeta venne fortificata per ordine di Atfonso d'Aragona, e quelle fortificazioni furono in segutto notabilmente accresciute da Carlo V. Fra i numerost fatti d'armt che acquistarono cetebrità a Gaeta, bisogna distinguere l'assedio degli Austriaci nei 1815. Il castello di Gaela racchiude la di scultura di Bernini, accrescono

tomba dei Contestabile di Borbone. il quale trovò la morte nel 1328 alla presa di Roma.

LA CATTEDRALE, posta sotto il natrocinio di S. Erasmo, possiede nel suo battistero un monumento antico e singolare tanto per la sua forma quanto per i bassi rilievi che lo adornano. Vi si vede tnoitre una beila tela di Paolo Veronese e jo stendardo che fu donato dai pontefice Pio V a Don Giovanni d'Austria, generalissimo delle armate cristiane, che combatterono contro i Turchi, sopra i quali riporiarono una famosa vittoria a Lepanto. Il porto di detta città è ancora attualmente come aitre voite. La porzione dei mare, che è dominata da questa città, è conosciuta sotto il nome di Goifo di Gaeta. Vicino ad essa città sorge la chiesa di S. Trinita', nella quale si rimarca una cappeita situata nella più ammirablie posizione.

Nell'uscire da Moia di Gaeia, si giunge ai fiume Garigliano, che separa ti Lazio dalla Campania. Si passa tai flume sopra di un ponte nuovo di ferro. Qui si jascia da banda ja Via Appia, ta quaie si continua lungo la riva del mare fino atl' imboccatura del Voiturno, Inoitrandosi verso S. Agata, si vede sulta stnistra la città di

SESSA, la pianura della Carinola ed il monte Massico, al quale Orazio formò una riputazione per l'ecceiienza dei vini che produce.

S. AGATA è un vitiaggio dove si osserveranno gli avanzi di un magnifico anfiteatro, che appartenne nei passato all'antico Minturno.

Prima di fermarsi al primo scambio di cavaiil si traversa il fiume Volturno sopra di un bel ponte.

La città attuale che poria il nome di CAPUA si eleva appiede dei monte S. Nicota, ed in vicinanza dei fiumi Cianio e Volturno. La sua fondazione ascende al IX secolo. In essa vi sono anche atcuni monumenti moderni. La CATTEDRALE di questa città è sostenuta da cotonne di granito tolte ad antichi edifici: perciò sono quasi tutie di stile diverso fra joro. Alcuni buoni quadri di Solimene e due beilissimi pezzi l'interesse che inspira questa chiesa. La chiesa dell' Annunziata merita pure una visita del viaggiatore.

Le moderne fortificazioni che difendono questa città furono create dail'illustre Vauban, ed eseguite sotto la di ini direzione.

Una sirada ferrata aperta da poco tempo melle in comunicazione Capua

con Napoli passando da Caserta. A mezzo cammino fra Capua e Napoli si trova la piecola cillà di

AVERSA, che contiene 16,000 abitanti, e ja cui fondazione si deve a Renolfo, il quale la fece costruire nell'anno 1030. Il piltore Solimene lasciò in questa cillà due delle sue più belle produzioni; l'una si vede nella chiesa dell'Annunziata, l'altra nell'oratorio di S. Maria degli Angioli. Ma ciò che forma principalmente ia riputazione di Aversa si e la casa del

Pazzi, la di cui costruzione e la distribuzione interna sono oggetti di ammirazione generale, e modello agli stabilimenti pii di questo genere, L'abate Linguitli s'è acquistato per tale stabilimento la venerazione ed il rispetto dell' umanilà.

Due miglia lontano d'Aversa si trova Il grosso borgo di

S. ELPIDIO , altre volte città della Campania, chlamala Atella, ed abilata dagli Olschi; contiene attualmente 3400 anime di popolazione.

S. GIULIANO è anch'esso un viliaggio ragguardevole che vedesi in

quei d'intorni. Partendo da S. Elpidio si entra in una strada nuova e spaziosa che con-

tardi ia descrizione.

duce comodanieute a CAPO DI CHINO, borgo assai popolalo, poi a Napoll, di cui daremo più

# VIAGGIO V.

# DA ROMA A MAPOLI

#### PER PIPERNO.

Poste Da Roma a a cre di Mezzavia. 1/0 Marino . . . . \_ Fajola. . . . . \_ Velletri . . . . Sermoneta . . Casenuove . . . . Piperno . . . . Maruli . . . . . . \_ Terracina . . . . Da Terracina a Napoli. . . Vedi II viaggio precedente. Poste . 18 3/4

Sortendo da Roma la strada condurra a Frascall, che si è gla visitato durante la escursione nei contorni di Roma. Da Frascati, per un cammino assai comodo si potrà recarsi ad Albano ed a Veilelri; ma noi prenderemo un'altra strada ineguale e montuosa, ed arriveremo a MARINO VALMONTONE, grosso

borgo posto in una felice sliuazione, e che conllene gran numero di case di campagna, La strada continua ad eslendersi in mezzo di colline elevate, e conduce a

MONTE FORTINO, altro borgo deila provincia di Palestrina, cillà episcopale, altre voite capitale degli Etruschi, che sorge a due leghe circa suila desira, e dove solianio da pochi anni s' è formato un piccolo lago che ha 27 piedi di profondità sopra 1130 di circonferenza.

Un poco più lungi la strada si divide in due rami, dei quali si prendera quello che estendesi alla destra e che conduce a

BASCIANO, villaggio non privo d'importanza. Si può dare uno sguardo di passaggio alla casa detla la Sermoneta, poi si glungerà alla piccola città di

SEZZE: e subilo dopo si ascenderà a PIPERNO, città intieramente ainestre, e che ci affretteremo di abbandonare per discendere nelle pianure adiacenti, che sono amene e ben coltivate. La medesima strada conduce a PONTE MAGGIORE. ove termina-

no le Paludi Pontine. Da quest'ultimo luogo si passerà a Terracina, indi si proseguirà il viaggio fino a Napoli per la via che abbiamo tracciata precedentenente.

## VIAGGIO VI.

## DA ROMA A MAPOLI

#### PER CEPRANO E S. GERMANO.

Sorlill da Roma per Porta Maggiore si troverà primieramente

TORREVIOVA, COLONNA, VALI-MONTONE de ANAGM. Quest'ultimo tugo è situato sul pendio di una montagna, verso la fertile pianura bagnala dal Savio. Fu abitato anticamente dagli Arrichi, I, quali essendo stati vinti nell'anno di Roma 444, dovettero sottomettersi al popolo couquistatore di cui divennero un Municipio. Alcuni papa soggiornarono frequentemente ad Anagni. Si vedono ancora varj monumenti interessanti del medio evo, fra i quali distinguesi particolarmente la Cattledrafe.

FERENTINO è pure eretlo su di un'aitura, di alcune miglia distante da Anagni. Questo paese è notabile per le sue antiche e gigantesche mura, che furono costruite la tre riprese, ed a tre epoche diverse.

Attraversata una ben coltivata pianura glungesi ad un piccolo torrenie che passa al piedi della collina, in cima alia quale è situato il villaggio di FROSINONE.

CEPRANO è l'ullimo paese dello stalo Pontificlo. Passato il quale entrasi nel Regno di Napoli.

AQUINO è piccola città alquanto celebre per aver data la luce al satirico Glovenale ed a S. Tomaso d'Aquino, Nelle vicinanze vi è

PONTECORVO, piccola città eretta sulle sponde dei Garigliano, e che conllene più di 6000 anime di popolazione; essa è la capitale di un principato appartenente al papa, quan-

tunque sía posla in una provincia Napoletana, chiamata Terra di Lavoro. Pontecorvo era stata accordata a titolo di feudo da Napoleone al generale Bernadotte, diventato di poi re di Svezia.

Riprendendo ii primilivo cammino si giunge a

S. GERMANO, altra piccola città di sono abitanti circa. I bagni sudorifici che sono prossimi ad essa, e chiamati bagni di S. Germano, hanno rinomanza. In quel dintorni avvenne la battaglia del 1818, in cul il generale austriaco Nugent distrusse l'armata di Gioacchimo Murat.

Sopra una montagna scoscesa che s'linaiza presso di S. Germano, e nella più felice posizione si vede il convento di

La chiesa di detta abazla, in cui si vede la tomba del santo fondatore, è sopraccaricata di ornamenti; ma tali ornamenti sono di cattivo gusto. Altre volte la sagrestia e la biblioleca di quel convento erano mollo ricchi.

All' uscire di S. Germano si passa a MAZZANO e di la a Capua. Da Capua a Napoli, vedasi la pag. 412.

# Chiese principali La Cattrebale ... G. 4 L'Ananysiata ... H. 4 3 SS. Apastoli ... G. 5 \$ Shonenice Maggiore ... V. 5 3 Greslemini ... G. 5 6 S. Francesce di Paola ... E. 7 7 Maria della Piota ... F. 4 8 S. Marino ... D. 5 3 Trinia Maggiore detta anche Gerii Nuono ... E. 5 10 S. bennare o le Catacombe ... E. 1

a, quan- a Napoli, vedasi la pag. 412.



MAPOLI.

ALBERGHI PRINCIPALI. Le Crocelle, la Vittoria, le Isole Brittaniche, la Gran Brettagna, la Belle Vue, la Nuova York, la Villa di Roma, l'Albergo del Commercio di M. Martin, la Speranzella.

Nozioni storicur. Se vogliam risalire all'origine di questa città, ci conviene ricorrere alle favole antiche, che è quanto dire che non vi sono dati sicuri sulla sua fondazione, quantunque però siasi generalmente d'accordo nell'attribuirla ad alcuni Greci fuggitivi, ciò che la sua posizione fa trovare verosimile. Gll abitanti di Cuma che vedevano con occhio invidioso la prosperità ognor crescente della sua rivale fortunata, vi portarono la morte e la distruzione. Si sa che prima di venir chiamata Neapolis era detta Partenope, di cui l'etimologia non è molto sicura; poichè, se sl presta fede ad alcuni storici, tal nome le derivava da una figlia di un re di Tessaglia che vi condusse una colonnia, e, se si crede a Strabone, Il

nome di Partenope non è altro che quello di una Sibilla. Comunque sia, gli abitanti di Cuma ricostruirono essi medesimi la città che avevano distrutta, ed all'epoca in cui Annibale s'accostò alle sue mura, Napoli non era soggetta a Roma, ma bensi sua alteata. Difatti non divenne colonia Romana che sotto gi' imperatori. Quantunque posta sotto Il dominio straniero essa conservò mal sempre la fisonomia sua greca; religione, morale, costumi, perfino il linguaggio, tutto in lel era ancora greco. Fu ingrandita in due epoche diverse; prima nell'anno 450 dall'imperatore Adriano, pol nel 308 da Costantino. I ricchi abltanti di Roma ta scelsero ben presto per stabilirvi le loro case di riposo e di delizie. Nel 476, allorche Au-

Gli Editori della presente Guida stanno pubblicando una raccolta delle migliori Fedute di Napoli eseguite all'acquatinta e prese col Daguerreotipo. gustolo fu scacciato dal trono da Odacre, re degli Eruli, quest'infelice principe si ritirò in uno dei castelli di Napoli. Sessant' anni dopo fu presa d'assallo da Belisario, generale di Giustiniano, e messa a sacco; tutti gii abitanti furono passati a fii di spada, senza compassione di eseso ne di etia; ma quattro anni dopo quello colla piu grande solicettude possibile sirello a sostenere un assedio accanilo contro Tollia, al quale dovette poi rendersi nel 842.

Napoli passò in seguito sotto il dominio dei Normanni, degl'imperatori d' Allemagna, dei Francesi e degil Spagnuoli successivamente, Sotto II potere dei primi Napoli fu costantemente in preda a guerre intestine, oppure a lotte contro i sovrani pontefici. Per tutla quell'epoca la storia di Napoli è complicata di molte favole, ed inoltre i diversi fatti che ne vengon narrati sono talmente iontani dai costumi della nostra età , che sovente si dura fatica a prestar fede ad eventi, i quali forse allora non s'avean nulia di straordinario. Ad ogni modo noi salteremo d'un tratto alla dinastia Angiovina, poiche da quell'epoca in avanti ci pervennero i fatti in modo chiaro e dettagliato.

Il regno delle Due Sicilie toccò al duca d'Anjou nei 1280, dopo la morte di Corradino. Detto principe aveva mandato a Palermo in qualità di suo rappresentante, o vicere, Guido di Monforte, di cui la tirannia provocò ii massacro, divenuto tanto ceiebre sotto il nome di Vespro Siciliano, perchè fu appunto l'ora dei vespri prescella come segnale di quell'orribile avvenimento ch'ebbe luogo nel 1282. La Sicilia non tardò ad essere separata dal regno di Napoli. Carlo I e Carlo II, suoi successori, passarono quasi tutti gli anni del loro regno in guerre ostinate. Il cui scopo era sempre la nuova conquista della Sicilia, Roberto safi finalmente sul trono nel 1309 e si spense senza eredi maschi, perchè il duca di Calabria, suo figlio, dopo una languida esistenza mori nel flor dell'elà.

La morte di Roberto, avvenuta nel 1343. fu una calamità per il regno, ch'ei lasciò in una situazione equivoca. Affine di evitare i disordini che provoca sempre un interregno, la vedova del duca di Calabria s'addossò provvisoriamente la direzione del governo. e Giovanna, sua figlia magglore, fu fidanzala ad Andrea, figlio del re di Ungheria. Non vi ha alcun regno nella storia che offra pagine più sanguinose di queste. La regina Giovanna s' abbandonò ad una ambizione sfrenata, che giustificò in certo modo i sospetti ohe caddero sopra di lei reiativamente all' improvvisa morte di suo marito. Il re d'Ungheria, che senza dubbio divideva tale opinione, voile vendicare la morte di suo figlio Andrea, e scese in fialia con un'armata. In tale estremità. Giovanna che non aveva në truppe, në generali, në danaro, prese il partito di abbandonare Napoli e di ritirarsi in Provenza, dove sposò in seconde nozze il duca di Taranlo. Il re d'Ungheria avendo lasciato

Napoli, Giovanna e suo marito vi ritornarono e sostennero una guerra di molti anni; finalmente nei 1351 Giovanna firmò una tregua, di cuil'effetto principale fu l'incoronazione dei duca di Taranto in qualità di re di Napoli. La mentovata regina univa ad una maschia bellezza una bravura molto rara nel suo sesso; ma cotali vantaggi eran distrutli in parte da un inconveniente assai grave in una regina; era sterife, e malgrado i quattro mariti che sposò, le fu impossibile di ottenere un erede. La sua successione le procurò del nemici, e Carlo Durazzo, suo nipote, la precipitò dal trono, la fece chiudere in un castelio, dove infine fu strozzata per ordine suo. Per salvare ancora le apparenze, li suo corpo fu esposto durante otto giorni nelia chiesa di S. Chiara; ma una volta compiuta questa vana formalità, si geltò la spoglia mortale in qualche sepolero tanto ignobile, che non lo si potè mai più rinvenire. Il fortunato usurpatore Cario Durazzo fu riconosciuto e consacrato re di Napoli; ma non frui lungamente del suo trionfo; venne assassinato mentre marciava alia conquista dell' Ungheria; ebbe per successore suo figlio Ladisiao. La bravura, la crudeltà e l'ambizione erano i tratti caratteristici principali dei nuovo monarca; univa a queste una condotta sregolata, che lo ridusse alla tomba nei 1414. Gii succedette sui trono Giovanna sua soreita, che gii storici s' accordano a chiamare Giovanella, il di cui regno fu un regno di favoriti. Il conte della Marca . ch'essa aveva sposato, s'impadroni del pojere a danno di sua moglie che severamente rinchiuse; ma questa essendo riuscita a liberarsi, fece rinchiudere a sua vôita il conte della Marca, e cinse nuovamente la corona. La cattività del principe durò tre anni, dopo l quali fuggi in Francla per colà ritirarsi in un convento, dove mori frate. Glovanna II invecciilò sul trono, ma essendo divenuta quasi stupida, mori nel 1433, e jasciò due successori, i quali dovevano farsi del regno di Napoli un pomo di discordia. Eran Renato d' Aniou e Alfonso d'Aragona. Quest'uitimo trionfò e sali ai trono solto ii nome di Aifonso I. D'aliora in poi il regno di Napoli cadde sotto il dominio spagnuolo, e vittima divenne della più vile cupidigia. Nutia qui diremo di quella famosa insurrezione avvenuta in queil'epoca, e di cui Masanieilo, semplice pescatore d'Amaifi, ne fu capo. Per caratterizzare tale avvenimento basterà il dire per quali peripezie sia passato Masaniello nel breve tempo di quindici giorni; infatti egll fu pescatore, ribelle, generale in capo, duca, re, pazzo ed assassinato. Il governo riprese quasi subito li suo regolare andamento, ed li duca di Guisa sali ai trono, da cui fu precipitato dal tradimento, sette mesi dopo. Filippo IV mori anch' esso dopo un breve regno; e suo figlio Cario ereditò una vaciliante corona, Mori senza eredi maschi, e tale funesia circostanza fu l'origine di quella interminabile e famosa guerra conosciuta col titojo di Guerra per la successione della Spagna, Dopo la morte di Filip- l

po V e di Carlo III, il frono fu occupato dal figlio di quest'ultimo; ma sommi disastri finanziari turbarono questo regno, te cui disgrazie si accrebbero per l'errore della Corte che fuggi in Sicilia.

Nel 1799 I Francesi entrarono vincilori in Napoli, ma ben presto dovettero evacuarto, e la loro partenza u il segnate delle più sanguinose reazioni. Però Ferdinando e Carolina vennero ristabiliti sul trono; ma essendo nato quatche contrasto fra essi e Napoleone, questi mando delle truppe ad impadronirsi di Napoli. Alfora un fratello di Napoleone, Giuseppe po dopo egli venne chiamato a regopo dopo egli venne chiamato a regolare i destini della Spagna, e Napoleone mandò Gioacchimo Murat, di lui cognato, a rimpiazzarlo.

Nel 1815 Murat s'era conservato ancora il suo trono, ma dopo il ritorno di Napoleone, ebbe l'Imprudenza di chiamare a liberla tutti i popoli d' Italia, e dono aver subito un gran rovescio combattendo contro il generale Bianchi, venne fatto prigioniero: poi giudicato da una commissione militare, e fucliato a Pizzo. Dopo ia tragica fine di Murat, Ferdinando IV ritornato sui trono de' suoi padri, prese il nome di Ferdinando I. e fece il suo ingresso solenne in Napoli nel giorno 17 giugno 1815. Dall'enoca di tale avvenimento fino all'anno 1825 in cui mori, questo principe non cessò di adoperarsi per la felicità de' suoi sudditi. Suo figlio Francesco I di tui successore, morì dopo un breve regno, ed a lui successe Ferdinando II figlio di esso, che sposò nei 1830 María Cristina, figlia dei fu re di Sardegna Villore Emmanuele. Dopo pochi anni di matrimonio Ferdinando II. essendo rimasto vedovo, sposò in seconde nozze nei 1837 Maria Teresa Isabelia, arciduchessa d'Austria.

GEOGRAFIAE STATISTICA. DOPO L'ONDRA e Parigi, Napoli è la città più popolalia che siavi in Europa; si divide in dodici quartieri o circondari, e contiene una popolazione di più di 400,000 anime. È residenza del re e della sua corie, se-

de di un Arcivescovato, di un supremo Tribunale di Giustizia, di un Tribunale civile d'Appello, dai quale dipendono le provincie di Napoli, di Terra di Lavoro, del principato Cileriore, del principato Ulteriore, ec. Vi è anche un Tribunale Criminale, un Tribunale Civile ed un Tribunale di Commercio. Ciò che costituisce l'avanlaggio principale di Napoli è senza dubblo l'incomparablie beliezza della sua posizione. La soia visia di Costantinopoli polrebbe sostenere ii parallelo con quella di Napoli vedula dal suo goifo. Napoli aliora si presenia in forma di anfiteatro sul deciino di un monie, ed all'estremilà di un golfo largo e profondo in forma di mezza juna. Questo magnifico bacino è abbellito all' est dai villaggi deliziosl di Portici , di Torre del Greco e dell' Annunziata, da splendide case di campagna, e da coiline. Tale prospettiva veramente straordinaria non saprebbe essere più maesiosamente coronata come lo è dal Vesuvio che sorge in poca distanza.

La città propriamente della ha una lega circa di estensione dal nord al sud, mezza lega dall' est all' ovesi. e tre leghe di perimetro all'incirca: ma la sua circonferenza si estenderebbe fino a sel jeghe se si comprendessero i sobborghi. Napoli vien risguardata come plazza forte di prima classe quantunque non abbla porie. ne bastioni; ma è difesa da moill casteili. In generale le strade di Napoli sono strette, ma regolari e selciate di larghe pletre vulcaniche. Le due più rimarchevoll sono la strada di Toledo e quella di Chiaia, la prima ha quasi mezza lega di lunghezza; è drilta, larga, ben selclala e flancheggiata da beili edificj. Neila slagione di carnevale la strada di Toledo presenta agli stranieri uno spetiacolo straordinario, e raro anche nelle grandi cillà. Il carnevale comincia ai 6 di gennaio. In tal' epoca la sirada vien percorsa in tutta la sua lunghezza da una doppia fila di carrozze eieganli, le quaii partendo da S. Lucla, projungano talvojta la loro andala fino alta strada del Campo.

La maggior parte delle case di Napoli sono composte di quattro o cinque piani; sono ben fabbricate ed hanno quasi tulte i tetti in forma di lerrazza, e composti da una specie di stucco fallo con della pozzolana. Tale composizione ha il vanlaggio d' indurirsi coi semplice contalto dell'aria.

PIAZZE. A Napoli le piazze sono in numero sufficiente; ma sono di piccole dimensioni, irregolari, e circondate da edifici nullamente importanti. Generalmente le piazze a Napoli si chiamano Largo.

LARGO DI CASTELLO. Questa plazza è graude, ma di forma irregolare; prende nome da Castel Nuovo, che sorge colà vicino. È adorna di fontane con getti d'acqua, fra le quali distinguonsi particolarmente la fontana Medina, e la fonlana Guzman.

LARGO DI PALAZZO, DIAZZA COSì chlamata perchè è vicina ai paiazzo del re. Davanti a tale paiazzo fu eretta una chiesa posia sollo l'Invocazione di S-Francesco di Paola. Quest'edificio è una imitazione del Panteon di Roma. e farebbe senza dubbio bellissimo effetto, se fosse collocato in una miglior siluazione; ma è dominato dai fabbricati che sorgono sopra il Pizzo Falcone, e che lo schiacciano togliendogli tutta la sua maestà. Però la piazza riceve un bel iustro dal portico semicircolare, nel cul centro è la chlesa. È inoltre ornala da dues latue di bronzo. l'una delle quali rappresenta Carlo III. l'altra Ferdinando I. I due cavaill e le statue di Carto III sono di Canova . l'aitra siaiua è di Cali.

Largo S. Lucia. Questa plazza offre particolarmente una siluazione rimarchevole, essendo posta, senz'alcun dubblo, nella parte piu bella deita clità, fra Pizzo Faicone e l'Arsenale; è destinata ai mercalo del pesce,

Lasciando a sinistra il Caslei Nuovo, che abbiam citalo, si arriva a Chiaja, che è la strada che costeggia il mare e che conduce alla grotta di Posilipo. Questa strada essendo larghissima si può in qualche modo annoveraria fra le piazze pubbliche di Napoli.

La Villa Reals o Giardino pubblico.

non data che del 1770. La sua estremita, dalla parte del mare, è fortificata ed adorna di parapetti, da cul si gode una vista magnifica. Dalla parte di terra tale pubblico passeggio è divisto dalla strada da un cancello di ferro ornato di pitastri. Ai due tati de giardino sorgono delle statue di marmo, imitate dat migliori modelli antichi, come il Gladiatore agonizzante, l'Apollo del Belvedere, il ratto delle Sabine. Al

LARGO DI MONTE OLIVETO. Tale piazza è posta nella parte più commerciale della città. Nel centro è adorna di una bella fontana di marmo, sulla quale s'innatza la statua in bronzo di Carlo II.

Lako DELLO S'eniro Sarro. È questa una delle più considerevoll piazze e delle migliori di Napoli; è siiuata all'estremia della gran via di Toledo, e si distingue per un magnitico edificio, di forma semicircolare, ornato di se statue. Questo piazzo fu eretio nonore di Carlo III, ma pure non tono del Carlo III, ma pure non consecutato del carlo III, ma pure non con consecutato del carlo III, especiale za chiamasi anche il mercuello, perche lutti i mercoledi vi si tiene mercato di verdura e d'ogni sorta di combustibili.

LARGO DEL MISECATO. Questa è la plù estesa delle plazze di Napoll, e sicome vi si tiene mercato due giorni alta settimana (iunedi e venerdi), perciò chiamasi plazza del mercato. Coia affulscono tutte ie provvisioni che alimentano la città; egli è anche su detta plazza che si fanno le esecuzioni di giustizioni di giustizioni.

Essa fu pure il teatro di quella rivoluzione, spenta appena nala, di cul Masaniello fu l'eroe, e che accennammo qui sopra.

PORTO. Quantunque il golfo di Napoli sia di estesissime dimensioni, il porto propriamente detto non è molto vasto; è quadrato di forma e di costruzione artificiale.

Il bacino si estende dall'angolo nord-est di Castel Nuovo, piega un poco al nord-ovest, e va a terminarsi alla lanterna, ch'è difesa da alcune fortificazioni. Cmsss. Si coniano a Napolicirea 300 ches, 48 delle quall hanno il titoloi di parrocchie; ma in questo numero cosi grande ve ne sono poche 
che realmente vaigano la pena di 
essere esaminate. Noi non ci occuperemo che di quelle che contengono 
qualche cosa d'interessante.

La CATTEDRALE OCCUPA, a quanto dicesi, lo spazio di due tempi dedicati l'uno ad Apollo, e l'aitro a Nettuno. E posta sotto l' Invocazione di S. Gennaro, patrono della città, e ne vlene attribuita la fondazione a Costantino it grande. Un terremoto le caglonò sommi danni nel 1456, e l'architetto Pisano fu Incaricato da Alfonso I di ripararvi. Quasi due secoli dopo il cardinale arcivescovo Decio Caraffa vi fece eseguire del numerosi abbellimenti, e la ridusse alio stato in cui si vede attualmente. Quest'é l'uno de'più ampj e plù bel tempi di Napoli. È di architettura gotica, nella facciata vi sono tre porte, di cui la principale si distingue essenzialmente per la sua grandezza, pei suo architrave di un sol pezzo di marmo e per due piccole colonne di porfido, avanzi del templo d'Apolio. L'Interno è diviso In tre navate da piiastricomposti clascuno da tre colonne, ciò che ne porta li numero complessivo a 110. Queste colonne sono di cipollino d'Africa e di granito dell' Egitto. La vôlta è adorna di buone pitture; i tre quadri sono di Fabrizio Santafede, e gli oracoli di Giovanni Vincenzo Forti. I dottori della chiesa, i protettori delia città ed i dodici Apostoli dipinti ai disopra degil archi delle navate sono di Luca Giordano, oppure di alcuni de'suoi migliori allievi. I due dipinti che ornano il disopra delle porte piccole sono di Vasari.

A destra entrando e passate alcune cappelle, si trova quella di S. Gennaro, ove si vedono esteriormente due grandi statue di S. Pietro e S. Paolo, opere di Finetti, ed un bellissimo cancello di bronzo, eseguito sui disegni del cav. Fansaga di Bergamo, che costò circa 32,000 ducati. L'interno è in forma di croce greca, e contiene tre aliari grandi e quattro | piccoli. Le pareti sono tutte incrostate di marmo: je cojonne di broccatello vi sono in numero di 42, e 19 sono je siatue di bronzo. Se si eccettuano i dipinti della cupola, i quali sono di Lanfranco, tutti gii a freschi che decorano la cappella sono dovuti ai pennello dei Domenichino. Lo stesso artisia è anche i autore dei quadri degli aliari, meno quello del grande aitare a destra, che fu dipinto dallo Spagnoletto, e quello del piccolo aitare, che sorge a sinistra verso la porta, li quale é del cav. Stanziani.

L'altar maggiore è di porfido: dietro di esso si conserva in un tabernacolo chiuso con porta d'argento, la testa di S. Gennaro e due ampolie che contengono una porzione dei di lui sangue, ii quai sangue suole liquefarsi quando vien posto avanti alia testa dei santo. Tale cerimonia si comple tre volte all'anno, cioè; otio giorni durante il mese di maggio: otto giorni nel mese di settembre, e finaimente ai 16 di dicembre.

Nella sagrestia si potranno vedere varj oggetti preziosi, fra i quali un quadro del Domenichino, non termi-

nato.

Tornando in chiesa, e continuando a dirigerci verso l'altar maggiore. s'incontrano nei braccio della croce. un bei monumento funereo, eretto alia memoria del cardinale Caracciolo, opera dello scultore Ghetti,

Vicino a tale monumento si distingue una cappella, che contiene degli oggetti di scultura e di pittura preziosissimi per la ioro antichità.

L'aitar maggiore è ornato di un bei gruppo di marmo rappresentante un Assunzione. Quest'opera fu eseguita a Roma da Bracci.

La cappella sotterranea è di somma ricchezza; intieramente coperia di marmo bianco, è sostenuia da dieci coionne deli' ordine lonico. Questa cappella contiene pure dodici piccoli altari, di cui il principale serve di tomba al corpo di S. Gennaro, li quale conservasi entro un' urna di bronzo. Dietro di quell'altare si vede la statua del cardinale Caraffa, che vien

attribuita generalmente a Michel' Angelo.

Risaiendo in chiesa, a destra del coro, si vede ai disopra di una porta un'Assunzione del Perugino, che fu sgraziatamente assai danneggiata dal tempo. La vicina sagrestia contiene un gran numero di pitture, e tra le altre i ritratti di tutti i vescovi ed arcivescovi di Napoli.

Se si scende per la navata sitrova una piccola porta, la quale mette nella

chiesa di

S. RESTITUTA, la quale è divisa, come la Cattedrale, in tre navate da colonne che appartennero ai tempio di Nettuno. I dipinti della volta sono di Luca Giordano, ed il quadro che orna l'aliar maggiore è un bel lavoro di Buono de' Buoni.

Rientrati nella cattedrale si può dare uno sguardo al battistero, che è formato da un'antica vasca di basalto egizio, portata da un basamento di

porfido. L'Annunziata. Questa chiesa esisteva già sotto un'aitra forma nei 1757, epoca in cui venne distrutta da un incendio, che non iasciò in piedi che la sagrestia e la cappella che sorgeva in faccia. Venticinque anni dopo fu ricostruita da Vanvitelli con maggior magnificenza. La gran cornice è sostenuta da 44 beilissime colonne di marmo bianco di Carrara, L'aitar maggiore è anch'egii un pezzo rimarchevoie. Il quadro di cui è ornato, e che rappresenta i' Annunciazione, è di Francesco de Mura, a cui si deve anche quello che rappresenta S. Antonio abate. L'aitra tela magnifica che rappresenta la Pieta, è dovuta al pennello delio Spagnoletto, Ii medesimo Francesco de Mura è pur anco autore dei due quadri rappresentanti, l'uno il martirio di S. Barbara, l'aitro la strage degl'Innocenti, i quali si vedono ncile cappelle grandi dei braccio della croce. I profeti dipinti in chiaro-scuro, che sono agli angoli della cupola, furono eseguiti da Fieschetti.

Sotto alla chiesa trovasi una cappella di forma rotonda, sostenuta da 16 colonne di granito, ed ammirabile per la leggerezza della sua volta.

CHIESA DEI SS. APOSTOLI, L'architetto Grimaldi sfoggio nella costruzione di questo templo, una ricchezza ed una magnificenza straordinaria. Fu eretta sulle rovine di una chiesa moito antica. L'interno è composio di una sola navala, ove Lanfranco vi sparse a profusione le belle pitture. Quelle della volta della navata, della volta della tribuna, delle cappelle grandi, ed I cinque quadri del coro, sono tutte opere di quei celebre artista. Luca Giordano è l'autore dei quattro quadri che ornano le pareli iaterall delle grandi cappelle, L'a fresco che sta al disopra della porta venne eseguito da Lanfranco e da Viviani. Il primo è autore delle figure, il secondo dell'architettura.

L'altar maggiore è di uno stile sontuosissimo; u costruito sul disegni del cav. Fuga. È ornato di una quanlità di pietre preziose; il Labernacolo è pure tutto rispiendente di pietre, di lopazi magnifici, di una grossezza straordinaria, e di metalli dorati.

Nella grande cappella dell'Annunziata si rimarcano varj inosaici presi da dipinti del Guido e di Pietro da Cortona. Vi si vede pure un basso riilevo dei Fiammingo.

S. CHIARA. L'interno di questa chiesa era tutto dipinto da Giotto, ma per il poco buon gusto che regnò qualche tempo in Napoli esso venne fatto imbiancare a fine di renderlo più allegro; barbarie, cui parecchie altre chiese di questa città andarono soggette. L'unico dipinto che rimane ancora di Giotto in tutta la chiesa, è una piccoia Madonna, che si vede sopra un alfare a sinistra. Però se non vi sono plù dipinti rimarchevoli, vi esistono dei bellissimi monumenti funebri, fra i quali è degno di ammirazione quello posto nella cappella della famiglia Sanfelice, e che è uno de' più antichi della città.

S. DOMENICO MAGGIONE, Questa chiesa fu eretta nel 12824. Ed istille gottico e di dimensioni sufficientemente vaste. Contiene varj monumenti funebri di principi. Fra ie sue rimarchevoli pitture si devono clare: una Vergine e Gestò, attribuita a Giotto.

Una Annunciazione, del Triziano.
Una Flagelizione, del Carvaeggio.
Il martirio di S. Giovanni Battista. di Scipione Gadani. - il quadro rappresentante S. Giuseppe, nella cappella dello Stesso nome, di Luca Giordano. - il dipinto laterale a sini-sira nella cappella medesima, di Alberto Durrer. - Quello a destra è una buona copia di Raffaello.

La sagrestia di questa chiesa è molto grante e adorna di una quantità di stucchi dorali. Contiene anche una bellissima teta, di Solimene, rappresentante la SS. Trinità. Si può visitare un altro quadro rimarchevole di Santafede, rappresentante la Vergine, il quale sta nell'oratorio del Rosario.

S. FILIPPO NERI, detto anche chiesa del Gerolomini, L' esterno di questa chiesa non offre nulla di molto importante in quanto ad architettura; ma per compenso il suo interno è decorato con molta magnificenza, Al disopra della porta grande d'entrata si vede primieramente un bellissimo a fresco di Luca Giordane, e sopra I due lati altri due a freschi dovuti al pittore Mezzanti. Fra ie moile belle pltture citeremo: il quadro di S. Ajessio moribondo collocato nella prima cappella a destra, di Pietro da Corlona. -Una copia del S. Gerolamo, del Correggio, nella terza cappella. - Un Crocifisso, di Luca Giordano nella quinta. - Una Vergine immacolala nella cappella del fondo, di Fracanzano. - Il quadro del coro, la Deposizione dalla Croce ed Il Cristo alla coionna che ornano la parte posteriore del coro, di Bernardino Siciliano, -La Vergine e Gesù della terza cuppella, ed li S. Francesco d'Assisi, del Guido. - S. Agnese nella cappella seguente, di Pomarancio, - I dipinil laterali di questa medesima cappella. di Luca Giordano, il quale è anche l'autore di tutte le pitture della cappeila vicina.

S. Francisco di Paola. Questa chicsa è di una data recente, poiché fu incominciata nel 1816 per ordine del fu re Ferdinando I, e compita da Ferdinando II suo successore, sui disc-

gni e solio la direzione del cay, Bianchi, architetto di Lugano. La parte esterna di tale edificio è fiancheggiata da due portiei sosienuti da 44 colonne, le quali posano su gradini di lava del Vesuvio, e 50 pliastri: la parte superiore di questo vestibolo è ornala da tre slatue colossali della Re-Ilgione, di S. Francesco e di S. Luigi.

L'interno della chiesa somiglia a quello del Panteon di Roma, e la sua rotonda è pressoché altreitanto vasia di quella di dello tempio. Ollre li coro, la chiesa contiene sei cappelle e l'allar maggiore. La gran cupola è sostenuta da 34 colonne ed altrettanil pilastri d'ordine ionico, le une e gli altri di bei marmo venato. I dipinti più rimarchevoli sono I seguenti: il quadro del coro che rappresenta S. Francesco di Paola mentre sta risuscitando il figlio della vedova, di Camuccini, - Nelle cappelle il dipinto rappresentante l'ullima comunione di S. Ferdinando, del cav. Benvenuti. - La S. Concezione, del cav. Landi, - S. Michele ed il S. Andrea d' Avellino, del cav. Da Vivo, - La morte di S. Giuseppe, dei Guerra. li beato Nicola, di Corte.

Le otto statue colossali che rappresentano i qualtro Evangelisti ed l quattro Dottori della Chiesa, furono scoipite da artisti napoletani, carraresl, e da un veneziano.

Sui flanchi della chiesa si trovano due cappelle neile quall si può ufficiare separatamente. Una scala molto comoda conduce fino alla sommità deila cupola, a cui lo straniero non deve mancare di ascendere se vuoi godere di un sorprendente panorama.

S. GIOVANNI IN CARBONARA. Non addiliamo al viaggiatore questa chiesa che per fargli ammirare il monumento sepolcrale dei re Ladislao, eretto a questo principe da Giovanna II. Sorge dietro ail'allar maggiore, è alio 30 palml, ed è di stile gottico. Una porta che trovasi dietro al monuniento conduce in una cappella, che fu eretta per ordine di Giovanni Caracciolo, ia di cui tomba sta nel fondo. Vedesi anche cola un'altra rolondo, ornata di colonne, di statue e di bassi rillevi, la quale servi di sepolcro a Galeazzo Caracciolo, che la fece costruire.

L'Incoronata. In quesia chiesa vi sono degli a freschi molto belli di Giotto, e che dieonsi i più ben conservati che si abbiano di tale artista.

S. MARIA DEL CARMINE, Vedesi in questa chiesa una iapide moito semplice, che rammenta la trista fine degli sfortunati Corradino di Svezia e Federico d'Austria, i quali furono decapitati suila plazza dei mercato davanti a questa chiesa medesima il 29 ollobre 1268, per ordine di Carlo d' Anjou. La principessa Elisabetta d'Austria, madre di Corradino, non essendo giunta in tempo per salvare suo figlio, impiegò i tesori che aveva portati con essa alia costruzione di una chiesa, e l'opinione comune vuole che sia precisamente quella di cui parijamo. Questa chiesa è grande e ricca a sufficienza : ma è di uno stile barocco, ciò che verrebbe in quaiche modo in conferma deil'opinione accennala. Il campanile di della chlesa è il più alto che siavi in

S. MARIA DEGLI ANGELI. Questa chiesa fu eretta nei 1600 dai padri Teatini suli'area di un'altra piccola chiesa rovinata. Si compone di tre navate. ed è ornata di varie pitiure di Luca Giordano , di Andrea Vaccaro , del cav. Massimo e di Bernardino Sici-

liano. S. MARIA NOVELLA, Ciò che desta maggiore ammirazione in questa chiesa si è la soffitta, la quale fu dipinta da Santafede, e che è risguardata come un capo d'opera. Il soggetto di tale pittura è l'Assunzione della Vergine. Il quadro che rappresenta Gesù Cristo sulla croce, colla Vergine, la Maddalena e S. Giovanni, è un'opera rimarchevole di Marco da Siena.

S. MARIA DELLA PIETA', detia anche CAPPELLA S. SEVERO. Fu eretta nel 1890 da Francesco di Sangro: plù tardi Alessandro di Sangro la ricostrui con più magnificenza, e finalmente Raimondo di Sangro la rinocappella in forma di piccolo tempio | vò initeramente, la decorò di marmi ricchissimi e di belle opere di scultura, le quail servono quasi tutte ad una serie di sepoleri dei membri di sua famiglia. Quantunque siavi cola una grande riunione di oggetti degni di rimarco, ci limiteremo, a non indicarne che i più distinti. L'aitar maggiore è ornato di un basso rillevo in un solo pezzo di marmo che rappresenta il Monte Caivario e la Passione di G. C., opera abbastanza apprezzata, eseguita da Francesco Celebrano. Questo pittore e scultore dipinse anche la vôita, la quale, benchè javorata sopra una superficie plana, imita perfeltamente una vera cupola che riceve la luce dalla sua lanterna.

A sinistra dell'aitar maggiore si presenta una statua preziosa di Corradini, rappresentante la madre del principe Raimondo sotto i tralti ailegorici del Pudore. Questa statua è coperta di un veio trasparente, per di sotto at quale si distinguono in guisa ammirabile tutte le linee del corpo. A destra il padre del medesimo principe è rappresentato da una statua dei Disappunto; è avviluppato entro una rete da cui cerca invano di liberarsi; codesta rete è fatta nel medesimo pezzo di marmo, che riproduce it volto ed it corpo, e non tocca il corpo stesso che in pochissimi punti. Tale opera, unica nel suo genere, è dovula alio scultore Queirolo : però ii suo merito principale consiste più nelia pazienza dell'artista che nella nerfezione dei lavoro. li migilore e più beil'ornamento di questa cappella è la statua del Redentore morto e giacente sovra un pezzo di marmo bianco; è Intleramente coperto da un velo, sotto al quaie si scorgono ie forme ed 1 muscoll dei corpo. Questo veio è eseguito con tale perfezione che pare leggermente impregnato dei sudore della morte; il volto del Cristo è pieno di nobiltà e di devozione. Devest il disegno di questo lavoro a Corradini: ma tale artista essendo stato sorpreso dalla morte prima di aver potuto mettere mano all'opera. Giuseppe Sanmartino fu Incaricato dell'esecuzione, ed egli seppe rendere con molta verità il pensiero del

maestro. Sarebbe molto desiderabile che detta cappella venisse conservata con maggior cura, potchè gli oggetti che contiene meritano riguardo per ogni rapporto.

S. MARTINO. Non si poteva scegilere più deliziosa posizione per collocaryl una chiesa. Essa é eretta ai piedi di Castel S. Elmo, e domina tutta la città ed i suoi contorni. Neil'anno 1325 questa citlesa magnifica fu convertita in Certosa, e qualche tempo dopo fu rinnovata sui disegni del cav. Fansaga, con una tale sontuosità da rivaleggiare colla celebre certosa di Pavia per ii bei marmi, le pietre preziose, le pitture e le sculture che posslede. La chiesa è composta di una soia navata, la di cui voita è adorna di stucchi dorati, e di una Ascensione di Gesù Cristo, dipinta da Lanfranco, del quale sono pure i dodici Apostoil, It cay, Massimo e lo Spaquoletto dipinsero insieme la Deposizione della Croce, al disopra della porta. Le pitture jaterail sono pure dello Spagnoletto, como anche i dodiel Profetl che vedonsl ai disopra delle tunette. La prima cappella a destra (che per vederla bisogna entrare nelle cappeile chiuse da canceili di ferro) è dedicata alla Madonna dei Rosario: fu dipinta per Intiero da Domenico Vaccaro. La seconda è posta sotto il patrocinio di S. Ugo e S. Anselmo, ed ha suil'altare una bella tela del cav. Mussimo: sui flancht due quadri di Vaccaro, e nella vôita un dipinto di Belisario. La terza cappella ha suil'aitare un quadro di Maratta, rappresentante il battesimo di Gesu Cristo. Dicesi che sia l'uitimo suo lavoro, I dipinti laterali sono di Paolo de Matteis, e queill della volta dei cav. Massimo. Le due statue di marmo che notansi in questa cappella furono scolpite da Lorenzo Vaccaro. Nella quarta cappella Annibale Carracci dipinse il quadro dell'altare, che rappresenta S. Martino: i dipinti laterall sono di Solimene, e quelli deila voita di Finoglia. L'altar maggiore fu costruito coila più grande magnificenza sui disegni di Solimene: la balaustra che lo rinchlude è lutta Incroslaia di pletre prezlose e di lapisiazzuli: vi abbondano gli ornamenti di bronzo dorato.

li quadro rappresentante la Natività di Gesù Cristo, che orna la parle superiore dei coro è di Guido, ma quell'artisia mori senza potervi dare l'ultima mano. La Crocifissione è opera di Lanfranco. li primo quadro che si vede a destra dell'altare è dei cav. Massimo , il secondo di Paolo Veronese: quello della comunione degli Apostoli è dello Spagnoletto, e la javanda dei piedi, di Caracciolo. Quest'ultimo ariisia esegui auche tutti i dipinti della cappella successiva, e nel quadro che rappresenia un' Assunzione ei volle imitare la maniera del Guido. La cappella che viene dopo è jutta di lavoro del cay. Massimo. Le sculture in marmo che ornano la cappella dedicata a S. Gennaro sono di Antonio Vaccaro: i dipinti laterali dell'aitar maggiore furono eseguiti da Caracciolo: la volla da Belisario. Finalmenie l'ultima cappelia è tuita lavoro di Matteis.

Per la piccola porla del coro si passa al Capitolo, del ciu Ivilie furono dipinte da Belisario, e dove si vede una bellissima Adorazione de' Magi, eseguita da Caracciolo. Nella sagrestia si ammirerà prima di tutto la vólta, le cui pitture vennero eseguile dai cav. «d'Arpino. VI si vede 
anche una molto beila prospettiva di 
Viciani, nella quale li cav. Massimo 
rappresentò Pilato che mostra Gesò 
Cristo al popolo, Il Cristo, che rimarcasì al disopra della porta, è pure del 
cav, d'Arpino.

Dalla sagrestia si passa nel così dello tessor. Dopo il primo arco che serve d'ingresso, la prima vòlia che si presenta ci offre diversi fatti del·l'antico Tesiamenio, I quali vennero dipinti dai caw. Massimo, i gealtre pil-ture sono di Luca Giordano, eccettuato il quadro dell'altare, rappreseniante la deposizione di Gesù Cristo, il quale è dello Spagnotetto.

La Nunziatella. Questa chiesa è coliocata in una bella situazione sopra la collina di Pizzo Falcone; è ornata con profusione di marmi prezio-

si e di siucchi dorati. La volta presenia delle pitture assai rimarchevoli, dovute a Francesco de Mura.

S. PAOLO MAGGIORE. Questa chiesa è interessanie soito al rapporto delle antichilà che possiede. Infatti le coionne di cui è ornata appartennero al portico del tempto di Castore e Polluce, ch'era stato eretto da Glulio di Tarso, liberio di Tiberio, Onesie colonne, siccome anche uno scalone di marmo che metteva al santuario . vennero frantumate dal terremoto nel 1668; furono ristauraie, ma tale operazione venne maje eseguita. Nel chiosiro degii Agosiiniani, dai quali questa chiesa dipende, si può ancora vedere le tracce del primo teatro sopra il quale Nerone diede prove det suo talento per la scenica declamazione. Egli volie provarsi a Napoli prima di esporsi in Roma.

S. SALVATORE, dello anche Gissò VECCINO. Questa chiesa è stata costruita nel 1866 sui disegni di Pietro Proveda. Vedonvisi del belli marmi, delle staiue e dei dipinti di Prancesco de Mura, di Fracanzano, di Solimene e di Marco da Siena.

TRINITA' MAGGIORE, O GESÙ NUOVO. Questa chiesa, ch'è una delle più belle di Napoli, fu incominciata nel 1384 e fintia 14 anni dopo. La facciaia è ricoperta di nietre tagliate a punta di diamante, el'interno si compone di tre navale dappertutto incrostaje di bei marmi. La cappella grande a desira è adorna di belle pitture, il quadro rappresentante S. Francesco Zaverlo è di Bernardino Siciliano, ed i tre aitri posti ai disopra sono di Luca Giordano, Il quadro della Trinità, che orna la cappella seguente, è un bel lavoro del Guercino. Il cav. Massimo è l'autore del dipinti che adornano la volla dell'altar maggiore.

li quadro della grande cappella è di Gerolamo Recuperato, ed i tre che si vedono al disopra di questo,

sono dello Spagnoletto.

Accenneremo ancora alcune altre

chiese che non sono scevre d'interesse, come per esempio: L'Assunzione, suila via di Chiaia.

L'Assunzione, sulla via di Chiaja, dove si potrà ammirare una preziosa tela di Paolo Veronese. Gli amatori vedranno anche con piacere il refettorio dei convento di S. Lorenzo, le cui vaste proporzioni sono veramente straordinarie.

S. GIACONO DEGLI SPACNUOLI el offre un quadro di Andrea del Sarto. Questa chiesa dipende da un vasto palazzo che fu recentemente costruito ad uso del ministero delle finanze e per diversi altri rami di amministrazione.

A S. MARIA DI MONTE OLIVETO rimarcheremo un vecchio sepolero, le cui figure sono tanti ritratti di letierati iliustri. Le chiese seguenti:

S. Teresa. S. Maria Della Virtobia. La Madonna di Lorro, ec. meritano anchi esse la visita del viaggiatore, ma solamente perché contengono delle pitture di merilo; giacche rapporto all'architettura non offrono assoluiamente nulla di rimarchevoie.

Raccomandiamo anche at viagglatore le chiese seguenti nei sobborghi : S. SEVEBO. S. MARIA DELLA SANTA.S.

S. SEVERO, S. MARIA DELLA SAL

S. GENNARO DEI POVERI. QUI SI DUÒ vedere uno de'niù anticht monumenti della chiesa primitiva, vale a dire le Catacombe, che vengono anche dette Il Cimiterio di S. Gennaro. Quantunque tall catacombe non abbiano tanta rinutazione quanto quelle di S. Sebastiano a Roma, sono però di motto a quelle superiori. Sono scavate nella rocca e divise în tre piani. Ogni piano ha diverse volte paraitele piuttosto estese. All'ingresso si trova una piccola chiesa scavaia intieramente nel sasso, nel mezzo atta quale s' innatza un attare, e dietro ali'altare un semicerchio con un pulpito e dei sedili, tutto questo scavato netta pietra viva. Egti è in questo luogo che usavasi di fare i Istruzione retigiosa. I sotterranel che mettono al sepolcri, sono a flanco della chiesa. A diverst intervalit si trovano alcune sale semicircolari, nelle qualt si vedono ancora alcuni avanzi di pitture a fresco, ed aicuni residui d' tscrizioni ch' egil è impossibile di leggere. Piccole celle sepolcrall, adorne di pitture e mosaici, e neile quail si penetrava per una piccoia porta quadrata.

sono scavate nello spessore dei pitastri che sostengono le vòtte. Al centro del secondo piano si vede ancora una cappella ch'era destinata, credesi, alte ordinazioni; questa cappella è composta di tre navate e conduce ad una vastissima sala.

STABILIMENTI PUBBLICI E PALAZZI. -CASTEL S. ELMO. Questo castello sembra destinato a dominare ta città anziché a disenderla, poiché è situato precisamente al disopra di essa. I suol fondamenti furono scavali nel vivo ceppo, ed ha la forma approssimativa di un esagono regolare. Aliorchè Luigi XII ebbe conquistato Napoli, fu egli il primo ad aggiungere a questo castello delle fortificazioni di quatche importanza. Nel silo medesimo sorgeva attre volte una torre, ch'era stata costrulia dal Normanni, e che Cario V aveva trasformata in cittadella regotare e muntta di fortificazioni. Fiitupo V vi fece pure delle migliorie importanti. Na quelio che vince sicuramente di moito l'interesse che nuò inspirare l'aspetto di una cittadella è la vista sorprendenie di cui si gode da quell'aitezza: lo sguardo abbraccia nou solo tutta la citta, ma ben anche il golfo in tutta la sua estensione ed it Vesuvio.

L'edificio che si scorge ai piedi di Castel S. Elmo e quasi a mezzo della verdeggiante collina è l'antica Cerlosa di S. Martino, ora convertita in una chiesa per gi'invaidi, ia cui fondazione è dovuta a Carlo, duca di Catabria, figlio di Roberto, ed a Giovanna sua giglia.

Se dalla parte di terra Napoli è difesa da Castel S. Elmo, verso il mare è protetta dal

CASTE. Novo, fortezza che fu costrulla nel 2294 da Carlo I, duca d'Anjou, sul disegni e ad imitazione deil'antica Bastiglia di Parigli. È situalo sulla riva del mare e dietro l'abitazione attuale del re. Servi anzi per qualche tempo di residenza ai re di Aspoli. È circondato da fosse profonde, e difeso da allissime torri. All'ingresso della fortezza si presenta un arco trionfale in marmo, ornato di bassi rillesi che rappresentano l'ingresso di Aifonso I in Napoli. Nell'interno dei castello avvi una piccola chiesa dedicata a S. Barbara, dove si può vedere un quadro assai bello rappresentante la Vergine e Gesù. Quesia chiesa è di stile gotico. Non sara senza interesse che si visitera la scuola d'artiglieria e t'arsenale dei casiciio.

CASTEL DELL' Uovo. Questo castello è così chiamato perché ha qualche somiglianza colla forma di un uovo obiungo, S'innaiza sulla cima di una rupe che forma un'isola in mare, e comunica colla città per un canale che

ha 120 passi di lunghezza.

Casiel dell' Uovo divide ti goifo di Napoli in due parti e lo domina per intiero. Fu l'imperatore Federico II che fece costruire le prime fortificazioni di tale castello, ed è cosa singoiarmenie noievoie che aicuni re iennero la joro residenza precisamente net juogo siesso dove oggi si rinchiudono i prigionieri di Siato.

CASTELLO CAPUANO. Questo vecchio edificio è costruito in forma di fortezza, e circondato da mura. Comunemente gli si da ora il nome di Vicaria. Dono esser siato anticamente dimora dei re di Napoli da Guglielmo I fino a Ferdinando I, è sede aituaimente dei tribunati supremi e degli archivi di siato. Nella corie si può vedere un antico icone di sasso.

CASTELLO O TORRE DEL CARMINE. Le fortificazioni che danno quaiche imporianza a guesia fortezza furono costruite nei 1647, immedialamente dopo l'insurrezione di Masaniello, col fine di reprimere ait' occasione le soltevazioni popolari che potessero manilestarsi da quelle parti. È un vecchio castel forte costruito sulla parte meridionale del porio, e il di cui aspetto offre i'apparenza di un immenso ammasso di pietre.

Pizzo Falcons. Questo castello è eretto suil'aliura che sorge in faccia ai palazzo reaje; esso è fortificajo e munito di una guarnigione, Tai tuogo cangiò sovente di nome, e sempre

l' ebbe daile circostanze. Il castello è costruito precisamente al disopra di

Castel dell' Uovo. Frequenti lerremoti

io danneggiarono diverse volte, e poriarono dei cambiamenti nel sistema della sua costruzione. Comunica colla cojijna sujja guale sorge Castei S. Eimo, per mezzo di un ponte, che vien chiamato ponie di Chiaja, sotto al quale passa la strada di questo nome. È quello il juogo più favorevote per osservare it movimento continuo ed animato della popolazione di Napoli.

PALAZZO DELLA RESIDENZA REALE. QUEst'edificio, l'uno de'più beili e più rimarchevoli che possa vantare la città di Napoli, fu ereito nei 1600 dai vicere Don Fernando Ruiz di Castro, conte di Lemnos, coi disegni :dell'architetto Fontana, S'innaiza in poca disianza dalla riva del mare, all'estremilà della gran via di Toledo. Tale palazzo ha 424 piede circa di junghezza; vi sono netia facciata vent' una finestre e tre porte di eguale altezza con colonne di granito che sostengono i veroni. Il resiante della facciala è fornito da tre ordini di pliastri sovrapposti: il primo rango è d'ordine dorico, il secondo ionico, ed il terzo corinto: questi tre ordini sono coronati da una baiaustra ornata da piramidi e da vasi; un campanile per l'orologio occupa ti centro. Lo scalone è in dimensioni assai vaste, comodo ed ornato da due siatue rappresenianti il Tago e l'Ebro. Gli appartamenti sono in generale decorati con gusto e magnificenza, ed abbelliti da preziose pitture eseguite da Raffaello, Camuccini, ec. Ma la parte più belia di questo paiazzo è la saia dei vicerè, dove si vede la serie di tulti i principi che hanno governato ii regno di Napoli.

Sortendo del palazzo sl rimarca una grande siaiua di marmo, detta li gigante, che tu trovata a Pozzuoio, ai tempi dei duca di Medina, Rappresen-

ta Giove in forma di terma. La facciala principale del palazzo del re corrisponde ad una vasta piazza ben costruita, ornata dalla chiesa di S. Francesco di Paoia, Si vedono inoitre su quella piazza varj altri eleganji pajazzi. Quejio che sorge a sinistra è destinato ai principt della famigiia reale; quello che si noia a destra occupa lo spazio ov'era l'antica 1 chiesa dello Spirito Santo. Da ciascun lato della piazza si rimarcano due belle statue di bronzo.

PALAZZO DI CAPO DI MONTE, QUEST'edificio fu costruito a tutta spesa dei re Cario V; è poslo sopra una coilina deliziosa dei contorni di Napoli. Taie palazzo rimase per moito tempo abbandonato dalla corte, perche si dubitava della sua solidità. Ouesto timore derivava daji' essere egii posto sopra un terreno al disotto del quale regnano delle grotte profonde. Ma oggi si è rimediato a tale inconveniente, ed è frequentato dalla corte. Gli appartamenti sono mobigliati e decorati con molto lusso, ed i giardini che lo circondano sono ben disegnati e moito aggradevoli.

PALAZZO DELL'ARCIVESCOVATO, Secondo l'uso cristiano questo palazzo s'innaiza a poca dislanza dalla Cattedraie. Vi si ammirano buon numero di pitture a fresco eseguite da Lanfranco. Taie palazzo non è soltanto deslinato alia residenza dell'arcivescovo. ma contiene anche il seminario ed aitri stabilimenti religiosi.

ALBERGO REALE DEI POVERI, O CASA DI Rirugio, Napoli non possiede alcun altro edificio che si possa paragonare a questo per la grandezza. Fu incominciato nel 1767 sui disegni dell'architetto Fuga; ma non è per anco terminato. Contiene quattro corti ed una chiesa nei centro. Vi si ammettono gii orfani dei due sessi, i quali non sojo v'imparano dei mestiert, ma sono ben anche iniziati nelle arti e nelle scienze, secondo ie disposizioni più o meno pronunciate che manifestano. Non jungi da questo gigantesco ospizio si vedono ancora degli avanzi di antichi acquedotti.

PALAZZO DEL DUCA DI GRAVINA, della famigiia Orsini. Questo palazzo, eretto sulla piazza del monle Oliveto, si distingue per il nobile stile della sua architettura. Gabriele d'Agnolo ne è l'architetto, ma non è ancor termi-

PALAZZO MADDALONI. Tale edificio si

chitettura. Una parle di questo palazzo guarda suila via di Toledo.

PALAZZO BERIO. Oltre al merito della sua architettura, questo palazzo si distingue per un bel gruppo in marmo. di Canova, rappresentante Venere e Adone, e per una galleria di quadri,

PALAZZO MONTELEONE, Gii amatori di beile arti troveranno in quesio palaz-

zo una raccolta di preziosi dipinti, Palazzo Sangro, Questo palazzo è di proprielà del conle S. Severo; conliene una ricca collezione di oggetti antichi e curtosi.

Palazzo Saluzzo. Parimente al paiazzo Sangro, questo s'innaiza suila piazza di S. Domenico maggiore. Appartiene ai duca di Corigliano.

li casino del commendatore Macedonio merita i' atlenzione per li bei dipinti a fresco che vi esegui Nicolini. Taje edificio è situato a poca dlslanza da Capo di Monte.

PALAZZO CELLAMARE. Questo paiazzo è degno principalmente di osservazione per Il suoi deliziosi giardini. Confina coi giardini della villa reale. IL PALAZZO DELLE FINANZE, quelli del-

le famiglie Pignatelli, Doria, Spinglli, STILIANO, CAVALCANTE, DENTICI, CARAFFA, Tarsia e varj altri, offrono tutti, dal più al meno, qualche cosa che ii rende degni di essere visitati dagli amatori di belle arti.

ISTITUTI SCIENTIFICI E SCUOLE PUBALI-CHE .- PALAZZO DEGLI STUDJ. Questo grande edificio venne fondato nel 1587. ed eretto sui disegni dell'architetto Giulio Cesare Fontana; fu primitivamente destinato alle scuole dell'Università; ma nei 1790 Ferdinando I ia trasferi nel convento di Gesú Vecchio. per collocarvi il Museo Regie, più conosciuto sotto ii nome di Museo Borbone. Oggi questo maestoso edificio contiene, citre ai Museo, una Biblioteca e l'Accademia delle Belle Arti.

li Museo Borbone, che si può certamente mettere ai disopra dei museo del Vaticano, contiene tutto ciò che vi è a Napoli di veramente raro, singolare e prezioso in maieria di oggetti d'arte e d'antichità. Le saie dei piano fa pure rimarcare per la sua belia ar- l terreno sono precedute da un grandioso vestibolo a colonne, il fondo della prospettiva presenta una bella scala, che ha per ornamento la statua colossale di Ferdinando I, bei favoro dell'immortale Canoca.

Entrando dalla porta principale, e voigendo a destra, si va a visitare la collezione dei mosaici, e di là si entra nelle due sale che contengono la galleria dei quadri dei principe di Salerno, nella qualc si ammirano particolarmente: le tre Elà, di Gérard. -Una Deposizione, di Volterra, - Una Venere, di Annibale Carracci. - Una Vergine, del Perugino. - Duc paesaggi, di Claudio di Lorena. - Due attri paesaggi, di Salvator Rosa. - Una Madonna, del Guido. - Una Natività, di Bernardino Luino, - Una Vergine, di Sassoferrato. - Una Sacra Famiglia. det medesimo. - Un Cristo morto, del Guercino.

I quadri dei pittori moderni stanno disposti nella seconda sala.

MONUMENTI EGIZJ. Furono riuniti in questa sala vari oggetti provenienti dail'Egitto, fra i quali notansi principalmente quattro mummie in istato di conservazione perfetta.

STATUE IN BRONZO. Fra le più rimarchevoji di questa collezione bisogna distinguere: il Fauno ubriaco. - li Mercurio. - Un bei cavallo. - Un Nerone Druso, il di cui panneggiamento è principalmente ammirabile. - Un Fauno, - Due Discoboli. - Ercole fanciullo che strozza un sernente. - La statua in grandezza naturale di Seneca. - Una bella testa di cavallo.

· Il viaggiatore osserverà che ciascuno di tali oggetti è segnato di una delle tre lettere iniziali P. E. S. le quali indicano il juogo dove furono scavate cioè Pompei, Ercolano e Stabia.

SCULTURE IN MARMO. Le statue in marmo, gli ornamenti, i bassi rilievi ed i sarcofagi sono riuniti sotto a tre portici ed entro otto gallerie. Accenneremo le più importanti.

Setto al primo portico va esaminato il numero 26 rappresentante due uomini che portano un cignale. - 28. L'Amazzone a cavalio ferita mortaimente. - 32. L'Atieta. - 34 e 37. I Gladiatori. - 44 e 86. Due statue colossali

dei Baibi padre e figlio. - 49. Statua di Cirta, madre di Balbo.

Sotto al secondo portico: N. 62, Apollo e Cigno. - 96. Bacco e Cupido. -98. Venere e Cupido. - 100. Giunone. -103. Un Fauno con Bacco fanciulio, -Antingo

Sotlo at terzo portico, il quale è destinato agli imperatori Romani, si vede ai N. 128. La bella statua di Antonino ii Pio. - 434. Il busto colossale di Tito. - 145. Marco Aurelio Carino. -170. Caracalla. - 172. Adriano. - 169. Una statua colossale seduta. Si osserva anche sotto a questo portico una bella vasca di porfido che vi fu trasportata da Roma.

Ritornando pei medesimo cammino che abbiam percorso, in fondo dei corritojo a destra troviamo l'Ingresso della

GALLERIA DELLA FLORA, così chiamata per la preziosa statua di tale divinità che ne orna il centro. Di la si passa nella

GALLERIA D' APOLLO. La statua di questo Dio è scolpita in porfido; le estremità sono di marmo di Carrara. Due statue di Cerere e le statue d'Iside hanno anch'esse le estremità di marmo bianco. Si vede pur anco in questa collezione un Apolio scolpito in basaito, ed una Diana di Efeso in alabastro, le cui estremità sono di bronzo.

GALLERIA DELLE MUSE. Questa terza galleria ci presenta nei suo centro un vaso sovra li quale è scolpita in rilievo la nascita di Bacco. Un altro basso rilievo, situato presso della finestra a sinistra e che rappresenta Apolio in mezzo alle Grazie, non è men degno di osservazione.

La quarta gaileria è consacrata alle Venerl.

Le migliori statue della quinta gaiierla sono quelle di Giove, di Omero e di Socrate. Tutie e tre sono dovute allo scalpello greco.

La sesta galleria vien detta GALLERIA DELL'ATLANTE perchè ha

nel suo centro una figura inginocchiata ed avente un giobo sui dorso. Questa figura è circondata da aitre statue rappresentanti Demostene, Anacreonte, Euripide, Omero, Erodoto, e varie alire; ma queila che vince 
ogni aitra in beliezza è la slaiua di 
Arislide. Il ceiebre Canova avendo 
studiato i punti della sala più favorevoli per apprezzare il merito raro di 
della slatua li segnò sui pavimenlo. 
Si ignora l'autore di tale capo d'opera.

Si entra finaimente neti'ultima galleria, ed ila si passa nel gabineli oriserbato, nel quale sono raccolle un buon numero di Veneti, fra cul distinguesi principalmente la Venere Calipia. Quantunque della statua abbia subite delle riparazioni frequenti, è però ancora una delle migliori del museo.

COLLEZONE DI EPICAAPI. FUTODO r'Unile in questo iuogo una grande quantilià d'iscrizioni, fra le quali se ne coniano che sono di altissima importanza. Egli è pure in questa sala che si vede il famoso Toro Farnese, trovalo neile terme di Caracalia a Roma, ed ii bell'Ercole Farnese, che fu pure trovalo nelle medesime terme.

ANYCHE THARE COTTE, 1D OPRAE DIL MEDDO NO. Nicila prima camera, oltre ad una quantilà di oggetti di valore, si vede un bei vaso di rosso antico, ed un busto rimarchevole di Paolo III Farnese, opera di Michel-Yngelo. La seconda camera contiene qualtro armadj incui vi sono molie pietre preziose ed airi oggetti parlicolari, un bei iavoro in avorio, e due aitri in oro ed argenlo, che vennero eseguili da Benoemulo Cellini.

Neile altre camere si riunirono una quantità di utensili di terra Irovaii negli scavi di Pompet. La quarta e ia quinta contengono più di 30,000 lampade provenienti dalio stesso iuogo.

Verra axticm. Si riuni in questa camera una quantità di vetri, bottiglie e vasi, alcuni de' quait sono colorili, e che furono trovati negli scavi di Pompei e di Ercolano.

UTENSILI DI BRONZO. Si porta a 16,000 all'incirca il numero degli oggelti contenuli in questa camera. Vedonvisi ogni sorta di utensili da cucina, bi-

lance, istrumenti musicali, chiavi, ec. Vasi Italo-Gasci. I vasi tialo-greci più conosciuti sotto li nome di vasi elruschi, sono conservati in dieci camere, ed il loro numero è assai considerevole.

Oggetti Preziosi. Questa camera è contornaia di armadi, entro i quail si conservano degli oggetti in oro ed in argento solto ogni genere di forma. Vi è una grande quantità di cammel, fra cui il famoso conosciulo sotto Il nome di Tazza Farnesiana, che non ha ii suo eguale ln Europa, e che fu trovato nei mausoleo di Adriano a Roma. Havvi ancora un gran pezzo di teia d'amianto che costò quasi 3,000 ducati, deile frutia, dei colori, dei pane e diversi attri oggetti molio ben conservali. Quesia coliezione si aumenta giornalmente mercè gli scavi che si praticano ad Ercojano ed n

Păpiai, La collezione dei papiri è del più grande interess. Nei 4733 se ne Irovarono all'incirca 4730 neile runde di Ercolano, e parecchi ne vennero distruti perché si credeltero carboni. Il padre Anlonio Piaggio trovò il modo di dispiegarii, stendendoli leniamenie sopra una pelie finissima inumidità di acqua di colia.

Ocetti assavati. Tengonsi rinchiusi in questa sala gli oggelli osceni; come dipinii sopra vernice, sopra vasi etuzuchi, lavori in bronzo, ec. Vedesi ii sarcofago Farnesiano, sopra Il quale è rapresentala una iniziazione ai culio di Bacco. - Un gruppo rappresentane un Saliro che insegna a suonare ii fiaulo ad un ragazzo. - Un altro gruppo rappresentante un Saliro ed una capra. - Tre altri Saliro, ec.

QUABIL DELLA SCIOLA NAFOLITARA. TA IGNORA PARTICIPARA TA IGNORA POPULA PARTICIPARA PARTICI

GALLERIA DE' QUADRI. Le quattro prime saie contengono i quadri della scuola Boiognese, e di cui i più rimarchevoli sono i seguenti: N. 278. S. Pielro, dei Guercino. - 277. S. Gerolamo, del medesimo, il quale è anche autore della testa che figura neila galleria solto ai n. 9.

Nella sala della scuola Lombarda N. SS. S. Giovanni Battlsta, di Bernardino Luini. Questo dipinto è una betta copia di un originale di Leonardo da Vinci. Viene in seguito la sala della scuola Veneziana, dopo la quale si entra nella

GALLERIA DE' CAPI D' OPERA. A destra entrando si vedono prima di tutto tre ritratti, di Raffaello. Benchè si attribuisca a Raffaeilo li ritratto di Leone X, egli è però cerlo che non è che una copia, la quale venne ammirabilmente eseguila da Andrea del Sarto. Fra 1 quadri principali bisogna essenziaimente ammirare una Vergine, dei Guercino. - Una Pietà, di Annibale Carracci. - S. Gerolamo, dello Spaanoletto. - Una Vergine, del Tiziano. -Un paesaggio, di Claudio di Lorena. Il matrimonio di S. Caterina, del Correggio. - Un ritratio di Paolo III, dei Tiziano. - L'Angelo Custode, del Domenichino. - L'Agar, dei Correggio. -La Vergine, di Raffaello. - Una Vergine, di Giulio Romano.

Dal lalo destro si entra in una sala destinala al quadri della scuola romana, nella quale si rimarca una Vergine, di Raffacilo. Dopo questa viene un'alira sala ch'è di nuovo riserbata alla scuola veneziana.

La Biblioteca del palazzo degli Sludi è composta di 1880,000 volumi circa, e di un certo numero di manoscritti, fra i quali figurano le opere di S. Tomaso d'Aquino, l'Aminta dei Tasso, la vila degli Apostoli, scrilla nel X secolo, ec.

Ordinarlamente II Museo Borbone e à aperto ai pubble o tulti l'iglorni, eccettuate le domeniche ed I giorni di lesta, dalie ore oilo del mattino sino alie due dopo mezzogiorno. Sarà bene di avvertire li viaggialore che l'u-usanza vuole che si dia una mancia al custode di ciascuna colleziono. Questa mancia è proporzionata ai numero dei visitalori.

BIBLIOTECHE. Ollre alla biblioteca

di cui abbiamo già parlato vi è quelia di S. Angelo a Nilo, che è in poca distanza dal paiazzo Sangro; contiene 4,000 volumi circa.

La Biblioteca annessa alla chiesa de' Padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri è ricca di opere rare, ed è siaia recentemente aumentata dalla collezione dell'avvocato Valletta, il quale possedeva circa 18.000 volumi.

La Biblioleca del soppresso convenuto di Monte Oliveto racchiude, oltre al libri stampati, una bella collezione di monele e di medaglie nanoletane scelle.

La Biblioteca Brancaccia raccomandasi per la scelta delle opere stampate, e dei manoscritti che contiene.

Il Museo Carappa merila pur l'attenzione degi'intelligenti.

L'UNIVERSITA'. Questo stabilimento apparteneva altre volte al Gesuiti; venne fondato nei 1224, ed è situato vicino alla chiesa dei Salvatore. Essa è assai freduentata.

CONSERVATORIO DI MUSICA, NADOLI DOSsedeva altre volte quattro conservatori di musica: ma vennero aboliti, e le loro rendite corrispettive furono concentrale nei soio che esiste attunimente. Olire alie piazze gratuite dello stabilimento, vi si ricevono de' pensionari paganti nove ducati al mese. Non si ammettono fra gli allievi delle piazze graluite fanciulii che non abbiano ancora 40 anni, nè che oltrepassino i 14; all' età di 22 anni devono sortire dello slabilimento. Nulla di plù solenne dei sublime Miserere del compositore Zingareili cantalo nei glorni di mercoledi, glovedi e venerdi della Settimana Sanla, nella chiesa dei conservatorio da ottanta voci senz'accompagnamento d'istrumento aicuno. La famiglia reale assiste sempre a questa cerimonia, che costantemente chiama una folia di gente.

Il numero degli allievi dei conservalorio è fissato a 400. Vengono l-struiti da esperti professori nella composizione, nella musica vocale edistrumentale secondo le disposizioni relative. Il conservalorio per li maschi è altuato vicino alla chiesa di S. Se-

bastiano; quello per le femmine è in vicinanza della chiesa della Trinità Maggiore. Il numero delle allleve in quest'ultimo stabilimento non ascende che a 24.

Questa famosa scuola ha prodolli de'grandi compositori; accenneremo tra gli altri Pergolesi, Piccini, Sacchini, Paeslello, Cimarosa, Tritlo, Zingarelli, Mercadante e Bellini, così presto rapilo all'arte musicale; non che Farinelli, Caffarelli, Lablache e una quantlià di cantanti rinomati.

Napoll possiede anche un'Accademia delle Scienze e delle Arti, divisa in varie sezioni, e composta di 60 membri. - Un' Accademia della Pontoniana. - Una scuola Politecnica. -Un Collegio reale per ll giovani di famiglie nobili. - Una Società reale di Agricoltura, di Arti e di Manifatture. - Un'Accademia reale di Marina. - Un Liceo reale. - Una Scuola di Medicina e di Chirurgia. - La Casa reale, detla del Miracoll, destinata all'educazione delle giovani di famiglie nobili. - Un altro Istituto reale , detto di S. Marcellino, per l'educazione delle fanciulle. - Un Istitulo de' Sordi-Mutl. - Una Scuola Veterinaria. - Un Museo reale d'Ortologia e di Zoologia. - Un Gabinetto di Mineralogia e di Fisica. - Un Laboratorio di Chimica. - Un Glardino botanico. - Un Osservatorio astronomico, ec.

Parimente a Roma, Napoli posside un Collegio, il di cui scopo è lo stesso di quello della Propaganda Fide che abbiamo descritto, pariando della capitale del mondo cristiano. Questo collegio è situato sulta collina di Cope di Biotte. Via i iniziano agli il collegio il collegio e situato sulta collegio e periodi di controlo di controlo di controlo di collegio e vi propagano il umi del Cristiane-simo, sulta collegio e vi propagano il umi del Cristiane-simo.

CHINTRO N'ONO VICION AI PORGIO reale. Questo cimilero merita d'esser visitato per la magnifica sua posizione, per la sua belia distribuzione e pe bel monumenti che possiede quantunque da poco tempo eretto. Sopra una attura vedesi un bei edificio di silie gottico che è la dimora dei reali giosi addetti al servizio delle cappelle.

TEATRI, - TEATRO S. CARLO, Ouesto teatro passa per il più vasto di tutti l teatri d'Europa; però abbiamo dato alla pag. 82 il quadro comparativo delle misure del teatro alla Scala di Milano e di questo, e risulta da tale esame un vantaggio sensibile a favore del teatro delia Scala. Il teatro S. Carlo fu costruito nel 1737 e consumato da un incendio nel 1815, ma venne immediatamente rifabbricato con maggiore magnificenza e con somma prontezza dall'architetto Nicolini. Fu riaperto al 12 gennajo 1817. Un bel colonnalo orna la facciata, le scale ne sono larghe e comode. Contlene sel ordini di palchi, ciascuno de' quali può contenere dodici spettatori. Il primo ordine è composto di 24 palchi, e gli altri cinque di 26 per ciascuno. La loggia del re, situata secondo l'uso d'Italia, al disopra della poria d'ingresso, è decorata colla più grande magnificenza. L'interno di questo teatro venne ristaurato nel 1841 con molto lusso, nella qual'epoca venne illuminato a gas. In questo teatro si rappresentano le opere ed i balli coi maggior sfarzo.

Teatro S. Ferdinando. Questo teatro è situato sul Ponte Nuovo: è il più grande che esista in Napoli, dopo quello di S. Carlo.

TEATRO DEL FONDO. Sorge in vicinanza della posta delle leitere, sulla piazza del Castel Nuovo di cui forma il principale ornamento. Vi sì rappresentano opere e balli.

TEATRO Nuovo. Questo teatro ereito presso alla via di Toledo, era particolarmente destinato alle rappresentazioni di commedie; ma ora vi si rappresentano delle opere, le quali vengono sovvente eseguile da ariisti distinti.

TEATRO DE FIRENTINI. Gli si è dato

questo nome perché è situato vicino alla chiesa di S. Giovanni de Firentini. L'architettura di questo teatro è bastantementerimarchevole. Vi si rappresentano drammi, commedie e tragedie.

TEATRO S. CARLINO. Questo teatro è situato al Largo del Castello. Vi si recilano commedie placevoli scritte quasi sempre in dialetto napoletano. Quantunque gli stranieri irovino qualche difficoltà a comprendere tale dialetto, io frequentano volontieri perchè vi trovano riprodotti gli usi ed i costumi del basso popolo con una perfetta verità.

TEATRO DELLA FENICE Anche questo è situato al Largo dei Casiello. Vi si rappresentano opere in diaietto na-

poietano.

TEATRO DELLA PARTENOPE. Quest' è fabbricato sul Largo della Pigna, e rassomiglia molto a quello della Fenice. Vi si rappresentano delle opere.

Teatro Sessto. Questo teatro ha qualche analogia con queito di S. Cariino; ma è di più limitate dimensioni. Vi si rappresentano deile buffonerie in diajettonapoletano.

COMMERCIO. Le manifatture di stoffe di seta formano ia parte più importante del commercio di Napoli. Tra dette stoffe si distinguono principalmente quella tanto conosciuta sotto il nome di Gros de Napies, ed i taifejas moires che hanno un grande smercio In Levante. I guanti sono anch'essi ricercati. Le fabbriche di armi da funco, di porcellane, di specchi e di tabacco, quantunque siano di sufficen te importanza non occupano che ii secondo rango. Vi si fabbricano anehe delle caize, dei pizzi, dei linone. delle tele di cotone, delle tele damascate, de' nastri, de' fiori artificiali. deile essenze, dei veliuti, dei fazzoletti, deile mussoiine, delle coperte di cotone e di lana, saponi, candele, paste d'ogni qualità e specialmente maccheroni, de'quail il popolo di Napoii fa un immenso consumo.

Le fabbriche di strumenti musicali sono anch'esse molto attive a Napoli, e più ancora quelle di corde da vio-lino, conosciule in tutta Europa coi nome di Corde di Napoli. La seutiura di iusso, i'chenesteria e la fatura di mobili in mogano, acquistano ogni gorno una nuova importanza, e si gorno una nuova importanza, e si gorno una nuova importanza, e si gorno una cuol si portanza, e si que di Napoli si portanza, e si que di Napoli si portanza, e si que di Napoli si portanza de si con si portanza di Vialia, sembra non essere che di 'Italia, sembra non essere che di 'Italia, sembra non essere che di 'Italia, sembra non essere che di

una importanza secondaria. Se ne esciudiamo i guanti, ie slolfe di seta, le corde da violino ed alcuni altri piccoli articoli, ie sue esportazioni consistono quasi esciusivamente in prodotti territorial, come: vini,
from consistono quasi esciusivamente in prodotti territorial, come: vini,
from consistono quasi esciusivamenti ricolo del controli del Vestuvio, a cui vicino si raccoglie il Laerima Crisil.

Costumi, li caraltere fondamentale del basso popolo Napojetano è i'indolenza: egli ama a divertirsi ed a ridere sempreche il riso e il divertimento non gil costino fatica. Passa volontieri tuito il giorno nelle vie e suile piazze pubbliche, ed anche ai teatro, se i suoi mezzi glielo consentono. La naturale sobrielà dei popoio, ed ii buon mercato de'viveri di prima necessità, gli permettono di errare qua e la per le strade senza pensiero aicuno, senza scopo e senza neppure bramarne uno. Pochi ducati bastano a procurare ad una famiglia di Lazzaroni ailoggio in una cantina, e la minima moneja a provvederia di nutrimenio.

I passeggieri e speciaimenie gli siranieri devono avere gran cura di evilare io scontro delle carrozze che vi sono in gran numero, principalmente quelle chiamate calessi, sorta di cabriolets a due ruote, che attraversano le strade in tutte ie ore con una rapidità grandissima. Questo gran movimento di Napoli è argomento di stupore per il viaggiatore, in ispecie quando viene da Roma; ma ciò che lo sorprende ancora di più è quella differenza così marcata ne costumi, negil usi, nei modi e nelle abitudini di queste due capitali. Lasciando Roma si portano seco molte severe rimembranze: jasciando Napoli si porta neil'animo gioja e felicità.

Napoll ebbe la sua bell'epoca neiarli e neile scienze. Cicerone e Seneca la chiamavao Madre degli Studj. Virgilio, Seneca, Orazio, Tito Livio, Ciaudiano, Boccaccio, il Tasso ed allri uomini parimente lilustri vi soggiornarono più o meno lungamente; Napoli va superba, e con ragione, di



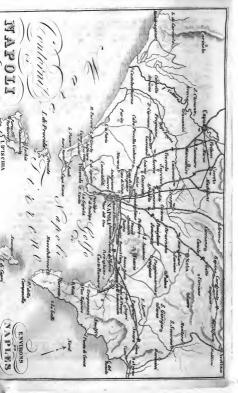

NAPOLI.

Paolo IV Caraffa, Innocenzo XII Piegnatelli, a Sannazzaro, a Salvator celebrità contemporanee e viventi.

aver dato la luce a Vellejo Partecolo, | Rosa, a Luca Giordano, a Solimene, ai papi Bonifazio IX delia famiglia | al cav. Bernini, a Fuga, a Vanvi-

### CONTORNI DI MAPOLI.

Da qualche tempo si è eretta una strada ferrata che da Napoli mette capo a Nocera passando per Portici, Castellamare ec.

NB. In qualunque luogo de' contorni di Napoli che il viaggiatore brami recarsi, dobbiamo prevenirlo ch'egli è necessario combinare prima il prezzo coi ciceroni, vetturini, barcajuoli, ec., unico mezzo di evitare delle discussioni faticose e stucchevoli. Sappia altresi che bisogna sempre offrir molto meno di quanto addimandano, e che in alcune circostanze tale esagerazione di prezzo giunge perfino al doppio di quanto si deve dare.

Quando si abbia intenzione di far colezione o di pranzar fuori di Napoli , è bene di conoscerne anticipalamente il costo, poiche molti albergatori non si fanno scrupolo di far pagare agli stranieri prezzi esorbitanti.

Aggiungeremo qui una tariffa dei prezzi delle carrozzee delle barche, che potrà servire di norma ai viaggialori che avranno bisogno del-

le une o delle altre, avvertendoli che alcune volte tali prezzi sono suscettibili di aumento o di ribasso a norma delle circostanze.

#### TARIFFA

dei prezzi delle carrozze e delle barche nei contorni di Napoli.

|                                                                                   | Duc | Jucati. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| Canestra a quatiro cavalii<br>per un giorno intero<br>Canestra di due cavalii per | 4   | -       |  |
| Portici, Pozzuoli e campa-                                                        | _   |         |  |
| gne vicine, ai giorno                                                             | 2   | 40      |  |
| Corricolo, al giorno                                                              | 1   | 60      |  |
| Barca a quattro remi per at-<br>traversare il golfo e visi-                       |     |         |  |
| tare le antichità, ai giorno.<br>Una barca a due remi per                         | 2   | -       |  |
| andare a Portici<br>Un posto nelle barche ordi-<br>narie che vanno a Castei-      | •   | 60      |  |
| lamare, Sorrento, Capri,                                                          |     |         |  |

Ischia e Torre dei Greco.





# PRIMA ESCURSIONE

DA NAPOLI A PORTICI, RESINA, ERCOLANO, TORRE DEL GRECO, TORRE DELL'ANNUNZIATA, ED A POMPEI.

Soriendo da Napoli si passa il Sebelo sopra il ponte della Maddlena, che è ornato delle statue di S. Gennaro e di S. Giovanni Nepomuceno, ai quali si attribuisce il potere di preservarie a città dai danni del Vesuvio. Si continua lungo ia riva delicio di continua lungo ia riva delidificate di per una sirada semdificate di per una sirada semderi di partico di di partico della di di giardini, di modo che si crede essere ancora in Napoli.

Dopo l' estensione di qualtro miglia questa strada entra in

POTTICI che è una piccola città di circa 3000 anime di popolazione, dove i ricchi Napoletani possedono delle belle case di campagna, e dov'è li palazzo reale. Quest'edifici, ai quale sono annessi vasil giardini, fu costruito nei 1738 dall'architetto Canecari, al pieti del Vesuvio. La facciala principale, ch'è rivolta verso il mare, è ornata di una lerrazza dalla quale si gode della più bella visia sui golfo. La corte è di forma ottagona, del el alraversata dalla strada che

conduce a Saierno. Gli apparlamenti di questo palazzo sono adorni di bellissimi musalci e di una belia cappella.

RESINA s' Innalza vicino a Portici. È un grosso villaggio di 900 abitanti, che conliene la Favorita, magnifica casa di campagna del principe di Salerno.

Ordinariamente si comincia a Resina l'ascensione al Vesuvio, di cui parieremo ; iu lardi. Egil è pure a Resina che si discende nelle rovine di

ERCOLANO. Nulla si sa di posilivo sull'origine e sulla fondazione di quesl'infelice ciltà. Non si può che congelturare con Dionigi di Alicarnasso, che risale a circa 60 anni prima della guerra di Troja, vale a dire 1342 anni prima dell' era cristiana. Ercolano, bagnala dal fiume Sarno, fu successivamente abilata dagli Osanniti. Dionigi di Alicarnasso dice pure che Ercole essendo venulo in Ialia, dopo aver liberata la Spagna dal briganti che la infestavano, ed aver complute diverse grandi imprese nelle Gallie, edificò una ciltà fra Napoli e Pompei per assicurare un porlo alle sue navi, e che gl'impose il suo proprio nome. Qualunque sla l'esaltezza di quest' assersione, egli è certo che i Romani se ne impadronirono nell'anno 293 prima di G. C. Un sccolo dopo Ercolano avendo preso partito ln una guerra contro i Romani, venne rioresa dal console Tullio Vidio, e da quell'epoca divenne una colonia romana, che acquistò in poco tempo Importanza e ricchezza. Allorchè le deliziose rive del golfo di Napoll vennero scelle dai ricchi Romani per costruiryl le loro case di campagna, Ercolano ebbe pure numerosl partitanti. Ma l'orribile eruzione dei Vesuvio avvenula, nei corso dell'anno primo dell'impero di Tito, anno 79 dell'era crisliana, e che copri di sua lava distruttiva Ercolano e varle altre città della Campania, è un disastro di verità conoscluta. Plinlo il glovane, il quale fu testimonio oculare di quest'immensa catastrofe, ce ne ha jasciata una descrizione, in cui narra la fine deplorabile di suo zlo, il naturalista, che trovavasi sul luogo in qualità di comandanie della fiolta romana. Ercolano fu seppellita sotto le ceneri e sotto le lave del Vesuvio, dalla parte che trovasi fra la chiesa reale di Porlici ed il villaggio di Resina, il porto di questa città era in pochissima distanza dai Vesuvio. La materia sotto la quale Ercolano rimase sepolta era una cenere fina, brillante e grigia che cadeva la ploggia minula, e lasciava per conseguenza agli abitauli il tempo di trovare un asilo. Ciò che lo prova si è che negli scavi effettuali non si trovarono che pochlssimi cadaveri e pochi oggelli preziosi. Fra quest'ultimi non si rinvenne assolutamente altro che effetti il cui trasporto era troppo difficile. E fuor di dubbio che questa cenere era ardenle, poiche vi sl vedono ancora delle porte e dei mobili in legno tolalmente carbonizzali; inollre nelle case in cui la lava non aveva penelralo i soffitti erano nello slato

gran cajore che tramandava. Ennero non tulti gli oggetti furono consumati, poiche si rinvennero dei libri, del pane, del grano ed altre cose in quantità. La cenere e la lava colmarono ermeticamente le camere: alcuni muri furono piegali, ed alcuni altri rovesciati. Lo slucco formato dai miscuglio di questa cenere cotte acque. o fors' anche per solo effetto del raffreddamento, prese una consistenza lanto compatta che tutti gli oggetti che ne furono avvolti rimascro perfettamente preservati da qualunque umidità, da ogni contatto coll'aria atmosferica ed in conseguenza da ogni putrefazione. Per tal ragione l dipinil conservarono colori lanto freschl, vlvaci e brillanti che si direbbero l'opera d'ierl. Sulla lava della prima cruzione si rimarca una specie di polvere bianca, disposta a strall, ma ad intervalli, ciò che farebbe presumere che le plogge di cenere furono successive, ma interrotte,

Il modo in cui questa città sotterranea venne scoperta è troppo singolare per non essere qui riferito.

Emmanuele di Lorena, principe d'Elbeuf, essendo siato mandalo a Napoli nel 1706 ln qualità di comandante dell' armata imperiale di Filippo V, re di Spagna, sposò selte anni dopo la figlia del conte di Salsa. Bramoso di avere una casa di campagna nel contorni deliziosi di Nanoli, ne fece costruire una a Portici. L'artista, al quale detto principe aveva affidato la composizione degli stucchi che dovevano adornare questa villa, sl lrovo sprovvisto di quella polvere fina di marmo di cul abblsognava per complere i suoi lavori. Un contadino di Portici ne Irovo per azzardo più dell'occorrente scavando il pozzo della sua casa. Il principe comperò da questo contadino Il diritto di fare delle nuove ricerche nel medesimo luogo, e questa circos lanza, puramente accidentale, fu il pretudio della scoperta di Ercolano. Dono alcuni giorni di lavoro, si trovo la statua di Ercole, poi quella di Cleopatra. Tali prime scoperte misero in avvertenza il prinmedesimo, certamente per effetto del | cipe di Elbeuf, e lo eccitarono a con-

tinuare gli scavi con ardore più gran- l de. Ben presto ne fu largamente ricompensato dalla scoperta di altre statue, d'iscrizioni su marmi preziosi, di un tempio di forma rotonda e con colonne di alabastro, ec. It prodotto di tali ricerche prese un tale accrescimento che desto l'attenzione dei governo. I tavori det principe di Elbeuf furono pertanto sospesi fino ai momento in cui Don Carlos, diventato re di Napoli, fece costruire un castello reale a Portici, e ciò nel 1736. In tale epoca il principe di Elbeuf cedette al re la sua casa ed i terreni adjacenti da cui aveva dissotterrate tante ricchezze. Ii re fece immediatamente praticare nuovi scavi fino alla profondità di 80 piedi, e non si tardò a scoprire una intiera città sotterranea: vi si trovò perfino il letto del fiume che l'altraversava ed una parte delte sue acque. Il celebre antiquario Venuti, che diresse i lavori di espiorazione, scoperse il tempio di Giove. una statua d'oro, it teairo, detle iscrizioni, delle stalue e dei dipinti in molta quantità. All'epoca in cui Don Carlos parli per la Spagna, nel 1765, te aperture praticate per gli scavi erano già in numero di 80, ed aveano ampiamente corrisposto at fine che se ne era aspettato, attesochè s'erano proseguiti attivamente i lavori.

Le strade di Ercolano sono dritte e provvedute di marciapicidi al que lali; sono seiciate di lava del Vestivo. Nolte case offrono de pavimenti composti di marni a vari colori: altre sono ornate di mosale formati con pietre naturali bensi, ma i colori dei quali sono combinati con molta abilitato della contra della composita di monto delle camere regna che all'informo delle camere regna con all'informo delle camere regna con all'informo delle camere regna con all'informo della camere regna con all'informo della camere regna con la contra di sall'informo della camere regna con la contra della camere regna con la contra della camere regna con la contra della camere della camere della camere della camera della camer

Fra gli oggetti che vennero successivamente scoperti, bisogna distinguere particolarmente: 1º Un patazzo pubblico, circondato da un portico, lastricato di marmo ed ornato di pitture. 2º Un teatro di forma reitangoia, con una bella facciata adorna di colonne di marmo. 3.º Una tomba con piedestalli.

Quantunque tale materia sia delia più alta importanza non vogilamo estenderci maggiormente sopra ciò; polche furono già pubblicati molti buoni libri sulle antichità di Ercolano, e se ne pubblicano ancora giornaimente a mano a mano che si operano nuove sconerie.

TÜRRE DEL GRECO è il villaggio più popolato che siavi su tutto il terrillorio di Napoli; conta stacoo abitanti all'incirca. La sua aria è motto salto per e di terreno di una straordinaria fecondità. Avvi colà un fiume solterraneo. Delto villaggio sofferse assai dall'eruzione del vesuvio dei 1731. Luca Gioviano esegui delle belle pitture nella chiesa parrocchiale dei villaggio modesimo.

TORRE DELL'ANNUNZIATA è un borgo di 9000 anime di popolazione, che prese nome da una cappella che vi fu costrulta nei 1319. Più tardi questo bongo divenne una tana di malfattori, per cui Alfonso I fu costretto a farvi erigere una torre e dette fortificazioni. La torre si erge nella situazione la più ammirabile sopra un'attura, ai piedi della quale estendesi una vasta campagna. L'acqua vi è in abbondanza e di una ilmpidezza estrema. Questo borgo contiene delle fabbriche di potveri, di armi da fuoco, di carte e di paste d'ogni specie, IL BOSCO DELLE TRE GRAZIE

non forma che una sola comune con Torre detl'Annunziala.

Torre dell'Annunziala.

POMPEI, era una delle città più importanti della campania; ed era situata sui goifo di Napoli, ai piedi del Vesuvio dalla parte meridionale; con un porto assai comodo sui fiume Sarno. Le antiche eruzioni dei suo fornidabile vicino avevano fornito il seleiato delte sue strade. Ora abitata dagli Etruschi, ora dal Greci, ed ora dai Sanniti, fini per divenire una coionia romana sotto la dittatura di Silla. Questa elità soffir gravi danni in conseguenza dei terremoto nell'anno 63 dell'era nostra. Appidio vi costrui il templo d'iside



The Lange



III - II Gragli

colla più grande magnificenza, e lo l arricchi di dipinti e di statue. La città si era quasi tolaimente rinnovata nel breve spazio di quindici anni, quando la famosa eruzione del 79 la seppelli intigramente sotto i flutti deila sua lava distrultiva. Si vorrebbe credere che le vittime di quei gran disastro non sieno state moite; così almeno puossi congetturare, giudicando dal piccoio numero di cadaveri che furono trovati negli scavi. Questa circostanza sembra anche provare che la lava non si precipitò molto rapidamente. V'è anche motivo di credere che jungo tempo dono la sommersione di Pompei li Vesuvio continuò ad essere minaccioso, poichè gli abitanti dei paesi vicini non ardirono di approssimarsene per moiti anni; la memoria di Pompei durava ancora nella loro mente, ma ne avevano dimenticata la vera situazione. La planura che ricopre questa sventurata città fu per dei secoli una fertile campagna ove crescevano abbondaniemente le viti e gli alberi fruttiferi; ma non vedevasi alcun edificio. Questo stato di cose si mantenne fino al tempo in cui il re di Napoli. Don Carios, dei quale abblamo gia pariato, ai proposijo di Ercolano, fece incominciare je ricerche che condussero alla scoperia della città sotterranea. Da queil'enoca fino ai giorni nostri, si fece moilo senza dubbio, ma v'è luogo a credere che non siasi aucora giunti alla metà deil' opera. Nello stato attuale il viaggialore

vi può percorrere più di venti strade larghe, selclate di lava, munile di marclapiedi ai due jali; può visitare numerose case, osservare in dettaglio tutte le parti che le compongono; passegglare sui due fori, visitare due teairi, nove tempi, un anfiteatro, un cimitero, un quartier militare; può fare il giro delle mura che non è minore di due miglia; e finalmente può prestare un uitimo omaggio sulle tombe di antichi personaggi iliustri. Gli oggetti principali aventi rapporto ai bisogni delia vita, oppure alle beiie arti, vennero di mano in mano trasportati nei reali musei di Napoli e

di Portici; ma un decreto reale di recente data decise che d'ora in poi tutti gli oggelli che verramo scoperti saranno lasciati sul iuogo medesimo dove si trovarono, affinche non si possa mai sospettare che mani profane abbiano minimamente alterata l'autenticità e l'originalità di questi prezlosi monumenti.

Nell'impossibilità maleriale in cui ci troviamo di dare una detlagliata descrizione di Pompei, crediamo suppiirvi convenevolmente unendo a quest'opera un plano della citlà, i di cui numeri corrispondono a quelli ciei testo, e fanno conoscere li nome dell'edificio o dei monumento. Avvertiamo il iettore che i nomi stampati in caratteri ilaliani indicano i nomi moderni, e gli aitri i nomi antichl, od almeno supposti iali dieiro qualche indizio o probabilità. Se il vlaggiatore vuole visllare Pompel nei più breve tempo possibile, dovrà farsi condurre al luogo marcalo sui piano colla lettera A. Di la dovrà percorrere la vla dei sepoleri, pol visiterà la città fino ai quartiere de'soidati ai n. 89, dove avra mandato ia carrozza ad aspettario.

4 Casa dicampagna di Marco Arrio Diomede, scoperla dal 1771 al 1774.

2 Sepolcri delia famigila Arria, 1774.

3 Tomba dei piccolo Grato.
4 Sepoleri rovinati.

6 Aliare sepolcraie dei duc

Libella.
7 Due sepoicri rovinati.

8 Trichinlo funebre. 9 Tomba di Nevoicia.

10 Tomba della famiglia Nista cidia. 11 Cenotafio di Caivenzio.

12 Spazio vacante per nuovo lombe.

14 Edificio nei Bivio. 15 Tomba di un fanciulio. 16 Tomba di Scauro.

musei ai r

| 17 Tomba della seconda Tyche. ] -                                                                                                          | 65 Monumento d'Eumachia, dal 1819                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| 18 Tomba di Servilia, non ter-                                                                                                             | al 1821.                                               |  |  |
| minata.                                                                                                                                    | 66 Templo di Mercurio, di                              |  |  |
| 49 Alberghi.                                                                                                                               | Romolo. 2 1817.                                        |  |  |
| minata.  49 Alberghi. 20 Ricinto per Le Pire.                                                                                              | 67 Luogo pei Decurionalo. ) 1818.                      |  |  |
| 21 Villa dl Cicerone, 1763.                                                                                                                | 68 Panteon, Tempio di Au- 1                            |  |  |
| 22 Portici e botteghe.   Dai 1842                                                                                                          | gusto. 1821.                                           |  |  |
| 23 Portici. ai                                                                                                                             | 69 Bolteghe ed osterie. 1822.                          |  |  |
| 24 Emiciclo. 4814                                                                                                                          | 70 Casa dei Re di Prussia, 1823.                       |  |  |
| 25 Tomba delie Ghirlande.                                                                                                                  | 71 Casa di Venere e di Marle .                         |  |  |
| 26 Tombe incominciate, Ceno- \                                                                                                             | 1820.                                                  |  |  |
| tafio.                                                                                                                                     | 72 Casa della Pescalrice, dal 1822                     |  |  |
|                                                                                                                                            | al 1823.                                               |  |  |
| 27 Seggio. 28 Monumento di Mammia. 29 Tomba de Commedianti Pompejani. 30 Tomba di bestiame. 51 Tomba di Poreto. 32 Secuola e suo orologio. | 73 Casa dei Cignale. / 1816.                           |  |  |
| 29 Tomba de' Commedianti                                                                                                                   | 74 Casa delle Grazie. (1817.                           |  |  |
| Pompejani.                                                                                                                                 | 78 Vicolo de' Dodici Dei, dal 1818 al                  |  |  |
| 50 Tomba di bestiame.                                                                                                                      | 1818.                                                  |  |  |
| 31 Tomba di Porcio.                                                                                                                        | 76 Casa deii'Imperatore Francesco                      |  |  |
| 32 Scuola e suo orologio.                                                                                                                  | II, 1819.                                              |  |  |
|                                                                                                                                            | 77 Foro Triangolare, 1761.                             |  |  |
| 33 Luogo per la guardia.<br>34 Porta <i>Erculanea</i> .                                                                                    |                                                        |  |  |
|                                                                                                                                            | 78 Tempio di Nettuno o di Ercole.                      |  |  |
| 35 Albergo dl Albino. Dali760                                                                                                              | Dai 1767 ai 1769.<br>79 Puteaie , 1796.                |  |  |
| 56 Termopolio.                                                                                                                             |                                                        |  |  |
| 37 Casa deile Vcstali. 1770.                                                                                                               | 80 Emicicio, 1768.                                     |  |  |
| 38 Abitazioni rovinate, dal 1775 al 1780.                                                                                                  | 81 Casa dell'imperatore Giuseppe II. Dai 1767 al 1769. |  |  |
| 39 Casa del chirurgo, 1771.                                                                                                                | 82 Serbatojo d'acqua, 1796.                            |  |  |
| 40 Ufficio della Dogana.                                                                                                                   | 83 Tribunale. Dal 1768 ai 1797.                        |  |  |
| 41 Fabbrica di sapone.                                                                                                                     | 84 Tempio d'Iside, 1765.                               |  |  |
| 42 Termopoli.                                                                                                                              | 85 Templo dl Esculapio o dl Priapo.                    |  |  |
| 45 Fontana.                                                                                                                                | 1766.                                                  |  |  |
| 44 Casa delle Danzatrici.                                                                                                                  | 86 Studio di scultura. 1 1769.                         |  |  |
| 48 Casa di Narciso.                                                                                                                        | 87 Odeo. al 96.                                        |  |  |
| 46 Casa d' Iside 1813.                                                                                                                     | 88 Teairo tragico , 1764.                              |  |  |
| 47 Forno pubblico, 1809.                                                                                                                   | 89 Mercato pubblico, o Quartiere de'                   |  |  |
| 48 Casa di Sallustio o dell'Atteone,                                                                                                       | soldati. Dal 1766 ai 1769.                             |  |  |
|                                                                                                                                            | 90 Torre.                                              |  |  |
| 49 Casa di Modesto, 1809.                                                                                                                  | 91 Porta.                                              |  |  |
| 80 Casa dei Fiori, 1811.                                                                                                                   | 92 Casa col Cave Canem , ossla del                     |  |  |
| BI Forno pubbilco.                                                                                                                         | poeta tragico, 1828.                                   |  |  |
| 82 Accademia di musica.                                                                                                                    | 93 Fulionica, 1836.                                    |  |  |
| 53 Casa di Giulio Polibio, dal 1808                                                                                                        | 94 Fontana prima, 1826.                                |  |  |
| ai 1817.                                                                                                                                   | 98 Fontana seconda, 1827.                              |  |  |
| 54 Farmacia.                                                                                                                               | 96 Casa del Naviglio, 1826.                            |  |  |
| 55 Taverna di Fortunata.                                                                                                                   | 97 Casa de' cinque scheletri.                          |  |  |
| 56 Casa di Panza, dal 1811 al 1814.                                                                                                        | 98 Casa di Bacco.                                      |  |  |
| 57 Fontana.                                                                                                                                | 99 Bottega.                                            |  |  |
| 38 Terme pubbliche, 1824.                                                                                                                  | 100 Casa di Castore e Polluce.                         |  |  |
| 59 Tempio delia Fortuna, 1823.                                                                                                             | 101 Casa di Meleagro.                                  |  |  |
| 60 Tempio di Giove, dal 1816 al 817.                                                                                                       | 102 Casa del Centauro dal 1829                         |  |  |
| 61 Prigioni, 1816.                                                                                                                         | 103 Casa d'Iside o d'Io. S al 1830.                    |  |  |
| 62 Tempio dl Venere, 1817.                                                                                                                 | 104 Casa dell'Ancora.                                  |  |  |
| 63 Casa dl Championnet, 1799.                                                                                                              | 105 Casa del Fauno o del grande mo-                    |  |  |
| 64 Tempielti. Curle, 1814.                                                                                                                 | saico.                                                 |  |  |
|                                                                                                                                            |                                                        |  |  |

108 Casa delle forme di Creta. 107 Casa dei bronzi e deali Er-108 Casa de' capitelli figurati. 109 Fontana del Gran Duca di Tos cana.

110 Casa de'capitelli colorati.

111 Casa della Caccia.

112 Strada della Fortuna, che conduce alla porta di Nola.

113 Casa del Torello di bronzo, 1857. 114 Casa del Labirinto, 1838.

118 Casa di Adone ferilo. 116 Casa delle colonne a mosaico, 1858

117 Casa d' Apollo. 118 Casa di Perseo.

119 Casa scoperta alla presenza del principe Enrico d' Olanda 1844

123 Casa di Ganimede. ghilterra 1838. 125 Casa detta del Medico. 126 Casa d' Ero e Leandro.

120 Casa delle quadrighe.

121 Casa d'amor punito 1844. 122 Casa di Mercurio 1845.

127 Casa d' Ercole. 128 Casa del Pane 1829.

129 Casa d' Apollo e Coronide 130 Casa d' Adone e di Diana 1813.

131 Casa scoperta alla presenza del Duca d' Aumale 1843.

124 Casa della regina Adelaide d'In-

132 Casa di Nettuno 1843. 133 Alira casa 1843.

134 Forno 1848. 138 Anfileatro.

## SECONDA ESCURSIONE

DA NAPOLI AL VESUVIO.

Nella precedente escursione abbiamo già indicato quale esser dovesse la strada da Napoli a Resina; quest'uitima stazione è fornita di muli non solo, ma ben anco di quanto puo occorrere, onde premunirsene; prima d'intraprendere la saiita del monie, è d'uopo altresi che il viaggiatore si sceiga una sicura e fedele guida, che preceda costante ogni suo passo.

Sortiti appena da Resina, si riconosce la prossimità del vulcano dai colore più cupo della java suija quale camminiamo, non che dal vedersi immantinenti circondati da una natura trista, e quasi diremmo morta, che serve a rendere più disgustoso ancora l'aspeito di alcuni pochi terreni sfuggiti quà e là alia devastazione generale. Tra questi terreni ve ne hanno alcuni che, dopo lungo periodo ed assidue cure, furono restituiti ali'agricoltura, dando feracissimi prodotti, ed è questa la ragione per cui non vi ha li più piccolo pezzo di terra, atto a coltivazione, che non sia posto a profitto.

A misura che andiamo salendo, gli strati di lava si danno a vedere di una maggiore profondità, non che più o meno coioriti a seconda dei gradi d'antichità dell'eruzione alia quaie appartengono.

GINESTRE, luogo egualmenle trisio e silenzioso, quanto in altri tempi cra di aspetto ridente e delizioso. Oui, dove ora non si vede che nudità e squaliore, crescevano e sl moitiplicavano tutti gli arbusti solili ad abbellire le regioni più elevate.

Non molto distante da questo piano, s'incontra S. Salvatore, eremitagglo fabbricato su di una piccola estensione di terreno piano, e che si compone da una cappelletta e da poche stanze destinate all'abitazione deil'eremita, che ha presso di sè un grosso registro, sul quale i viaggiatorl Iscrivono il proprio nome. Ordinariamente presso questo eremita si irova del Lacrima Christi, prezioso vino che si raccoglie su questa montagna.

Continuando la salita si giunge ail'Atrio del Cavallo, nome che si da a quel luogo, che anticamente serviva di punto di visia ai visitatori del Vulcano. Qui noi siamo giunti a piedi dei Cono, chiamato il Cono di GAUTREY, poiche un Francese di guesio nome si giito volontariamente nelia voragine del Vuicano, ed ii di cui cadavere, dopo due giorni, venne rimesso dallo stesso Vesuvio. Quando il Vulcano sta in perfetia calma, nuita vi ha di più soienne, di più grandioso quanto questa solitudine, ma dei part Finalmente si arriva al Piano pelle | nuila di più tristo e lugubre; c l'assoluta mancanza d'ogni vegetazione accresce immensamente l'orrore di questl luoghl, che sembrano, diremmo quasi, aver nulla di comune colla

Oui offresi al viagglatore un lmmenso magico panorama, che non si saprebbe come descrivere, mentre ogni esagerata espressione sarebbe ancora troppo debole per esprimere le sensazioni a cui deve necessariamente trovarsi in preda.

Dopo un' Incomoda ed ultima sallta giungesi finalmente alla sommità della montagna ed all'orlo del Cratere; ma è quasi impossibile il porgere | è calcolata di circa 5689 piedi.

una descrizione esatta di guesia parte del Vesuvio, mentre le suc forme vanno di quando in quando cangiando d'aspelto ad ogni nuova eruzione. Quelle del 1834 e del 1839 produssero terribili conseguenze. Nel 1834 la lava, che copriva l'estensione di una mezza lega di larghezza, si estese per uno spazio di circa due leghe, seppellendo sotto le sue onde più di cento case, e distruggendo più di quatirocenlo pertiche di un terreno feracissimo, ottimamente coltivato.

L'altezza del Vesuvio, presa dalla base rimpetto a Resina ed a Napoll,

### TERZA ESCURSIONE

DA NAPOLI A CASTELLAMARE, VICO, SORRENTO, MASSA, ISOLA DI CAPRI , GROTTA D'AZZURRO.

L'Itinerario da Napoli alla Torre 1 dell' Annunziata è alle pag. 434. Nell'uscire da quest' ultimo villaggio si lascia a mano sinistra lo stradale che conduce a Salerno, e dopo attraversato il flume Sarno, che si va costegglando per alcun pezzo di strada, si arriva a.

CASTELLAMARE (Albergo d' Italia, Albergo di Londra) città di 13,600 abitanti, costruita sulle ruine di Slabla, che al pari di Pompei e di Ercolano fu vittima della fatale eruzione del Vesuvionell'anno di Cristo 79. Ouesta citlà possiede un arscnale, un porto antico al quale ne venne aggiunto un nuovo ed è assai rinomata per la ricchezza delle sue produzioni, per l'affluenza dei forestleri, l'amenità della sua posizione e la sajubrità della sua aria.

La nuova strada di Sorrento, la strada ferrata che conduce a Napoli, i bel passeggi lungo il mare, alia Gussana, villa appartenente al re, le escursioni al Monte Coppola, al convenlo di Pozzano, al Castello degli ARGUVINI, ove godesi di una vista sorprendente contribuiscono a far di Castellamare II luogo più frequeniato del contorni di Napoli. VICO è bel villaggio posto sopra

uno scoglio, e nella di cui Catledrale vi è il sepolero di Gaetano Filangeri. SORRENTO (Albergo del Tasso. delle Quattro Nazioni, di Parigi) citlà di 6,000 abitanti, è fabbricata sopra un colle e trovasi in molto gradevole siluazione, ove il viaggiatore vi vedrà sparse molte antichità.

Essa fu patria di Torquato Tasso, la di cui abilazione è quasi interamente distrutta. Vicino alla casa del principe Strongoll se ne possono vedere gli avanzi. Le produzioni di Sorrento consistono in olio, aranci, limoni, burro, vitelli e malali che sono i più rinomati del contorni di Napoil.

MASSA è ridente villaggio nelle cui vicinanze esistevano i tempi di Glove e dl Glunnone. Sull'estremità del Capo di Minerva o di Campanella, vi sono le rovine di un aitro tempio dedicato a Mincrya.

CAPRI (Isola di), questa isola componesi di duc villaggi, l'uno chiamato CAPRI e l'aitro ANACAPRI, Per entrare in questo secondo villaggio è d'uopo salire una scala di 800 gradini di strettissima dimensione. Se Il viaggiatore si diletta di deliziose vedutc, ascenda il Monte Solaro, e sicuramente non avrà a lagnarsi della sofferta fatica. In guesta isola medesima sl scorgono ancora gli avanzi deile ruine del palazzo di Tiberlo, situate sonra un'altura.

LA GROTTA AZZURBA. VI ha troppa singolarità nella scoperta di questa maravigiosa grotta, perchè si possa da nol passarla sotto silenzio. Due Inglest stavano esercitandosi nel nuoto sulle sponde dell'islota di Capri, quando l'uno di essi, avendo scoperto una caverna fra ie rocce che circondano ia riva, ebbe il coraggio di penetrarvi. Ma, quale non fu mai la sua sorpresa, il suo stordimento, trovandosi ad un tratto in mezzo ad una specie di lago, della grandeza di quasta un quarto di miglio, in mezzo a cui tutto si vede di colore az-zurro. Le pietre, l'acqua, il a sabbia

sono di uno stesso colore. Una roccia ultu coperta di statatili ne forma la volta grandissima altezza. L'entrala nella gitta l'ence assai difficile, e convene impiegare a quest'effetto man barca pialta, nella quale necessita collocarsi col venire in giu, apettando il momento che il batteliere colga l'opportunità in cui, spinta dall'onda, possa la barca penetrare nell'interno. Alcuna volta i tentativi rescono inutili per penetrarci, e qualche flata sarebbe assai pericoloso di tentane l'esperimento.

#### **OUARTA ESCURSIONE**

DA NAPOLI A POSILIPO, ALLA TOMBA DI VIRGILIO, A S. MARIA DEL PARTO, AL LAGO D'AGNANO, ALLE STUPE DI S. GERMANO, ALLA GROTTA DEL CANE, ALLA SOLFATARA, POZZOGLI, LAGO DI AVERNO, GROTTA DELLA SIBILIA, BAJA, TORRE DI PATRIA, BAU-LI, LE CENTO CAMRELLE, CAPO MISENO, ED A CUMA.

Per giungere a Posilipo si passa per la Villa Reale, giardino delizioso di cui abbiamo parlalo alla pag. 448, e si continua la sirada lungo un gran viate, dancheggiato da ambe ie parli da hei casini.

POSILIPO è una celebre montagna, sparsa tutta di amenissime case di campagna, di deliziosi giardini, offrendo un aspetto magico ed incantevole. La grotta scavata a pledi del monte è una strada sotterranea di 960 passi di lunghezza e di 20 piedi di larghezza, contandone 50 di altezza. Oltre un'apertura pralicata !.. ambe due le estremità, questa grotta è rischiarala da molti fanaii ardenti giorno e notte. SI crede che quest' opera gigantesca fosse intrapresa ad oggetio di abbreviare la strada fra Napoli e Pozzuoli, evitando la salila della montagna; ma s'ignora l'autore dl un'impresa così grandiosa, massime se abblasi riguardo al tempi in cui venne eseguila.

Al disopra della grotta, verso Napoli, si vede la tomba di Virgilio.

Suila sommità della montagna s'innalza la chiesa dei Servi, conosciuta

sotio il nome delia Madonna dei Parto, costruila dal Sannazzaro, a cui quel reverendi padri eressero un bellissimo mausoleo di marmo bianco. L' urna sepolcraje è sostenula da un ricco piedeslalio, e ne presenta il busto dei poeta coronato d'ailoro, in mezzo a due geni che sporgono ghirlande di cipresso; sui fondo dell'urna sono rappresentate in basso rillevo le divinità simboliche cantate dal poeta. Neila chiesa ogni oggetto porta impresso il carattere dei suo fondalore, Superlormente al mausoico, li nillore Rossi vi ha dipinto il Parnasso, il Cavai Pegaso, ed una Fama che tiene sospesa una corona sopra il busto del Sannazzaro.

Sulla sommità dei monte Posilipo si gode di una deliziosa visia del mare, le cui acque si mostrano al cuna volta brillanti di una ignea luce, lenomeno attribulto ad una quantità d'insetti iucenti, ed all'agliarsi delironda, ed ancora alla naturale fosforescenza dell'acqua dei mare, solita a manifestaria certe votte nel cimi caldi. Sulla stessa cima della montagna possono vedersi gli avanzi dei

bagni di Lucuito, non che quelit di un I antico templo dedicato alla Fortuna.

Sorlendo dalla grotta, dal lato di Pozzuoli, trovasi una bellissima strada che guida nella città di questo nome: ma se invece si piega a diritta. onde rimettersi nella prima via, a non molia distanza incontrasi il Lago d'Agnano, che non oilrepassa lutt'al più un miglio di circonferenza, e quantunque le acque di questo lago siano sempre in uno stato di ebollizione, tuttavoita esse non hanno aicun caiore che possa dirsi sensibile.

In vicinanza di questo lago si trovano I bagni conosciuti sotto il nome dt Slufe di S. Germano, la cui efficacia è dai fatti giustificata, in tulte le maiatile affelle di cronicismo, come la goția, la paralisi, le affezioni reumaliche, ec.

Aila disianza di circa 100 passi dalle Stufe di S. Germano, sempre in vicinanza dei iago, ma dail'aitro iato della montagna vi è

La GROTTA DEL CANE, la cui altezza è di circa 9 piedi sonra 4 di larghezza e 10 di profondità; essa è scavata tu un terreno sabbioso, da cui esalano continuamente vapori leggierissimt ed abbastanza visibilt ad occhio nudo, e quasi simili alla evaporazione del carhone acceso, ma che non st alzano mai dalla terra, se non circa 6 pollici. Si diede a questa grotta il nome di Grotta del Cane, poichè si destina quasi sempre questo animale. onde fare l'esperienza della micidiale azione di questo gas sulla vila animaie. li cane, essendo piccolo di dimensione, non respira che in mezzo alle esalazioni di questo vapore carbonico, che si sviluppa dalla terra, ed in termine di pocht minuti secondi già trovasi in preda a feroci convuisioni, che lo condurrebbero a morte, se non si affrettasse di fargli tosio respirare l'arla atmosferica, in mezzo alia quale riacquista subito tutte le naturali sue forze.

Alia distanza di mezzo miglio dalla parte settentrionale dei jago di Agnano s'incontra una ridente valiata, che potrà girare in tondo circa due leghe: la quale essendo tulta circondata da monti, forma una specie d'anfileatro, denominato gli Astronl. Quesia vallata è fertilissima in selvagina, che vi si mantiene espressamente per le cacce reali.

Sulia vetla di un'aila mootagna vi è l'Eremitaggio e la Chiesa dei Camalpotesi, in cui sianno buoni dipinti del Calabrese, di Santafede, di Barocci e del cav. Massimo, Rimarchevole è quesio iuogo per la deliziosa prospettiva che si domina, la quale estendesi su tulla la Campania Felice fino a Terracina, vale a dire uno spazio di circa 80 migita di distanza.

La Solfatara è una specie di emanazione vuicanica che st spande sopra una superficie di forma ovale, ta quale conterrà forse 800 metri di lunghezza; le numerose screpolature di questo terreno lasciano sfuggire un fumo catdo, saturo di zolfo e di sale ammoniaco.

Dopo essere discesi dai monte delia Solfatara, e dono un migtio circa di cammino, arrivast atia città di

POZZUOLI, che godeva anticamente di attissima fama, e che trovasi fabbricata a due leghe e mezzo di distanza da Napoli; natura ed arte sembra che facessero a gara per renderne la situazione deliziosa, ed il suo nome prende origine dalla quantità dei pozzi che vi fece scavare Lucio Fabto quando venne spedito dai Romani. temendo che questa città potesse cadere in poiere di Annibale, Pozzuoli fu ripetutamente vittima di terremoti e d'innondazioni, e nel 1695, singolarmente, te straordinarle continue piogge ne disastrarono una gran parte. La CATTEDRALE di quesia città venne piantala su quel terreno ove gia sorgeva un tempio dedicato ad Augusto, ed è ornata di colonne corinte, che da sè sole bastano per comprovare quale ne fosse l'antica destinazione. Anche i ruderi di un attro antico tempio si vedono In Pozzuoll, che doveva essere di magnificenza straordinaria, e che era dedicato a Seranide secondo gii uni. e secondo altri alie Ninfe. Ne rimangono ancora 42 camere ed una sala ad uso dei bagni pei sacerdoti.

Il pavimento è tutto di marmo bianco. ed il canate destinato allo scolo dei sangue delle vittime, non che alcune colonne, lutto ciò apparisce ancora in buon stato di conservazione, Sopra una delle piazze di Pozznoli s'innalza un piedeslallo di marmo bianco. ornato di bassi rillevi, che ricorda 14 citia dell' Asia distrutte da terremoti e ricostruite o ristaurate da Tiberio. Sopra altra piazza si vede ta statua di un Romano, di sei piedi di altezza, perfettamente conservata, e datia cui iscrizione st sa che venne eretta a Fiavlo Mario Egnazio Giuliano, pretore ed augure. Ma fra tutte le antichilà di Pozzueli, la più stimabile è senza dubbio il Colosseo od anfiteatro, che aveva le stesse dimensioni di quello di Roma; si distinguono ancora i portici che davangli accesso, ed i sotterranei, nei quali venivano cusiodite le bestie feroci destinate al combattimenti.

Il Labirinto di Depalo era un edificio sotterraneo, o piuttosto un serbatojo destinato a conservare le acque necessarie al bisogni della città. Le rovine del ponte di Caligola sono esse pure un monumento antico di qualche importanza; ne restano ancora 13 grossi pitoni ed alcuni archi, che originariamente sommavano ai numero di venticinque, e questi ruderi feccro nascere grandissime controversie, ma fra mezzo a tante e così diverse opinioni, noi ci limiteremo a riferire quella dello storico Svelonio. È noto che Caligola volendo celebrare le sue immaginarie vittorie contro i Parti e contro i Daci, offerse lo stravagante spettacolo di un trionfo alla foggia di Serse, ed a quest' effetto fece costruire un bel ponte, li quale, partendo da questa estremità del golfo in cul è situata Pozzuoli, si protungava fino a Baja; ma è facile l'avvedersi iniorno alla impossibilità di fabbricare nel mare sopra uno spazio superiore in iunghezza a 2,000 tese, quindi ad oggetto di scansare questo grave ostacolo st raccoise immenso numero di navi, e quindi si formò una specie di ponte di battelli, sui quali si costrui una strada tutta fiancheggiata da parapetil. La sua durala fu di due giorni, e la conseguente cessazione dei trasporti marittimi diede motivo ad una carestia generale, che estese i suoi limiti fino a Roma.

La popolazione di Pozzuoli ascende a 8,000 abitanti circa.

NB. A Pozzuoli è necessorio di procurari su ncierone per titta la giornata, al quale si daranno da sei ad otto carifni; bisogna inoltre provvedersi una barca ed alcune torce a vento per visitare la grotta della Sibilla. Sarà bene intendersi coi barcaistoi, ed i comprendere nel prezzo il trasporto che devono fare del visitatori nella grotta della Sibilla, ciò che, futto compreso, se i viaggiatori non olirpassano il nuevento del sistema del sibilità ciò che, futto compreso, se i viaggiatori non olirpassano il nuevento del sistema del sistema del prezzo di due o tre carlini per ciassun battelliero.

Sortendo da Pozzuoli, e costeggiando ig golfo, veggonsi sulla destra gli avanzi della casa di Cicerone, poscla arrivasi overa altre volte il Lago Lucrino, tanto dal Romani apprezzato a cagione dell' eccellenza delle sue ostriche verdi. Di questo lago non er rimane in oggi se non se una piccola parte, essendo stato ingombrato dall'apparizione di una nuova montagna chiamala il rutonte Nuovo, of nea menti sussa.

II Lisco D'Avrano nel più remoil tempi comunicava coi lago Lucriso mediante un canale fatto scavare da Agrippa, che vi adoperò, per quanto si dice, 20,000 schiavi. Il lago d'Averno e di forma ovale, e la sua circonferenza può giungere lutt'a il tata o anezzo unigito dai Monte Nuovo, e circondato da altissime monlagne.

Sulle rive orientali si rinvengono I rimasugli di un tempio anticamente consacrato ad Apolio, secondo alcuni, ed a Plutone, secondo altri, e di cui non ne rimane se non poco meno della metà.

Sulla riva opposta, a piedi di una collina e fra foltissime piante, si scopre l'entrata della tanto celebre GROTTA DELLA SIBILLA, che, a se-

conda della opinione comune, aveva comunicazione colla grotta, alla quale dava accesso un'apertura a Cuma. Si entra in questa caverna per mezzo di una porta assal strella, e dopo aver camminato per qualche tratto, si giunge al bagni che portano il nome delia Sibilia, ma per entrarvi bisogna farsi portare dalle guide. Questi bagni consistono in due inoghi quadrati, che sono, per quanto si assicura, 200 piedi al disotto del livello della grotta. Anticamente essi erano ornati di stucchi e di musalci, ed è per questa via che Virgilio fa discendere Enea nell'inferno.

Uscili dalla grotta, costeggiando il mare, nol troviamo a poca distanza i Bagni Di Nerone, volgarmente chiamatl le Stufe di Tritola. In essi vi sono sel corritoj lunghi e stretti, ne' quail si è costretti ad indletreggiare, quando non vi si sia abiluati, a cagione del

vivissimo calore che esala dal fondo. BAJA. Merita questa città, ed a buon diritto , tutta la fama che gli antichl accordarono ad essa. E situala, a piccola distanza dal lago di Fusaro, sulla parte occidentale del golfo di Pozzuoli. Baja era diventata soggiorno di delizia, e l'abbondanza e l'efficacia delle sue acque termall avevania ridotta ad essere il convegno di tutti i ricchi. Le rive sono ancora coperle di avanzi e di ruderi che attestano sufficientemente la sua passala magnificenza. Disgraziatamente il mare va ogni giorno inghiottendone qualche parte. È in questi luoghi ove Pompeo, Mario, Cesare, Silla, Nerone ed una numerosa schiera d'iliustri Romani vi possedevano magnifici palazzi. Moiti secoli hanno esercitato su questa città il loro distruttivo potere, quindi gil oltraggi del tempo, i terremoti distrussero i suol templi, i suoi palazzi, l suol sontuosi edifizi; ma non polerono levarie il clima doice e temperato. In oggi però le esalazioni delle vicine maremme ne hanno reso il soggiorno insalubre, e questa città, altre volte si ricca, si allegra, si brillante altro

non è più, che un tristo deserto, nel quale vanno vegetando alcuni pochi abitatori.

La costa del golfo di Baja s'innalza a foggia d'anfiteatro, tutta ombreggiata da alberl sempre verdl, che diffondono colia loro ombra sopra quelle nobili ed antiche rovine. Nella parte inferiore del Vallo , nelle vicinanze del mare si trovano antichi tempi, alcuno del quall conserva ancora una sufficiente apparenza, come, per esempio, quelli di Diana, di Mercario, di Venere. La volta di quello di Diana è in gran parte caduta. Il templo di Mercurio è a foggia di rotonda, e del diametro di 100 pledi, e riceve Il lume dail'alto, come il Panteon di Roma. La cupola, le camere laterali ed i bagni pel sacerdoti del tempio di Venere sono quasi conservati intieri. Nella parte interna di questo monumento vedonsi diverse camere ornate di bassi rillevi e di stucchi, che, secondo tutte le probabilità, comprovano quanto a vizlo di lussuria fossero rolli que' sacerdoti.

Innaizasi il castello di Baja sui promontorio; esso venne fondato dal vicere Pietro di Toledo. Dalla parte di terra non è che una fortezza di non moita considerazione; ma è però assai favorevole alla difesa della riva.

Sulla destra di Baja viene indicato al viaggiatori un edificio al quale è piaciuto di dare li nome di Sepoleno D'AGRIPPINA , sebbene egli abbia certo maggior somiglianza con un teatro, che con un monumento funebre; non si può penetrare in esso se non coil'uso di fiaccole ardenti.

BAULI è piccolo viliaggio popolato da circa 300 anime, fabbricato tra Baja ed il Capo Miseno; e circondato di monumenti funebri, tra i quali se ne trovano alcuni ancora ornati di bassi rillevi, di pitture e perfino di dorature. g out a

Presso Bauli si vede ii magnifico edifizio ed a giusta ragione chiamato PISCINA MIRABILE. La costruzione di questo fubbricato risale fino al tempi di Pisone; la sua forma è quella di un quadrilatero, ed è appoggiato su 48 pilastri disposti in quattro file di

archi quadrupli di un'aitezza straordinaria: la sua junghezza è di 26 pledl. Con ragione si rimane storditi quando si riflette all'immensa somma che dovette costare quest'opera, che serve a raccogliere e custodire l'acqua trasportata essa pure con gran dispendlo da una distanza di più miglia, attraversando una infinità d'ostacoli. Gii stalattiti deposti dalle acque hanno data a quesia piscina una solidità straordinaria, Due scale conducono fino al fondo dell'edifizio, e nella vôlta si sono operate 30 aperture, per le quali si suppone che venisse estratta l'acqua ai bisogno.

Le CENTO CAMERELLE SONO esse pure un grande edifizio, cui si dà partmente il nome di Labirinto a cagione del gran numero di sianze che contiene; je quali sono a vólia e coperte di un durissimo intonaco che si conserva ancora bianco.

Ad un miglio di distanza sta il lago Fusaro, ove li re di Napoli possiede una casa di campagna isolata in mezzo all'acqua, e dove st raccoigono squisitissime ostriche.

II Caro Missxo, così chiamasi la colossali punta meridionale del golfo di Pozzuoli. Miseno era il luogo che i Romani avevano scelio per stanziarvi colle loro flotte, per mantenere la si-curezza del mari e delie coste dallo stretto di Messina fino alle colonne di Perocie (stretto di Gibilterra). Un Faro, per servire di guida ai naviragnit nella notte, innalzavasi suita estremità del capo. Al disotto dell'estremità del capo. Al disotto dell'asi, cc. stremità del romonotorio vi si vede la Mai, cc.

una spaziosa caverna, scavala daiia natura; i Romani l'ingrandirono, in fortificarono, sostenendone la vóila con grossi piloni, e vi costruirono nel fondo alcune cisterne assal vaste, per contenervi le acque piuviali, che qui riescono sempre abbondanti.

Dai Capo Miseno si può rilornare a Napoli per la via di mare, tragiito che può essere effettuato in pochissimo tempo.

simo tempo. CUMA è citia fondata da una colonia di Greci venuti dall'Eubea, Gli antichi monumenti, da questa città tult'ora posseduti, sono generalmente assai bene conservati. Prima d'enfrare in citlà s' incontra un arco trionfale inveslito da grossi massi di marmo, il quale ha quaiche rassomiglianza coi templo di Giano in Roma, A non moila distanza dalle antiche mura, le quali circoscrivevano il recinto della eittà, si vede un edifizio con 29 piedi di junghezza per 25 di jarghezza . la di cui volta è perfetiamente intiera. ed un taje maestoso fabbricato veniva chiamato il templo del Gigante, perché in esso si rinvenne il busto colossale di Glove Slatore, in oggi custodilo nei museo di Napoli.

Ad una lega da Cuma, dai iaio settentrionale, sorge

LA TORRE DI PATRIA, ove è la tomba di Sciplone l'Africano. La stalua che si vedeva nel mezzo venne abbattuta da una burrascosa intemperie; ma sulla tavola del sarcofago si legge ancora l'iscrizione che comincia: Ingrata patria, le ossa mie non hai, ec.

## QUINTA ESCURSIONE

#### DA NAPOLI ALLE ISOLE DI PROCIDA E D'ISCHIA.

ISOLA DI PROCIDA. È dessa situata tra quella d'Ischia ed il capo Miseno, e si riduce ad una superficie di 8 miglia quadrale; pochissimo montuosa, merila una straordinaria menzione per la somma feracilià del suo terreno; abbonda in pernici ed suo terreno; abbonda in pernici ed

in fagiani, e vi st vedono in gran copla i monumenti antichi, ed una quantità di belle case di campagna. Il suo castello era altre voite fortezza di qualche riguardo, ma in oggi, essendo stale distrutte le fortificazioni, serve di convegno pel cacciatori. L' isola

racchiude circa 12,000 anime di popolazione, cire godono fama di ecceiienti uomini di mare, e passano pel migliori naulici dell'Italia.

L'ISOLA D'ISCHIA, anlicamente chiamata Pitecusa, è l'isoja più ragguardevole che esista in tutlo ii golfo di Napoli, e stando alia testimonianza di Strabone, i primi abilanti furono gil Eritrei, che si videro costretti a doveria abbandonare a cagione deile troppo frequent1 eruzioni vuicaniche a cui andava soggetta. Essa restò quindi deserta fino all'anno 3540, cioè a dire 450 anni prima di G. C. A quel tempo i Romani vi si stanziarono e la cedellero poscia al Napolitani in concamblo coli' isola di Capri, Ischia, dovette seguire I deslini della Metropoli, passando per tutte le vicende della città capitale. Aifonso d'Aragona ne discacciava lutti gii abltanli maschl, sostituendovi aitrettanti Calalani e Spagnuoli presi a sorte fra i suoi soidati, ai quali fece sposare le vedove e le figlie del disgrazlati mandati in esilio.

Sebbene non abbia Ischia che una sola superficie di diciotto migiia quadrate, pure racchiude buon numero di oggetti curiost, per cui li viaggiatore potrà trovarsi contento dell'averla visitata; vi ha una citlà di 3000 anime di popoiazione, ed una decina di viliaggi che sommano in tutto a 20,000 abitanti e forse più.

Quest'Isola è continuamente dominata da un fuoco sotterranco, che Infonde nel suolo una costante prodigiosa vegelazione, e che comunica alle sue acque termali una virtù produlfrice di saiutari effetti, L'erba . i

frutti, ii latle, l'aria istessa, tutto è in quest'isola superiore d'assai aile campagne del continente.

Fra I vuicani che vi sono nell' isoia, primeggia queilo dei monte Epomeo, chiamato în oggi più comunemente S. Nicoiao.

ISCHIA, città capitale dell' isola. è fabbricata su una roccia di basalto, che ha selcento pledi di altezza; ma essa non presenta più se non lo scheletro deil' Ischia dei medio evo, attesa ia distruzione cul andava soggetta nell'anno 4302, per un'eruzione dell'Epomeo, la quale fu tanto terribile, che mise in fiamme tutta i'isola per il corso di due interi mesi. Sebbene la salita al vulcano dell'Epomeo, che abbiamo citato, sia ardua e faticosa, siamo per nilro persuasi che il viaggiatore non si pentirà di averia mandata ad effetto, mentre sulla sommità godrà di un gran sorprendente panorama. Si può anche prender riposo ail' Eremitaggio, che consiste in una casetta scavata nel sasso ed in una cappeila, la cui facciala sola è fabbricaia in mattoni. Quantunque questo piccolo santuario sia visitato ogni anno da una infinità di divoti, esso ha però sempre conservata l'originaria sua semplicità. Gii altri oggetti, degni di attenzione, che possono trovarsi in Ischia si riducono: ai Campo di lava dell'Arso, ai lago d'Ischia, aite stufe di Casti-

glione ed al celebri bagni di Casamia. Il goifo di Napoli è sparso d'una infinità di altre piccole isolette. Esse non offrono aicun che d'Interesse, se si eccettuino I punti di vista più o

meno beili che presentano.

#### SESTA ESCURSIONE

DOMET OF

#### DA NAPOLI A CASERTA.

strada ferrata che da Napoli va a l Maddaloni, Caserta, e di là a Capua.

Andando da Napoli a Caserta si trovano successivamente CASORIA. CARDITO, CAIVANO, si attraversa i ma quadrangolare, ed i quattro cor-

Da poco tempo si costrui una i ii ponte dello dell' Epitaffio e si arriva toslo al paiazzo di

CASERTA, fondato da Cario III, che lo fece costruire nei 1752 sui disegni dei Vanvitelli ; esso è di forpi di fabbricato sono quasi in perfetta corrispondenza col quattro punti cardinall. Le quattro facciate sono formate di un ordine composito che si appoggia sopra un basamento bugnato: al disopra della cornice fa bella pompa una magnifica balaustrata. Queste quattro facciate sono divise In due piani principall ed in tre altri inferiori. Ciascun piano delle due facctate principall porta 36 finestre. La facciata esposta al mezzo glorno ha tre magnifiche porte, che corrispondono alle tre altre della facciata onposta. La porta di mezzo introduce sotto un portico sostenuto da 98 colonne di marmo.

Lo scatone è uno de'più magnifici pezzi d'architettura che st trovino in questo paiazzo, ed è ornato da due grandi teoni di marmo e dalla statua del re Carlo III.

La volla del vestibolo è decorata da buone pitture , ed Il vestibolo stesso appoggia su 3ª colonne di marmo, e la parte centrale serve d'accesso sila cappella reale. Questa cappella, che potrebbe essere, a buon dritto, chiamata una vasta e maesto-as chiesa, assai ricca di marmi, di dipinti di dorature. Il quadro del-l'alta mario di corattre. Il quadro del-l'alta mario della Madonna, sono opere di Bonito, e quello della Presentazione al Tempio è opera di

Menas. Sortendo dalla cappella reale, per ta porta del vestibolo che si trova a destra, si entra nell'appartamento reale. Il quale comincia con tre grandi sale, la cui seconda è ornata da un bel gruppo in marmo che rappresenta Alessandro Farnese coronato da Vittorie. Dalla terza sala a sinistra si passa nell'appariamento detto il vecchio, che viene composto da una serle di stanze sontuosamente ammobigliate e ben ornale; a dritta si passa nell'appartamento nuovo, così nominalo, perchè non si cominciò ad ornarlo se non nel 1807, ed è composto di un numero di camere minorl di quelle dell'appartamento vecchio; sebbene siano esse più spaziose ed ammobigliate con molto

maggior magnificenza. Le principali sale di questo palazzo sono quelle distinte sotto i nomi di Sala di Marle, d'Astrea e del Trono. Nell'interno di questo palazzo vi ha altresi un teatro con quaranta paichi disposti in cinque file, oltre una gran loggia esclusivamente destinata per la famiglia reale.

Stanno i giardini in perfetta armonia colla magnificenza dell'edificlo, e quindi vi si trovano cascate e fontane, un gran vivaĵo che tiene una piccola isoletta net centro, viali magnifici, boschetti, una grotta, statue, ec, finalmente tuttoquanto può contribuire all'abbellimento di una casa reale.

Ad un miglio di distanza da questo palazzo, un all'ro ve n'ha di dimensione assal più ristretta e che chiamasi palazzo di

CARDITELLO, ed é fabbricato sopra un'altura, quasi come in una specie d'anfiteatro formato dalle circostanti colline, e da esso si gode di una beila veduta sugil adjacenti piani, che dal lato di mezzo giorno si estendono fino a Napoli.

Il re Ferdinando I pose a S. LEU-CIO una manifativa di stofie di seta che cominciò dal fabbricare tele di seta, e negli anni successivi si lentarono molti attri lavori in questo genere, che coll'ajuta delle macchine se ne svolge la consumazione, per essere stata la fabbrica spinta ad un certo grado di perfezionamento.

certo grato di perizionamento. Con placere a S. acut silunzione è assal deliziosa, offrendo molitissimi punti di vista di una grande estensione. Un'opera manufatta, cle sicuramente merita di chiamare l'attenzione del viaggiatore si è il maraviglioso acquedotto che serve a condurre l'acqua a Caserta da una distanza di 18 miglia, quando si misuri questa distanza in linea rima che si fa maggiore di 2 miglia, quando si misuri questa distanza in linea rimi que si ma che si fa maggiore di 2 miglia, quance si miraci perizione di perizione di 2 miglia, quanto si misuri questa distanza in linea rimi glia quanto si misuri questa distanza in linea rimi glia que perizione di 2 miglia, quanto si misuri questa distanza in linea rimi glia di 2 miglia, quanto si misuri questa distanza in linea rimi glia di 2 miglia, quanto si misuri que di 2 miglia quanto di 2 miglia quanto di 2 miglia quanto di 2 miglia quanto di 3 miglia quanto di 2 miglia quanto di 2 miglia quanto di 2 miglia quanto di 3 miglia quanto di 2 miglia quanto di 2 miglia quanto di 3 miglia di 3 m

Questa portentosa costruzione fu immaginata, diretta ed eseguita dallo

slesso Vanvitella, gia da noi ricordato, e condoito a buon termine nel 1739, dono averyl impiegati solo seite anni. Per giungere ai compimento di lanta impresa, convenne attraversare montagne perforandole, sostenere aitissimi archi, e neila vallata di Maddaloni dovette l'architetto costruire un altro ponte, che facen-

do scomparire la profondità di una valle ricongiungesse la sommilà di due monlagne, Quesio ponle è di ammirabile costruzione, menire si compone di tre diversi ordini d'arcate. sovraposti gli unl agli altri; il piano più basso è formato da 19 archi, quello di mezzo ne conta 27, ed il terzo ne richiese 43.

#### SETTIMA ESCURSIONE

#### DA NAPOLI A PESTO.

Per la strada da Napoli a Bicenza vedasi il viaggio da Napoli a Bari passando per Potenza. A Bicenza una sirada che costeggia il mare ci trasporterà a

PESTO, ciltà antichissima, la cul fondazione risale fino agli antichi SIbariti, che, presa terra su questa costa, vi fabbricarono una città, da cui vennero discacciati dai Lucani. Nel 479 Pesto cadde in potere dei Romani, e sul finire dei IX secoio quesia città venne distrutta dai Saracent i maestosi rimasugii di Pesto merltano, per parte del viaggialore istruito, una aitenzione particolare. Le mura delia città, costruite in grosse pietre, e congiunte le une colle aitre con una rara perfezione, quaniunque senza calce, lasciano travedere una idea di quella grandezza che presiedeva a tutte le opere degli antichi. Di quaitro porte per le quali si peneirava in Pesto, più non ve ne ha che una sola, che si compone di un arco in pielra di 46 piedi di allezza, ed l cul bassi rilievi delia volla vennero dal tempo disastrati e consunti. Il templo di Nettuno, il più antico, senza dubbio, che esista in Europa si e delle isole che vi stanno inforno.

distingue per la rara maestà del suo stile; la lunghezza esteriore di questo monumenio è di 192 piedi, e sui quattro lati del templo sono ripartite 36 colonne con sopra postovi un architrave con fregio d'ordine dorico. li santuario, nel mezzo di cul si vede ancora l'altare principale su cui si sgozzavano le vittime, è lastricato a larghe pietre quadrate,

La Basilica, cosi denominala a cagione del non conoscersi la sua destinazione primitiva, è un terzo tempio, che si suppone fosse consacralo a Cerere, non merita minor considerazione di quella accordata al tempio di Netiuno. Il teatro e l'antiteatro sono ormai quasi interamente distrutti, e non ne rimangono che alcuni frammenti, valevoil a testimoniare la loro antica esistenza. Neil'anno 1850 si sconerse un'intiera contrada. uno serie di colonne ed un gran tempio.

Da Peslo si può passare diretlamente a Napoli per mare navigando fra l'isola di Capri ed li Capo della Campanella, dove si potrà godere di una magnifica visla del golfo di Napoli

#### VIAGGIO VII.

#### DA HAPOLI AD ANCONA

# PER ASCOLI E FERMO.

| Da Napor            | LI a | ıd. | Á٧  | ers | 3a  |     |     |     |    | 4   | _    |
|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|
| Capua.              |      |     |     |     |     |     | ٠   |     |    | 1   | _    |
| Torricei            |      |     |     |     |     |     |     |     |    | 1   | _    |
| Pagilaro            | ne   |     |     |     |     |     |     |     |    | 1   | _    |
| Venalro             |      |     |     |     |     |     |     |     |    | 1   | 1/0  |
| Isernia             |      |     |     |     |     |     |     |     |    | 1   | 1/4  |
| Vandria             |      |     |     |     |     |     |     |     |    | 1   | _    |
| Castel d            | is   | an  | gr  | 0.  |     |     |     |     |    | 1   | _    |
| Roccara             |      |     |     |     |     |     |     |     |    | 1   | _    |
| RoccaVa             | alic | sc  | ur  | a.  |     |     |     |     |    | 4   | _    |
| Sulmona             |      |     |     |     |     |     |     |     |    | 1   | _    |
| Populi.             |      |     |     |     |     |     |     |     |    | 1   | _    |
| Populi.<br>Cività d | i P  | en  | ne  |     |     |     |     |     |    | 3   | -    |
| Teramo              |      |     |     |     |     |     |     |     |    | 2   | 1/2  |
| Ascolt.             |      |     |     |     |     |     |     |     |    | 2   | _    |
| Da Asco             | li : | a F | er  | me  | 1   | e s | ta: | ois | ni |     |      |
| posta               | ili  | ne  | nc  | 5   | on  | 0   | an  | co  | a  |     |      |
| stabi               | lite | ٠.  | m   |     | 5i  | cai | co  | lan | 0  |     |      |
| press               | s'a  | DO  | occ | ٠.  |     |     |     |     |    | 4   | 1/2  |
| Da Fern             |      |     |     |     |     |     |     |     |    | 3   | _    |
| Da Mace             | era  | ta  | a 8 | Sar | nb  | ucl | het | 0.  |    | 1   | _    |
| Recanal             | i    |     |     |     |     |     |     |     |    |     | 5/4  |
| 3.º Ca              | va   | llo | 8   | ens | a   | re  | cip | r.  |    |     |      |
| Lorelo              |      |     |     |     |     |     |     |     |    |     | 3/4  |
| Osimo.              |      |     |     |     |     |     |     |     |    | 4   | -    |
| ANCONA              |      |     |     |     |     |     |     |     |    | 1   | 1/4  |
|                     |      |     |     |     |     |     |     |     | _  | _   |      |
|                     |      |     |     |     |     | Pe  | ost | е   |    | 53  | _    |
|                     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |     |      |
| Da N                | an   | oll | 9   | Cai | 111 | v   | edi | ia  | ns | 9.1 | 148. |

All'uscire da Capua ed a poca distanza ta strada si dipartisce in due, noi prenderemo quella a destra per arrivare a

CALVI, cillà insalubre e disastrata dat lerremoti in grado tale, che ora è ridotta a semplice villaggio, nelle cui vicinanze s'innalza TEANO, cillà conosciuta a motivo

delte sue acque termaii, che zamplilano nel suo territorio, con circa tre mila abilanti di popoiazione.

TORRICELLA è stazione postale, al di là della quale la strada dividesi in due rami, uno dei quali conduce a S. Germano, che noi già conosclamo, non che a SORA, piccola cillà situala nell'interno del paese di Molise, l'altro stradale ci condurrà a

PAGLIARONE, attra siazione posiale, ed a

VENAFRO, città spetiante alia provincia di Terra di Lavoro, situata ai

piedi di una montagna e su di un territorio fertite e salubre.

Venafro appartenne al Samntil; e poscia al Romani, di cui fu colonia. Si vedono ancora fuori del 
suo rectino la dicune rovine che si suppongono esser quelle del suo anliteatro. Gli siorici antichi assicurano, 
che i principali ciliadini romani vi 
possedevano le loro casa di villeggiatura ro questo polinone semi accio 
rinvennero, tunto nella cilità, quanto 
nel suo territorio, come vasi, medagile, sierzioni, ec. Ha Venafro una 
bella Catledrale, vari conventi, e 
circa 4000 ablianti.

Ottrepassato ti fiume Voiturno st arriva ad

ISERNIA, città forte, situata neila provincia di Molise. Conllene circa 8000 abilanti, ed è sede di un vescovo, abbeillia da luon numero di monumenti antichi, che appartenevano forse alle ruine di Telesia. Partendo di Isernia, una strada conduce a

CAMPO BASSO, altra ciltà di circa 8000 abitanti, del pari assai bene fortificata. Rimettendoci quindi sulla nostra strada, passeremo per

VANDRIÀ, RIONERÓ, CASTEL DI SANGRO, fabbricato suile rive di un fiume dello stesso nome, ROCCARA-80, ROCCA VALLOSCURA e PETTO-RANO, borghi ragguardevoil, che s'incontrano prima di arrivare a

SULMONA, sailla in fama a cagione di Ovidio, a cui diede i natali. Questa piccola e bella cillà, altre volle governata dalla famiglia Paligni, è situala sulle rive dei flume Sora e conliene una popoiazione di 8000 abitanti. Vi ha in Suimona una beila Calledrale, e fu patria di Papa Celestino V e d'Innocente VII.

POPOLI è piccola ciltà fabbricata lungo li fiume Pescara, che per lungo tempo fu signoria della famiglia Cantelmi. Qui vi ha una sirada, che dopo quatiro miglia, conduce a

TOCCO ove si fabbricano i migliori oli degli Abruzzi. Poco lungi si presenjano i viliaggi di

S. VALENTINO, di TORRI e di VALVA; al di là di quest'ullimo si ascende la collina, sulla cui sommità forma belia corona la ciltà di

CHIETI, capitale dell'Abruzzo superiore, e che si considera come plazza forte di quarl' ordine, è generalmente bella e ben fabbricala, e la sua origine è talmente antica, che nulla se ne sa di preciso intorno alla sua fondazione.

Chiel fu erella in arcivescovado da Clemente VII. È sede di un tribunale civile e di un tribunale civile di un tribunale si un comendevole; vi si contano tile commendevole; vi si contano tile commendevole; vi si contano di un composito di un contante di commercio, un buon Ospitale, un Monle di Pietà, un bet teano e motti ospizi, Le drapperte, ivini, i grani e gli oli formano gli oggetti principali del suo commercio.

Chieli fu patria a moili personaggi illustri, e tra gli altri, agli slorici Toppi e Nicolini, ai pillore Antonio Solaro, ec. La sua popolazione è di quindici mila abitanti.

LANCIANO, ellà di qualche merito, con 35.000 abliatori, sorge a breve distanza. I vini moscall delle sue vigne, e le diverse flere che vi si tengono, bastano a produrvi uno stato comodo tra i eltiadini, mantenendo fra essi una vita operosa.

Un'alira strada di Popoli, passando per NOVELLI, POGGIO, BICENZA conduce ad

 AQUILA, ciità di 8000 abitanii, la cui fondazione e relativo ingrandimenio sono dovuti all'imperalore Federico II. che si valse a quest'oggetto delle rovine delle antiche città d'Amiterno e di Falconia. In fatti il vescovato di quest'uttima città fu trasportato ad Aquila dal papa Alessandro IV. e nell'anno 966 l'imperatore Oltone donò al vescovo la conlea di Falconia, I terremoti produssero sterminati guasti in questa città a diverse epoche, cloè nei 1688, nei 1703 e nei 1706. Aquila, in orlgine, era città fortificala, ma in occasione della sua ricostruzione non conservò essa che un solo bastione. Sallustio, io storico romano, nacque ad Amiterno, di cui si vedono ancora le ruine nelle vicinanze di Agulla.

Ne'suol contorni si trova ia montagna detta il gran sasso d'Italia.

Una terza strada a Popoli è quella che deve condurci a Cività di Penne, onde porci in grado di continuare ii nostro viaggio.

CIVITA' DI PENNE è ciltà con begli edifici, che sta tra il Taro ed il Salino e che contiene 7000 anime:

TERAMO, citla con 4000 abitanti, in cul si vedono ancora le ruine d'un anfileatro, di molti acquedotti, terme, tempi, ec.; essa ha un collegio reale ed un seminario che meritano di essere menzionati.

A poca distanza da Teramo sorliamo dagli Abruzzi per entrare negli stali Pontifici, e poco dopo ci troviamo in

ASCOLI, cillà antica, la cui popolazione non oltrepassa i 13,000 abitanil. Nel XIV secolo ebbe Ascoli a soffrire immensamente a cagione della pretesa superiorilà che si andavano disputando con accanimento i Faizetti ed i Miglianti.

A sinistra della strada, e dopo aver attraversato diversi fiumi, ci troviamo a

RIPA TRANSONE, città vescovite di 2200 anime di popolazione. In appresso non tardiamo a giungere a Fermo, deita quale abbiamo favellato a pag. 240.

Per la descrizione di Macerata e del resto dello stradale fino ad Ancona yedasi la pag. 259.

## VIAGGIO VIII. DA MAPOLI A BARI.

| Da Napoli a |     |    |    |     |     |     |     |    | 1  | 1/2 |
|-------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 1/2 posta   |     |    |    |     |     |     |     |    |    |     |
| Cardinaie   |     |    |    |     |     |     |     |    | 1  | 1/2 |
| 3.º Cava    | llo | ce | n  | rec | cip | r.  |     |    |    |     |
| Aveilino .  |     |    |    |     |     |     |     |    | 1  | 5/4 |
| 5.º Caval   | lo  | co | n. | 0   | ser | 120 | 1 7 | e- |    | -   |
| ciproci     |     |    | ,  |     |     |     |     |    |    |     |
| Dentecane   |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 11. |
| 3.º Cava    |     |    |    |     | ٠   | •   | •   | •  | •  | /%  |
| Grottamina  |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 11  |
| 3.º Caval   |     |    |    |     | •   | •   | ٠   | •  | •  | 79. |
|             |     |    |    |     |     |     |     |    |    |     |
| Ariano .    | ٠   | •  | •  | ٠   | ٠   | ٠   | •   | •  | •  | _   |
| Savigliano  | ٠   |    | ٠  | ٠   | •   | ٠   | ٠   | ٠  | 1  | _   |
| Ponte di B  |     |    |    |     |     |     |     |    |    |     |
| Pozzo d'all |     |    |    |     |     |     |     |    |    | _   |
| Foggia .    |     |    |    |     |     |     |     |    | 1  | 1/2 |
| Passo d' Or | ta  |    |    |     |     |     |     |    | 1  | _   |
| Cirignoia   |     |    |    |     |     |     |     |    | 1  | _   |
| S. Cassano  |     |    |    |     |     |     |     |    |    | _   |
| Barietta .  |     |    |    |     |     |     |     |    |    | _   |
| Biscagiia.  |     |    |    |     |     |     |     |    |    | _   |
| Giovenazzo  |     |    |    |     |     |     |     |    |    | _   |
| BARI        |     |    |    |     |     |     |     |    |    |     |
| DARI        | •   | •  | •  | ٠   | •   | ٠   | •   |    |    | 72  |
|             |     |    |    |     | n.  |     |     |    |    |     |
|             |     |    |    |     | PU  | Ste | 2   | •  | 21 | -   |
|             |     |    |    |     |     |     |     |    |    |     |

Sortendo da Napoli, la strada si

MARIGLIANO, grossa borgaia di 8400 abitanti, che merita di essere distinta per ie sue beiie contrade rettijinee e per una commendovole chiesa maggiore.

voige a jevante e ci porta a

Aijontanandosì dajia strada maestra si potra visitare.

NOLA, città antichissima con 9000 anime di popoiazione, eche tenne onorevoie posto nella storia degli Etruschi e dei Romani, e che in oggi è ancora riputatissima per ja quantità di vasi etruschi che si rinvengono nel suo territorio.

Dopo Marigiiano passato CARDI-NALE arrivasi ad

AVELLINO, piazza forte con 13,000 abitanti. È sede di un vescovo, ed ha quaiche rinomanza a cagione di un piccolo suo frutto, che rassomiglia in tutto aiie nocciuoie, e che viene pro- abitanti. Queste colline sono di ma-

dollo in abbondanza dai suo territorio, e che chiamasi Aveilino o (Aveiiana) dal nome della città stessa. Gli oggetti degni di rimarco sono 1 seguenti: La piazza ornata di un Obelisco, il palazzo Comunale, ia torre deil' Orologio, ed ii palazzo della Dogana, la cui facciata è ornata di statue, sebbene siano esse di un merito assai inferiore. Questa citta è posta al piedi dell' Apennino, e propriamente come base ai monie Vergine, sulla cui vetta sia un santúario che si ritiene fra i più distinti d'Italia.

Ad un miglio circa di distanza incontreremo

TRISALDA, o TRIPALDA, piccoia città di nessuna importanza, quando se ne eccettui il sotterraneo della chiesa collegiale, ove potranno vedersi due ammirabili stalue che rappresentano ja Maddajena e S. Micheje. Poco jungi, ci incontriamo in

TRIGENTO, piccola città presso alia quale nasce la vallata d'Ansanto, che contiene alcune cave di pietre a diversi colori.

DENTECANE, grosso villaggio piantato in seno ai monti e

GROTTA MINARDA, che noi attraversiamo, non ci offrono aicun che da poter meritare ia nostra atten-

A Grotia Minarda, la strada che si estende suita nostra sinistra con-

BENEVENTO, citià forte e celebre nelia storia, contenente circa 14,000 anime di popoiazione. La porta, così detta Aurea, tutta formata di marmo di Paros, i suoi magnifici ponti sul flume Calore, e ja sua Cattedraje sono articoli che il viaggiatore visiterà con interesse.

Continuando lo stradalearrivasi ad ARIANO, citià posta sui cuimine di una triplice collina aiquanto scoscesa fra mezzo ai due fiumi Saiva e Tripaido, e che può avere circa 12,500 teria silicea, e presentano di quando in quando testacei marini. Ariano è città vescovile, che soggiacque a grandi soqquadri. Incontrasi dopo

SAVIGLIANO, grosso borgo di 1800 abitanti, dai quale partendo troveremo il fiume Cervaro che ci accompagnerà fino a

POÑTE DI BOVINO, altra piccola città sulle rive dello stesso flume, e dipendente dalla piccola fortezza vicina, chiamata Bovino, che innaizasi sul dorso di una montagna, contando 4000 anime di popolazione. Qui si trova una strada che, passando per Ascoli, conduce in poco tempo a

MELFI, città di 4800 abitanti, ma che non ha alcun merito tranne quello della sua bella Cattedrale; per questa medesima strada possiamo giungere fino a

VENOSA, citlà collocata nella plù felice situazione a pledi dell'Apennino ed in fertilissima pianura, e che dovette tutta la sua celebrità al esser culla dei divino Orazio.

Partendo da Bovino nol siamo entrati nella Puglia, ed eccoci attualmente nella Capitanata che ne è la provincia. Continuando il nostro vlaggio verso oriente al di là del ponte di Bovino, e lasciando sulla nostra sinistra la piccola città di

TROJA, che nulla offre d'interessante, passeremo a

POZZO D'ALBERO, onde glungere a

FOGGIA, bella ciltà ben fabbricata e capo luogo della Capilanata. Essa è posta in estesa pianura tra i fumi Cesone e Cervaro. Il teatro, la dogana, l'ospizio, il pozzo artesiano, il Seminario e la Biblioteca pubblica meritano di essere visitate. Il comercio di questa città e singolarmente operoso, e vi la luogo a credere che lo divertà ancor più, atleso il magnifico stradale stalo recentemente aperto.

LUCERA è piccola città di più di 8000 abitanti, che siede sulla sommità di una montagna. Avanti di riptegarel sulla destra per dirigere i nostri passi verso quella parte delle rive dell' Adriatico, chiamata golfo di Manfredonia potremo percorrere alcune miglia in linea retta per vedere MANFREDONIA, città di bell'aspetto e ben costrulta, posta sopra una

rupe del monte S. Angelo. Essa ha un buon porto, un castello fortificato ed una popolazione di 6000 anime.

Riprendendo a Foggia il nostro primo stradale ed altraversati sopra comodi ponti i fiumi Cervaro e Carapella passeremo il piccol paese di

PASSO D'ORTA, che da il nome alia città da cui dipende, ed entreremo a

CIRIGNOLA, grosso borgo in cui il commercio d'amandorie e di cotone è assai considerevole. Qui, not cominciamo a costeggiare a piccola distanza il lago di Salpa, ed attraverseremo

S. CASSANO, ricco villaggio. Aiquanto più lontano passeremo il fiunie Offunto e i troveremo sulla spiaggia del mare Adriatico, per entrare poco dopo in

BARLETTA, città dellziosamente situata, ben costruita e bene pavimentala, che pretendesi fondata dopo la distruzione dell'antica Canne . così celebre per la vittoria di Annibale. Questa ciltà possiede un bei teatro, un buon porto ed una popolazione maggiore di 17,000 anime. Il suo castello era altre volte uno dei tre più forti d'Italia. La piazza di questa città è ornata di una statua di bronzo aila 10 piedi, rappresentante l'imperatore Eraclio, che dicesi fondatore della città. La vera situazione della celebre Canne trovasi alla distanza di sei miglia da Barietta verso ponente. ed è composta di due vicinissimi colli, sull' uno de' quall si vede una fontana di purissima acqua. I frammenti che ancor vi si osservano sono pochissimi ed anche assal danneggiali dal tempo. Nel 1303 il valoroso Gonsalvo di Cordova generale spagnuolo aveva scello Barlella per suo quartier generale. Allora fu che nell'intervallo di una lregua accadde la famosa sfida fra tredict guerrieri Italiani e tredici Francesi dei campo nemico. Questa sfida accettata ed autorizzala dal rispettivi comandanti ebbe effetto in un luogo detto Quarato, distante circa 2 migila da Bartetta Tutti gli storici che ne pariarono assicurano che la vittoria fu tutta degli italiani. Questa lotta venne descritta con molia precisione dal marchese Massimo di Azeglio nel suo romanzo siorico intitolato Eltore Fieramosca.

Alcune miglia olire Barletta e sulla medesima cosia trovasi

TRANI. Anche questa piccola cillà ha il suo piccolo porto. Le sue sirade sono largue e ben mantenute, ete sue case generalmente bene costruite. Possiede in oitre una magnifica calledrate, un castello considerevote, e fa un abbondante commercio di oij e di mandorte. La sua popolazione ascende a circa 14,000 anime. Vi si osservano nove colonne miliarie, che eccitano sempre l'altenzione e te indagni degli archeologi.

COLONNA e TORRE DI PATERNO sono tuoghi di villeggialura, presso i quali convien passare per entrare in

quali convien passare per entrare in BISCAGLIA, città fabbricata sopra una rupe, celebre per l'eccellenza de' suoi vini e per le uve secche che vi

si preparano così perfettamente come in Levante. Contiene 10,600 anime. MOLFETTA è citià vescovite con porto di mare, 11,300 abilanti industriosì ed abilissimi nella fabbricazione delle tele, del nitro artificiale

e netla costruzione navale.
GIOVENAZZO. Altra piccola citlà
di 2000 abitanti difesa da un castello.

Dopo avere altraversati alcuni pochi e poco interessanti paesetti arrivasi finalmente a

BARI. Città mollo importante, che dà ii suo nome a tutto ii paese che da Foggia sin qut è chiamato Terra di Bari. In altri tempi l'incoronazione del re di Napoli e delle due Sicilie facevasi in Bari.

Le sue fortificazioni, il suo porto, il celebre Santuario di S. Nicola, ne quale, papa Urbano II lenne un concilio, il suo nuovo leatro, sono gliogetti che meritano l'attenzione del viaggiatore. Le reliquie di S. Nicola vi sono tenute in grandissima venerazione. La popolazione di Bari si fa ascendere a 19,000 anime.

## VIAGGIO IX.

# DA TAPOLI A BARI

#### PER POTENZA.

Posle | Da Napoul a Torre dell'Annun-1/2 ziala . . . . . . . . 1/2 posta di favore Noccra . . . . . 3.º Cavallo con recipr. 1/2 Salerno . . . . . 4 Bicenza . . . \_ Ebolt . . . . 1 \_ La Duchessa . 1/0 1/2 Luleila . . . Polenza . . Gravina . . . \_ Allamura . . . 3 BARI . . . . Postc . 22

Da Napoli alia Torre dell' Annun-

ziala vedasi alia pag. 456. Appena uscili dalla Torre dell' Annunziala abbandonlamo la riva del mare, prendendo una strada che conduce fino a NOCERA, citlà di 7000 abitanti.

Essa è patria del pitiore Solimene, e se si eccettui la chiesa di S. Maria Maggiore, fabbricata nello stile del Panteon di Roma, questa ciltà non ha alcun che d'Interessante.

LA CAVA, cilià con 19,000 anime di popolazione, è collocata tra te amene vallate del Monte Matelliano. Le contrade di questa città sono tutte fiancheggiate di portici, e quantunque il terreno del suo terrilorio sia gliajoso e sterile per natura, sembra un vasto ed uberloso giardino.

Il viaggiatore allungando di tre

miglia lo stradale, potrà visilare li monasiero del Benedettini che chiamasi la

Casa DELLA TANINA'. Fra le alire cose potrà osservare nell'archivio cose potrà osservare nell'archivio della casa religiosa più di 78,000 peragamen originali e relative alla storia dei bassi tempi, ma più particolarmenteancora quella del Longobardi. Si fiu in questa solitudine che ii celebre Filangeri serisse la sua grand'opera della Scienza della Leggislazione. Discendendo verso la riva presto

slarriva a Salerno; ma Amalfi offre tanto interesse che nol esortiamo il viaggiatore a farvi una corsa.

AMALFI, allre volte ricca e famosa repubblica è fabbricata in forma di anfiteatro fra mezzo agli aranci ed al mirti. Fu anticamente la felice rivale di Venezia per l'estensione del suo commercio e per la sua potenza marittima. Nei 1020 gli abitanti presero una parle attivissima nelle crociate, e fondarono quell'ordine di religiosi si noto da noi sotlo il nome di Cavalieri di Malta. Nel 1135 venne saccheg-· giata, e fu allora che trovaronsi le pandette dl Giusliniano; più tardi venne conquistata da Ruggero duca dl Calabria e saccheggiata due voite dal brigantly d'aliora in poi perdette tutto il suo credito, e questa città, che avea meritato il titolo di regina dei marl, e che contava una popolazione maggiore di 50.000 anime, cadde al semplice grado di citià di terz'ordine. Il suo territorio è tanto sterile che le conviene ricorrere a Salerno per le sue provvigioni. La Cattedrale di Amalfi merita osservazione essendo essa fabbricata sulle rovine di un tempio pagano, e contiene alcuni curiosi oggetti, cioè un antico vaso di porfido ad uso di battisiero, due belle colonne di granito rosso, un basso rilievo di scultura greca, una grotla ornata di belle pitture, ec. Flavlo Gioja inventor della bussola nacque in Amalfi e Masaniello In un piccolo villaggio chiamato Atrani che trovasi alle porle di Amalfi, per cul veniva chiamato il pescalore di Amaifi.

SALERNO, città mollo celebre fabbricata in parte sui pendio della montagna, dà il suo nome al golfo che le sta dinanzi.

Le strade di Salerno sono Irregolari, strette e selciale con lava del Vesuvio. La sua cattedrale è un edificio gottico del VII secojo, ricostruito nell'XI da Roberto Viscardo e ristaurato nel gusto moderno da Sanfelice. Il vestibolo di questa chiesa è maestoso. ornato di colonne antiche, di senolcri del principi Longobardi e di un gran vaso di granito orientale di un pezzo solo. L'interno contiene alcune pitture di merito: vi si veggono parimente varie scuilure ed ii mausoleo di S. Gregorio VI, nella cui chiesa se ne conserva li corpo. Questa città benchè arcivescovile non contiene di più di 10,000 abilanti.

Alla distanza di sel miglia di quesia ciltà si attraversa un piccol fiume chiamato Picentino per giungere a

BICENZA, oggi meschin villagglo ed altre volte città capitale del popoll Bicentini.

Dopo aver passato un altro piccolo fiume detto Battipaglia entrasi in EBOLI, piccola città di 5300 abi-

tanti, posta sulla cima di un monte in paese fertifissimo. Nel suo territorio trovasi un villaggio chiamalo

BUCCINO, situato presso il flume Botta, che contiene 4700 abilanti: sul qual flume vedesi ancora un ponte intero che venne costruilo ai tempi della repubblica Romana, ed è un antichilà degna di osservazione. Avvi eziandio il borco di

SAPONARA che conta 5200 abitanti, e nel quale veggonsi motti belli avanzi di anticilità. Evvi parimente la magnifica Cerlosa della Paduia che contiene circa 6000 abitanti.

Delle Ire strade postali che incontransi nell'uscire da Eboli, nol prenderemo quella a sinistra, che ci condurrà in mezzo alle rocce e da ile strette gole degli Apennini. La bejlezza e almeno la celcirità dell'usghi che incontreremo su questo difficile cammino ci risarciranno amplamente dell'incomodo di salire e discendere continuamente.

Il primo iuogo al quale arriveremo, dopo avere passato il Slle, è il borgo chlamato ia

DUCHESSA, il secondo, atiraversato un aitro fiume detto li Megro, chiamasi

AULETTA, la cui fondazione vienea altribuita ai Greci. Auletta raccoglie gran quaniità di manna e possiede circa 1800 anime di popolazione. Uscendo da quest' ultimo luogo continueremo il cammino che apresi suila nostra sinistra e arriveremo dapprima al villaggio di

VIETRO, delio di Potenza, per distinguerio da un altro villaggio dello stesso nome che trovasi in vicinanza di Amalfi. A piccola distanza da Vietro noi saliremo sino a

POTENZA, ciltà vescovile, posia sopra una deliziosa collina, con circa 9000 anime di popolazione. Essa è la capilale della Basilicata, provincia nella quale noi camminiamo.

La strada continua a percorrere tra mezzo ai monti, e presenta anche taivoita un aspetto spaventoso per la scabra natura che vi si presenta. Egli è perciò che diopo aver passato il vilaggio di TOLVE e lascialo sulla nostra manca quello di OPIDO, potremo fermarci un momento a

MONTEPELLOSO, piccola città vescovile circondata di mura con 8000 abitanti allo incirca. Di là potremo recarci a GRAVINA, piccola e bella città vescovite, fabbricata alie faide di un monte, già feudo della nobite famiglia Orsini che si intitolava duca di Gravina. La città che succede a Gravina è di assai maggiore importanza e chiamasi

e chiamasi
ALTAMURA. Elia è sede di un governatore e di una università. Oltre
a ciò è fornii ad ricche e belle fabbriche, e di una magnifice extleve,
quaie è dovulà la fondazione di questa città. Altamura è costrulta sulevovine dell' antica Lupatia; è difesa
da un buon castello, ed ha una popolazione di circa 15,000 ahitanti.
Questa città è considerata come una
delle più belle della Puglia.

Poco distante da Altamura trovasi GRUMO, ricco villagggio di più di 3000 abitanti, situato sulla strada che conduce a Bari.

BITETTO che succede a Grumo è piccola città vescovile più popolata di Grumo, e che ha il titolo di marchesalo. Essa è fahbricata in una pianura fertilissima. La Cattedraie chiama a buon dritto l' attenzione dei curiosi e contiene altresi buoni diolnti.

Da Biteito si passa a Bari, di cui noi avemmo già a darne la descrizione alla pag. 455.

#### VIAGGIO X.

## DA BARI A BRINDISI.

|          |    |    |     |  |   |    |    |   |    | osti |
|----------|----|----|-----|--|---|----|----|---|----|------|
| Da Bari  | a  | Me | ola |  |   |    |    |   | ŧ  | 1/   |
| Monopo   | ii |    |     |  |   |    |    |   | 1  | 1/   |
| Fasano   |    |    |     |  |   |    |    | · | 1  | _    |
| Ostuni   |    |    |     |  |   |    |    |   |    |      |
| S. Vito  |    |    |     |  |   |    |    |   | 1  | ıή,  |
| Brindisi |    | ٠  |     |  |   |    |    |   | 1  | -    |
|          |    |    |     |  | P | 08 | ie | - | 8, | -    |
|          |    |    |     |  |   |    |    |   |    |      |

Essendo quesia parie d'Iialia repulata la più ridente ed amena, noi lascæreno le vie moniuose e difficiii e scorieremo il viaggialore lungo le

deliziose cosie dell'Adriatico. Uscendo da Bari el dirigeremo ai sud est, onde intraprendere uno de'più dilettevoli viaggi.

Anticamente tutto il iltorate di Napoli, lanto da una parte che dall'altra, era coperto di piccole fortificazioni, cui davasi il nome di Torri a cagione della forma ioro. Noi dunque passeremo vicino a parecchie di coieste torri e visiteremo

MOLA, città che possiede un porto, un cantiere di costruzioni navali, e contiene circa 8000 abilanti. Continuando la strada lasceremo sulla sinisira la città di Conversano, che da il nome ad un piccolo lago che le sia vicino, e saliremo un'incomoda rupe sulla quale sorge

POLIGNANO, città di 6000 abitanti. La montagna contiene caverne assal singolari, che il viaggiatore sarà contento di aver visitate. Al di ià di Polignano trovasi

MONOPOLI, citià di 46,000 ablianti, bella, ben fabbricata e sopra tutlo ben difesa. Essa possiede vari utili stabilimenti, un gran numero di belle chiese e sopra tutlo una ricca catedrale, nella quale è rimarchevole una cappelia ornata di bellissime statue scoopite da Luiaj Fiorentino.

FASÁNO é piccola città situala at piedi di un colle. Era altre volte un castello appartenente al cavalieri di Gerusalemme; ma oggi è capo luogo di cantone della provincia di Brindisi e contiene 7600 abilanti. OLTAVA, che nulla offre di rimarchevole, succede a Fasano e a lel OSTUNI, città di 6000 abitanti, fabbricata sulla sommità di un colle e

feconda di ulivi, di mandorle e di manna; anche li selvaggiume è ivi abbondante.

MARTINA, cillà parimente fabbricala in cima ad un colle e circondata di foltissimi boschi, trovasi circa 15 miglia di là da Osiuni. CARAVIGNA e S. VITO sono due bei borghi che

incontransi prima di entrare a BRINDISI. A questa antica e celebre città altro più non resta che la sua vecchia reputazione, que rare e preziose colonne presso la caltedrale, aicuni avanzi di antichità ed un porto ora mai tutto ingombro dagli interramenti. Gil Astalici, I fecei ed I Romani frequentavano questa città, che era divenuta ricchissima; ma la sua gioria appartiene ai tempi passati. Pacuvio e Virgili o vi sono morti.

#### VIAGGIO XI.

#### da bari ad otranto.

|         |   |     |    |     |    |    |    |    |   |    | sie |
|---------|---|-----|----|-----|----|----|----|----|---|----|-----|
| Da Bari | a | Bri | no | ils | ١. |    |    |    |   | 8  | -   |
| V. il V |   |     |    |     |    |    |    |    |   |    |     |
| Da Brin |   |     |    |     |    |    |    |    |   |    | _   |
| Cellino | ٠ |     | ٠  |     |    |    |    |    |   | 1  | 1/2 |
| Lecce   |   |     |    |     |    |    |    |    |   |    | 1/2 |
| Marlano |   |     |    |     |    |    |    |    |   |    | 1/2 |
| OTRANTO | ٠ | ٠   | ٠  | ٠   | •  | •  | •  | ٠. | • | 1  | 1/2 |
|         |   |     |    |     |    | Po | si | e  |   | 18 | _   |

La descrizione dello stradale da Bari a Brindisi fu già data nel vlaggio precedente. Uscendo quindi da quest'ultima città ed attraversando la fertile campagua di Otranto arriveremo a

MESAGNE, borgo ragguardevole, da dove una comoda strada benissimo conservata el condurrà alla città d'Orla, poscia a Francavilla e finalmente ad Otranto; ma quantunque lo stradale che noi percorriamo vada

circuendo la base della catena degii Apennini dal lato di Borgo Latiano, esso ci conduce egualmente ed in rella linea a Lecce dopo essere passato per Cellino.

SECCE un bella clittà, la cui londazione si altribuisce a tomeneo di Creia. Si suppone che esso principe venisse gilato dalla tempesta su questo lido, dopo la distruzione di Troja. È celebre questa clittà pel suoi merietti, il suo olio e la sua gomma dorifera. Essa è anche forte e commerciante e conliene più di 18,000 abitanti. Da Lecce partino tre strade che si dirigono verso il sud est. Quella di mezzo el conduce a

S. PIETRO IN GALATINA, piccola citlà di 2300 abilanti. Quella a diritta guida dapprima a

COPERTINO , piccola citià di 3300 abilanti, indi a

NARDO', città situata in bella pla-

nura, la di cut popolazione ascende pure sino a 3300 abitanti. Da Nardò si arrriva a

GALLIPOLI, graziosa città di 8000 abitanti con un porto sul golio di Taranto. Vi si fa la pesca del tonno, e floridissimo è il suco commercio di cotoni, lane ed olj. Essa è fortificata tungo la sponda, ed oltre a ciò è difesa da tre Isolette situate in faccia al porto, e dal promontorio Pizzo che sorge sulla sua sinistra.

La terza delle strade sopraccilate giunge alla vitla CAVALLINO, e sale sino al borgo di MARTANO, donde

discende ad

OTRANTO. Quest'antica città della Japigia è più forte che betia. Nel 1480 venne improvvisamente assalita dat Turchi, che ne massacrarono tutti gli abitanti, tranne i fanciulti e poche donne. Alfonso, nipole di Ferdinando d'Aragona, la riprese ben presto, ma non a tempo; il male era fatto, e da quell'epoca fatale la popolazione di quesia disgraziata città non potè mai superare la cifra di 3000 abitanti. Tuttavia l'estensione e la comodità del porto da loro la facilla di fare un commercio moito attivo col Levantini. L'antico Zodiaco, che tutt'ora si vede nella vecchia cattedrate di Otranto

prova che vi si coltivano le scienze con profitto.

Egli è impossibile visilare Otranlo sensa sentir desiderio di spingersi sino al celebre promonlorio di Leucade; tanlo più che assai breve ne è la dislauza. Noi passeremo senza arrestarci dinanzi alie villeggiature ed ai borghi che incontreremo sulia via; ma daremo un'o occilitate.

CASTRO ed ALESANO, piecole città, la prima delle quali ha 8000, la seconda 7000 abitanti all'incirca. Poco distante da quest'ultima sorge il promoniorio di Leucade, oggi chianato di S. Maria, per la sontuosa citica innalzatavi, dove già era un tempio di Minerva. In faccia al capo s' lin-

nalza ia greca isola di

SAZENO, che Pirro avrebbe vo lulo congiungere con Leucade per mezzo di un ponte. Le montagne dell'Epiro, cioè della Albania, dette Ceraunie ed Aeroceranie, distendonsi di lontano in prospettiva. Egli è insossibile di offire ai nostri lettori una giusta idea della vista straordinaria, di cui si gode dall'alto del promontorio. Noi però il invittamo a fare questa piccola corra, si curi clie non rincrescerà loro ne la strada, ne la perdila del tempo.

# VIAGGIO XII.

# DA TARANTO AD OTRANTO. Poste I talo. Sostenne allissima fam

Poste , 8

TARANTO è città di circa 14,000 mime di popolazione, residenza episcopale e commerciantissima. Essa possiede vasie saline assai produttive, non che un porto molto frequen-28

tato. Sostenne allissima fama nelia soria antica non solo, ma ben'anco nel medio evo, essendo stata per qualche tempo metropoli della possente confederazione delle repubbliche della Magna-Grecia, e per fino la rivale di Roma. Avvertiremo, in passando, che essa impose il suo nome alla Taraniola (Licosa Tarantuia) in sectio appartenene alla famiglia dei ragni, e si conosciuto per gli effetti maravigitosi altributi alla sua morsicatura. Sortendo da Taranio s'incontra il bed villaggio chiamo s'incontra il bed villaggio chiamo s'incontra il bed villaggio chiamo.

PULZANO, che ha forse 1000 abi-

tanti, duc terzi del quali si dedicano esclusivamente con buon criterio e con utili prodotti alla cultura dei cotone. Al disopra di Pulzano si trova

LUPERANO, altro villaggio contenente eguale popolazione come Pulzano, ed in cul la collivazione del cotone è del pari in istato florido e lucrativo. Noi lasceremo questi villaggi sulla destra, ed entreremo a

MONTEPAVANO, villaggio di una stessa natura det due or nominati, e dove cangeremo i cavalli per passasare a

S. GIORGIO, bel borgo con 1200 abilanti, quasi tutti Albanesi.

abilanti, quasi tutti Albanesi. Continuando il nostro stradale framezzo a questa ridente pianura, giun-

geremo a MANDURIA, antica città della Mes-

sapia, cioè a dire dei Salentini.

S. PANCRAZIO, che tiene dietro a
Manduria, è piecollasimo villaggio di
Sao abitanti, il cui territorio è abbei-

Manduria, e piccollssimo villaggio di 350 abitanti, il cui lerritorio è abbellito e ferlilizzato da tanti piccoli laghetti, e le cui sponde sono tutte di gradevolissima vista; dopo S. Pancrazio tiene dietro

CAMPI, borgo vasto, ricco, belio e popolato di 3400 abitanti. Qui si cambiano i cavalli per arrivare a Lecce; ora noi partiremo per Otranto colla medesima strada che abbiamo già seguita nel precedente viaggio.

#### VIAGGIO XIII.

#### DA MAPOLI A POLICASTRO.

| Da | NAPOL  | ı ad | Ebo   | 11  |  |   | 6 | 1/2 |
|----|--------|------|-------|-----|--|---|---|-----|
|    | Vedi i |      |       |     |  |   |   |     |
| Da | Eboli  | a Pe | LICAS | TRO |  |   | 7 | _   |
|    |        |      |       |     |  | _ | _ |     |

Poste . 13 1/2

Il viaggio IX pag. 485 el ha di già indicato l'tilnerario da Napoli ad Eboli, egli è dunque a quest'ultima citià cle noi el trasporteremo immediatamente, e là troveremo tre strade, di cui seguiremo quella che si svolge sulla destra verso il mare.

I primi luoghi di qualche importanza che s'incontrano sono:

Il VECCHIO ed il NUOVO CAPAC-CIO, il primo sortito dalla ruine dell'antica Pestum, ed Il secondo nato dalla distruzione del primo.

Segullando la riva, troviamo presto AGROPOLI, grazioso borgo ove regna una continua estate.

Continuando per la strada che si diverge fra le vallate attraversiamo successivamente

PRIGNANI e VALLI, ragguardevoli villaggi. Dopo essere usciti da questo ultimo si trova

uesto ultimo si trova CASTELLO A MARE della BRUCA.

Poste | Questa città godeva altre volte qualche fama per la caccla agli ajroni che vi si faceva, ma in oggi la razza di questi uccelli si è intieramente estinta.

Un vicino bosco, chiamato bosco della Bruca, ha dato il nome di Bruca che viene aggiunto a Castello a Mare.

PISCIOTA, che s' incontra poco dopo, andando lungo la riva, è una piccola città di 2700 abilanti, di nessun'importanza, lo stesso diremo di

CAMERATA, che viene in appresso, al di là della quale troviamo il celebre promoniorio di Palinuro si spesso citato da Virgillo. Viene in seguito

SULCASTRO, città che meriterebe la nogli appena il nome di Villagio, mentre limitasi alla popolazione di 400 abitanii. Le si conserva seuza dubbio il nome di città in ricordanza dubbio il nome di città in ricordanza delle sue passate giorie, ed anche perchè presta il suo nome al Golfo cite is sta davanti. Nel 1008 in distrutia initeramente da loberto Cuiscardo, e cinque secoli dopo essa fio ancora sti ultima epoca Policastro non pole biù in alcun modo risorgere. Vi è al-

le risaie, stabilite nelle vicinanze, naria la poca popolazione che vi cabbiano troppo pestiferamente vizia- siste.

tresi motivo di credere che i fendi | ta l'aria, e che abbiano per consemarini e paiudosi che la circondano e guenza influito a far rimancre stazio-

#### VIAGGIO XIV

# DA MAPOLI A REGIO DI CALABRIA. Posie t

| Da Napol   |    |      |     |     |     |     |     |   |    | 9  | 1/2 |
|------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|-----|
| Vedi       |    |      |     |     |     |     |     |   |    |    |     |
| 3.º Co     | we | ill  | 0 0 | on  | 0   | 607 | 120 | n | e- |    |     |
| cip        | ro | cit  | à.  |     |     |     |     |   |    |    |     |
| La Sala    |    |      |     |     |     |     |     |   |    | 1  | 1/9 |
| Casainuo   | ve | ٥.   |     |     |     |     |     |   |    | 1  | 1/2 |
| 5.º Cat    | ai | llo  | CO  | 172 | 0 : | sen | za  | n | e- |    |     |
| cip        | ro | cit  | à.  |     |     |     |     |   |    |    |     |
| Lagoner    | 0  |      |     |     |     |     |     |   |    | 1  | 1/0 |
| Lauria.    |    |      |     |     |     |     |     |   |    | 1  | _   |
| Castelluc  | ci | 0    |     |     |     |     |     |   |    | 1  | _   |
| Rotondo    |    |      |     |     |     |     |     |   |    | 1  | _   |
| Castrovil  | la | ri   |     |     |     |     |     |   |    | 2  | _   |
| Tarsia.    |    |      |     |     |     |     |     |   |    | 2  | _   |
| Ritorto    |    |      |     |     |     |     |     |   |    | 1  | 1/2 |
| Cosenza    |    |      |     |     |     |     |     |   |    | 1  | 1/2 |
| Rogliano   | ). |      |     |     |     |     |     |   |    | 1  | _   |
| Sciglian   | 0  |      |     |     |     |     |     |   |    | 1  | _   |
| Nicastro   |    |      |     |     |     |     |     |   |    | 4  | 1/2 |
| Fondaco    | d  | ei : | Fie | 00  | ·   |     |     |   |    | 1  | 1/2 |
| Montele    | n  | e.   |     |     |     |     |     |   |    | 1  | 1/2 |
| Rosarno    |    |      |     |     |     |     |     |   |    | 2  |     |
| Paima.     |    |      |     |     | Ċ   |     |     |   |    | 1  | 1/2 |
| Scilla .   |    |      |     |     |     |     |     |   |    |    | 1/2 |
| Villa S. ( |    |      |     |     |     |     |     |   |    | ï  | -   |
| Receio d   |    |      |     |     |     |     |     |   |    | •  | _   |
| -          | ï  |      | -   | -   | Ť   | •   | •   | • | _  |    |     |
|            |    |      |     |     |     | Po  | st  | е |    | 37 | 1/0 |

Come nel viaggio precedente, così in questo usciremo da Napoli dirigendoci verso Ebeli ed Auletta. Ai di la di quest' ultimo luogo incontreremo l villaggi di

POLTA e di ATENA. Il primo contiene 3600 abitanti, ij secondo 2000. Tra questi due villaggi esiste un abisso straordinario, ove si precipilano le acque dei fiume Negro, le quali dopo un corso sotterraneo di più di due miglia ricompaiono nei juogo che chiamano la Pertosa. Qui entrasi nella deliziosa valle di Diana.

SALA, piccola città di 3300 abitanti, è la stazione successiva. Noi abbiamo di gtà parlalo della Certosa della Padula, dove si arriva di poi

per attraversare CASALNUOVO, vilia di 1700 abitanti, e LAGONERO, borgo di 5000 abitanti, ehe trae il suo nome dai vicin lago, la sorgente dei quale esce dai monte Serino. Una via praticabile anche alle vetlure potrebbe condurci da Lagonero a Maralea, città situata sul golfo di Policastro, una seconda via sulla sinistra iramezzo alle montagne ci condurrebbe a Latronico ed a Chiaramonte: senza pariare di una terza strada men comoda che conduce a Moliicrno, borgo di più di 8000 abitanti; ma ia strada postale ci obbliga di entrare a

LAURIA, altro borgo, la cui popolazione ascende a 2000 anime. Le due siazioni seguenti si chiamano

CASTELLUCCIO e ROTONDO, Tra questi due viliaggi scorre il fiume Leo, che separa la Lucania dal Bruzzi, vaie a dire la Basilicata dalla Calabria Cileriore, nella quale ora ci inoitriamo.

Sopra un'alla roccia è siluata la foric e ben costrutta città di

CASTROVILLARI, ricca di vini, di cotone e di manna. La sua popoiazione è di 5600 abitanti. La via posiale che parte sulla sinistra conduce ai goifo di Taranto ed alle città di Rossano e di Cotrone, che sorgono rimpetio alia costa di questo golfo che abbiamo già visitata, e che termina ai promoniorio di Leucade. La strada a dritta, che è quella da noi tenuta, ci conduce vicino al flume Cochilo ed a varj altri, che si attraversano sopra comodi ponti.

TARSIA, primo luogo che si pre-

senta è una piccola città di 1800 abitanti. La costeggia il flume Grati, e lasciando a mano manca le belle e deliziose città di CONIGLIANO e di VI-SIGNANO, delle quali la prima ha 8000 abilanti e la seconda 9000, arriviamo a vittaggio di BITORTO, donde andremo a riposarel nella città capitale di questa bella provincia, cioè

COSENZA, Questa città, situata aite faite degli Apennii in posizione dilettevole e ridente, è circondata au n ferille territorio, che abbondantemente produce vini squisiti, zafferano, manna, tini e piante medicinali. Capitate e metropoli, patria di motti uomini illusti tabilimenti; nalgrado ciò appena arriva a 8500 abitanti.

BIGALIANO è una piccola città di 5400 abitanti. Tra Rogliano e Monteleone corre il fiume Savulo. Una bella via postale parte da Siliano e termina a

CATANZARO, ciltà di 11,000 abitanti, posta presso la riva del golfo di Squillace sopra l'Adrialico. Ma noi continuando il nostro viaggio tasceremo sulla diritta le città di Martorno e di Nocera, ed entreremo in

NICASTRO, città arcivescovile, assain, abbondante di oli eccellenti, e che contiene 10,000 abitanti. Un po' più iungi attraversiamo il flume Amaio, e passando il grosso borgo di MAIDA, continueremo a salire sino alla stazione chiamala

FONDACO DEL FICO. Qui siamo giunti al punio più streito dello stivale, che forma l'Ilalia, e quando si è su queste allure si vede egualmente da una parte il mare Tirreno e

dall'aitra il mare Adriatico. Se noi discendiamo verso il golfo dl S. Eulemia troveremo, passato il fiume Angitota, la città di

PIZZO, ove sbarcò il 13 oltobre 1813 Gloacitmo Murat, ex re di Napoli, il quale fu arresiato dagli abi-

tanti e consegnato at governo, che lo fece fucilare it 31 dello stesso mese. Da quell'epoca Pizzo ebbe il titolo di fedelissima, e le venne accordata l'esenzione di ogni sorta di tasse. Dopo BRIATICO entrasi in

TRAPEA, città vescovile di 4000 abitanti, alla quale succede il promontorio di Babicani, che da questo lato forma la punta del golfo di Gioja. Seguendo la via postale, situata fra il mare e gli Apennini, e altraversando parle di un gran bosco, arrivasi alla città di

MONTELEONE, che contiene 15,000 abilanti. Prima del terremoto del 1783, che distrusse Messina, Monteleone era assai più florida e plù popolata che non è ora. La stessa sciagura accadde a

NICCTERA città che sta sulla destra dello stradale che percorriamo.

ROSARNO, borgo di 2800 abitanti, è posto al di là del fiume Metremo, donde si passa a DROSI, viltaggio, presso il quale la strada fa un gomito, che ptegasi verso il summenzionato golfo di Gioia e conduce a

PALMA, piccola citta di 6000 abijanti posta sui lido.

SEMINARA è borgo, dove si veggono parecchi avanzi di antichità, e dove i Francesi batterono gli Spagnuoli nel 1805. Là si attraversa il bosco di Solana, si lascia a diritta la cilia e il promontorio di Scilla, la cui vicinanza è pericolosa pei vascelli in tempo di burrasca, ed entrast in

FUMARO DI MORO, dove la strada si divide in due rami, conducente il primo a Villa S. Giovanni, il secondo a

REGGIO. È questa l'utilima città delle Calabrie. Essa fu molto efebre nella storia greca e latina, come pure nella moderna. Regio contlene 7300 abitanti, possiede qualche biona fabbrica di stoffe di sela, e fa un commercio molto attivo di vini, di di j, iini e di essenze. Essa siede in faccia alla Sicilia sullo stretto di Messina.

## PARTE QUARTA

CONTENENTE LE ISOLE

#### DI SICILIA, DI LIPARI, DI MALTA, DI SARDEGNA. E DI CORSICA.

#### SIGILIA.

Nozioni storicue. Omero diede alia Sicilia il nome di terra del Sole, e d'isola dei Ciciopi e dei Giganti. I feroci e crudeli Listrigoni furono ceriamente i suoi primi abitatori. I Pelagi, i Feaci, i Lotofagi, creduti da aicuni un soi popoio, che varj nomi acquistaronsi dalla lor varia maniera di vivere, dai varj mestieri, oppur dai principi che li governavano, i quali da principio vi esercitarono una vita selvaggia e pasioraie. I Sicani, di origine Spagnuoia: gii Eiimi, discendenti dai Troiani: i Troiani stessi ed i Fenici andarono poscia a soggiornarvi. Le favoie immaginate dagli antichi intorno cotesti primi abilanti sono assai note, e ben sa il iettore nuila esser di vero in tutte quelle menzogne milologiche, tranne la ferocia naturale e le forme alletiche di quei primi abilanti. Tuttavia i discendenii dei Ciclopi a poco a poco si civilizzarono, passando dalla vila pasiorale alla vita agricola, ed allora fu che nacque il cuito di Cerere, istituito in onor di colei, che fu la prima ad insegnare la coltura del frumento, o forse anco in atto di riconoscenza per

la terra, che sponianeamente lo produceva.

Quel popolo mezzo incivitito fornó in taí modo la nazlone chianata Sicana dal nome di un Sicano, che dicesi andalo a stabilirsi in quell'isola con parecchi iberi. Alcuni altri pretendono aver questo nome adottato gil emigrati Spagnuoli, i quati lo avevano preso essi stessi da un ruscetio, che scaricavasi neti ibero. Qualunque ne sia l'origine egil e Certo che da quell'epoca la Sicilia venne chiaspinti dalle terribiti cruzoni dell'Eina stabiironsi la maggior parte sulia costa occidentale dell'isola.

Ai Sicani sucgessero i Siculi, che il nome di Sicania in Sicilia cambiarono, e contemporaneamente a questi i Cretesi vi condussero una coionia.

E opinione di Plinio ed altri scrittori, che la Sicilia venisse distaccata dall'italia per effetto di una grande convuisione della natura. Altri geologi, non meno pregiati, considerano invece lo siretto di Messina conc una di quelle valii che formano il termine

di continuità delle montagne, Snat- ! lanzani nel suo vlaggio nelle due Sicilie, va anche più innanzi dicendo d che verrà tempo in cul la Sleilia si congiungerà di nuovo coi continente dalla parte di Peloro, che è la plù breve dello sirello. Senza spinger plù ollre siffatte ricerche, not el limiteremo ad offrire una breve notizia eronologica degli avvenimenti, di cui questa distinta contrada fu tealro. Tralaseeremo però tutto quelto che si riferisce alle istorie greca e romana, ed alle vicende delle guerre puniche, assai generalmente conosciule, e el trasporteremo di siancio all'anno 440, epoca della Invasione dei Vandali, a eui la Sicilla fn in gran parte sottomessa, e vi rimase sino all'epoca ehe i Gotti giunsero a distruggere il regno di Odoacre, re d'Italia, a eul era stata eeduta una gran parte dell' isola, I Steiliant posti fra due pretendenti egualmente terribill, eedettero alle inslauazioni del celebre Cassiodoro, sottomettendosi voloniariamente a Teodorico, re del Golti, nell'anno 300, senza che verun tomullo nascesse da siffalto canglamento politico. Atalarico governo la Sicilia dopo la morte di Teodorleo; nia dovette cedere alla fortuna di Belisario, generale di Giustiniano, imperatore, che nel 555 impadronissi successivamente di Palerino, di Siraeusa, di Catania e di Messina. Nei 668 essendo stato assassinato entro il bagno l'imperatore Costante e proclamato imperatore Mezzenzio, questi fu ben presto vinto e trucidato in Siracusa da Costantino, tiglio di Costante, che mollo amorosamente governo la Sicilla. Aflora per la prima volta i Saracent approdarono sulle coste della Sicilia, e penetrarono stuo in Siracusa ed tu Messina , cui diedero II più spaventoso sacchegglo. Ma avendo poco dopo i' imperator Costantino conchiusa la pace con quei barbari, la Siellla potè respirare alcun tempo. Nell' anno 827 i Saraceni ripresero le loro conquiste in Sicilla, e finalmente nell'anno 878 Siraeusa fu da essi di nuovo assediata, presa, saecheggiata e distrutta. Nei 917 la Sicilla fu gover-

mala da Al-Hason, il quale al califo Almansore l'avea data al tilo di Emirato ereditario: Nel 1908 I Saracente e ili Arabi se nerimpadroniron interamente; ma in capo a dicel anni ne furono cacelali dai Normanali. A quel-

A Rugglero successero Gugllelmo I, suo figliuolo, detto il cattivo - Guglielmo II, detto il buono, figlio del precedente - Tancredi nipote del re Ruggiero.

Normanni nel 1994 successero gli Svevi, percibi Costanza normanna figlia postuma del re Ruugliero si era maritata con Enrico VI imperatore Svevo. Dopo Enrico regnarono Federico I di Sieilia e 2º Imperatore, Corrado suo figliudo. Corradino, figlio del precedente - Manfredi figlio di Prederico. In quest'epoca Carlo duca d'Angló, nipote del red francia, si impadroni della Sieilia, ma dopo 97 ani ne restò privo, glacche il Frances si condidica del control del co

L'anno dopo la Siella passò a Pietro re di Aragona, qual marito di Cosianza figliudo di Sianfredo Svevo, e dopo costui a Giacomo I suo figliuolo. Quindi sucessero Federico II, fratello di Ciacomo - Pietro II, figlio di Federico II - Lodovico figlio del precedente - Federico III, dello il sempilice.

Maria figlia di Federico III, con suo marilo Marilno I. - l'Islesso Marilno I solo - Marilno II, Ivecchio, padre del precedente, Alla morte di Marilno II vecchio, dopo due anni di interregno, nel 1412 lu eletto re discilla - Ferdinando I di Castiglia, dello li giusto, quindi - Alfonso II magnanimo - Giovanni I - Ferdinando II,

detto il cattolico.
In quest'epoca cessò Palernio d'es-

sere la sede de' suoi re, e cominciò la Sicilla ad essere governata dal vicerè.

Al Castigliani nel stifs succedelteog il Austriaci, perché Giovanna figlia di Ferdinando II il cattolico, ultimo re Castigliano, moglie di Filippo
arciduca d'Austria, tramandò il dirlito di regno al suo figito Carlo, imperadore conosciuto sotto il celebre nome di Carlo V. 1 suoi successori furono Filippo II di Sicilia, 2º di Spagna, delto il prudente - Filippo III, 3º
di Spagna, il giusto - Filippo III di
Sicilia, 4º di Spagna, il grande. Carlo III di Sicilia, 2º di Spagna e re di
Napoli, detto il pio.

Alla casa d'Austria nei 1701 successero i Borboni, il primo dei quali fu Filippo V di Sicilia e re di Spagna, come nipole di madamigelia Teresa regina di Francia sorella del precedente Carlo.

Questo sovrano fu obbligato però, in forza del tratiato d'Utrech del 1713, cederia a Vittorio Amedeo duca di

Savoja, a cul fu tolla nel 1718 da Carlo VI imperatore, ma dopo una gioriosa vittoria Filippo V nel 1734 ripigiiò il regno, e lo cedette a Carlo III suo figijuojo, che nel 1789, andando a regnare nella Spagna, lascio il regno al suo figlio secondogenito Ferdinando, che per le turbolenze d'Italia sui principlo del corrente secolo ben due volle fu obbligato a dimorare in Sicllia sino all' anno 1813, non essendo stato questo regno per nutta invaso dalle arnil francesi. In questa occasione riuni i due regni in uno chiamandolo regno delle due Sicilie, ed în viriu del tratiato di Vienna si fece chiamare Ferdinando I. Sotlo il governo di questo principe nell'anno 1820 successe una rivoluzione In Paiermo, che presto sedata non produsse alcun mulamento político.

Francesco I, figlio del precedente, gli succedette nel 1825; ma morto nel 1830 cominciò a regnare l'altuale Ferdinando II.

# VIAGGIO PRIMO

## DA MESSINA A PALERMO

#### PER CATANIA.

|               |    |     |     |    |     |    |    | Pe | ste  |
|---------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|------|
| Da MESSINA a  | Sc | ale | tta | ١. |     | ٠. |    | 1  | -1/4 |
| Agro          |    |     |     |    |     |    |    | 1  | 1/4  |
| Glardini      |    |     |     |    |     |    |    | f  | _    |
| Giarre        |    |     |     |    |     |    |    | 1  | 1/4  |
| Aci reale     |    |     |     |    |     |    |    | 1  | 1/4  |
| Catanla       |    |     |     |    |     | ٠. |    | 1  | 1/4  |
| Paternò       | ٠. |     |     |    |     | ÷  |    | 1  | 1/0  |
| Adernò        |    |     |     |    |     |    |    | 1  | 1/4  |
| Sisto         |    |     |     |    |     |    |    | 1  |      |
| Regalbuto .   |    |     |     |    |     |    |    | 1  | -    |
| Aggira        |    |     |     |    |     |    |    | 1  | 1/4  |
| Leon forte .  |    |     |     |    |     |    |    | 1  | _    |
| Misericordia  |    |     |     |    |     |    |    | 1  | 1/4  |
| Villarosa     |    |     |     |    |     |    |    | 1  | 1/9  |
| S. Caterina . |    |     |     |    |     |    |    | 1  | 1/4  |
| Landro        |    |     |     |    |     |    | ٠. | 1  | _    |
| Vallelunga .  |    |     |     |    |     |    |    | 1  | 1/0  |
|               |    |     |     |    |     |    | _  |    | -    |
|               |    |     |     | Po | ste | 3  |    | 21 | 4,   |

|   |              |    |    |    |    |     |   |   | Po | ste |
|---|--------------|----|----|----|----|-----|---|---|----|-----|
|   |              | So | mı | na | 20 | tre | 9 |   | 20 | 3/1 |
|   | Gulfa        |    |    |    |    |     |   |   | 1  | _   |
|   | Manganaro .  | ž  | ٠. |    |    |     |   |   | 1  | 1/4 |
|   | Ponie Vicari |    |    |    |    |     |   |   | 1  | _   |
| į | Villafrali   |    |    |    |    |     |   |   | 1  | _   |
| ł | Missimerl .  |    |    |    |    |     |   |   | 1  | 1/4 |
| ł | PALERNO      |    |    |    |    |     |   |   | 1  | 1/  |
| ı |              | 8  |    |    |    |     |   | _ | _  |     |
|   |              |    |    |    | -  |     |   |   |    |     |

MESSINA (ALBRECH, La Gran Brettagua, li Leon d'Oro, l'Albergo di Prussia) è celebre efità marittima, plazza d'armi e sede di un arcivescovo. Veduta dai porto fa di sè magnifica mostra, e dal luogo della marna, dove eravi l'amitica e celebre palizzata, e dove oggi Innalzati vi sono

magnifici palazzi, offre veramente

una scena assai pittoresca. Essa è fab- t bricata melà sulia splaggia bassa formata dalle deposizioni del mare Ivi aggiutinate, e melà sul pendio delle montagne, che la dominano. La sua origine è antichissima; chiamavasi Zancta, perche forse fondala da Zanclo d' Ibla maggiore; fu ampliata da Orlone, abitata Indi dai Sicani, dai Sicoli, dai Morgetl, dai Cuniani, dal Greel Carcirel, dal Sanıj, poscia dai Messeni, che il nome di Zancia in Messina cambiarono, e finaimente dal Mamertini, abitanti della Campania, che se ne Impadronirono a tradimento ; prese tanta parte nelle guerre puniche e nelle attiche, e quindi passò col resto della Sicilia sotto I Romani, subendo da quell' epoca le vicende di tutta l'isola. Ouesta citlà è stala la scala del commercio del levante prima della scoperla del Capo di Buona Speranza; essa gode del privilegio del porto-franco. Sette porte, cinque pubbliche piazze, sel grandi fonlane, un lazzarelto, una cittadella con arsenale e ben muniti bastioni, chiese e palazzi di bella architettura, fra l quail il Palazzo Reale non ancora finito, quello del Senalo, e quello dell'Udienza, meritano di essere visitati con atlenzione, quattro Biblioteclie, un buon Collegio; tre Teatri, uno Spedale, tre Monti di Pieta, varj monasteri, e plù altri stabilimenti di varj generi, cui danno movimento ed anima circa 87,500 abitanti, rendono Messina una delle plù belle e più floride città della Sicilia, malgrado la peste desolatrice dell'anno 1743, ed Il terremoto del 1783.

Fra le moite e magnifiche chiese sossevansi nella Carronaca il grande allare ricco d'ornati all' uso di Fiernez, e il pergamo di marmo scolpito dal Gaginti, e le antiche cotoni ne, che ne sottengon p'editizio. Nella chiesa di S. Gascono, la volta, pittura ai resco di Antonio riccondi producti della chiesa di S. Gascono, la volta, volta di pinia da Litterto Padattino, e nella cappella della Concezione un bel quadro di Antonio Boso. Nella chiesa di S. Doussuco, una siatua di

Andrea Calamech, ed I bassi rilievi del Gagini.

La chiesa dell'Annunziata è adorna delle pitture di Giuseppe Paladino. e di antiche colonne. La collegiata di S. GIOVANNI DI MALTA racchiude fra le altre la marmorea tomba di Francesco Mauralico, celebre matematico. onore della Sicllia. In genere di anlico poco presenta Messina; nella chiesa dell' Annunziata, della nazione Calalana, scorgonsi sel alte colonne credute del tempio di Nettuno, ed allrettante se ne osservano nella chiesa di S. GIOVANNI BATTISTA, Credute apparlenere al templo di Ercole. Messina fu palria di molti illustri uomini, fra i quali del poeta Ibico, che vi mori assassinalo, e del celebre pittore Antonello da Messina, che fu it primo ad introdurre in Italia i' arte ancora ignola del dipingere ad olio. come lo attesta il Vasari.

Uscendo da questa citià il viaggio rendesi al forestiere delizioso, perchè ad ogni passo s'incontrano delle abi-lazioni. Seculendo tra i monti a diritta, ed il lido orientale di Valdemo- ue a sinistra, in una strada adorna di bei casini. di campagna apparienenti agli abitunta i agliati di Messina, passato il casale di Tremisteri, ed it vico po presso il promonatorio di Scandorio 
S. ALESSI, enorme rupe, che porla un castello di un effetto assal pittoresco. Passato quindi il

FONDACO DEL PRETE, ed ll paesello di LETOJANNI O GALLIDORO con una buona locanda per il viaggialori, che devono aspettare il passaggio della corrente del torrente vicino, arriva si alla posta

DEI GIARDINI; da questo iuogo, nelle cui vicinanze na tempo esisteval l'antica Nasso, fondala 700 anni avanto G. C., e che non presenta ora 56 non il suolo, può farsi una corsa in

TAORMINA, l'antica Tauromenio, città famosa, fabbricala secondo Diodoro, da una colonia greca venuta da Nasso, e secondo Sirabone degli Zanciei, ch'erano dell'anlica Ibia magnere, contiene città e posta sopra una rupe, contiene circa 4000abitanti, morsta i bellissimi avanzi dell'antico testro, delle Cisterne, della Naumachia, delle mura, di varj attri edifità je, del celebri acquedotti lunghi 14 miglia, come pure varj colombai dietro il convento del Cappuccini. Merita anche attenzione la chiesa di

S. Pancazzio, che si riguarda come il primo tempio cristiano eretto in Sicilia da S. Paolo.

Ripigliando ora la strada postale proseguiremo verso il capo

SCHISO; passando il flume di Calatablano sopra un ponte di lava, a tre miglia dal quale all'altro ponte delto delle disgrazie, non volendo passare per Calania, si prende la sirada, che per il paesi di PIZDIMONTE, LINGUAGROSSA, RANDAZZO eBRON-TI, situali alle faide dell' Elta, va ad unirsi in Adernò. Noi però crediumo migliore quella che ora descriveremo. Passati presso Mascail arriveremo alla nosila

DELLEGIARRE, allegro paese moderno, ove si può vedere un vecchio tronco di casiagno, che a fii di lerra ha in circonferenza più di 173 piedi. Ivi non molio distante sorge il formidabile Etna, che visiterenio fra poco, e che mostrasi in questo punio in tulla la sua maesià. La strada che teniamo ci conduce direttamente a

ACL O ACI REALE, che vuoisi risorta dalle rovine dell' antica Xifonia. Essa è celebre per le sue acque minerali, e molto più per la viciua caverna di Polifemo, per la grotta della misera Galatea , e per la rupe , sotto la quale geme , secondo l poeti , il povero Aci. Circa 20,000 sono gli abitanti di questa città, ben munita e situata sollo un' allura. Il castello che sorge al di sotto di un promontorio. credesi innalzato da Aquileo, console romano, in onore del quale la città fu detia Aquilea, ottenne rinomanza per l'assedio ivi sostenuto da Artale d'Alagona.

A poca distanza di Aci vi è l'an-

tico bagno detto pozzo di S. Venera, sorgente d'acqua minerale. Seguendo un cammino quasi sempre alla visia del mare, al villaggio

TRIZZA trovansi gli scogli dei Ciclopi, delti oggi Faragiloni, formati da enormi pezzi di lava, dei quali alcuni lanciati nei mare hanno all'estremità una piccola isola, ove osservansi non pochi residui di antica abitazione.

Allo SCARO DI OGNINA trovasi una chiesa ed una torre di guardia. Ivi era l'anlico porto di Catanta, ove approdò Ulisse, ivi la spiaggia cantata da Virgillo, e più in victuanza a Catania trovasi un edifizio simile ad un oracolo di tempio.

CATANIA (Albergo della Corona di Ferro). Gli antichi suoi fasti spettano alla storia generale della Sicilia. ed in parte anche le sue sciagure. Rovesciata varie volte dai terremoti. ella è sempre risoria con maggiore magnificenza di prima, ed è tuttavia, dopo Palermo e Messina, la cillà più ragguardevole dell' isola. L'ultima sua rovina avvenne l'anno 4693; venti anni dono videsi rifabbricata nell' attual sistema, con vie larghe e diritle, ampie e comode piazze, adorne di fontane e con selciatura di lava a pezzi quadrati uniti con molta esattezza. Solide, ben ordinale e di bel prospetto. ma poco alte sono le sue case. Anche nei 1819 fu minacciata, e le violenti scosse produssero varie crepature negli edifici più grandiosi.

Nella sagrestia della CATTEDRALE conservasi con molta cura una nitura a fresco, rappresentante l'eruzione del 1669. Dal jato dell'arle vi è poco merito, da quello della spaventosa verlià di tanto disastro è interessantissima. Questa cattedrale insieme al vescovado fu fondala dal conteRuggiero nel 1191, e ne conscrva ancora di quell'enoca i cappelloni; essa possiede molte colonne trovale nel leatro, alcune buone pitture, ed il suo prospetto posa sopra le antiche lerme, di cui scendendo nei sotterraneo si ammira una galleria ben conservata. Nel piano osservasi una fonlana con un ejefanle, opera del bassi tempi,

che sostiene un obelisco Egizio. Il monasiero di S. Nicolò dei Benedettini . architetiura dei Cottini, ha tre piani d'ordine composito, ed è piuttosto una reggia che un asilo di penilenti, Scale, corridori, giardino, boschetti, marmi preziosi, quadri, statue e bassi rilievt di ottimi autori, iscriziont, vasi greci, ed aitri rari oggetti di antichità veggonsi raccoiti nei museo, cui pure si unisce una ricchissima collezione delle più notabili produzioni dei tre regni della natura, si di terra che di mare. Notabile parimente ne è ta biblioleca si per la sceltezza e varietà de'tibri e delie edizioni (tra cui si distinguono i donati dai cav. Oiy, Inglese), come per gli scaffait architettati pomposamente, ne'quali racchiudonsi plù di 18,000 vojumi. Assai bella eziandio e grande ne è la chiesa con buone pitlure, di Tofanelli e dei Cavalluccio, e con un organo, che dagli intelligenti è rignardato per un capo d'opera. Un vivissimo gusto per le scienze, ic belle arti e l'industria anima da gran tempo gii abitanti di Catania, che ora sono circa 84,800. Vi esiste l'Universita' fino dai 1444, il cui fabbricato, d'ordine dorico ed attico, è magnifico, siccome ti sono le due biblioteche, si dell' Università medesima ricca di ogni specie di libri, come quella che chiamasi Ventimigtiana, abbondante di edizioni dei secolo XV, da più di quarant' anni eretta dal celebre Zhara. La fisica, ta storia naturale, la botanica e la chimica influenzate, per così dire, dalla presenza dell' Etna, vi si conoscono magistralmente. L'accademia Giojenia fondatavi nei 1824, non si occupa che delle scienze naturali. Essa fu cosi chiamata per onorar la memoria dei cay. Giuseppe Gioieni sommo naturalista, nei paiazzo del quate va pur visitato ti museo contenente le produzioni di tutia la Sicilia. Già molti voiuml di atti accademiet ha questa scentifica società pubblicati. che grandemente la onorano, li Museo dei principe di Biscari, riposto in due jungirisstme auje, forma una dejte più ampie raccolte, che si conoscano in Sicilia . In genere di stalue

antiche di marmo e di bronzo, di vasi etruschi, di lucerne di ogni qualità, di medaglie d'ogni modello e d'ogni metalio, di monele di tutte le età e di tutte le nazioni, di macchine per la fisica ed astronomia, e d'armi da considera di modello di la considera per la considera di modello di la considera modi. Degno di ancele delle tempi remoli. Degno di ancele delle productori rali di Sicilia fondato dal cavaliere Giojeni.

Quanto alle antichità di Catania aliro non vi ha che rovine e pochi avanzi. Si osservano sulla piazza Stesicorea le vestigia dell'anfiteatro, sutl'altra di S. Francesco quelle del Leatro, e nella strada che porta ai convento dei Benedettini I resti dell'Odeo, unico edifizio di tal genere rimasto dall'antico dopo quello di Atene ; la chiesa di S. Maria Della Rotonda suile fondamenta degli antichi bagni, ed il convento di S. Agostino occupano, a quanto pare, una porzione del foro , detia basilica e delle prigioni: al convento del Padri Carmelitani trovasi l'antico Laconico coi tocale delle Fornaci; net paiazzo Buonajuti osservasi un senolero, oggi formante la chiesa ad esso palazzo attaccata; fuori della porta vi sono git acquedotti, ed i resti del tempio di Cerere veggonsi sui bastione degl'infetti; nella chiesa di S. AGATA LA VETERA vi è un antico sarcofago, ove si crede essere siale riposte le ceneri di S. Agata, e nel convenio del Domenicani di S. Maria La Nuova l'anlico comune sepoiero. Il ginnasio, la naumachia, il circo giacciono sepoiti sotto la dura crosta della lava dal vicin monte vomitata. Fuori della città, nella selva del convento del Francescani di S. Maria di Gesti, nella chiesa della MECCA, e nell' orto dei Minoriti, osservansi varj sepoleri antichi. Le antichità più importanti si trovano, oltre degli accennati musel, nelle case dei signori GRAVINA, VALSAVOJA, NUN-ZIATA, CORVAJA, SAPUPPO, BONAJUTO e GAGLIANO, Merita d'esser vedula la porta Ferdinanda, areo trionfale eretto in memoria del matrimonio di Ferdinando III. La situazione di Calania

rassomiglia a quella di Portici. In que-

sta città nacque Vincenzo Bellini, di cui il mondo musicale deploratuit'ora, e deplorerà sempre l'immatura morte avvenuta in Parigi nel 1838.

ETNA, ovvero MONGIBELLO. Varie strade conducono da Calania ail' Etna, ed offrono diversi juoghi di riposo, come sono Paterno, ed Aderno a ponente, Aci e Giarre a levante, Bronte, Randazzo e Linguagrossa a settentrione. La più preferibile, volendo andare a cavallo, è quella per S. Giovanni, la Punta, Trecastagne e Nicolosi; a poca distanza dei quale avvi l'antico monastero di S. Nicolò l'Arena, i cui monaci Benedettini si sono stabiliti nel loro gran monastero a Calania, di cui parlammo. Questo fabbricato fu eretio nei 1136 da Simone, conte di Policastro, nipote di Ruggiero, per servire di ospizio nei slto, ove ha fine la prima regione dell'Etna detta la Coitivata. La circonferenza della base di questo monte è calcolata 160 miglia siciliane, e la sua altezza perpendicolare 10,230 piedi. Il nome di Gibei gii venne dato dai Saraceni, e significa montagna, cui parecchi monti compongono.

Dalle falde alla cima è l'Etna diviso în quattro regioni; la prima è detta Piedimonte, e si estende sopra una scala di otto miglia, ricca di prati, di vigne, di selvaggiume, non che di viliaggi e bei casini di campagna; la seconda è chiamata Boschiva o Seivosa o anche Nemorosa, e si eleva sopra circa cinque miglia, stendendosi per baize dirupaie e scoscese, e tutte coperte di vecchie piante di ailo fusto; la terza, cui dicono Scoperta, è di tre miglia di estensione; la quarta finatmente, chiamata Deseria, occupa essa pure tre miglia, arriva sino aila vetta, ed è sempre vestita di aite nevl, che sottanto nei mese di luglio offrono un meno scabroso sentiero. La storia ci ha conservato il ragguaglio di 77 eruzioni, undici delle quali anteriori ali' era cristiana, Terribili furono per Catania quelle del 1669 e del 1693, lunghe e spaventose quelle del 1765, del 1799 e del 1800. Queste e le successive del 1811 e 1819 apersero un craiere jargo più di quattro miglia

vomitante per venti boche pietre, cenere e lave, che tutta coprirono la vallata di Linguagrossa. In una di esse (quella dei 1753) sboccò da quel mare di fuoco un profluvio di acque boilenti mischiate di sal minerale. Sul pendio orientale del monie presso la base di quei vasto cratere si vedon gil avanzi di un'antica torre detia dei Fiiosofo. Questi avanzi di romana costruzione diedero motivo a parecchie favole, cui sempre si accoppiava il nome di Empedocie, e Pianelia; ma ii dotto sig. Gemmeliaro ha provato sino all' evidenza, che quei frantumi, aitro non sono che gii avanzi di un ara dedicata a Giove. Questo naturalista prova la sua asserzione dietro la forma stessa dell' edifizio, come pure dai pezzi di piombo e di marmo, e dai rottamt ivi trovati,

Alla estremità della regione di mezzo dell' Eina chiamata Boschiva. o Nemorosa, trovasi una scura caverna di iava, chiamata la grotta delle Capre, la quale parimente offre un luogo favorevoje ai riposo. Alia distanza di due leghe dai gran cratere arrivasi aila grotta di Casielluccio, e qui la salila diventa dura e scabrosa, il freddo si fa sentire con maggiore forza, e ci accompagna sino alla casa detta comunemenie degii Inglesi, perchè da loro costruita nel 1811. In vicinanza vi è pure la piccola antica casa det Giammellaro. Nella casa degli Inglesi si lascia li cavalio o il mulo per continuare a piedi. L'aspetio dei più aito punto dei cratere, neil'interno del quaie si ode un fracasso continuo somigliante a quello del tuono, non è possibile descriversi; perchè, come quelio del Vesuvio, cangia di forma, cresce ediminuisce le sue dimensioni ad ogni sua eruzione. Da quesio iuogo la vista si estende su tutta la Sicilia, una parte della bassa Italia, le isoie Lipari, e puossi eziandio, se il tempo è sereno, vedere ad occhio nudo le coste dell' Africa. L'Etna provede quasi tutta la Sicilia di neve necessaria agli abitanti, e questo commercio straordinariamente attivo produce al vescovo di Catania un'annua rendita assal ragguardevole. Questo

celebre vulcano, sempre terribile e negli antichi tempi di diffictie accesso, è divenuto dat 1804 in qua più accessibile, che non il Vesuvio, essendo stati appianati nella maggior parte gli ostacoli per opera del filosofo naturalista ed insigne filantropo Marto Glammeliaro, da not accennato, it primo che abbia osato fabbricare un asilo a sue spese, quasi sull'estremità superiore dell' Etna , vicino alle rovine chiamate la torre del Filosofo, come di sopra si è detto.

Il viaggiatore che vorrà intraprendere questa gila, dovrà partire da Catania di buon mattino, e si troverà qualche ora prima del tramontare del sole alia casa degl'Inglest, Quivi preso riposo, dopo la mezza notte potrà Incamminarsi a piedi, ed arrivera alla sommità per vedervi il tevar del sole. quindi la sera poirà esser di ritorno in Catania.

Da questa cillà si può fare il viaggio verso Stracusa, e le spiagge detta Sleitia, ma noi, tasclando questo per farne una descrizione separata, con-

tinueremo per la strada postate. La prinia città ragguardevole che si incontra dopo Catania è

PATERNO', città di 14,000 abilanti, anticamente appartenente alla famigila Moncada, Il suo territorio è fertilissimo, vi si vedono in genere di antichità un sepolero, gli avanzi di un bagno in un podere detto Bettacortina, la grotta della del Fracasso. creduta da vari quella della ninfa Ta-Ita, ed il lago vicino, che vi ha comunicazione, quello degit Del Palici, un acquedotto, le rovine di un gran ponte sul fiume Simeto, ed a tre miglia distante, ove credest esservi stata l'antica Hybia, le rovine di un templo, e plù in la netta terra di S. Anastasia la torre del Normanni, celebre per la prigionia dell'ambizioso Bernardo Caprera, conte di Modica.

Continuando li nostro cammino al di la di Paternò incontrasi un'antica torre quadrata, opera di diversi templ, quindt si passa per

LICODIA, paese di 18630 anime di popolazione, ove potranno osservarsi varj antichi acquedotti, che condu-

cevano l'acqua in Calania; indi incontrasi

BIANCAVILLA, popolata da circa 10,300 abitanti, antica cotonia di Athanesi, che credesi fabbricata ov'era anticamente Elna o Inessa. A vista sempre del Simelo arrriviamo dopo poco tratto alta posta di

ADERNO', antico paese feudale. È situato atte faide del monte Etna in un vasto territorio bagnato dal fiume dello di Aderno. Vi si vedono gli avanzi di antiche mura, di un sepolcro vicino al convento de' Cappuccint. Nel podere del dottor Pulia rimarcasi un magnifico bagno ed un altro bell'edifizio. GII oggetti seguenti meritano pure osservazione, le rovine del tempio del Dio Adrano ed una torre detta de' Normanni. La chiesa di S. Pierno è osservabite per le belle pitture di Giuseppe Salerno siciliano. Aderno ha 14,000 abitantt. In questo paese viene ad unirsi la strada da noi accennata, che passa da Bronti atte falde dell' Etna. Continuando il cammino, a cinque miglia d'Adernò sl passa su bel pente il flume Simeto, e dopo poco tratto di strada si attraversa il fiume Salso sopra un attro bel ponte di legno, che forma l'ammirazione del vlaggiatore. In seguito viene

REGALBUTO, parse feudale con 7800 abitanti. È patria del rinomato medico Filippo Ingrassia.

Prima di arrivare in questo paese incontrasi una strada per la quale potra farsi una scorsa in

CENTORBI, fabbricata sulle rovine dell'antica Centuripi e che presente gli avanzi di quett'antica città. Vi si vede il palazzo detto di Corradino, te vaste cisterne, un bagno, ed un antico ponte. Continuando latanto la strada postale perverremo a

S. FILIPPO d'ARGIRO', O AGGIRA. Questa città possiede gil avanzi di un antico teatro demolito, che vedevasi tutto intero al tempi di Cicerone; fu patria del celebre storico Diodoro Sicuto, ed ha una popolazione di 7000 anime. Si attraversa it paese dt NIS-SORIA, abbondante di zolfo, ed in seguito and the state of the st







, che condu- seguito

LEONFORTE, paese con 40,000 a- 1 bitanti, e passata la stazione postaie detla ja

MISERICORDIA, s'Incontrano due strade una che conduce in Calascibetta, paese che tralasceremo di vi-

sitare, e l'altra a

CASTROGIOVANNI, città popoiala da circa 13,000 anime; è situata sopra un piano atto, assal scosceso ed isolato da ogni parte, fuorchè da due stretti passaggi. Essa è ai centro deil'isoia. Fu abitata fin dai tempi favoiosi: i Siracusani se ne impadronirono, e la ingrandiron tanto che dissero di averla fondata. Il gran Geione vi edificò un tempio a Cerere, e vi eresse quella statua di bronzo lanto celebre, forse quella di cul paria Cicerone, come rubata da Verre, Questa città fiori tanto ai tempi delle greche colonie; divenuta poscla soggeila ai Romani fu afflitta dalle guerre civiii, e dalle conseguenze delle guerre tra Marlo e Pompeo. Sotto i' imperadore Augusto ebbe l'onore di Municipto; poscia sogglacque ali'occupazione del Saraceni, e sotto i Normanni ebbe una colonia di Longobardi. Ha un castello posio neit'altura e creduto anticamente inespugnabile.

il lago di Pergusa con quattro miglia di circuito di puzzoiente acqua, ceiebre nelle favole, perchè i poett vi finsero il ratto di Proserpina. Vi si trova una sorgente di acqua salsa come quella dei mare. Ad otio miglia distante si potra saltre sul monte Artislno, celebre e nelle favolc e nella storia, come formante le divisionl della Sicitia, Dalta sommità di esso scorgesi ad occhio nudo, quando li tempo è sereno, la Sicilia tutta; l'aria che vi si respira, le posizioni pittoresche ed abbondanti di cuttura rendono quella cima un luogo d'incanto. Torniamo intanto alia strada postale, e dopo ia iocanda detta di Potenza alla distanza di quattro miglia, traversato ii fiume Moreilo, perverremo aila posta di

a cinque miglia distante st trova

VILLAROSA, paese dl 3000 abltanti. Dopo passato li fiume Salso e prima di arrivare alla posia di S. Ca- | dei Pizzuto, Albergo di Londra.

terina incontrasi una strada che conduce alla città di

CALTANISSETTA, capo luogo di una delle sette intendenze dei regno di Sicilia, e situata sui dorso di un monte: ha una popolazione di 7000 abitanti, moite miniere di zolfo all'intorno ed acque minerali. La citta è piutlosto bella, ha molte fabbriche sontuose e utili; vi si trova un collegio, uno spedale, un monte di pielà, ed un grazioso glardino pubblico.

Ritornati alla strada, poco osservabill sono je altre stazioni postali detta LOCANDA DEL LANDRO, VAL-LELUNGA, FONDACO DELLA GUL-FA, FONDACO DI MANGANARO, e PONTE DI VICARI. Tra quest' ultimo e VILLAFRATI, altra stazione postale, incontrasi un altro braccio di strada, che conduce a

MEZZOJUSO, paese poco considerevole di 4760 anime, abilato da una colonia di Greci albanesi, frammischiatl al Siciliani, che professano distintamente gli uni il rilo greco, gli altri il latino, che hanno ie loro parrocchie rispettive, e che hanno un linguaggio differente. Secondo gli siorici questi Greci traggono la loro origine da alcune famiglie fuggite dall'Albania verso ia fine del XV secolo. allorquando i Turchi si resero nadroni dei loro paese dopo la morle di Giorgio Castriot ioro principe; essi conservano ancora il linguaggio, ii rlto, i costumi e molti antichi usi.

Tra Villafrati e la costa di MISIL-MERI incontrasi il fabbricato dei bagni minerali di Cefalù, il piccolo paese deil'OGLIASTRO, e plù in là ta strada che conduce la Marineo. Misiinierl, nove iniglia distante dalla capitale, è l'uilima stazione postale. Dopo quattro migtia incontrasi il viliaggio detto l'ABATE, è quindi per una strada deliziosa per giardini e piltoresche vedute, fra l'ombra degli alberi, che ne formano un viate, arrivasi a

#### PALERMO.

ALBERGE, Hothei d'Albion, Albergo di Francia in piazza Marina, Albergo

Palermo è citià capliale di lulla l'isola ricca di circa 180,000 abitanti, sede dei re o di un suo luogolenente. È di origine antichissima, che rimonla ai tempi oscuri. Secondo Tucidide, si vede che i Fenici la Irovarono esistente; fu dai Cartaginesi posseduta fino alia prima guerra punica, riguardandola come la cillà principale deil'isola; i Romani in seguito vi tennero un pretore, ed i Greci Augusti vi mantennero i patrizj, gli strategi e gli spatarl; soggiacquero in seguilo con tutta l'isola ai dominio dei Saraceni, che capilale di tutto il regno la dichiararono; scacciati finalmente I Saraceni dai Normanni nel 1070, il conte Ruggiero la stabili sua residenza, e la confermò capitale del regno. Nel 1430 Ruggiero, suo figlio, vi si fece coronare, prescrivendo che tutti i re suoi successori dovessero coronarsi nei Duomo di questa città , privilegio che le è slalo sempre conservato, e che lullora gode. Da quesia brillante epoca in poi la storia di Palermo va unita a quella di tutia l'isola. L'epileto di Felice è da gran tempo accordalo a questa città per la sua bellezza, per la ferlilità del suolo, per la serenità del ciclo, per l'ammenità della siluazione, e per la agiatezza e coriesia di gran parle dei suoi abilanti. Se lo scirocco vi soffiasse meno forte, benché raro, non vi sarebbe più sano paese di questo. Il suo golfo non è meno ridente di quello di Napoli, e la pittoresca corona che da lungi le fanno il monte Pellegrino ed li capo Zafferano, non che le colline della Bagheria, tutle sparse di belle case di campagna, le danno li più piacevole aspetto, e ne rendono grato li soggiorno, quanto in qual si voglia altra più celebre città. Ha una forma quadrilalera; ample e larghe ne sono le strade, e ben lastricale, due di queste che s'incrocicchiano nel mezzo la dividono in quattro parli uguali ; sono esse la via del Cassaro o Toledo, lunga un miglio, che da porla Felice sempre dirilla va a porta Nuova, projungandosi ancora per altre tre miglia sempre in tinea retta verso Monreale; l'aitra chiamasi

strada Nuova o Macqueda, meno lunga ma più larga della prima, ed estendesi ugualmente da porta S. Antonino a porta Macqueda, Rimarchevoli sono ie sunnomate porie Nuova e Felice. la prima, in forma di arco trionfale, fabbricata nel 1884 dall'architetto Gaspare Greco, per rammentare t'entrata di Carlo V vincitore dei Mori dell'Africa, e la seconda eretta nel 1637, credesi, sopra disegno di Pietro Novelli, Il punto ove esse strade s'intersecano chiamasi plazza Vigliena, o più comunemente Quatiro Canioni, ba ia forma ottagona, con quaitro belle case simmetricamente uguall, in cui giudiziosamente campeggiano tre ordini, derico, ionico e corinto, adorni delle statue di Carlo V, Filippo II, Fitippo III e Filippo IV di Spagna, e di quattro fontane.

Il Molo o Porto è piccolo, ma ben protetto e ben munito; in esso osservasi un arsenale ed un collegio nautico.

Le piazze grandi che meritano attenzione son quelle dei

Palazzo Reale, in cui innalzasi la statua in bronzo di Filippo IV, circondata da altre minori siatue, che ne rappresentano i regni posseduti e le gesta.

La piazza Manina è grande, ed ba un viale alberalo.

La piazza Pasronia, dove è una fontana rimarchevole per le bizzarrie del disegno e delle sculture, e degna di ammirazione per la bellezza dell' insieme, tranne che iroppo angusto ne è lo spazio, in cui fu collocata.

La plazza di S. Domenico per la facciata dell'annessavi chiesa, per la coionna che sostiene la slatua in bronzo della Madonna, e per le statue pure in bronzo di Carlo III, e di Maria Amalla sua consorle.

La piazza di Bologni, nella quale è la statua, anch' essa in bronzo, di Carlo V.

Delle moitissime chiese di Palermo meritano particolare attenzione le seguenii:

La CATTEDRALE, fabbricala nel 1183, al di fuori di gottica architetiura, e la cui volta è sostenuta da oltanta colonne di granito orientale, ha un altare maggiore molto ricco, quello del Sagramento tutto di lapislazzuli di una ricchezza sorprendente, molte sculture, del Gagini, I superbi mausolei di marmo blanco e di norfido rosso, ove riposano le ceneri di varj antichi sovrani di Sicilia, due bassi rillevi del Villareale nella cappella dl S. Rosalia, protettrice della città, ed un bei sotterraneo, che racchiude alcune antiche urne, ed ove ammirasi l'ingresso e la via sotterranea che anticamente conducevano al palazzo reale.

S. GIUSEPPE DE' TEATINI, posla sulla piazza Vigliena, è ammirabile per le alle colonne di marmo turchiniccio tutte d'un pezzo, pel fini marmi che adornano l'altare maggiore, e per la cappella solterranea, o seconda chiesa, di Santa Maria della Provvidenza.

S. Simone, ossía la Martorana, è antica chiesa normanna ricca di bei mosaicl, fra i quali ammirasi nel lato dell'altare de' SS. Simone e Gluda l'immagine al naturale del re Ruggiero con lunga barba. Il quadro dell'altare maggiore è dell'Anemolo, pittore palermitano, e quello del Rosario, di Giuseppe Salerno dello lo zoppo di Ganci siciliano.

S. MATTEO, chiesa delle anime del Purgalorlo, ricca di marmi e di egregie pitture, è rimarchevole per la singolare sua facciata.

L'OLIVELLA, o chiesa dei PP. di S. Filippo Nerl, è degna d'osservarsi pel belli slucchi e pei buoni quadri, fra i quali uno che dicesi di Raffaello. Contiguo a detla chiesa trovasi il piccolo oratorlo, egregia opera e degna d'ogni lode dell'architetto Giuseppe Marvuglia siciliano.

S. Domenico per l'ampiezza del locale e la singolarilà dell'organo.

L'ORATORIO DEL ROSARIO, ricchissimo d'egregie e magnifiche pitture, che può chiamarsi piuttosto una galleria, il di cui allare maggiore è del Wan-Dick e la volta del Novelli.

In S. ZITA, il quadro della Deposizione dalla Croce, opera di Giulio, o secondo alcuni di Vincenzo Romano, fatto sul disegno di quello di Raf- I mirazione del viaggiatore :

faello, e quello della Maddalena, opera dell' insigne Pietro Novelli detto il monrealese.

S. Ignazio, o Casa professa, è bella e ricca chiesa di pilture, tra le quali è un magnifico quadro del Monrealese rappresentante S. Filippo Diacono, che esorcizza un energumeno situato tateralmente in una cappella a mano destra.

Citeremo per ultimo le chiese di S. FRANCESCO DI PAOLA, S. TERESA, S. CA-TERINA, e qualche altra più o meno ricca di marmi e di oggetti d'arte.

Straordinario spetlacolo offrono parimente le sepolture scavate nella viva rupe sotto la chiesa de' Cannuccini, posta fuori della città, dove si conservano moltissimi scheletri, che Il di della commemorazione del defunti soglionsi rivestire degli abiti che usarono vivendo, spettacolo del quale non trovasi altrove l'esemplo.

Molti e grandiosi palazzi sono ln Palermo.

li palazzo Reale, vicino a porta Nuova, era altre volte una fortezza con varie torri, delle quall una sola gli resla, che ora serve d'osservatorio astronomico ricco di belle macchine, cui tanta fama ha dalo il prof. Giuseppe Piazzi. Ivi rislede Il luogotenente del re. Fra le molte belle sale. che questo palazzo racchiude, meritano attenzione quella del ritratti del vicerè, per la numerosa collezione di essi, quella degli arazzi, quella dell' udienza con due antichi arieti in bronzo, e quella del parlamento. Deve pol vedersi la bella chiesa di S. Pie-TRO, della Cappella Paladina, maestosa, gottica e ricca di fini marmi, di antichi e curiosi musaici, e di molte altre rarità, che la rendono placevole al viaggiatore.

Notabile ancora è il palazzo della CITTA', dello Pretorio, adorno di una stalua consolare, e di molle antiche Iscrizioni, Fra gli edifici privati crediamo preferibill I palazzi del duca d'Angio', de' principi di Butsaa, Cu-TO', COMUTINI, BELMONTE, e del marchese GERACL.

Sono ancora oggetti degni dell'am-

L'Unvassit bezu Stron, bell'edificio nel quale, oltre tutte le scuoie ben distribuite, trovasi una galieria di quadri, una sala natomica con bei lavori in cera, ed un museo archeologico fornilo di una rara collezione di medaglie greco-sicule, ed arricchito frequentemente di nuovi oggetti, che i continui Scavi in varj punti dell'isola fanno rinvente, ria i quali merilano particolare altenzione le belle metopi rinvenute in Sciinunte.

La Pubblica Libreria, della del Senato, con bel portico e due grandi sale, ove si racchiudono più di 40,000 volumi, e molti preziosi manoscriiti si antichi che moderni.

L'ORFANOTROFIO DEGLI ESPOSTI, ottimo stabilimento, e ben fabbricato vicino a porta Felice.

L'ALBERGO DEI POVERI fuori di poria Nuova, sontuoso edifizio, degna opera di Cario tii, e finaimente ivi presso, al piano detto dei Porrazzi

L'OSIZIO DI MATTI. Questo magnifico stabilimento adorno di giardini, che gareggia con quello di Averamediante le cure del filantropo fubarone Pietro Pisani, e divenuto cosa interessante pel viaggiatori. In esso regna la più squisita politezza, e per l'eccellente metdo di cura che vi si adopra, i pazzi sembrano non abber mit, adempiendo ognuno scrupolosarotti, adempiendo ognuno scrupolosarotti, dempiendo ognuno scrupolosadello stabilimento lor vengono imposti.

Cinque Ospedali, molti Seminarj, una Università, un eccellenie Conservatorio di musica, tre pubbliche Biblioteche, irre Monti di Pietà, varie case di educazione, non pochi orie case di educazione, non pochi orie case di educazione, non pochi orie di case 
Palermo è patria d'innumerevoii uomini sommi, che sarebbe non adatto alla voiuta brevità l'annoverare; basta solo accennare alcuni del morti più recentemente, come il celebre poeta Giovanni Mell, Domenico Schia, insigne ietterato, ed il giovine chirurgo Tranchina, che ritrovò l'arte di conservare i cadaveri. Fuori di porta Felice, in riva al

mare, vi è il bel passeggio, detto

Li Manna, o foro Borbonico, è esso adorno di un parapetto di marmo e fiancheggiato da sedili, da una doppia passeggiata ombreggiata d'ai-beri; oltre at gran viale per le carrozze e ad un pubblico parleirre, ai quale si saie dentro della città, adornano questa bella piazza un palchelto per li concerti musicali che si danno ai pubblico nelle serate di estate continue del marmo di Carlo II, Filippo V, Carlo III, Ferdinando I. e Francesco I, sopra isolati piedesialli. Fa corona all'opera la superba

VILLA GIULIA, detta comunemente Flora je questa un delizioso giardino pubblico, ben grande e ben coltivato, adorno di viali, di varj scherzi, di belle statue, e di magnifiche fontane, fra le quali emerge quella adorna della staiua di Paiermo, opera dello scultore Marabitti. Contiguo ne è

L'ORTO BOTANICO, il miglior ch'esista in Europa, fondato nel 1790, ove ammiransi ia scuoia di botanica con due magnifici portici, e gran sala otiagona d'ordine dorlco-greco-sicuio, costrutta sui disegno dell'architetto francese Dufourny, una beilissima stufa di crisialli dono della regina Maria Carolina d'Austria, e molti viali ben disposti, con una statua di Partde, javoro dei giovine Nunzio Morello, scolare dei Villareale; in questo magnifico orto sono disposie con vaga simmetria più di ottomila specie di differenti piante fra esoliche ed indigene.

Non meno interessanti riescono i contorni di questa città.

"Nel borgo dell'OLIVUZZA SONO da osservarsi i glardini inglesi del principe Yadili, un tempo di Butera, e del duca di Serradifalco, ed lvi il bel castello detto

La Zisa, creduto comunemente opepera dei Saracent, che appartiene al principe della Sciara.

Alla medesima epoca appartiene

quell' altro più antico nella via di I Monreale, delto Cuba, ora caserma di cavalleria; la situazione e l'insieme di questi due luoghi sono superiori ad ogni elogio.

Le antiche CATACOMBE fuori di porta d'Ossupa meritano l'attenzione del colto viaggiatore. Esse rimonlano a tempi antichissimi e sono ben conservate. Giova osservare che le chlavi di esse sianno presso la commissione di antichità e belle arti la Palermo. Il forestiero potrà dirigersi presso l'egregio principe di Trabia, od Il duca di Serradifaico, membri della stessa.

Uscendo per porta Macqueda arrivasi al piano delto dei quattro venti; una strada conduce alle caserme militari, al porto ed al lazzaretto, ed un'altra passando per le nuove prigioni, maestoso edifizio non ancora finito, ma degno di attenzione, ci conduce subito alle falde del monte Pellegrino anticamente detto

ERETA, Fu celebre per le guerre puniche, dopo le quali rimase dimenticato, e pressoché inaccessibile. Ma scopertosi nel 1624 entro una grotta li corpo della real vergine S. Rosalia, che ivi fuggendo le attrattive della corle paterna condusse la solitaria e contemplativa sua vita, e trasportato nella Cattedrale di Palermo, cessandovi quasi subito il contagio, da cui desolata era ia città, ne venne essa proclamata la protettrice, e quindi fu trasformata quella grotta in una chiesa di un effello maraviglioso; venne praticala con Immensa spesa una via sull'alpestre dorso dei monte, appogglata quasi tutta a robusti arciii, e fu stabilita un'annua sontuosa festa in città, che dura per cinque giorni dagli 11 al 15 di luglio, con grandl fuochi artificiali, corse ed illuminazioni, festa, che riempie di glubilo e di gente tutto il paese.

Nella campagna de' Colll, ove ii viaggiatore farà sicuramente una corsa, a ple del monte Pellegrino trovasi Il parco reale della

FAVORITA con palazzo corrispondente di stile chinese. Sono sparse nei contorni molle case di campagna, tra cul queile di Cassaro, Casteinuovo, Airoldi e Belmonte.

conduce alle terre di

Un braccio di strada carrozzabile

Cinisi, Favarotta, e Carini, poco Interessanti al viaggiatore. Coloro però che vi si vorranno condurre, attraversata la campagna di sopra citata dei Colli, il casale di Sferracavailo e la terra di

CAPACE, presso alla quaie giova vedere, a breve distanza fra i piccoli promontori di S. Gallo e punta dell'Uomomorto, i'isoletta

DELLE FEMMINE, abbondante di cacciagione, e per una strada a sinistra, 17 miglia distante da Palermo. glungeremo a

CARINI, villaggio che ricordiamo perche fu anticamente tecara.

Più oltre riprendendo la strada sono i villaggi di

CINISI, FAVAROTTA e TERRA-SINI, ove essa ha termine.

Fra le belle campagne, che adornano i deliziosi contorni di Palermo, merita attenzione il Monastero di Bai-DA, fabbricato nel 1388, e ristaurato dall'arcivescovo Paternò, adorno di una bella slatua in marmo rappresentante S. Glovanni Battista, del Gagino.

Merita parimente una visita il Mo-NASTERO DI S. MARTINO, sette miglia distante dalla cillà, che in mezzo ai monti scoscesi è posto sopra un'altura, e vi si estende con aggiustata simmelrla. La biblioteca, il medagliere, il museo di storia naturaje, e quello di antichilà, monumenti condolti ad una splendida fania dal chiarissimo prof. D. Salvadore Maria di Blasl, e le pitture dei Novelli si nella chiesa che nel monastero, e finalmente l'obbligante ospitalità di quei ricchi monaci tra!lengono gradevoimente il forestiere. Di Monreale, Bagherla, ed aitri vicini paesi parleremo ne' viaggi seguenti.

Vicino alla chiesa di S. Ciro, alle falde del monte Grifone e a due miglia da Palermo, trovasi un avanzo di edifizio, creduto un luogo di delizia dei principi Normanni, Presso la sopraddetta chiesa avvi una grotla con un immenso deposito di ossa fossili.

## VIAGGIO II.

### DA PALERNO A TRAPANI.

|            |      |   |     |     |      |    |   |   | sle |
|------------|------|---|-----|-----|------|----|---|---|-----|
| Da PALERMO | o al | В | org | 3he | 2116 | ο. |   | 2 | _   |
| Alcamo .   |      |   |     |     |      |    |   | 2 | _   |
| Calatafimt |      |   |     |     |      |    |   | 1 | 1/0 |
| Colonnelta |      |   |     |     |      |    |   | 1 | 1/0 |
| TRAPANI .  |      |   |     |     |      |    |   | 1 | 1/2 |
|            |      |   |     |     | _    |    | - | _ | _   |

Poste . 8 1/2

Useendo di Palermo da Porla Nuova per una via adorna di belle case e di amene foniane, passando per il già accennalo Albergo dei Poveri, e pel Castello della Cuba dopo qualiro niglia, visto a destra della via il nuovo Orfanotrolo de' poveri monrealesi arrivasi in

MONREALE, ciltà arcives covtie, che quantunque vicina a Palermo ha 13,000 anime di popolazione e costumi differentissimi dalla capllaie; fu fabbricata sotto Guglielmo II normanno detio il Buono, che nel 1174 vi aveva edificato la sua magnifica CATTEDRALE Insieme coll' alliguo monastero de' Benedetlini, del quale gli arcivescovi protempore sono gli abalt. La grandezza, lo sille della sua architettura, la rarità dei marmi, le porte di bronzo storiate dal famoso Bonanni pisano, itS. Girolamo dello scultore Antonino Gagini, i sarcofagi del due Guglielmi it Buono, ed il Cattivo, ed altri preglati ornamenti rendono questa chiesa uno de' più belll e sontuosi edifizi della Sicilia. Merlta atlenzione l'allar maggiore tutto in argenio, che l'arcivescovo Testa, non meno plo che dotlo, vi eresse a sue spese nella seconda metà del secolo scorso. Un incendio avvenulovi nel novembre del 1811 vl recò molli danni, che ormai veggonsi del tutto riparati, tranne alcune tombe che rimasero distrulle. Il monastero, dai quale godest una deliziosa veduta, non è grandioso, ma conserva netta scala un' insigne pittura ad oilo

rappresenlante S. Benedetto, che di-

stribulsce de' pani, opera classica di

Pietro Novelli, pillore ed architelto nallvo di Monreale. Avvi pure un quadro della scuola dell' Urbinate ed una scelta libreria. Da quesla ciltà per una via comoda e costrutta su eminenii rocce, ove vedesi un palazzo reale di campagna dello Renna, arriveremo alla posta del

BORGHETTO, piccolo villaggio di 5000 abitanti, e quindi in

PARTENICO, che ha circa 14,000 abitanti ed un fertilissimo lerreno. Dopo non lungo tratto di via fra terre collivate e vigneti arriveremo ad

ALCAMO, altra cilià di ben 18;800 abilanti posta in una situazione pittoresca sopra un colle con torri ed edilej, che ben dimostrano is suo arigine 
moresca, come ia dimostrano vari cosiumi ed usi det paese, Ella in fatti 
venne fondata sulta cima del monte 
Bonifalo, ove non pochi avanzi se ne 
osservano, dal saraceno Al-Kamab, da 
cui prese il nome, e quindi dal re Federico Il nel 1830 distrutta, e condotta 
la popolazione alle falde di dello monte. Da questa cilià si potrà fare una 
corsa in

CASTELLAMARE già emporio degli autichi Egestani ed ora borgo di 8300 abilanti. Lasciata questa citta, e passato li fiume Freddo sopra una piattaforma solidamente costrulta, la strada ci conduce saiendo in

CALATAFIMI, forse di origine saracena, che racchiude circa 8000 abilanti dediti princtpaimente all'agricoltura. Ha un bell'altare in marmo nella chiesa del Caccirsso: Da quesia città il viaggialore dovrà necessariamenle cavatcare onde vedere ciò che rimane dell'antica

EGESTA o SEGESTA. Questa cillà fondata da Aceste trotano, e che so-stenne molte guerre coi Selinuntini, fu alleata de' Creci, posseduta da' Carlaginesi; quindi dai Romani, dei quali fu proletta, e finalmente, come credesi, distrulta dai Saraceni. Oggi al-

tro non presenta, sopra due victne ma divise alture assal pitforesshe, che gii avanzi d'un leatro, come credesi, non portato a complmento, che Ispira il più grande interesse. Questo edifizio e situato fuori della distrutta città; ha 180 piedi di lunghezza, 68 di targhezza con 38 colonne doriche, sel per ogni facciata, e dodici per ogni lato; è stato ristaurato sui finire det passato secolo. A due miglia sonovi è sono secolo. A due miglia sonovi è sono secolo. A due miglia sonovi è sono finire dei calatafimi, e ripresa ta strada carrozzabile arriveremo dopo 28 mielia in companyo della della carrozzabile arriveremo dopo 28 mielia in companyo della della carrozzabile arriveremo dopo 28 mielia in companyo della della carrozzabile arriveremo dopo 28 mielia in companyo della della carrozzabile arriveremo dopo 28 mielia in companyo della della carrozzabile arriveremo dopo 28 mielia in companyo della della carrozzabile arriveremo dopo 28 mielia in companyo della della carrozzabile arriveremo dopo 28 mielia in companyo della carrozzabile arriveremo della carrozzabile ar

TRAPANI, città marittima fortificata In forma di penisola; credesi fondata dal Cartaginesi dopo la distruzione di Erice, e chiamata Drepano. Contiene. 23,000 abitanti. Essa è celebre al di nostri per le eccellenti sculture neil'avorio e nel corallo. Buono è il suo porto, e maestoso il palazzo senatorio. Il viaggiatore dovrà saltre sui vicin monte di

S. GIELLANO, anticamente Frice, over Enea trovós is gentile ospitalità presso Accate, e dove innatzò un tempio a Venere dai nome del tuogo chiamata Ericina, famoso per le belle sacrifica-tici. Tutlo è oggi spario, il si si de occupato da un moderno castello, e dai-piccola città di S. GiULLANO edificata da Ruggiero, ove il vinggiatore potrà vedere una statua di S. Giovanni Battista, opera del Gagini; ericeravi il pozzo di Venere Ericina. Se vorrà visitare le isole veda la fine del viaggio de Catania a Trapata.

### VIAGGIO III.

## DA PALERNO A CORLEONE.

Poste . 5 -

Poco interessante in confronto degil altri rendesi al forestiere questo viaggio, ma non lo tralasceremo, facendo parte delle strade postati, e presentando la comunicazione con varj punti dell'isola.

Da Palermo uscendo per l'accennata porta Nuova, e ptegando per il piano del Porrazzi, dopo un tratto di via cominciamo a saltre, ed alte falde del monte in una amena posizione incontreremo a sei miglia da Palermo il vitlazgio del

PARCO, così detto perchè in antichi tempi era sito reale di delizia, ora è abltato da circa 3000 persone. Continuando a salire per la via tagliata nel monte fino all'altura detta di

Rebutone, da dove godesi una bella veduta, e quindi discendendo per un cammino boscoso arriveremo alla

PIANA, colonia di più di 6000 Gre-

ci albanesi mescotati a Siciliani Indigeni, i quali benchè tutti pariino t'istesso idioma abbanese, pure professano distintamente git uni il rito greco, gi altri il latino; l'origine ei costumi di questi Greel sono uguali a quel di Mezzojuso, di cui parlammo nel viaggio da Messina a Palermo; questo momerosa di utte quelle, che si trovano nell'Isola. La chiesa parrocchiate greca è ammirabile per le pitture di Pietro Novelli. Non lungi trovasi l'altro paese di

S. CRISTINA, anch' esso colonia greca. Cambalti eavali, e partiti da Piana Incontriamo per via l'ameno bosco reale detla Ficuzza abbondante d'ogni sorta di caccia, e adorno di un magnificocasino det sovrano; quindi passato un ponte, dopo una strada sempre variata da belle vedute, glungeremo in

CORLEONE, citlà abllata da 15,800 anime, che non presenta alcuna cosa di rimarchevole; ta sua magglor chiesa, se si continuasse secondo il disegno già cominciato, si annovererebbe fra le belie. Da quesla città per una ¡ e traversando quelio di strada non carrozzabile passando vicino ai paesi di

CAMPOFIORITO e CONTESSA, an-

SAMBUCA, arriveremo alia città di SCIACCA, di cui parleremo in segulto nei viaggio da Catania a Tracora colonia di simili Greci albanesi, pani per Siracusa e Girgenti.

# VIAGGIO DA PARERMO A MESSIMA

### PER TERMINI E CEFALU'.

Poste 1/4 1

NB. Da Termini a Messina la strada carrozzabile non essendo ancora finita, il viaggio perciò non è postale e dovrà farsi a cavallo, cosa che rende preferibile quell'altro viaggio, che da Palermo va a Messina per Catania, e da noi viceversa descritto.

Per una strada, che costeggia il mare, passato il punto ove incontrasi queila che conduce in Messina per Catania, si attraversa il piccolo villag-

FICARAZZI. A desira vi è ii bel viilaggio di

BAGHERIA, popolato da 6800 anime, e sparso di ridenti e doviziose case di campagna delle principali famiglie di Pajermo, fra le quaji meritano maggiore attenzione quelle di Butera, Palagonia, e Valguarnera. Un poco plù ioniano a sinistra sulla montagna di Catalfano si presentano le rovine della città di SOLUNTA, Si sale a questa città per una strada in gran parte l'istessa antica, di cul si conserva il selcialo formato con lastroni di viva roccia. Nulla plù vi esiste in piedi, fuorche alcune fondamenta, Rimangono poche rovine delle mura, che la circondavano, e vari resti di tempi o pubblici edifizi di una elegante architettura. Seguendo il cammino incontrasi ii villaggio di

S. FLAVIA con una graziosa chiesa. Quindi cosleggiasi il mare in vi- voto un magnifico tempio di gotica ar-

cinanza alle Tonnare di Solanto (sito di mare ove ogni anno si fa ia gran pesca del tonno e del pesce spada, di cui si fa grande smerclo in Siciila), di

S. Nicolò e di Trabia. Si lascia a desira il podere dei marchese Artale, al casino dei quale situato sulla sommiia della montagna si sale per una strada tagliala nella viva roccia ed amenissima per ie sue belle vedute, e pel parco cinto da sette miglia di muro, Passaia ia borgaia di

TRABIA ed il flume di S. Leonardo, con bello ma sproporzionato ponte arriveremo in

TERMINI. Quesla città nella sua parie alta è situata assal pitlorescamente, lia un castello, varj stabilimen-Il e monasieri. I bagni d'acqua mineraie, che possiede, le diedero il nome di Termini: sono essi assal frequentati, ed hanno un adatto e spazioso fabbricato nel sito, ove esistevano gli antichi, Vi si gode di un arla molto salubre, ed ha una popolazione di 19.500 abitanti.

Fuori delle mura osservansi aicuni resti di antichi acquedotti. Usciti da quesla città, lasciato a destra il monte S. Calogero, passato li fiume Torlo, ll fiume grande ed il villaggio della

ROCCELLA, ove si raccoglie molto riso, arriveremo in

CEFALU', di origine remotissima. Esisteva sull'alto della montagna, ove riniangono alcune vestigia di mura, e di qualche aitro edificio. La nuova città fu fabbricata alle falde della montagna sulia spiaggia dei mare dal re Ruglero normanno, che vi edificò per chifettura in onore dei Salvatore, che si ammira adorno di bellissimi mosaici, e di due magnifici quadri, uno di S. Pietro in carcere, di Homer, e l'altro dell'Angelo custode, del Novelli. In esso si conserva una veste tessuta in oro, che poriavasi da Ruggiero. L'inesperienza però del buon vescovo Castelli fece coprire di un catilvo ordine ilaliano le due navale laterali, che ancora erano goltiche. Le colonne di questo tempio sono di granito, e vengono ripulate come parte di un antico edifizio. Contiguo trovasi il palazzo vescovile rimodernato dai vescovo Vanni, che vi fece una bella scala adorna di una statua dei Saivatore: vicino a questo palazzo trovasi li bei seminario vescoviie. Cefaiù possiede vari monasteri, e più stabilimenti, e ia sua popolazione si fa ascendere a 9300 abilanti. Si potrà vedere un piccolo Museo di sioria naturale, e qualche buon quadro in casa dei barone Mandralesca. Usciti da Cefaiù, e traversato il fiume Poltina, ed in seguito ia torre antica con una specie di porio detio Finale, si passa in vicinanza di

FUSA, villaggio con più di 5000 anime, che ha nella piazza un'antica statua consolare appartenente all'antica Atesa, e nelle sue vicinanze, nel fondo di S. Maria delle Palate, osservasi il sito dell'antica Atesa fabbricala da Arconide, di cui si mosirano poche sparse rovine. Vengono in seguito le terre di

S. STEFANO DI CAMASTRA e di ACQUEDOLCI, d'onde si può andare a

S. FRATELLO, villaggio il cui dialettoè un francese corrollo. Si passa S. AGATA DI MILITELLO, e la forte fiumara di Rosamarina, ove si vedono le vestigia di un antico ponie. Si giunge quindi in

TERRANOVA, e dopo sette miglia,

passaio ii

CAPO ORLANDO, e la cattiva sirada sotio Naso, arrivasi alla terra di

BROLO, che ha un'alta torre; passata una grotta forata naturalmente, ai cui piedi battono le onde, e la marina di Giojosa per cattiva strada presso ii

CAPO DI CAVARA arriveremo in PATTI, citia con 6200 abilanti distrutia dagli Aragonesi ai tempi degli Angioini, e quindi rifabbricata fu incendiata dai Turchi nel XVI secoto. VI rimane la sontuosa Badia fondatavi dal re Ruggiero, della cui sposa Adeiaide si mostra la tomba, un ritiro per ie povere, ed aitri pil stabiilmenti. A sei miglia distante l'altura della parte di mare detia ia montagna dei Tonnaro ci presenta un vecchio castello nei luogo dell'antica città di Tindari, che fu fabbricata dai gran Dionigi, depredaja da Verre, e più tardi rovinata dai terremoto, ed ingojata dail'onde, ove quando il mare è tranquillo vi si vedono i ruderi. La parte che resta presenia i belli avanzi delle mura, del teatro e del ginnasio, non che vari sepolcri ed aitre antichiià. Passato il fiume di Oliveri ed I paesi di

BARCELLONA e DOZZO DI GOT-TO, fra di loro divist da un ponte, ove comincia la strada che conduce in Messina, e nelle cui vicinanze trovasi

CASTROREALE, piccola, ricca e ben popolala città, che fu già soggiorno favorilo del re Federico II, e dove probablimente si cominciò a verseggiare in lingua italiana. Più olire a tre miglia dalla strada v'è

SELAZZO, citià posta parle nella propria baja in forma di penisola, e parle sul monte; ha più di 9900 abitanti, un buon porto, ed un terrilorio così fertile; che-diede molivo ai poeti di fingere, che ivi Apollo tenesse le sue gregge. Rimpetto a Melazzo veggonsi le isole Eolle, che visiteremo separalamente.

Di qui sino a Messina null'aitro s'inconira di straordinario, tranne qualche avanzo informe di antico monumento.

## VIAGGIO V.

## DA CATANIA A TRAPANI

#### PER SIRACUSA E GIRGENTI.

Voiendo il viaggialore fare l'Intero giro della Sicilia, e vedervi le non poche interessanti città di Siracusa, di Girgenti, e gli avanzi di Selinunte, bisogna che abbandoni le commodita di una strada carrozzabile, e munito di buona cavalcalura imprenda il seguente cammino.

Usciti da Catania per la porta Ferdinanda, incomineeremo la nostra gita per una via lungo il littorale. Per sabbiosi rialzi arriveremo al ponte o pure alla barca dei monaci sul fiume Giarretta, già Simeto, il più grande della Sicilia, dopo li quale si aseende su vasta collina, dove le prospettive sono variatissime ed estesissime. Ai piè di essa corre il fiume S. Lconardo, passato li quale, là presso a destra avvi il Biviere di Lentini, iago non moito grande, ma li più considerevoie della Sicilia, abbondante di pesce, produttivo di pestifere esalazioni, che infettano l'aria di quei contorni. La pianura è tutta calcareo-vuicanica, gli ammassi delle lave veggonsi copiosi nei juoghi verso ii mare detto Murgo, sito dell'antica-Murganzio, di cui non resta aicuna rovina, nelle cui vicinanze il viaggiatore potrà osservare un edifizio ovale di nuova costruzione. Più oltre è

LEXIIN1, posta nel campi del Lestrigont , che furono i primi coltivatori della Sicilia; ita un' aria cattivissima ed una popolazione di 7500 abitanti. Mostra ancora i rottami di una torre ottangolare, creduta il castello Bricinnio, menzionato da Tucidide, la grotla scavala dal Cicipi), e le antiche tracce di Xutihia, già soggiorno di Xuto, figlio di Eolo. Nel cenivento del Cappuccini si conserva una Crociissione, del Trintoretto, ed un S. Francesco, del Bassano. Sull'alto piuno della vicina montagna si innaiza

CARLENTINI, città fortificaia, e-

retta da Carlo V. Può farsi ancora a non molla distanza una corsa a man sinistra, ove si avanza nel mare il gran promontorio di santa Croce, ed ove è

AGOSTA o AUGUSTA, cillú edilicata dall'imperadore Federico II. Ella fu ridotta in isola dal terremoto nei teoso, ma unita al conlinente con ponti levatoj. Conliene 8900 abitanti. Nei contorni si trovano frequentemente vasi lagrimatori; medaglice lucerne, che indicano avere esistito neile vicinare grotte parecchi sepolori. Nelle vicinare è posto

MILILLI, piccolo paese in un luogo amenissimo. Ripresa intanto la strada, passata la terra di Prioto, ove comincia la strada che conduce in Siracusa, e passati i fiumi di S. Giuliano e Marcellino, ci affretteremo per giungere alia più celebre delle antiche città della Sicilla, ciò a

SIRACUSA (Albergo del Sole). Di cotesta già tanto bella e tanto ricca città, che in quattro ampie parti si divideva, e che al tempi de'Geroni e de'Dionisi conteneva un milione e mezzo di abitanti, appena ci rimane ia più piccola delle sue quattro parti, i ruderi delle altre tre, e 18,500 abitanti. Questa città credesi fabbricata da una coionia corinzia venuta sotto Archia nel 755 avanti G. C.; passò spesso dalia democrazia alla tirannia. e da questa a quella, ma fu sempre grande e potente, Produsse molti grand' uomini; fondò varie città; sostenne assedj considerabili; mise in piedi numerosi eserciti, e lo stato della Sicilia intera fu sempre in ranporto con quello di questa immensa citla. Acradina, Tica, Neapoll ed Ortigia, erano i nomi de' suoi quartieri, de' quali rimane soitanto quest'uitimo formante un' isola, che è la Siracusa odierna, Strabone scrive che ii

circuito dell'antica Siracusa era di 180 stadj, cioè di circa 22 miglia, Sulie vette della collina a levante erano i castelii di Labdalo e di Euriaio, di cui ricordasi appena ai di nostri la sttuazione. Era Ortigia la più piccola, ma ja meglio edificata parte della città. La Acradina le rimanea a tramontana, ed era ja parte più vasia. Tra l'una e l'aitra stava il piccojo porto. All'Acradina succedeva Tica, o sia la buona Fortuna. Ai di là di essa era Neapoli, ovvero la ciltà nuova, Epipoli, creduta da alcuni un guinto quartiere della citia, aliro non era che un forte castello fatto circondare d'alte muraglie da Dionigi; esso prendeva je ajture, e rimaneva separato dai vero recinto della citia. Vedtamo ora ciascuna di queste parti, giacciiè ne verra soddisfatta la curiosità dei forestiere.

Entrasi in Stracusa dalla parte di terra attraversando quattro ponti levatoj, cite uniscono i larghi fossi di varj ordini di fortificazioni. Le strade sono toriuose ed anguste, ma ornate di belli edifizi.

La CATTEDALE, che ha una facciata maesiosa, venne fabbricata nei templo di Minerva, di cui si conservano varie colonne scanneliate e l'architrave, non però lodevolmente poste

in opera ne quelle, ne questo. Da cotesio tempio trasportò Verre, secondo le accuse di Cicerone, i più maravigllosi lavori delle beile arti, e i vasi più preziosi d'oro e di avorio. che vi abbondavano. Del tempio di Giunone pochissime vestigia rimangono. E la fontana di Aretusa, che tante beile immagini eccitò nella fantasia dei poeti, non è più che uno stagno poco iungi dal Fortino sui porto maggiore. Presso quella s'innaizava il palazzo di Verre, ià probabilmente dov'era il Moderno Fortino, Nella chiesa di S. Filippo, ai luogo della Giudecca, mostrasi una profondissima scala sotterranea a chioccioia tutia di un pezzo insieme coi suoi muri, che conduce ad un pozzo detto comunemente il bagno della regina. Altri bagui si osservano presso la casa Bianca e queila di Catalano. A mezzo giorno

di questa era ii porto maggiore, dove la possanza, la gioria e l'orgoglio degli Atentesi ebbero fine.

Il viaggialore vedrà pure gii avanzi dei famoso tempio di Diana, ove Archimede tirò la linea degli equinozi. Tale è l'antica Ortigia, unico avanzo della celebre Siracusa.

L'Acradina fu ia più forte, ia più beija e la più grande parte della città; essa estendevasi fino al luogo oggi detto la Scala Greca. Ad essa apparteneva il tempio dedicato a Giove, e di cui oggi non esiste alcun vestigio, li Pritaneo, i'ara della Concordia, e molti aitri edifizj tutti distrutti, oitre un buon numero di profondi acquedotti, alcuno de' quali serve tutt' ora all'uso per cui fu costruito. In essa osservasi ii piccolo porto, dello anticamente Marmoreo pei soniuosi edificj che lo circondavano. Nel convento del Cappuccini si ritrova la più beila e la più grande Latomia, ove quei frati vi hanno costruilo un delizloso giardino d'un aspetto incantevole e romantico.

Sono da ammirarsi le catacombe, o cimileri, nella chiesa di S. Govaxnı; fanno esse stupore per la loro vastita, quantunque noi intieramente scoperte, e sembrano una solterranea città scavata nella viva roccia. Servivano esse di sepoliura agli antichi, e quindi al cristiani. In più luoghi le pareti hanno figure dipinte e greche iscrizioni.

Deboie traccia della sua antica magnificenza conserva la parte che chiamayano Tica.

Più ricca di monumenti o aimeno di avanzi è Neapoli, ossia la città Nuova, che ora è fuori della presente Siracusa. De'tempj di Cerere e di Proserpina, non rimane traccia.

Nel luogo chiamato Buon Riposo si veggono pochi resti di una casa di Agalocie delta di sessanta ietti. Pressoalia piccio chiesa di S. Nicoto osservansi gli avanzi ben notabili dell'anditeatro: non è molto vasto, ma proporzionato ali' epoca in cui fu erello, ciche a' tempi de' Romani imperatori, quando Siracusa non era più l'antica etità. Nei mollini di Caternit si trova il teatro che Cicerone chiamò i Massimo.

Tra le Latomie di Siracusa conservasi la sua antica ed infame celebrità il carcere, ovvero l'Orecchio di Dionigl. Esso è scavato nel masso di una rupe. La sua cavità apre un largo spazio orizzontale, per cui puossientrare in carrozza. Da prima l'ingresso è seoperto, poi venendosi a chiudere, i iati vanno gradatamente stendendosi eon tortuosità, e formano con una specie di volla quasi un orecchio di cavallo. Lo scavamento della rupe ebbe sicuramente principio dai bisogno di trarne le pietre per uso di fabbriche. Vuoisi però da aicuni, che Dionigi, vista l'opportunità dei tuogo, to facesse servire di prigione agli schiavi massimamente ateniest; deducendo da' doppj fori scavali nei sasso, e distribuiti a lali distanze ed aitezze da legarvi con calene e con funi i prigionieri, che più premevano al tiranno. Che poi la particolare struttura deii'Orecehio fosse falla ad arte, onde ascollare le voci ed l'amenti dei trattenuti vuoisi far credere dai camerini posti in aito, e più da quello situato alla estremità dell'Orecchio, che in parte sussiste, con una finestrella, ove credesi che il sospetioso re, anpoggiando t' orecchio a quei punto ln cui si uniscono le raddoppiate riflessioni dei suono, distiniamente ascoitasse le più basse parole, che uscivano dalla bocca dei condannati giacenti nella grotta sottoposta. Opinione contrastata da un gran numero di eruditi antiquarj, che vogiiono queste carceri essere state costruite in templ posieriori a Dionigi. La figura parabolica di essa grotia deve necessariamente avere la proprietà di ripercuotere nei centrol'intera azione accadula su tutte le linee parailele deil'asse, quindi questo fenomeno va posto nella ciasse degli echi l più vigorosi. Le molte sperienze che vi si fanno cominclando dai deboie rumore di un pezzo di carta che si stracci. fino al fracasso di una pistoia che si spari, confermano questa teoria.

All'allo delle suddette qualtro

coilina di Buffaiaro colle Lalomie, e sopra questa collina era il castello Labdaio di cui veggonsi gii avanzi. A settentrione di Epipoli neil'altura, che dicesi Mongibellisi , secondo Tucidide, era il sito dell' Essapilo, non iungi dai quaie doveva essere la porta di questo nome. Sotto di esso vi è una strada sotterranea, che serviva forse a ricevere i soccorsi per vie occuite. Essa è grande, capace di quattro cavaili di fronte. Dono quasi due miglia s'innalza ia più alta collina detta di Belvedere, ie quali aiture tutte formano t' Epipoli.

Trovasi in Siracusa un Museo patrio, ove fra le molle cose da osservarsi merita principale attenzione la statua di Venere, ch'esce dat bagno, uno de' migliori lavori della scuola greca. Meritano anche l'attenzione dei viaggiaiore la Biblioteca fondata dai vescovo Alagona, e la bella raccoita numismatica di greco-sicuie, e romane medaglie.

La città ha sette porte, tre Ospedali, due Seminari, una regta Aceademia di studi, una pubblica Biblioteca e varj Monasteri.

Innumerevoli sono gii uomini iliustri che Siracusa ha dato; fra essi primeggiano i re Gelone e Jerone; un Dione filosofo, un Epicarmo, poeta conico, un Tisia, oralore, un Mosco, un Teocrito bucolici, un Vopisco, storico, ed un divino Archimede matematico, e fra i moiti moderni un S. Stefano papa, ed un Gaetano Giuito Zumbo, fabbricatore dei preparamenti anatomici in cera, che nacque nel 1636, e moita acquistò riputazione in Toscana ed in Francia.

Molfo apprezzabili sono i vini di Siracusa, i migitori dei quait si distinguono coi nomi di Pestimbotta. Capriata, Calabrese e Moscato.

Prima di partirci da un juogo per lanti titoli così illustre, visiteremo eziandio i contorni, ove troveremo i Panianelii, un tempo paiude Lisymeiia, famosa per le malattie, che cagionò all' esercito cartaginese. Poco al disopra a man diritta fu l'altra patude detta Sirica, da cui prese il noprincipali parti della città si ha la me la città. Alla sua desira due mi-

glia dal mare evvi la fontana Pisma, un tempo Clane, detta così dalla ninfa di tal nome, che voiendosi opporre al rallo di Proserpina in limpida fonte venne cambiata; Ivi cresce la pianta del papiro. Il supposto seno di mare, detto marina di Mirocca, è il silo di Dascon, ove gli Ateniesi per difesa delle loro navi formarono un porlo con pall, come i Siracusani avevano fatto nelia punla opposta sotto Acradina; la spiaggia Indi si curva e forma il promontorio Plemmirio. Nel ritorno, costeggiando le sponde dell'Anapo, si passa per luoghi deliziosi, ove si crede che Teocrito ispirato dalle Muse cantasse i divini suoi Idilli. Al di là dell'Anapo due sole colonne, che ancora esistono in piedi. addilano le tracce del famoso tempio di Glove Olimpico, in cui esisleva ia celebre stalua di questo nume,

- Sabbioso , mai conservato c poverissimo di abitazioni è il cammino. che noi riprenderemo, lungo la riva del mare alla nostra sinistra, per avviarci dove siamo diretli. Tre flumi cl converrà passare; li primo, quasi dodlel miglia distante da Siracusa, è detto Cassibili, l'allro, distante altre sel miglia, è Miranda; il terzo è Falconara, presso il quale ebbero gli Ateniesi l'ultima rotta nell'anno della Olimpiade novantesima prima, Anche ne' di nostri si celebra nei mese di maggio in Siracusa una festa popolare, chiamata dell'Albero, che trae l'origine da colesta loro vittoria.

Arrivasi dopo alla citlà di

AVOLA, popolata da 8700 abilanti; fondo della famiglia Pignatelli Monteleone, ove crescono ancora de canne dello zucchero; al di là della Falconara si può fare una corsa a

NOTO, che da II nome ad una delle tre valli e ad una delle settle provincie, od Intendenze. Contiene 1600 abitanti. Distruttu da i terremoto del 1605, wenne riedificata al basso del 1605, wenne riedificata al basso del 1605, wenne riedificata al basso del 1600, wenne riedificata al basso del 1600, wenne sito. Meritano del 1600 abitanti dell'estato della 1600 abitanti della 1600

le vestigia di un antico ginnasio e di una piramide. Tra i sapienti moderni che spellano a Noto, il più illustre fu Giovanni Aurispa.

Volendo da questa citlà inoltrarsi nell' inlerno della Sicilia , da Noio dopo diciotto miglia arrivasi a

PALAZZOLO, poslo sollo la cima diu n'alla e soscessa moniagna, detta Acremonle, ove esisteva la cilità di A-cremonle, ove esisteva la cilità di A-cremonle, ove esisteva la cilità di A-cre, di ciu si soservano molle rovine, alcuni sepoleri, ed un profondo pozo, creduto apparlenente al palazzo del re Gerone, delle Catacombe, molli cammini sotterranei e gli avanzi di un teatro. Nella casa del fu barone Judica si polirà vedere un Museo di oggetti antichi apparlenenii a quella città.

Si sale quindi per Buscemi, e si arriva alla Feria, ove molle stanze sepolerali si mostrano. Attraversato il bosco di Sortino si ascende a Panlaiica . luogo interessante a vedersi . essendo un grosso masso di circa quattro miglia di giro Isolato in ogni parle da una enorme cavità, che ha più basso il fianco opposto, ed ha soltanto un istmo streltissimo ad occidente, per ii quale si passa sopra il masso, Nel fondo della cavità vi cola l'Anapo da una parte, e le acque della Botliglieria dall'altra, che al basso della penisola si uniscono al flume, il quale con giro tortuoso va a Siracusa a sedici miglia di distanza.

I flanchi di esso masso sono tagliali In molti ordini di quadrati, cavilà fatte dalla mano degli uomini; esse non sono accessibili per alcuna strada, e sembrano da lungi un alveare. Nella più alta sommila evvi un rovinato castello, nelle vicinanze del quale trovansi alcuni resti creduti di Erbesso.

Merita ancoral a visita del currioso viagglalore la grotta nuova, ove entrando carpone dopo dodici piedi acquista l'ailezza di otto e la larghezza di sei, ed Indi sialiarga sino a cento nella massima distanza, ali quale si ha avuto il coraggio di penetrare. Ivi è un ammasso di colonne di staliatiti, che sembrano d'argento, e che danno col lume delle fiascocie un aspetto

misterioso. Alt'altro lato trovasi la grotla della Meraviglia, ove è una fabbrica di salnitro.

Si passa quindi per SORTINO, paese nuovo ed allegro, presso il quale torreggià i' atla cima di S. Venera, estremità di una serte di grandi allure, ove godesi un estesissima vedula. Si attraversa quindt il viliaggio di

BACCHERI, fuori del quale etevasi il monte Lauro, che poco differisce la altezza da S. Venera. Dopo lre miglia trovasi

VIZZINI, città, secondo sospettasi. fabbricata nel sito dell' antica Bidis, e dopo di essa merita attenzione la gran vatle della Canzaria, estremamente pittoresca. Lasciansi a sinistra le città vescovili di

CALTAGIRONE e PIAZZA, la prima di origine molto anlica, adorna di bei palazzi e di un bel ponte, che unisce le due colline, ove è fabbricala la città, ricca di 21,500 abilanti; la seconda, riedificata da Gugtielmo Il Buono, è molto ricca ed oputenta Ha nove case religiose, set monasteri di donne, due Case di Monaci e due Monti di Pielà, molti belli edifici e niù di 13,000 abitanii. Vollando a settentrione dono dieci miglia da Vizzini arriveremo a

PALAGONIA, fabbricata sopra una montagna di durissime lave, vicino alla quale nel feudo della Favarotta trovasi il lago Naslia o di Palagonia, l'antico lago degli Dei Palici, Ha 480 pledi di giro e 14 di maggior profondità : due grossi getti uscendo dal fondo spingono l'acque a più di due pledi di altezza; ne' tempi che è secco, da tali sorgenti esce un ventofortemente fischiando; nel suo intorno il gas acido carbonico, per la sua speelfica gravita sull'aria comune, forma una mofela fatale agli animati meno alli dell'uomo, osservandosi presso a poco lo stesso fenonieno nella grotta del Cane, al lago di Agnano vicino a Napoli, Il catlivo odore che esala dat lago fassi sentire ancora a grande distanza. Dopo quasi trenla miglia si ar-

CASTRO GIOVANNI, di cui parlammo nel vlaggio da Messina a Pa-

termo, ed ove si potrà prendere la strada postale, se si vorrà andare a Palermo.

Ripigliando ora il nostro cammino. iasciale sulla sinistra tanto le sponde di Nolo, come tre isolette di nessun rimarco, e varcato il fiunie Abiso, già Eloro, nelle cui vicinanze veggonsi i resti della distrutta città Elorina, chianiali dai contadini il Coliseo o la citta dell'oro, corrotta denominazione da Eloro, A poca dislanza veggonsi delle calacombe, gli avanzi di un castello, ed una tonnara, ove mirasi la torre delta Sta in Pace, eretta nel 1535 da Blasco Alagona, conte di Mistretta. Alia sponda sinistra del fiume sorge un piccolo edifizio piramidale, dello ia Guglia o la Pizzula, che da il nome alla vicina spiaggia, ed ha 12 pledi circa di diametro e 33 di altezza. Esso, fabbricato di grosse ptetre senza cemenlo ed avendo una larga fenditura, minaccia d'andar presto in rovina. Saliremo guindi all'antico promontorio Pachino, ora Capo-Passaro, e saluleremo sutta diritta di esso

PORTO-PALO, viitaggio feudale, alla cul spiaggia trovasi una tonnara.

I soli nomi di tutti cotesti luoghi hanno, a parer nostro, una specie di magica forza sulla mente del cotto viaggiatore, a cui ampliamente compensano gl'incomodi.

Volgiamo ora te spalle al mare lonio, ossia all'estremità dell'Adriattco, e secondando l'audamento de'lidi siciliani, che abbiamo preso a percorrere, passiamo dall'orientale al meridionate.

Lasciando a sinistra la foce del finme S. Croce, ove esisle un'antica e grande conserva d'acque, ed il sito delta bella e velusta Camerina nell'agro dello oggi Camerano, di cul scorgonsl i resti; abbandonata la spiaggia, attraversato Il fiume di Scicit, camminando fra verdeggianti ed amene colline arriveremo alla grande e belta citlà di

MODICA, ricca di 26,000 abitanti. Ella è capo di una vasta contea, che comprende più città e borgate di Valdinoto, e della quale è atlualmente investito il nobliissimo inglese sig. Carlo Filz-James, duca di Berwick e di Alba. I più rimarchevoli tra i suol edifici sono il castello, le chiese collegiate di S. Pierro e di S. Giorgio, non che altre chiese minori, ed il Seminario. Degne di esser vedute sono le artificiose grotie della victna valle di S. Filippo, scavate nelle rupl, e primitivo asilo, a quanto pare, di una popolazione, di cui si è perdula la memoria. Senza far rilorno alla spiaggia della Scoglilli, e senza salire alia ciltà di Chiaramente, passato il flume Ragusa, un ramo del quale è detto Maull, quindi il flume di Camerina, passeremo per la città di

VITTORIA, fabbricala sopra una collina con 10,300 abilanti, ex feudo del conti di Modica. Lasciando a destra la piccola città di

la piccola città di BISCARI, traverseremo i fiumi delli di Lillo, Manomuzza e Terranova per quindi veder la città di

TERRANOVA, fondata dail' imperalore e re Federico II. che conta circa 9600 abitanti: Il fiume che le scorre vicino, e porta il medesimo nome, è l'antico Gela; i resti degli edifizi che ivi si rinvengono, e degli slorici monumenti hanno indotto molti ad asserire, che quello è il silo dell'antica Gela, fabbricata 48 anni dopo Siracusa da Anfitrione da Rodi e da Entimo da Crela e dono 408 anni distrutla da Finzia, tiranno di Agrigento, che condusse gli abitanti in una nuova città detta Finzia, Seguendo il cammino per la spiaggia, passali molti piccoli fiumi delli Caposoprano, Montelungo, Manfria, Finzina, Falconara, S. Nicola, ed il grosso Salso, che nasce nel monti Nebrodi o Modonie. e che divide la Sicilia tutta nel mezzo. giungeremo alia città di

ALICATA o LICATA, con più di 15,000 abliani, ricca di granaglie, di che fa ampio commercio. I resti antichi, che fivi i I rovano, secondo l'opinione della maggior parte degli siorici, sono della città Pinzia, che abilarono I Cetesi dopo la rovina dellio romatria, edi I gran promoniorio, ai con patria, edi I gran promoniorio, ai vanza net marce èl Ecnomus, ove era l'anza net marce èl Ecnomus, ove era

in cul quel tiranno teneva il famoso loro di bronzo per lormentarvi gli uomini.

Da questa città traversando, in vicinanza al mare, per lortuos i luoghi gil ameni campi Geloi o Geloni, ove molli non considerevoli fiumi infersecano il viaggio, e passala la piccola città di Paima, arriveremo alla lanlo rinomala.

GIRGENTI (Albergo Badalament), nel piano di Lena). Patria del filosofo Empedocle, di Acroue, di Creone, di Accorate, e sede del crudele Falaride. Quando fu assediata da Annibale conleneva 200,000 abitanti, ora ne ha 17,000.

Cominciando il giro osserveremo sulla rupe atenea gli avanzi del tempj di Giove Polico, dielro la chiesa di S. Maria di Gesù; di Cerere e Proserpina, presso I Cappuccini, nelle cui rovine irovasi edificata una cappella a S. Biagio, e più in basso nella chiesa di S. Nicola gli avanzi della regia di Falaride, e seguendo Il cammino quelio di Giunone Lucina; più presso, quelle magnifico della Concordia; è desso tutto intero, ha trenlaquattro colonne, la cella, il luogo della porta, il sanluario. Questo monumento è il meglio conservato di tutte le antichità della Sicilia. Continuando il giro incontransi gli avanzi del tempio di Ercole. In questo luogo trovansi vari piecoli sepoleri, ed il luogo dell'antica porta, la quale conduceva all'emporto sul mare, e che conserva lutt'ora il nome di porla Aurea. Uscili da questa porla inconfreremo la tomba delta del re Terone. Vuolsi però credere da atcuni altro non esser questo avanzo, che il sepolero di qualche cavallo, fatlovi erigere dal proprio padrone, come usavasi a quel lempi. Più in giù verso il mare vedremo gli avanzi dei lempio di Escuiapio. Rientrando per la sopraddella porta nel circulto dell'antica città si osservano gli smisurali ruderi del famoso tempio di Glove Olimpico, dello comunemente dal volgo il palazzo dei Giganti. Quindi i resti del lempio di Castore e Poliuce. Veggonsi in seguito il iuogo della famigerata Piscina e gli avanzi degli acque-

dotti Feaci, e, continuando il cammino. alcuni resti di colonne appartenenti al lempio di Vulcano.

Nell'attuale città devesi osservare più di ogni altra cosa la spaziosa CAT-TEDRALE, ove serve per battistero un antico e bene scolpito sarcofago di marmo rappresentante la storia d' Ippolilo, figlio di Tesco, e che erroneamente è creduto aver contenute le ossa di Falaride. In cotesta Cattedrale è ancora notabile un curioso eco, ed un bel guadro di Guido Reni, Merita anche l'attenzione del viagglatore la Biblioteca nel palazzo vescovile, ricca di antiche medaglic greche, romane e sicule, ove Irovasl quasi compita la serie degli imperadori e deile imperafrici.

Alla distanza di quasi tre miglia dalla città, seguendo una strada che passa per le descritte antichila, si trova il porto o molo con un magnignifico caricatore di grano. Il terrilorio di questa città è ricco di zolfo.

A quattro miglia da Girgenti, se il viaggiatore vorra farvi una corsa, può recarsi aila lerra delle Favare per vederyl un magnifico castello fabbricalo nel 1270 da Federico Chiaramonte.

Rimpelto a questa spiaggia a non poca distanza sta l'isola

PANTELLARIA, che ha una circonferenza di 66 miglia e conflene 6600 abitanti. Vi sono due grotte; una caldissima e perciò detta delle Stufe, ed una si fredda che un vaso d'acqua ln brevissimo tempo vi agglitaccia. La medicina suoi trarne partito. Avvi pure una rocca ad uso di prigione di

Suila linea relta tra l'Isola detta Pantellarla e l'opposta spiaggia di Sciacca, ad un punio che chiamasi la Secca del corallo, vedesi una polla d'acqua bollente, che si alza ben quindiel palmi sul livello del mare, ed esala un odore di bitume. Ivl nei lugijo dei 1831 sorse a poco a poco un' isola vulcanica, che presentava una base di due miglia e mezzo in circonferenza, ed avea due montagne e due laghi ed un rigagnolo d'acque fumanti. Sul finire dell'anno medeslmo scomparve di nuovo e si Inabisso.

Essa nondimeno fu visitata da arditi navigatori, se ne prese possesso a nome del re, e venne chlamata isola Ferdinandea, Più iontane ancora sono le poche rimarchevoll isoiette di

LAMPEDUSA, XALINUSA e SCUO-LA, che formavano un tempo le antiche Pelage.

Or uscendo da Girgenti e ripigliando il cammino in breve arriveremo a SICULIANA, paese feudale di 4500 abitanti, Attraverseremo i fiumi Monlailegro colla terra di tai nome, e Platani, vicino al quale sta il sito ed i pochi resti di Eraclea, città antichissima fondala da Minos prima della guerra di Troja, e distrutta dai Cartaginesi e dai Romani. Arrivasi gulndi al fiume di Caltabellolta, che da il nome al pacse che sorge sui vicin monte, alle cui radici un tempo esisteva l'antica Triocola, e dopo alla città di

SCIACCA, Essa ha 12,800 abilanti. vasti depositi di granaglie, bagni zulfurei frequentatissimi, ed un antro che ripete più volte I suoni come l'eco di Siracusa. Le famiglle Luna e Perollo, rivaleggiando fra loro nel principio del XVI secolo, riuscirono funeste a quella città. La sua magglor chiesa venne edificata da Giulletta. figlia del conte Ruggero.

Una strada framezzo le montagne, passando per alcuni villaggi e attraversando la piccola città di Corleone, di cui parlammo, ci condurrebbe direttamente a Palermo, Ma nol, voiendo tutto intorno girar la Sicilia, usciti da Sciacca, e passato il fiume Carabbi e la piccola terra dl

MENFICI, ed il flume Belici nel luogo delto i Pilieri dei giganti, osserveremo le sonluose rovine di

SELINUNTE, magnifica città edificata un secolo dopo Siracusa, rovinata dal Cartaginesi, totalmente distrutta dai Saraceni. Essa dovelle avere giganteschl edifiz), e lali lo mostrano le scannellature delle rolle colonne, che capire possono un' intera persona. Magnifici sono gli avanzi di tre lempi dentro l'Arce o l'Acropoli, ed altrettanti più grandiosi al di fuori dl essa.

Il viaggialore che vorrà osservare il sito da dove estratti furnon i grandiosi massi, che formavano quel famosi tempi, potrà rinventro presso il casale di Campobello, di Mazzara, nel sito detto le Rocche di Cusa. Altri fumi varcheremo proseguendo il cammino, cioè il Madiuno o Medione, che bagna il borgo di

CAMPOBELLO, ed il fiume Arena o Delia, presso la cul foce sorge

MAZZARA, piccola città in riva ai una delle una que le una delle tre antiche valit, in cui la Sicilia veniva divisa. Murata e difesa da un castello contiene 2000 abitanti, e al tempo del Normanni fu rica, florida, popolosa. Il conte Ruggero la prescelea aus aede, e fu poscia soggiorno del detronizzato re Alfonso e della regina Giovanna di Napoli. La Catledrale racchiude atcuni bassi rilievi di greco scalpicia.

A settentrione di Mazzara sorgono alli e scabrosi monti, a traverso dei quali si trova la sirada che conduce a Palermo passando per Castelvetrano e ner

SALEMI, piccola città di 11,800 abilanti. Noi però continuando il cammino lungo il mare in poco tempo entreremo nella bella città di

MARSALA, fondata dai Cariagine. sl. Ad essa appartiene il capo di Boco, cloè il vecchio promontorio di Lilibeo. Le guerre puniche la rovinarono in gran parte, e l'attuale sua forma è dovuta prima al Saracent, poscia ai Normanni. Dal porto di essa (da molto tempo disseccato per ordine dell'imperadore' Carlo V) Scipione parti verso la non lontana Cartagine l'anno di Roma 848. Gli sparsi frantumi di acquedotti, di sepoleri, di statue e di altre antichità annunziano l'antica sua floridezza. Un bel pezzo colossale di greca scultura è nel palazzo della città. Ora questa non ha che 25.000 abitanti, e fa buon traffico di grani, di oli, di vini, di soda e di cinabro, che st raccoglie nel suo litorale. Si mostra al forestieri una grotta solterranea. detta sepolero della Sibilla Cumana,

e meritano attenzione le belle e spaziose fattorie dei vint, detti di Marsala ,fabbricate presso la splaggia, delle quall le principali apparlengono ad inglesi negozianti.

"Secondo da Marsala, attraversando la deliziosa compagna delta della Spagnuola, lungo II mare osservasi il così detto Siagnone, esteso bassofondo donde s'innatzano molte piccole iso-lette in parte colivate; è però solamente abitata quelta vicinissima alla spinggia detta di S. Pantatenene, ove sorgeva l'antica città di Molta distrutta da Dionigi, te teatro di tante guerre, con consenta del con molti avant. Fra que solo con molti avant. Fra que solo con della con molti avant. Fra que se solo con una avvene che chimasi del

MALCONSIGLIO, perché ivi si crede che si prendessero i primi concerti tra Giovanni di Procida e l'abate Palmerio, da cut risultò il famoso Vespero Siciliano.

FAVIGNANA è l'antica Egusa, che ha 13 miglia di circulto, due rocche, una casa di forza, un rovinato monastero e 4000 abitanti.

FORBONTIA, altre volte LORENZO e SURA, ora MARETTIMO, che abbonda di miele. Discostissima da questa ed a 30 miglia da Trapani avvi

USTICA, altra isola anticamente abitata dal Fenici, scarsa d'acqua e che mostra alcune antiche cisterne; fu essa asilo al Turchi che moito la devastarono, adesso però trovasi munita di fortificazioni ed abitata da 2000 abitanti. Scorgest quest'isola ordinariamente nel tragitio da Palermo a Napoli o viceversa.

Ripigliando ora il cammino di tera, non dilungandoci dalle sponde, per quanto le strade il permettono, e valicatti i ilumi Birgi ed Agoltuzzo, arrivasi In poco tempo da Marsala a Trapani, di cui abbiamo la descrizione nel viaggio XIII.

A questa città vicinissima è la piccola tsota della

COLOMBARA, che ha un forte castello, un bagno di forzati, e che forma parie del porto di Trapani. Quesie isole (le Eolie degli anligorgono di contro al golfi di S. Eufemia e di Gioja, ed In vista della non lontana Sicilia, alla quale esse appartengono, esi compongono diisole più o meno estese, alcune abilate e collivate, altre deserte, oppure occupate da monti e scogli vulcanici, cine sorgono dalle onde a varie dislauze.

Esse chiamansi Lipari, Vulcano, Sailna, Filicuri, Alicuri, Panaria, Ba-

siluzzo, Strombolt.

LIPARI ha 48 miglia di circulto, venne essa abilata dagli Etruschi, dai Carlaginesi e dai Romani, ed i pochi avazzi di anichità, che ancora esistono, mostrano che fu un tempo molo popolata; varj estiniti vulcani giustificano essere stata tgnivoma, e che abbla avuto suluari bagni a sel miglia dalia città, come pure delle minere di allume. Ora è abbondante di pletre pomici, e di varie produzioni vulcaniche. La città di Lipari at sisono abilanti, un buon castello, ed è sede di un vescovo.

VULCANO ha 11 miglia di circuito, delta dagli antichi Hiera, rammenlata da Tuclidide, perché 463 anni avanti a G. C. vi si osservava un vulcano, intitora esistenle fiammeggiaute di nolte, ora è abbondante di zolfalare, ma deserla.

SALINA, che ha un circuito di 13 miglia, è l'antica Dydima.

FILICURI, un tempo Phenicusa, ha to miglia di circulto ed un terreno collivabile.

ALICURI, presso gli antichi Ericusa, si estende per 7 miglia; è in parte aipestre, e produce zolfo, frutti e palme.

PANARIA ha 6 miglia di circonferenza, moite produzioni vulcaniche ed un piccolo porto per le barche.

BASILUZZO ha due miglia di circuilo, e da lei si trae moito ferro, eligisto e lava.

STROMBOLI, con 9 miglia di circuito, ha un formidabile vuicano, che coll'acuminalo suo cralere sorge 2200 piedi sopra il livello del mare, getta di continuo fumo ed alte fiamme, che rifieltono a lade distanza la tuce, che vien dello il fanale del mediterraneo. Sul pendio ed all' allura di esso monte collivansi le vigne, che producono vino squisittismo. SI raccoglie parimente zollo, pietra pomice e varie specie di minerali,

D'Isole II nome non meritano, ma quello piuttosto di scogli, Panarelli o Forniche, Liscabianca, Dattilo, Tilanavi, Vacaluce, poste tra Pantellaria e Stromboli, quasi tutte deserte, ma piene di produzioni vulcaniche.

### ISOLA DI MALTA.

Questa selebre Isola e le piccole, isola di Cazzo e di Commino, che ne dipendono, sorgono nel mar Mediterraneo fra la Sicilia e l'Africa, e contano una popolazione di più di 110,000 abitanti compresa la guarnigione. Originariamente l' Isola di Malta era

soltanto una nuda e sterile roccia, ove l'industria degli uomini vi trasportò della terra vegelale; ma al presente essa forma un possesso molto produttivo, quantunque gli alberi di allo fusto vi siano alquanto rari. L'amenilà del soggiorno è annentiata dalla bellezza del cielo. Quest'isola tanlo per la sua posizione, quanto per le fortificazioni di primo ordine, di cui è munita, è piazza sotto i rapporti politici molto importante; essa ha 20 miglia di lunghezza, 12 di larghezza e 60 di circonferenza.

Malta fu, secondo Omero, abitala in origine dai Fenicj, i quall ne vennero scacciati dal Greci nel 736 prima di G. C. I Cartaginesi poi se ne impadronirono, ma loro fu tolta dai Romani nella seconda guerra punica. Nel 454 dell'era volgare fu conquistata da'Vandali, che tosto dovettero cederia a' Gotti, i quali ne furono scacciatí alla loro volta da Belisario, Nel 870 cadde sotto al dominio degli Arabl. che vi introdussero la loro lingua. Infatti si riconoscono ie tracce nel dlaletto degli abitanti, quantunque la lingua Italiana sia la dominante. Più tardi fu soggiogata dai Normanni, poi dagli Alemanni , dai Francesi e dagli Spagnuoli. Nel 1830 Carlo V ne fece dono all'ordine di S. Giovanni, che più lardi prese il nome dell'ordine de' cavalieri di Malta, Quest' ordine conservò il possesso dell'isola sino al 1798, epoca in cui venne occupata da Napoleone nel suo passaggio in Egitto. Finalmente gli Inglesi ne presero possesso nel 1800, e lo conservano tutt'ora.

LA VALETTE è la capitale dell' isola, e contiene 50,000 abitanti circa. Essa è la sede di un governatore militare, ed una delle piazze più forti d' Europa, Fu cominciata nel 1836, e compiula nel 1871. Nel 1868 fu gagliardamente assalita dal formidabile Solimano II. ma la valorosa difesa dei cavalieri costrinse i Turchi a ritirarsi. Il grande acquedotio, che somministra acqua alla città, fu costruilo nel 1616 da Vignacourt, gran maestro delt'ordine. La Valette ha un vasto porto, cui accrescono sicurezza le rocce ed I bastloni da cui è circondalo; ivi regna una grandissima attività si per le importanti comunicazioni militari. che per le commerciali operazioni. Inoltre avvi un porto per la quarantena de' navigli provenienti dalla Siria, dall' Egillo, e dagli slali barbareschi. La posizione della città sur un pendo formato di rocce, che discendono sino al mare, ne rendono le vie este e difficili, e non si può far uso di vetture tranne nella parte superiore delta città; ma l'insieme cite presenta la la città veduta dal mare è ammirabile. I pubblici edifici vi hanno qualche importanza, sebbene mancanti di guinto nella lor architettura. La Cattedrale, dedicata a S. Glovanni, è un edificio assal vasto, adorno d'una bella pittura, del Caravauggio, rappresentante la Decolizazione di S. Giovanni.

Nell'interno e sotto il pavimento. e nelle cappelle laterall, rinchiude le lombe d'un gran numero di grandi maestri e di cavalieri dell'ordine. fra í quall osservansí in una cappella sotterranea in marmo quelle di Villiers-de-L'ile-d'Adam, dell' eroe la Valette, ec. La biblioteca pubblica contiene 60,000 volumi, medaglie, ed antichità trovate nell'isola. La Borsa è una Istituzione recente, come l'Università che venue fondata nel 1838. e che promette i più felici risultati. Il giardino botanico, sebbene di piccola dimensione, merita l'attenzione dei forestiero, del pari che la raccolta di armature nei palazzo del governatore. Il giardino pubblico e la passegglala dei Baracchi sono ameni. L'ospedale, la casa d'industria, ec., sono pure degni di osservazione.

La società vi è aggradevole, i balli, ed i trattenimenti non son rari, ed avvi pure un teatro.

ALBERGIN. Albergo Clarence, di M. Goubon, Albergo Beverley, Albergo Micaless, Albergo di Vicary.

La moneta più usata è l'inglese. Quasi nel centro dell'isola si innalza la vecchia città, o città della oggigiorno di

S. ANTONIO; essa è circondata di urua e bastioni, e chiusa da formidabili porte. L'inierno ha vie strette e case quasi abbandonate. La Cattedra-le è un edificio massiccio sopracca-ricato di dorature e pitture, in un'altra chiesa mostrasi la grotta, ove visse, come si dice; l'Apostolo S. Paolo per tre mesi, allorchè naufragò su questa spisaggia e qui riecvettle cor-

tese ospilalità da Pubblio, prefello romano. Non lungi di la veggonsi tultora catacombe, ed avanzi d'un an tico tempio. Più lonlano mostrasi la grotta di Calioso.

L'isola di COZZO ha due miglia

quadrale di estensione ed una popoiazione di 10,000 anime. Vi si osserva la lorre del Gigante, avanzo d'un temnio fenicio.

COMMINO ha solo 50,000 passi di circonferenza e 600 anime.

### ISOLA DI SARDEGNA.

La Sardegna è un' isola del Mediterraneo che dà Il suo nome ai regno situale nella parle occidentale dell'1talia. Ha un terrilorio ferlilissimo, irrigato da moiti flumi, fra I quali l' 0rislano, la Fiumandara, la Cedra, e la Tarsa, ed abbondanle anche di sorgenti minerali. Essa è separala dalla Corsica pel canaje di S. Bonifacio, largo tre leghe sollanio. E altraversata da montagne moilo elevate, fra le quali ii Genargento ha 5600 piedi parigini di altezza sopra il livelio del mare, ed i monti Limbara e Gigantino ne hanno 3700. Il climà è in molle parli insalubre pel venti di Scirocco. che nella slate vi dontinano sovenie. L'agricoltura per lo passato assai negietta, venne considerabilmente migliorata per gli incoraggiamenti e le facililazioni che dal 1820 sino a'giorni nosiri furono concesse dal sovrano al coitivalore. L'isoia ha pur Iratlo sensibile vantaggio dalla grande e beila strada, che fu costrulla nel 1824 al 1831 con una spesa considerevole. Questa strada, altraversando l'isola in tutla la sua lunghezza, conglunge le due cillà di Cagliari e Sassarl,

CAGIANI, capilale dell'isola è dibbricata sul pendio d'una montagna, che s'abbassa insensibilmente sino al golfo a cui da il nome è città ben fortificata, con circa Zo,000 abi-tanti. Essa è residenza del governator generale, dell'arcivescovo, e la sede de' principali Iribunali. Le sirade son larghe, gil edilici consideretoli, ma lasciam molto a desiderare rispetto alla architettura, senza eccittura il vasto patazzo reale e l'arcettura de vasto patazzo reale e l'arcettura del vasto patazzo reale e l'arcettura el vasto patazzo reale el arcettura el vasto patazzo reale el arcettura el vasto patazzo el vasto patazzo reale el arcettura el vasto patazzo reale el arcettura el vasto patazzo reale el arcettura el vasto patazzo el vasto del considera el vasto del vasto patazzo el vasto del va

circscovado. Le abilazioni de nobilic de d'ricchi son poste nel quartiere del castello. La piazza di S. Carlo ebbe questo nome in memoria del re Carlo Emanuele, di cui Ivi sorge la statua, opera di Galassi. La torre dell'elefante, un avanzo del dominio Pisano, lu innaizza nel 3200, ed è coservabile per le vaste dimensioni e per la sorprendente sua conservazione. La costrui l'archietto Giovannia (d. S. Panrazia) cuche è opera la torre di S. Panrazia.

La nuova Calledrale fu costrulta nel XVII secolo sull'area dell'anlica, del XIV; essa è d'uno stile mediocre. È però rimarchevole il monumento sepoterate di don Marlino il glovine, come per la mole così pel pregio del lavoro. Questa chiesa pur rinchiude ia lomba della moglie di Luigi XVIII, re di Francie.

Si visiteranno anche con qualche interesse le chiese di S. Domenico, di S. Agoslino, il convento innalzalo nel XIII secolo, che ha un sorprendenle corridojo, ed antichi a freschi II convento de Cappuccini, fondalo nel 1991, è in una vaghissima posi-

Tra gli slabilimenti pubblici più importanti deesi annoverare l'Università fondata nel XVII secolo, e riordinata più tardi da Carlo Emanue-le. La Biblioleca ricca di 18,000 vo-lumi. - I Musei di antichità e di storia naturale, il primo de'quali possiede preziose opere fenicle e cartaginesi, ed antichilà greche e romane.

li teatro fu recentemente ristaurato ed ampliato. Da poco in qua si fondarono ospizj pei due sessi, e motti l stabilimenti di pubblica istruzione e di beneficenza.

Tra le fortificazoni distinguonsi quelle che furono costruite dagli Spagnuoli net secolo XVI. Netl'inverno ti bastione di S. Caterina serve at passeggio.

La città e le numerose sue torri, ed i monti straordinariamente dentetiati da cui è circondata, presentano un insieme poco comune.

Ne'dintorni di Cagliari si veggono ancora alcuni avanzi dell'antica Calario, fondata dai Cartaginesi. La circonferenza dei suo anfiteatro di struttura romana, che contenea 20,000 spettatori, può vederst tuttora. L'acquedotto, edificio di 45,000 metri in lunghezza, sembra appartenere ai templ degli imperadori romani. La coiilna di S. Avandrino debbe essere stata un antico e grandioso cimitero. Veggonvisi motti sepolert, ed un bet monumento scavato nella roccia a Pompitella, mogiie d' un generale di Sitla. Innumerevoll caverne sepoicrali, poste a' piedi della collina, servono ora d'asilo e di abitazioni a povere famiglie.

Non lungi di là sorge il borgo di DONARCA, che ha un bet convento de' padri della mercede, i villaggi

seguenti sono assai considerevolt. PIRRI, con 4300 abitanti. SELAR-GINO, con 2200, QUARTA, con 600.

Il tago o stagno di Cagliari ha 20 miglia di circonferenza, ma è poco profondo: vi si fa abbondante pesca. La superficie è interrotta da cinque

isote. Le altre citià rimarchevoli della division di Cagliari sono le seguenti: BUSACHI, ORISTANO, IGLESIAS, ISILI, LANUSEI, NUORO. Dobbiamo

anche far ragione dei borghi di VILLACIDRO, GIUSPINO, DOR-GALI e FORMI, villaggio elevato con

un santuario. SASSARI, è la seconda cilià della

Sardegna, e contiene 21,500 abitanti. Ella è posta in un territorio ameno e fertile, assai mal costruita, e si compone quasi d'una soia strada lunga chiamata la piazza, il castetto, costruito di pletra rossa con un campanile portante le armi d'Aragona, è un edificio dell'anno 1330, epoca in cui i Sardi si ribellarono contro Alfonso d'Aragona. Esso presentast in una maniera assai pittoresca. La Cattedrate ha nulla di rimarchevole, la facciala è di stile moderno, ma assai pesante, it palazzo di città ed il teatro sono di miglior gusto. I paiazzi di S. Sebastiano e di Valtombrosa sono grandiosi. La Università possiede una Biblioteca con 8000 volumt. Avvi inoitre un collegio di Gesuiti per l'istruzione della gioventù.

I baluardi esterni della ciltà formano ament passeggt, e non vi mancano bei glardini.

Nelle vicinanze trovasi l'aggradevote valle di Rosillo, ove scorgesi una fontana di marmo grandiosa e pittoresca. Nella provincia di Sassari vi è

PORTO TORRE, paese nial sano, posto in riva al mare, che non avea alcuna importanza, ma tende ad acguistarne dacché é in comunicazione con Genova coi mezzo de' battelli a vapore; polchè di già conta 1300 anime. Veggonsi ancora avanzi d'antichi tempi, e d'un acquedotto tungo parecchie miglia. La chiesa di S. Garino appartiene a' primi anni del XIII secoio.

Qui comincla la nuova strada di cui facenimo cenno più sopra.

ALGHERO è una piccola citià di 8000 abitanti con fortificazioni ed un seminario.

GUGLIERI, BOSA, OZIERI e GAL-LURA sono piccole città e capoluoghi di provincie:

La Sardegna è circondata da un gran numero di piccole isole senza importanza, e di cui moite sono deserte.

L'Isoia di Corsica, posta nel mar Mediterraneo e chiamata dagli antichi Kyrnos, fu alternativamente posseduta da molii popoli navigatori; divenne indipendente nel medio-evo, e fu soggiogala più tardi dai Pisanl e in seguito dai Genovesi, contro I quali sostenneguerre accanite sino all'istanie, in cui questi ullimi la vendettero alla Francia nei 1786. Ajaccio e Bastia ne sono le città principali. L'isoia è attraversata in tutta la sua lunghezza dai sud al nord da una catena di montagne, le cui diramazioni si estendono per tutta l'isola; Frontagna è il nome generico che si da a queste montagne. Le sommità più elevate sono: il monte Rotondo che ha 1294 piedi di altezza sopra il livello det mare, ii monte deli' Oro, che ne conta 8160: là regnail freddo e la solitudine, mentre le valii sono produttive particotarmente di vigne, che coitivansi felicemente. Una gran strada, che divide l'isola, conduce da Bastia ad Ajaccio, e venne cominciata nel 1770; una seconda strada conduce da Bastia a S. Fiorenzo, ed in questi ultimi anni si fecero aicune strade dipartimentail. Tra Ajaccio, Bastia, Toione, Marsiglia, Genova e Livorno vi ha una corrispondenza non interrotta di battelli a vapore,

La provincia del capo Corso al nord offre vedute assai pittoresche.

Niolo è una valle estesissima e popolatissima. Le vicinanze di Dalagna sono assai aggradevoli.

I borghi degni di maggior osservazione sono:

 FIORENZO che ha una eccellente rada, che offre in vicinanza una celebre chiesa di stile gottico.

CALVI è una piazza forte, che contiene 1000 abitanti; è ancora in parte rovinata per l'assaito che sosienne contro gii Inglesi nei 1791.

CORTE è una città di 3400 abiianli con una cittadella, ed è situata in mezzo alle montagne. OLMETO è posta la una felicissima situazione, ed ha 1400 abitanti.

SARTONE è un capoluogo, che conta 2700 anime; fu teatro d'avvenlmenti sanguinosi nel 1830.

BONIFACIO è piccola e singolar citia di 3000 abitanti.

MOROSAGLIA è un villaggio, che fu la culla e sovente il soggiorno det celebre Paoil.

Le spiagge corse son circondate da molte piccole isole, fra le quali si

osserva l'Isola ROSSA, che ha una piccola città di 1400 abitanti con un porto, ed i

di 1400 abilanii con un porto, ed i grossi borghi di CALACUCCIA, di DARTELICA, i bagni di Guagno, di Pietrapaia, ec. AJACCIO è la capitale attuale dei-

Pisola di Corsica, la residenza del prefetto e dei vescovo. Essa è fabbricata in una aggradevole situazione, ed la una bella rada. Conta 9000 abltanti circa, la un bel porto, edifici ben costruiti, ed una foniana di marmo rimarchevole nella piazza principate.

La Cattedrale fu innalatata alla fine del XIV sector, è adorna d'una bella cupola, e d'un aita maggiore assal ricco. In essa venne baltezzalo Napoleone Bonaparte nel 1771, due anni dopo la sua nascila. La casa paterna di Napoleone è situata su d'una piccola piazza chiamata piazza Leitzia. La camera, nella quale nacque, ha una sola finestra, ed in una sala recedesi il ritratto dell'imperatore, dipinto da Gerard. La citta gli innalzò una colonna, e sovr'essa la statua di lui in brogzo.

Il Palazzo municipate cominciato nel 1827 è un bet edificio. Il teatro pure è di recente costruzione. La biblio-leca ha 18,000 volumi. Tra gli edifigi-particolari si distingue la casa della famiglia Pozzo di Borgo, e quella det u cardinale Fesch. Quest' luttimo per disposizione testamentaria ha lascalao una somuna di 100,000 franchi ner l'a-una somuna di 100,000 franchi ner l'a-

cquisto delle antiche proprietà, di cui godeva la famiglia Bonaparte nel circondarlo d'Ajaccio; ha pure lasciato milie quadri presi dalla galleria, che in Roma avea raccollo, per formare una pinacoleca in questa città.

La cittadella d'Ajaccio fu innalzata da Enrico II verso la metà dei XVI secolo. Nella vicinanza avvi un giardino bolanico.

A quattro miglia di distanza da questa città e nel villaggio di

ALATA nacque il celebre conte Pozzo di Borgo, ed il piccolo luogo onde questa famiglia trae il suo nome è situato su di un'alla moniagna vicina e nella più amena situazione.

BASTIA, l'antica capilale della Corsica, è costruita in forma di anditeatro; è circondata da boschi, ha un porto piccolo e poco sicuro, e contiene 8800 abilianti circa, mentre nel circondario ne conta 88,000. È residenza del governator militare, e del sotto prefetto, e sede del tribunali superiori. Le chiese principali sono la Cartrabast dedicata a S. Gio. Battista, non ancor terminala, ma nondimeno grandiosa ed adorna di monumenti. S. Rocco, la Coscasons, ec. L'antico convento de Francescani e con vertilo in un vasto ospeda militare. La Bibiloteca, posta nell'antico convento dei Gesulti, è divenuta considerevole pel ricchi legali, che le furon fatti recentemente. La cittadelia è di una importanza secondari.

Gil abitanti dell'isola di Corsica hanno in generale un carattere vigoroso, qualche volia ostinato e proclive alla vendetta. Però i cast di litigi ed odi prolungati, che peri opassalo produceano così sovente tragici avvenimenti, di giorno in giorno si fanno più rari.

Oltre la famiglia Bonaparte, per sempre memorabile, l'asquale Paoli, guerriero e politico distinto, Pozzo di Borgo, Salicetti, Sebastiani ed altri uomini famosi di questi tempi hanno avuto culla nell'isola di Corsica.



## INDICE ALFABETICO

DELLE CITTÀ, BORGHI, VILLE, MONTI E LUGGHI RIMARCHEVOLI DESCRITTI NELLA PRESENTE GUIDA

Ancona, Pag. 236.

Aarburg, Pag. 122. Abano . 183 Abbiategrasso, 209. Aci . 465. Acquanegra, 176. Acquapendente, 29. Aderno, 468. Affori, 90. Agosta, 478. Agropoli, 488. Aiguebelle, 13. Airolo, 120 Aix-les-Bains, 14. Ajaccio, 490. Ala . 191. Aiassio . 50. Alba, 55. Aibani, villa, 399 Albano, 410. Albenga, 80. Albens, 17. Albizzola , 49. Alby, 17. Alcamo, 474. Aldobrandini, villa, 400. Alesano, 457. Alessandria, 40, Alghero, 490. Alicata , 483. Alicuri, isola, 486, Alpago, 219. Altamura, 488. Altorf, 121. Aizata, 491. Amalfi, 484. Ambroglana , 279. Anacapri, 440.

Andermat, 121. Angera, 101. Annecy, 17. Annecy (lago di), 17. Antibo, 51. Antignate, 174. Aosta, 21. Aquila, 450. Aquileja, 187. Aquino, 414. Arezzo, 505. Ariano, 451. Arona, 101 Asclaro, 206. Ascoli, 410. Asiago, 117. Asolo , 213. Assisi, 307. Asti, 59. Atena . 489. Aubagne, 52. Auletta, 455. Avellino, 451. Averno (lago d'), 443, Aversa, 435. Avigliano, 12. Avola, 481. Baden, 127. Bagherla, 476. Bagnacavailo, 245, Bagnasco, 21. Baja, 444. Bari , 455. Barletta, 432 Basciano, 413. Basilea, 122.

Basiluzzo, isola, P. 480 Bassane, 213. Bastia, 491. Battaglia, 185. Bauli, 444. Baveno, 101. Bavigazzo, 203. Belforte, 182. Beigirate, 101. Beilaggio, 95. Bellano, 98. Bellinzona, 119. Belluno, 221, Benevento, 431. Bergamo, 434. Biancavilla, 468. Bicenza, 454. Biella , 28, Binasco, 60. Biolle, 17. Bisbino, monte, 94. Biscaglia, 455, Biscari, 483. Bismantova, 200. Bissone, 119. Bitetto, 412, Bievio, 93, Bologna, 208. Bolsena, 299. Bolsena (lago di), 300 Bolzano, 191. Bonaduz, 126 Bonifacio, 490. Borghese, villa, 400. Borghetto, 474. Borgo Buggiano, 203

Borgoforte, 211.

Capo di Monte, Pag, 219. Borgofranco, Pag. 24. Borgomanero, 29. Capraja, isola, 203. Borgo S. Donnino, 198. Caprarola, 501. Borgo Sesia, 29. Capri (isola di), 440. Borgo Ticino, 54. Capua, 412. Borgo Ticino , 38. Caravaggio, 175. Bormio, 431. Carignano, 19. Bosisio, 90. Carmagnola, 21. Bourg S. Maurice, 25. Caronno, 107. Bourgoin, 🛂 Ca Rossa, 195. Bozzoio, 179. Carouge, 17. Bra , 21, Carpi, 210. Bra 55 Carpineti, 200. Bracciano, 244. Carpene, 213. Bramante d'Essilon (for-Carrara, 57. te), 13, Casalbuttano, 479, Breglio, 19, Casale, 36. Brescello, 200. Casainuovo, 459. Brescia, 436. Casalmaggiore, 212. Brianzone, 25. Casalpusterlengo, 175. Briga, 115. Cassano, 175. Brindisi, 456, Caserta, 346. Brissago, 105. Casoria, 446. Brugg, 127. Castro Giovanni, 469. Buccino, 454. Casteggio, 38 Buonconvento, 298. Castel di Sangro, 449. Busseto, 194. Castellamare, della Bru-Busto Arsizio , 29. ca, 458, Cadenabbia, 96. Castellamare, 474. Cagli, 245. Castellamare, 440. Cagliari, 488. Castel Bolognese, 230. Calatafimi, 474. Castel di Broni, 38. Caicio, 174 Casteifranco, 183. Caldiero, 144. Castelfranco, 205. Callanissetta . 469. Castel Gandolfo, 407. Caivi , 449. Castel Gueifo, 195. Camerino, 240. Casiei Leone, 178. Campagna di Roma, 407. Castelnuovo, 203. Campl, 286. Castel S. Giovanni, 38. Campi, 458. Castel S. Pieiro, 229. Campo Basso, 449. Castelvetro, 203. Campo Dolcino, 125. Castello di Duing, 17. Candla, 36. Casicilo Lavazzo, 219. Canero, 105. Castello di Monthon, 17. Canne, 82. Castiglione, 212. Cannobio, 108. Castiglione Fiorentino, Canonica, 454. 308. Canossa, 200 Casiro, 457. Cantiano, 245. Castrogiovanni, 469. Castrovillari . 459. Capaccio ( vecchio e nuo-VO, 458. Castroreale, 477. Capo di Chino, 413. Calajo, 183

Catania, 465

Cava , 483.

Catanzaro, 460.

Cavaller Maggiore, P. 19. Cavatigozzi, 176. Cefaiù, 476. Ceneda, 219. (Ospizio del Cenlsio monte), 12, Centalio . 19. Centorbi, 468. Ceprano, 414. Ceriale, 80. Cernobbio, 34. Cernusco Lombardone, 124. Cervere, 83. Cervia, 247. Cesena, 232. Ceva, 21. Chambery, 13, Chambery(Contornidi),14. Chamouny, 51. Chamouny (valle di), 31. Chatilion, 24. Cherasco, 21. Certaldo , 293 Chianti, 29% Chiaravaile(Certosadi),86. Chiari, 174. Chiasso, 118. Chlavari, 56. Chiavenna, 124. Chieri . 39. Chieti, 450 Chiuro, 130. Chiusi, 305. Chivasso . 33. Cigliano, 31. Cirignola , 452 Cismon , 213. Cittadella , 185. Cividale, 186 Cività Castellana, 213. Cività Laviniana, 410. Civilà di Penne, 450. Civitavecchla, 308, Codogno, 176. Codroipo, 185. Coira, 126. Colleo, 97. Colombara, 485. Colorno, 212 Coile, 293. Colle di Tenda, montagna, 19. Como, 90. Como (Lago di), 92.

Capo d' Isiria, 221

Concordia, Pag. 205. Conegliano, 184. Conflans, 25, Copertino, 486. Coppet, 117. Cora, 411. Corenno, 98. Corlgliano, 460. Corleone, 475. Corneto, 301. Correggio, 200. Corsico, 37. Corte Maggiore, 195. Cortona, 305. Cosenza, 460. Covigliajo, 248. Courmajeur, 25. Crema, 175. Cremona, 176. Crescentino, 36. Crescenzago, 155 Crevola, 111. Cruseilles, 17. Cuma, 485. Cuneo, 19. Cureggio, 23. Delie Giarre, 465. Dentecane, 454 Dervio, 98, Desenzano, 139. Deslo, 89. Dignano, 225. Dogliani, 21. Domaso, 97. Domodossola, 111. Donara, 489. Donvaine, 27. Eboli, 454. Echelles (les), 14. Egesta, 474. Eluiset, 18. Empoli, 279. Erba, 89. Ercolano, 434. Este, 185, Este (villa d'), 94. Etna , 467. Evlan, 27. Exitles, 22. Faenza, 230. Fanano, 20 Fano, 255. Fasano, 456. Faverges, 20 Favignana, 48

INDICE ALFABETICO. Feltre, Pag. 221. Fenestrelle , 25. Ferentino, 414. Fermo, 240. Ferney, 117. Ferrara, 217. Figline, 505. Filicuri, isola, 486. Filigare, 247. Finale, 50. Finale, 204. Fino, 20. Florenzuola, 194. Firenze , 219. Firenze (contorni), 277. Foggia, 452, Foligno, 240. Fondi, 411. Fontebuona, 248. Forlimpopoll, 231. Forli , 231. Fornovo, 227. Forte di Bard, 24. Fossano , 22. Fossombrone, 244. Frangy, 18. Frascati, 406. Frejus, 52. Fusignano, 245. Gaela, 412. Gallarate, 100. Gaiilnara (Isola di), io. Gallipoll, 457. Gamboio, 37. Garda (lago dl), 139. Garezzo, 21. Gargnano, 141. Garignano, Certosa, 86. Gattinara, 28, Genova, 41. Genzano, 410. Gera, 176, Glandola, 19. Giglio, isola, 235. Ginevra, 117. Glovenazzo, 455. Girgenti, 483. Giulia, villa, 26. Gorgona, isola, 295. Gorgonzola, 133, Gorizia, 487. Governolo, 182-Gradisca, 187. Gravelione, 57, Gravina, 488.

Grignasco, Pag. 29. Grotta Azzurra, 440. Grotta del Cane, 442, Grotta Ferrata, 406. Grumo, 485. Gualtieri . 200. Guastalia, 211. Gubblasco, 55. Hospenthal, 121. Imola, 229. Incisa , 502. Innsbruck, 131. Intra, 105. Inverigo, 89. Inzago, 173. Ischia, 446. Ischia, isola, 446. Iseila, 112. Isernia, 449. Isola Bella, 103. Isola d' Elba, 292. Isola S. Giulio , 102. Isola Madre, 105. Isoia delia Scala, 144. Isola Superiore, 103. Isole Borromee , 103. Itri, 412. Ivrea. 24. Labirinto di Dedalo , 445 La Cattolica . 254. La Chambre, 15. Lago d' Iseo, 156. Lagonero, 489. Lainate, 87. Lanclano, 450. Lansleburg , 15. Lante, villa , 401. Lastra . 279. Laruia, 459. Lavagna, 56. La Vallette, 487. Lavedo, 96 Laveno, 106. Lecco, 98, Legnago, 182. Legnone monte, 98 Lene, 456, Lenno, 96. Lentini, 478. Leonforte, 469. Lerici, 56. Levico, 213. Lezzeno, 85. Licodla, 468 Liestal, 122.

Massini, villa, P. 402 Monte Pulciano, P. 208. Limone, Pag. 19. Lione, 15. Mattei, villa, 401. Monte Rosa, 29. Lipari, isola, 486, Medici, villa, 401, Monticelli, 411. Livorno, 230. Melazzo, 477. Monticello, 89, Loano, 80. Melegnano, 174. Montmelilan, 🔼 Monza, 88 Locarno, 106. Melfi, 482. Lodi, 175. Meioria, isola, 293-Morbegno, 130. Lonato, 139, Meizi, villa, 95. Morosaglia, 490, Longarone, 219. Menaggio, 96 Moriara, 37. Loreto, 238. Mendrisio, 118. Motta, 185. Losanna, 116. Mentone, 51. Moutiers, 25. Loveno, 96. Merate, 124. Mozzanica, 174. Mulinetto di Pederobba. Lucera, 452. Mesagne, 486. Messina, 463. Lucerna, 121. 214. Napoli, 415. Lucerna (lago di), 121. Mezzojuso, 469. Lucca, 289. Milano, 61, Napoli (contorni di), 433. Nardo, 456. Lucca (bagni di), 291. Mirandola, 205. Narni, 243. Ludovisi, villa, 402 Misocco, 423, Modena, 201. Lugano, 119. Nervi, M. Lugano (lago di), 119, Modena (contorni di), Nerviano, 29. Nesso, 35. Lugo, 24K. Nettuno, 407, Luino , 105. Modica . 482. Lumelio, 54. Moia , 455. Nicastro, 460. Nicotera, 400. Luperano, 488. Mola di Gaeta, 412. Luzzara, 211. Moiareto, 12. Nizza, 20. Macerala, 239. Molfetia, 455. Nobialio, 96. Moltrasio, 94. Nocera, 245, Madama , villa , 401. Monaco, 81. Madonna deli',Impruneta Nocera, 453. (Santuario), 204. Moncajieri, 59. Noia . 451. Madonna dei Monte (San-Mondovi, 22. Noii, 50. tuario deila), 108, Mongibello, 467. Nonantoia, 204. Monginevro, montagna, Noto, 481. Magadino, 106. Magenta, 55. Novara. 34. Maggiore (lago), 100. Monopoli, 486. Novellara, 200. Monreale, 474. Novi, 40. Magnano, 203. Majeo . 176. Monselice, 183. Novi. 210. Malconsiglio , 485. Montagnana, 183. Novi, 205. Monialcino , 208, Malta, isola, 486. Oderzo, 185. Montebello, 144 Mandello . 88. Olcio, 88. Manduria, 488. Monteflascone, 500. Oleggio, 54. Manfredonia, 482. Montegibbio, 203. Oliero, 213. Mantova, 179, Monteieone, 460. Olten, 122 Montenero, 281. Marcaria, 179, Onegiia, 21, Marigilano , 451. Montepelioso, 435. Opido, 485. Marino, 407. Monterosi, 245. Ormea, 21. Oropa (Santuario della Marino Valmontone, 413. Montevarchi, 203. Marsala, 485 Monte Bianco, 50. Madonna d'), 23, Marsiglia, 52. Monte Casino, abazia, Orta , 102. Martigny, 27, 414. Orta (lago d'), 102 Martina, 486. Monte Catini, 288, Orta (Santuario d') Marzaglia, 201. Monte Cenisio, 12. Massa, 57. Monte Cristo , isola, 202. Orvieto, 500. Massa, 💥 Monte Fortino, 413. Osimo, 25 Massa, 440. Monte Lupi , 279, Osnago, 124, Ostiglia, 183 Massimi, villa, 402. Monte Murio, 287.

Osluni, Pag. 456. Olranto, 457. Oiricoil, 245. Oulx, 23, Padova, 147. Pale, 241. Palermo, 469, Palma, 460. Pallanza , 105. Palmanuova, 187. Panaria, isola, 486. Panfili Doria, villa, 401. Parablago, 99 Parenzo, 224. Parma, 195. Passignano, 294; Passo d'Orta, 452. Paterno, 468. Patti , 477. Pavia, 58. Pavia (Certosa di), 85. Peglio, 97. Perarolo, 213. Perugia, 306. Pesaro, 251. Peschiera, 111. Pescia, 288. Pesto, 448. Piacenza, 19X. Piadena, 179, Piana . 473. Planosa, isola, 202. Piazza . 546. Pienza, 298. Pietole, 182, Pietra, 50. Pietra Mala, 217. Pietra Santa, 57. Pieve di Cadore, 220, Pinerolo, 23, Piombino, 291. Piperno, 413. Pirano, 221. Pisa , 282. Pisciota, 458. Pistoja, 287. Pizzighettone, 176. Pizzo, 460. Pizzo (I. R. villa di), 94. Pliniana, villa, 205. Poggibonsi, 205. Poirino, 39. Pola . 225. Poticastro, 438. Polignano, 486.

Polia, 439.

Pont-de Beauvoisin, 14. Ponte . 130. Pontecorvo, 414. Pontedera, 279. Ponte di Bovino, 452. Pontremoli, 223. Popoli, 450. Pordenone, 185. Portici, 434. Porto d'Anzio, 407. Porto Ferrajo, 202. Porto Longone, 202. Porto Maurizio, 80. Porto Torre, 489. Porto Venere, 56. Posilipo, 441. Possaguo, 214. Potenza, 488 Pozzo d'Albero, 452. Pozzuoli, 442. Prato, 287. Pré S. Didier, 25. Prignani, 488. Primolano, 213, Procida, isola, 445. Putzano, 457. Quara, 200. Ouero, 200. Racconigl, 19. Radicofani, 209. Ragaz, 127. Rapallo, 16. Rapperschwyl, 127 Ravenna, 245. Recanati, 239. Recco, 16 Recoaro, 215. Regalbuto, 468. Reggio, 199, Reggio di Calabria, 460. Resina, 434. Revere, 182. Rezzonico, 97. Rheinfelden, 123, Rho. 87. Righi, monie, 122. Rimini, 232. Rio, 292. Ripa Transone, 430. Rivoli, 11. Robarello, 108 Robilante, 19. Rogliano, 460. Rosarno, 460,

Rogoredo, Pag. 123. Poniatowski , villa, 401. Roma . 309. Roma (Centorni di), 403, Romagnano, 28. Ronciglione, 301. Rondissone, 34. Rossa, isola, 490. Rovato, 136. Roveredo. 191. Rovigno, 224. Rovigo , 216. Rubblera, 200. Rumilly, 48. Sabionetta, 212. Sacile, 185. Sala, 198, Sala, 459. Salemi, 485. Salerno, 454. Salina, isola, 486. Salò, 141. Samoggia, 205. Sanguineto, 182. Sanguirico, 298. S. Agata , 412. S. Ambrogio, 42. S. Ambrogio, 205. S. Antonio, 487. S. Benedetto di Polirone. S. Bernardino, monte, S. Bernardo (gran), 26, S. Bernardo (il piccolo). S. Casciano, 231. S. Dalmazzo, 19. S. Elpidio, 413. S. Felix, 17. S. Filippo (bagni di), 298. S. Filippo d'Argirò, 468. S. Fiorenzo, 490. S. Fiavia, 476. S. Germano, 414. Gingulphe, 27. S. Giorgio, 488. S. Glovanni, 305. S. Giovanni in Croce, 212. S. Giovanni, isola, 91, S. Gluliano, 413 S. Gottardo, monte, 120. S. Ilario, 199. S. Jean-de-Maurienne, 13. S. Julien , 17. S. Lorenzo delle grotte, S. Lorenzo Nuovo, P. 299. S. Marino, 233 S. Martino d'Albaro, 155.

S. Maurice , 27. S. Miniato, 279. S. Pancrazio, 438.

S. Pier d'Arena, 40. S. Pietro in Gaiatina, 456.

S. Remo, 10. S. Salvatore, 439.

S. Vito, 456 S. Vilo al Tagliamento,

483.

Santhia, 28. Saponara, 454. Saronno, 87. Sarzana, 166. Sartone, 490. Sassari, 489.

Sassuoio, 201. Savigliano, 19. Savigliano, 232. Savigliano, 432.

Savona, 49. Sazeno, 457. Scandiano, 200. Scez, 25.

Sciacca, 484. Selinunte, 484. Seminara, 460. Sempione, 115. Serbelloni, villa, 25.

Sergan, 127. Serravalle, 219. Serravaile, 240. Sesto Calende, 100. Sestoia, 203.

Sestri, 56. Sestri di Ponente, 49. Sicilia, isola, 461.

Siena, 20th, Sinigaglia, 235. Slon, 116 Siracusa, 478. Sissach, 122. Somma, 100.

Sommariva , villa, 26. Soncino, 178. Sondrio, 150.

Sora , 449. Soragna, 198. Sorbara, 204. Soresina, 178.

Sorrento, 440.

Sortino, Pag. 482. Sospello, 19, Sotto Castello, 220. Spada , villa, 402. Spezia, 56. Spilamberto, 201.

Spiuga, monte, 125. Spluga, 126. Spoleto, 211. Sieivio (monte), 131. Stresa, 101.

Stromboli, isola, 436. Suimona , 449. Suna , 105. Sursée, 122. Susa, 12.

Tagliaferro, 218. Tal, 220, Talloires, 17. Taormina . 464. Taranto, 457.

Tarsia, 459 Teano, 449. Tenda, 19.

Teramo, 450. Termini, 476. Terni, 212.

Terracina, 411. Terranova, 483. Thonon, 27.

Tirano, 151. Tivoli, 404. Tocco, 450.

Toientino, 210. Toione, 52. Tolve, 485. Torino, 1.

Torino (contorni di) , 8. Torionia, villa, 402. Torno, 21.

Torre deil' Annunziaia, 456.

Torre de' Confini. 411. Torre del Greco, 436. Torre di Paterno, 485. Torre di Patria , 445. Torri , 450. Torricella . 449. Tortona , 58.

Tour-du-Pin, 14. Trani . 455. Trapani, 475. Trasimeno (lago di), 206.

Tremezzo, 86.

Trento, Pag. 191. Trevi, 211. Trevigiio, 173. Treviso, 185. Trieste, 187, Trigento, 451.

Trino, 🈘 Tropea , 460. Tusis, 426. Udine, 185.

Urbino, 254. Urio. 94. Usmate, 121. Utznach , 127.

Vado, 49. Valcimara, 210. Vailenstadt, 127. Vallesina, 220.

Vallette, 486. Vallombrosa (Santuario di), 303.

Vaprio, 133. Varallo, 20

Varallo (Santuario di), Varenna, 98. Varese , 107.

Vasen . 127. Veilelri, 410. Venafro, 449. Venezia, 452,

Venezia (conforpi e isole d(), 171. Ventimiglia, 80.

Venzone, 186. Vercelli, 34. Verona, 141. Vesuvio, 439. Vevey, 416. Viareggio, 201.

Vicenza, 144. Vigevano, 37. Vignoia , 201, Viterbo, 501.

Voghera, 38. Voiargne, 190. Voiterra, 295. Vollri, 49.

Vuicano, isola, 486. Zibelio, 193 zurigo, 127. zurigo (iago di), 127.

# INDICAZIONE DEI VIAGGI

### PARTE PRIMA. - ITALIA SETTENTRIONALE.

| Traggit | ,   |          |                                                  |    |     |
|---------|-----|----------|--------------------------------------------------|----|-----|
| I.      | Da  |          | a Lione e Parigi pel monte Cenisio               | g. | 10  |
| 11.     |     | "        | a Ginevra ed a Parigl pel monte Cenisio, Chamber |    |     |
|         |     |          |                                                  | "  | 16  |
| ш.      |     | **       |                                                  | n  | 18  |
| IV.     |     | 17       |                                                  | "  | ivi |
| v.      |     | 77       |                                                  | "  | 21  |
| VI.     |     | 73       | ad Oneglia per Mondovi                           | "  | 22  |
| VII.    |     | 27       | a Brianzone per Susa                             | 99 | ivi |
| VIII.   |     | **       |                                                  | "  | 23  |
| IX.     |     | <b>"</b> | a Ginevra pei piccolo S. Bernardo                | "  | 24  |
| X.      |     | 19       | a Glnevra pei gran S. Bernardo                   | "  | 26  |
| XI.     |     | .13      | a Glnevra per Romagnano, Arona ed li Semplone.   | 93 | 28  |
|         | Car | mminat   | a ai monte Rosa, al monte Bianco, ed alla valle  |    |     |
|         |     |          | di Chamouny                                      | ** | 29  |
| XII.    | Da  | Toring   | a Lucerna pel S. Gottardo ad Alforf              | "  | 33  |
| XIII,   |     | 93       |                                                  | "  | ivi |
| XIV.    |     | 1)       |                                                  | 73 | 34  |
| XV.     |     | 29       |                                                  | "  | 37  |
| XVI.    |     | 2)       | a Genova per Novi                                | 13 | 38  |
| XVII.   | Da  | Genov    | a a Nizza per la Riviera                         | 23 | 49  |
| XVIII.  |     | 19       |                                                  | "  | 84  |
| XIX.    |     | 19       |                                                  | 73 | 83  |
| XX.     |     | 23       |                                                  | 73 | ivl |
| XXI.    | Da  | Genova   |                                                  | 13 | 64  |
| XXII.   |     | "        |                                                  | 73 | ivi |
| XXIII.  |     | 29       |                                                  | "  | 555 |
| XXIV.   |     | 1)       | a Lucca per la Riviera di Levante                | "  | ivi |
| XXV.    |     | 11       |                                                  | ** | 57  |
|         |     | Escursi  |                                                  | 73 | 88  |
|         |     |          |                                                  | "  | 86  |
|         |     |          |                                                  |    | 87  |
|         |     |          |                                                  | 73 | 90  |
|         |     |          | » al iago Maggiore                               | "  | 99  |
|         |     |          | " a Varese                                       | "  | 107 |
| XXVI.   | Da  | Milano   |                                                  | 73 | 109 |
| XXVII.  |     | 1)       |                                                  | 73 | 110 |
| XXVIII  |     | 77       | a Torino per Vigevano e Casale                   | "  | ivi |
| XXIX.   |     | 1)       | a Torino per Novara                              | "  | ivi |
| XXX.    |     | 22       | a Parigi pel monte Cenisio.                      | ,  | ivi |
| XXXI.   |     | 27       | a Ginevra pei Sempione.                          | "  | 111 |
| XXXII.  |     | 1)       | a Lucerna e Basilea pei S. Gottardo              | ,  | 118 |
| XXXIII  |     | 12       |                                                  |    | 49% |

|                 |           |    | INDICE DEI VIAGGI.                                       |    |    | - 1 | 100 |
|-----------------|-----------|----|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|
| Viaggio         |           |    | Color of a Postler and to Colors                         |    | D. |     | 12  |
|                 |           |    | Coira ed a Basilea per la Spluga                         |    |    |     | 12  |
| XXXV.<br>XXXVI. | 77<br>22  |    | Francoforte per la Spluga                                | :  |    |     | ly  |
| XXXVII.         |           |    |                                                          |    | -  | "   | 12  |
| XXXVIII.        | 29        |    | Monaco per la Spluga                                     | ٠  | •  | "   | iv  |
| XXXIX.          |           |    | Vienna pello Stelvio ed Innsbruck                        | •  | •  | 22  | 13  |
| XL.             | 22        |    | Monaco per lo Stelvio                                    |    | •  | "   | 13  |
|                 | 19        |    | Venezia per Bergamo e Brescla                            | •  |    | "   | 17  |
| XLI.            | 99        |    | Venezia per Cremona e Mantova.                           | i. |    |     | 17  |
| XLII.           | "         |    |                                                          |    |    | "   | 18  |
| XLIII.          | 29        |    |                                                          | :  | •  | "   | 18  |
| XLIV.           | "         |    | Vienna per Palmanova e Gralz                             |    | •  | "   | 19  |
| XLV.            | 99        | a  |                                                          | :  |    | "   | ly  |
| XLVI,<br>XLVII. | 79        | a  |                                                          |    | •  | 11  | 19  |
| XLVIII.         | 33        | a  | Vlenna per Trenlo ed Innsbruck                           | ٠  | :  | 22  | ly  |
| LXIX.           | 77        |    | Bologna per Piacenza e Parma Bologna per Manlova e Carpi | ٠  |    | "   | 24  |
| L.              | 17        |    |                                                          | ٠  | ٠  | "   | 24  |
|                 |           |    |                                                          | ٠  |    | "   | iv  |
|                 |           |    |                                                          |    | ٠  | "   | 24  |
|                 |           |    | Brescia                                                  | ٠  | •  | "   | iv  |
|                 |           |    | Trenlo per Verona                                        | ٠  | •  | ,,  | 24  |
| LIV. Di         | vicenza   |    | Trenlo per Bassano ,                                     | *  |    | "   | 21  |
| LVI.            | "         |    | Possagno                                                 | ٠  | •  | "   | 21  |
|                 |           |    |                                                          | ٠  | •  | "   | iv  |
|                 | a verona  | a  | Recoaro                                                  |    |    | "   | Ix  |
| LIX.            | n renezia |    | Milano per Mantova                                       |    | :  | "   | 24  |
| LX.             | **        |    | Bologna per Ferrara                                      |    |    | "   | IV  |
| LXI.            | "         |    | Innsbruck per la gran strada d'Allemagna                 |    | ٠  | "   | 24  |
| LXII.           | "         |    |                                                          |    |    | "   | 99  |
| LXIII.          | "         | a  | Belluno                                                  | ٠  | •  | "   | 22  |
| LXIV.           | "         | a  | Trieste per terra                                        |    | •  | "   | 22  |
|                 |           | a  |                                                          | ٠  | ٠  | "   | ly  |
| LXVI.           | **        |    |                                                          | ٠  | ٠  | "   | 20  |
|                 |           | a  |                                                          | ٠  | ٠  | "   | ly  |
| LXVIII.         | a riteste | d  |                                                          | ٠  |    | "   | iv  |
|                 |           | ¢l | Catlaro                                                  | •  | •  | -   | 11  |
|                 |           |    |                                                          |    |    |     |     |
|                 |           |    |                                                          |    |    |     |     |

## PARTE SECONDA. - ITALIA CENTRALE.

| i.    | Da Parma   | a Mantova per Guasialia                          | . ,  |
|-------|------------|--------------------------------------------------|------|
| 11,   | 1)         | a Genova per Pontremoll e la Spezia              |      |
| ш.    | 17         | a Firenze per Pontremoll e Lucca                 |      |
| iv.   | Da Modena  | a Firenze per Pistoja                            | . 11 |
| v.    | Da Bologna | a Roma per Ancona                                | . 2  |
| VI.   | 19         | a Roma per la strada del Furlo                   | , "  |
| VII.  | 11         | a Ravenna.                                       | . "  |
| VIII. |            | a Firenze                                        | . 11 |
| IX.   | Da Firenze | a Venezia per Bologna e Ferrara                  | . "  |
| х.    | 22         | a Milano per Bologna e Parma                     | . 11 |
| XI.   | 23         | a Forli                                          | . ,  |
| XII.  | 99         | a Livorno per Empoli                             | . ,  |
| XIII. | 23         | a Livorno per Pisa                               | . ,, |
| XIV.  | 29         | a Lucca per Pistoja                              | . ,  |
|       | Escursione | all'isola d' Elba e ad altre Isole della Toscana |      |

| 500    | INDICE DEI VIAGGI.                                             |     |            |            |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Viaggi | 0                                                              | -   |            | 293        |
| XV.    | Da Livorno, o da Lucca a Siena                                 | Pa  | <i>y</i> . |            |
| XVI.   | Da Firenze a Roma per Siena                                    |     | "          | 294        |
| XVII.  | " a Roma per Arezzo e Foligno                                  |     |            | <b>302</b> |
| XVIII. | Da Civitavecchia a Roma.                                       | _   | "          | 508        |
| P      | ARTE TERZA BASSA ITALIA, OSSIA ITALIA MERID                    | ION | LE         |            |
|        | Da Roma a Firenze per Siena                                    |     | 99         | 409        |
| II.    | » per Arezzo                                                   |     | **         | ivi        |
| III.   | a Bologna ed a Milano                                          | _   | "          | tvi        |
| IV.    | " a Napoli per Terracina                                       |     | 97         |            |
| V.     | Da Roma a Napoli per Piperno                                   | _   | 22         | 413        |
| VI.    | Da Roma a Napoli per Piperno                                   | -   | n          | 414        |
| Es     | cursione nel contorni di Napoli, Portici, Ercolano ec.         | _   | 12         | 434        |
| VII.   | Da Napoli ad Ancona per Ascoli e Fermo                         | _   | 22         | 449        |
| VIII.  | a Bari ,                                                       | -   | 12         | 481        |
| IX.    | » a Barl per Potenza.                                          | -   | "          | 485        |
| X.     | » a Brindisi                                                   |     | 12         | 433        |
| XI.    | Da Bari ad Otranto                                             |     | 12         | 456        |
| XII.   | Da Taranto ad Otranto , ,                                      | _   | 22         | 457        |
| XIII.  | Da Napoli a Policastro                                         | ÷   | 22         | 4158       |
| XIV.   | " a Reggio di Calabria ,                                       | -   | 22         | 459        |
| PAI    | RTE QUARTA ISOLE DI SICILIA, DI LIPARI, D. SARDEGNA E CORSICA. |     |            | га,        |
| I.     | Da Messina a Palermo per Catania ,                             |     | 1)         | 462        |
| 11.    | Da Paiermo a Trapani                                           |     | 23         | 474        |
| 111.   | » a Corieone                                                   |     | 73         |            |
| IV.    | " a Messina per Termini e Cefalú                               |     | 99         |            |
| V.     | Da Catania a Trapani per Siracusa e Girgenti                   |     | "          |            |
|        | Isole Lipari                                                   | ٠.  | 33         | 486        |
|        | Inolo di Matta                                                 |     |            | 1          |

5/42-



B. 17.6.235



